

BIBL. NAZ
Vol. Emeruele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
B
5506

0-5

\*

SECONDA RACCOLTA

DI

### VITE DE SANTI

PER CIASCHEDUN GIORNO DELL'ANNO

APPENDICE ALLA RACCOLTA
DELLE VITE DE SANTI
PUBBLICATA L' ANYO MDCCLXIII.

LA VITA DELLA SANTISSIMA

### VERGINE MARIA

TOMO II.



# IN ROMA MDCCLXVII. NELLA STAMPERIA DI MARCO PAGLIARINI

CON LICENZA DE SUPERIORI.

Commercy Google



#### SECONDA RACCOLTA DI VITE DE SANTI

PER CIASCHEDUN GIORNO DELL' ANNO

OVVERO

### APPENDICE ALLA RACCOLTA

DELLE VITE DE SANTI PUBBLICATA L'ANNO MDCCLXIII.



#### LUGLIO.

- 1. S. Simone Sale .
- 2. S Ottone Apoliolo della Pomerania .
- 3. SS. Felice, e Ireneo, e fanta Mutitola Martiri . 4. S. Gallo V feovo . Nel Mart. Rom. 1. Luglio .
- s. S. Proba.
- 6. S. Demetriade Vergine con Giuliana fua madre.\* 7. S. Aquila, e . Prifeilla. Martirol. Rom. 8.
- 8. S. Procesia . e altri 11. Martiri in Cefarea di
- Paleflina . 9. S. Cirillo Vefcovo e Martire . .
- 10. S. Teobaldo Abate . \*
- 11. B. Ambrogio Ausperso . \*
- 12. S. Eracla Vefcovo , e s. Plutareo Martire .
- 13. S. Sila , e altri Discepeli di 1. Paolo Apostolo . 14. S. Atanasio Vescovo di Napoli .
- 14. S. Enrico, e s. Cunegonda .
- 10. S. Sifenando, ed altri 11. Martiri .

- 17. S. Ennodio Vefcovo . 18. S. Arnolfo Velcovo .
- 19. S. Epafra Velcovo . 20. S. Aurea Vergine e Martire .
- 21. S. Segolena . \* 22. B. Lanfranco Vefcovo . \*
- 23. S. Liberio Vefcovo .
- 24. S. Francesco Solano . 25. SS. Tea, e Valentina Martiri .
- 26. B. Giovanni Vescovo di Ferrara .\*
- 27. SS. Monaci della Siria Martiri . Martirologio Rom. 31. Luglio .
- 28. SS. Martiri della Tebaide . 29. S. Lupo Vefcovo di Trojes .
- 20. B. Giovanni Colombino . Martirol. Rom.
- 31. Luglio .
  31. SS. Martiri della fettima perfecuzione de' Gentili fotto l' Imperatore Maffinino I.





# I. Luglio. S. SIMONE SALO. Secolo VI.

Leanzio Vescovo di Napoli in Cipro, uomo di molta pietà, e autriria, e contemporaneo di 1. Simone Sado, a, el citto fi la Visi giorno di nazione di autoria di accomo dilla Livisja di Emolja, splimonto ocaleta della artico di di Santo. Quella Visita e appetrata dal Surio, e dai Ballandilli sotto quallo giorno i. di Luglio, in cai fin su facionamenta vicino di Martirologio Nomenta.

ON v' è forse cosa, che sia più oppo-sta allo spirito del Cristianesimo, e the rechi maggior impedimento all' acquifto della vera virtà, quanto il deliderio d'esfere stimato, lodato, e applaudito dagli uomini . Onde il Signore , oltre gli e empi, e i documenti, ch' egli stesso ci hadati nell'Evangelio, circa il disprezzo della vana flima dei Mondo, ha fuscitato tavolta alcuni Santi, i quali con azioni firaordinarie, e affatto superiori, anzi contrarie all'umana prudenza , e alle regole comuni , hanno cercato d'effere dal Mondo vilipeli, e tenuti in concetto di flolti, e mentecatti, ricoprendo l'emi-nente loro fantità fotto la corteccia di leggerezae, di fanciullaggini, e fino di pazzie; nel che però fenza un particolare impulfo dello Spirito fanto, quel effi ebbero, non debbono effere da noi imitati, ma piuttofto ammirati. Uno di questi Santi, e forse il più celebre, su Simone, ovvero Simeone, foprannominato Salo, che vuol dire infenfato , o Holto , di cui l' accreditato Scrittore delle sue geste si dichiara, che avrebbe dette cose sorprendenti, e da parere incredibili, ma pur vere, e appoggiate a testimonianze irrefragabili .

2. Nacque s. Simone in Edeffà, città della Siria, verso la fine del quinto secolo di genitori nobili, e facoltofi, i quall gli fecero imparare la lingua Greca, e le ficienze, che nella Grecia fingolarmente fiorivano; ond' egli a' acquistò nella fua patria credito, e fama di non ordinaria letteratura . In occasione , che nell' anno 414. egli fe n'andava, fecondo la pia cottumanza di quei della fua patria, In Gerufalemme per celebrare in que' fanti luoghi la festa dell' Efaltazione della Croce, a'uni con un certo Giovanni oriundo anch'esto della Siria, suo coetaneo, e della flessa sua condizione, con cui strinse una particolare amicizia. Nel ritorno che questi due giovani facevano da Gerufalemme alla patria, allorchè furono nella valle di Gerico vicino al Giordano, alla vista de' monasteri, che stavano in que'contorni, cominciarono a discorrere fra loro della vita fanta, che vi fi menava da' mo-naci, e fi dicevano l'uno all'altro: A che ci

poffine giener nei giero del giuditio, o pinetthe qual sommento non i reberanos in quel di terribile tatte le sunita della vita pripate, e le riciology, ele poffiliane le la giornetia, e dei angolamo, e la presenta con a del cia delena, non poli finer longue del cia delena, non poli finer longue del cia delena, non poli finer longue del cia delena, son poli finer longue perilo fineria, o la marte foliatione e la rapiri. E con quelli, e con attri factimenti fogra la vantid delle cole mondane e inflammarono fermantide del comodane e inflammarono fermantide con conservato a loro certar la lutre consultari per tito certara faltre.

3. Per non effere fraitornati da alcuno nell'efecuzione di questo loro difegno, licenziarono la gente, che gli accompagnava, mostrando e sii di voler ivi rimanere per qualche tempo a ripo-fară. E allorche fi videro in libertă, andarono folleciti e tutti allegri al monastero di s. Gerasimo, governato allora dal fanto Abate Nicone. a cui esposero l'animo loro, e la risoluzione, che avevano prefa, d'abbracciare la vita monaflica; e dopo che egli ebbe fatte le convenienti prove per afficurarli, fe da Dio venisse la vocazione loro, gli ammife fra gli altri fuoi monaci . Ma Iddio volle , che quetto fosse come il primo gradino di quella perfezione, a cui aveva deftinato d'innalzare questi suoi fervi; onde in breve inspirò loro il desiderio di ritirarsi, come fecero, nel deserto, per essere lontani da ogni forta di commercio con gli uomini. Andarono effi adunque colla licenza e l'approvazione del Ioro Abate a nascondersi in un deserto vicino al Mar morto, dove flettero per lo spazio di ventinove anni, vivendo di fols erbe, che nafcevano intorno al loro piccolo tugurio, macerando la loro carne eon ogni forta d'aufterità, meditando, e contemplando continuamente le cofe celefti; colle quali armi, cioè, della penitenza . dell' orazione . e dell' umiltà furono fempre vincitori delle frequenti e gagliardiffime tentazioni, onde gli affaliva il demonio invidiofo di

tanta loro virtà. 4. Dopo questo tempo, il Signore fece cono-. fcere a Simone, effere volontà fua, ch'egli abbandonasse il deserto, e fi desse a procurare la falute degli altri . Egli pertanto licenziatos dal fuo diletto compagno Giovanni, che rimafe nel deferto, dove fantamente fini i fuoi giorni, fu ne ando a Gerusalemme, per appagare la sua fervorosa divozione di venerare que' luoghi fantificati dal Redentore del Mondo, e quivi per tre giorni continui prego istantemente il Signore, a fargli la grazia, che tutte le sue azioni buone, per le quali glie ne farebbe potuto venir gloria dagli uomini, stessero occulte fino alla sua morte, per timore, che gli applaufi, e le lodi non generaffero nel suo cuore il dannoso tarlo della superbia, che guafta e corrompe le opere per fe tteffe più fante, e converte in materia di dannazione ciò, che dovrebbe ellere foggetto di gloria. Iddio efaudì quest' orazione dell'umile tuo Servo , ifpirandogli con particolare litinto di fare tutte la fue più prodigiofe azioni nel cospetto degli nomini con mezzi cotento firaordinarj, che chiunque le vedeva, le giudiceffe piuttofto effetti di sciocchezza, e di pezzie, com' egli appunto voleva, che frutti di virtà e di fantità... Se n'endò adunque Simone da Gerufelemme in Emefa, città della Siria, dove non era da alcuno copofciuto , e così vestito da monaco , com' era, evendo trovato fuori della porta della città fopra d'un letamajo un cane morto , lo legò per un piede colla fua einture , e strascinaudofelo dietro entrò correndo dentro le città. Gli si esfoliarono intorno molti ragezzi, e gridaudo tutti : Gaarda guarda quefto monaco pazzo ; gli diedero degli schiesti, e gli secero eltri mali trattamenti . Contento Simone di vedere sì bene rluscire il sno disegno, si mise a trattar co'fanciuli , e e gluocare con effoloro nelle pubbliche ftrade, divenendo egli ftesso il soggetto del loro trastullo, e de' loro scherni . Andava eziandio nelle piazze , e in altri luoghi di maggior concorfo, e vi faceve discorsi ai ridicoli, e affettava maniere cotanto sciocche, che credendolo ognano impazzito, chi lo derideve, chi lo percuoteve, chi lo caricave di obbrobri e di villanie. Del che provendo egli particolar piecere, ttudiava fempre nuovi modi di procacciarsi non folo il disprezzo, me gli ftrapazzi-encora d'ogni forte di persone.

3. Sotto il velo di apparenti pezzie, e di ridicolofe maniera cercava esiandio Simone di ricoprire il bene, i miracoli, e le predizioni, che faceva. Un giorno avendo conofciuto in ispirito, che un giovane ere caduto in un grevepeccato, per cui il Signore aveve permeffo, che il demonio gli entraffe addoffo, Simone per correggerlo del fuo fello, e liberarlo dal demonio, fi mife a correre, e giuocare con altri giovani, fre' quali era anche questo miserabile. Nel correre che faceveno, Simone lo raggiunfe, e gli diede nno schiaffo, dicendogli, fenza che alcun altro l'udiffe : Non far più il tal precato, e il demonio non ti moleflera . Cadde e terra il giovane , e poichè il demonio l'ebbe con ittraordineria violenza per quelche tempo ftraziato , lo lascio libero, nè più gli recò molettia alcuna. Liberò anche molti altri offessi, mostrendo di effer effo pure osiesso, per non far apparire l'orezione, che in quel tempo faceve per loro, e per mezzo della quele otteneva da Dio la loro liberazione . Una voite mosso a compassione d'un povero contadino, che eveva un male dolorofiffimo negli occhi : Va', gli diffe scherzando, e lavati con aglio e con aceto . Cottui non ne fece nulle, perluafo, che non fosse questo rimedio proprio pel suo male; e se ne ando da un medico, che gli prescrisse certo medicamento, dal quale non ricevendo alcun follievo, anzl aumentandofegli il dolore, dille fra fe : Voglio fare quel che m' ba detto II Sale, cioè, le Stelle, e fattolo, fibito guari perfettumante. Dopo di che rificontradolo a Simone, gil diffe: Sel guarite; avverti di 
nos rabare più a sapre al no visino. Converti parimente molte donne di cattiva vita a panienna 
con mesti molto fibrordinari; come per dempio moltrandofi amico loro, e fomminifirande 
alle medelime del denaro. Nel che non falo i
deo offervare quel caractere di fingularité, che 
gonre con una specicle graia e veva ia lui lipeato, fin da che fleva nel deferro, ogni fanto di 
libidine.

6. Nella meniera, che Simone Salo operava cofe prodigiose colla maschera delle stoltazza, in queil' liteffa ancora prediceva gli avvenimenti futuri, che il Signore gli riveleve. Leonde volendo predire un tremoto, e probabilmente quello , che nell' anno 550. fece gran danno in Antiochia , in Emele , e in altre città della Sirie . prefa in mano una frufta, andò con effa a battere le colonne d'alcuni pubblici edifiaj della... fteffa città d' Emefe , dicendo nel batterle : State forti , perchè preflo avrete da ballare . E nel tremoto, che fopravvenne, fu offerveto che non cadde në pur una di quelle colonne, benchè rovinaffero molti altri edifizi . Così prediffe un' altra volte la pette, che affliffe la medefima città d' Emefa . Perocchè ando girando per tutte le scuole della città, e in effe falutava non tutti, me alcuni folamente di que giovani, e diceve al Maettro : Nou mi maltrattate quefti giovanetti, perché gli amo , ed effi banno a fare un gran viaggio. Venne di li a poco la pette, che tolfe di vita tutti quelli, che erano fteti così falutati de Simone . In fomme , per non riferire tante altre fimjli cofe fue marevigliofe, bafterà il dire, che la vita di Simone in Emefa fu teffute di azioni ftraor: dinerie , tutte Indirizzate e farti creder pazzo , e a tener celato quanto di buono, e di mirabile operava Iddio per fuo mezzo. Per altro la vita. ch' egli conduceve in privato, e di cui il folo Dio era testimonio, era austerissima, e sopra ogni credere mortificeta . Egli digiuneva continuemente con molto rigore, paffando talvolte l'intere fettimane fenza prender cibo di forta elcuna, e in fimil guifa passò ancore alcune Quarefime, come attefta lo Scrittore della fua Vita, il che non poteva avvenire fenza mirecolo. Aveva per sua ebitazione un piccolo tugurio, dove gli scrviva di letto un fascio di fermenti, e impiegava fe non tutta, almeno le maggior parte della notte in orazione, e nelle contemplazione delle grandezze di Dio.

7. Il Signore gli rivelo il giorno della fue morte, del che egli evvisò Giovanni diacono delle Chiefa d'Emefe, che fu l'unico, e cui non teneffic elati gli interni fisoi fentimenti, con esperia probisione di palestril ed alcuno, finchè egli fossi visitto, e minacciandogli, qualora avefe.

fe fatto sitrimenti , i divini gatlighi. Vennto dunque il giorno da lni predetto, che fri il at. del mefe di Luglio dell'anno 370-, o in quel torno, Simone fi ritirò nel flo tugurio, e nafcolo fotto quel fafcio di farmenti, che vi teneva, rende l'anima fas besta a Dio, il quale illinito pol con motiti miracolo il togdo l'anima fas con a della mentio della contra della che moti della che della contra della che non avera fatto attri diado, che della ciccularia fotto il vedo della folterza, ...

La condotta tennta da questo mirabile Servo di Dio nel tempo, che stette in Emesa, è, come fi diffe fin da principio , molto firaordinaria, e però da non prenderfi comunemente per regola delle nostre azioni . Postiamo bensì da esfa imparare, come abbiamo da condurci , allorchè c' incontriamo a leggere certi fatti firaor-dinarj nelle Vite de Santi . Noi non dobbiam giudicare, che effi sieno stati fanti perchè hanno fatto quelle tali azioni, e molto meno che fia necessario farle per esfere fanto ; ma piuttofto perche effi erano fanti, e perche la fantità loro è ftata autenticata da Dio, e riconoscinta dalla Chiefa ; perciò anche quelle azioni, che non fono conformi alle regole comnni , fi dee credere che provenissero in loro da particolare celefte ittinto, fenza di cui effe non farebbero degne d'approvazione . Così l'efferfi s. Simone diportato come fe fosse un pazzo, l'aver egli fatte con quest'apparenza di follia quelle cofe, che fi fono riportate, e molte altre ancora, che fi fono tralafciate, fi dee attribuire a particolare impulfo dello Spirito fanto, perche la fua eminente fantità con evidenti prove fi deduce dall' aver effo rinunziato così generofamente al Mondo nel fiore degli anni ; dall'efferfi ritirato in un deferto, e l'avervi vissuto per 29. anni una vita affai penitente; dall'aver continuate in una maniera anche più mirabile le fue mortificazioni nel tempo stesso, che passava per pazzo; e dall'esfere stato finalmente arricchito da Dio di doni foprannaturali, quali fono l'eftinzione del fomite fenfuale, la profezia, e i miracoli, i quali ordinariamente accompagnavano quelle stesse azloni , che apparivano ridicole , e sciocche . Or quando Iddio parla così chiaramente, dee aminutolire ogui lingua, e ognuno dee adorare gl' imperferutabili giudizi fuoi , e ammirare le immense ricchezze della sua sapienza, con cui vuol confondere la fapienza vana degli uomini . Ma per ciò che rignarda la nottra condotta, nol dobbiamo fempre attenerel alle regole comuni e ordinarie, e, come infegnano i più illuminati maestri di spirito, aver sospetta ogni singolarità, e onninamente fuggirla. Finalmente dalla Vita di questo Santo dobbianto imparare, a non far conto della fiima degli uomini , ma ad amare , o almeno a tollerare con pace, d'effere dal Mondo avuti a vile, disprezzati, derifi, e beffeggiati.

# 2. Luglio . S. Ottone Vescovo , E Apostolo della Pomerania . Secolo XII.

Strido compano di s. Omos nelle fia fatishe applicità e l'applicità destre d'abate del mosquero di s. Michele, visiona d'applicità del del mosqlero di s. Michele, visiona d'applicità del mosquero del m

Trone nacque verfo l'anno to69, nella Suevia . di Ottone , e di Adelaide , persone affai più nobili , che ricche , ma pero dotate del prezioso dono del timor santo di Dio. Questa benedizione, che il Signore concede, d'aver genitori dediti alla pietà, e bene iffrniti degli ob-blighi loro, fuole d'ordinario effere accompagnata da molte altre, e da quella principalmen-te di nna buona educazione. Così Ottone fin... da' fuoi più teneri anni fu iffruito nella pietà, e nel timor di Dio; e fibito che ne fu capace, fu mandato fuori del fuo pacfe ad apprendere le scienze. Mentre egli se ne stava occupato ne suoi studi, vennero a morte i suoi genitori; e il suo fratello, che rimafe al governo della cafa, gli fomminifirava un si tenue affegnamento, che non potendo con esso mantenersi per fare gli studi delle maggiori scienze, poiche ebbe studiate le belle lettere, e la filosofia, fe n'andò in Pollonia, dove fapeva effere fearferza d' nomini letterati, e quivi si mise a fare il maestro di scuola, con che veniva ad istruire sempre più se medefimo, e a guadagnarfi un comodo e onorato fostentamento, onde non era più nè d'aggravio, nè di noja al fratello. Egli s'acquiftò in breve tanto credito appresso la nobilta Pollacca , non folamente per la fua abilità , ma aucora per la fua modeftia, oneftà, e faviezza, ch' era da tutti adoperato negli affari di maggior importanza. Questa su l'occasione ch'ei fosse conosciuto dall'iftesso Duca di Pollonia chiamato Bolestao , il quale innamoratosi della virtù di questo giovane , lo volle nella fua corte , el'onoro della fua più intima confidenza; di maniera che effendogli morta la moglie, e trattandofi un nuovo parentado colla forella d'Enrico Imperatore , Ottone fu uno degli ambafciatori deftinati a maneggiare questo importante affare, che fu concluso con piena foddisfazione d'ambe le parti, e con molta gloria dell'ifteffo Ottone , che n' era fizto il principale me-

2. L'Imperadore Enrico poiché ebbe anch'effo conofciuto il merito fingolare d'Ottone, defiderò d'averlo appresso di se, e con-preghiere

ottenne dai Duca Bolefiao, e dalla fua moglie, he di mala voglia fi privò di un sì degno foggetto. la Iddio con l'ammirabile fua Provvidenza così isponeva le cose, per innalzare Ottone a gradi solto faperiori, non già nella corte di Principi erreni, ma nella sua Chiesa, che è il regno di rifto , Re de' Re , e Signore de' Signori . Ottoe adunque fervì per qualche auno nella corte ell' Imperatore con fomma fua lode , e con dificazione di quanti lo conoscevano , ne' diersi impieghi, che gli furono assegnati, finchè i fine dell'anno 1102, venne a vacare la fede piscopale di Bamberga, nna delle principali del-Germania . L'Imperatore destino per la me-: sima Ottone, che aveva già ricusati due altri escovati da lui offertigli, e che molto s'adoerò per non accettare nè pur questo. Ma fialmente effendogli convenuto cedere, per non ontraddire alla volontà del Signore, che tropo chiaramente fi manifeltava, fe ne venne a oma, e dal fommo Pontefice, che allora era asquale II,, fu fatto e confacrato Vescovo di amberga .

3. Ritornato Ottone da Roma alla fua Chiefa, portò nel governo della medefima come foiono portară quelli , che dallo Spirito fanto , e on dalle proprie, o altrui private paffioni fono ofti a reggere la Chiefa del Signore. Perocchè gli fu etattiffimo in adempiere tutti gli obbliai di un buon paftore, fomminifirando contisamente al suo gregge il dolce pascolo della arola di Dio, vegliando attentamente a toglie-:, per quanto era poffibile, ogni forta d'abn-, a introdurre nel clero un'efatta disciplina , e a r fiorire in tutti le criftiane virtù : al che più te le fue parole, conferivano gli efempi, ch'egli : dava. Concioffiachè menava una visa affai ortificata, macerando la fua carne con diverfe pere penitenziali, e fingolarmente con digiu-, che fi potevano dire continui, perciocchè li medefimo attefto, come riferifce lo Scrittodella sua Vita, che da che fu fatto Vescovo, ai non fazio la fua fame ne pur di pane, e aftenne fempre da cibi dilicati, o che foffero qualche prezzo . Al qual propofito fi raccon-, che effendogli una mattina recato a menfa pefce , che da'fnoi domeftici intefe efferco 110 pagato a prezzo piuttolto caro per la fearzza, che ve n'era, ricusò di guffarne, dicen-: Guardi Iddio , ebe Ottone , eb' è un pover' us-, mangi una vivanda, che colla tanto; porta-'a (diffe a chi lo ferviva) al mio Signor Gerà vitto , el io debbo Himare affai più di me medeto; datela cioè a qualche povero ammalato , lo 10 fano, e poffo mangiar del pane .

4. Così egli convertiva în vantaggio de pori quel che fottraeva al nudrimento proprio, è la maniera di rendere în lipecial modo cetti a Dio i noîtri digiuni . A queto fiesso te di potere soccorrere più abbondantemente le persone miserabili, non solo tenera da se lontana ogni forta di falto, che molti avrebbero creduto convenire alla sia dignità, ma vestiva anai poveramente e mormorando alcuni precha sississi di consultato e la compania di consultato sississi di consultato e la consultato di consultato presenta di consultato di consultato di che a questo fine finua pri l'avossi del preseri gioricità a questo fine finua di redato di preseri gioricità e questo fine finua di consultato di consultato di consultato di consultato di risigno di utti i passa vesto della consultato particolarmente accades in occassione d'una ceretita, con cui il Signore affilis que "pessi procchà allora il fanto Vescovo seco ogni sforzo, perchà nission manassi di che vivere, ne alcuno

perisse di fame . 5. Si dee altresì riconoscere per nn effetto della carità grande di questo Santo la follecitudine, ch'egli si prese di fondare, e di dotare molti monafteri non folo nella fua propria diocefi, ma altrove ancora. Sopra di che effendo flato richiefto perchè avesse tanto a cuore di moltiplicare i monasteri, rispose : Quello Mondo è un luogo d'efilio , e finche noi in effo viviamo , facciamo viaggio per andarcene al Signore, da ciei fiamo lontani ; adunque come pellogrini abbiamo bifogno d' alberghi , e d'offerie ; e elà filagna della loro moltitudine , è fegno ebe fierede eittadino di quello Mondo , e non foreiliere , e d' effer già nella patria , e nou in pellegrinaggio . Inoltre dove fi può meglio effere enrato , e guarire dalle ferite , che molti ricevono da' ladri nel loro viaggio ( voleva dire da' peccati che fi commettono in quefta vita ) che in queffi alberghi , cioè quefti monafterj? Finalmente dove può uno meglio , che ne'monafteri metterfi in falvo dalla corruzione, che regna nel Mondo , e praticare quelle opere di crittiana virtà , che ei faranno comparire con confidenza al cribunale di Dio? Dal che fi vede qual idea aveffe il Santo della vita monaffica; che la riguardava, cioè , come una medicina per le piaghe spirituali dell'anime, come un prefervativo dall'aria contagiola del Mondo, e come un mezzo di fare fellcemente il pellegrinaggio da questa vita mortale all' eternità .

s. A. Dopo vent' ami da che il fanto Vefcoro governava con innto vantagio fiprimale di unti la Chiefa di Bemberga, quali che quella valififima diocefi folic un angulo campo alla fua crità, il Signore gile ne aprì uno più valto nella Pomerania. A vendo Bolelato Duca di Pollonia, a cui, come s'è detro, era cognito s. Ottone, foggettata al fio dominio la Pomerania, la quale giaceva tuttavia fepolta nelle tenebre della idolatria, bramolo di trarfa da uno tato così incaria pramolo di trarfa da uno tato così incaria pramolo di trarfa da uno tato così defino a. Ottone, a voler portare in quelle parri la ioce dell' Evangio i. I Santo accetto quet'invito, come una voce del Cielo, e ottenutane la facolti dali fommo Pontefice, chi era Onorio II. J.

zio d' Apostolo, benchè sapesse, che il vizggio tarebbe itato affai difattrofo, maffime per le molte selve, che doveva traversare. E siccome la carità prende tutte quelle forme , che non fono in se medesime riprensibili, per adattarsi alla debolezza di quelli, co'quali s'ha da trattare 4 per guadagnarli a Crifto; così s. Ostone fapeudo, che gli abitanti della Pomerania erano tutti ricchi Signori, i quali non avrebbero ammeffo alcuno, che in fembianza di povero fosse andato ad annunziar loro altra Religione da quella, che professavano, e che per questo motivo appunte avevano rigettati altri gry' ando piuttotto in figura di ricco con provvisione di belle suppellettili fagre, e in maniera da far conoscere, che non aveva bifogno di ricevere da chicchesia veruna cofa. Di fasto questo apparato, e molto più ancora il favore del Duca Bolestao, che aveva comandato alle città , e altri luogbi della Pomerania di ricevere con ouore a. Ottone, fece ai che il Santo trovalle in que' popoli della docilità ad ascoltare le sue ittruzioni, onde in breve tempo moltifimi furono quelli , che ammaetirati della cattolica verità , riceverono il Battefimo dalle mani dell' itteffo Santo, il quale non risparmiava fatica aicuna in benefizio di que' popoli , prima per convertirii , pol per confersnarli nella Fede; che avevano abbracciata .

fi pose in cammino per andare ad esercitarvi l'usti-

7. Benchè tale fosse l'accoglimento, che in quafi tutti i luoghi della Pomerania riceveva... s. Ottone , fu pero molto diverso quello , che gli fu fatto in Vollin, città affai riguardevole, e di gran commercio. Quando gli abitanti della medefima , gente di coffumi barbari , e crudeli , seppero che a. Ottone era ginnto colà per predicarvi contro il culto de' loro Dei , andarono pieni di furore, e armati ad affalirlo nella cafa, dove aveva prefo alloggio colla fua comitiva, e l'obbligarono a fuggire, avendo egli appena potnto per l'ajuto de fuoi scampare la vita , perocche riceve tre gravi ferite, e caduto in un Pantano v'ebbe a rimaner sepolto sotto del fango . Del che il Santo molto fi rallegrò , per avere così patito pel nome di Gesù Crifto, dispiacendogli folamente di non effer giunto a guadagnarfi col dare la propria vita la palma del martirio . Scacciato il Santo da Vollin passo a Stetin, città capitale della Pomerania , dove febbene trovè da principio molta offinazione per l'opinione, che avevano quegli abitanti, che i Criftiani fossero gente cattiva ; tuttavia coll' efempio, ch' et diede delle criftiane virtù, della fua urità, e maninetudine, della fua carità verio il prefiimo, e del fuo diffaccamento da ogni forta d'intereffe, fi fece ftrada ad effere volentieri afcoltato nelle fue iftruzioni, e finalmente colla grazia di Dio venne a capo di convertire tutta quella città, avendo fatto gettare a terra i templi degl'idolt , spezzarne le flatue , e in vece de' medefimi innalzar chiefe al veru Dio, e mettere da per tutto in trionfo la Croce di Crifto . La conversione di Stetin fece ai che anche la città di Vollin , la quale aveva prima rigettata. la predicazione evangellea , la ricevefie al ritorno, che vi fece il Santo; e quivi, come nel luogo più comodo di tutta la Pomerania, fu fiabilita la Sede episcopale, alla quale su deftinato per primo Vescovo Alberto , uno de' compagni di a. Ottone in questa missione . Da Vollin il Santo paísò a Colberga, e ad altre città della Pomerania, portando da per tutto con felice successo il lume del Vangelo, e in breve spazio di tempo fi puo dire che tutta la Pomerania fosse per opera di a Ottone liberata dalle tenebre... dell' idolatria , e incorporata alla Chiefa cattolica .

8 Se ne ritornò il Santo carico di meriti alla fua Chiefa di Bamberga nell'anno 1126. con indicibile confolazione del fuo popolo, che con grande amarezza aveva fopportata l'affenza del fuo Pattore, il quale però di lì a poco su novamente cottretto ad allontanariene . Perocchè premurofo il fanto Vescovo di conservare le novelle piante del Criftianesimo, che con tanti suoi sudori aveva piantate nella Pomerania , tornò nel 1140 a visitarle, nè fenza frutto . Concioffiachè non folo confermo nella Fede quei , che prima l' avevano ricevuta, ma di più aveudo gli abitanti di Stetin mileramente apostatato dalla vera Religione, egli per mezzo d'ittruzioni, e di miracoli, che vi operò, li ricondusse nel grembo di fanta Chiefa. Da Stetin passo a Vollin, dov' era accaduto lo fteflo che a Stetin , ma... l'efempio della converfione di quetta città fervì di norma e di ffiniolo al ravvedimento di quella . Voleva quindi il Santo portarfi nell'ifola di Ruden , per annnnziare anche a que' barbari , e infedeli l' Evangelio; ma avendovi trovate difficultà infuperabili , fi rettituì alla fua diletta fpofa, alla Chiefa cioè di Bamberga, da cui non s' allontano più fino alla fua morte, la quale accadde nell' anno 1139. Ella fu preceduta da una lunga , e nojofa malattia , durante la quale , il Santo, fatti adunare molti poveri della fuz città, e de' luoght circonvicini, fece diftribuir loro quanto aveva, per farfi così un maggior numero d'amici, che lo ricevessero negli eterni tabernacoli. Prese poi con sentimenti di particolar divozione i fanti Sagramenti dell' Ettrema unzione, e del Viatico, e il giorno 19. di Giugno del fuddetto anno 1136, paíso a ricevere la corona della immortal gloria nel Cielo. Stette il fuo corpo per la divozione de' Fedeli espotto per tre giorni continui, e a' due di Luglio su seppellito nella chiefa del monastero di a. Michele da lui fondato, dove il Signore con molti miracoli attefto la fantità del fuo Servo .

Questo fanto Vescovo, che s'à meritato il glorioso titolo d' Apostolo della Pomerania, per Tere flato il primo a portare in quelle parti il angelo, avrebbe inutilmente impiegato la maglor parte delle sue fatiche , se coll' esempio elle fue virtù non aveffe diffrutta l'opinione antaggiofa, che quella gente, e in parti-re gli abitanti di Stetin, avevano de' Crittiai . În fatti la cattiva vita di molti Cristiani itaza fempre un oftacolo alla conversione degl' fedeli, come offerva s. Agottino , che predimdo al fuo popolo diceva: Sappiate, che mol-Mai fono quelli , che vorrebbero farfi Criffiani , a fe ne allengono perche fono offefi dai cattivi coumi de' Criffiani . E perciò i cattivi Criftiani illa loro mala vita non folamente fouo di dan-) a fe medefimi , ma recano fcandolo ancora agli tri, e sono cagione, che il nome di Die, come ce a. Paolo I, sia bestemmiato fra i Gentilia. E' veperò, fegue a dire s. Agostino, che costoro ingannano, e malamente ragionano, attrisendo a tutti quel che folamente fi conviene ai ittivi, e falfi Criftiani, perocchè fi dee fem-re fare la diffinaione fra i buoni, e i cattivi, è fi dee far comune a tutti quel ch'è delitto d'alini , o anche di molti , e della maggior parte . lel qual errore, continua a dire il fanto Dottoe, cadono esiandio molti de'Cattolici, iquali talora vedono qualcuno, la cui vita appariva uona, commettere qualche peccato, credono, he tusti gli altri , che mostrano di viver bene , icciano lo stesso, e sieno tutti ipocriti, e perono la buona opinione, che di loro avevano : qual giudizio è certamente falfo e contrario lla carità crittiana , la quale , fecondo i' infegna-tento dell' Apostolo a , non è temeraria ne prepito fa ne' fuol giudiaj, ne mai penfa male, fe on quando apparifce da prove chiare, e conincenti. Guardiamoci dunque dall'uno, e dall'alo di questi gravissimi mali, dando a tutti buon empio, e peníando e giudicando bene de no-

3. Luglio.
S. Felice, B Ireneo, B S. Musticla
M ARTIRI.
Secolo III.

enche gli Atti di qualh fanti Martiri riportati dal Surio, e da Boltandiffi fotto il al 1, di Luglio, non fiene eriginali, tuttuva per la moniera grave, e femplece con 
esi fono feritti, hanno il foro merito, come fi paò vedice perifo il Tullemont tom 5, fotto il tirolo della 
perfecuzione d'Auralano articolo 5.

A Storia del matritio di s. Irenco, e di fanta Nutifios, di cui fi a mensione in questo irrio nel Martirologio Romano, va congiunta o quella di a. Felice parimente Martire, che ello fello Martirologio Romano è mentovato i. 32, di Giugno, e de in fottansa la fequence. I imperatore Aureliano poco prima della... a morte, che fegul ful fine dell'amo, para morte per morte dell'amo, para morte per manera dell'amo, para morte per manera dell'amo, para morte per mentanti dell'amo, para manera dell'amo, para dell'amo, para manera dell'amo, para mentanti dell'amo, para manera dell'amo, para mentanti dell'amo, para manera dell'amo, para manera dell'amo, para mentanti dell'amo, para manera dell'amo, para manera

pubblicò un editto contro de' Criftiani, inculcandone l'efecuaiona ai giudici, e governatori delle provincie, i quali perciò auche dopo la morte dell'itteffo imperatore continuarono a... afogare la rabbia loro, e crudeltà contro quei, che professavano la Fede cristiana. Uno de miperiali fu un certo Turgio, ovvero Turcio, che portò a Sutri per farvi ricerca de' Criftiani, fra' quali risplendeva singolarmente e per la copia delle ricchesse, e per lo zelo di propaga-re la vera Fede ne popoli della campagna, un facerdote per nome Felice. Quefti allorche feppe, che era venuto in quelle parti il ministro della persecuzione contro de' Cristiani, aduno tutti que' Fedeli, che potè, e con molta eficacia gli efortò a non far conto della tempetta, che loro fovraftava, perocchè esta farebbe fta-ta breve, e scampandoli dall' orrido abisso de'tormenti eterni, gli avrebbe traportati nel porto d'una perpetua felicità . Informato Turcio de'portamenti di Felice, lo fece arrettore, e chindere in carcere; poi fattolo venire illa fua prefensa, lo rimproverò perchè aveste ardire di dittoglicre il popolo dall'ubbidiensa dovuta agli ordini imperiali con dispresso dell'antica Religione de'Romani . Rispose Felice , ch' egli sebbene indegno, era facerdote di Critto, e che però riponeva tutta la fua gloria, e la fua felicità nel predicare a' popoli Gesù Critto, e nell' infegnar loro la... firada di giungere alla vita eserna. E che cofa è quefta vita eterna? ripiglio Turcio . Ella confile , rispose Felice , nel conoscere , temere , e adorave Iddio Padre , Gesti Crifto , e la Spirito fanto . Turcio comando, che fosse con fassi percosta... quella bocca , che con tali difcorfi feduceva i popoli, e l'ordine su subito si crudelmente eseguito, che fotto que' colpi il fanto Martire fpiro. Ordinò il Tiranno, che quel corpo fosse gettato sulla piazza, e ivi lasciato insepolto. Ma un diacono, chiamato Ireneo, raccolse quel facro pegno, e lo seppelli vicino a Sutri il di az. di Giugno , che è il giorno , in cui , come s'è detto, se ne sa gloriosa memoria nel Martirologio Romano .

in Milespo Turcio quell'atto di religione eferciato da Irenco, onde fibbito lo fese arrellare, e come egli fava per partire da Sutri per andarea Cabidi, lo foce fimpre camminere avanti ai tene. Co limito a Chiufi lo fece rinchiadere in una prigione, dove fineo di poi medi molti altri. Ceritiana trovata in quella città. Meutre quelli fina Contenta de la trava de corpi, nan para la contenta dell' Imperator Clusdio, anteceffore d' Aureliano, fi en venira di notte tempo, e talvoltta, anche di giorno, ulla currere, e a forra di davat'a eccetto a qu'anti Confedire, et il confedire. va , lavava loro i piedi , curava la piaghe , e la contufioni fatte loro da ceppi , e dallo catene, dava loro di che mangiare; in una parola esercitava verso di assi tutti quegli atti, che le fuggeriva la fua fervante carità. Ne fu avvifato Turcio, il quale percio la fece condurre alla fua presenza ; ma udendo ch' ella era cugina dell' Imperadore Claudio, e restando ammirato della sua rara bellezza, la rimando onorevolmente alla fua caia, dove poscia si portò egli medasimo, a comincio a discorrere con esfoloi, e a interrogarla della nobiltà della fua stirpe. Ma la Santa , ch'era piena del farvore dello Spirito fanto, e non delle vane idea del Mondo, gli rispose: lo non conofto altravera nobiltà , che la fanta umiltà de Cri-Hiani . E perchè non feguite voi (le diffe Turcio ) gli esempi de' vostri maggiori ? Perche ( rifpofe Mustiola ) eff per illigazione del demonio fono miseramente periti nella ignoranza loro; ed io all' incontro fono flata dal mio Signor Gesti Crifto per fua infinita mifericordia chiamata , benche miferabile, al regno de Cieli, a cui non fono chiamata io fola , ma tutti quelli ancora , ebe fperano in lui .

3. Dopo cha Turcio ebbe configliata Muftiola a tener maggior conto de' suoi nobilissimi natali , le foggiunfe : Che pazzia mai è cotesta vofira , di voler andare spesso a visitare de misarabili carcerati , e di cercare l'amicizia loro? lo vi fono andata ( rifpofe la Santa ) per amore del mio Signore Gesù Crifto , per cui effi feffrono quella pena . Di grazia, ripiglio Turcio , lasciate andare cotesta pazzia, e alcoltate me, e uon vogliate trascurare i comandamenti de Principi, o farvena besse. E quali sono ( dille Musiola ) i comandamenti de Principi? Che voi fagrifichiate agli Del (rifpose Turcio ) e godiate in pace delle vofire ricchezze . Cotella (replico la Santa ) è una parria infieme , e una beflemmia, Sdegnato Turcio per tale risposta, comando, che immantimente fosse recisa la testa a tutti que Cristiani . ch' erano in prigione, falvo che ad Iranzo, il quale volla , che fotto gli occhi di s. Muftiola foste distaso sopra dell' eculeo . E mantre il Santo stava su questo tormento, Turcio gli andava dicendo : Sagrifica agll Dei . Ma l'invitto Martire gli rispose : Mi pare che voi abbiate perduto il fenno , perocche dite cofe difdicevoli ad uomo favio . Turcio infuriato per fimil risposta, ordino, che gli fostero con unghie di ferro lacerata le costole , e poi abbruftolite con fiaccole ardanti . In questo spietato tormento andava il Santo ripetendo ad alta voce : Vi ringrazio , Signor mio Gesh Crifto, che mi fate degno di venir a vedere la voffra faccia . E con quafte parole in bocca il generoso campione consumo il suo martirio . Vedando ciò s. Muftiola : E perche ( difle al Tiranno ) infelice che fci , fai tu un tale feempio della vita degl' innocents ? Ma effi vanno a godere una gloria eterna, e tu anderas ad ardere per fempre nel fuoco . Contro della Santa rivolfe allora Turcio

nutro il fuo furora, a fene' alcun riguardo alla fan nobliffima condizione, la condanno sa difera battuta con fiagelli armati di piombo, fotto i cui fpietati colpi la Santa fi matrio la corona d'un gioriofo matririo nel di 3 el Luggilo. Il fuo fa gro corpo fu fappellito per opera d'un divoto Critiano nominato Marco, viction alla città di Chiafi, e il Signore illutro yoù qual luogo con motti miratoli.

Bisogna pur dira, che il martirio fia un favor singolare del Cielo, perchè Iddio rimunera conesso quelle azioni, che a lui sono più grate . Così vediamo, che questo è stato in s. Felice il pramio del suo zelo di dilatare il ragno di Cristo per mazzo della Feda : in s. Ireneo la ricompensa della sua religione nel dar sepoltura al corpo d'un martira: in s. Muftiola della fua carità nel fovvanire, e consolare i fanti Consessori ritanuti in prigione . E pure se fi riguarda il martirio con occhio carnale, è la maggior difavventura, che poffa accadere ad uno , parocchè par effo fi perde la vita, ch' è il fomino da bani temporali, in mezzo a' tormanti, che la natura abborrifca, e con una marca d'ignominia e d'infamia appresto la maggior parta degli uomini , com'erano i Gantili in tempo dalle perfacuzioni . Impa-riamo dunque, che non fono le temporali prosperità qual premio , che Iddio dà al fuoi fervi fedeli , ma piuttofto le affizioni , e le tribolazioni . E' vero , che talvolta i Criftiani deboli ( dica a. Agoftino ) vedendo i malvagi abbondare delle felicita di questo Mondo , dicono fra fe medefini : A che mi ferve l'innocenza? a che mi giova il fervire a Dio . e l'offero are i fuoi comandamenti ? Io non faccio male ad alcuno, non rubo nulla a chicchefia, procure anzi di far a tutti quel bene che poffo: e pure io facendo tutto quello fono tribolato, e gli altri, che fanno il contrario, fono professati, e felici. E che è (legue a dire il fanto Dottore). Vorrelli anche tu effere come uno di loro ? Non fai che quefit forificono , è vero , in quello fecolo , ma poi nell' altro faranno condannati alle fiamme ? Non fai quali promeffe abbia fatte Crifto ai fuoi feguaci, quali esempj abbia loro dati ? Ha prom:fo loro la felicità eterna, e non la temporale . Ed egli, benebè foffe il Signore e padrone d'ogni cofa , non ba voluto avere ne onori, ne ricebezze', ne agi in questo Mondo. Non invidiamo dunque la forte di quelli , che sono felici in questo Mondo, non ci quareliamo di Dio , fe ci gaftiga fu quefta Tarra , non afpettiamo per ricompenía dalle nostre buone opere altro , che la vita eterna , ficuri , che quefta... non ci mancherà , fe in effe perfavarerame fino alla morta , perchè Crifto , ch' è la fteffa verità , ce l' ha promaffa . Qui perseveraveris usque in finem , bic falout erts 1 . 4. Luglio.
S. GALLO VESCOVO.
Secolo VI.

a Vita di s. Gallo è stata scritta da s. Gregorio Turonefe., suo nipote, tiche visse nel medessono secolo. Si ha altrest un elegio di quesso Santo fatto de Venarzio Fortinato, cutore parimenti contemporaneo. Tatho e riportato dal Maislion nel primo secolo de Santi Benedictini,

B Enchè la nobiltà della nascita, e la copia delle ricchezze pur troppo sovente inspirio agli uomini il desiderio di sar nel Mondo una iminosa comparsa, e di condurre una vita di piacre, e di divertimento; tuttavia vi foco fiate 1 ogni tempo delle anime elette, le quali hanno alorofamente refiftito a ai fatte inclinazioni della orrotta natura, e con un geocrofo disprezzo di atte le cofe terrene hanno cercato onicamens di rendersi grate a Dio per mezzo dell' uniltà , della mortificazione , della penitenza , e elle altre virtù criftiane, che dagli uomini carali fono tenute a vile . Tale appunto fu s. Gallo, quale nacque circa l' anno 489. nella città 'Overgne, a cul è poscia stato dato il nome i Clermont , d'una delle più nobili , e delle iù aotlche, e doviziose famiglie delle Gallie. cocadia , la quale non folamente era di ffire nobile , ma di più aveva l'onore di con-are fra I fuoi maggiori il fanto martire Vezio pagato, che fu ono di que' generofi campioni, he fotto Marc'Aurelio diedero nella città di Lioie il fangue loro per Crifto . Il Signore preven-ie colle fue celefti benedizioni Gallo fino da fuoi niù teneri anni, facendogli riguardare come va-nità, e come cose da nulla quanto può dare il Mondo a' fuoi feguaci; ond'è, che nè gli agi lella cafa paterna , oè le carezze della madre , ne l'amor tenero del padre, ne gli onori, che poteva sperare, ebbero forza alcuna sopra del uo animo , per diftorlo dall' amare onicamente iddio, e dal cercare con tutto l'ardore i beni clefti ed eterni, per l'acquifto de' quali aveva tel fecolo , e di confacrarfi a Dio in qualche nonaftero.

. Quel che gli diede l' Impollo ad efeguire pip perto quella fui riolonisone foi il fapere, pip perto quella fui riolonisone foi il fapere, pip perto quella cerciva di collectario li marcinolo combie compie cerciva di collectario li marcinolo combie c

padre , fe n' andò accompagnato da un folo fervitore ad un monastero, sei miglia distante dalla fua patria, e fi prefentò a quell'Abate, umilmente e con molta istanza pregandolo, che gli volesse dare la tonsura , è l'abito monastico . e ammetterlo fra i fuol monaci . L' Abate vodendo la bell'Indole, e le buone e favie maniere di quel giovane , s'avviso ch'egli foile persona molto nobile , onde lo interrogo del suo nome, e della sua condizione . Rispose il giovanesto, ch'egli fi chiamava Gallo, e ch'era figliuolo del Senatore Giorgio . Allora l'Abate. lodo bensì la fua buona iotenzione, ma diffe di non potervi aderire, se prima noo ne aveva il confenso da soo padre, cui perciò mando subito a notificare per mezzo d'alcuni monaci quanto avveniva . Il padre all'udire la risoluzione del figliuolo , fulle prime alquanto fi rattrifto , ma poi, come dee fare on buon padre, che-nell'elezione dello flato de' fuoi figliuoli ha da preferire a qualfivoglia fua mira la volontà del Signore , diffe : lo veramente aveva deflinato Gallo , come primogenito , ad eccafarfi ; ma fe il Signore fi degna di chiamarlo al fuo fervizio , fi faccia pure la fua e non la mia volontà. E foggiunie : Fate tutto ciò che il Signore inspirerà a questo mie feliuolo . lotefa ch' ebbe l' Abate quefta favia... rispotta del padre di Gallo, volentieri lo ammise nel fuo monaîtero , e gli diede la tonfura fecondo il fuo defiderio

3. Gallo cootento d'aver ottenuto quanto bramava , diede chiaramente a conofcere collacondotta della fua vita, che dal Gielo era venuta la fuz vocazione . Perocchè sebbene egli softe giovane d'anni, pure nelle offervanze monaftiche gareggiava co' più provetti . Vegliava con grande attenzione a mortificare tutte le sue pasfoni; domava la carne co' digiuni, colle vigilie, e con altre aufterità ; nudriva l' anima collacontinoa lezione della fagra Scrittura, e colla meditazione delle celefti verità ; e in tutte le azioni faceva apparire ona modeftia, una gravità, e una compoficzas tale, ch'era comunemente gindicata superiore alla sua ancor tenera esà. Sopra totto poi pareva che fi diftinguesse dagli al-tri nell'abilità di servire alla Chiesa anche nel canto, onde s. Quinziano Vescovo d' Overgne, inoamoratofi delle eccellenti qualità di lui, lo volle appreffo di fe, per implegarlo nel fervizio della fua Chiefa, promovendolo al fagro Ordine del Diaconato. Ma ne pur egli pote longamente godere de' frutti , che quella pianta eletta produceva, perche sparfasi la fama de' suoi rari taleuti, Teodorico Re d' Austrafia, cui nella divisione del regno di Clodoveo suo padre, era toccata la provincia d'Overgne, lo volle alla... fua corte . Quivi il Santo in mezzo a que' pericoli d' ogui genere , che s'incootrano nelle corti , feppe colla grazia del Signore si bene condorfi che non solo non vi patì detrimento alcuno la fua

Democratic Group

virtà, ma farvì a tutti gli altri come di facchio, fagolarmente per la punit dei Coftumi, per la quale più abe per ogni altra dote, ia Reglina fielli discontinato dei per ogni altra dote, ia Reglina fielli discontinato dei discontinato dei discontinato dei discontinato dei per di continato di continato di continato di coltano dei discontinato di continato di continat

4. Venne frattanto a vacare la Sede epifcopale d'Overgne per la morte di s. Quinziano, feguita l'anno 527., e il Signore, che aveva de-Rinato a riempierla a. Gallo, gliene aveva anche dato un affai chiaro presentimento. Di fatto esfendo vennti al Re Teodorico i deputati del clero e della città d'Overgne per trattare del nuovo Vescovo, da collocarsi in quella sede, il Re, che poco prima aveva negato di dar Gallo per Vescovo alla città di Treveri , benchè il clero e il popolo lo aveffero eletto a pieni voti, perchè era rifoluto di non privarfi di un foggetto, cui portava tanto affetto, con improvvilo cambiamento di pensiere, che ben si vedeva venir da Dio, diffe ai mentovati deputati d' Overgne, che avrebbero avnto Gallo per loro Vescovo; e subito lo fece confacrare fecondo il rito ecclefiaflico, e con un folenne convito volle far palefe il piacere, ch'egli aveva di quelta promozione di lui al Vescovado. E più ancora di Teodorico ebbero motivo di rallegrarfi quei d' Overgne per aver ottenuto nella persona di Gallo un fanto Vescovo, che dal primo momento del suo Vescovado fino all'ultimo respiro della sna vita, ad altro non pensó , che a procurare la falute del popolo alla fua cura commeffo per mezzo della predicazione della parola di Dio, della vigilanza continua per abolire i difordini , dello zelo in combattere i vizj , di faviffimi provvedimenti intorno alla disciplina ecclesiastica fatti in diversi concili provinciali, de' quali egli su sempre uno de' più nobili ornamenti, e per mezzo finalmente de' fuoi luminolifimi efempj in ogni forta di criftiane virtù.

5. Ma quella che più d'ogni altra rifolendà in quetto Santo, fia patienta in foffirle le ingiurie, e la manúestedine, virtu'propria d'ogni Crilliano, ma che fingolarmente il conviene a' Vefcovi, come rappresentanti in modo particolare la periona di Crillo, che è l' propolo per demplare di sale virti, dicendo: hoparat quella virtu datuque diede a. Golto efempi preclarifilmi in diverse occasioni, una delle quali fin, quando effendo a tavola con sicuni feoti.

preti , nno di questi su sì temerario , che lo percoffe , e lo feri in tefta . Il Santo non ne mostro rifeutimento alcuno, e non disse ne pu-re nna parola, lasclandone il gindizio a Dio, er amor di cui volentieri foffriva ogni avverfità . Un'altra volta parimente in congiuntura di certo folenne convito, che fi faceva dal Clero, nu facerdote per nome Ennodio, ch' era di una nobile famiglia del paese, e di stirpe senatoria , lo prefe a maltrattare con calunnie , e con ingiurie; e il Santo altro non fece, che levarsi quieto quieto da tavola, e andare a visitare le chiefe della città con tanta tranquillità d'animo, come se nessun motivo avesse avuto di turbarfi . La qual cofa effendo stata ridetta ad Ennodio, subito gli corfe dietro, e raggiuntolo in mezzo alla pubblica piazza, gli fi gittò a piedi , e nmilmente gli chiese perdono del grave suo fallo . Il fanto Vescovo lo accolse con foinma benignità, gli diede turti i fegni poffibili di benevolenza, e molto piacevolmente gli diffe , che fi guardaffe in avvenire dal trattare in fimil guisa i sacerdoti del Signore . Per le uali cole fan Gregorio Turonese non teme di dire, che quello Santo fi potrebbe, fe tanto fofse permesso, paragonare a Mosè, che nella fanta Scrittura è chiamato il più mausueto di tutti gli nomini.

6. Molti benefizj temporali ancora ricevè da Dio la città d' Overgne per mezzo di questo suo fanto Vescovo. Uno su, che essendosi suscitato in esta città un grande incendio, che minacciava di divorarla tutta in poche ore, il Santo corfe prontamente in chiefa, e fatta orazione ferveute al Signore , prese il libro de fanti Evangeli , e con esto ando incontro al fuoco, che al fuo comparire fubito a estinse per modo , che nè pur le faville più si vedevano. Un altro fegnalatiffimo favore , che per l'interceffione di fan Gallo ottenne dal Cielo la medefima città d'Overgne, fu la prefervazione dalla pefte. Quefta faceva strage in tutti i paca circonvicini, candava serpeggiando con molta rapidità di maniera che era vicina ad efferne attaccata la città d'Overgne. Il fanto Vescovo fece molta orazione al Signore, perchè il suo gregge fosse preservato da un tal male, e iftitul certe proceffioni di penitenza per iffimolare la gente a convertirfi di cuore a Dio, e placare il suo sdegno. E il Signore benignamente efandì le orazioni del Santo , e del popolo , e tenne lontano da tutta quella diocesi il flagello, con cni visitò molte

altre città e provincie.

7. Poichè il banto ebbe in tal guifa beneficata
e fipiriualmente e temporalmente la fua diocafa,
fu chiamato da Dio a godern. nel Cielo! eterno
premio delle fue fatiche , e delle fue eroiche
virtà, alle quali diede per cool dire! viluma
perfezione una violenta e penofifima malattia,
poichò in effa porè il Santo efercitare viupoichò in effa porè il Santo e fercitare viu-

in quell'invitta pazienza, che in lui s'era da atti ammirata nel corfo della fua vita. Avenogli manifestato il Signore, che dopo tre giori farebbe paffato da questa a miglior vita, egil sce venire nella fua camera quel maggior nunero, che potè, del fuo popolo, e diffribuì s atti, che ne vollero participare, il pane eutriffico . Venuta pol la mattina del giorno , in ti morì, che fu la Domenica avanti le Rogaoni , che precedono l' Afcentione , fullo fpunir dell' Alba recitò l'uffizio delle Laudi , che erminò col falmo Miferere, dopo di che renè placidamente l' anlma-fua al Signore circa anno 554. in età di 65. annl, ventifette de'quaaveva passati nel Vescovado. La sua sepoitura illuftrara con molti miracoli , come attefta . Gregorio Turonefe .

Noi vediamo nella Vita di questo Santo, uanto efficace fia appreffo Dio l'orazione d'un 10 fervo fedele , per tener lontani da un poolo i flagelli dell' ira divina; e perciò dobbia-10 fempre più animarci a ricorrere con fiducia Santi, che regnauo gloriofi nel Cielo per otmere la liberazione da quelle calamità, con ii il Signore di quando in quando ci affligge. la perchè le nostre orazioni sieno esaudite da io , e avvalorate dalla interceffique de' Santi , ifogna, come c'infegna l'efempio di a Gallo, te penfiamo a far penitenza, e a toglier da oi il peccato, che è l'ordinaria cagione, per ai vengono fopra di noi i flagelli del Cielo, uali appunto fono le pestilenze, le carestie, i emoti, le guerre, e cose simili. E sebbene aja che queste dalle cause naturali derivino . ittavia farebbe un errore, e una mancanza di ede l'attribuirle ad esse solamente; perocchè afficura Iddio medefimo nelle fante Scritture, 1' egli è quello, da cul vengono tutti i gafti-hi , e ch' egli arma , come fi dice nella... spienza 1, le creature per vendicarfi per meggo d'effe fuoi nemici: e che il fuoco, la grandine , la ve, il ghiaccio, e le tempelle, fe el recano dauo , efeguifeano gli ordini del Signore . Iddio adunue tiene ripofti queft! flagelli, dice s. Agoftlo, ne' tefori della fun collera, e i peccati degli omini fono il motivo, per cui egil ne li ca-1 fuori, come tta fcritto ne' Proverbj 2, Che il ccato ? quello , che fa miferabili i popoli . Se unque vogliamo difarmare la deftra di Dio, onviene ricorrere a lui coll' orazione, e all'in-:rceffione de' Santi, e con una fincera peniteni diffruggere in noi il peccato, unica cagioa d'ogni male.

5. Luglio . S. PROBA. Secolo IV., e V.

ppreffo il Ven. Card. Baronio ne fuoi Annali ecclefiafii ci fotto l' anno 191. e feguenti fi riportano molti autentici monumenti spertanti alla sporie di questa fanta Donne, Si voda unche il Tillemon nel tomi, il delle fat Memorine; estipolitica tii si. A gossimo nei tomi, il vele fa vose si ovo se sovo un vaccolto quanto s. Girolamo, s. Agossimo, ed altri entichi, Scrittori hamo detto della modelmo Sante; el Grad. Opsi nella sua Storia ecclesiassimo si. 5, 70. e seguenti.

Minirabill, e fommamente gloriofi per la A Chiefa fono gli esempi di pietà, e di virtù eroica, che nel quarto e quinto fecolo diedero molte nobiliffime e ricchiffune matrone Romane. fra le quali fi dee annoverare fanta Proba, che ha meritati gli elogi da più grand uomini del suo tempo , e particolarmente di s. Giovanni Grisoftomo, di a Girolamo, e di s. Agoftino . Ella fi chiamava Anicia Faltonia Proba, il priino de' quali nomi indica ch'ella era della famiglia Anicia rinomata per tutto il Mondo, i perfonaggi della quale, fecondo il testimonio di Cassiodoro, andavano quasi del pari con gl'Impera-tori. Pochi vi furono di quelta profapia, che non giungessero al somino onore del consolato; e le più fublimi dignità dell' Imperio erano in està come ereditarie . Il pregio maggiore però di questa nobilissima famiglia si è, l'ester ella... stata la prima a far vedere a Roma de' Senatori criftiani fino dal tempo delle perfecuzioni de' Gentill , e a fottomettere i fasci consolari all' umiltà della Croce di Gesù Crifto ; il che avvenne nella persona di Anicio Giuliano, fiato Confole nell'anno 322. Di quetta nobiliffima ftirpe nacque circa la metà del quarto secolo Proba, la quale in età convenevole su data in matrimonio a Sesto Petronio Probo suo pari per la nobiltà, e cotanto ricco, che quali in tutte le parti dell'Imperio possedeva copiose rendite. Egli su Proconsole dell'Affrica, Presetto del Pretorio, e per quattro volte Prefetto dell'Italia , dell'Illirico , dell' Affrica , e delle Gallie , e Confole ordinario: tutte le quali cariche efercitò con-fomma lode, e con fama di fingolare equità, e d'amore della giuftizia ; onde s. Ambrogio , aliorchè fu deputato governatore della Liguria , e dell' Emilia, volle da lul ricevere le istruzioni per ben condursi in quell' impiego, e sent) dirfe quelle parole : Andate, e fatela più da Vefcovo, che da giudice .

2. Proba adunque trovò nel suo marito il eompimento della mondana grandezza ; onde a, Girolamo dice, che il nome di lei fi rende più illustre di quante mai altre sossero nel Mondo Romano nobilifime ed onorate matrone. Ella però non sì lasciò abbagliare da tanto lustro, ma seppe colla grazia del Signore tenere gli occhi della fua mente aperti, per mirare gli obblighi della cristiana Religione, e adempierli con una somma efattezza. Quindi è ch'ella divenne lo specchio di tutte le sue pari per la gravità, la mo-destia, l'amore verso del suo marito, e la premura della buona educazione de fuoi figliuoli,

de' quali n' ebbe tre, cioè Olibrio, Probino, e Probo . Le maffime , ch' ella infinuava loro , erano prese dalla sagra Scrittura, dello studio, e meditazione della quale effa tanto fi dilettava, che fu in ittato di comporre, ( come fi ha tutto il fondamento di credere) un poema ful principio della Genefi, e ful nnovo Tettamento, che ancor fi conferva, e che le ha meritato l'onore d'effere da a Ifidoro di Siviglia annoverata fra gli autori ecclesiattici . L'amore poi , ch'ella nudriva pel suo marito, e pe'figliuoli suoi, la rendeva follecita del bene delle anime loro più che di qualfivoglia terreno vantaggio . Laonde efortava il mariso, che non era fe non Catecumeno, a ricevere il fanto battefimo, e I figliuoli a perfeverare fedelmente , e coffantemente. nella grazia, che avevano già ricevuta.

3. Il Signore però non lascio di spargere, come fuol fare co' fuol eletti, delle amarease fopra le dolci contentezze, che Proba poteva trovare nelle prosperità di questo secolo. Conciosfiache le tolle il marito, che nell'anno 394. in età non molto avanzata morì dopo avere ricevuto il fanto battefime, e su seppellito ln un magnifico deposito presso alla Chiefa di a. Pietro. il quale si conservo fino al tempo di Niccolo V. Laonde Proba rimafa vedova, fi vide carica del governo della famiglia, e dell'amministrazione d'un immenso patrimonio. Ella pensò a sare le fnese del Consolato pe' suoi tre figliuoli, due de' quali furono Confoli nel 395., e il terao nel 406.; e benchè tali spese sossero sopra ogni credere eforbitanti, pure non molto la incomodarono, nè le impedirono d'effere fplendida, e liberale verso de' poveri, faceudo dell'ampie sue sacol-tà quell'uso, che s. Paolo comanda ai ricchi di fare, cioè di dave elemofine, di far parte de' loro beni a quei, che non ne banno, di farfi un tesoro, e un fodo fondamento per l'avvenire, a fine di giungere alla vera vita . Per la qual carità la fanta donna si meritò gli elogi di a. Giovanni Grisoftosno, che fin dal luogo del fuo efilio, cioè da Cucufo, verso l'anno 406. le scrisse, dicendole, che fino in que' barbari, e lontaniffimi pacfiera giunta la fama della fua fincera, e fervente carità, del che egli fentiva molto piacere, e grandemente si gloriava; e siccome le rendeva graale d' aver effa ricevnti appresso di se alcuni, ch' erano flati in Roma per difendere la fua canfa, o piuttofto quella della Chiefa, coal prendeva motivo d'indiriazare a lei come a ficuriffino porto due ragguardevoli ecclefiaffici, che per lo medefimo affare fi portavano in quella metropoli della Chiefa, e dell'Imperio; E però vi prego, foggiunge il Santo, o venerabiliffima mia Signora, ad accoglierli con quella umanita, che è volira propria ; tanto più che ben fapete quanto grande ricompenfa fiate per ricevere da Dio della cortesia, ebe userete. Dal che si raccoglie quanto la Santa eriandio a' intereffatie pel bene della (1) 1. Tim. 6. 18.

Chiefa, e per la difefa degli oppressi, com' era allora s. Giovanni Grisostomo.

4. Ma non era la fola carità, di cui vedremo in appresso maggiori prove, che rendesse illuftre, e degna di lode la Santa. Siccome vivente il marito ella fu un efemplo della caftità conjugale, coal nello flato vedovile fu un lucidistimo specchio della più persetta continenza. Laoode's. Agottino nel suo libro Del bene della vedovanza indirizzato a Giuliana, nuora di Proba, le propone per un esemplare da imitarfi, e per una faggia maeftra , a cui rico rrere per configlio, e per direzione , la fleffa Proba . Avete , le dice, nella voltra cafa la voltra fuocera, la quale per la bellezza della fua virsu , va del pari colle vergini . Effa è una fanta donna, a cui douete chieder configlio per perfeverare nella vedovile continenza, che profeffate; e per fapere come doucte combattere contro qualunque tentazione ; in qual modo v'avete da contenere per superarla facilmente; quali prefervativi, e quali cautele dovete adoperare, perchè di leggieri non torni ad affaliroi . Quetti ed altri fimili ammaefiramenti ella può davoi, avendo di tali cofe per la fua età una lunga esperienza ', esfendo per voi piena d' amore , e rendendela la fua pietà follecita del voitro bene . Configliatevi adunque con lei , torno a dire , che ha sperimentate le flesse cofe , che voi provate ... Ella prega Iddio per voi con molta iflanza; e piaccia al Signore d'efaudivla, onde voi pessate imitarla, e seguire i suoi ammaestra-menti Ue. Tal era il merito di Proba, e così risplendente in ogni genere di virtù la sua... condotta!

s. Nè certamente le mancarono dopo la morte del marito altre occasioni di viepiù perfealonarfi, e di far apparire il complesso delle virtù, ond'era adorno l'animo fuo. Concioffiachè di li a non molto, le su rapito da immatura morte il suo primo figliuolo Olibrio, e dopo alcuni anni anche Probino . Questi improvviti avvenimenti le furono certamente al fommo fensibili, ma la Donna forte, dice a. Girolamo, colle feudo della fperanza della vita futura, e della immortalità , a cui tutti dobbiamo riforgere , riparo valorofamente quelli colpi mortali , ne fi perde d' animo , perfuafa che l' umana vita fu quella Terra effer dee un continuo combattimento , onde oguuno ba da faticare e foffrire per meritarfi la corona nel Cielo. Alia morte d' Olibrio succedè la pubblica calamità del facco di Roma dato nel 410. da' Goti fotto Alarico . Le abominazioni , che in tale occasione commisero que barbari , e singolarmente il rapimento violento d'alcune Vergini dall'istesso palazzo di Proba, la secero risolvere, mentre tuttavia Roma fumava per gl' incendi , di affidare la fua vita , e quella de fuoi , e specialmeore di Giuliana vedova del defuoto Olibrio, e di Demetriade sua figliuola, ad una barca, dove anche diede ricetto a molte fante donne, vergini, e vedove, rifolute d'esporsi piutofto a qualfivoglia rifchio, che a quello d'efere il ludibrio della sfrenateaza de' Goti.

6. Giunfe questa nobile comitiva con prospea navigazione nell' Affrica ; ma vi trovo un peicolo maggiore di quello, da cui era fcampata. Sovernava allora l'Affrica Eracliano, cni, come lice s. Girolamo, nessuna cosa piaceva più del ino, e dell'oro, ed era più avaro, e più crulele di qualunque altro tiranno. Intento costul i foddisfare l'infaziabile fua avarizia, non ripettava nè le proffime nozze delle nobili donelle, ne perdonava alla povertà delle orfane, lelle vedove, e delle vergini di Gesà Crifto, acendo un indegno traffico della loro pudicizia oi mercadanti di Siria. Mirò egli adunque quello luolo di Romane , come una ricca preda venutali alle mani, della quale pentava già d'appro-ittarfi. Quale fosse in tal congiuntura lo sbiottlmento insieme e l'orrore di Proba, chi suo immaginarselo ? Ella dovè riscattarsi con utta la fua compagnia da questa nuova schiaritú collo sborfo di quel prezzo, che piacque a juell'iniquo ladrone di taffare . Il che però non ece sì, ch' ella non rimanesse affai ricca .

7. Non bafto alla fanta donna d' avere per al meazo messa in sicuro dalle violenze d'Eraliano la comitiva delle donne, che aveva feco particolarmente di Giuliana fua nuora, e di Demetriade fua nipote ; ma avida d'avanzarfa tel cammino della perfezione, e di trovare. jualche spirituale consolazione in mezzo alle marezze del suo esilio, e alle calamità, che pprimevano il Romano Imperio, e Roma, bbe ricorfo a s. Agostino, che qual astro lumi-iofissimo risplendeva per la sama della dottrina, della fantità non folo nell' Affrica; ma in tuta la Chiefa. Gli feriffe adunque una lettera in iome di Giuliana, in cui fi mostrava sollecita lello stato di sua falute, e lagnandosi della miera condizione dell'anima ragionevole, che agravata dal peso di questo corpo mortale, più acilmente fi piega, e s'abbaffà verso la moltislicità degli oggetti terreni , di quel che fi folevi verso quell' unico e sommo bene , iu cui onfifte la vera felicità, foggiungeva, che la fola peranza de beni futuri le rendeva tollerabili i

anil della vita prefente.

8. Ad mass il ettera dettata dallo fipitio della inità, e dalla raligione risposi e. Agostino y rinaritando della renitareto generura, chi ella, rinaritando della renitareto generura, chi ella, vita della raligione risposi e della raligione della renitareta della funda usa e ricopratado della funda usa e ricopratado e veto e fecondo l'autorità della funda serve nella responsazione della funda genera l'ammas, e la dissora della funda della funda genera l'ammas, e la dissora della funda qualità follore della funda qualità funda della funda qualità follore della funda qualità funda della funda della funda della funda qualità funda della funda della funda della funda della fun

celefti . Le dice poi , che i mali della vita profente non folo ci fi rendono tollerabili collafperanza de' beni futuri, ma che altresì i medefimi mali ci fi convertono in bene, mentre non infiammano la concapifcenza, una efercitano la pazienza, del che dice l'Apostolo : Sappiamo, che a coloro, che amano Iddio, susse le cofe cooperano in bene . Tutte le cofe , egli dice : dunque non folo quelle, che s'appetifcono come piacevoli , ma quelle ancora , che come molefte fi fchivano, purchè però le prime fi prendano in mo-do, che ad esse non s'attacchi il nostro cuore, e le seconde si soffrano in maniera, che non ci lasciamo abbattere; ma si nelle une, come nelle altre rendiamo grazie, secondo che ci vien comandato, a colui, al quale diciamo: Benedirò il Signore in ogni tempo, e la fua lode fara fempi e nella mia bocca : Er Buon per me che m'avete umiliato , per infegnarmi i volivi precetti . Perocchè fe qui fempre regnaffe la tranquillità delle terrene ingannevoli prosperità , l'anima umana non deadererebbe mai il beato porto della vera e certa ficurezza, che è il paradifo. Conchiude finalmente la lettera, pregandole da Dio i premi della vita futura, e le confolazioni della prefente, e raccomandandoli alle orazioni fue, e di tutti i fuoi , nel cuore de' quali , egli dice , abita Crifto per mezzo della Fede .

9. Per questa lettera vie più s'accese in Proba il defiderio d'avere da s. Agostino altre istruzioni, onde lo prego, a darle qualche ammaestramento circa la maniera di far orazione . E il Santo, aì tofto che le altre sue indispensabili occupazioni glielo permifero, foddisfece a una tale richiefta con indicibile glubbilo dell' animo fuo. perche da essa riconosceva quanta cura la fanta donna fi prendesse di un affare così importante, qual' è l' orazione . Riduce poi le ittruzioni , che le da fu quetta materia, a tre capi; cioè alle. Difpofizioni, che si richiedono in chi vuol far orazione , come fi dee ; a Quello che fi ba da chiedere nell' orazione ; e lu che confifta la vera orazione. Quanto al primo capo integna il s. Dottore, che chi fa orazione, dee riconoscersi povero, astlitto , e desolato in questo Mondo, benehè fia ricchissimo di beni temporali, ed sbbia tutti i comodi, le delizie, e gli onori del fecolo. Perocchè nessuna di tali cose può render l'uomo felice, e beato, non divenendo egli tale se non per mezzo di ciò, che lo fa buono. Inde neceffe eil ut fiat bomo beatus, unde fit bonus . Oltrediche tutte queste cose temporali e assiggono prima col desiderio d'acquistarle, pol colla sollecitudine di conservarle, e sono incerte, nè v'è chi sia ficuro di doverle possedere fino alla morte, esfendo benaì certo di doverle allora tutte lasciare . Perciò si dee avere il cuore diffaccato da esfe, nè vi si ha da collocare la nostra felicità. Dobbiamo folamente farne quell'ufo moderato, che la temperanza prefirive, sfuggendo le delisie, nelle quali non è lecite di cercuz altro, che la perfetta fanti del corpo. N'çu nit debito quan pretera fanti del corpo. N'çu nit debito quan requiras prater integrans capprir salandamens. Altrimental chianque riponeffis la facilicia nelle ricchezte, e falicità, o in qualiforgia altra cofà di queto Mondo, non la riporrepia bi ni Dio, e percio non farebbe difpotto di ricorrere a biu coliforazione.

10. L' anima criftiana admque , che fi conosce defolata in mezzo di quaintique prosperità terrena, che cofa dovrà ella domandare a Dio ? fegue a dire il Santo, paffando a parlare di quello , che fi dee chiedere nell'orazione : Non altro che la vita beata, Ora beatam vitam . Tutti anche i più malvagi desiderano questa vita beata, ma i soli buoni ia possono ottenere . Questa vita... beata non è altro, che godere l'amicizia di Dio in questa vita, e il giungere a vederlo, e contemplarlo , e possederlo senza pericolo di mai più perderlo nell'eternità. Quelta ha da effere lo scopo delle nostre orazioni , e ad essa si debbono riferire tutte je altre cofe che fi domandano a Dio . Perocchè , dice il Santo : Non fi vive utilmente in quetto Mondo , fe non per acquiftarfi mevito di vivere eternamente in Ciclo . Laonde a quella unica vera vita, che confilte nel vivere con Dio, e di Dio, i banno fenza dubbio da riferire tutte le altre cofe , che fi può utilmente e convenevalmente defiderare . E quali fieno le cofe , che a quefta vita conducono, e che s' hanno da chiedere al Signore nelle nostre preghiere, ce lo ha infegnato ii noftro Signor Gesti Crifto nella orazione Dominicale, la qual è talmente la norma di tutte ie altre orazioni , che ? bent? lecito , dice Il Santo, usare altre parole, ma non è lecito chiedere altre cofe; e qualnique domanda, che non fi contenga nel Pater noller, farà fempre una domanda carnale, disdicevole a chi è rinato dallo Spirito, com' è ogni Crittiano .

11. L'orazione poi confifte in un vivo e ardente desiderio della beata eternità ; defiderio eccitato in noi dallo Spirito fanto, il quale domanda per nol, cioè ci fa domandare con gemiti inenarrabili . Laonde che altre è (fono parole del Santo ) il pregare senza intermissione, se non che un desiderare continuamente la vita eterna da quello, che folo la può dare ? E però chi fempre desidera, sempre prega. Ma perchè questo de-siderio si va raffreddando per le molte e diverse cure, nelle quali l'animo fi diffrae, perciò fi debbono aver certi templ, ne quali richiamiamo il nostro spirito all'orazione, servendoci delle parole non già per notificare a Dlo i noftri fentimenti, a cui fono palefi meglio che a noi fteffi , ma per accendere in noi viepiù quel fanto desiderio, che forma l'orazione. Quanto più è ardente questo desiderio, tanto più ottiene da Dio , perchè dilatando il cuore io rende più capace di ricevere gl'ineffabili doni del Cielo . E quindi è altresì, che non fa d'uopo nell'orazione di moite parole, essende questo un affare, che meglio si tratta coi gemiti, che coi discorsi, e colle lagrime piatrosto, che col pariare. 12. Queste e moite altre bellissime istrazioni

diede s. Agostino a s. Proba nella lettera, che le scriffe intorno all'orazione ; e per eccitarla ad afpirare al più alto grado della perfezion le inlinuò di vendere le fue ample facoltà rfezione, guendo gli efempi di moiti Santi dell' uno tro fesso, che vendute le loro fanze, de stribuitone il prezzo a povert, le avevano con maggior ficurezza ripotte ne' celetti tefori . La qual cofa fe voi non fate, dice il Santo, risenutane da qualche debito di pietà, ben fapete qual conto ne dovrete rendere a Dio . Poiche di quello che, fi poffa nel cuor dell' uomo , niuno può efferne confapevole fe non il fuo medefimo fpirito . La fanta donna, che già faceva copiofissime limofine, a approfittò di quetta infinuazione di s. Agottino ; onde , come atrefta s. Girolamo , ella vendè molte delle sue possessioni, massime per lo riscatto de' Romani fatti prigionieri nel facco dato a Roma da Alarico, e le sue liberalità la renderono venerabile extandio appresso i barbari. E oltre a ciò ella diede ordine, che la più gran parte delle rendite delle terre, ch'aveva nell'Asia, fosse ciascun anno distribuita agli ecclesiastici , ai poveri , e ai monatteri di quelle parti .

18. Dimorava tuttavia s. Proba a Cartagine . quando Demetriade sua nipote fece pubblica e solenne professione di verginità, come si dirà più diffusamente nella Vita di quetta santa Vergine . Una tale risolnzione fatta da Demetriade in tempo, che stava già tutto preparato per le sue nozze, anzi che rattristare l'animo di Proba fua avola, lo riempì di confolazione, e di glubbilo, perchè ella ftimava affai più ii pregio della verginità confacrata a Gesti Crifto, che tutte le grandezze mondane, e la propagazione della fua discendenza. E bene io diede ella a conoscere co' fatti . Perocchè , dice a. Girolamo : Tutto ciò, che i'era preparato per le nozze , fu confegnato a... Demetriade, per non fare ingiuria allo Spoft, ch'ella aveva eletto, dandogliela meno ricea di quello, che l'avrebbe avuta uno fpofo mortale, e perchè impiegaffe nel follentamento de poveri, che fono come i domeflici di Dio, quel tanto che fi farebbe inutilmente consumato in magnifici , e fontuofi ornamenti . Non ba fatto Preba , fegue a dire il Santo , quel che fogliono fare cerel Cristiani di poca fede, quali fe hanno qualche figliucia deforme , la quale non possa trovare un marito suo pari, la consacrane alla verginità. E ne anche ha ella imitato coloro, che lufingandofi d'effere più religiofi degli altri , danno appena quel poco che baffa per gli alimenti alle loro figliuole , che professano la verginità , per far pingui ed opulenti gli altri figliuoli , che vivono nel fecolo , e tutto fpendono nelle delizie , e nel fatto . Ed ob piaceffe a Dio , che vari foffero sì fatti efempj , coe fono pur troppo comuni! E perciò tanto più fe-ce, e di maggior lode è degna la gran Proba, perè non s'è lafciata firafcinare dall'efempio di tante tre fue pari .

14. Dail' Affrica fece s. Proba ritorno a Roma erfo l'anno 424., e quivi piena di meriti com-fantamente i fuoi giorni circa l'anno 417., efndo stato pol ii sno corpo collocato nell' istefsepolero di Probo fuo marito, Rimase anche po ia morte affai celebre per i'eroiche virtù, 1'ella aveva esercitate in vita, onde il Pontee s. Leone, che nel 440. fu innalzato alla catdra di s. Pietro, la chiamo donna d'illustre e nta memoria.

li dafiderio , ch'ebbe fanta Proba d' imirare a far bene orazione , conviene ad oii Criffiano ; ognano dunque a' approfitti deliftruzioni, che fopra della medefima ie die-2 fant' Agostino . S' imnamori ciascuno di un ercizio il più neceffario infieme, e il più utile, re fi posta praticare nel tempo del nostro esilio questa Terra, glacchè per mezzo di esso s' otngono da Dio i fuoi celefti favori. Ci ftimoli pregare la perfussione della nostra miferia, che on può effer tolta ne dalle ricchezze, ne dagli nori, nè da piaceri di questo Mondo, essendo azi tutte quefte cofe un irritamento delle noftre aghe spiritnali, cioè della nostra concupiscenprincipio e origine di tutti I neftri mali. on fieno adunque quefte le cofe, cha domanamo a Dio nell'orazione, ma bensì chiediaiogli, come dice s. Agostino, la vera beatitudie , cioè la vita eterna , a cui tutte le altre cofe , quali fi può domandare al Signore, s' hanno riferire, fecondo la norma, che Gesu Cristo ha data nell'orazione dominicale. Faccismo onfaitere le nostre preghiere non nei suono delle arole, ma in un ardente defiderio de' beni eteri: il qual desiderio fe farà , come dee effere , ontinuo, continua altres) farà la noftra orazio-:; e quanto più questo farà fervente, tanto più ficaci faranno ie nostre suppliche , Ricordiaoci d'appoggiare la fiducia d'effer efauditi e' meriti infiniti del noftro Mediatore, e Salator Gest Crifto, dapoiche egli ci ha afficurato be qualunque cofa domander emo in nome fito, cio è er li meriti fuoi , e in ordine all'eterna falute , farà conceduta . Quodcumque petieritis Patrens in min: meo , dabit vobis 1 .

6. Luglio . S. DEMETRIADE VERGINE CON GIULIANA SUA MADRE.

Secolo IV. e V. e nouvie di questa jama Vergine, e della sua madre Giu-liene si ricavazo as gi' ssissi fonti, da quali sono sate pere queste di sonta Proba, ai cui si riseri jeri la Vita. Lla Vita di fanta Proba foggiungeremo quella A di fanta Demetriade colle notizie, che fi

hanno di Giuliana fua madre , perchè esse sono fra di loro affai connesse, e molte cose vi si rincontrano, comuni a tutte e tre queste fante donne. Giuliana adunque nata di una nobiliffima famiglia, e ilinftre per aver dati a Roma più Confoli, uno de quali fu fuo padre, e che aveva fopra molte altre fue pari il gloriofo vanto d'effère criftiana , s' uni in matrimonio fui fine dei quarto , ovvero ful principio del quinto fecolo con Anicio Ermogeniano Olibrio, figlinolo di Sefto Petronio Probo, e di fanta Proba: del qual Olibrio dice s. Girolamo , che fu un pio figliuolo , un marito amabile , un clemente fignore , un effabile cittadino , e un Confole in vero di tenera età ( fu Confole nell'anno 395. ) ma un fenatore illuffre per la bonta de' collumi . Non erano inferiori a quelle d'Olibrio le prerogative, e ie doti dell'animo di Ginliana, di cni anche sappiamo, che grande era lo zelo nei difendere la giuftizia, e le perfone ecclefiaftiche oppresse, e perseguitate, a favor delle quali volentieri impiegava tutto ii credito, che le dava la fua nobiliffima condizione , e la virtù fua da tutti riconofciuta e rispettata. Ciò apparisce da una lettera, che nel 406. le scriffe dal luogo dei fuo efilio a Glovanni Grifoltomo, come aveva fatto a fanta Proba fua fuocera . In effa lettera il fanto Dottore la loda . e la ringrazia non folo d' avere benignamente accolti coloro, ch'egli aveva mandati a Roma; ma d'avere altres) posta ogni opera per togliere i graviffimi fcandoli, che i fuoi perfecutori avevano cagionati nella Chiefa, non avendo perdonato nè a fatica , nè a travaglio alenno per calmare la furiofa tempefta, che a' era contro di lni follevata .

2. Da Olibrio , e da Ginliana nacquero più figliuoli, di nessuno de' quali però è rimase il nome sì celebre in tutta la posterità , come di Demetriade, per aver esta aggiunto il nuovo e fovrumano splendore della verginale prosessione alle tante prerogative della fua nobiliffima famiglia , nella quale s' univa ii fangue de' Probi , de-gli Olibri , degli Anni , e degli Anici , cioè delle più ricche ad illustri famiglie del Mondo Romano, come dice sa Girolamo. Ma non molto dopo la nascita di Demetriade, e certamente prima del quattrocento e dieci, Olibrio fu raplto da immatura morte , che felicemente , fono parole dello stesso a. Girolamo , lo solfe dal Mondo , prima che la metropoli dell'Imperio divenisse preda. de' Goti fotto Alarico. Ginliana intanto parcoffa da Dio con questo inaspettato e doloroso colpo nel più bel fior de fuoi anni, pensò a trar vantaggio per l'anima fua da una tale, fecondo il Mondo, grave fventura, ma fecondo i difegni di Dio , fegnalata benedizione . Quindi è , ch' ella fece voto al Signore di perpetua continenza, per non avere più il fuo cuore diviso fra Dio , e il marito, come de conjugati dice s. Paolo; -

sutta fi diede all'educazione de' propri figliuoli, i quali fi studio d'allevare finamente, in maiera che, frome era flata s'inpurdata del Mondo, dice s. Agostino, conte una madre felice per la fecodità della prole, coi divenue un modello da mintari dalle fae par in 10 modo di crittinamente.

educare i figliuoli .

2. Effendo poi nel 410. feguito il funeflo facco di Roma, Ginliana infieme con fanta Demetriade fi rifugio nell' Affrica , come fi diffe nella Vita di fanta Proba . Quivi le fante donne dopo aver conosciuto per lettere s. Agostino , lo videro anche presenzialmente, e lo trattarono in Cartagine, dov' egli frequentemente era coftretto di portarfi per gli affari pubblici della Chiefa . In occasione adunque di quetti fuoi viaggi il fanto Vescovo d'Ippona insieme con s. Alipio suo intimo amico, e sno collega nel vescovado, ebbe campo di fpargere la celette femenaa della divina parola in quella samiglia, dove già regnava tanta pietà, che l'istesso s. Agostino la chiama chiesa domettica . Ma fopra tutto le istruzioni , e le efortazioni de' due fanti Vescovi tendevano ad infinuare. nell'animo della giovane Demetriade l'amore della verginità. Diede Iddio tanta virtù alle parole di quetti fanti Prelati, che Demetriade fi rifolvè di rinunziare alle nozze d'uno sposo terreno, ch' erano già preparate, per effere sposa di Gesù Crifto, a lui confacrando la propria verginità. In qual maniera ella fi disponeffe a fare questo fagrifizio al Signore, e come lo effettuaffe , lo descrive diffusamente s. Girolamo . Poichè ella, dice il fanto Dottore, fi ebbe meffo in animo di rinunziare alle nozze terrene , prefe abborrimento a tutti i vani ornamenti, e alle vefti preziofe ; fi diede con gran fervore all' orazione, e fovente col volto bagnato di lagrime esponeva al sno Salvatore il desiderio, che aveva di confacrarfi a ini , chiedendogli istantemente la grazia d'effettuarlo; cominció a praticare frequenti digiuni, e altre mortificazioni, fino a. non dormire plù ful letto, ma coricata fopra di un ruvido cilizio stefo sopra del pavimento ; del che erano confapevoli folamente alcune altre vergini; che dimoravano nella medefima fua cafa per servirla nelle sue occorrenze . E qual fortezza d' animo , ripiglia il medefimo fanto Dottore , qual coraggio fi richiefe. a intraprendere un fimile tenor di vita? Chi potrebbe ciò credere d' una tenera e nobile douzella, allevata fra i drappi preziofi, e le gemme, affuefatta ad avere una numerofa famiglia di damigelle, e di paggi, a nudrirfi di delicate e fquifite vivande , e a godere tutti quegli agi , che abbondevolmente le somminifirava l'opulenza della fua cafa ? Ma ella fi fentiva incoraggiare dai belli e maravigliofi efempj di fimili virtu, che vedeva. chiaramente efprest, e proposti dallo Spirito fanto alla nostra imitazione nelle Scritture dell' antico . e del nuovo Testamento .

4. Non ardiva però la fanta Vergine di palefa-

re il suo proponimento alla madre, e all'avola , cioè a Giuliana , e a Proba , per timore che poteffè ciò recar loro qualche disgusto, avvegnachè quelle religiose matrone a ciò l'animaffero col loro efempio, e nulla più di quetto da lei bramaffero, quantunque non glie lo proponefforo apertamente, come cofa, che riguardavano superiore alle sue forze . Demetriade adunque stava in una grande agitazione , che la faceva con fervor fempre nuovo ricorrere a' piedi del Salvatore, pregandolo, che fi degnaffe di gradire i fuoi defideri , di concederle grazia di adempierli , e di rendere savorevole a' spoi disegni l' animo dell' avola , e della madre . Appreffundofi intanto, fono parole di s. Girolamo, il giorno delle fue nozze, e facendosi gli opportuni preparativi , Demetriade fola in ferreto, e feuz' altro conforto , che quello delle tenebre della uotte , anind fe medefima colle feguenti rificffoni : Che fai Demetriade? Perche con tanto timore difendi tu la pudicizia? Fa d' uopo in tal congiuntura di liberta, e d'audacia. Se cost timida fe' in tempo di pace, che faresti nel soffrire il martirio ? se non ti da l' animo di fostener la faccia de tuoi , come potrefii reggere davanti ai tribunali de' giudici , e de' tirauni ? fe non si muovono gli efempi degli uomini, ti lerva d'eccitamento e di conforto la fanta martire Agnefe, che vinfe l'età, e il tiranna, e col martirio confacro la fua cafità . Non fai , mifera, non fai a chi tu fii debitrice della tua verginità? Tremafit già tra le mani de barbari , e ti fu d' uopo vifuriarti nel feno della tua medre, e dell' avola, e ricoprirti fotto le loro velli . Ti ved:lli quafi febiava, e non effer più in poter tuo la tua corporal pudicizia . Ti riempiron d'orrore le crudeli facce. de nemici ; e tacita e piagnente mirafli le vergini del Signore rapite, e divenute preda della militar licenza . La tua patria già capo dell' Universo i' è convertita in fepolero del fuo popolo , e tu efule nel Libico lido prenderai uno fpofo sbalzato anch' effo dalla Reffa procella fu quelle arene? Che più fi tarda? Il perfetto amor di Dio caccia fueri il timore . Armati dello feudo della Fede , dell' usbergo della giufizia , dell'elmo della falute , e vanne al combattimento . Anche la verginità confervata ha il fuo

metrito.

3. Informata da cui fate, e da altre finiglicași, Informata da cui fate, e da altre finiglicatir regioii la generoje desculiti. Apple, lique a sănitre cui la generoje de feniție, e cultind înua
nitreate, taite în proput del feniție, e cultind înua
nitreate, are a un palite accerupir nitre, ande inpretamenta a general și princi del fenite, apritumenti. Suppl la fenite givere nutreate ale delleprince în politica cultina a distributionă delle pretacele.

Înu, che firmenu presente a ît hello speticole,
în și che firmenu presente a ît hello speticole,
în și che firmenu presente a ît hello speticole,
în și che firmenu presente a ît hello speticole,
în și che firmenu presente a ît hello speticole,
în și cultina adul și cultina a îtri la suprinci pui letera situră deții neții învr. Retlum uniti cip ferrași penite, ficultinul dictorie, fir îi glubilo, e il timore tentono torgere negli animi loro dierfipenfieri . Ma finalmente per trasporto di confolaione e contentezza a gara fi gettano ful collo della ipote, e della figliuola, e fulla fronte le imprimo-o mille baci. Piangono per tenerezza, la follevano 'a terra, l' abbracciano, e vedendola ancora tretante , l'afficurano aver essa pienamente incontrato loro genio ; e tale e tanta essere la gioja , che provaano per quello fatto , ebe ne reclava mitigato il loro rdoglio per le ceneri , e le rovine di Roma . Gesti uono , qual fu mai in quel giorno il giubbilo di tutta uilla cafa! Fu poi colle folennità della Chiefa a s. Aurelio Vescovo di Cartagine posto il velo il capo a Demetriade in fegno della professione ella verginità ; e così per le mani di quefto luttre Prelato fu prefentata a Crifto questa verine casta, a cui, come si è detto nella Vita i fanta Proba, fu confegnato tutto ciò, ch'era estinato per le sue nozze, acciocchè lo impiegasin benefizio de poveri, com ella poi fece . 6. Di un sì gloriofo avvenimento Proba,e Giuliaa diedero tosto avviso a s. Agostino, e gl'inviaroo un regalo, per la confecrazione di Demetriae, fecondo che fi coftumava di fare con gli amii in fimili occasioni . Gradi fommamente il Sano d'essere stato de' primi ad intendere con cerezza una nuova di tanta fua foddisfazione ; e ichiarandosi incapace di lodar degnamente la isoluzione della fanta Vergine, dice a Proba, e a Siuliana, effere per effe di maggior frutto , e di loria fenza paragone maggiore, l'avere della loro tirpe vergini confacrate a Cvifto , che l' aver dato al Mondo de' Confoli . Perocebè s' ella è una cofa grane ed illustre fegnare il ziro de temps colla chiareza del nome; quanto è piu grande ed .illustre, fol-evarsi sopra le vicende de tempi colla mondezza. el cuore, e coll'integrità della carne? Si rallegri ertanto la donzella nobile per la chiarezza del fanue , ma più nobile per la fantità , di dover confeguie nel Cielo per lo divino conforgio una gloria affai iù fublime di quella , che avrebbe ettenuta propaando per mezzo del matrimonio la fua nobile flirpe . Perocebe ella è cofa più gloriofa per una difcendente 'al fangue degli Aniej il felicitare una il illustre amiglia coll'astenersi dalle nonne, e coll'imitare, ncor vivendo , la vita degli Angioli , che il moltilicarne la prole, e accrefcere il numero de' mortai ... Imitino cotella Signora le vergini , che flanno I fuo fervizio, le ignobili la nobile, e quelle, che antano qualche grado di fragile altezza, colei , che anto è divenuta più eccelfa, quanto più s'è umiliata; quelle vergini , che fono vaghe della nobiltà deli Anici , n'eleggano piuttoflo la fantità ; giacchè er quanto bramino quella , quando la potranno mas onfeguire? Ma fe con pienezza di cuore eleggeranto quella, fubito ne faranno in poffeffo . Finalmene il Santo rende grazie a Proba, e a Ginliana del lono, che gli avevano inviato, e prega loro dal signore la celefte protezione, e l'accrescimento l' ogni bene,

Sec. Race, T. II.

7. Non tardò molto a compierfi il defiderio da s. Agostino espresso in questa lettera, cloè che molte vergini imitaffero l'esempio di fanta Demetriade. Concioffiache da effa, fecondo la teftimonianza di s. Girolamo , come da una feconda radico pullularono in un medefimo tempo molte vergini ; e una turba di aderenti, e di damigelle segul l'esempio della fignora, e della padrona. Per tutte le cafe s'accese il medesimo ardore di prosessare la verginità; e benchè quelle, che l'abbracciarono, infe-riori fosfero di condizione a Demetriade, aspiravano però al medefimo premio . Ma quello è poco , foggiunge il fanto Dottore, Tutte le Chiefe dell' Affrica ne provarono un' indicibile allegrezza , effende penetrata la fama di una tale rifoluzione non folo nello città , ne' caffelli , e ne' borghi , ma fino ne' miferi tuguri della campagna. N' efultarono eziandio l' ifole , che fono fra l' Affrica , e l' Italia ; e poiche la lieta novella ebbe con rapido corso pastato il mare, paroe ebe dia deponesse le vesti lugubri, e lo mezzo rovinde mura di Roma ricuperassero una parte del loro antico fplendore , fperando l'afflitta città d' effer mirata con occhio propizio dalla divina elemenza dopo la converfione perfetta d' una fua sì illuftre figliuola ... Anche ne' lidi dell' Oriente , e nelle città più rimote dal mare fu udito quello trionfo il gloriofo alla criffiana Religione , Qual madre, o Giuliana, non chiamò beato il suo ventre? Sieno pure appresso degl' infedeli incerte le ricompense de' bent futuri : tu certamante , o Vergine , bai ricevuto anche nella vita prefente più di quel , che bai dato . Spofa di un uomo non ti avrebbe conosciuta fe non una fola provincia, e ora tutto il Mondo ti celebra divenuta Spofa di Crifto.

8. Di fatto si sciolsero le lingue, e a'impiegarono le penne de più grandi uomini, che allora vivessero, ad innalzare fino al Cielo co' loro encomj la rifoluzione della fanta vergine Demetriade . Oltre s. Agostino , di cui abbiamo già riferito alcune cofe, e altre ne riferiremo in apprefio, s. Girolamo scriffe una lettera alla medesima Santa, non folo per lodare il generoso sagrifizio della verginità, ch'ella aveva fatto al Signore, ma per darle altres) alcuni avvertimenti convenienti allo flato, in cui s'era posta, alcuni de quali qu'i riporteremo per iftruzione di chi , come fanta Demetriade, vuol confervare l'incomparabile pregio della sua verginità . Poiche, le dice fra le altre cose il Santo, bai rinunziato al Mondo, e alle fue pompe in maniera più ampla, che non aveni già fatto nel fanto battefimo , non voler penfar più ad acconciarti il capo , ad abbellirti , e ornarti ; ma fludiati di mantenere fedelmente il patto fatto con Dio; veglia del continuo contro le infidie del nemico infernale, che vorrebbe ad ogni cotto farti perdere il luogo, che tieni . Cuftodifci adunque con ogni diligenza il tuo cuore da cattivi penferi , feffocandoli il tofto che nafcono , e implerando l' ajute di Dio col munirti fp:ffo la fronte del tegno talutare della Croce, se vuoi conservarti pura da peccati di opere ... Aggiungi a quella vigilanza la mortificazione della carne , gaftigandola co' digiuni , moderati però e proporzionati alle tue forze, il che non cominci a ftar male prima d'aver gettati i fondamenti della vita santa, che dei condurre . Hai da conservare le tue forze in modo , che mortificato l'appetito della carne , tu poffi attendere alla lemone , al recitar falmi , e alle altre pratiche de pieta . Non conffie nel digiuno la perfezione della virtà, ma egli è il fondamento delle virtu . Sfuzgi di trattare , e fino di nedere nomini , e maffine giovani , fenza che vi fi tronino prefenti l'avola tua, e la madre. Schiva come pelle, e coma veleno della pudicizia, certi giovani tutti arricciati , e galenti , e fpiranti odori . Guardati eziandio dal conversave con quelle fignore, che fono piene di fpirito mondano, e fecolarefco, acciocchè l' animo tuo non fia in qualche modo folletieato, e non abbi da sentire o quel che il morito ba detto alla moglie, o quel che la moglie ha detto al marito. Quelli sono discorsi avvelenta de' quali dice s. Paolo, che i cattivi difcorfi corrompono i buoni coftumi. Ama piuttofio la compagnia di matrone gravi, e particolarmente di vedove, e di vergini favie nella lovo condotta, moderate nel loro discorso, e piene d'una santa verecondia. Ove tu fei prefente non abbiano luogo le fenerilità, e altre poco onelle parole; e fe a cafo mai t' accadeffe d' uderne alcuna, non ti lateiar adereare ; perocebe le persone di mal coflume sogliono speffe volte con qualche leggier motto tendere infidie alla pudicizia. Lascia alle persone mandane il ridere smoderatamente, e il viderfi degli altri; a te conviene la gravità.

9. Parla poi il fauto Dottore delle persone, che Demetriade ha da ammettere al suo servizio, e fra le altre cose dice : " Nella scelta delle " damigelle , e degli altri tuoi domeftici , non " por messte alla bellezza del volto, ma bensì " a quella de coftumi . Shandifci da te quelle gio-, vani, che vanno foverchiamente ornate, so mettono grande fludio nel comparire avveneuti e graziole ; perocehe da' coftumi della p gente di fervizio a'argomenta quali feuo le " inclinazioni delle padrone . Stimo poi fuper-, fluo, fegue a dire il Santo , darti avvertimen-" ti contro l'avarizie, perocché è cola propria o della tua ftirpe possedere le ricchezze infie-" me e disprezzarle . L' configlio di perfezione " vender tutto, e darne il prezzo a' poveri, per potere leggieri e scarichi volare con Cristo n dietro alle cose celesti . Non ti comando di far 39 ciò, ma ti propongo a confiderare le parole n del Salvatore ,: Se quei effere perfetto , wendi quanto bai , e dallo ai poveri . " Non dice vendi n una parte de' tuoi beni, ma tutti; e poicho n gli avrai venduti, daune il prezzo a'poperi: , non ai ricchi, non ai parenti, non per fo-, mentare il luffo, ma per fovvenimento alla " necessità... Sappi, che de' tuoi beni altro tu " non avrai, fe non quel tanto che avrai im-, piegato in opere huone . Fabbrichino altri

delle Chiefe, e ne incroftino di marmi le mupo raglie ; facciano venire da lontant paeli co-33 lonne di fmifurata mole, e ne indorino i caso pitelli ; fregino d'avorio e d'argento le porse, » e guarnifcano di gemme i già dorati altari : , nou riprendo, nè difapprovo tali cofe; ognu-35 no abbondi nel fuo fentimento; e farà fempre », meglio il far quetto, che covare il ripotto damaro: ma tu dei avere altre mire . Dei penfare , a riveftir Cthto ne'poveri, a visitarlo negl'infer-, mi,a pascerlo negli affamati, ad albergarlo in chi a è fenza ricovero : dei mantenere monafteri di vergini , e prenderti cura de'fervi di Dio , veramente poveri di spirito, i quali su quetta Terra imitano la vita degli Angeli, d'altro non parlano, che delle lodi di Dio, e con-, tenti del folo vitto , e veftito , nen fi curano " d' aver nulla di più; che fe mai qualcofa bra-" maffero più di quetto, fi moftrerebbono indem gni d'aver anche le cofe necessarie .

10. " Sia clò detto per te , soggiunge s. Giro-» lame, che fei una vergine nobile e ricca . Ora , alcolta quel che fono per dirti, prefcindendo da cotefie tue eftrinfeche qualità . Oltre l'orazio-, ne , e recitatione de' falmi , che regolatamenn te dei fare all'ora di terza, di festa, di nona, la , fera , a mezza notte, e la mattina, hai da n fiffare le fue ore per lo studio della fagra Scritsy tura , leggendola non già fino a francarti , ma 3) per iftruzione, e follievo dell' anima tua . Ciò , fatte, abbi pronto il tuo lavero, o fia di filare, 39 o di far gomitoli, o di torcere il filo, o di p preparare la teffitura, o di rivedere, e corn reggere i lavori fatti dalle donne di tuo fervi-, zio, o di prescriver loro quel, che hanno da m fare . Quetta varietà d'occupazioni ti farà pap rer brevi anche le più lunghe giornate; e in tal ,, guifa tu falverat te fteffa, e molte altre, alle , quali farai norina della vita , che debbono n condurre . Ne perchè tu sei ricca , e per diwina beneficenza non hal bifogno di nulla, perciò hai da tralafciare il lavoro . Perocchè p tu dei ciò fare perchè così Iddio vuol effere " fervito da te . Sappi che febbene tu diftribuiffi s a' poveri tutte le tue entrate, pure ueffuna p cofa farà più grata a Crifto di quello, che gli n offrirai lavorato colle tue proprie mani , o » fia quefto per ufo tuo, o per dar efempio alle , altre vergini, o per presentario all'avola, e ,, alla madre , dalle quali riceverai del tuo lavose ro un'abbondaute mercede da convertire in po benefizio de' poveri ... Conferva adunque con as gran gelosia il tesoro , che ti sei eletto . e prendi le necessarie cautele per compiere feli-, cemente il viaggio, che hai da fare in mezzo 35 agli scorpioni , e ai serpenti, alle infidie, e ai vea leni di quefto fecolo ... Besta quella vergine, nel di cui cuore fuori dell' amor di Crifto, che , è la sapienza, la castità, la pazienza, la giup flizia, in una parola tutte le virtù, non alligua altro afferto! Unifo il fine al principio, ne in cuotento di avertelo datto una foia vol. az: Ama la fanta Scrittura, e ti ameri lat., fiquiena; amiai, e it prefervendo agui ma-fiquiena; finalis, e it prefervendo agui ma-fiquiena; finalis cuo con constituto del tro petto, questi pondenti della tro orecchie. Not fispia paralare la trau lingua fe non ched i Griffo, and pro-ficio parolo; se ho non fa fattar. Afotota i piacevotta avvertimenti dell'avoita, e della distributa.

zt. A questi saggi avvertimenti, che riseuaravano principalmente la custodia della verginiità , un altro ne aggiunge s. Girolamo affai più niverfale , e molto opportuno al tempo , in zi viveva fanta Demetriade , cioè , ch' ella effe ben unita alla Fede del Papa s, Innoceno , e fi guardaffe dal veleno della Pelagiana resia, la quale cominciava a prender piede, e he infinuando lo spirito della più fina superbia, sfettava, o per dir meglio, distruggeva tutte le ltre vere virtà , che fi fondano fopra dell' umil-1. Le fuggerisce pertanto d'aver sempre nella nemoria quella gran sentenza: " Che Iddio refi-fe ai superbi, e agli umili dà la grazia. Ora , nella grazia , fegue a dire il Santo , non ha luogo la retribuzione delle opere, ma la beneficenzz del donatore, affinchè s'adempia quel detto dell' Apostolo ": Non è di chi vuele , nè . di ebi corre, ma di Dio, ebe ufa mifericordia . .. E benche fia nostro il volere , e il non volere , , pure anche queito nostro non è nostro fenza la misericordia di Dio ,. Che sono appunto quele verità, che tanto molefte riuscivano alla superbia Pelagiana .

12. Contro lo stesso errore de' Pelagiani si pre-; cura s. Agostino di premunire l'animo di Giuiana nel libro , che le scrisse sul Bene della ve-'ovità, poco dopo la folenne velazione di fanta Demetriade . In questo libro , dopo avere il fano Dottore provato qual fia il pregio della velovil continenza, fuggerisco a Giuliana diversi vvertimenti, propri a fantificarla nello ffato, n cui ella fi trovava. Il primo di effi rifguarda a necessità di riconoscere tutto il bene da Dio, londe ne viene l' umiltà , e il bisogno dell' oraione; cose che venivano distrutte da que senici della grazia di Geiù Cristo, come il Santo gli appella , i quali così difendono il libero arbitrio tell nome, the voglione effer effe baffante fenza-' ajuto della grazia divina ad adempiere ciò , ch'è esnandato ; e credono che fi rendano inutili le efortazioti , qualora non fia tutto ripofio in poter dell' uomo ion ojutato dalla grazia del Signore . Contro tali erori dice il Santo a Giuliana : ,, Quanto in te ftel-, la fenti d'inclinazione , e d'amore per la pia o continenza , ascrivilo a benefizio di Dio, e , readigli grazie , perchè t'abbi tanto comu-, nicato del fuo fpirito, che, mediante la carità

n diffusa nel tuo cuore, ti sei per l'amore d'un , bene migliore, qual è la continenza, privata " della libertà di fare una cofa permeffà , cioè di paffare alle seconde nozze ... Quanto più tu conosci esser questi doni di Dio, tanto più per essi " fei beata; auzi non puoi efferio altrimenti, n che conoscendo da chi hai ricevuto tutto quello " che hai ... Perocchè nessuno è beato per li doni di Dio, se si mostra ingrato ai donatore ,, . E dopo aver dette molte altre cole a schiarimento della dottrina cattolica in proposito della necessità della Grazia,e della forza della medesima, conchisde , che Giuliana, e tutte le altre vedove , che leggeranno quefta fua opera, impareranno da effa, che per amare, e confervare il bene della continenza, più gioveranno le orazioni loro , che le altrui efortazioni , le quali fe producono alcun effetto , fi dee tutto attribuire alla grazia di colui, nelle cni mani , come dice la Scrittura , fiamo nol , e i noftri discorfi .

13. Questo è il primo e principal documento, che fant' Agoftino dà alla vedova Giuliana per confervare la continenza , a cui s' era obbligata . Indi paffa a parlare degli obblighi d' una vedova Criftiana, dicendo, ch'ella,, dee in certe modo raccorre , e infieme unire tutti que' penm fieri , e quelle cure , che avrebbe impiegate per piacere al marito,e al Mondo,e tutte indirizzar-, le a Dio.... A Dio fi piace non per la bellezza del " corpo , ma per l'interiore dell' snima : laonde meffi in un canto tutti i vani ornamenti. fi dee sornare l'anima delle virtù ... Le delizie d'una po vedova continente hanno da effere la lezione, , l'orazione, i falmi, i buoni penfieri, la freas quenza delle opere buone, la fperanza della p vita futura , il cuore fempre fellevato in Dio , ,, e un umile rendimento di grazie per tutto m quefte cose al Padre de' lumi, da cui, come 10 lz Scrittura c'infegna, viene ogni grazia ec-" cellente , e ogni dono perfetto . Perocchè u quella vedova, che rinunziando alle feconde nozze , voleffe godere d'altre delizie terrene , " incorrerebbe , per dir tutto in breve , in quella so fventura, che esprime l'Apostolo con quette pa-, role , : Quella vedova , la quale vive nelle deligie , è morta f della morte fpirituale ) benebè comparifea viva . Sopra tutto poi , profegne a dire 1. Agostino parlando a Gintiana , prego Dio , che non permetta, che ti lasci vincere dalla cu-" pidigia delle ricchesze, e che all'amore del marito fucceda quello dell' oro e dell'argento . " Perocchè ho trovato per esperienza, che al-" cuni dopo aver vinte le paffioni carnall, fi fo-22 no lasciati maggiormente dominare dall'ava-" rizia . E come ne' fentimenti del corpo avviene, che i ciechi abbiano più acuto l'udito, » e diftinguano col tarto le cofe affai meglio di , quei , che hanno l'ulo degli occhi , di ma-, niera che la mancanza d' un sentimento è com-, penfata colla maggiore vivacità , e attività

C 3

" d'un altro ; così bene spesso accade , che la " concupifcenza raffrenata per la parte de piaceri carnali, con maggior impeto fi porta... , all'appetito delle ricchezze, e ritennta da un " lato, sbocca più violentemente dall' altro . Tu " dunque fa' morire in te coll'amor delle noz-, ae anche quello dell'oro; e fervendoti fanta-» mente delle ricchezze, che il Signore t' ha da-, te, formati con effe un teloro nel Cielo, con , implegarle in ajuto de'poveri, e non con arn ricchirue gli avarl . Perocché Iddio nou am-mette ue luoi tesort quel che si dona per so-, mento della cupidigia, ma bensì l'elemofine " date a' poveri ; le quali anche fervono mira-" bilmente a rendere accette al Signore le oraso zioni delle vedove . Aggiungi a quetto i di-, giuni , e le vigilie , in quanto puoi farlo fenz' " alterare la tua fanità ; poiche febbene tali con fe fembrino alla uatura penofe, e difficili, pu re fe fi unifcono coll'orazione, col recitar falmi, colle fante letture, e colla meditazione o della divina legge, fi convertono anch' effe in

» delizie spirituali . 14. " Ma in tutte quefte spirituali delizie. , che convengono a quelle donne, che hanno n rifoluto di vivere nella continenza, effe deb-» bono effere molto caute ed accorte, per non , dare colla loro negligenza motivo, che fi fpar-» ga di esse mala fama, benchè la vita loro fia n immune da colpe. Ne fi dee dar ascolto ad n alcuni anche fanti uomini, o donue, che ef-» fendo riprefi di dar luogo colla loro negligenp za a' cattivi fospetti , rispondono bastar loro » la propria coscienza, che gli afficura davanti a " Dio di nou effere colpevoli di cio , che fi " fospetta di loro . Questi tali non solo impru-33 dentemente, ma crudelmente ancora disprez-, zano la ftima , e l'opinione degli uomini; n perciocche in tal guifa danno la morte alle p anime di molti , i quali o bestemmiano la , via del Signore , concependo abborrimento ,, alla professione della castità , la quale reputa-33 no come un velo della incontinenza, ovvero 22 fe ne servono di scusa per difendere le loro a, scostumatezze, nelle quali pensano d'imitare n le persone addette alla continenza . Perciò p chiunque s'aftiene dalle opere peccaminofe e , malvage, fa bene per fe: chiunque poi ha n cura della fua buona fama, è anche mifericoras dioso verso degli altri. Per noi è necessaria ", la vita buona , per gli altri c'è d'uopo anche " della buona fama ; e contribuendo con effa , alla falute altrui, veniamo a recar utile au-" che a noi steffi ... Ma perchè non v'è diligenn za ai grande, che vaglia a (camparci del tut-» to da fospetti delle persone maligne; perciò » quando avrem fatto dal canto noitro tutto 39 quello, che giuttamente poffiamo per la no-,, fira estimazione , se taluno o fingendo con-35 tro di noi cofe cattive, o credendole ancora,

a varió designar la nofica fana a ricorismo allora si eficimion della nofia homa coficiaza, la quale non folo ci conforterà, ma ci riemptia estinado di jubiblo, giacchè la nointra mercade è grande no Ciela, sache quaninte mercade è grande no Ciela, sache quaninte di Giossini discon motto mate di noi, puine gio soni di diccon motto mate di noi, puipuò ce la fina Dettore ha dati questi avvenimenti i Giolina, e in effa tutte la sire vadove, rimette la fanta vergino Demetriade, si
ci in vari juoghi di questi fina opera ha fiparia
ci in vari juoghi di questi fina opera ha fiparia
ci ci qui avveni qui prima composto, della finta
Verginata.

1s. A s. Agostino nel premunire Giuliana contro l'errore de Pelagiani s'unt il fommo Pontefice a.Innocenzo con una breve lettera, che le fcriffe, mentr' ella dimorava in Cartagine . La loda il a Pontefice, perchè alla nobiltà del fangue ella preferifse la cognizione, e l'amore di Cristo; per la qual cofa ei dice di rimiraria come un membro fingolare della Chiefa. Indi l'ammonifice, dover ella riconofcere come un effetto d' una grazia grande di Cristo, la fantità de collumi ch'ella accoppiava colla nobiltà de natali , mentr'egli defiderava , che la rendeffepil chiara per tutti i fecoli quel medefino Iddio, che già fatta l'aveva infigne per l'eccellenza delle fue egregie virtis . E furono molto opportuni quefti faggi, e criftiani avvertimenti, perchè avendo voluto anche Pelagio mescelar la sua voce con quella de' plù grand' nomini della Chiefa per far applauso alla genorosa risoluzione di santa Demetriade, le indirizzo una lunga lettera, dopo ch' ella fi fu coll' avola, e colla madre reftituita dall' Affrica a Roma; nella qual lettera dolcemente le infinua il fottile veleno della fua erefia, dicendole fra l'altre cofe :,, Tu hat nelle m tue virtù un giufto motivo d'effere preferita 33 alle altre, perocchè la nobiltà, e le ricchez-25 ze fono cole piuttofto de tuoi antenati, che 33 tue, perchè da loro le hai ricevute ; ma le ricn chezze spirituali nessuno te le può dare fuor di n te fteffa . Con tutta ragione aduuque per quefte " meriti lode, e preferenza alle altre, perchè quem fte non posiono effere in te fe non da te ftetfa,, . 16. Giunfe quefta lettera di Pelagio, benchè feura nome del fuo autore, nelle mani di s. Agoftino, e di s. Alipio, i quali folleciti, che questo veleno della superbia non corrompesse nel cuore della fanta vergine Demetriade quelle fante maffime, ch'effi v'avevano piantate, e che la divina grazia aveva così felicemente inaffiate, scriffero tofto una lettera a Giuliana, in cui svelarono gli errori , che Pelagio aveva fotto il velo di belle parole sparsi in quella sua lettera : e dopo aver mostrato, come le parole riferite quì fopra esprimevano sentimenti contrari alla cristiana umiltà, e a' testimoni della divina Scrittura , foggiungono que' fanti Vescovi : " Noi " crediamo , che la fanta vergine Demetriade educata nella disciplina, e natrita nella criftiana umiltà, nnn avrà potuto leggere quelle parole , se pure le ha lette , senza gemere , senza battersi il petto , e fors' anche senza... versar lagrime. Ella subito sarà corsa dal suo Signore, a cui s' è confacrata, e da cui è ftata fantificata, pregandolo con gran fiducia, che ficcome quelle non fono fue parole, ma d'un altro; così tenga da lei lontana una fimii Fede, per cui creda d'avere alcuna cofa, onde fi debba gloriare in fe fteffa, e non in lui,, . v'è lnogo a dubitare, che si Giuliana, coe Demetriade, non s'approfitiaffero di tali avrtimenti, e non continuaffero ad innalzare edifizio spirituale della loro fantificazione su tetto necessario fondamento dell'umiltà . Dopuesta lettera de fanti Agostino, ed Alinio. e fu fcritta verfo ii fine dell' anno 417. , non fi ova altra memoria di Ginliana, la quale In Roa finì fantamente i fuoi giorni , e fu fepolta

:lla tomba di Proba fua fuocera. 17. Rispetto poi a santa Demetriade sappiao , che fino dal principio , ch' ella fi confacrò Dio , ebbe un sì grande amore di giungere la più fublime perfezione criftiana, che non le proponeva cofa spettante alla medesima, che buon animo non abbracciaffe . Laonde quan-· e in voce , e in ifcritto le propofero i fanti escovi Agostino, ed Alipio, e ciò, che le sugri s. Girolamo nella lettera, che abbiamo qui pra accennata, fu per lei una regola invariale della fua condotta . Perciò l'orazione , la editazione dell'eterne verità, le spirituali lenni, il lavoro delle mani, il ritiro , la freuenza d'ogni forta d'opere bnone, occupavao tusto il tempo della fua vita. Sopra tutto aparifce, ch' ella fu fommamente liberale verfo s' poveri, avendo ripieno il Mondo delle fue liiofine, delle quali abbondevolmente partecipò Epifanio . Ella visse in Roma con gran fama i fantità anche appreffo i fommi Pontefici ; one s. Leone la venerava come una fedel ferva i Gesù Crifto; e dopo che Roma era flata facheggiata nell'anno 455. da Genferico Re de'Vanali, le persuase di far edificare una chiefa in onoa del protomartire fanto Stefano in una fua. offeffione, dittante tre miglia da Roma fulla ia latina . Carica finalmente di meriti andò la .Vergine a ricevere nel Cielo la corona prepaita alle cafte fpole di Gesù Crifto, non fi fa in ual anno.

Non v'è cofa più raccomandata ai Grifficani elle fagre Scritture dell' umilità. Quettà debbano ngolarmente imparare da Gesù Crifto; questa ra fopra di loro le celetti beneficanze; questa folleva al regno de' Gieli; questa è il fondamento e la bale di tutte le al trev virià. O ran un ub effere vera mmilità in chiunque non riconnera effer dono di Dio ntto il bene c. che è in

ini. Che cofa hai tu, dice l' Apnitolo s. Paolo 1, che non l'abbi ricevuta da Dio? E fe l'bai ricevuto, perchè te ne glori, come fe non l'aveffi ri-cevuto? Però e s. Girolamo, e s. Agostino, e s. Innocenzo, come s'è veduto, tanta cura fi prefero d'infinuare, e di radicare profondamente una tal verità nell'animo di quette fante donne, e di premnnirle dagli errori de' Pelagiani, i quali infegnando maffime alla fuddetta verità contrarie , venivano ad infettare tutte le opere , per quanto buone esse comparissero, d'una veleno-sa superbia. No, dice s. Agostino, non è piccalo errore, il volero professarsi cristiani, e non voler afcoltare l' Apofiolo , il quale d po aver detto : L'amor di Dio è diffuso ne' nostri cuori ; per non lasciare a chiechessia luogo di credere, ch' egli avesse quest' amore folamente dal fuo libero arbitrio, fubi-to foggiunge: Per lo Spirito fanto, che c' è stato dato. Abbiamo dunque anche noi fcolpito altamente nel cnore questo infegnamento a fine di non levarci in inperbia per qualunque bene, che postà esfere in noi . Riconosciamolo come proveniente da Dio, da cui , come dice i' Apostolo s. Giacomo 2, diftende ogni grazia eccellente, e ogni dono perfetto; e di cui, come professa la a. Chiesa, è susto ciò ch' è ostimo 3. Preghiamolo a confervare, e ad accrescere in noi i suoi deni, e rendiamogli umili grazie per quei, che ci ha compartiti . Così l'umiltà, l'orazione, e la gratitudine ci accompagnerranno nel viaggio di quelta vita mortale, e ci condurranno felicemente al porto della beata eternità, dove già ripofano queste fante donne.

#### 7. Luglio.

### S. Aquila, B Santa Priscilla. Secolo I.

Dagli Atti Apodolici, e dall'epifole di s. Paolo fi ricavano le notizie di questi Santi. Si veda il Tillemont nel primo tomo delle sue Memorie per la Storia esclessafica, tit. di s. Paolo art. 26, e 17.

S Ebbene sia poco quel che si sa di s. Aquila, e di fanta Priscilla, ovvero Prisca \* sua moglie; tuttavia venendo dal fonte infallibile della verità , cioè dallo Spirito fanto , che di loro ha parlato nelle divine Scritture, merita una particolare venerazione; e però crediamo di doverlo quì riportare. Aquila era originario del Ponto, di nascita, e di religione Giudeo, come doveva effere anche Prifcilla, e ambedue attendevano all'arte di far tende. Al tempo dell'Imperator Claudio, che regnò dali' anno 4t. fino all' anno 54., Aquila e Priscilla dimoravano in Roma, ma verso l'anno 51, furono obbligati a partirne , pel motivo che ora fiamn per dire. Si trovava di que'tempi in Roma un numero grande d'Ebrei. molti de quali alla predicazione di s. Pietrn, che fin dall' anno 42, di Crifto v'era venuto, fi convertirono alla criftiana Religione, fra' quali fi

crede che fossero anche Aquila e Priscilla. Or quegli Ebrei, che rimanevano offinati nel giudailmo , eccitavano continuamente delle sollevazioni contro gli altri Ebrei convertiti, a' quali poi attribuivano la cagione di quette ffesse follevazioni . L'Imperator Claudio fentendo queffi continui tamulti, che i Gentill ignoranti delle cofe criftiane, attribuivano a un certo Crifto, ch' effi chiamavano Crefto, comando che tutti gli Ebrei cacciati fosfero da Roma, e fotto il nome d'Ebrei compresi surono anche i Griftiani, i quali in quel principi venivano riguardati , come una fetta degl' ifteffi Ebrei . Dovette adunque s. Aquila infieme colla fua moglie lafciare questa metropoli dell'Imperio , e fi ricoverò in Corinto , ch' era di que' tempi la capitale dell' Acaja, anzi di tutta la Grecia, e fioritiffima pel commercio, a cni davano comodo i dne mari, in mezzo a' quali ella giace.

2. Quivi ricevettero quefti dne fanti coniuci una particolar benedizione dal Signore, e fu, che s. Paolo venendo da Atene in quella città per predicarvi il Vangelo, ando ad abitare in cafa loro, e insieme con effi s'affaticava a lavorar tende, effendo questo il meitiere, in cui piaceva al grand' Apostolo d' impiegarsi, per guadagnarsi il vitto, e non effere così d'aggravio ad alcuno. Vi ffette il Santo per lo spazio di circa diciotto mefi, e ognuno può immaginarfi quanto Aquila e Priscilla s'approfittaffero non solo degl' infegnamenti di a. Paolo , ma ancora degli esempi di tutte le più erolche virtà, che co' propri occhi in lui vedevano . E convien dire certamente, che grande fosse l'amicizia, che la carità strinfe fra s. Paolo , e quetti fuoi ofpiti , poiche quand' egli partì di Corinto per andare a Gerufalemme a foddisfare al voto, che aveva fatto. del Nazzareato, feco li conduffe, e da Gerufalemme li volle per compagni del fuo viaggio, e della sua predicazione sino a Eseso. Nè s. Paolo li teneva oziofi , ma fe ne ferviva per fuoi cooperatori nella predicazione del Vangelo, al qual effetto li lasciò in Eseso, allorchè ne parti, acciocchè infegnaffero agit altri, come offerva s. Giovanni Grifoftomo, quello, ch'effi avevano imparato da lul; il che faceva non folo Aquila, ma, fecondo che credejil medefimo s. Giovanni Grifoftomo , anche Priscilla, probabilmente con quelie del fuo festo.

3. Effi flettero per lungo tempo la Efefo, dove certamente erano, quando a. Prolo vi fece ritorno nell'anno 77, perocché Crivendo egli dil hi su prime epitola « Cortnit, faltra que Fedell in nome d'Aquila, e di Prificilla, discodo : 2º filatras con subta effica e di Spare Againto e del Spare Again e di Prificilla, cicleatra del constante del constante del constante con l'allo del constante del Spare Again Caleir, dementi con del Trificilla, cella del demetica, disco e Giovanni Gribbono, chisma s. Paolo la cafa d'Aquila e di Prificilla, perchè effi la facevano tale collà bonta fantità del con-

coftumi, col far abbracciare la Fode a tutti quelli , che vi dimoravano , e coll'efercitare l' ofpitalità verso de pellegrini. Concioffiache non era solito l'Apostolo di dar il nome di Chiesa a qualfivoglia cafa, ma a quelle folamente, dov' era ben radicata la pietà, e il timor di Dio. Il qual elogio dell' Apottolo benchè fia bastanie a farci formare un altiffimo concetto della fantità d'Aquila , e di Priscilla , pure è anche più pregevole la lode, che loro da il medefimo Apostolo nella fua epiftola ai Romani , Allorchè a. Paolo scrifse queita letrera , che su nell' anno 58. , effi erano a Roma , onde l'Apostolo li faluta prima di tutti, e di loro parla così : Salutate (dic'egli) do mia parte Prifice e Aquila, che mi banno ajutato nel fervizio di Gesà Critto, che banno esposta la vita loro per falvar la mia; a quali non folamente to, ma tutte le Chiefe de Gentili fono obbligate . Che coia si può dire di più glorioso in lode di quefti Santi, dice s. Giovanni Grifoftomo ? L'avere ajutato s. Paolo, vuol dire aver ajutato il prodicatore dell' Evangelio per tutto il Mondo, quel grand' nomo, che ha fofferto tanti e sì diversi patimenti, che solo vale per innumerabili altri nomini . L'avere esposto la propria vita per camparne una sì preziofa, è lo stesso, che avere confumsto an illustre martirio; pel qual motivo noi ancora dobbiamo professar loro infinite obbligazioni , come gliele professavano le Chiefe tatte de' Gentill , le quali avevano di più godato il frutto delle loro ittruzioni, delle copiose timoline, e della ospitalità loro. Finalmente questi due Santi cooperatori evangelici ritornarono da Roma in Afia, dove pure ricevettero una nuova tettimonianza dell' amore, che nudriva per effi l'Apostolo, nel faluto, che loro mando per mezzo di Timoteo nella feconda epiftola, che al medefimo scriffe da Roma nell' anno 65., mentr'era in carcere, e che vien riguardata come il fuo ultimo teftamento. Si crede ,ch' effi fopravviveifero all' apottolo s; Paolo, benche non fi (sppia per quanti anni, e che in Efefo, o in altra città dell' Afia felicemente, e fors' anche pel martirio, compifero il eorfo de' loro giorni fu questa Terra, per cominciare a vivere coronati di gioria nella beata eternità .

Eco na cémpio in quelti des Santi (dice a Giovanni firiolómo) della perfaione, na cui possono giugnere anche le persono nitrae. Aquile e Pristilla Senche le persono nitrae. Aquile e Pristilla Senche le persono nitrae aquile e Pristilla Senche le pristi e la foro verna nocumento o la fixa che restadi fino travano nocumento o la fixa con qualgia mostrano veri disciposi di Crito coll'efn, porre la propria vira per fairare qualti al fino con la propria vira per fairare qualti al pristi cartià, cel l'accomo posi avvira, fiscoladu quelle parole di Critio, 1º Neffens ès megrire cartià di golla, che fi de tart la propriavira. :' fuoi amici: , Effi abbracciarono la Croce , e leguirono Crifto . Perciocchè le fecero ciò per s. Paolo, molto più l'avrebbero fatto, anzi fenze dubbio lo fecero per Crifto , Imparino da quefti Santi ( foggiunge il s. Dottore ) i puverl, e i rlechi. Concinffiache fe artigiani, che si guedagnavano il vitto colle loro mani, hanno faputo effere liberali in maniera da renderfi giovevoli a moltiffima Chiefe, quale fcufa potranno snel avere que' ricchi, che difprezzano i poveri? Effi non risparmiarono la vita loro , per piacera a Dio , a tu vuoi rifparmiare un po'di danaro per rovinare l'anima tua? Imparino da Priscitta le donne, che la gioria loro non dee consistere nel portare i capelli erricciati, e nell' edornarfi d'oro, e di fontuole vetti. Neffune ragina è flata, nè mai farà coaì celebre come queffa moglie d'un femplice artigiano. Nè fono già i diademi, o la porpora, o le ricchezze, che le abbiano procurata tanta gloria , ma l'avere ejutato a. Paolo nel ministero evangelico, e l'esfere flata da lui iodata. Gii ornamenti edunque, che fi convengono a donna criftiene, non fono quei, che abbellifcono il corpo, me quei che adornano l'anima, nè mai fi depongono; non fono quel, che fi ripongono negli armari, ana quai, che si ripongono nel Cielo, Ma per qual mezzo giuniero effi a tanta eccellenza di virtù? Per avere alloggiato in cala loro circa due anni l'apottolo a. Paolo . Ma\_ che ? dunqua chi non può elbergare nella fua cafa s. Paolo , non potrà effere fimile ed effi? Eh che ognuno ( fegue a dire s. Giovanni Grifoftomo ) può avere appreffu di fe a. Paolo, e averlo anche in una maniera più comoda, e più ntile, ch' effi non l' ebbero. Concioffiachè non fu già la faccia di fan Paolo , che li fece tanto virtuofi, ma furono le fue parole , e gl'infegnamenti fnoi . Duuque se voi bramate d'avere e Paolo , e Pietro , e Giovenni, e tatto infieme il coro de' Profeti e degli Apostoli, e di parlare, e converfare frequentemente con effi, prendete i loro libri, le lettera loro, a leggerala, e meditatele attantamenta, a potrete per quefto mesao divenir fimili ad Aquila , e a Prifcilla . Anzi sappiate , cha leggendo questi scritti divini , non folo evrete appreffo di voi s- Paolo, e gli altri apostoli, e profeti, ma avrete quello, ch' era il loro Signora e maetiro, cioè lo Spirito fanto, che in quegli scritti parla per bocca loro " . Dl quefti feritti duuque fi pafchi è capaca d'imendarli, a chi non è cafi valge di quei libri di pietà , che foalfa loro portata , e che contengono quelfteffe verità , le quali fi trovono registrate. gli feritti di s. Paolo , e degli altri Apolto-, e fe n'approfitti per fantificare l'anima fua. 8. Luglio .

S. PROCOPIO, B ALTRI SANTI MARTIRI IN CESAREA DI PALESTINA.

Secolo IV.

Il Maririo di cusfi Sani è descritto da Eusteio nel libro cuavo della sua Ilporia ecclefiastica, e nel libro di Martiri della Pateltina. I suro i reportaro dal Ruinart nella fua Raccolia degli Atti fineeri de Martiri peg. 178, e 192, 110. dell'azzione di Verona,

LI editti delle persecusione contro de Cri-I ftiani pubbliceti in Nicomedia il di 23. di Febbrajo dell' anno 303, per ordine degl' Impe-ratori Diocleaizno, e Maffimiano, furono recati a Cefarea di Palestina nel mese d'Aprile dello steffo anno nel tempo che i Fedeli fi preparavano e celebrare la memoria della Paffione del Salvato. ra, cioè ne giorni vicini alla Settimana fanta. La prima vittime, che in vigore di questi editti fotfe fagrificata al Signore nella Paleftina, fu fan Procopio. Egli era nativo di Gerusalemme, e fino da' fuoi più teneri anni era flato educato nella Fede criftiana, e' cni infegnamenti avava poi sempre conformati i suol costumi, vivendo con una caffità e purità ammirabile, eccompagnasa dall' eferciaio di totte le crittiane virtù . Egli eveva coll'eufterità delle penitenze talmente mortificeto il suo corpo, che sembrava effere questo come morto, cioè così foggetto alla ragione, e alla legge dello spirito, che contro di effa non ardiva quasi più di sollevarsi. E quento più il Santo a era affaticato per ridurre in quetta perfetta fervitù la fua carae, tanto più e era epplicato a render forse e vigorofo il fuo fpiririto col dolce e fuftanzioso pascolo delle divine parole, leggendo del continuo, e meditando di e nutte le fante Scritture ; e tal era il conforto ed il vigore, che ne traeva, che ridondando dall'enima nel corpo, supplive alle mancenza del cibo materiale . Di fatto il fno vitto era sì fcarfo, e si povero, che non fenza una specie di prodigio poteva effere baftante a mantenerio in vita . Concioffische non ulava mai altro cibo . cha folo pane, nè altra bevanda, che semplice acqua; nè un tal nudrimento lo prendava ogni giorno, ma folamente dopo due o tre di, e talvolta ancora dopo un'intera fettimana. In tutta la fina condotta egli faceva apparire una bontà e mansuetudine fingolare, sempre pronto ad impiegarfi in fervizio di chiccheffia riputandofi con fentimento di vera e fincera umilii inferiore e tutti. Ne fuoi primi anni aveva dato qualche tempo allo findio delle umane scienze, ma poiche ebbe gustata la dolcezza de'libri divini, nell'applicazione a'modelimi totalmente s' immerfe, ne fi curò più d'acquiftare altre notizie, che non conduceffero al confeguimento dell' uitimo fine, che è Iddio. Così tutta la sua vite si può dire che sosse une

prova della grazia celefte, ond'era piena l'ani-

ma fua, e una preparazione al martirio. 2. Da Gernfalemme fuz patria era Procopio paffato a Scitopoli, che è una città fituata ful Giordano, e s'era confagrato al fervizio di quella Chiefa, esercitandovi nel medesimo tempo tre uffizj , cioè quello di Lettore , d' Interprete nella lingua Siriaca , per ifpiegare in quelta lingua, ch' era la volgare, quel che nella Chiefa fi leggeva in Greco, e d' Eforcifia per imporre le mani fopra agli offeffi. Mentre adunque egli stava occupato in questi fanti ministeri , su arrestato come Criftiano infieme con altri, e condotto a Cefarea capitale della Paleftina, dove rifedeva Flaviano, governatore della provincia. Giunto che fu colà, a dirittura fu presentato al Governatore, che fenza avergli prima fatto provare gl'incomodi, e la ftrettezza de'ceppl, e della prigione, lo ftimolò a fagrificare agli Del. Ma Il Santo gli rifpofe ad alra voce , ch' egli non conosceva altro che un Dio, a cui fi dovesse offerire fagrifizj, e questi era il creatore dell' Universo . A tal risposta Flaviano non seppe che replicare, onde propose a Procopio di fagrificare almeno al quattro Principi, che allora. regnavano , ( cioè Diocleziano , e Maffimiano Erculeo col nome d' Imperatori , e Coftanzo Cloro, e Galerio Maffirniano col titolo di Cefari). Il Santo per deridere una sì fatta propofizione . rifpole con un verso d'Omero, che dice : Non è buono un principato di molti . Uno folo fia il padrone, uno il fourano . Flaviano prefe questo detto per un'ingiuria fcagliata contro gl' Imperatori, e non per una prova dell'effervi un folo Dio, cui, come a unico Signore, fi dee facrificare ; laonde comando , che fubito gli foffe tagliata la teffa, il che fu prontamente efeguito in quello steffo giorno, ch' era Mercoledi 8. del mele di Luglio . E così questo felicissimo Martire con un breve combattimento di poche orea'acquistò una gloria , che non avrà mal fine nel Cielo .

3. Dopochè con questo martirio si fu dato principio in Cefarea alla perfecuzione de' Criftlani , moltiffimi ferono ( fegue a dire Eufebio ) i Fedell di quella provincia, i quali foffrendo con alacrità d'animo i più gravi supplizi, diedero illustri esempi della maniera , con cui si dee combattere per la Fede, e la verità . E' vero però, che non furono pochi quel, che effendo già indeboliti e abbattuti di spirito per la vita scioperata, e tiepida, che effi menavano, cedetteso vilmente al primo affalto, e così divennero la favola, e lo scherno de'loro steffi nemici. Ma degli altri generofi campioni, che flettero faldi nella confessione di Critto , chi fu lacerato coi flagelli; chi fn fcarnificato colle unghie di ferro; ad alcuni estendost per lo peso delle ca-

(1) Il nervo, ovvero i ceppi, erano come un grosso erave con diversi sori, dentro i quali si stiravano i piedi di questi, che si ritenevano in prigione, e quanto più lontani tene, e per la violenza, con cul furono legati, rilassati I nervi, perdettero per tutto il tempo della vita l'uso delle mani. Ma ognuno soffriva questo, e qualfivoglia altro genere di tormenti con fortezza d'animo, e con perfetta raffegnazione al voler di Dio, il quale dispone e regola tutti gli avvenimenti di quetto Mondo, e fi ferve della malizia steffa degli empj per coronare i suoi eletti . Il principal difegno però di que maligni persecutori non era già di sar morire i Cristiani, ma bensì d' indurli a fagrificare, o almeno d'avere un pretefto di dire, che avevano fagrificato. Laonde spello avveniva, che alcuni fenza effere tormentati, erano a forza ftrascinati appresso agli altari profani, e messe loro nelle mani le carni delle vittime fagrificate, dipoi erano lafciati andar liberi, come fe aveffero fagrificato. Alcuni benchè nou avestero nè pure colla fommità de' diti toccato l'incenfo, pure se taluno diceva che avevano offerto incenso agl' idoli , erano licenziati . Altri poichè pe'tormenti sofferti erano più morti che vivi , vi erano portati fopra le spalle, indi erano sciolti, come se stati sossero del numero di quelli, che avevano fagrificato, Ma di quei, che in tal mapiera erano lasciati liberi, alcuni partivano in filenzio , contenti folamente del testimonio della loro coscienza; altri all' incontro gridavano ad alta voce, ch'effi non avevano mal accensentito all'emplo comandamento, e a quefi tali da' foldati a ciò deffinati fi davano de' pugni fulla bocca per obbligarli a tacere, e così a forza li difcacciavano, volendo pur far credere alla gente, che avevano fagrificato . Tanto flava loro a cuore di moftrare che avevano ottenuto dai Criftiani quel che bramavano!

4. Fra tanti innumerabili Confesiori due vi furono, che confeguirono la gloriofa palma del martirio , e questi furono i fanti Alfro, e Zacchro . Effi ebbero da fostenere un lungo, e penoso combattimento prima di confeguire la vittoria . Perocchè furono aspramente flagellati , e scarnificati colle unghie di ferro ; foffrirono una lunga prigionia, carichi di pefanti cateue; e fi può dire, che non vi fosse sorta di tormento, che non provaffero. Effi furono particolarmente tormentati col nervo 1, ovvero co' ceppi, ne'quali furono tenuti per lo spazio di 24. ore co'piedl ftirati fino al quarto pertugio. Nessuno però di tanti tormenti fu valevole a rimuovere questi generofi campioni dal fanto loro proponimento; ma ftando fempre faldi nel confessare, ch' effi non riconoscevano altro che un solo Dio, un folo Re, e Signore, che è Gesù Crifto, furono, come a. Procopio, condannati al taglio della testa. Seguì il martirio loro il di 17. di Novembre dello stesso anno 303., nel qual giorno sono notati i loro nomi nel Martirologio Romano.

l'uno dall'altro erano i pertugi, dentro i quali fi mettevano i piedi del paziente, tanto maggiore era il tormento.

Quefti gloriofi Santi col dichiararfi di riconoscere un solo Dio, e un solo Signore, cioè Geni Crifto, non intendevano di dire, come forfe veniva loro a torto attribuito, che non fi dovette ubbidire ai legittimi Sovrani, ma bensì che non fi dovevano efeguire i loro comandamenti, qualors erano contrari a quelli di Dio, a cui gl'itteffi Principi fono foggetti . Che per altro uelle cole giufte, e in tutto cio, che non s'oppone alla legge di Dio, i Principi non hanno mai avuto fudditi più ubbidienti de Crittiani, i quali fapendo, che iddio comanda di ubbidire alle lejittime podestà , ubbidivano a Dio medesimo tell'ubbidire ai loro Sovrani. Ognuno di noi iltresi professa nell' istesso senso di riconoscere in folo Dio, e un folo Signore e padrone, che il noftro Signor Gesù Crifto; ma poco fi penfa a quel che voglia dire, che Iddio è il folo nottro signore. Se egli è il folo nottro Signore, dunque a lui solo dobbiamo tutti noi fteffi, a lui lobbiamo il nostro intelletto, la nostra volontà, I nostro corpo, la vita nostra, e tutto quello the abbiamo si riguardo all'anima, come rispetto al corpo ; dunque a lui altresi dobbiamo l'ufo, che facciamo di tutte quefte cofe; e per confeguenza tutti i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre parole, e le azioni nostre debbono effere indirizzate a lui come ad ultimo fine, giacché in qualunque azione, che noi riferiffimo ad altro oggetto, come ad ultimo fine, riconosceremmo quell' oggetto , e non Iddio , per nostro Signore . Ma questo debito , che tutti abbiamo con Dio come noftro creatore, e confervatore, crefce a difmifura, fe riflettiamo, che essendo tutti perduti pel peccato, siamo stati rifcastati col prezzo del fangue, e della vita di Gesù Crifto nostro Salvatore, a cui interamente apparteniamo . Non fapete voi ( dice l' Apostolo s. Paolo 1) che non fiete più vottri , perocchè fiete flati comprati a un gran prezzo ? Glorificate adunque Iddio, e portatelo nel voltro corpo . Tanti emit, ut folus pofficat , dice s. Agostino : Egli ci be comprati a si caro prezzo , per effere folo padrone del nofire cuere . A lui dunque rendiamolo con un perfetto amore, e guardiamoci di non fottrargliene parte alcuna, altrimenti faremmo ingiuria a lui, e gran danno alle anime nostre.

9. Luglio . S. Cirillo Vescovo e Martire, Secole III.

Gli Atti del marterio di quello Santo riportati dal Surio, fono fitmati per la lero brevità, femplicità, e gravita aboglianza suorevoli, benchi non fieno originale, come fi può vudere prefo il Tillemont nelle Memora per la Storia esclipfaffica tom. 1, itt, della perfecuzione di Decio, articolo 32.

SAN Cirillo fu originario d' Egitto , ma fi crede probabilmente che nascesse in Creta , Sce. Race, T. II.

(1) 1. Cor. 6, 19. 10,

ora detta Candia, dopo la metà del fecondo fecolo della Chiefa . Dalla maniera di vivere , ch'egil tenne fino da' fuoi primi anni, fi può argumentare, che I genitori fuoi fossero Crittiani . Perocchè effendo egli in età ancor tenera, aveva tanta confidenza in Dio, e nelle promesse fatte da Cristo nel fanto Vangelo a chiunque avesse preso a seguirlo, ch' egli non temè d'allontanarfi dalla fua caía, e da parenti fuoi, per andare a ritrovare persone timorate di Dio, e ben istruite delle crittiana Religione , a fine d' effere per mezzo loro meglio ammaeftrato , e confermato nella vera Fede, e d'animarfi con gli esempi loro a feguire coraggiosamente le pedate di Gesti Crifto . E così benedicendo il Signore le buone intenzioni di Cirillo, e innaffiando sempre con nuove grazie que femi di virtà, e di fantità, che in effo aveva gettati mifericordiofamente, egli s'avanaò a gran pafii di virtù in virtù, finche in età di 34. anni fu fatto Vescovo, per quel che fi crede, della fua patria, La nuova dignità accrebbe in lui lo foirito, e il fervore, onde ne adempì gli obblighi con fomma efattesza, confacrando tutto fe medefimo al fervizio (pirituale delle anime alla fua cura commelle. S'implegava pertanto con ogni attenzione pofibile a confervare la purità della Fede inquelli, che già la professavano, e a farla abbracciare a quei, che ancora giacevano nelle tenebre dell' idolatria : nel che riufci con s) felice fuccelfo, che innumerabili furono gl'infedeli da lui convertiti, e quafi tutta la fus città, abbandonato il culto superstizioso de falsi Dei , professo la Fede, e la Religione crittiana. E tal era la venerazione, in cui tutti l'avevano per la fua fingolare viriù , che quegl' ifteffi , che rimafero oftinati nella loro cecità, pure lo ftimavano, o lo rispettavano, come nomo pieno di saviezza, di prudenza, e di dottrina.

2. Tale fu il frutto , che ritraffe s. Cirillo dalle sue fatiche apostoliche nell' amministraziono della sua Chiefa, la quale governò per lo spazio di circa quarant' anni con molta tranquillità . della quale godettero quasi tutte le Chiese dal tempo d' Aleffandro Severo fino all' affunziono all' Imperio di Decio, giacchè la perfecuzione di Maffimino eccitata nell'anno 235, non penetrò in quelle parti . L'Imperator Decio adunque fu quello, che nell' anno 250, turbò colla tempetta d'una furiofa perfecuzione la calma, che per molti anni aveva goduta la Chiefa . Appena furono pubblicati in Creta gli editti di quefta persecuzione, che Lucio governatore di quell' Isola fece arreftarne il vescovo Cirilio, vecchio già di circa 80. auni , come appunto fi foleva praticare in tutte le perfecuzioni, nelle quali i Vefcovi erano fempre i primi ad effere prefi di mira; ande chiunque era di que tempi innalazto a tal dignità, doveva aver l'animo preparato al martirio . S. Cirillo adunque fu condotto alla prefenza del Governatore, che gli comande di fagrificare agli Dei, fecondo che prescriveveno gli editti imperiali . Rispose il Santo : Chi fagrifica ad altri Dei , fuor che al vero Dio de' Critiiani . fara da Dio efferminato. Lucio l'eforto ad aver riguardo alla sua vecchiaja , giacchè l' Imperatore ordinava supplizi, e morte contro i disubbidienti . Replico il Santo : le non faccio conto alcuno della mia vecchiaja, ne ad tfa bo riguardo, perche il Signore mi prometti di vinnovare la mia gioventi come quella dell' Aquila, alludendo alle perole del Salmo 103., dove Iddio iotto la figura di quel che avviene alle Aquile, che vivono lunghistimo tempo sempre vizorose, come se fossero giovani, promette l'immortalità de' noftri corpi dopo la rifurrezione, Ripigliò il Governatore : lo fento, che voi fiete nomo dotato di molte prudenza, e dottrine : detelo ora a divedere col falvere voi stesso, ubbidendo ell' Imperatore , e coll'infegnare agli altri di falvarsi , seguendo il vostro esempio . Na pessi (rifpole il Santo ) moffrarmi ne pris pudentt , ne più dotto, che col non renderme degno d'effere da Dio reprovato, dopo che ho iffruito gli altri . Ne poffo meglio provvedere alla mia falvezza, che laferando a quelli mici figlinoli , che mi veggono (intendeva i Fedeli da lui iftruiti ) l' rfempio di quel che debbono fare auch' eff.

3. Profegui il Giudice a fargli diverse altre interrogazioni, n a tentare tutte le vie pofibili per indurlo a fagrificare; ma il fanto Vescovo rispondendogii sempre colle parole della divina Scrittura . lo riduceva talmente alle strette . che non fapeva più che fi dire, onde vinto dalla rabbia pronunziò contro del Santo quetta fentenza : Poiche Cirillo, vecchio infenfato, e delirante, s' è dichiarato stemico offinato de' nostri Dei, comundo che fia bruciato vivo . Riceve il Santo quella fentenza con fentimento d'intima ellegrezza, e con rendimento di grazie a Dio, che lo avesse fatto deguo di un ai fegnaleto favore; e mentr'ere con-dotto al·luogo del supplizio, son cesso mai di recitare ad alte voce cantici e falmi, fintantochè non fu gettato in mezzo alle fiamme , dalle quali , fecondo gli Atti del 600 martirio, non rimafe bruciato , nè ricest da est alcun nocumento , avendo il Signore rinnovato a favore di quetto fuo fervo il prodigio operato già a benefizio de' tre piovanetti di Babilonia. Per la qual cofa corfero fubito gl' infedeli a darne parte al Governatore, il quale confulo, benchè non convertito da un tal miracolo, permile al Santo di ritornarfene libero alla fua cafa . La corfe un' infinità di persone , che tutte defideravano di vedere un nomo così prodigioso; e il Santo fi servì di tal congiuntura per ecquiffar molti a Geau Crifto . Del che febbene rendesse grazie al Signore, pure fi rattriffava di vederfi privato della gloria del martirio, che poi il Signore gli concedè; perocchè il Governatore vedendo, che molti erano quelli , che per opera del Santo abbracclevano il Crittianesimo, lo condanno ad effere decapitato; la qual fententa fu efeguita si 10. di Luglio dell'en. 230, benché di lui fiaccia menzione si uegli entichi Martirologi , come anche nel Romano, ai 9. del fuddetto mefe.

La premure, ch'ebbe s. Cirillo, di dar buon efempio, le dee altress avere ogni Criffiano, perciocche querto è il mezzo più efficace per indurre gli altri a far bene, e per procurare aucora la propria islvezza. Qualunque buon avvertimento , dice a Agostino , che altrui si dia , e qualunque efortazione al bene, che fi faccia colle fole parole , lafcia fempre fuffittere nell' animo di chi asculte molte difficulta, e quella particolarmente , che sa dissicilissima cosa il mettere in elecuzione quel tanto, che viene luggerito. Ma gil elempi tolgono fubito ogni difficulta, e in certo modo abbruciano, dice lo fefso santo Dottore, tutti i germogii dei pensieri carnali, e degli affetti terreni, che forgono nel cuore; onde il Santo raiforniglia i buoni efempi a'carboni defolasorj, de'quali parla il falmo : 19., che tutto riducono in cenere . E l'Apottolo s. Peolo attribuisce al buon esempio de' Tellalonicefi il felice fuccesto della predicazione evangelica nella Macedonia , e nell' Acaja . Voi ( dice egli a quei di Tesfalonica ) avete fervito ii modello a tutti quelli , chr bauno abbracciata la Fedr ; perocebè vei fiere Hati la cagione, che la parola di Dio fi fia foarfa con molta fama nella Macedonia, e nell' Acaja , e la fede , che vii avete in Dio , è diventa in egni luoge sì celebre , che non è d'uopo parlarnt 1 . Ma nel tempo stesso, che l'uomo giove eltrai col buon efempio , reca vantaggio grande all' anima propria, e ne rende certa, per quanto è poffibile, la falvezza, Concioffiache dice s. Agoftino , che è maggiore la mifericordia , che fi ufa verfo d'uno, allorche gli fi da un buon rfempio da imitare , di quella , che gli fi fa , quando gli fi da alimente per undrire il corpo . Ora fe Geat Critto chiama beati quei, che ufano mifericordia, perchè effi otterrauno mifericordia 2 ; fe ci afficura , che anche un bicchiere d'acqua fredda dato in nome fuo ad un povero, uon farà fenza ricompenfe 3; se finalmente promette di chiamare al posfesso del regno de'Cieli quei , che gli avranno dato da mangiare nella persona de' suoi poveri 4: quanto più tutte quelle promelle debbono aver luogo in quelli, che avrenno praticate l' opera di mifericordia più utile , e più eccellente , d'indurre cloè gli altri col buon efempio a fuggire il male, e a fare il bene?

## IO. Luglio. S. TROBALDO ABATE. Secolo XIII.

n Vita di s. Teobaldo fu ferista da un monaco del monaflero di Valerni, devi efo fa abott, fulla sefimonianra di qui religioj, che anno viffuti nifeme con lui. Le le è fiate compensistat dal Menardo nel fecondo libro delle fue offervazioni (opra il Martirologio Benedettino

\* Eobaldo fielinolo di Burcardo, fienore di Marh, e di Matilde di Castelforte, su il priogenito della fua nobiliffima cafa, e come tale educato da' fuoi genitori in quegli efercizi, ch' fi giudicavano convenire a un giovane , che oveva far comparfa nella corte de' Sovrani, evero nella milizia . E ficcome fi credeva di ze' tempi, che a ciò poco o nulla conferiffero · lettere; coal di effe , come di cofa inutile , on su fatta prendere a Teobaldo che una legiera e superficiale tintura. Giunto poi ad una onveniente età, egli ebbe quel luogo, che coneniva alla fua nobile condizione, nella corte el Re Filippo Augutto, il quale tenne la corona i Francia dal 1180. fino al 1223. Benchè l'aria elle cortà sia d' ordinario pur 1 roppo perniciofa lle anime, per l'ozio, per li divertimenti, e er li cattivi efempj, che vi regnano; pure Teoaido per nna fingolar benedizione, con cni fi ignore lo prevenne, a preservo da ogni infeione , e fi mantenne faldo e coffante nell' offeranaa della fanta Legge di Dio . Della qual graia egli fi riconobbe poi fempre debitore alla... intiffima Vergine, cui fino da fanciullo aveva rofessata una particolar divozione. Nè quella ivozione confiiteva in recitare folamente alcue orazioni in onore della gran Madre di Dio, poi affidato fopra di esse, esporti volontariamene ad ogni forta di pericoli, e andar incontro lle occasioni di puccare, come se la fantiffima 'ergine lo dovesse scampare dal cadere, seconochè pur troppo molil vanamente fi lufingano ; na confiite a nel ricorrere spesso ad està con filiaconfidenza per effere affirito in que' pericoli, he gli erano inevitabili, per ottenere la grazia i mortificare le proprie passioni, e di non la-iarsi sednre da cattivi esempi altrul. Di satto enbaldo afuggiva con ogni diligenza tutto ciò, he poteva fervire d'eccitamento alle viziofe inlinazioni della natura, e in vece d'attaccare il 10 cuore agli onori, alle grandesze, e alle deicie di quetta Terra, ogni giorno più se ne difuttava. Sebbene la fua cofcienza non lo rimoresse d'alcuna grave mancanza; tuttavia la via de' pericoli, e degli (cogli, che da ogni pare lo circondavano, lo riempieva d'un falutare pavento, onde rifolvè d'abbaudonare la corte, i rinunziare alle fallaci speranze del Mondo, e i ritirarfi in un monattero , dove libero da' penfieri fecolarefchi,e lontano da tanti pericoli potesfe con maggior ficurezza operare la fua eterna fa-

2. Nell'anno adunque 1224. o 1226. Teobaldo, rotti tutti i legami, che lo tenevano legato al Mondo, e calpettate generofamente le grandezze del fecolo, fi rifugio, come in ficur o porto, nel monastero detto di Valcernè, distante quindici miglia da Parigi , dove i monaci Ciftercienti vivevano con molta efemplarità in una perfetta offervanza della monaftica disciplina.... Quivi Teobaldo ad altro più non pensò, che a farsi vero discepolo di Gesù Cristo, coll'abbracciare volentieri, e portare quotidianamente la croce della mortificazione, e colla pratica delle amiliazioni, e della povertà. La sua virtù talmente fi fegnalo fopra quella degli altri monaci, che dopo tre anni incirca da che egli aveva fatta la professione, tutti i monaci con raro efempio lo defiderarono, e l'ottennero per lore Priore . Nel qual impiego egli corrispose si bene alla comune espettazione, che nel 1214. elfendo morto l' Abate del monaftero, Tebbaldo fu eletto d' nnanime fentimento a riempiere. quel posto. Somma fu la repugnanza dell' umile fervo di Dio ad accettare questo impiego, perocche nelluna cofa egli amava tanto quanto flarfene nascoso, e ubbidire; e nulla più temeva, che prefedere, e comandare ad altri. Ma l'autorità de'fuoi fuperiori, e le ittanze, e le fuppliche de fuoi monaci vinfero finalmente la fua amiltà, che era fola a combattere contro tutti -Con quello fpirito d'umiltà, con cui il Santo accetto la carica addoffatagli, altreal la efercito. Ond' egli credette d' effere fatto il fervo di tutti, e come tale fi diporto. Perocchè non v'era uffizio vile, ed abbiesto nel monaftero, ch'egla volentieri non abbracciaffe. Era fempre il primo di tutti la mattina a levarfi, e la fera l'ultimo a coricarii , per eliere pronto a qualunque occorrenza, che mai fi foste data, di fervizio altrul. Egli a era prefa la cura di scopare il dormitorio, e d'affiftere all'infermeria : lavava gli abiti, e puliva le scarpe de' suoi monaci; accendeva le lampane della Chiefa, e faceva fino da garzone a muratori nel tempo, che si compiva la fabbrica del monaftero , portando fulle proprie spalle i materiali, che si mettevano in opera . A questi umili, e saticoli esercizi aggiungeva, per viepiù avvilirfi nel cofpetto degli uomini, un veftire il più povero, che fosse in tutta la cemunità. Del che lebbene egli soffe una volta riprefo dagli altri Abati del fuo Ordine Ciftercienfe, a' quali sembrava, che troppo si rendessedispregevule con tale portamento, pure egli continuo fempre a preferire que contraffegni etteriori d'amiltà tanto conveniente a chi profeifà la povertà, e la perfezione evangelica, alle massime degli altri Abati, le quali sentivano forse più dei secolaresco, che del monattico.

3. E' facile ad ognuno l'immaginarfi quanto frutto facessero negli altri monaci gli esempi di quetto loro fanto Abate, tanto più che agli esempj accoppiava ancora le ittruzioni, le quali faceva con tanta folidità, e di ai buona maoiera, che recava maraviglia ad ognono, giacchè fi fapeva non effer egli uomo di lettere. Alla mancanas però dello ftudio dell'umana letteratura fuppliva affai abbondevolmente la lezione, e meditazione continua della fagra Scrittura, e delle verità eterne , e la comunicazione con Dio per mezzo dell'orazione; onde ammaestrato internamente dallo Spirito fanto fapeva istruire, e guidare gli altri nel cammino della più fublime perfezione. E tale di fatto fu l'efattezza dell'offervanza regolare, che introdusse e stabili in quel fuo monattero, che dagli altri monaci inclinati al rilaffamento veniva chiamato il carceredell'Ordine. In guifa pero affai diversa parlavano, e peníavaoo le períone favie, e illuminate nelle vie del Signore; fra le quali il celebre Guglielmo Vescovo di Parigi, cotanto rinnomato per la fua dottrina , e per gli scritti suol in tutte le scienze sagre,concepi santa stima di questo sans'uomo, che gli volle appoggiare, la cora di tre altri monasteri, due di monache, e uno di monaci. Della qual determinazione ebbe molto da con-· folarfi il Vescovo, perocchè giammai non fiorì tanto la pietà , e la fantità in que monafteri , quanto nel tempo, che stettero fosto la cura di a. Teobaldo. Infitteva molto il Santo fra le altre cofe appreffo i monaci a fe foggesti ful punto della ritiratezza, e dell'amore della folitudine, folito dire, che on monaco fuori del monaitero era come un pesce fuori dell'acqua; fignificando con cio, che il divagarfi , e converfare colle persone del Mondo estiogueva lo spirito religiofo. Mantenne poi sempre, o per meglio dire femore più accrebbe la tua divozione alla fantiffima Vergine, dalla cui interceffione riconosceva le tante e segnalate grazie, di cui il Signore lo aveva arricchito . Finalmente essendo giunto il termine da Dio prescritto alla carriera di san Teobaldo, carico di meriti ando a ricevere in Cielo la corona della gloria il di 8. di Dicembro del 1747 : ma la fua festa nel Martirologio de' Cifterciensi è notata sotto il di 8. di Luglio, perchè in tal giorno il fuo fanto corpo nell'anno 1260, fu folennemente trasferito dal luogo della sua prima sepoltura nella pubblica Chiesa, ed e posto alla venerazione de' Fedeli , molti de' quali ottennero da Dio per la fua interceffione grazie, e favori prodigiosi, tettimoni della fus eminente fantità .

Non fi può mai troppo infinuare a' Fedell la divozione alla fantifima Vergine, per gl' immenfi vantaggi, che dalla medefima loro ne derivano. E però a Filippo Neri non era mai fazio di ripetter a' fuoi figliuo! fpirituali: Figliuo-li nitri, fast divoti di Maria. Il che è del tutto

conforme allo fpirito della Chiefa, la quale nelle pubbliche preghiere , come è l'Utirio divino , unifice femore all'orazione Domenicale l'Ave Maria, e vuole di più, che i Parrochi infegnino una tale orazione a sutti i Fedeli, acclocche tutti recitandola ogni giorno fi procorino la protezione di questa grau Regina del Cielo e della Terra. Per eccitarli maggiormente a quelta divozione, batta riflettere, ch'ella è Madre del Salvator del Mondo. Questo pregio la distingue da tutti gli altri banti, e le dà, al dire di a. Tommafo, una dignità, che ha dell' infinito. Quetto è quel pregio, che la unifce in una maniera fingolarisfima a Gesù Crifto, fonte d'ogni grazia, d'ogni fantità, e d'ogni benedizione, e che non può convenire a nessun' altra creatura. Questo pregio medesimo sa aì, ch' ella fia il mezzo, per cui Iddio ha voluto darci ogni cofa , omnia nos babere voluis per Mariam, come dice a. Bernardo, giacche per mezao fuo ci ha dato l' Unigenito fuo figliuolo, per li cui meriti fiamo fatti degni di ricevere le grazie dal Signore in questa vita, e la gloria nell'altra . Or qual vantaggio è mai per un uomo . che vive in mezzo alle miserie di quetto Mondo , l'avere per sua protettrice appresso Dio una Signora di tanta dignità, di tanta potenza, di tanta carità verso di noi miseri mortali ? Siamooe dunque divoti a esempio di s. Teobaldo ; nè la nostra divozione fia di fole parole, ma fia di fatti . e confimile a quella di quello Santo . Ricorriamo ad essa, come figliuoli alla Madre, con fiducia d'effere da lei affictiti , e protetti ; e collo fcudo di una ai valida protezione trionferemo de nostri nemici, e giungeremo a quell'eserno regno, dov' ella regna coronata d' una gloria ludicibilmente soperiore a quella di tutti gli altri Santi, come vi giunfe a Teobaldo.

#### 11. Luglio .

### B. AMBROGIO AUTPERTO. Secolo VIII.

Le notizie appartenenti alla Vita di quefto Beato fi richveno du una froncac del menofero di 3 Pincenzo di Volturno, deri egli pumpaco, e obsete dalle opere fiu, a dagle Seriatori della Storia esclefiofica. Tutto è riportato dal Mebillon nella parte feconda del terro fecolo di Sente Benesettini, e da Bollandifi a 19, di Inglio.

J NO degli uomini più lliufiri per dottrina e per intità, che fonifico nell'ottavo faccolo della Chiefa, fui lleato Ambrogio Autperico, o aosberto, il quale d'api antichi Scrittori, che dilui hanno parlato, è onorato col titolo di Santo, Egli era d'origine Francefa, e d'una famiglia, cui nulla mancava per effere firmata nel hondo. Nacque circa l'amo 216, e da' fuoi genitori gli fu data un' ottima educatione; percicoche deglias d'aprefere il panific

o non fulo di fargli ftudiare quelle scienze, che lui fi convenivano , ma ancora e molto più i ben incamminarlo nella via della criftiana pie-1, differenti in ciò da molti altri, che nell'eduare I loro figliuoli non hanno aitra mira, che i renderli abili alle cariche, e agli onori del scolu. Cresciuto negli anni con molta fama di otirina, e di probità di coftumi, ebbe un poo affai onorevole alla curte del Re di Francia; na ficcome nell'intimo del fuo cuore Iddio laorava già l'edifizio spirituala della perfazione riftiana , così egli presto fi disguttò della corte , ove tutti gli oggetti cospirano a ingombrar l'ani-10 di vanità, e d'amore del Mondo, incompaibile coll'amor fantu di Dio, e col vero defierio de beni eterni. Laonde dopo brave tamo non folamente lasciò quella corte, ma per fer più libero ad attendere all'unice importanta ffare della falvezza dell'anima propria, abbanono il paese nativo, e venne in Italia, prenlendone , per quel che fi crede , l'occasione all'accompagnare il Papa Stefano II., che di rancia fe ne veniva a Roma col feguito di alcai principi, e d'altri perfonaggi iliustri, che il le aveva dettinari a quetta funzione; il che fegul iell' anno 714.

2. Da Roma paísò Ambrogio a cercarfi nn luoo, dove il ritiro, e la folitudine gli permetetfero di occuparti unicamente, e fenza diffraione nel fervizio di Dio; e questo luogo fu il nonastero di s. Vincenzo di Volturno, così chiaano, perchè posto vicino alla forgente di questo ume, loniano circa dodici miglia dal celabre moattero di Monte Cafino . Egli adunque fece iffana d'esser ammesso in questo monastaro di s. Vinenzo , dova aveva faputo , che fi mameneva n' efatta offervanza regolare, e che vi fi menava na vita affai penitente e mortificata; ed aveno ottenuto quel che domandava, divenne ben retto uno specchio di virtù per tutti gli altri moaci, concioffischè egli s'appigliò a quel genee di vita, non come alcuni fanno, fenza conocerne le obbligazioni, ma con rifoluzione d'eferitarfi nella criftiane virtà , e di tendere alla più ablime perfezione per mezzo dell' offervanza. e' configli evangelici . Di fatto egli cominciò sbito a diginnare ogni giorno, come facevano utti gli altri monaci di quel monastero, molti e' quali paffavano anche due, e tra giorni coninui senza prender cibo di sorta alcuna . Non fava altro cibo, che pane e legumi, fenza bee mal vino: lavorava colle proprie mani; palava quafi le intera notti in orazione, e fe non oteva negara alle flanche membra qualche poo di ripolo, fi coricava fopra la nuda terra, vetito fempre di un ravido cilizio . E quel cherendeva più graditi a Dio, e più edificanti nel cospetto degli uomini questi elercizi penitenziali del Santo, era la profonda umiltà, con cui gli accompagnava, e per cui voleva effer tenuto

l' ultimo di tutti, ed effere trattato in ogni congiuntura come l' infimo del monastero, benchè il suo merito io rendesse il più nobile oruamen-

to di quella Comunità. 3. Aggiungeva Ambrogio all' efatta ofiervanza delle regule del fuo monaftero uno ftudio affiduo, ma solamente di cose sagre, e principalmente della fagra Scrittura, di cui comentò alcuni libri, cioè il Levitico, la Cantica, i Salmi , a l' Apocaliffe ; delle quali opere non è a nol pervenuto fe non il comento fopra l'Apocaliffe , diviso in dieci librì , da cui apparisce quant' egli foffe verfato nella lettura de fanti Padri, e maffime di s. Girolamo, di s. Ambrogio, di s. Agostino, e di s. Gregorio Magno . Con quale spirito pol il Servo di Dio s'affaticaffe in quetto Izvoro, qual conto egli faceffe delle fcienze profane, o come fosse nell'intelligenza de'libri divini affifito da celefte lume, fi ricava da quel ch' egti dice nel principio del libro ottavo del fuddetto comento dell' Apocalifie . A milla (dic'egli) m' ba fervito in quell' opera , ne Platone , ne Om:ro, ne Cicerone, ne gli altri profani Scrittori; ma tutto quel che vi può effere di buono , confesso d' averlo imparato da Gesù Crifto, e da chi ba predicato la fua divina parola ( cioè dagli Apolioli ), nongià perche non fia flato ancor io applicato allo fludio di quegli autori profani , ma perchè bo trovato molte maggior piacere in ascoltare le parole d'un unilissimo pescatore, che quelle di un superhissimo oratore; e più volentieri bo potto mente al parlare di Dio, che a quello degli nomini. Ho provato per efperienza quanta fatica vi voglia a penetrare i millery delle divine Scritture , e fpecialmente dell' Apocaliffe , che a mio giudizio è il libro più ofcuro di tutti gli altri libri divini ; ma per un ordine ammirabile della divina Provvidenza è avvenuto più volte, che molte cofe , le quali jeri per esempio non intendeva , le intendeff oggi, e quel che oggi anche con gran fatica non poteva giungere a comprendere, fenza alcano flento lo comprendeff domani .

4. Ne a quest' opere solamente sopra la sagra Scrittura, ma ad altre ancora s'applicò il beato Autperto, tutte però indirizzate all'edificazione, e al bene spirituale del suo prossimo. Compose un trattato del combattimento de' vizj, ovvero della cupidità, che è la forgente di tatti i vizi, e quella nemica, con cui ha l' nomo a combattere tutto il tempo, che vive su questa Terra : e serisse le Vite di tre fanti Abati del fuo monaftero , Paldone, Tasone, e Tatone, tralasciando però i miracoli, che fi dicevano operati da loro, perchè, com' egli dice , era fua intenzione di proporre al Fedeli da imitare gli efempj delle loro virtà, e trattandof di miracoli non trevava cofa più miracolofa della grazia , che Iddio aveva fatta lore , d' abbandonare il Mondo , non folo effernamente. col ritirarfi nel monaflero, ma col cuore e coll' affetto . Da quefte sue opere , nelle quali proponeva agli altri falutari avvertimenti, e infe-

gnava loro le cose divine, prendeve egli stesso motivo non già d'invanirfi, ma d'umilierfi, e moftrava di tener molto più conto delle vera... pietà, che di qualfivoglie scienze : Qualora ( die egli ) io rivolgo lo sguardo a me medesimo , m' accorgo, che per quanto io poffa apparire agli occhi degli nomini arricchito di celeffe dottrina, vivo da nuifero peccasore. Ma quando considero le opere di Dio , temo affat più della mia vita peccatrice , di quel che ammiri il dono , che Iddio mi fa , di parlare di cofe spirituali . Perocebè Iddio ba fatto parlare l' Afina di Balaam ; e Balaam iff-ff) , avvegnache iniquo, profetizzo il Meffia , e Saulle fu con gli altri profeti ripieno di fpirito profetico, e pure neffuno di loro è pervenuto alla vita beata. E di fatto milla giova il dono della profezia , ove fi meni una cattive vita ; ne ferve l' infegnar bene , fe fivive male; ed ob quanti banno infegnato cofe buone, e vere , ma poi non fono viffuti conformer act' infeguamenti , che davano agli altri ! Ma quanto a me , o Signore, voi che fiete il maeliro degli Angeli, e degli nomini , non vogliate permettere , vi prego , eb'io fia del numero di quelli tali , giacche io defidero d'accoppiare ai falutevoli ammaestramenti una vita efatta e ben regolata. E perche io non poff) far questo, fe won lo ricevo da voi, deb , o Signore, porebe m'avete dato il dono della feienza, datemi anche la volontà , la premura , e la virtà di operare il bene . Che fe la voloutà, la premura, e la virtà di fare il bene non dee andar congiunta colla feienza, defidero piuttoilo d' effer privo d' ogni fapere , e d' eff re riputato flotto, e fenza fenno: concioffiache nou bo lafciato la patria e i parenti per acquiflare fcienga, ma per giungere coll' efercizio delle virtà allavita eterna . No, non voglio , Siguore , quefto cambio . Se non merito ambedue queste cofe infirme , cioè la dottrina, e l'operare il bene, torlictemi quella,e datemi folamente la virtic di ben operare. Perocchè a che mi giova mostrare altrui la via della perfegione, e per me tenere un diverfo cammino?

virtù, e di tento sepere, e cui in quel sacolo pochi fi potevano paregonere, doveste assere sueriore all'invidia , e alla maldicenza altrul . Ma non fu così , perchè l'ddio volle dargit campo di far meglio apparire le fua umiltà, e le fua mensuesudine . Si susciterono adunque elcuni cenfori indifcrett, che difapproveveno le fue opere, e lo riprendevano, ch' egli eveffe voluto prendere a scrivere sopra le segra Scritture, a particolarmente fopre l'Apocelisse, e cui Iddio medefimo aveve proibito di aggiungere o di levare pure una parola. Or di quafti suoi tensori così parla il beato Ambrogio in una lettera, che scriffe al fommo Pontefice Stefano : Che debbo io fare a beatissimo Padre, se non rallegrarmi di quel che si dice contro di me ? lo fono certamente l'infimo di quanti banno trattate le divine Scritture, ma pure bo meritato d' avere chi dica male di me , perchè procuro co' miei feritti di recar giovamento al mio prof-

5. Pareve certamente, che un nomo di tanta

from NUs mi convient, a div vero, di riprendere appromete qui, che ni confirmo, ma pintollo di progetti unilmente, a cun obterca per la monfarie e per anticolori di considera per la monfarie e per sono del considera di conside

6. Da quetti, e de eltri fimili fentimenti d' umiltà, di manfuetudine, e di disprezzo di se medefimo, che aveva il Santo, ognuno può egevolmente comprendere, ch'egli fi moveve a... scrivere unicamente par la gloria di Dio, e per lo zelo , di cui erdeva , delle felute delle enime . Di fatto quetto suo zelo era si vivo ed efficace , cha volentieri egli a' impiegave ( effendo flato promoffo al Sacerdozio non molto dopo ch'ebbeprofessata la vite monattice ) enche nell'efercizio della predicazione della divine parola, nel che per la molta fua dottrina, e rara facondie, e illuminate pietà riuscive eccellensemante. Egli però, che elaminave con occhio critico e fevero le fue proprie azioni, troveva anche in ciò di che rimprovararii . Multe volte ( agli dice ) fotto pretetto di predicare la parola di Dio, mi familiarizzo più di quel che conviene colle perfone fecolari ; la qual cofa viene disapprovata dalla Scrittura , che dice 1: Il dortor della Legge, cioè quello che vuol infeguare agli altri , diverrà faggio nel tempo del fuo ripofo ; a quagli , che ftarà lontano dagl'imbarazzi , acquitterà le sepienze . Ma una cosa mi confola , ed è , che quanto più ci abhaffiamo per giovare a molti fecondo l'ordine della cavita, tanto più poi c'innalziamo collo fpirito per intender b.ne le cofe celeffi . Segue indi a perlere di quel che dee fare il predicetore delle perole di Dio per ritrarre profitto dal suo miuistero, dicando: E' nec fario, che chi s' efercita nell' ufizio della predicazione , abbia famigliare la meditazione delle fagre Seritture , e che ad effa ritorni dopo aver predicato agli altri, efaminando attentam:nte fe fl. fo e dove abbia profittato, e dove abbia mane do, affinche ne s' infupera bifca pel bene che ha fatto, ne fi difperi per li difetti , ne' quali fia caduto : ma fra la fperanza e il ti-

mer, feofreri nu ng juli equilibrio.

3. Etano gli molti sana, de che il Serve di
Dio fi fantificere ogni di più per mezao di un' offervenze efettilime della isa regione monstita, e
di tante sirve opere bono ventaggiosi a profiimo, quando nel 777, venne morrie Abtre dei
monestero di s. Vincento. Per l' elezione del
soccessore di visire i monesi in dee partiti (cofa che peò par troppo eventre anche nelle Comunità

munità la meglio regolate ); e gli uni eleftero il beato Ambrogio, e gli altri un certo Potone. Ambrogio, ch' era alienissimo da qualunque sorta d'ambisione, e che amava molto più d'nbbidire, che di cotnandare, non voleva in conto alcuno accettara quetta carice, ma dovè ceda-re all'autorità di Carlo Magno, che vi a' interpofe . Nel governo del monastero egli fece viepiù risplendere l'egregie sue doti , e le virtà sublimi, ond'era adorno, e contribul affai a promovere ne' fuoi monaci lo ttudio della perfezione, che a' Religioù fi conviene. Ma poco durò il fuo governo, perché circa quindici mesi dopo ch' era ftato eletto Abate, fu chiamato dalle turbolenze di quetta Terra a godera l'eterna pace nel Cielo il di 19. di Luglio del 778., mentr'egli era in cammino alla velta di Roma.

I fentimenti, co' quali questo fant' uomo e' applico agli studi, debbono servir di regola a chiunque Impiega il tempo secondo il suo stato nello fludiare le scienze. Si dee a somiglianza del beato Ambrogio attendere a quelle scienze, che fono proprie della professione, che uno ha abbracciata . Non ad ognuno conviene ogni co/a, dice lo Spirito ianto 1. E percio quelli per esempio, che fi fono confacrati al fervizio della Chiefa, e che debbono con tutte le loro forze procurare non folamente la propria , ena ancora l'altrui falute , perchè perderanno effi il tempo nello fludio delle scienze profane , che nulla possono giovare per l'adempimento del loro ministero? La vita dell'uomo e breve, e una gran parte di essa se ne passa in quelle operazioni, che sono neceffarie alla confervazione della vita medefima, ovvero in altre indispensabili incum benze. che ognuro ha . Inoltre la mente un ana è affai limitata, nè può apprendere ogni cofa. Ora fe s'impiega il tempo, e fe la mente a' occupa nello fludiar cofe , che non appartengono al proprio ufizio, quando a' in pareranno quelle, che fono neceffarie? Me quel che ognuno dee tener filo nell'enimo fi è, di preferir fempre la pietà a qualfivoglia fcienza, e di creder utile la fcienza , allora tolamente che va congiunta colla... vera e foda pietà . L'anima d' an uomo fanto , dice l' Eccle fiaftico 2 , fenopre talvolta meglio la verità , che non fanno fette fentin: lle , le quali flanno affife in luogo eminente per iscoprire tutto ciò , che accade . Taluno , fegue a dire lo Spirito fanto , è ben affruito , e infegna a molti , ma non è utile a fe medefimo; perchè non fa ciò, che infegna agli altri . Il vero fapiente è quello , che è fapiente pere fe med-fime, cieè che mette in pratica gl' integnamenti , che dà agli altri ; e s frutti de la fua fapienza fono veramente ledevoli . Lu: Ho è quel faprente , che fara ripieno di benedizioni , e quei , che lo nedranno, lo ricolm: ranno di lodi . Vinaimente bi fogna sempre ricordarsi, che una sola scienza è fopra ogni altra necessaria, ed importante al formmo, ed è quella della falute, fenza la quale futte le altre fcienza fono a chi le possede inutili.

12. Luglio.
S. Eracla Vescovo, e s. Plutarco
Martire.

Secolo III.

Dal libro 6. della Sorio eccificifica d'Eufobo, e dal libro di s. Givolamo degli Ummi tilofri fi raccolgono le notitte, che fi hanno di s. Er sala Vigioro d'Algharita de si Pilarcom marire luo fratello. Si veda anche il Tillimona nel tom. t. delle fue Memorie per la Storia eccificifica, sii. di s. Erasla.

A fcuola delle Catechefi , cioè delle iffrazioni della Fede, che fioriva in Aleffandria, e che è cotanto celebre nella ftoria della Chiefa , fu fingolarmente illustrata da s. Eracia , il " quale in effa fu prima discepolo, e poi maestro, a finalmente fu innalzato a quella cattedra episcopale, fondata dall' Evangelitta a. Marco, e la feconda in dignità di tutto il Mondo cattolico. S. Eracla fu fratello di a. Plutarco martire, di cui fi fa menzione nel Martirologio Romano ai28. di Gingno . Furono ambedue questi fratelli ne'loro primi anni allevati nelle pagane superfizioni, e (arebbero fenz' alcun fallo rimali fenolti in quelle suneftiffime tenebre, se lddio, che abeterno gli aveva deftinati per effere due nobiliffimi ornamenti della fua Chiefa, non aveffe rischiarato le menti loro col celette lume della vera Fede. E ficcome l'amore della verità è quello, che infegna la firada di ritrovaria, coaì lddio accele appunto di un tal amore i cuori di questi due fratelli . Ardevano esti adunque del defiderio d'informarfi , e d'iffruirfi della vera Religione, e perció volevano frequentare lascuola delle Catechesi, ch' era in Alestandria; ma il surore della persecuzione di Severo, della quale correva allora l'undecimo anno, che era il 203. di Gesù Critto, ne aveva feacciati, e quà e la dispersi tutti i maestri, Questa dissicultà pero non valle ad eftinguere ne'due buoni fratelli la brama d'effere ammaeftrati nella verità ; perocchè neffuna cofa può arreftare chi di vero cuore cerca Iddio . Andarono effi pertanto a trovare Origene, che poco prima aveva perduto il suo padre Leonida martirizzato per la Fe- . de, come si disse ai 19. di Aprile, e che per guadagnarfi il neceffario lottentamento, giacche gli erano stati conficati tutti i fuoi beni , aveva aperta in Alessandria scnola di grammatica; e colle preghiere l'induffero, bench'egli non aveffe allora più di diciaffette, o diciotto enpi, a dar loro lezioni fopra la Religione, e a profeguire le catechefi , che con tanto applaufo , e con mirabila frutto fi facevano prima da s. Panteno, e poi dal celabre Clemente Alesfandrino .

2. Pluterco d' Aleffindria ed Eracla furono i primi frutti di quetta scuola si seconda di mertirl, e di gran Vescovi sotto la disciplina di Origene, e ben presto si vide in loro germogliare, e copiosamente fruttificare il seme della divina parola, che in effa ricevettero. Perocché Plutarco, dopo avere per qualche tempo menata una vita veramente criftiana e fanta, fu fatto degno di ricevere le gloriofa palma del martirio nella medefime perfecusione di Severo, effendo Aquila governatore d' Alesfandria . Così celi . ch' era ftato il primo discepolo d'Origene, fu anche il primo mertire , che uscisse dalla sua scuola, incoraggiato fino el fine dal suo illostre maeftro a softenere la pugne per la Fede di Crifto. Concloffieche Origene, ch' ere avidiffimo del martirio , come già aveve dato a conoscere . allorchè a. Leonide suo padre su martirizzato, vedendo the questo suo discepolo era condotto alla morte, volle effifterio fino ell'ultimo refpiro, e poco mencò che anch' egli la quella occasione non fosse mesto a morte dai concittadinle amicl di Plutarco, perciocche lo riguardavano come la cagione della fua morte.

3. Eracla, che non aveva meno di spirito , e di virtù del fratello, fu da Dio in tal congiuntura conservato in vita pel bene della sua Chiesa, nella quale doveva un giorno far gran comparfa . Egli abbracció un tenore di vita fanta, e penitente, e degna d'un vero filosofo, cioè di un perfetto Crittiano, che ha l'animo (gombro dagli affettl' terreni , e che disprezzando gli onori, e le ricchezze, e tutti i piaceri fenfuali, vive unicamente intefo all'acquifto della vera virtà per giungere poi al possesso dell' ultimo fine, che è il possetio, e la visione di Dio. E siccome di que' tempi gli uomini grandi, e che facevano professione di letteratura, erano in certo modo coftretti a ftudiare l'umana filosofia, per poter combattere colle fteffe loro armi i fapienti del Mondo, che in questa filosofia facevano confiftere tutta la scienza loro, e colle vane ragioni prefe dalla medelima facevano guerra ei dogmi della criftiana Religione; così s. Eracla fi diede di propolito a quelto studio fotto il samoso Ammorio Sacca, Il più rinnometo fra tutti I filosofi Platonici del suo tempo, e maestro de' più illuftri personaggi, che fiorissero in quel secolo. Grande su la sama, che acquitto s. Eracla in quetta scienza, avendo egli anche presa la soggia del vettire, che nfavano quei che facevano profefgone di filosofia ; ed era in tele venerazione en presso tutti, che Origene, essendo ripreso perchè troppo e applicaffe allo studio delle cose filosofiche, credette di giuftificarfi abbaftanza, e di purgarfi da quefta taccia con allegare l'efempio di s. Eracla.

4. Ne solamente nelle filosofia, me in tutte ancora le altre scienze de Greci a. Eracia compariva eccellente negli occhi di tutte il Mondo.

Quello però che dee recare maggior mereviglie fi è, che lo fludio delle scienze profane non rasfreddò punto in lui l'ardente emore della fcienza più folida, più importante, e più fante di tutre le altre, cioè della Religione, e della fanta... Scrittura; nella quale perciò si diftinse talmente dagli altri , che verso l'anno 212. Origene non potendo più folo baftare a iftrujre tutti quelli, che a lui venivano, tanti effi erano, divise con Eracla la fatica delle lezioni, commettendo a lui, come al più dotto, al più eloquente, e al più versato nelle sante Scritture fra sutti i suol discepoli, la cura d'ammaettrare i primi Catecumeni, e tifervando a fe quella de più provettì. In questo esercizio d'insegnare s. Erecla divenne in breve tempo al famolo, e tale fu la ftima, che di lui fi concepi anche nelle più rimote parti, che Giulio Affricano, uomo affai noto nella ftoria della Chiefa , fe ne partì dalla Libia, dov'era la fua patria, e fi porto in Alefiandrie a folo fine d'approfittarfi delle. iffruzioni d'Eracla. E poichè Origene per le perfecuzioni, che gli mosse contro Demetrio Vescovo d' Aleffandrie, fu obbligato di rifugiarfi in Paleffina, rimale fopra del folo Eracla tutto il pelo di quella numerofiffima, e importantiffima (cuola del Catechismo .

5. Poco più d'un anno però a, Eracla portò uesto carico; perciocchè essendo morto nel fine dell' anno 221. Il fopra mentovato Demetrio Vefcovo d' Alesfandria , fu con maraviglioso consenso di tutti coloro, e' quali si apparteneva l' elezione, furrogato in lnogo fuo s. Eracla , che fi conte pel duodecimo Vescovo di quella gran Sede. Il governo, che' egli dovette effumere della Chiefa, non gli permife di consinuare le fue catechefi, onde ne addossò l'incumbenza al famoso 2. Dionisio, che ere stato suo condiscepolo , e che fu poi fuo fuccessore nel trono d' Alesfandria . Ognuno può agevolmente immaginaria con quento zelo, e con quanta fantità un al grand' nomo reggeffe quella Chiefa ; qual copia di dottrina egli come meeftro non più fatto dagli uomini, ma ftabillto da Gesà Crifto in virtà della Ordinazione episcopale, spargesse e nel clero, e nel popolo alla fua cura commello ; e quanta efficacia eccrefceffe elle fue parole coi luminofi efempj delle sue eroiche virtà. Ma nelle Storia ecclefizitica non fi trovano registrate le sue azlonl particolari: folamente fappiamò, che la fua condotta fu degna di tanta lode, e da tutti cotanto applaudita , che s. Dionifio fuo fucceffore fi gloriava di feguirla , e di proporfela come un perfetto modello da imitare . Ecro ( dice quel fanto Vescovo ) la regola , ch' io bo imparata dal moffro beato padre Eracla . Ecco la condotta , ch'egli teneva con coloro , che volcumo rientrare nella Chiefa , dopo averla abbandonata , cadendo in qualche ercha, overto che trovandofi nelle adunanze con altri, evano andati ad afcoltare qualche eretico ( cofe he in Aleffandria non di rado avveniva). Egli acciava tutti quefli tali dalla Chiefa ( cioè dalla omunione de Fedeli ), ne più ve gli ammetteva, r quante iftanze ne faceffero , fe prima non dichiaavano pubblicamente quanto avevano intefo da queli eretici , e allora gli ammetteva di nuovo nella biefa, fenza però dar loro novamente il fanto batfimo , perciocche avevano di già ricevato lo Spirilanto. Dal che fi fcorge chiaro, quanto foffe cioso s. Eracia di conservare la purità della Fee, e di tenere lontano il popolo a fe commeffo a ogoi pericolo d'esfere pervertito ; quanto egli offe fantamente fevero nell' afficurarfi di quelli, he per la penitenza volevano far ritorno alla hiefs ; e quanto fosse beo illuminato nella dotrina della Chiefa, la quale non permette per effuo cafo di reiterare il battefimo ricevuto una olta validameote, nel che alcuni pol erraroo . Tenne quello fanto Vescovo la Sede d' Alesindria per lo spazio di tedici e più anni, e com-n felicemente il corso della sua vita mortale te' primi giorni di Dicembre dell'anno 247., ma | Martirelogio Romano mette la fua festa ai 14i Luglio.

Questi due faoti Fratelli diedero principio lla loro fantità col defiderio, che Iddio accefe el loro cuore d'effere istruiti della verità . Queto desiderio su in esti sì vivo ed efficace . che fee loro superare le gravissime difficultà, che ne mpedivano l'adempimento. Cercarono il maetro ; noo temerono la perfecuzione , benchè edeffero, che gli altri maettri erano ftati dal urore della medefima qua e là sbalzati ; 🥧 inalmeote non s' arroffirono di farfi difcepoli l'un giovinetto di 17. o 18. anni. Impariamo lunque dall' elempio loro , qual debba effere a nostra premura d'esfère istruiti in quella... cieoza, che fola e'infegoa i mezai di giugnere l confeguimento del nostro ultimo fine, nel che onfifte la noftra eterna felicità. Quelta è quella cieoza, che nelle Scritture è chiamata fapienza, llo fludio della quale foco efortati e invitati tuti gli uomini, questa è la Morale cristiana, che niegna all' uomo quel che dee a Dio, quel che lee a fe stesso, quel che dee a' suol proffimi; niegna ad amare Iddio fopra tutte le cole; a freiare le proprie passioni, a contraddire alle perrerfe inclinazioni, a mortificare la carne co' fuoi izi e colle sue concupiscenze, per renderla sogetta alla ragione, e a Dio, e così effere eternamente felice ; e per fine ad amare il nostro roffino come nol fteffi . Ma queffa fcienza , ovrero fapienza (dlee s. Agostino ) l' uomo non può mpararla da fe medefino . Siccome Iddio è l' auore della notira natura, così dee anch' efferto di que umi , che ci fono neceffarj per viver bene , e per iugnere a quel termine , a cui fu deflinato l'uomo tella fua creazione. Perció Iddio dopo aver parlato come dice a. Paolo 1 ) in diver fe occasioni , e in Sec. Race. T. II,

(1) Hebr. t. 1. 6 1.

(a) 1. 2 ç.

mi tempi ci ba parlato per mezzo del fuo Figliuolo . Le lezioni , che ci ha date quetto divino Maeftro, fi trovano principalmente oel Vangelo, che, al dire di s. Ambrogio , comprende tanto la dottrina della Fede , quanto quella de' buoni coffumi , e ci viene propotto come un Incidiffino fpecchio; in cui chiaramente fi feorgono le regole della vita. fanta , che dobbiamo condurre . Siamo dunque fantamente folleciti di leggere, o d'ascoltare gi' infegnamenti, che fono racchiusi pel nostro bece in questo libro divino . Afcoltismo volentiera que ministri del Signore, che ci parlano fecondo lo spirito del fanto Vangelo, leggiamo frequentemente que' libri , che ne contengono , e ne spiegano le massime . E sopra tutto procuriamo coll'aiuto di Dio di mettere fedelmente in esecuzione le verità, che abbiamo imparate . come fecero s. Plutarco, e.s. Eracia ; perciocchè, come dice l'Apostolo s. Giacomo a, colui, che attentamente confidera la legge di Dio , non contentandofi folamente d' afcoltarla, per fubito dimenticarfene, ma mettendo in opera quello ch' egli afcolta, quelli troverà nelle fue operazioni la vera felicità, e arriverà a possederla in eterno . 13. Luglio.

varie maniere a' nofiri padri , finalmente negli ulti-

## 13. Luglio. S. SILA, BALTRI DISCEPOLE DIS. PAOLO APOSTOLO. Secolo L.

Dagli Atti Appfolici, e da diversi tuaghi dell'Epishle di s. Paolo si raccolgona le noirie appartenzati a. Si-la, e agli altri Disposi del s. Appfola, de quali qui si parla. Il tutto è stato notato dal Tillemant nel tam, aelle sa Memorre ecclifiassithe in diversi articali della Vita di s. Paolo.

Ebbono effere in tanta venerazione appreffo tutti i Criftlaol quegli uomioi illuftri, che fono ffati bodati dallo Spirito fanto nelle divine Scritture, e che banno colle fatiche lero cooperato a spargere i primi semi della cristiana Religione, che giudichiamo cofa utile molto e convenlente, il riferire in questo luogo quello che di s. Sila, ovvero Silvaoo 3, e di altri Difcepoli di s. Paolo, fi trova registrato negli Atti Apostolici, e in altri luoghi del nuovo Testamento. Sila adunque, benchè non fi fappia di qual paele fosse nativo, si crede però con tutto il sondamento, ch'egli godesse la cittadioanza Ro-mana, come s. Paolo, e che sosse uno de' 72. Discepoli scelti da Gesà Cristo, per effere suoi seguaci, e poi predicatori del suo Vangelo: e senz'alcun fallo egli su nno de'primi e principali Fedeli della Chiefa dopo la difcefa dello Spirito fauto sopra degli Apostoli nel giòrno della Pentecofte . Siccome il Signore l' aveva deftinato ad effere uno de predicatori del fuo Vangelo, così lo arricchì di que' dooi, che a ciò potevano contribuire, e particolarmente di quello

dalla spofenta. Egli i nun da principio cell'Apollo e, Pietro, per cipurto ant for ministropulpolico, e con granna fedelta cio faccilio, si può facilmente delurre uno fisuamente all'idellio; può facilmente delurre uno fisuamente all'idellio; il Principa degli Apostoli fervito dell' opera fia per mandare il na prima epitolio ferrita circe l'anno 43, de Rome ai Gindei convertiti, fipari per la giovinici del Pomo, e della Bittina, dela Galetta, e della Cappadocta; ma dai chiamato eriandio ne di Frattlo fedel.

2. Dopo che a. Sila ebbe portate quefta lettere di a. Pietro a quelle Chiefe, alle quali era indirizzata, se ne endo probebilmente nella Giudea, ed è certo, che fi trovò in Gerufalemme, quando gli Apostoli nell' anno 5t. vi tennero il Concilio, di eni fi parla negli Atti Apottolici, perchè v'intervenne ench'effo ; e da quell'edunanza, di cui non è thata nella Chiefa, nè la più fanta, ne la plù illuttre, su eletto ad endare infieme con Giuda, e con a Paolo, e con s. Barneba a notificare ai Fedeli d' Antiochia la risoluzione del Concilio, dicendosi ne' medesimi Atti Apostolici , che fu eletto Sile, come uno de' primi tra i fratelli . Egli foddisfece unitamente co' suoi compagni alla commissione addoffatagli, e colle sud parole, e co'discorsi suoi, pieni di celefte fapienze, confolo molto quei Fedell, e gl'ittrui, e li confermò nelle Fede. Stette . Sila per qualche tempo in Antlochia, e quivi fu, ch' egli divenne compagno del grande Apostolo delle Genti, e per conleguenze partecipe de' fuoi inenarrabili patimenti.

3. In compagnia dunque dell'Apostolo s. Paolo fe n'ando s, Sila a vifinare le Chiefe delle Sivia , e della Cilicie , inculcando da per tutto l'offervenza di quento a' era ordinato nei Concilio di Gernsalemme ; e dopo avere scorsi molti paesi, come diffusamente fi narra negli Atti Apostolici, venne a Filippi, città della Macedonia . Quivi accadde quei faito, che a'è raccontato nella. Vita di a. Paolo, cloè che avendo questo a. Apotolo liberata una giovene dallo spirito di Pitone, cioè dal demonio, che la faceva indovinare le cofe occulte, i padroni di essa, privati del guadagno, che loro ne veniva da tali indovinamentl, presero non solamente s. Paolo, ma a. Sile ancora, e condottili davanti a' Magistrati della città, gli accufarono, non già d'aver liberata quella giovane dal demonio, perocchè se ne vergognevano, ma d'essere perturbatori della pubblica quiete, e che voleveno introdurre coftumi contreri elle leggi Romane. Questa accusa batto a quegl' iniqui giudici per condannare fenz' altro esame Paolo, e Sila ad effere pubblicamente battnti con verghe, e dopo altri strapezzi, ed esfere finalmente condotti in carcere , dove furono posti in ceppl, e carichi di catene. Ma con un miracolo Iddio li liberò , come si disse nella Vita di a. Paolo; e a, Sila, che fu a parte di tutti questi patimenti, partecipo altresi della...

gloria, e del merito della conversione del cuttode della carcere con tutta la sua femiglia.

3. S. Sila pieno di coraggio apostolico, e di desiderio di convertire anime a Dio, anche a cotto di patire altre ignominie, e altri ftrazi, e mali trattamenti pel nome di Geal Crifto, non volle separarfide s. Paolo, ma continuo ad accompagnerlo ne' fuoi viaggi, e con effolui andò a Teffalonica , dove non lascio di faticare in compagnia del medefimo Apottolo nelle fondazione di quella Chiefa, che divenne al illuttre, che merito gli elogi dello stesso s. Apostolo: ma ue fu poi obbligato a partire per una furiofa fedizione moffa de' perfidi Giudei, e endarfene a Berea. Ma eccitandofi quivi pure da' Gludei le folite persecuzioni contro i predicatori dell' Evangelio , a. Peolo , per iscamperne , fn da' Fedeli condotto fino in Arene, onde a Sile rimate da lui separato. La separazione però fu per breve tempo, perciocchè s. Paolo fece tofto sapere a quetho fuo fedele compagno, che quanto più pretto potesse lo andasse e trovare in Atene, come sece . Dal che chieramente fi raccoglie , come offerva fan Giovanni Grifoftomo, qual conto il grande Apostolo faceste di lui, giacchè si dichiareva d'averne di bisogno nel ministero apottolico . Apparisce poi dagli Attl apostolici, che il medefimo a. Sila fi trovava parimente con a, Paole in Corinto, e che infieme con iul predicò il Vangelo, come lo stesso a Apostolo ricordava ai Corinti nella feconda epiftola, che loro (criffe, dicendo : Geris Crifto figliual di Dio , che v' è flate predicato da noi , cioè da me , da Silvano ( che , come s'e offervato, è lo fteffo che Sila), e da Timoteo, non è tale, che in lui fi troni il il e il no, ma tutto ciò, che è in lui, è fermo e flabile Ge. Sopra di che riflette il mentovato a Giovanni Grifostomo, che s. Paolo non isdegua di mettere al pari di se quetti suoi discepoli, e di attribuire anche ad effi il frutto, che gli abitanti di quella città evevano ritratto dalla fua predicazione . Della quale ftima del s. Apottolo verso san Sila ne abbiamo anche un'altra prova nelledue epiftole, che egli da Corinto scriffe ai Teffalonicenfi, perocchè ambedue le comincia con quefte parole : Paslo, Silvano, e Timoteo, alla Chiefa di Teffalonica Uc., dove fi può avvertire, che a. Paolo unifce, e in certo modo eguaglia a le medefimo questo suo cooperatore evangelico, dandogli anche la precedenza fopra a. Timoteo, che pur era fuo cariffimo discepolo. Queste sono le ultime cofe, che di questo Santo fi trovano registrate na'libri divini . Gli antichi martirologi poi lo fanno morto, e coronato del mertirio nella Mecedonia,e nel Martirologio Romano la fua gloriofa me-

moria ficelebra in questo giorno 13, di Luglio .

5. Non sarà fuori di proposto il soggiungere la questo luogo quelche notesia d'alcuni altri uomini apostolici, che pure sono stati satei degni d'estre lodati dallo Spirito fonto. Uno di

quefti è aGIASONE, di cui fi fa memoria nel Martirologio Romano fotto il di 12 di Luglio . Quefti era di Teffalenica, e parente di s. Paolo, Egli aveva già abbracciata la cristiana Religione, allorchè il a. Apostolo ando nell'anno 52. a predicare il Vangelo in quella città, onde egli prefe alloggio in cafa fus; e s. Giafone non folo chbe in questa occasione il merito, e la forte d'avere un ofpite ai ragguardevole, qual era a. Paolo. co' fuoi compagni, ma di effere eziandio partecipe de' suoi patimenti, e delle sue persecuzioni . Concioffiache i Giudei induriti, e oftinati nel loro errore , foffrendo di mala voglia il progrefico, che faceva la predicazione evangelica nella finagoga loro, nnitifi con alcuni dell'infima plebe andarono ad affalire la casa di Giasone, con animo di levarne s. Paolo . e s. Sila : ma non avendoveli trovatl, presero Giasone, e con altri Fedeli lo strascinarono davanti ai Magistrati . acculandolo d'avere ricevuto in sua casa persone, che niettevano foffopra la città, che contravvenivano alle leggi dell' Imperatore, e che predicavano effervi un altro Re, cioè Gesà . Ma. Giasone non a' arrosa) già di quetto delitto, che quegli empi gli attribuivano, anzi fece la figurtà di rappresentare in giudizio a. Paolo, se mai alcuna cola fi fosse provata contro di lui, di quelle, che i suoi nemici gli oppenevano, cioè d'essère autore di sedizioni, o di follevazioni del popolo. E con cio ottenne d'essere rimandato alla sua cafa, dopo aver fatto, dice s. Giovanni Grifoftomo, un atto della maggiore carità poffibile. d'esporte cioè la propria vita per salvare quella veramente preziofiffima di a. Paolo . Non li può duhitare, che Giasone non consinualle ad affaticara per tutto il corso della sua vita nella predicazione del fanto Vangelo, e fi crede, che col martirio coronasse le sue apostoliche fatiche .

6. Un aitro compagno dell' Apottolo a. Paolo fu a SOSIPATRO, che parimente era suo parente come chiaramente lo dice lo fteffo fant" Apostolo nella sua epistola ai Romani. Nè, secondo l' offervazione di fan Giovanni Grifostomo, a. Paolo avrehbe fatta menzione di tale parentela secondo la carne, ch'egli aveva con Giafone, e con Sofipatro, fe questi non gli fossero flati anche più congiunti pel vincolo della Fede, e per la fomiglianza della pietà . Sofipatro era nativo di Berea, e fu probabilmente uno di quelli, che si convertirono alla predicazione del Vangelo, che s. Paolo fece in quella città l'anno y s. Convertito che fu alla criftiana Religione, ne divenne anch' effo predicatore, e non dubito d'accompagnarfi coll' Apostolo s. Paolo, benchè vedeffe, ch'egli da per tutto non riscuoteva altro che firapazzi, e ingiurie. In occasione pertanto, che il s. Apostolo lascio la Grecia per far ritorno nella Giudea , paffando per l' Afia , Sofipatro infieme con Aristarco , e Secondo , i quali erano ambedue di Tessatonica, lo accompagno fino a Filippi la Macedonia, e indi a Troalo, e pol anche per la Giudae. Quali Gibro i idoi pitimenti, ogumo lo pub facilmente congetturacevera s. Paño, i quali finat idano fallo erano comuni ancora a fuol compagai. Il foo zelo poi non potera citra e taon ariente, para fuendo comnon potera citra e taon ariente, para fuendo comnon potera citra e taon ariente, para fuendo canon potera citra e taon ariente, para fuendo canon potera citra e taon ariente, a fiendo comnon potera citra e taon ariente, a fiendo canon potera citra e taon ariente, a fiendo canon potera citra e taon ariente, a fiendo canon potera citra del facilmente, a fiendo catra del cambio del cambio del cambio del cambio del di qualiti di un outra participa. Carta del para di qualiti di un outra di fina di para catra del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del di cambio del di cambio del cambio

Non fenza maraviglia fi legge di questi fanti nomini apostolici, come s. Sila, s. Giasone, s. So. fipatro, e tanti altri, che couvertiti alla Fede. torto fe ne faceffero intrepidi predicatori, e non temessero d'accoppiara all' Apostolo san Paolo. quale vedevano effere da per tutto perfeguitato, vilipelo, firapazzato, e in un continuo pericolo di perdere la vita. Ma cessa la maraviglia.... qualora fi riflette, che quefti grand' uomini erano pieni, e in tutta la condotta lero animati da quella Fede, che predicavano agli altri. Perocche il patire ( dice s. Giovanni Grifoftomo ) è opera , e frutto della Fede . Anche noi dunque ( legue a dire il fanto Dottore ) fe aveffino una Fede viva . foffriremmo volentieri qualunque cofa ci avvenife: che fe non vogliamo patir nulla , è fegno che non-crediamo nella maniera che conviene . Forfe le vicoma penfe promeffe ai noftri patimenti non fono tali , che chiunque ba Fede non eleggeffe di feffrire anche mille morti , fe foffe poffibile , per ottenerle ? E' promeffi il regno de' Cieli , è promeffa l'immortalità , e la vita eterna . Qual cofa adunque può fembrare troppe gravofa da foffrirfi per confeguire un bene il grande ? Percio quetti uomini apottolici non folo non abborrivano i patimenti, ma piuttofto ad effi di buona voglia fi esponevano, perchè animati da una viva Fede, tenevano fiffi gli occhi della mente loro in quelle magnifiche insieme ed Infallibili promette. Con quetta Fede adunque animiamoci anche noi a foffrire con pazienza e volentieri le tribolazioni , che il Signore ci manda ; a far guerra alle noftre fregolate paffioni, il che non può fuccedere fenza pena, e fenza fatica; in una parola a crocifiggere la carne co'fuoi vizj, e con le sue concupiscenze, ricordandoci, che la corona della gloria è rifervata in Cielo per quella folamente, che avranno combattuto come conviene fino alla fine .



14 Luglio.

S. Atanasio Vescovo di Napoli.

Secolo IX.

La Vita di quefto fante Vescovo è fasta scriste da Giovanni Discono della Chiefa Napolitana, che fiori nello justo nono secolo, e più diffasemente da un altro Scristore amonimo parimente contemporano del Santo. Il nutto si trova appresso il Bollandile sotto di ett. ed. Luglio.

A città di Napoli, una delle più infigni, e delle più popolate d'Italia, fu nel nono fecolo illuftrata da un fanto Vescovo, che per molti anni la governo, cioè da s. Atanafio. Egli nacque l'anno 8;2. da Sergio, uemo chiariffimo non meno per la nobiltà della ftirpe, per le gloriole militari imprese, e per li fervigi considerabili renduti alla tteffa città di Napoli , di cul fu Duca , che per lo spirito di Religione,e di pietà cristiana, onde fu animato ; e da Drusa, o come altri la chiamano Dofa, donna al pari di Sergio nobile e virtuofa. Effa prima di partorire Atanafio, fece voto al Signore col confenfo del marito, di confacrare al fervizio della Chiefa il figliuolo, che aveffe dato alla luce . Ne mancarono i religiosi genitori d' adempiere la promessa. Conciossiache appena su giunto Atanafio agli anni della discrezione, che lo consegnarono a Giovanni Vescovo di Napoli, acciocche lo iftruiffe delle cofe ecclefiaffiche, e lo rendesse abile al servizio della sua Chiesa. Accetto volentieri il pio Vescovo questa offerta, cd ebbe la confolazione di vedere ben collocate le fue fatiche, e le sue diligenze; perciocchè Atanafio fino dalla fua più tenera età fi moftro attento al fervizio di Dio, e col crefcere degli anni ando fempre crescendo ancora nella scienza, nel timor di Dio, e in tutte le altre virtà . Laonde il Vescovo, che per una si lodevole condutta, e per li doni celetti, che in lui scorgeva, teneramente l' amava , lo promoffe all' Ordine del Suddiaconato. Nel qual uffizio Atanafio riufcì coa) bene, che si vedeva sempre servire al suo Paflore con una profonda umiltà, e con una indefella diligenza, di maniera che fembrava rinnovato nella fua persona quel che la Scrittura dice del giovane Samuele, che ferviva il Signore nel Tempio fotto la condotta del facerdote Eli . Nè in fervigio del folo Vescovo a' impiegava Atanasio, ma di molto buona voglia si soggettava eziandio agli altri chierici fuoi inferiori, perchè per fentimento di vera umiltà fi giudicava l'infino di tutti nella cafa del Signore, dove s'apprezza la fola virtiì, e non già la nobiltà, o qualtivoglia altra prerogativa naturale. In questa guifa egli firendè degno d'effere dopo fette anni promosso all' Ordine del Diaconato; nella quale occasione ricevendo lo Spirito fanto, fece poi apparire anche nell' efterno gli effesti della grazia, ond'era flato ricolmo: perocchè non folo non prese motivo da questo grado superiore, a cufera stato inualzato, d'invanirsi, ma anzi mostro una più presonda umiltà nelle sue azioni, e una maggior modestia nel suo vestire, e una più sommessa dipendenza dal suo Superiore.

2. Una pianta così bene cuftodita, e crefciuta nel felice fuolo della Chiefa Napolitana era ben degna d'effere trapiantata nel più conspicuo luogo della medefima, acclocchè tutti i Fedeli poteffero comodamente godere de' fuoi preziofi frutti . E cio appunto fegui nell' anno 840, ovvero \$50., nel quale effendo paffato a miglior vita il Vescovo Giovanni, tutto il clero, e tutto il popolo, ed ogni ordine di persone elessero per fuo fuccessore Atanaho, avendo riguardato alla fus confumata virtà , che fuppliva all' affai frefca età, in cui egli allora fi trovava, E l' evento mostro chiaramente, come quetta elezione era proceduta da iffinto celeste, Conciossiachè Atanafio ritornato da Roma, dove aveva ricevuta l' ordinazione episcopale dal sommo Pontefice Leone IV., alla fua Chiefa di Napoli, la governo nella maniera appunto prescritta da s. Paolo ai Pattori . La fua principal cura fu d'ittruire il popolo nelle cose spettanti alla Religione, spandendo per mezzo della predicazione evangelica a benefizio altrui quella celefte fapienza, ond' egli eraripieno. E perchè le fue parole aveffero maggiore efficacia, le accompagnava con gli efempi delle più eccellenti virtà. Era così aftinente, e mortificato nel cibarfi, che a tutti recava maraviglia; perocchè non mangiava carne di forta alcuna , fuorche ne' giorni più folenni dell' anno, ne' quali prendeva qualche boccone di carne di volatili, come carne meno fostanziosa, e meno nutritiva di quella degli altri animali . Sul principio sbandi anche dalla fua menfa il vino, ina poi , come a Timoteo fecondo il confielio di s. Paolo, gli convenne ufarne qualche poco a motivo delle fue infermità. A quetta aftinenza continua aggiungeva diverse altre maniere di macerare la fua carne; portava cioè in vece della camicia, pezze di groffa e ruvida lana; dormiva fopra di un cilizio, o d'una tiuoja ftefa per terra con una pietra, che gli ferviva di guanciale; e questo riposo, se pure riposo si poteva chiamare, non-lo concedeva alle fue membra, fe non quando per la franchezza più non fi potevano reggere . S'affliggeva altresi frequentemente con aspri flagelli, e nessun mezzo tralasciava di ridurre il suo corpo in una persetra soggezione allo spirito, per quanto è possibile ail

somo circondato d'infermità in quelto Mondó.

3. E perchè tutte le mortificazioni non fono
di alcun frutto, se non sino innatitate dalla rengiada della grazia celeste, percio il Santo carata di faria cadere sopra di se in gran copia per
mazzo dell'orazione, alla guale era si linco,
che vi spendeva le intere notti; e tutto quel
tempo, che gli riussiva di rogister alle allertempo, che pii riussiva di rogister alle aller-

ue occupazioni ; nè lasciava pastar giorno , in :ui, se non era da corporale infermità impedio, non offeriffe a Dio, e per fe, e per tutto i suo popolo , l'incruento fagrifizio della Messa . Mandava anche fpetfo delle pie obblazioni ai mosafteri, e ad altre persone, mastime Sacerdoti, icciocchè pregaffero per lui , e gli otteneffero la Dio il perdono di que' falli , da' quali nou ra efeute la vita di qualfivoglia nomo fu quetta Ferra, Gli flava eziandio fommamente a cuore l decoro della cafa di Dio, la quale trovò rilotta a flato di deplorabile defolazione per le uerre de' Longobardi, ond'egli fi diede a riarcirla, e a provvederla di tutto il bifoguevoo pel conveniente fervizio divino. E più che l materiale rifarcimento delle chiefe, provvide illo stabilimento di fcelti ministri, che attendefero all' efercizio delle fagre funzioni, e agli ec-:lesiaftici uffizi . Era altresì liberalissimo verso le' poveri, e particolarmente verso de' pupilli, s delle vedove, le quali fapeva effère ftate in ogni tempo, cominciando fin da' tempi apostoici, raccomandate alla cura de' Vescovi. E per o tteffo fpirito di carità , che lo animava in utte le sue azioni , fondo uno spedale per li poveri , e spese somme affai considerabili per ricastare schiavi dalle mani de Saracini, Per le juali virtuofe imprese, e moltissime altre, che roppo lunga cofa farebbe di quì riferire, divente celebre la fama della fua fantità maffiine apreffo il fommo Pontefice Niccolò I., e apprefo l'Imperatore Lodovico IL, di cui anche gli iufc) di calmare la collera concepita contro de' Vapolitani in occasione, ch' era venuto a liberare l ducato di Benevento da' Saracini .

4. Ma Iddio volle perfezionare vie più l'eroi-:a virtù di questo suo servo, permettendo, ch'ei i trovasse esposto ad una persecuzione, che gli lovette estere per tutti i riguardi sensibiliffima. Gregorio Duca di Napoli, e fratello di s. Atanafio, iveva un figliuolo per nome Sergio, dichiarato già anch' effò Duca di Napoli per fuccedere al padre nel governo di quel ducato. Effendo Grezorio caduto infermo di quella malattia, che oi gli cagionò la morte, confegno questo fuo figliuolo alla cura, e disciplina d'Atanasio, il quale amandolo criftianamente cercava non già di secondare le sue cattive inclinazioni, ma anti di frenarle, e con faggi avvertimenti fi studiava di farne un Principe veramente cristiano. Serzio infligato dalla moglie, e da altri malvagi onliglieri, che per fomma difavventura mai non nancano ai Principi, nou folo comincio a difprezzare i configll, e l'efortazioni del fanto Vecovo, ma fattolo venire a fe, come per tenere on effolui configlio, lo fece arreftare, e mettere in una ftretta prigione . Alla nuova d'un tale imprigionamento del fanto Vescovo, si commose tutta la città, e inorridirono tutti l buoni: s tale fu il tumulto univerfale, e sì vive furono le rappresentanze, che sopra di un così enorme attentato furono fatte da alcune perfone accreditate al Duca Sergio, ch'egli reftitul dopo alcuni giorni la libertà ad Atanafio . Ma ficcome il folo timore di mettere a follevazione il popolo, e di recar danno a se stesso, l'aveva indotto a far questo pasto, così non cesso di dare ad Atanafio quelle maggiori moleftie, che pote. Per la qual cofa il fanto Vescovo dopo aver tentate tutte le vie della dolcezza, e della carità per ridurre Sergio a più fano configlio, credette di dover almen per un tempo fottrarfi al furore di questo suo persecutore; onde fi ritirò in compagnia d' alcuni fuot chierici in un' ifola vicina . detta del Salvatore. Ma non per quefto fi calmò, anzi per tal modo s'accese l'ira di Sergio contra di lui, che coll'ajuto d'alcune navi di Saracini tentò fino di prenderlo in quell'ifola, dove a' era rifugiato . Il che rifaputofi dall' Imperatore Lodovico, che allora fi trovava a Benevento, mandò fubito a liberare il fanto Prelato, e lo fece condurre appreffo di fe in Benevento . Qulvi il Sauto in vece di lagnarfi dell' ingiufta persecuzione, che gli era fatta, e in luogo di cercare gaftigo contro chi l'aveva in tanti modi ingiuriato, e maltrattato, ricordevole dell'infeguamento di Crifto, cloè di far bene a chiunque ci fa del male , fi ftudiò in tutti i modi poffibili di allontanare il flagello, che per parte dell' Imperatore, e del fommo Pontefice ancora, fovraftava per tanti misfatti al Duca Sergio, e a' fuoi complici. A quelto fine egli fi porto a Roma, per placare il giusto sdegno del Poutefice, e per implorare pietà pe'suoi persecutori. E quefta fu l'ultima opera di carità, con cui Iddio corond l'eroica virtù del fuo fervo . Perocchè nel ritornare ch' egli faceva verso Napoli, fu soprappreso in Veroli dalla febbre, che non l'impedi di profeguire il viaggio; ma giunto a un certo Oratorio, detto di a Quirico, poco diffante da Monte Cafino, quivi rendè il fuo beato spirito 2 Dio ai 15. di Luglio dell' 2nno 872. Il fuo corpo fu trasportato subito a Monte Casino, donde cinque anni dopo fu trasferito a Napoli, dove il Signore lo illustrò con molti miracoli, come aveva anche fatto nel primo luogo della fua fepoltura .

Non vha dabbio , che le inglurie , e i torit, che i vrançon dati dalle purione a noi conginate per vincolo di fangse, e d'amicità, e alte quali fiono compariti favori e hambij, riefono monto più fenichili ei quei , che fi ricevouo da grazile Percecht tali torit, e lagiviri-contente grazile. Percecht tali torit, e lagiviri-contente gono una nostrouta ingratiratine, che più d'orgit attra cofi firede abbominevola giù occhi decili gili somisi, e perversion oni più Contro modo, che poli fin differe, quell' ordine dell' manta metta nelle favo eccernene ajuto, a conforto da na fon parante, e amico da fi beopérator, che

da uno firaniero, e sconoscinto. Però diceva il fanto David 1: Se il mio nemico aveffe detto male di me , l' avrei fofferto ; e fe colut , che m'odia , aveffe con infolenza parlato contro di me , mi farci ritirato, e nafcofo. Quindi può ognuno argumentare quanto fenfibile e dolorofa fosse al santo Vescovo Atanasso la mortale persecuzione sattagli da un suo nipote, ch' egli aveva sempre teneramente amato, e cui aveva procurato ogni vero bene. Ma Iddio permife cio non folamente per efercizio di virtù, e per dar materia di corona più fplendida a questo suo Servo, ma altresì per istruzione nostra, acciocchè impariamo ad aspettarci il male anche da chi meno ce ne dovrebbe fare ; a non mettere mai la nostra speranza negli uomini , perchè tutti sono bugiardi, e fallaci, come dice lo stello fanto David 2; e finalmente a riprometterci da Dio folo sempre sedele, e verace, e non dagli uomini, la ricompensa del bene, che loro facciamo. Con questi ristessi potremo mediante il di-vino ajuto soffrire con pazienza, e con merito qualunque ingratitudine, e qualsivoglia ingiuria, che ci venga fatta anche dalle persone a noi unite co' più ftretti vincoli di fangue, d' amicizia, e d'obbligazioni .

## 15. Luglio . S. Enrico , e Santa Cunegonda . Secolo X.

Le Visa di fast Evino fi forma da Adaldah Viforo de Unrelo, de vogli almy sond sendinga fassa simprosore, o debe di da particolare cognizione. Di quella Visa ma fe a ha ya, che un prosof frammano, ma contro, per ditro dfai antica, di quella, che von abbiemon, e dos un maggiore classres, de da adri à rimo, e dos comes, e dos

Un delle maggiori, a delle più fegnalate banedicioni, che il Signore di asi un Regno, è quella di concedergii un Frincipe fianto, il quale governando icconde gl'infegnamenti dell' Evragetio, a dando illuthi dempi di crifiana viria, promevar nai tempo feello virataggi finitiva promevar nai tempo feello virataggi figinizioni della di superatore a Renico 3, congiunto in matrinordiolo feez all' Alemgan a, quado le diede par imperatore a. Renico 3, congiunto in matrinogio con un principie fal a pari di ilu viritorio, pia, che fanto Darca di Berlera, e di Cifelia figinota di Corrado Ne di Boregue, ancentigiono del Tanto Darca di Berlera, e di Cifelia figinota di Corrado Ne di Boregue, ancenti alle presenta di contrato della di corrado Ne di Boregue, ancenti di goro e nevera aboregue al rano 1973. Seccesso il Gigore to a vera aboregue a contratore di contratore di contrato della di contrato di contrato di contrato di contrato di contrato della di corrado Ne di Boregue, ancenti giunto di corrado Ne di Boregue, ancenti di contrato di contrato

eterno deftinato al possesso del Regno de' Cieli. così dispose, che trovasse chi di buon' ora gl' infegno la firada, che ad esso conduce. Questi su s. Volfango vescovo di Ratisbona, il quale dopo aver amininiftrato il fanto battefimo al fanciullo, si prese altresì la cura di educarlo in quella maniera, che conveniva a un principe, ma principe criftiano . Onde la fua più gran premura fa d'inftillare nel tenero cuore d'Enrico il timor fanto di Dio, base e sondamento d'ogni sapienza, e i sentimenti di quella vera umità, ch' à tanto propria d'ogni Cristiano, ma che si dillacilmente s' accoppia con gli fcettri , e con le corone . E perchè spesse volte avviene , che i buoni femi della virtù fieno nell' animo de' giovanet ti foffogati dalle spine, diciamo così, delle occa-fioni pericolose, e de' cattivi esempi; perciò a. Volfango pole ogni suo studio in tener lontana da Enrico qualfivoglia cofa, e qualunque perfona, che potelle, comechè sia, contaminare la sua innocenza. Il Signore benedi a larga mano tutte quefte criftiane diligenze del fanto Vescovo . l' omissione delle quali è pur troppo cagione della rovina di molti.

2. S. Enrico cominciò nell' anno 995. a governare gli Stati della Baviera, eilendo fucceduto a suo padre, che in quest' anno morì, E dopo non molto tempo fi sposo con Cunegonda, figliuola di Sigefredo conte di Lucemburgo . Non fi la precisamente l'anno, in cui questa fanta... Principesta venne alla luce del Mondo; è bensì cofa certa, che i fuoi genitori, come perfoue dotate di molta pietà, le diedero una crittiana educazione, di cui està mirabilmente s' approfitto, avendo fin da fanciulla mottrato un anime quanto lontano dalle vanità ; e dalle morbidezze, sì famigliari, e comuni alle donzelle, malfime della fua qualità , altrettanto pieno d'un amor tenero verso Gesù Cristo, ch' è l'essenza della criftiana divozione. Con questa Principeffa adunque così ben educata a'uni in matrimonio s. Enrico, allora Duca di Bavlera, e l'unione loro fu piuttofto fecondo lo fpirito, che fecondo la carne, ad imitazione, per quanto può correre il patagone , della più fanta unione conjugale, che sia flata sopra la Terra, quale su quel-la della santifima Vergine con s. Giuseppe . Concioffiachè Enrico e Cunegonda propofero di comuu consenso di conservarsi celibi, e colla divina grazia, che rende possibile qualsivoglia altiffima impresa, mantennero fino alla fine fenz' alcuns violazione un così fanto, e ammirabile, e difficile proponimento. Quanto meno v'era di carnale nella unione loro, tanto più effa era ferma, e stabile, e felice, e meno foggetta a quelle alterazioni, che fono l'ordinario effetto delle umane paffioni .

3. Ma pure il demonio, che mai non refta di contrae il fecondo fra i Re di Germania, onde fi trova chiamato ora Enrico I., ora II.

<sup>(1)</sup> Pf. (4. 11. 11. . (2) Pf. III. 1. (3) S. Enrico è il primo di quebo nome fra gi Imperatori

contraffare ad ogni forta di bene, e che fa guerra tanto più fiera alla virtù , quanto quefta è più fegoalata, ed eminente, cerco di mettere diffentioni fra questi due fanti Spofi, e poco manco che non gli riuscisse. A forza di que sufurroni, e di quelle lingue malediche deteffate tanto nella Scrittura, e che fono l'iffrumento più adattato che abbia lo spirito maligno a fardei male, creo nella mente d' Enrico fospetto, che Cunegonda, la quale con effolui viveva come forella, caduta fosse in adulterio . La sospezione passo tant' oltre, che la Santa se ne avvide, o perchè il marito chiaramente glie lo palefaffe, o perchè in altra maniera glie lo desse a conoscere . Esta dunque per purgarfi da un fimile fofpetto, s'efibl pronta a camminare fopra de vomeri infocati, di maniera che fe da effi non aveffe ricevuta lefione alcuna, il che fenza miracolo non poteva fuccedere, farebbe flato fegno, che Iddio con un tal miracolo avrebbe reuduta teftimonianza alla fua innocenza. Certamente non fi può negare, che una tal prova, la quale pur troppo in que' tempi d' ignoranza frequentemente a' ufava , anzi in alcuni luoghi , maffime della Germania, era prescritta dalle leggi del paese, non fosse cootraria alla divina legge, che ci vieta di tentare Iddio, onde è flata fempre difapprovata dai canoni della Chiefa: ma pure il Signore, i cui giudizi fono imperferutabili , e infinitamente fuperiori alla capacità della nostra mente, volle in questa occasione giustificare appresfo gll uomini una innocente, e dispose, che Cunegonda camminaffe illefa fopra di que' ferri roventi .

4. Questo miracolo, che servì di giustificazione a s. Cunegonda appresso tutto il Mondo, su un motivo di grande umiliazione a s. Enrico, che con estremo suo rincrescimento allora s' accorfe della fua troppo facile credulità , e adoperò tutti i mezzi poffibili per riparare l'ingiuria, che col fuo fospetto aveva fasta alla sua cattiffima fpofa . Nè egli ebbe difficultà di far apparire al Mondo ( cofa veramente rara in tutti , e fingolarmente ne' Principi!) che fe aveva potuto effere ingannato, non fi arroffiva di confessare ii fuo inganno, e di difapprovare il fuo imprudente operare. Del che quest' umile Imperatore diede anche un altro mirabile esempio per conto di s. Eriberto, Vescovo di Colonia, siccome fi può vedere nella fua Vita riportata ai t6. dl Marzo in questa feconda Raccolta di Vite de' Santi . Santa Cunegonda all' incontro dal canto fuo non si tenne per ciò punto offesa, attribuendo quanto era avvenuto non ad altra cagione, che a quella miferia, cui i Signori d'alto affare vivono più degli altri foggetti, d' effere cloè ingannati da falfi, e maliziofi rapporti . E così l'artifizio ufato dal demonio per mettere difcordia fra questi due fanti conjugi, fervi, a suo scorno, per iftringere viepiù fra loro, e stabilire maggiormente la pace, e l'unione, e per dare agli uomini prove più fegnalate della loro eminente

4. Non fi può raccorre dal monumenti litorici, che si haono, quando questo satto avvenisfe , cioè fe prima , o dopo che Enrico era fisto eletto Re d'Alemagna, o, come lo chiamano, Re de' Romani . Questa elezione seguì nell' anno 1002. , dopo la morte dell' Imperatore Ottone III., fecondo che ad Enrico aveva già predetto s. Volfango. Egli fu confacrato Re da Villigifo Arcivelcovo di Magonza al 7. di Giugno dell'anno suddetto, e ai to. d'Agosto sece incoronare Regina s. Cunegouda fua moglie a Paderbona. Innalzato che fu s. Enrico a questa dignità, ad altro non pensò, che alla retta ammintitrazione della giuftizta, a procurare la felicità de' popoli a se soggetti , e a promovere gl'intereffi della Religione, e del culto di Dio. Cominciò pertanto dal prendere efatta informazione de' difordini, che regnavano ne' fuoi Stati. per apportarvi que' rimedi, che andaffèro a toglierne la radice . Ma rare volte avviene , che a ponga mano a rimediare a' gravi difordini , fenza che i malvagi ne moftrino rifentimento e cagionino persurbazione, maffime s'effi fono molti, e potenti. Così molti Principi della Germania foffrendo di mala voglia, che il Re Enrico metteffe freno alle violenze, e ingiuffizie loro, contro di lui fi follevarono, ed coli ebbe molto che fare per ridurli in dovere, come coll'ajuto di Dio finalmente gli riufe). Sedati questi domestici tumulti, pose ogni suo studio a far rifiorire la Religione, che ne paffati tempi aveva fofferti gran danni . Perciò egli riftoro molte . chiefe, fondo e dotò molti monafteri sì d'uomini, che di donne , e procurò , che le Sedi episcopali vacanti fosfero riempite da soggetti cospicul per la dottrina, e per la pietà, conoscendo egli beniffimo non effervi mezzo più adattato a santificare i popoli, che dar loro Vescovi fanti.

6. Nè contento il pilffimo e zelantiffimo Principe di provvedere a' bifogni delle Chiefe già da molto tempo fondate, ne fondo egli fleffo delle nuove, cioè quella di Bamberga, dov'egli fabbricò da' fondamenti un magnifico templo in onore de'fanti Apostoli Pietro e Paolo, e del martire s. Giorgio, e poi coll'autorità del Papa, che allora era Giovanni XVIII., e col confenfo de' Vescovi della Germania eresse quella città in Vescovado, e lo sottopose immediatamente alla Sede Apostolica , sì per rendere (dice lo Scrittore della fua Vita ) il dovuto enore alla prima Sede , ciel la Romana , come ancora per meglio flabilire, e viepiù officurate fotto un così vali-do patrocinio la fua fondazione. Succeffivamente pol, cioè nell'anno 1020. in occasione, che il Papa Benedetto VIII. andò in Germania, e confacro la chiefa di s.Stefano nella città di Bamberga, donò alla chigia Romana ia steffa città col fuo Vefcovado, e con un anno tributo, che poi il fommo Pontefice Leone IX. nel 2052. permuto con Benevento. Dal qual asto di generofità ; e da altri ancora, che farebbe lunga cofa qui riferire, nsati dal di voto Principe verso la Chiefa Romana, fi raccoglie , quanto fosse grande la fna venerazione, e il suo rispetto per quella Sede, che à il capo infieme e il centro della cattolica comnnione. Ma meglio ancora, che da questi fatti, fi rileva qual fosse lo spirito di Religione, che lo animava, dal riflettere alla cura, ch'egli fi prendeva, di fare flabilire per meszo de' finodì ottimi regolamenti d'ecclefiaffica disciplina per tutti i fuoi Stati . Egli medefimo Interveniva a queste fagre adunanze,ma con tale rifpetto pe'Vefcovl, che a tutti recava edificazione, come fi può argomentare dal fatto feguente. Effendofi nna volta radunato in Francfort nn Concilio di circa 37. Vescovi, ed estendosi nel luogo del Concilio innalzato nn trono per Enrico, che vi doveva affiftere , egli entrato iu quella fagra adunanza, per infegnare a fuol fudditi qual rifpetto fi debba ai Vescovi, ne'quali risplende fingolarmente la podeftà di Gesù Crifto, fi proftro per terra, e in di mestieri che l' Arcivescovo di Magonza, che presedeva al Concilio, lo rialzaffe da terra, e lo pregafe in nome di tutti gli altri Vescovi a falire sul trono preparatogli . Effetto altreal dello zelo di questo Santo per la Religione fi può dire che fosse il matrimonio, ch'egll sece di Gisela sua sorella con Stesano Re d'Ungheria . Perocchè essendoss per questo mezzo nnito di parentela con quel Re, ebbe campo di promovere infieme con effolui in quel regno la predicatione dei Vangelo, come fece con molte fruito degli Ungheri.

2. Mentre s. Enrico con tanto studio s'applicava a dilatare il regno di Gerà Crifto , Iddio fingolarmente, lo proteggeva nelle guerre contro i nemici, che in varie maniere turbavano i fuoi Stati . Ond' è ch' egll riduffe In poter iuo , e fi fece tributaria la Pollonia, la Boemia, la Pomerania, e la Moravia. Venne ancora in Italia, tolfe ad Arduino Il regno di Lombardia, che aveva ninrpato, e in quelta occasione, che fu nell'anno 1014., fi porto a Roma, e dalle mani di Benedetto VIII, ricevè infierne con fanta Cunegonda fua conforte , la corona... Imperiale, e da quel tempo in poi cominciò a nominarfi Imperatore . Gli convenne ritornare in Italia nell'anno 1011. per richperare alcuni altri fuoi Stati, che erano fiati occupati da' Greci , accoppiando fempre nelle fue imprese il valore colla clemenza. Restituitosi poi dopo quella feconda spedizione d' Italia alla fuafolita residenza in Germania, fempre inteso al bene della Chiefa, e dell'Imperio, perfeverando colla fua fanta Conforte nell'efercizio dell' orazlone, delle vigilie, de'digiuni, e di tutte le altre opere di pietà, convenienti al fuo flato,

fu soprappreso nel castello di Grun vicino ad. Alberitad da nna grave malattia, ch'egli ben.s. a'accorse dover metter fine a' suoi giorni . Inquesto stato mando a chiamare l'Imperatrico a. Cunegonda fua moglie, e dopo una nuova subblica riparazione del torto, fattole col finiftro sospetto formato della fna fedeltà, la prese per la mano, e in prefenza di molti prelati, e. di principi della corte, e parenti della Santa, che a bello fludio aveva farri a se venire . la confegnò loro dicendo : Eero ebe come voi , o piuta softo Geiù Crifto, me l' ba confegnata, coil io la rendo a voi , e a Gesia Crifto noffro Signore Vergine , com' effa era quando fu da me fpofata . Dopo di che il fanto Imperatore la notte del di 13, di Luglio del 1024. fu chiamato a un regno migliore, dove esernamente gode il premio delle fue virtuose azioni, e dell'eroiche sue virtà. Il suo corpo fu trasportato a Bamberga, e il Signore atteftò con molti miracoli la fantità del fuo fervo.

8. La fanta Imperatrice Cunegonda rimafa priva di questo custode della sua verginità, rivolse tofto i suoi pensieri a ritirarsi in un monastero di Vergini , per lvi attendere a viepiù fantificarfi pel rimanente de' suoi giorni . Di fasto nel giorno anniversario della morse del suo santo Marito, giacche prima non aveva potuto efeguire il suo pio disegno, si fece solennemente tagliare i capelli, e ricevè il sagro velo dal Vescovo di Paderbona nel monaftero di Kaffungen, ch'eifa medefima aveva fondato . Effendofi ella coaì confecrata interamente a Geaù Crifto, come a Spofo dell' anima sua, si studio d'imitarlo quanto più poteva , esercitandos in quelle virtà , che a lui fono più gradite , e particolarment nell'umiltà. Perciocchè non solo ella mai non confentì d'effere preferita alle altre monache , ma di più voleva fervire le altre , riputandofi inferiore a tutte, în maniera però che fchivava ogni forta di oftentazione , e di fingolarità affeitata, come un veleno della vera umiltà, Ella lavorava continnamente colle fue mani; confecrava alla lettura de' libri fanti quel tempo, che aveva libero dalle altre occupazioni della fua professione ; e aveva un fommo disprezzo di se medesima , e del suo corpo fingolarmente, che riguardava come una massia di putredine, definata ad effere ben presto pascolo de vermi . In questi e in altri esercizi di umiltà, di mortificazione, e di carità verso del suo proffimo ella passò felicemente quindicl anni ; dopo de' quali le fue continue affinenze la ridnsfero a un' estrema debolezza, e mancanaz di forze, per cui fu coftretta a coricarsi nel fuo letticciuolo, che altro non era fe non un ruvido cilizio; dal quale non volle mai effere levata, per quante iftanze le ne facessero le sue Religiose . Mentr'era vicina a spirare, e che già fi recitavano le orazioni per gli agonizzanti, s'accorfe che si preparava nn nobile drappo ri-

camato

camato per ricoprire con stib II (so corpo. Quefias vifa cagion mell'umite fopo di Giritio na finta turbasione, che le apparve anche nel volto; onda scorrichies quelle prefione, che l'afia contraffigno alcuno di difinzione dalle altre monache. Allora ella, ricaperata la fias primiera iliriti di fimbiante, rende placidamente l'antina al fiao Grastore al 3, al Marto dell'anno 1940., e al 4, dello heito.

Da ciò che avvenne a s.Enrico, principe per altro sì faggio e sì pio, con la fua fanta conforte Cnnegonda, per avere troppo facilmente dato l'ingresso nel suo cuore ai sospetti , e al falfi rapporti, che mettevano in dubbio l'onefia di lei , possono le persone conjugate apprendere, quanta cautela effe debbano ulare, per non cadere in fimili falli , e per non lasciarti mai occupare l'animo da una passione sì cieca, e sì pericolofa, qual è la gelofia, che dallo Spirito fanto nelle Scritture I viene paragonata al furore. Debbono certamente i mariti custodire le loro conforti, debbeno discretamente invigi-Jare fopra i loro andamenti, e tenerle lontane da quei pericoli, a cui possono esfere soggette per la debolezza del loro festo ; giacchè il marito fecondo l' Apostolo 2 è il capo della moglie, e a lui appartiene d'indirizzarla nel retto fentiere della virtà . Debbe attresì il marito amare la fua moglie con un fincero e cordiale affetto, come una parte di se medesimo, e come una persona, che lddio ha seco congiunta con uno ftrettiffimo e indiffotubile vincoto . Ma quefio amore dee conteners ne fioi giufti limitl, e non divenire eccessivo e fregolato, come accade, allorche in effo fi mescola la gelosia. Così pure quella custodia , e vigilanza , ch' ei dee avere lu i portamenti della moglie, ha da effere regolata dalla ragione, e non dalla passione, la quale fuol portare le cose agli eccessi, e facitmente dar luogo ai vani fospetti, e ai falfi rapporti , e fino a dar corpo alle ombre fteffe , e alle immaginazioni; onde poi ne fieguono difordini grandiffini nelle famiglie , in pregiudiaio di quela pace, che dee regnare tra i conjugati . Non v' è ( dice s. Giovanni Grifoftomo ) male alcuno fra le perfone congiunte in matrimonio , peggiore della gelofia,e quetto folo batta ad amareggiarne qualunque dolcerra. e a rendere intollerabile il giogo per altro grave del matrimonio . Quando uno ( foggiunge il fanto Dottore) fi è lafciato presceupare il cuore da queffa pelle, da facilmente orecchio ai maligni rapporti; prende in mala parte le cofe anche indifferenti ; tutto ferve a fomentare ed accrefeere i fuoi vani fofoctti . Si offervano, e fi efaminano fino le parole e gli fguardi , e Sec. Ract. T. 11.

i fospiri . Si prorompe in minacce , in ingiurie , in vituperj . In fomma la cafa è piena di timori , e d' inquietudini . Per ifchivare adunque nn sì gran male, bilogna foffogare ne' fuoi principi una palfione sì maligna, e si perniciofa, qual è la gelofia ; bifogna dileguare dalla mente quei vani fospetti, che il demonio colle sue tentazioni, o le persone mal intenzionate fuggeriscono co'loro rapporti; bifogna per mezzo dell'orazione purificare il fue cuore dalle nebbie dell'amore difordinato e carnale ; bifogna finalmente che i conjugati fi amino fcambievolmente con quell' amore , che comanda il Signore, amore cioè di carità, la qua-le, come infegna l'Apottolo 3, non è precipitofa ne' suoi sospetti, non giudica male di alcuno, e conferva la manfuetudine , la pace, e la concordia con tutti i faoi proffimi, e molto più con quelli, che fono si ftrettamente congiunti tra loro, come fono il marito e la moglie,

# 16. Luglio. S. SISENANDO, E ALTRI SANTI MARTIRI. Secolo IX.

S. Eulogio nel fuo Memori de de Santi, di cui più volte fi è parlato, riferifce il martirio di s. Sifenanso, di s. Paolo, e di aleri, e quali nella perfecazione degli Arabi diedero il fangue per Criflo.

RAle molte vittime, che il farore de Mori Arabi , o Saracini contro il nome Crittiano fagrifico a Dio nelle Spagne , nna fu a. Sifenando . Egli gra nativo di Badajox , città capitale della provincia d'Eftremadura . I fuoi genitori, che fi presero cura di ben educarlo e nella pieta, e nelle lettere , lo mandarono in Cordova , dove, sebbene dominaffero i Maomettani, pure fi confervavano meglio che in qualfivoglia altra città delle Spagne, gli esercizi della criftiana Religione, e gli ftudi delle scienze, e particolarmente quello delle fante Scrittnre . Quivi egli fu posto come in nna fenola di pietà, e di letteratura fagra, a convivere fra il clero della Chiefa di s. Acisclo martire, dove di fatto apprese con suo gran vantaggio la cognisione di quelle cofe , che fi convengono a persona consagrata al servizio di Dio ; e inoltre l'esempio delle virtà , che potè agevolmente fcorgere ne' fuol maestri , lo riempiè d'nn fanto coraggio, e accese nel suo cuore un ardente desiderio di spargere il sangue per la Fede di Gesà Cristo. Egli era stato inusizato al fagro Ordine del Diaconato , quando ginnie il tempo da lui fospirato , di fagrificarsi in olocausto al fuo Signore . Concioffiache infuriando nell' anno 851. la persecusione di Abderramo Re de' Mori , ovvero Saracini , s. Sifenando , invitato, come attefta s. Eulogio, dal Sacerdote Pietro, e dal Diacono Valabonfo, ch' erano stati ai 3. del

(1) Prov. 6. 14. (1) Ephof. 5. 21.

(4) 1, Cor. 13. 5-

mese di Giugno coronati del martirio, come si disfe ai s. dal mefa di Giugno, invitato, dico, a vober affera egli pura partacipe delle corone loro, mosso da questo diviso istinto andò a presentarsi ai parfecutori, che fubito lo condannarono alla prigione, per far prova, fa lo squallore, e i difagi della carcere gli facavano cambiar fentimento . 2. Ma nessuna cofa fu valevola ad intimorire il generofo foldato di Gesù Crifto ; anzi que' vincoli fervirono a maggiormente incoraggiarlo a... foffrire qualfivoglia tormento, e la morte. Piacque al Signora di fignificargli anticipatamenta I' ora dell' ultimo fuo combattimento'. Perocchè fando sell nel di 16-di Luglio per rispondere a un viglietto, che aveva ricevuto da un fuo amico, poiche ebbe scritto tre o quattro righe, all' improvviso ripieno di caleste allegrezza a' alzò da sedare, e diede quella rifpofta, così imperfetta com' era, al fanciullo, che la stava aspettando, e gli diffe : Andatevene fubito via di qui per timore che non fiate anche voi prefo da' foldati , che ora vengono per togliermi da quello luogo, e farmi decapitare . Di fatto fopravvennero in brave i ministri della giustizia, che con indicibil surore lo eftraffero dalla prigione, a caricandolo di pugni, e di guanciate lo conduffero al luogo deftinato alla confumazione del fuo martirio . Non fu mai veduto il Santo più allegro, e contento, che in questa occasione, poiché sapeva d'esser vicino a confeguir quella gloria, alla quale era fiato in-vitato da fanti martiri Pietro, e Valabonfo. Egli fu prima presentato al giudice, davanti al quale con invitta costanza confesso la Fede di Cristo. onde fu contra di lui efeguita la fentenza di morte, la quale egli benche fresco d'anni, a di dellcata compleffione, fofiri con ammirabile coraggio e siubbilo del fuo cuore il di 16. di Luglio dell' anno 851., nel qual giorno fi fa di lul menzione nel Martirologio Romano. Il fuo corpo fu lasciato par alcuni giorni infepolto, indi fu gettato nel fiuma, a dopo molti giorni fu ritrovato da alcuna pie donne, che lo fecero seppellire con decoro

nella Chiefa di s. Acifcio . 3. Non paísò molto tempo, che il martirlo di s. Sifanando fu feguito da quello di un altro gloriofo Diacono per noma PAOLO. Quefti ara nato in Cordova di una delle più nobili famiglie di quella città, adera stato allevato nella Comunità da' Chierici della Chiafa di a. Zoilo, dove avava molto approfittato nella pratica di tutte le criftiana virtà, onde aveva meritato d'effare promoffo all' Ordine del Diaconato, Rifplendette fempre in lui un' affabilità fingolare, una\_ profonda umiltà, per cui fentiva baffamente di fe medefimo, nè mai fi preferiva ad alcuno; e una tenera carità verso da fuol proffimi , la qual ei dieda a couofcere in modo particolare a tampo della mantovata parfacuzione d'Abderramo. Concioffizchè agli allora era affiduo nel praftare ogni forta d'ajuto ai Confessori carcerati per la Fede

di Gesù Crifto, fenza che il timore de'cattivi trattamenti, che riceveva, e del pericolo della morte, a cui a' esponeva, lo distogliesse dall' efercitara quell'opera di carità. Non tardo molto Il fanto Diacono a ricavere la ricompensa della fua carità , e delle altre fue virtà . Perciocchè acceso per li discorsi , e per l' esempio di s. Sifanando del defidario del martirio, e interiormante mosso dallo Spirito fanto, si presentò coraggiofamente nall'adunanza de' principi, e de' enagistrati, a nel cospetto loro non solo confessò la Fede di Gesù Crifto, ma li rimproverò ancora della falfa, e vana religione loro, e delle fcelleraggini dal loro iniquo profeta Maometto . Ognuno può immaginarii di quanta rabbia a' accendeflero per un tal discorso que' Maomettani, che però comandarono fubito, che Paolo fosse condotto iu prigione, come fu fatto. 4 Nell' ifteffo carcere , dove fu meffo s. Pao-

lo , era un certo prete per nome Tiberino , che già vi languiva da venti e più anni, fenza poter ottenere nè d'efferne liberato, nè d'effera condannato. La fua carcerazione era feguita non per motivo di Religione, ma per un certo delitto, di cui era fiato a torto accufato da vanti al Re. Egli era flato da principio gettato in una fosta, ma pol trastone fuori, era stato posto nella pubbliche prigioni, dove fi rinchiudavano I parricidl , e i rei de' più atrocl delitti , fra' quali a' annoveravano anche que' Criftiani, che aveffero ardito di parlare contro Maometto. Or quefto infelice prete allorchè vide comparire in quella prigione il fanto Diacono Paolo , riguardandolo già come un glorioso martira di Gesù Crifto, lo pregò ad intercadergli da Dio, allorchè avrebbe goduto della fua beata visione nel Cielo, d'effere liberato da qual carcere, giacchà dagli nomini non poteva ottenare giuftizia. Il Santo pleno di fiducia nella mifericordia di Dio, gli promife d'appagare questo suo desiderio . Intanto il beato Diacono fu condotto il giorno feguente alla presenza del giudica Maomestano, che trovandolo costante nella confessione della Fede di Gesà Cristo, lo condanno alla morte; la qual fentenza fu efeguita in quel medefimo giorno, ch' era il ventefimo di Luglio dell' an. 851. Il fuo corpo fu lasciato insepolto per alcuni gior-ni, finche alcuni Fedeli di nascoso lo portarono via, e lo feppellirono nella chicía di s. Zoilo infieme col corpo di un'altro fanto Martire, no-mato TEODIMIRO, che nel più bel fiore dagli anni ottenne la corona del martirlo cinqua giorni dopo s. Paolo, cioè ai 25. di Luglio, fotto Il qual glorno si trova notato nel Martirologio Romano. Non passarono poi molti giorni, da che a. Paolo era stato martirizzato, ch'agli tutto risplendente di luce comparva nalla prigiona al fopra mentovato prete Tiberino , e miracolofa-mente liberatolo lo riftitu) alla fua patria .

Questi gloriosi fanti Martiri ardevano d'un

al vivo defiderio d'unirsi al loro Dio, che non folo non temevano la morte, ma andavano anzi ad incontrarla, esponendosi ai più atroci tor-menti. E benche non si debba imitarli nell' esporfi , che fecero volontariamente da fe fteffi al martirio , perchè festza quello speciale divino impulso, ch'essi ebbero, ciò non è permesso a ehicchesia di sare, come si è osservato più volte anche altrove ; tuttavia merita bene d'effere da noi imitato quel defiderio , ch' effi ebbero di giungere al possessio dell'ultimo loro fine, ch' è Iddio. Perocchè questo desiderto del Paradiso è tutto proprio de' veri Cristiani, che vivono di Fede . Na dobbiamo , dice s. Agostino , riguardarci fu queita Terra come tanti pellegrini , che vanno in cerea della loro patria, che è la Gerufalemme celefte . E chi non va con gemiti in cerca di quefla patria , non ne gufterà mai la doleegga . Lyi non gemit peregrinus, non gaudebit civis . E di fatto confiftendo il Paradifo effenzialmente in vedere a faccia a faccia Iddio, in amarlo, e goderlo in eterno, fenza veruna interruzione; chi non ha nel suo cuore un tal desiderio del Paradiso, mofira di non amare Iddio come, e quanto conviene , fecondo il medelimo s. Agostino . Nondum cepit , dic'egli , effe amator Dei , nondum capit tanquam peregrinus fuspirare . Questo desiderio adunque procuriamo di eccitare, e ogni giorno più di accrescere nel cuor nostro. E perchè sia nn vero defiderio e di fatti e non immaginario e di fole parole, fuggiamo primieramente tutte quelle azioni peccaminofe, che ci tengono chinfo l'ingresso in quella beata patria ; efercislamoci in quelle virtà, che ad effa conducono; difprezziamo tutti i beni, e tutti i mali della vita prefente, la quale ( per conchiudere colle parole del s. Dottore ) per quanto poffa lufingare colle fue profperità , per quanto fia piena di delizie , è per fe iteffa una tribolazione , e affizione continua a quelli eb' amano la vera ed unica felicità , che in eterno fi gode in Cielo .

17. Luglio.
S. Ennodio Vescovo.
Secolo V. e VI.

La Vita di s. Eanodio si ricava dalle siesse sue opere, e puriscolarmente dalle sies lettere, e da un oppicale intitolato l'UCARIVICO, sici readimento di gratie. Si posson vedere gl'Istorici Ecclessissici, che hanno parlato di lui nel trattare le rose del quinto e solo secolo della Chiesa.

D'Una delle più cofpiene famiglie delle Gallie, decorata dalle più onorevoli cariche, che deffè l'Imperio Romano, e unita con vincolo di parentela coi perfonaggi più lilufiri, che allora vivessero, nacque Ennodol l'an. 473. on fia se in Arles, ovvero in Milano, dov'è certo-ch' egli fu educato ne' primi anni della su gioventuè. Benchè egli fosse d'una famiglia cotanto ragguardevole, pure le guerre, e le sfortnnate vicende de' tempi l' avevano ridotto à tale ftrettezza di beni chiamati di fortuna, ch' ebbe bifogno, ch' una fuzzia per compaffione lo accogliesse appresso di se, e si prendesse cura di educarlo, come fi conveniva al fuo fiato, e alla sua condizione. Ma per breve tempo egit gode degli ufizi caritatevoli di quefta fua zia, perocchè nel 489. , ehe fu l' anno appunto , in cul il re Teodorico venne , come dice l' ifteffe Ennodio, a rifufcitare l' Italia, ella morì. Per una sì fatta perdita Ennodio in età di fedici anni rimafe folo, e defitiuto d'ogni conforto, e farebbe frato coffretto a mendicare il vitto ( cosa ch' egli riputava per un uomo nobile, com' esso era, peggiore di qualsivoglia cattività) se Iddio con un tratto mirabile della fua provvidenza non lo avesse soccorso, per mezzo d' un matrimonio, ch' egli contrasse, non ostante la povertà , a cui era ridotto , colla figlinola d'nua nobiliffima e ricchiffima dama, le cui copiofe fostanze gli secero talmente mutare stato, che di mendico, com' egli dice ch' egli era, gli parve d'essere divenuto un monarca. Ma , come fuole d' ordinario avvenire, gli ag), e le ricchezze , in mezzo alle quali fi trovo , lo diftolfero da quella firada angusta, per cul Gesà Crifto c'infegna doversi l'uomo avanzare verso la fua eterna felicità; ond' egli conduceva una vita molle , e diffipata , quale pur troppo fi fnol menare dalle persone ricche del secolo . Animato Ennodio dallo spirito mondano, altro non cercava ne' fuoi fludi , e nelle fue operazioni , degne per altro di lode, fe non che gli applanti degli uomini, e l'acquifto d'una vana, e frivola.

gloria. 2. Non paffarono però molti anni, che Iddio mifericordiofo gli fece conofcere , e deteftare questo suo tenor di vita, che non si confaceva con gl' infegnamenti datlci da Gesú Cristo nel Vangelo, che fono tutti indirizzati alla mortifieazione della carne, e al disprezzo del Mondo. Il principio del ino ravvedimento fu nna malattia, con cul Iddio lo visitò . Egli fu soprapprefo da una febbre, la quale continuando per molti giorni con gran violenza, lo ridusse all'estremo, onde il medico, che l'affifteva, apertamente glidiffe, non effervi per lui più rimedio, ne più speranza di vita. Disperato dagli nomini fi rivolfe ad implorare foccorfo dal Cielo; e ficcome nutriva molta divozione e fiducia ne' meriti di s. Vittore martire di Milano, del cui patrocinio aveva già più volte sperimentati gli effetti ; così anche in questa occasione a lui ebbe ricorfo, pregandolo d'impetrargil da Dio non folamente la falute del corpo, ma ancora, e principalmente quella dell'anima, giacchè allora... cominciò a conoscerne le gravi, e pericolose in-fermità. Piacque al Signore d'esaudire le suc grazioni , reftituendogli in maniera prodigiofa

la fanità, e inspirandogli forza, e coraggio di cambiar vita, il che fegui nella feguente maniera . Unfi ( dice l' istesso a. Ennodio ) cell' elie di t. Vittore tutto il mio corpo, che già fi preparava pel fepolero , e lo armai contro l'impeto delle febbri . Lo fa il mio Dio . L' Imperador: del gran foldate I cioè Geaù Crifto I toflo mi apparve , e ottenni incontanente quel che io gli aveva domandato per l'interceffione del fue Martire . Quel calore , che mi disponeva a un eterno freddo , in quell' illante comincio ad intepidirfi, e full'ora nona (cloè tre ore dopo mezzodì ) per comandamento del Signore fe ne part) . Quanto poi alla cura dell' anima, pregai pel medefimo fuo Eletto il Signore di rimettermi i molti debiti , e di farmi correre con amabile divogione per la firada de' fuoi precetti , giacebe quantunque fieno fuoi doni , e la vocazione , e il confenfo, che chiamati prelliamo alla fua soce ; nondimeno così ci rimunera, come fe foffero nati dal no-Aro libero arbitrio: e benebè egli c'infpiri e la volontà di fare il bene , e il farlo ; contuttociò , come fe per la nostra divozione veniffe ad efferci debitore,

fi compiace di rendeveene la mercede . 3. Ricuperata ch' egli ebbe in tal guifa la fanità, penso fubito ad efeguire i buoni proponimenti, che aveva fasti, di darfi a una vita veramente cristiana, rinunziando a tutte le vanità mondane; e a fine di non errare nelle rifoluzioni, che doveva prendere, scelse per sua guidas. Epifanio Vescovo di Pavia. Col configlio adunque di un direttore cotanto illuminato, egli abbracciò , benchè fosse nel fiore degli anni , la continenza, con plenissima approvazione della fua moglie, della cui foda pietà, ed erolca virtù egli sa il seguente elogio: A Dio piaceffe (dic'egli ) che feguiffi almeno colla virth dell' animo il feffo fragile , ne ella tanto mi fuperaffe nel merito , quanto sembra effere d'inferior condizione per l'im-becillità femminile . Il costante amore della giustizia s' è in effa quafi cambiato in natura. Iddio non voglia , che in quell'ora del tremendo giudizio mi fia meffa in confronto , e comparendo effa forte nella fua natural debolezza , io mi abbia a confindere. con tutta la mia natural robuflezza della mia volontaria fragilità. Le quali parole non meno fono un elogio della virtà di questa fanta donna, di quel che sieno un testimonio della profonda umiltà di a. Ennodio, che fentiva di fe così bafsamente. Si diede poi con tutta la serietà allo fludio delle cose ecclesiaftiche sotto il maglifero di Servilione, uomo in esse molto versato; e laddove per l'addietro aveva posta tutta la fua compiacenza nello studio della profana erudizione, ne concepì sale aversione, che non dubitò di scrivere ad un suo amico in questi termini : lo di presente detesto fino i nomi degli findj liberali ; avvegnachè ad imitazione di tanti fanti Padri, non lasciasse di sare un uso legitimo e fanto di quello, che aveva appreso di tali fludj , e specialmente dell'eloquenza , e delle poetiche facoltà, che per compiacenza de'fuoi amici talora impiegò in argumenti eziandio non... facri.

4. S. Epifanio poi avendo conoscluto fin da principio, che Ennodio si mise sotto la sua direzione, quanta fosse la sua faviezza, e di quanti doni fosse stato arricchito da Dio, lo ascriffe al clero della fua Chiefa di Pavia, e lo promosse sino all'Ordine del Diaconato, di cui l'istesfo a. Ennodio tanto apprezzava la fantità, che fi doleva di non effer viffuto in maniera conveniente alla fua vocazione , e al fuo grado . Le quali espressioni però a banno da attribuire all' umiltà profonda del Santo; percioccbè fi vede che s. Epifanio suo Vescovo lo ebbe sempre in tanta ftima, che dovendo andare per ordine del Ra Teodorico nelle Gallie a trattare col Re Gondebaldo del rifcatto degli fchiavi della Liguria lo conduste seco, acciocche in quella commissione gli desse ajuto, e consiglio. La medesima stima riscosse a. Ennodio da a. Massimo, che nell'anno 496., o nel feguente, fuccede a s. Epifanio nel Vescovado di Pavia, Concioffiachè questo a. Vescovo lo condutte in sua compagnia a Roma, allorchè egli v'ando per affiftere al Concilio, che vi si tenne per la causa del Papa Simmaco, che dall' Antipapa Lorenzo era turbato nel possesso legittimo del Pontificato, ed era da' fuoi avver-fari accufato di vari delitti. S. Ennodio fu quello, che prese la penna per difesa dell'innocenza del fommo Pontefice , e per confutare le false accuse, che gli venivano date, e riufcì così bene in... quetta impresa, che il suo scritto su per ordine del Concilio allora tenuto in quella caufa , e dell'ifteffo Simmaco, inferito negli Atti del medefimo Concilio .

5. Sommo pertanto fu il credito, che s. Ennodio in tale occasione a'acquitto presso tutto il Clero Romano, e appresso l'istesso sommo Pontefice Simmaco; ficcome altresì dopo non molto tempo fi concilio la benevolenza del Re Teodorico col panegirico, col quale celebro le fue politiche virtà, e le fue imprese guerriere. Onde non è maraviglia, se essendo vacata la sede di Pavia per la morte di a Maffimo, Ennodio fu deftinato a riempierla , il che feguì l'anno 510., 0 511. La nuova dignità, di cui su rivestito, servi a render più celebre, e più cospicua la sua virtà, e a porgergli occasione d'accrescere il cumulo de' fuoi meriti appresso Dio. Si diede egli pertanto a pascere il gregge alla sua cura commesso con quella diligenza, che si conviene a un buon pattore , fomministrando alle sue pecorelle il pascolo della divina parola , e dell' esempio delle più segnalate virtù cristiane. E quasi che sosse cofa di piccol momento per lul il governo di quella Chiefa particolare, volle il fommo Pontefice impiegarlo in procurare il bene della Chiefa universale. Era succeduto a s. Simmaco nella Cattedra di fan Pietro l'anno 514. s. Ormifda , cui era noto s. Ennodio non folamente per effer egli flato a Roma, e aver difeso a Simmaco, come s'è detto, ma ancora pel commercio di lettere, che avevano avuto infieme ; in alcune delle quall s. Ennodio gli aveva predesto il Pon-tificato. Ora la Chiefa di Costantinopoli con molte altre dell' Oriente erano già da molti anni feparate dalla comunione della Chiefa Romana per lo funettiffimo feifma di Acacio Vescovo di Costantinopoli, morto l'anno488. Avendo pertanto il fommo Pontefice Ormifda determinato di emandare i fuoi legati in Costantinopoli a trattare la riunione di quelle Chiese, su scelto fra gli altri a. Ennodio, come uno de Vescovi più dotti . e più fanti, che foffero in Italia, e de' più abili a trattare un negozio di tanta importanza. La snalizia per altro , e l'affuzia dall'Imperatore Anastalio rende inutile questa legazione, per la quale a. Ennodio dovette trattenerfi circa nn anno in Costantinopoli.

6. Ma perché al fommo Pontefice flava grandemente a cnore quest'affare , perciò nell'anno 517. spedì una nuova legazione all' Imperatore Anastasio, della quale su parimente incaricato a. Ennodio, dichiarato dal fanto Pontesice nella fua lettera al fuddetto Imperatore la persona più idonea d'ogni altra a condurre a effetto la bramata nnione. Questa commissione su per a Ennodio nn' occasione di sar apparire quanto soda e ben fondata fosse la sua virtù, e com'egli preferifie a qualfivoglia bene , e male temporale l'adempimento fedele del fuo ministero, e l'onore di Dio, e della fua Chiefa . Concioffiachè Anafasio lontaniffimo dal voler condescendere a... quanto giuftamente richiedeva il fommo Pontefice, tentò di far prevaricare a. Ennodio col fuo compagno che era Pellegrino Vescovo di Miseno. al qual effetto gli mandò larghi donativi, e gli fece ampliffime offerte e di ricchezze, e d'onori; ma il fanto Vescovo insieme con Pellegrino ricusò coftantemente tutto ciò, che dall'Imperatore gli veniva efibito, e fempre infiftette per ottenere da lui quanto efigeva la giuffizia, e il bene della Religione. Per la qual cosa l'iniquo principe ripieno di sdegno e di furore, lo scacció dalla fua prefenza; e datolo, a guifa di reo, che dovesse esser condotto in esilio, in potere de' foldati, e di dne presetti Eliodoro, e Demetrio, lo fece imbarcare fopra di una nave mal corredata, e poco ficura, con ordine, che in tutto il corfo della navigazione non dovesse mai prender porto, acciocchè rimanesse esposto al pericolo di naufragare. Con tutto ciò Iddio dispose, ch'egli dopo molti stenti, e strazi graviffimi giungeffe a falvamento in Italia , e ritornasse felicemente alla sua Chiefa di Pavia . adorno del nuovo titolo di Confessore della Fede di Gesù Crifto, che s'era acquiftato co' patimenti per la medelima generofamente tollerati .

7. Non fopravviste il Santo molti anni a quefo ino secondo viaggio, ma que' pochi gl'impiegò tutti nell' efercizio degli obblighi fuoi pattorali con molto frutto, e vantaggio di quel popolo, di cui era incaricato per renderne conto al supremo Pastore Geaù Cristo. Ed avendo così nello spazio di poco tempo riempinto il corso d'una lunga vita, come dice lo Spirito fanto 1 del Ginfto , che muore nel fiore degli anni , in età d'anni quarantotto ai 17. di Luglio del 521. paísò a godere della gloria riferbatagli da Dio nel Cielo. Si hanno di lui vari opnicoli, nn gran numero di lettere scritte a' più conspicni personaggi, che di que' tempi fiorissero e nella Chiefa , e nell' Imperio , e diverfe composizioni e in profa e in verfi , che totte fanno testimonianza del fino felice ingegno, della molta fua erudi-zione e facra e profana, e quel che più importa , della fua foda e illuminata pietà .

Questo Santo, che per la dottrina, e per la pietà, e per le altre virtà, è stato nel festo fecolo uno de' principali ornamenti, non folo della Chiefa di Pavia , ma di tutta l' Italia , cominciò la fua carriera verfo la celefte patria, allorchè una per icolofa malattia lo riduffe agli eftremi della vita. Di quefta fi fervì Iddio per aprirgli gli occhi della mente a vedere le piaghe dell'anima fna, alle quali per l'avantl era infenfibile, come pur troppo avviene a tanti, che conducono una vita fimile a quella, ch' egli allora menava . E scampato miracolosamente dal pericolo della morte, credette di doversi dare interamente a Dio, rinnnziando a tutte le cofe enondane. Questo appunto è quello, che dice a, Bafilio magno, doversi sare da ogonno, che fia stato da Dio tratto suori di qualche gran pericolo. Egli dee non mostrarfi ingrato, ne indegno del benefizio , che Iddio gli ha fatto ; e per quanto può , dee efaltare , e magnificare la divina beneficen-2a, di cui ba fperimentati gli effetti ; ne ciò colle parole folamente , ma colle opere , e co' fatti . Conviene , foggiunge il Santo , avanzarfi fempre più nel fervizio del Signore, e nel fuo fanto timore; correre con fervore fempre nuovo per la Brada della perfezione ; in una parola effere difpensatore fedale di quella vita, che la divina benignità gli ha confervata . Perciocche fe ad ognuno comanda l' Apoftolo di offerirfi , e confacrarfi a Dio , e vivere per colui , obe a il caro prezzo ci ba riftattati , quanto più un tale comandamento dee firingere coloro, che fono flati frampati da qualche grave pericolo di perdere la vita? Ora per efeguire un tale comandamento gioverà affaiffimo il confervare vivi que' penfieri , che s' ebbero nel tempo del pericolo. Perciocibè allora fi affacciò alla mente la vanità , e brevità della vita umana , l'inflabilità , e la fallacia di tutte le cofe del Mondo . Allora verifimilmente e fi fenti dolore delle cofe poffate, e fi promife a Dio di meglio ferpirlo per l'avvenire, e di vegliare fopra di noi me-

d: fini

sépais on maggire illigenge, Laude tái f ) trovous in tail incidency, è abiligas ad pagmenta del délité sè les contrates om Die. Tail appartos l'incordo l'attinuelle di l'. Emodie, è tait fe la funcio l'attinuelle di l'. Emodie, è tait fe la funcio l'attinuelle del l'attinuelle del l'attinuelle del Signore libretto e a l'apresio di predere le via corporele eggiunga quelli tanto più functat d'incodenti l'escetta de l'attinuelle di con maggior ferrore, come efige la gratitudine, che di deze un ni benefici librettore. Altrimanti fi espone ad evidente l'ichio di provare gli efferti qui institui delle ambiercordi.

### 18. Luglio. S. ARNOLFO VESCOVO. Secolo VIL

Si ha la Vita di questo Santo, feritta da un Autore ansnimo uon solo contemporaneo, ma che era fisto sessimonto octata della meggior parte delle coste, che riferisce. Esta è riportata adi Medillon nel feocado secolo di Senti Benedettia, e del Bollandisti fotto di di

Flori s. Arnolfo nel fettimo fecolo con fema di gran fantità, la quale tanto più rifplen-dette agli occhi del Mondo, quanto che ella fi vide in un foggetto fommamente ragguardevole e per la nobilià della stirpe, e per la copia delle ricchezze, e per la sublimità degli onori. Egli nacque verso!' anno 582 in un luogo della Lorena detto Lajo, e fin dalla fue più tenera esà fece apparire ne' fuoi costumi una straordinaria faviezza, una docilità fingolare, e una persetta foggezione e ubbidienza ai fuol maggiori, e ai fuoi maeftri . Cominciando Iddio fin d' allora... a gettare nel di lui cuore i fondamenti di quella fublime fantità, a cui lo voleve innalzare, gl' infpirò , per quento n'ere capace in quegli anni ancora immeturi, fentimenti d' umiltà, per cni volentieri fi fottoponeva a tutti . Cresciuto in età fu effidato a Gondolfo, Maggiordomo, o, come allora le chiamaveno, Maettro del palazzo, e primo ministro del Re d' Austresia , ecciocchè gli procurasse qualche onorevole stabilimento . E siccome le fingolari dott d'Arnolfo guedagnarono ben presto l'affetto , e la stima di quel Principe, così egli in breve tempo su promosso elle prime cariche della milizia, e poi del governo politico; nelle queli fi portò si lodevolmente . che corrispose appieno all'espettazione , chee'era di lui concepita, enzi di gran lunga le fuperò . E quel che dee recare maggior mereviglia fi è, che la moititudine degli affari temporali, ond'era caricato, punto non lo diftolfe da quell' unico necessario pensiero della salvezza...
dell'anime propria, che nelle persone immerse nelle cure secolari suol avere l'ultimo luogo, quend'anche non fia per fomme loro difavventura cancellato affato diali sloro mente. Arsolfo confacrava quel più di tempo che poteve all' orazione, aligiameva frequentemente, e faceva copiofe limoline, di meniera che fi poteva dite di lat con verti ; che rendeve a Gefare quel ch' è di Cefare, e a Dio quel ch' è di Dio, nel d'un Criffica e mopimento di tutti gli obblighi d'un Criffica.

d'un Criftiano, in qualunque stato egli si trovi. 2. Giunto ch' egli fu ell' età di 16. o 17. enni, i suol genitori, e gli amici suoi lo indussero, e quafi lo forzarono ad accafarfi con una dama per nome Doda, che per ogni titolo, e fingolermente per le sua pietà era degna di lui . Di quefle egli ebbe due figliuoli, uno fu s, Clodolfo, che fu dopo di lui Vescovo di Metz, del quale fi è riferita la Vita nella prime Raccolta delle Vite de' Santi agli 8. di Giugno, e l'altro Anfegifo, che fu padre del celebre Pipino di Erittallo bifavolo dell'Imperatore Carlo Megno . Nati che furono questi due figliuoli, Arnolfo e Doda, i quali cercavano di vivere tutti per lddio , e di confecrargli interamente il cuore loro ( il che difficilmente fi puo fare da chi vive diviso , come dice a. Paolo , e diffratto dalle cure , e da" pensieri del convitto matrimoniale), risolverono ambedue d'abbracciare la vita continente . Laonde Doda, ch'è onorata col titolo di Beate, fi ritiro in un monastero di Treveri, ove prefe il velo monaffico , e finì fantamente i fuoi giorni . Arnolfo poi rimafo folo alla corte in mezzo egli onori, e alle dignità, pensò d'imitare effo pure l'esempio della sua pia consorte, giecche riguardava quello stato , in cui fi trovava , non già come uno flato felice, qual fi giudica da quelli, che, secondo l'espreffione di s. Paolo, non hanno gusto se non per le cose di questa Terre , me come une penofa e dura fchiavità . Quindi unitofi con s. Romerico, che perimente go-deva de primi onori a quella Corte, prefero embedue la rifoluzione di rinunziere a tutte le cariche, e di ritirarfi in una folitudine, per ivi passare il rimenente de' loro giorni negli esercizj dell'umiltà, e delle penitenza . Ma tali furono gli sconvolgimenti, che soprevvennero nella Corte, e in tutti gli Stati del Re d'Austrasia per le guerre insorte fra lui e il Re di Borgogne, che Arnolfo fu impedito d'eseguire il suo pio

diégno. 3. Iddio, che difpons coll Infinite fus provvidenta retti gli avvanimenti ad Mondo e favidenta retti gli avvanimenti ad Mondo e fafoni, e nafoni agli uomini, fi ferri degi offecolli incontrati da Arnolfo nel volera appigiarfa illa vita monafica, per innalizado, como lampana rififendente, fopra il cendelliera nella fia Chiefa. Concioniche render med lie guerre, venne a vazara nell' anno 614, 1e fode epiciopale di Mett. S' uni altora il Gree e il popolo di ed il Mett. S' uni altora il Gree e il popolo di

quella

quella città a chiedere per suo Vescovo Arnolso. L'umile Servo del Signore sece ogni possibile refiftenza per non effere caricato di un al grave pefo, temuso fempre e fuggito dagli uomini fanti ; ma in vano furono (parfe per ciò le fue preghiere, e ie fue lagrime, onde alla fine gli convenne, benchè di mala voglia, foggetiarfi a quel carico . Iddio però fece ben pretto conofcere , com'egli era quello, che l'aveva chiamato a al fublime flato , perocche l'arricchi ditutte le virtù , che ad effo convengono , e gli diede grazia da efercitarle con frutto mirabile del popolo alla fua cura commeffo. Si vide risplendere in lui un ardente zelo dell'onore , e della gloria di Dio , e della falute delle anime , per cui s' affaticava e colla predicazione della parela di Dio. e con faggi provvedimenti d'ecclefiaffica disciplina, e coll'esempio della sua vita, tanto efficace, e tanto neceffario in chi vuole e dee procurare l'altrui fantificazione . Le sue penitenze erano continue, ed austerissime, portando fempre fulla nuda carne un ruvido cilizio, vegliando gran parte delle notti in orazione, e meditazione delle eterne verità, e digiunando con tanto rigore, che molte volte dopo due o tre giorni altro non prendeva per suo ristoro, che un poco di pane d'orzo, e un bicchiere d'acqua.

4. Benche quefte , ed altre virtu fossero in... iui eminenti , pure la carità verso de' poveri da Gezù Crifto tanto raccomandata, e inculcata, fi può dire, che superafle tutte le altre. Concioffiachè non folamente provvedeva alle neceffità de' poveri della fua città, ma a quelle ancora de' poveri d'altri paesi, che a iui ricorrevano, come a padre comune de' bisognosi. Esercitava altresì volentierl l'ofpitalità verso de pellegrinl, e maffime verío de monaci, a quali dava albergo nel fuo vescovado, lavava loro i piedi colle proprie mani, dava loro da mangiare, e li provvedeva di vefti, fe coal richiedeva il bifogno . Per tanta fua liberalità fi trovava fpeffe volte Il Santo In neceffità di spogliarii di quanto aveva per se medesimo, e per uso suo proprio, e talvolta ancora di qualche ricco e preziofo mobile della fua Chiefa, perchè credeva effere cofa più accetta a Dio fovvenire i poveri nelle urgenti neceffità ioro, che adornare i teinpi materiali. Di fatto mostrò una volta fra le altre il Signore quanto grata gli fosse una tal opera di carità; poichè trovardofi un giorno s. Arnolfo sprovvisto d'ogni altra cosa per soccorrere i poveri, che a lul erano ricorfi, vendè a un certo Signore, chiameto Ugo, un ricco bacile d'argento del pefo di 7a. libbre , appartenente alla fua Chiefa di s. Siefano, Effendo poco dopo morio Ugo , quel bacile venne alle mani del re Clotario, il quale avendo inteso, come era stato venduto da s. Arnolfo per benefizio de poveri, comando che gli fosse immantinente riportato, e con effo cento monete d'oro. Nei che riconobbe il Santo un tratto dell'ammirabile divina... Provvidenza, e ne rendè umili grazie al Signore, infervorandosi vie più ad estre liberale e generoso co' poveri di Gesii Gristo.

5. Intanto però il grave incarico del Vescovado fi faceva sempre più sentire al santo Prelato, che quanto meglio conofceva le molte e pericolofe obbligazioni dei fuo stato, tanto più temeva di mancare nell'adempierle in quella maniera, che fi conviene; onde bramava fommamente di ritirarfi in una folitudine, dove poteffe unicamente attendere alla falvezza dell'anima propria . Ne chiese pertanto ia permissione al Re Clotario, che moito fi rattrifto per una fimile iftanza, nè volle mai acconfentirvi . Ma ficcome il Santo moffo, com'è da credere, da particolare impulfo , non defifte dalla fua domanda ad onta delle più gag liarde opposizioni, che gli fl facevano dalla Corse, ottenne finalmente al tempo del Re Dagoberto, di cul egli era fiato precettore , la licenza di fare quel che bramava . Appena fi fparfe per la citia di Mesa la nuova, che a. Arnoifo partiva , che uu' infinità di poveri corfero al palazzo vescovile, piangendo amaramente la perdita, che facevano, del loro caro padre . Egli fi studio di confolarti come meglio seppe, maffime colla speranza, che avrebbero avuro un Vescovo, ii quale sarebbe flato pieno di carità verso di loro, qual su in verità s. Goerico suo immediato fuccessore in quel vescovado. Intanto Romarico, antico amico e confidente del Santo, come s'è accennate di fopra, e che già da molti anni menava una vita eremitica, venne a prenderlo per condurlo nei fuo romitorlo . Nella notie aniecedente alla partenza di queffi Santi da Metz, fi suscitò in quella città un grande incendio, che minacciava di confumaria in poche ore; onde tutto il popolo s'era folleyato a rumore, e s. Romarico follecitava a Arnolfo a partire, acciocche non rimanesse egli pure divorato da quelle fiamme. Ma il fanto Vescovo pieno di quella Fede, a cui Iddio ha promesto di concedere qualfivoglia prodigio, e miracolo, in vece d'alloutanarfi dall'incendio, volle effer condotto dov' era maggiore, e con un fegno di croce miracolofamente lo effinfe .

croce miracolofamento le stinde. Equi nell'amno 640, per la facilitatio, codemendo in fia no 640, per la facilitatio, codemendo in fia compagna alcuni lebbrofa, ed altri infermi di malatini intravalli, per aver campo d'afercitare verfo di loro in fia centil, ed alcuni montation de la compagna de divine landi; il rivanente del trempo poli o limdivine landi; il rivanente del trempo poli o limtio del la compagna del compagna de la compagna il preferso ogni forta di farrigio anche più farfo, a fattofo j. precocch rifiguardano in cisierno

d'effi la persona di Gesù Cristo , nessuna cosa quantinque molefta, e difficile lo ributtava, ma sutso faceva volentieri , e con affegrezza . In questi esercizi di pietà , di carità , e d'umiltà lo trovò occupato il Signore, allorchè venne a chiamarlo dall' efilio alla patria celefte. Accortofi il Santo d'effère giunto al termine del fuo pellegrinaggio fu questa Terra, mentre stava per rendere il fiso spirito, diffe a s. Romarico, e agli altri monaci, che lo affistevano: Di grazia pregate Geth Crifto per me : Ecco l' ora , che debbo comparire davanti al mio giudice per ricevere da lui la fentenza. Che fard io meschino? Non ho satto bene alcuno in quello Mondo: sono carico di peccati , che da ogni parte m' angulliano . Pregate dunque Iddio, che me li voglia perdonare. E poco dopo questi atti di cristiana umilià spirò l'anima fua beata con ginbbilo di tutti gli Angioli, che l'accolfero in Cielo. Seguì la fua morte, fecondo che più probabilmente fi crede, ai 16. d' Agofto dell' anno 640. o 641., ma la fua festa è notaca nel Martirologio Romano ai 18. di Luglio . Il fuo corpo dopo un anno incirca fu trasportato folennemente nella chiefa cattedrale di Metz . nella quale occasione Iddio l'illustro con molti miracoli .

Egli è certamente un linguaggio, che dee confondere ognuno, quello che tenne s. Arnolfo vicino a morte. Egli temeva di comparire davanti al tribunale di Dio , persuaso di non aver fatto alcun bene, e d'essere carico d'imperfezioni, e di peccati. E pure aveva fempre condotta una vita lodevole ; s'era impiegato per la falvezza degli altri ; in nna parola la fua vita non era flata altro, che nn continno efercizio delle più finblimi virtù. Donde adunque poteva deri-vare in questo Santo il suo timore? Derivava dall'idea, ch'egli aveva della incomprensibile, effenziale giustizia e fantità di Dio, al cui confronto fcomparifce qualunque giuftizia e fantità dell' uomo, come diceva il fanto Giob 1: So in verità , che fe l' uomo fi paragona a Dio , non farà giufio . E il fanto David 2 : Non entrate , o Signore, in giudizio cot voltro fervo, perchè neffun vivente potrà giullificarfi davanti a voi ; che è come se dicesse, secondo la spiegazione di s. Agostino : Per quanto a me fembri d'effere giufto , voi , o Signore , tirate fuori dal voltro tefero la regola, e adattandola a me, trovate che non convengo perfettamente con effa. Quelta è una ragione del timore de'Santi. Un' altra fi è , che febbene effi fappiano d'aver fatte molte opere, che per l'oggetto loro fono buone, non fanno però d'averle fatte con quello spirito, con cui dovevano farle; non fanno le effe abbiano avuto per principio Iddio , fenza di che neffun'opera può effere meritoria di vita eterna, ne ricevere dal Signore nel giudizio, che ne farà, ricompenía alcuna. E però

dieva s. Barnardo t. l. i (cob davanti a Cribo guideo) sobto de quelo; sebe stor ecchesa effer es, fromestra in ferita; li f. Foprita tunta l'imparita i dell'estile speciale, plani de setta financia i dell'estile speciale, plani dell'estile speciale, plani dell'estile speciale, plani dell'estile speciale, plani differezione, giudichera le seller gainlirge. Orazione dell'estile speciale speciale regione, giudichera le seller gainlirge. Orazione dell'estile speciale sp

19. Luglio •

S. EPAPRA VESCOVO.

Secolo I.

Dall Epifiole di s. Paolo ai Coloffenf, e a Filemone si ricavano le notiție, che si hanno di s. Epofra, Si veda il Tillemont tom. 1. tit. di s. Paolo art. 45.

Li elogi, che l' Apostolo s. Paolo, anai lo Spirito fanto per bocca di fan Paolo, fa di s. Epafra, piuttofto che le azioni fue particolari, possono servire d'edificazione ai Fedeli ; glacche fi dee fare stima maggiore d' una sola parola di lode proveniente dal fonte dell' infallibile verità, che di tutti gli encomi, che posta fare l'umana eloquenza. S. Epafra adunque era nativo della città di Coloffo nella Frigia maggiore, ora detta Natolia, e su certamente nno de' primi convertiti alla Fede di Gesù Crifto, forse per mezzo di qualcuno di quei Fedeli, che nella prima persecuzione eccitata contro I Cristiani in... Gerufalemme, nella quale fu lapidato il Protomartire s. Stefano, fi fparfero per varie parsi del Mondo . S. Epafra fece fubito fruttificare a benefizio altrui il feme divino della Fede , ch' egli aveva ricevuto, e che lo Spirito fanto aveva copiofamente innaffiato nel fuo cuore. Concioffiachè egli fi diede tofto a predicare Gesù Crifto a' fuoi cittadini di Coloffo, e a quelli ancora di Laodicea, e di Gerapoli, a' quali come minifire fedele di Gesù Crifte . conforme lo chiama s. Paolo , 3 annunzio la verità del Vangelo , e free loro conoficere la grazia di Dio fecondo la verità, cioè il misterio della vocazione de' Gentili, e la grazis, che aveva lor fatta di chiamarli alla Fede, e al regno de' Cieli fenz' alcun merito loro precedente, e non oftante la loro indegnità. Egli aveva anche infinuata a quei Fedeli una fingolare dilezione, e una carità veramente spirituale verfo tuti il toro proffimi , deiia quale Critto hafatto uno de' principali contraffegui dell' effere fico difcepolo; e aveva infegnato loro a dispretzare tutti i beni, e i mali tutti di questa Terra per la spranza de' beni, che loro stavano rifervati nel Gielo, nei che consiste l'essenza del Cri-

ftianefimo . 2. Questa predicazione di s. Epafra a Colosto aveva prodotto un frutto mirabile, che andava ogni giorno più crescendo, sì perchè i Fedeli già convertiti viepiù s'avanaavano nella virtà, sì perchè a' anmentava di giorno in giorno il numero di quelli,che abbracciavano la Fede, fra i quali fi dee principalmente annoverare Filemone, amico cariffimodi s. Paolo , che gli scriffe una delle sue Epittole canoniche; quando venne i'uomo inimico , e fopra questo frumento eletto femino la zizania . Perocchè certi feduttori prefuntuofi, e gonfj della fcienza d'una vana filosofia, si ftudiavano di perfuadere a' Coloffenfi, che non dovevano accostarsi a Dio, cioè ricorrere a lui, e implorare ia fua grazia, e i doni fnoi per mezzo di Geaù Crifto, perchè egli è, dicevano effi con una falfa, e mal intefa umilià, troppo superiore a noi, ma bensì per mezzo degli Angeli, cui attribnivano la qualità di mediatori in quel fenfo, che foiamente conviene a Gesù Crifto. Oltre ciò infegnavano altresì la necetfità dell' offervanza... d'alcune cerimonie giudaiche, che G. O. aveva abolite collo flabilimento della Legge evangelica. Ora s. Epafra in occasione, che si trovava prigioniero in Roma per la causa di Gesti Critto, o vi fosse stato condotto da Colosso, o fosse stato arreflato nella fteffa città di Roma, perchè ivi predicasse il Vangelo, rendè informato di tutto ciò i' Apostolo s. Paolo, che dalla Giudea era venuto a Roma, ed ivi stava anch' esso prigioniero; onde nella lettera, che da Roma il a. Apostolo scrisfe a Filemone neli' anno 61, lo faluta per parte di s. Epufra , ch' egli chiama compagno della fua. prigione per la caufa di Gesù Criflo 1 . Il s. Apostolo adunque informato da a. Epafra dello fiato della Chiefa di Coioffo, scriffe a quei Fedeli una lettera, di cui quì porremo una parte, e come un estratto, per le divine, e utiliffime istruzioni, che vi si contengono adattate ai Criftiani di tutti i tempi . In esta dunque s. Paolo fa i' elogio della Fede de' Coloffenfi, e fi dichlara aver per effi , bench' agli non aveffe predicato loro l' Evangelio , un grand' amore, e un defiderio ardente di confolare i loro cuori, e di vederli affodati nella carità, che ii tenga tutti infieme uniti, e ripieni di tutte le ricchezze d'una perfetta intelligenza, per conoscera ii mifterio di Dio Padre, e di Gesù Crifto."

3. E perchè il s. Apostelo aveva intefo, come s'è accennato di fopra, da s. Epafra, che alcuni feduttori fpargevano fra i Colossensi degli errori intorno all'idea, che si dee avere di Genò Cristo, come nostro mediatore, perciò dà loro Sea Raca T. II.

(t) Philem. 14.

fopra di questo punto molte istruzioni . Egli innalza primieramente la grandezas di Gesù Cristo dicendo , ch' Egli è l' immagine di Dio invifibile , cioè Figliuolo di Dio, e confoftanziale al Padre : e ebe in luifono flate create tutte le cofe in Cielo, e in Terra; le cofe vifibili , e le invifibili, fieno i Troni , fieno i Principati , fieno le Poteilà ( che fono i diver& cori degli Angioli ) tutte fono flate ere ate per lui , e in lui . Egli è prima di tutti (cioè eterno), e tutt: le cofe fuffitions in lui . Egli è il cape del corpo della Chiefa . Egli è come le primizie , e il primogenito fra i morti ( effendo il primo , che fia riforto da morte per non più morire, ed essendo la caufa esemplare, e meritoria della rifurrezione, e della immortalità de' Fedeli ) , asciocchè egli tenga il primato in tutte le cofe ; perchè è piaciuto al Padre , che iu lui rifedeffe tutta la pienezza ( cioè la pienezza d'ogni perfezione, della fapienza, della grazia, della potenza, della divinità.) Or quefto Gesù Crifto , che è sì grande , perchè e infieme vero Dio , e vero uomo , è quelli , dice s. Paolo , pel fangue del quale fiamo flati rifcattati , e abbiamo ricevuta la remiffione de peccati . Egli ci bariconciliati per la fua morte nel fuo corpo mortale, (cioè per mezzo della fua morte di Croce ) per farci fanti , puri , ed irreprenfibili davanti a lui . Egli ba cancellato il chirografo del decreto della noffra condanna , l' ha abolito interamente , attaccandolo alla fua Croce , e difarmando i principati , e le pode-Ha ( cloè i demoni ) gli ba condotti altamente in trionfo alla faccia di tutto il Mondo, dopo averli vinti per megro della fua Crose . Dovevano adunque i Coloffehfi, come fegue a dire il a. Apostolo. flare attaccati, e uniti a Gesti Crifto, com: alla radice lovo , e appoggiarfi a lui come a fondamento confiderandofi cioè come rami d'un albero, di cui Crifto è la radice, dalla quale viene i' umore, che lo nudrifce; e come una fabbrica, di cui Cristo è il fondamento, senza del quale essa non può fussifiere in piè . B perciò dovevano guardarfi, che heffuno li feparaffe, o in qualfivoglia niodo gli allontanaffe da Critto , affestando ( dice il fant' Apostolo ) di comparire umile per mezzo d'un culto fupertifiziofo verfo degli Angeli . come alcuni fanno , che volendo parlare di cofe che non fanno, ed effendo genfj delle vane immaginazioni d'uno fpirito carnale , non iflanno attaccati al cape ( cioè Gesà Critto ), da cui tutto il corpo ricevendo l'influffo per mezzo de vafi , che ne unifcono , e ne congiungono infieme tutte le parti , fi mantiene , e crefce per l'aumento, che Iddio gli da, Così parimente dall' avere i Coloffenfi abbracciata la Fede in Cristo-già morto e risuscitato, ne inferisce s. Paolo, che non debbono più foggettarfi alle cerimonie e offervanze giudaiche, perchè quelle tutte erano flate un' ombra di quello , che doveva.... fuccedere , e Gesti Crifto n' era il corpo , e la verità . 4. Che se tutti i Fedeli s' hanno da riguardare,

fegue a dire il s. Apostolo, come incorporati a

Crifto,

Crifto, e come riforti con lut per meszo del battefimo dalla morte dell' anima, cagionata dal peccato, alla vita spirituale della grazia; debbono adunque ricercare le cufe , che fono nel Cielo , ove Crifto è affifo alla deftra del Padre : debbono aver gufto unicamente per le cole celefti, e non per quelle, che fono fopra la terra; perocchè effi fono morti alle cofe mondane, e la vitaloro è nascosa in Dio con Gesù Cristo, cloè la loro vita dec effere tutta fpirituale, e applicata all'efercizio delle virtù criftiane, che confiftono principalmente nelle interne difposizioni dell'animo, di cui il folo Dio è l'autore, e tutte derivano da Gesà Crifto , al quale s'è unito per mezzo della Fede animata dalla carità. Mortifieate dunque , continua a dire s. Paolo , i membri dell' nomo terreno , che ancora è in voi , cioè tutti i defideri, e le inclinazioni , che dal peccato derivano, e conducono al peccato; e fono la fornicazione , l'impurità , la libidine , i cattivi defiderj , e l' avarizia , che è un' idolatria , per le quali sofe l'ira di Dio è vennta fopra degli uomini difobbedienti . Deponete l'ira , lo stegno , la malizia , la maldicenza : i discorsi disonetti fieno sbandici dalla poltra botca . Non pogliate dir menzogne gli uni agli altri: fpogliatevi dell' nomo vecchio colle fue spere, cioè affenetevi da tutte quelle azioni, che vengono dalla corruzione del cuore, la quale in ogni uomo deriva dal peccato originale. E poiche il s. Apostolo ha infegnato ai Colossensi com' effi debbono fuggire ogni forta di male, infinua le criftiane virtù, nelle quali a' hanno da esercitare, e sopra tutto l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, il condonara fcambievolmente i torti , e le ingiurie , e principalmente la carità, che è il vincolo della perfezione, ovvero il vincolo, che più perfettamente d'ogni altro lega infieme e unifice i cuori, e abbraccia tutte le virtà . Ricorda loro l' effere grati a Dio , e dice : Lyalunque cofa voi facciate , e parlande , o eperando, fate tutto in nome di Gesh Crifto, rendendo per lui , cioè per mezzo di lui , grazie a Die Padre . Infegna alle donne maritate : Che fiene fommeffe ai loro mariti , come fi conviene , in tutte ciò ch' è conforme agli ordini del Signore . Ai masiti: Che amino le loro mogli, e non le trattine con rigore e con afprezza . Ai figliuoli : Che fieno nb. bidienti ai loro genifori , perchè quella è cofa gradita al Signore . Ai padri : Che non provochino a sdegne i loro figliuoli , gastigandoli eccessivamente , o fenza ragione , per timore che non fi perdano d' animo . Ai fervitori : Che ubbidifcano ai loro padroni . in tutto ciò, che non è contrario alla legge di Dio, non fervendoli allora folamente ch' effi hanno gli occhi fopra di loro, conte fe ad altro non penfaffero, che a piacere agli uomini , ma con femplicità di cuore , temendo Iddio . Qualunque cofa voi facciate, dice loro il s. Apostolo, fatela di cuore, come facendola pel Signore, e non per gle uomini, fapendo che dal Signore ne risporerete per ricompenfa l'eredità

del Ciclos Servite il Signor Geth Crille; cioè tigaraziate nella periona de votri padroni quella di Genò Crifto. Ai padroni comanda il fint' Apotello: Che dissona ai leve fercitori quel che l'egativa la giall'ità richiede, signordo che banno glippure un padrane nel Ciclo. A tutti poli in generale: Che feno perfereranti, e vigilanti nell'orazione, accompagnando la orazione nel residiente di Irrati.

5. Dopo quefti, e altri divini ammaeftramenti dati dal s. Apottolo ai Coloffenfi, egli li faluta per parte di molti, e in particolare del noftro s. Epafra , di cui fa quefto magnifico elogio : Vi faluta Epafra voltro cittadino , fervo di Gesu Cri-Ho . che continuamente , e con gran calore prega per voi, aceiocche fliate fermi, e faldi nella perfezione, e pien amente adempiate tutto ciò, che Iddio vuole da voi : perecche io pollo rendergli teltimonianza ( oh teffimonianza veramente degna di Fede, e fommamente onorevole pel nottro Santo ! ) che egli bauno zelo grande per voi , e per quei , che fono in Landiera, e in Gerapoli. E in altro luogo di quefta fua Epistolas, Paolo chiama s. Epafra antice fuo cariffino , fue compagno nel fervizio di Dio . e minifiro fedele di Gesti Crifto pel bene e per la falute delle anime . Dalle quali parole ognuno può facilmente comprendere, come s. Epafra meriti d'effere paragonato agli Apoftoli, e d'effere annoverato fra i più gran Santi, che abbia avuti la Chiefa; edalle medefime fi ricava altresì per sentimento di molti, ch'egli fosse Vescovo di Coloffo, dove fi crede, ch' ei facesse ritorno dopo effere flato liberato dalla prigionia, che aveva fofferta in Roma infierne con s. Paolo . Ed ivi secondo la testimonianza de' più antichi martirologi, per la confervazione del gregge alla fua cura commeffo, compi con un gloriofo martirio il corfo del fuo pellegrinaggio fu quefta Terra, e andò a ricevere nel Cielo la corona di gloria dovuta a' fuoi meriti .

La memoria, che in questo giorno si celebra dalla Chiefa di s. Epafra, come d'uno de' fuoi più illuftri campioni, ci ha dato motivo di riportare una buona parte della divina epistola, che il medelimo Santo fece scrivere da s. Paolo ai Coloffensi. Le iftruzioni del tutto celefti, ch'effa racchinde, debbono effere a tutti i Fedeli un... pascolo delizioso, e sommamente nutritivo, di maniera che può fembrare cofa fuperflua d'aggiunger qu' nulla per l'edificazione del lettore. Tuttavia gioverà riflettere, che sebbene fra i Cristiani non vi da chi tenga l'errore, che da' falli apoftoli fi voleva infinuare ai Coloffenti, e che s. Paolo confuta, cioè, che non fi debba per mezzo di Gest Crifto accottarfi a Dio, e che s'attribuilca agli Angeli quel carattere di mediatore, che al folo Gesù Crifto conviene : snolti nondimeno fono quelli, che mancano di ricorrere a lui come fi dee, e di mettere in lui tutta la fiducia, e tutea la speranza. Si sa consistere tutta, o quasi tutta la divozione nel ricorrere or a quefio, or

a quell' altro Santo; fi confida molto in qualche pratica particolare, che uno fi è prescritta in onore di qualche Santo; e a Gesti Crifto poco fi penfa ; a Gesti Cristo non fi fa ricorlo ; non fi meditano le fue divine parole; non fi studiano i fuoi esempj; si fa poco conto delle sue Istruzioni . E pure Gesti Crifto è il capo, come dice l' Apostolo, da cui tutti i membri, cioè i Fedeli, ricevono l' infinfio delle fue grazie, per cui ricevono e confervano la vita (pirituale dell'anima. Egli è il folo mediatore, che ci abbia riconeiliati con Dio ; egli è l' autore della noftra eserna falute ; nè la poffiamo ottenere se non per li meriti fuoi infinisi, e raffornigliandoci a lui, ed offervando, e praticando gl'infegnamenti, ch'egli ci ha dati. I Santi pregano, è vero, e intercedono per noi, ma come fervi, e amici di Dio, a fondati anch' effi in i meriti di Crifto; ma Gesù Crifto è fignore e padrone, e diftributore di tatti i doni, e di tutte le grazie . I Santi ci amano, e hanno per nol una carità maggiore di quella, che posta avere qualsivoglia uomo, che vive su questa Terra; ma l'amore e la carleà di Gestà Crifto per noi è infinitamente più grande: egli n'è il fonte, e i Santi fono quafi ruscelli . Come dunque, dice & Agostino, feorreranno i rufcelli, e il fonte fara diffeccato ? L'invocazione de' Santi, dice Il fagro Concilio di Trento, è flata fempre in ulo nella Chiefa cattolica, e ricevuta fino da primi tempi della crifliana Religione, e approvata dal confenfo de fanti Padri , e da' decreti de' Concilis effi efferiscono a Dio le orazioni loro per noi : ed è cofa buona e utile l'invocarli fupplichevolmente ; e l'aver vicorfo alle orazioni loro, e al loro focosforell aiuto per ottenere benefici da Dio per megeo e per li meriti del fuo figlissolo Signor notiro Gera Crifto, che è il noffro Redentore e Salvatore . La noftra principaliffima divozione adunque fia rivolta a Gesù Crifto ; in Gesù Crifto riponiamo la neftra. fiducia ; da Gesà Crifto riconosciamo tutte quella razie, ehe otteniamo anche per l'interceffione de' Santi , Egli è il noftro tutto , egli sia benedetto par tutti i fecoli de' fecoli . Amen .

20. Luglio .

S. Aurea Vergine e Martire .

Secolo IX.

S. Eulogio, ausore contemporaneo, e testimonio oculato, ha lajitato descritto il martirio di s. Aurea nel libro tetro del simo Memorale de Santi i si quale è inferio nel tom. 15. della Biblioteca de Padri dell'edizione di Lione.

FRA i molti eéempl, che în ogni tempo fi fono veduti, e dell' umana fragilità e débolezza per una parte, e della potenza e forza della grazia del Signore per l'atra, uno fu nel nono facolo la fanta vergine Arrea, della quale nel di 19, di querbo melé fi fa commemoraziona ne nel Martirologio Romano, Ella era d'una

famiglia fra gli Arabi rispettabilissima , non tanto per que' titoli di nobiltà, e di ricchezze, che riscuotono la ftima degli uomini , quanto per la pietà, e per la fantità, che in essa risplendeva. Perocche Artemia sna madre su donna piissima, onde ha meritato il titolo di Beata, e due fuoi fratelli, cioè Adolfo, e Giovanni, coronarone col martirio la loro lodevole e fanta vita . . come martiri fono venerati dalla Chiefa, facendofi di loro memoria nel Martirologio Romane ai 27. di Settembre . S. Anrea confacrò la fua verginità al Signore, e professo vita religiosa in un monaftaro di facre Vergini detto di Cuteclar in vicinanza di Cordova, e dedicato alla gran Regina delle Vergini Maria fantiffima. Era già qualche tempo ch' ella ferviva in questo luogo al Signore nell' efercizio delle criftiane virtù convenienti allo fiato fuo, quando il turbine della perfecuzione venne a scaricarsi sopra di lei, per farle ottenere la corona del martirio , che ala eterno era frata a lei preparata nel Cielo. Maometto re de' Mori , ovvero Saracini , continuava di quel tempo nelle Spagne la perfecuzione contro i Criffiani, mossa da Abderramo suo padre, a da per tutto fi spargeva il sangue di vittime innocenti, le quali offerivano a Dio la loto vita in testimonio della vera Fede . Benchè s. Aurea risplandesse per le sue virtà fra tutti gli altri Criftiani; pure a riguardo della fua nobiltà neffuno fin allora aveva ardito di darle noja per conto della fua Religione . Ma alcuni fnoi parenti involti ancora pelle tenebre dell' infedeltà , i quali abitavano in Siviglia, donde effa pure era orlginaria a avando faguto, ch' ella era criftiana, a partirono dal paese loro, e vennero a Cordova col pretefto di voler fare una vifita a questa loro parente, ma in verità per farie abjurare la criftiana Religione. Effi adunque spinti da un furioso zelo per la falsa serra di Maometto, che profesiavano, poiche ebbero tentato in vano d'ottenere il loro intento, fenza altro indugio la denunziarono come Criftiana al Giudice, che pur era fuo parente ; verificandofi così quello che Cristo aveva pradetto, che i suoi seguaci, e i discepoli suoi farebbero ftati accusati davanti a' giudici, e condannati alla morte dai parenti, e dai fratelli, e dagli amici.

a. Il Gialles fee todo venire Aures alla fac prefenza e con olici parole comincio a rapprefenza e comi olici parole comincio a rapprefenza e comi e con consultata del comi e comi e consultata del comi e consultata del comi e consultata del comi e comi e consultata del comi e consultata del consultata del consultata del comi e consultata del consult

glierete di cuore alla noftra religione, e moftrandovi a noi congiunta non meno d'affetto, che di fangue, terrete la firada, che noi teniamo. Che se non farete conto alcuno di nol, e disprezzerese la noftra religione, e vorrete piuttofto rimanervi in quella, in cui ora fiete ; fappiate , che dopo i più atroci tormenti ben dovuti alla voftra perfidia, finirete i giorni voftri col fupplizio di una ignominiofissima morte. Quanto è mai grande l' nmana fragilità, e quanto profondi e imperscrutabili sono i giudizi di Dio! O rimanesse confusa la Vergine per questo discorso del giudice, o le metteffero timore le minacce de tormenii, e della morte, ella promife con parole generali, che avrebbe fatto quanto l'era fuggerito. Del che contento il Giudice , le diede fubito la libertà d' andare dov' ella volesse, e la licenzio

daila fua prefenza . 3. Se ne risornò la Vergine al fuo monaftero , e ripenfando feriamente a quanto aveva fatto, ne concepì un vivo dolore, e si mile a piangere amaramente il suo fallo. Non volle però mai separarsi dalla comunione de' Fedell , giacche non v' aveva mai rinunziato col cuore : continuava anzi con maggior fervore tusti i fuoi eferciaj di pietà; interveniva in que' luoghi, dove i Fede-li s'adunavano, e con molte lagrime, e con fentimenti d'intimo dolore deteftava il fallo, in cui era trascorsa la sua lingna, essendo nel sempo stesso piena di fiducia nella misericordia del divin Redentore , che non l'avrebbe da fe discacciata , come non discacció la donna adultera, di cui parla il Vangelo, anzi ne pigliò la difesa, e la li-berò da chi la voleva lapidare. Divenendo il fuo dolore ogni dì più intenfo, ella raddoppiava i fospiri, e le orazioni per ottenere da Dio, che non la condaunasse agli eterni supplizi, ne la separasse dalla compagnia de suoi due santi fratelli , Adolfo, e Giovanni, i quali avevano già dato il fangue loro per Crifto . A fine persanto di riparare il pubblico fcandalo, che aveva dato, cominciò ad andare più intrepida chemai, e con maggiore pubblicità alla Chiefa, dove fi radunavano i Criftiani; del che accortifi coloro, che fapevano le promesse, da lei faste al giudice, tofto l'accufarono come rea di disubbidienza , e d'inganno fatto al giudice stesso.

4. Quelta relatione access la rabbis del giudice, che però mandò sóbito a da rendrata per metto de fuoi fatelliti, e fartala venire alla fia presena, con fembiane minaccerole, e con ai-pre e rifentite purole comincio a rimprovenzate la fia incondata and cutto, che poco primuaveva abbarcciato, e il disperso della fia suroni, a degli organico pia, e qual cila non a era farto ferropologii contremente chine relativa della proposita della contremente della proposita di conseguio, a forma da lume celelle Suptate ( diffi a li guidee) di si non si estaturativo mia al cato del relativa del contremente contre

bo professato . ne mi fono mai allentanata col cuore dal mio Signor Getù Crifto . Ho deteftato fempre. tutte le vollre profanità , ne per un folo momento " bo aderito, benebe pur troppo la mia lingua feorreffe a darvone parola . Ma bo fiducia nel mio Signos re , il quale internamente mi ba eccitata a riforgere dal mio fallo , con quelle parale : Chi crede in me , ancorche foffe morto , viverà , ebe m' uferà mifericordia . Sebbene adunque io polia alla vo-Ara prefenza per mia fomma foentura prevaricaff , pure fubito ebe da voi mi fui allonsanata, piangendo amaramente il mio peccato, con tutto l'affetto, e col cuore pieno di fiducia nella misericordia del mio Signore , efercitai quegli atti di religione , che fine dalla mia fanciullezza aveva imparati e praticati , confervai la vera Fede , e mi mantenni coffante nel proponimento fatto di confacture a Dio la mia verginità . Rella dunque che voi mi gastigbiate secondo she preferive la voltra profana religione , e mi facciate col mio fangue lavare la macchia, eb' to bo contratta . ovvero che mi (concediate una viena libertà di flarmene sempre unita, e di servire unicamente al mio Signor Gesu Criffe .

5. Un parlare con richtus, e coraggión dei hanna i vece de iridare si Giudia.

La nans i nvec dei iridare si Giudia de fentimenti d'equità, e di iragli conolorae, che tanto menti d'equità, e di iragli conolorae, che tanto Dio, po iriagni di trore; o nde comando, che carica di petanti catene, ella folib rifiretta in ma aggità prijone, volendo della folib rifiretta in mangutà prisone, volendo della folib rifiretta in dance al taglio della testa, la qui iniqua fontenza fa immantiaente efeguita. Il corpo della glorio di maria del qual porti di siriata, i per magfoli Martire, doporetida i totta, i per magdel quale pochi giorai prima en thao giuffigire,
o un reo d'onolicio. Il martirio della Santa fecon un reo d'onolicio. Il martirio della Santa fe-

gui ai 19. di Luglio dell' 856. Iddio ha permesso in questa Santa, come in altri Santi ancora, una cadusa mortale, per dare in effi una prova fenfibile e dimoftrativa dell' umana debolezza, onde nessuno mai prenda motivo da qualunque grado di perfezione, a cui gli paja d' effer falito , d' infuperbirfi . Ognuno dee aver sempre davanti agli occhi quel ch' egli è per fe medefimo , maffime in ordine alla vita foirituale dell' anima fua . Egli è concepito in peccato, ed è nemico di Dio anche prima che nafca alla luce di questo Mondo. Se per misericordia înfinita di Dio, e per una grazia, che pur non è conceduta alla maggior parte degli uomini ( giacchè la maggior parte del genere umano ignora Crifto , e i fuoi fagramenti ) , questo peccato gli è stato rimesto nel fanto battefimo, pure gli rimangono due grandi ferite e infermità , cioè l'ignoranza nell'intelletto, e la concupifcenza, cioè l'inclinazione al male nella volontà , le quali non fono rifanate fe non dalla grazia del noftro Signor Gesù Crifto, della quale grazia noi ab-

biamo

biamo un continuo bifogno, a dobbiamo coninceffanti preghiere implorarla dalla divina mifericoedia, acciocchè e illumini il noftro Intelletto, ficche non cadiamo in qualche errore, ed illufione, e conforti la nostra volontà, ficchè non resti vinta dalla tentazione , che la precipiti nell' abisso del peccato, e finalmente dell'eterna dannazione. Che però le persone anche più giufe, e più fante hanno continua occasione di gemere, finche vivono su questa Terra, ed escla-mare coll' Apostolo 1: Infelio ego homo, quis me liberabit de corpore mortit bujus e e di sogginuge-re col medesimo Apostolo: Cratia Dei per Jejum Chriftum Dominum noffrum ; diffidando fempre della propria debolezza, ignoranza, e infermità; e confidando nnicamente, e totalmente nella grazia di Dio meritatati dal noftro divin Salvatore. Questa cognizione della propria debolezza è il fondamento della vera umiltà, e la forgente dell'orazione, per cui fi chiede a Dio quel-la grazia, fenta la quale non fi fa mai bene alcuno in ordine alla vita eterna . Che fe alcuno ha fperimentati gli effetti di questa debolezza , come gli fperimento s. Aurea, impari dall'efempio suo, a non abbandonare mai gli efercizi della criftiana... pietà, anzi li faccia con maggior (er vore, piangendo di vero cuore il suo fallo, raddoppi le sue orazioni, e dal profondo, ov'egli fi trova, gridi col fanto David al Signore, e diffidato affatto di fe madefimo confidi nella fua abbondante mifericordia, e nella fua redenzione copiofa, ficnro che il Signore non lo rigesterà, perché egli mai non di-forezza un cuore contrito e umiliato.

> 21. Luglio. SANTA SEGOLENA.

Secolo VIII.

La Vita di questa Santa, come seriuta da un Autore contemporanco, che l'aveva conosciuta, è giudicata degna di sede dal Mabillon, che la riporta nella seconda parte del terzo secolo de Santi Benedettini.

The bit has all fettino (colo, ovreno di principio dell'ottro, naccesi n'Alb), città principia dell'ottro, naccesi n'Alb), città principia dell' Aquitnis, s. Sagolens, i la quale beaché molo ragguardene per il pragi della pobliti, e delle ricchetze della fui famipi della pobliti, e delle ricchetze della fui famipi di missa per il vita fatta, c'hill condule; differezzando e la nobilit del fingue, e in cichetze, di citt nul vianamente figoriano, cichetze della citta di vianamente figoriano, bei postro godere. Ella fu de fol genitori data in sutrimonio a na piesvac extraiter, per no-

me Gilulfo, che per ogni rignardo era degno di lei. Benchè Segolena fosse allora in atà assai tenera, perocche non eccedeva i tredici anni, pure moltrò una faviezza degna di una dama veramente criftiana. Concioffiache ella non fece, come pur troppo fanno molte sue pari, le quali quando sono spese credono di non dover pensare ad altro, che a far bella comparsa net Mondo, e a ricercare tutti gli ornamenti più pomposi e più vani, e a prender parte in tutti i divertimenti, e gli spassi. Segolena all'incontro ebbe principalmente in mira, che lo stato coniugale, ed îl pensiere di piacere al marito non la distogliesse dall' amore di Gesà Cristo, che dee effere più caro all'anima d'ogni sposo terreno; onde vivendo foggetta al fuo marito, come comanda l' Apostolo s. Paolo, s' esercitava in ogni forta di opere di pietà, effendo affidua nell' orazione, attenta alle faccende domeftiche, applicata ad adempiere con efattazza qualunque parte del fuo dovere per piacera in tutto al Signore, Pel qual mezzo crescendo ella di giorno in giorno nell' amor di Dio, e diffaccando il fuo cuore da qualfivoglia cofa terrena , chiefe in progresso di tempo con molta istanza sì, ma con bnona maniera al fuo marito, che fi contentaffe di trattaria come forella , acciocche poteffe più liberamente attendere alle opare di pietà, e unirfi più strettamente a Dio. Una tale istanza riempiè di maraviglia il marito, il quale conoscendo, che da celeste impulso veniva il desiderio della fua bnona moglie, la lasciò in libertà di fare quanto le fosse piaciuto .

2. Contanta Segolena d'aver ottennto dal marito quel tanto, ch' ella già da qualche tempo bramava, e rendendone grazie al Signore, che avesse piegato il cnore di lul a condiscendere alle fne iftanze , diede libero il corfo alla fua pietà . Primieramante ella fi prese gran cura de' poveri, fapeado quanto ciò fia accetto a Dio, e però dispeniava loro non solamente tutto quallo, di che alla poteva disporre, e che avanzava al suo preciso bisogno, ma ancora con le sue proprie vefti ricopri talvolta nella perfona de' poveri la persona di Gesù Crifto; visitava gl'infermi; riceveva i Pellegrini, a fomministrava loro, quando partivano, il bisognevola, perchè non veniffero meno nel cammino. Si prendeva altrest enra delle Chiefe, acciocchè foffero convenevolmente ornate, al qual effetto ella diede i più reziofi suoi mobili. Era piena di rispetto per li Sacerdoti, e fervi del Signore, da' quali volentieri riceveva avvertimenti spirituali per la sua condotta, e fedelmente li metteva in pratica. Ma più che agli nomini , ella ricorreva a Dio per Il bifogni fpirituali dell'anima fua, fapendo che da lui viene ogni bena, e che ha promeffi i luoi donl a chi glie li chiede con umili , fervorofa , e perseveranti preghiere , quando ha detto nel

Vangelo : Domandate, e riceverete ; cercate, co

3. Piacque al Signore dopo non molto tempo di chismare a fe Gilulfo, per dare a Segclena maggiore libertà di servirlo , e di confacrarsi interamente a Gesù Cristo. Di fatto, seguita che fu questa morte, la Santa, che si trovava in età di ventidue anni, subito pensò di ritirarsi anche efternamente dal Mondo, da cui era flata sempre separata col cuore. Ma i suoi parenti, che molto l'amavano, non fapevano approvare questa sua risoluzione, anai volevano, ch' ella paffaffe ad altre nozze; al che non avendo potuto indurla per nessua via, finalmente le per-misero di secondare la sua inclinazione . Ella subito per togliere in avvenire a chicchesia la speranza, che sosse più per maritarfi, ando dal Vescovo d' Albì, e si fece confacrare Diaconesfa 1. Nè contenta d'avere in quetto modo confacrata a Dio la fua continenza, per defiderio d'nna vita più perfetta, e più separata dal Mondo, penzo d'abbandonare il proprio paefe, e di ricoverarfi in un monaftero di vergini, e profeffarvi la vita religiofa. La qual cofa avendo ella manifeffata a suo padre, non potè ottenerne il suo consenso, perchè egli i' amava teneramente, ne poteva nella fua cadente età foffrire di vedere allontanata da se quetta fna dilettiffima figliuola . Ma nel medefimo tempo, per non opporfi al fanti defider di esta, con molta generofità le fece fabbricare egli stesso un monaste-ro in una sua propria possessione in luogo ameno e delizioso, detto Troclar, al qual monaftero assegno exiandio una sufficiente dote pel manteni-

mento di più religiose . 4. Finita che su la fabbrica , e. Segolena infieme con alcune vergini, che a lei s' erano unite per la fama della fua fantità , entrò tutta allegra e contenta nel monaftero , dove abbracció infieme colle sue compagne la regola, che si soleva offervare dalle altre monache, che probabilmente fi crede effere flata quella di s. Benedetto . Allora la Santa, che aveva rotto ogni legame del Mondo, e che s'eratutta confacrata a Gesù Crifto, f' diede a una vita, che ferviva d' efempio della più fablime perfezione alle sue Religiose . Ella era la più efatta di tutte le altre nelle offervanae monaffiche, e benchè fosse la Superiora del monastero, era nondimeno la più obbediente di tutte, perocchè a tutte fi mostrava foggetta. Rifguardava poi ciascuna delle sne monache, come ina figliuola, avendo per tutte un tenero affetto, da cui nasceva in lei non glà una molle condifcendenza alle loro inclinazioni, ma una follecita premura del loro avanzamento nelle virtù criffiane, e maffime in quelle, che più convenivano al loro flato, cioè l'umiltà, e la carità, eil disprezzo del Mondo, e il diffaccamento

(1) Questo nome di Diaconessa significava ia quei tempi. una parucolare destinazione delle donne al culto e servizio di

da qualfivoglia cofa terrena . Quanto a fe poi ella menava una vita affai rigida, ed auftera. Portava fempre un ruvido cilizio, che nie pur in tempo di malattia deponeva. Il fuo letto era na facco di cenere, e una pietra le ferviva di capezzale . Digiunava tutti i giorni prescritti dalla Chiefa, e dalla regola del fuo monaftero, fenza prender altro cibo, che un poco di lenticchie, ealcune erbe; enella prima Quarefima, ch'ella paísò nel monaftero, altro non mangiò che pane d'orzo fatto colle fue proprie meni, nè bevve mai viuo. Nelle altre Quarefime poi ando sempre aggiungendo qualche nuova austerità, benchè aveile riguardo a non renderli per gli eccessivi rigori delle penitenze esteriori inabile seli uffizi più faticoli della Comunità , a' quali s'applicava con maggior foddisfazione, che agli altri, perchè erano più conformi allo spirite d'umiltà , che l'animava .

3. In quetta maniera la Santa perseverò nel fervizio di Dio fino alla morte, non essendo stata la fua vita altro, che un'applicazione continua all'orazione, alia lettura spirituale, all'istruzione delle sue monache, alle opere di carità verso il suo proffimo, e all' esercizio delle più sublimi virtà . E perchè ella era perfettamente diffaccata coll'affetto da tutte le cose del Mondo, percio defiderava di finire il suo efilio su questa Terra, e di giugnere presto ai godimenti della patria celefte. Il Signore prima di appagare questo suo de. . fiderio, le mando una grave infermità, che ferviffe a viepiù purificarla ed accrefcerle la corona de' patimenti . Quando la Serva di Dio a'avvide dell' imminente suo passaggio all' altra vita, chiaenò a se tutte le sue religiose, e parlà loro con gran tenerezza del defiderio ch'ella aveva d'unima fia Crifto fuo (pofo, e raccomando loro la perfetta offervanza delle regole monaftiche, e la... pratica delle virtà, dicendo a Sprzatevi , figliuole mie , d'entrare per la porta firetta : poco affaticherete , e riceverete una copiofaricompenfa . Difprezgate le cofe della Terra, per ottenere quelle del Ciele. Coltivate l'abbidienza, che nel voltro flato è una delle principali virtà . Amatevi fcambicvolmente con vera e fanta carità . Vi lica a cuore l' umiltà. e fuggite la superbia, per cui il demonio è flato condanuate all' inferno . Siate fante di corpo c di fpirito, fe volete giungere a vedere Iddio . Rimaneteni in pace , e colle nofire orazioni feingliete que' legami , che ancora mi ritengono dall' entrare in Cielo . Nel festo giorno della fua malattia , in occafione, che ricevè il fantiffimo Viatico, fece quefta breve orazione : O Gesti Crifto , unica feranza del Mondo, meltiplicate quelle piccolo gregge, e conducetemi nel regno della vostra gioria. Indi, ftele verso il Cielo le mani, colla faccia risplendente, come fosse il volto d'un angelo, circondata dalle fue monache, rendè l'anima fua beata nelle ma-

Dio , fenzache efercitaffere alcun ufizio ecclefiaftico .

ni del fuo Createre, e fe ne velò agli eterni ripos. Il che fi crede che feguifte si 24, di Luglio non fi fa di qual anno. Il Signore l'aveva illufirata in vita col dono de' miracoli, e confermò anche dopo morte la fua finità con prodigiofe grazie concedute a chi ricorfe alla fua interceffione.

Quanto è mai ammirabile, e degno d' effere imitato il defiderio, ch'ebbe questa Santa di ritirarfi dal Mondo! Ma un tal defiderio nons' acceude fe nun nel cuore di chi riguarda... · questo Mondo non già con gli occhi carnali , ma con quei della Fede. Queita c'infegna, cheil Moudo non merita il noftro amore, dicendo espressamente l' Apostolo s. Giovanni 1 : Won vogliate amare il Mondo, ne quelle cofe, che fono nel Mondo. Questa ci mostra il Mondo, come un campo, che non produce altro, che frutti velenofi, cioè, defideri di carne ovvero di piaceri , deuderj di curiofità , e di poffedere ricchezze , e defiderj d' onori e di grandezze . Tutto ei6, ch' è nel Mondo ( dice il medefimo Apostolo 2) è concupifeenza della carne, concupifeenza degli occhi , e fuperbia della vita . Il Mondo ( dice s. Agoftino) è un tiranno, che ei lufinga co' fuoi impuri piaceri , che infuria contro di noi colle fue crudelta , che ci fa guerra continua co fuci errori , e co' terrori fuoi . Wel Mondo ( dice s. Ambrogio ) susto è vanità , e quelle cofe , che apparifcono le più magnifiche , fono un vero mulla . Il Mondo è la fede della maligia , e l'officina della malvagità , che mai non vien meno . Fuggiamone adunque , segue a dire il fanto Dottore , che ne abbiamo ragione, perocebe fi tratta di paffare dalle cofe enttive alle buone, delle incerte e fallaci, alle ficure, e piene di verità . E ognuno può , anzi dee fuggire , e fuggire prefio da quefio Mondo coll' animo , fe non può fuggirne anche col corpo . Dyefta fuga confitte nel fare una vera penitenza de' falli commeff , nel fapere dove dobbiamo tendere, e indirizzare tutti noi Heffi , nel diffaccarfi da quello fecolo coll' affitto , e da noi medefini , cioè dalle noffre inclinazioni carnali, nel menare una vita nascofa in Dio, nello Sibivare la corruzione del Mondo, nel contraddire alle proprie cupidigie , nello flare col cuere unito a Dio , nel feguire fi delmente le fue vie , nell' avere tutti i noffri penferi rivolti al Ciclo , dev'è il notiro padre cel fle , dove f gode una fomma pace , un ripofo perfetto , una piena tranquillità , e giocondità . Afcoltiamo ( foggiunge il medefimo s. Ambrogio ) l' épostolo s. Paolo 3, che c' infegna come fi debba fuggire dal Mondo per giungere a un tanto bene . Il tempo è breve; e però quelli che banno moglie, fieno come fe non l'aveffero ; e quel che piangono , come fe non piangeffeto; e quei che godono, come fe men god firo ; e quel ebe comprano , come fe non poffed fero ; e quei che fi fervono di quello Mondo , come fe non fe ne fire ff to , perciocett poffa la figura di quello Mondo. Che è lo ftello che dire ,

che nò le avvessit ci debbono abbattere, nò farci infuperbire le prosperit ), nè dobbiamo avere attacco a cosa alcuna di questa Terra, perchè tutto non è che apparenza, e tutto passapidilismamente. L'adio solo merita il nostro amure, perchè in lui solo fi trova la felicità, e ogni vero bene, che non ha mai sine.

### 22. Luglio. B. LANFRANCO VESCOVO.

Secolo XI.

La Vita del B. Lanfranco fu scritta da un Monaco del monassero Beccose per name Milone Crispina, contemporanco del medesson B. Lanfranco. Si crova prenessa alle sue Opera date in luce dal Dachery.

TNO de' più celebri nomini per dottrina, e per pietà , che viveffero nell' undecimo fecolo, fecolo pur troppo uffuscato da molte tenebre d' ignoranza, fu il beato Lanfranco, nato in Pavia poco dopo Il mille. Egli rimafe privo del padre , nomo per la nobiltà , per le ricchezze, e per le cariche, che efercitava, affai raggnardevole, in età molto frefca, ma coll' animo già tutto rivolto all' acquifto delle fcienze; laonde piuttofto che attendere a godere la paterna eredità, se n'andò a Bologna, dove molto fiorivano le lettere ; e quivi cun tutta la ferietà fi diede allo studio del gius civile , e delle altre scienze, e vi fece progressi maggiori di quel che pareva , che comportaffe l' infelicità di que' tempi. Finiti i fuoi fludi in Bologna, se ne ritornò a Pavia fua patria, dove però non fece lunga dimora, ma fe ne passo in Normandia insieme con alcuni nomini di molto credito, che da diverfi paefi a lui erano venuti per effere aminaeftrati nelle scienze . Egli aprì scuola nella città d'Avranches , e la fama della fua letteratura fi divulgo per tutta la Francia, e anche nelle più rimote parti . Ma quando pareva , che il Mondo mettesse in opera i suoi più dolci allettamenti per attaccare a se Lanfranco, Iddio comincio per la fua infinita mifericordia a gettare nel fuo cuore i fondamenti di quell'edifizio fpirituale di fautità, a cui lo voleva innalzare. Gli fece adunque conoscere assai chiaramente, come tutto il credito d'uomo dotto, e letterato, ch'egli si fosse potuto acquistare appresso gli uomini, e tutte le ricompense , che ne avesse riportate , erano un vero nulla, e una pura vanità; e non effervi per l'uomo altra felicità, che di cercare Dio, e di giungere a possederio, al qual effetto nulla giuvano, anzi fono piuttofto d' offacolo gli applaufi, le lodi, gli onori, e tutt'altro, che li Mondo può dare . Quindi ei prese la risoluzione di non proporfi altro fine negli fludi fuoi, e nelle sue satiche, che la gloria del Signore, cosne ad ogni Cristiano comanda di fare s. Paolo con quelle parole : Qualunque cofe voi facciate , fate tutto per la gloria di Dio 1: E per meglio efeguire questo suo pensiero, e più facilmente distaccarsi dal Mondo, risolvè di consacrarsi intera-

mente al Signore in qualche monaftero . 2. Prima però di mettere in opera quanto aveva concepito nella sua mente, volle fare un plccol viaggio a Roano, ch'è la capitale di tutta la Normandia . In questo viaggio gli avvenne di cadere in mano de' ladri, i quali condottolo in una folta e oscura felva, lo spogliarono di quanto aveva, e bendatigli gli occhi col suo proprio cappuccio ( abito di que' tempi comune a ogni forta di perfone ) colle mani legate dietro al dorfo , lo attaccarono con delle corde a un albero . ed ivi lo lasciarono esposto alle fiere, e all' inclemenza dell'aria. In queste angustie Lanfranco pianfe per lungo spazio della notte la sua sventura, aspettandosi ad ogni momento la morte. Ma pol rientrato in se stesso, e rassegnandos al voler di Dio, pentò a darfi all'orazione, e a recitare le divine laudi; ma siccome uon si era lu effe efercitato, così non fapeva come fare, nè quel che fi dire. Rammaricatofi allora della fua ignoranza in al fatte cofe , diffe : Ob Dio! Ho fpefo tanto tempo, e bo confumata la mia vita, e diffeccato il mio fpirito a fludiare tante cofe, e non bo ancora imparato a fare orazione, e a lodare Iddio! Signore, fe mi fate la grazia di liberarmi da quetio flato, vi prometto di volere col voffro ajuto regolare la mia vita in maniera da imparare a lodarvi, e benedirvi , come f conviene . Sullo fpuntar del giorno sentendo egli del rumore di gente, che paffava per la firada , fi diede a gridar affal forte, chlamando ajuto; dalle quali voci moffi quei passegieri, a' accostareno al luogo, donde quelle voci venivano, e trovareno il povero Lanfranco in quel mifero flato, in cui gli affaffini l'avevano lasciato. Lo sciolsero prontamente, lo riconduffero fulla pubblica firada, ed egli domandò ioro in grazia, che gl'infegnaffero il monaftero più povero , che foffe in quelle vicinanze; giacchè egli aveva in animo di mettera per la professione monastica in uno stato di vera amiltà, e dove potesse rimanere sepolta le fama della fua dottrina. Effi gli differo, che in poca diffanza, cioè circa quindici miglia lontano da Roano, v' era un poveriffimo mouaftero, formato da poco tempo, che fi chiamava del Bec da un piccolo rufcello, presso del quale era fab. bricato .

2. Lanfranco fear altro indugio e n' anch si luogo indicatogi, e dull' Abate is ammedio alla profefione monalica, con molts fus foddifatione, avendovi fin da principo focepere quello fipirito di poverrà, e quello fitto d' umiliazione, ch' egil defiders va Abbracciò con gran fervore l'elercizio di totte le offervanze mantiche, e le praticè con una aftrema diligenza. E quello che i readé fogra tutte commenza. E quello che le readé fogra tutte commenza.

dabile, fu la fua umiltà, per cui fi faceva foggetto a tutti, e fi portava in maniera, co me fe non aveffe mal fludiato sulla , onde di buona voglia fi fostomesteva anche a quelli, che poco e nulla avevano fiudiato; cofa veramente mirabile ! giacche pur troppo fi prova per espe-rienza, che, come dice l' Apostolo 3, la scienza genfie, e fi richiede una grande umiltà, e carità per deprimere un tal tumore. Ma pure una condotta così lodevole e fanta non fu baftante per fargli schivare l'invidia de'suoi monaci. Effi. che non vivevano con quell' efatta offervanza, con cui viveva Lanfranco, e fi conoscevano a fui molto inferiori nel fapere, ne concepirono invidia, e in diversi modi ne palesarono gli effetti . Tanto è vero che quefto moftro dell' invidia a' annida anche fra chi fa professione di pietà ! Lanfranco all' incontro, non tanto per cedereall' éuvidia, quanto per la poca edificazione che gli davano que' monaci, penaò di ritirarfi in un deferto, dove foffe al ficuro da fimili tentazioni . Ma Iddio , che fi voleva fervire di lui per far del bene a molti, gli fece conoscere, non effere volontà fua , che si partisse da quel monaftero. Di fatto in breve fi cambio l'animo di que' religiofi verso Lanfranco, e l' Abate, che fempre lo aveva tenuto in grande ftima, lo fece Priore del monaftero, nel qual impiego molto contribuì all'emendazione de' monaci, e al bene spirituale, e temporale aucora di quella Co-

A. Se ne ftette Lanfranço per lo fpazio di circa tre anni . cioè dal 1041. fino al 1044. in quell' oscurità, ch' egli bramava; ma effendosi a poco a poco divulgata la fama del fuo nome , venivano a lui persone d' ogni condizione, per ascoltare le fue iftruzioni , e ammirare la fua fingolare dottrina . Guglielmo Duca di Normandia... , che fu poi Re d'Inghilterra, lo dichiarò fuo configliere di Stato, e fi valeva di lui in tutti gli affari di maggiore importanza; onde fempre più il nome di Lanfranco diveniva celebre pel Mondo . Ma molto maggiormente ancor crebbe il credito di questo grand'uomo , per l' opposizione , ch' egil fece alla nuova erefia di Berengario, il quale negava la presenza di Gesù Cristo nel Sagramento dell' altare . Per recidere il capo a questo moftro nícito dall' infetno, Lanfranco venne a Roma nell'anno 1049., e nel Concilio, che vi fu tenuto dal fommo Pontefice Leone IX. nel feguente anno 1050. non folo fi purgò da ogni fospetto, che contro di lui a' era sparso per una lettera scrittagli da Berengario, e divulgatati in Francia, e in Italia, ma con tal copia d'ecclesiaflica erudizione, e di prove dedotte dall' autorità della fagra Scrittura, e de' fanti Padri, dimoftrò la falfità del dogma eretico di Berengario, che tutti rimafero pieni d' ammirazione del fuo profendo fapere , e il Papa lo prego di trovarfi prefente al Concilio, che dentro l'istesso anno doveva tenersi in Vercelli contro il medesimo Berengario. Ubbidi Lanfranco ai comandi del fommo Pontefice: intervenne al Coacilio, difefe mirabilimente la dottrina della Chiefa, e confutò vigorofamente l'errore contrario, onde per la teconda volta fu condannata la dottrina di Berengario, la quaie era già flata proferitta nel foprammentovato Concilio Romano Per lo tleffo fine d' opporfi a' perversi dogmi di questo eretiarca, Lanfranco ritorno a Roma a tempi del Papa Niccol o IL, e intervenne al Concilio Lateranenie, che queito fommo Pontefice tenne nell'an. 1059., al qual Concilio fi trovo prefente l'ittesso Berengario, che vi abjurò la fua eresia, abbruciò i fuoi fcritti, che la contenevano, e promife di non allontanarsi mai più dalla dottrina cattolica. Ma perchè costui ritorno poi come cane al vomito, Lanfranco ferille contro di lui un dotto trattato, intitolato : Del Corpo , e del Sangue di Gesti Cristo .

g. Per tutte quette gloriofe imprese la fama di Lanfranco fi fparfe per tutto il Mondo cattolico, e il monattero Becenfe, dov'egli dimorava, divenne nna delle più accreditate fcuole d'Europa, concorrendovi da ogni parte le genti per impararvi fotto la disciplina di un tanto nomo la scienza della Religione, e la dottrina della... Chiefa . Uno de' suoi più ragguardevoli discepoli fu s. Anselmo Dottore della Chiefa , di cui s' è riportata la Vita nella prima Raccolta ai 25. di Aprile. A questo suo glorioso discepolo lascio il beato Lanfranco la carica di Priore del monaftero Becenfe, ridotto per opera fua ad uno ftato affai florido, quando nell'anno 1063, da Guglielmo Duca di Normandia fu obbligato d'affumere in qualità d'Abate il governo del nuovo monaftero di Caen, ch' egli aveva fondato. S'applico il fant' Uomo a introdurre e stabilire in quel monastero la più esatta offervanza della regola di s. Benedetto, non tanto colle iftrnaioni, quanto col suo esemplo. Ma dopo lo spazio di a anni il Daca Guglielmo, essendo succeduto a s. Eduardo fuo cugino nel regno d'Inghilterra, fece venire appresso di se Lanfranco, per servirsi dell'opera sua, e del suo consiglio, nel ridurre in buon ordine gli affari della Religione in quel regno . A quest effetto Lanfranco due volte fu spedito a Roma, dove sempre su accolto con fingolari dimostrazioni di stima, e con felice esito delle sue commissioni . Nel mentre ch'egit a' impiegava nelle diverse incumbenze addoffategli dal Re d'Inghilterra, venue a vacare la fede arcivescovile di Rosno, e il Clero, e il popolo di quella metropoli s'unirono a chiedere per loro Arcivescovo Lanfranco . Ma egli , che sempre aveva amata l'umiltà, ricusò affolutamente d'accettare ana tal dignità, proteffandofi, che molto volentieri avrebbe anche dimeffa la carica... d'Abate, che contro sua voglia aveva dovuto accetiare .

Sec. Race. T. 11.

6. In questa maniera si liberò il fant' Uomo da un incontro, ch'era stato assai melesto alla quiete dell' animo suo ; ma non ccsì gli venne satto di fottrarfi a un pefo anche più grave, qual fu quello dell' Arcivescovado di Cantorberi, cui è annessa la primazia di tutta l'Inghilterra, Esfendo stato iu nn Concilio tenuto a Vindsor l'anno 1070, coll' intervento di tre Legati apostolici deposto pe'fuoi delitti l' Arcivescovo di quella Sede, il Concilio medefimo, e il Re Guglielma con tutti i Grandi della corte elessero per succesfore Lanfranco, come l'uomo Il più abile a riempiere degnamente quell' eminente posto . Egli s'adopero con tutto il vigore dell'animo fuo. perchè una tale elezione non aveile effetto, credendoft insufficiente a portare un tanto peso . e riguardando lo ftato di Vescovo come troppo contrario a quella quiete, e a quella ofcurità, ch'egli fempre aveva cercata, e defiderata ardentemente. Per vincere questa sua ripugnanza fu d' uopo ricorrere all'autorità del fommo Pontefice, che gli comando d'accettare quell' Arcivefcovado; onde oppresso dal peso di tanta autorità si fottopose al gravissimo giogo, e ai 20. d' Agosto dell' anno suddetto 1070 fu confacrato Arcivescovo . Si confondano , dice quì lo Scrittore della sua Vita , quegli ambiziosi , che anche per meggi illeciti non temono di procurarfi i Veftovadi, quando vedono che un foggetto di tanto merito, o fornito di dottrina, e di pietà fingolare, ricula con tanta collanza accettarne uno , che gli viene legittimamente proposto .

7. Ad una sì fanta, e sì legittima vocazione, Laufranco corrispose, come suole d' ordinario avvenire in fimili cafi, con un fanto governo. adempiendo perfettamente gli obblighi d'un buon pattore . Eglt rivolfe i fuoi primi penfieri alla riforma de'coffumi del Clero, e a svellere in ogni maniera poffibile i vizj, che da per tutto regnavano . Fece rifabbricare da' fondamenti la chiefa principale di Cantorberì , ch' era stata distrutta da nn incendio, e vi ristabilì il capitolo de'Canonici , composto di monaci Benedettini , Promosse in tutta la fua diocefi la vita monaftica; fondo e doto due spedali per servizio de poveri, e degl'infermi; restituì il decoro, e il lustro conveniente al fervizio di Dio; e a fine di estendere per tutta l'Inghilterra i faggi regolamenti introdotti nella sua diocesi, celebro, come Primate di tutto quel regno, un Concilio nazionale, dove fi fecero costituzioni piene di lume e di saviezza pel bnon governo delle Chiefe, e per la fantificazione de popoli. Le sue istruzioni erano tanto più efficaci, e più volentieri ricevute, quanto che le accompagnava con nna vita del tutto irreprentibile, e fanta . Concioffiachè innalzato ch' egli fu a quel fublime grado, non fi dimenticò della monaftica povertà, fenza por mente alle dicerie de'mondani, i quali avrebbero voluto anche nelle dignità della Chiefa vedere il fasto

profano del fecolo . Pratico fempre gl'ifteffi digiuni, e le medefime mortificazioni, ch' era... flato folito di praticare quand'era femplice monaco; e la sua generosità verso i poveri era sì grande, che recava a tutti aminirazione come egli potesse supplire a tante spese. Tutto il tempo, che gli avanzava dal fervizio de' proffimi , e dalle occupazioni degli affari del regno (perocchè il Re, che spesso doveva passare in Normandia, lo dichiaro Reggente del regno nel tempo della fua affenaa ) lo implegava nell'orazione, nella lezione, e meditazione delle fante Scritture, e nel comporre opere utili alla Chiefa, le quali fono pervenute fino a noi , e fanno fede del fuo profondo sapere . Così pieno d'anni, e di meriti nel dì 28., o, com'altri vogliono, nel dì 24. di Maggio del 1008, andò a ricevere in Paradifo la corona promessa da Dio a chi lo ama, e lo ferve fedelmente fino al fine .

Tal è flata la vita di questo grand'Uomo, nno de più illustri perfonaggi, che fieno vissuti nel fecolo undecimo della Chiefa . Ognuno può rimirare in essa una serie continuata di azioni bnone, e fante, e un esemplare delle più cospicne virtù criffiane. Se s'avesse a lodarlo secondo il giudizio degli uomini, fi dovrebbe in lui commendare quella scienza , per cui a' acquisto sama di gran letterato per tutto il Mondo. Ma quefla fua fcienza allora folamente cominciò ad elfere lodevole appresso le persone illuminate dalla luce evangelica, quando dalle flerili cognizioni speculative fi fellevo alle cose celefti, e divine, e alla pratica delle criftiane virtù, e non fi propose altro scopo che la gloria di Dio. Ed egli fteffo ben conobbe qual fosse la sua miferia , quando volendo in quel pericolo, in cui fi trovo, alzar la mente a Dio, e invocarlo, e lodarlo, non fapeva come fi fare. Allora s'accorfe della inutilità, e vanità delle sue cognizioni, e prosuppe in quella esclamazione : Ob Dio! Ho fpefo tanto tempo , e lo confumata la mia vita , e diffetcato il mio fpirito a fludiare tante cofe, e non bo ancora imparato a fare orazione , e a lodare Iddio! Oh quanto v'è da temere, che molti, i quali languifcono per tutto il 1empo della vita loro dietro a vane speculazioni, e a'affaticano per l'acquitto di quelle scienze, che solamente servono a gonfiare la mente, quando fi troveranno nelle angustie della vicina morte, abbiano da rimproverarfi quel che fi rimproverava Lanfranco, fenza che fia loro permeffo di riparare la perdita, che hanno fatta, come par infinita mifericordia concedè Iddio a Lanfranco di ripararia! Ognuno adunque si persuada, che qualunque scienza, che non conduce al Signore, e non ha per fine la fua gloria, è vana, inutile, e valevole folamente a cagionare rimorfi di cofcienza, e non a confolarci nelle afflizioni, e nal penfiero di dover comparire al tribunale di Dio per render conto delle noffre azioni . E però infelsee , dice a, Agoftino, fi dee riputarechiunque fatutte le altre cofe del Mondo, e non fa voi, o mio Dio; e beato all'incontro è colui, che fa voi, benchè ignori tutte le altre cofe.

### 23. Luglio. S. Liborio Vescovo.

#### Secolo IV.

La Vita di quello Santo ( la quale per altro non contiene per la più fe non cofe generali interno alle fue azioni) fa fa feritta da un Anonimo voyi la menida tenos fecolo. (io non offante, e, per la gravità dello filste, e per gli antichi mommenta, di quoti è fatta ricovato, fi crete i finitenimente antorevole, e aegona di fette da Bollandifit, chi la riportano funo quefio di 1, si Luglio,

AN Liborio, il di cui nome oggi è in molta venerazione anche nella nottra Italia per le guarigioni dal male di calcoli ottenute per la fua interceffione, su d'origine Francese, e probabilmente della città di Mans. La fua famiglia era delle più ragguardevoli del paete, ed egli le accrebbe un luttro affai maggiore per la fua eminente fantità, di cui cominciarone ad apparire i fegni fino dalla fua più tenera età . Concioffiachè fin d'allora fi vide risplendere in lui una gravità di portamento, che gli faceva abborrire ogni forta di puerilità , una fingolar modeftia , un' umiltà fincera, e una foavità e dolcezza tale di coffumi, che fi guadagnava l'amore di chiunque lo conosceva, e lo praticava. E perchè il Sienore lo aveva deftinato a dover effere un giorno paftore d'anime, e maestro degli altri, perciò non lo arricchi folamente delle mentovate egregie qualità, ma gli diede ancora un ardente defiderio d'apprendere le scienze, e principalmente le verità, che fi contengono nelle facre Scritture, alla cui meditazione a' applicò con molta ferietà , di maniera che egli ne impinguo l'animo suo prima di sarne parte agli altri . Ginnto ehe fu all' età di scegliere lo stato, in cui dovesse servire il Signore, deposto l'abito secolaresco, a' allontano da ogni mondana converfazione, abbandono i beni terreni, e a' arrolò alla miliaia ecclefiaftica nello flato clericale, rifoluto d' avere per unica fua porzione Iddio, e d' afpettare unicamente da lui i beni spirituali ed eterni . A a) belle disposizioni corrispondeva il tenore della fua vita; perciocchè fi vide avanzarfi di giorno in giorno nel cammino della perfezione, fervendo con grand' efattezza la Chiefa in tutti f diversi gradi, pe' quali passò , regolando tutte le sue azioni, e i portamenti suoi, per quanto può comportare l'umana fragilità, a norma della divina legge, e schivando con sonma djligenza qualunque cofa, che potesse dispiacere agli occhi di Dio. In fomnia tal era la fua compostezza, fobrietà, vigilanza, ritiratezza, alienazione dalle cofe mondane, e applicazione all' orazione, e all'efercizio d'ogni altra virtà, che ferviva di fpecchio e d'efempiare a tutto il che della Chiefa di Mana. Londe effendo venuto a morte il fanto Vefcovo Pavacio, tutti convennero di fottivizigi Liborio, perfusia, ch' egi avrebbe abbondantemente compenita la perdi-

ta, che quella Chiefa aveva fatta. 2. Non avendo potuto s. Liborio fottrarfi in alcun modo a questa dignità, come avrebbe defiderato ad esempio degli altri Santi, la riceve con sentimenti d' umiltà, riguardando la propria debolezza, e di fiducia nell' onnipotente ajuto di Dio, da cui solo può venir la grazia di adempiere gli obblighi d'uno stato cotanto perico-loso. Che pero non tralasciò alcun mezzo per tirare fopra di fe, e del popolo a fe commessole celetti benedizioni . E primieramente egli non cambiò punto il suo primiero tenor di vita, nè per la moltitudine degli affari ecclefiaftici fi raffreddo in lui l'ardore dell'orazione, o fi turbo la quiete e la tranquillità della contemplazione delle celefti verità. Anzi fi vide in lui crefcere snirabilinente il fervore dello fpirito, perchè conosceva di non dovere omai pensar più a se folo, ma provvedere ancora alla falute altrui, a cui poco o nulla avrebbe giovato, fe non aveile moltrato in se l'esempio di quelle virtù, che defiderava negli altri . Si vedeva pertanto il fanto Pastore, come fedele e prudente economo del tempo, non lasciarne perire nè pure una piccola particella, impiegaodone parte nella lettura, e meditazione della fagra Scrittura, parte nell' orazione, parte nelle incumbenze del fuo ministero, fra le quali egli dava il primo luogo alla predicazione della parola di Dio, confiderandoli successore dell' Apostolo , che diceva : Crifto non mi ba mandato a battezzare, ma ad annunziare il Vangelo ; e parendogli di ascoltare l' ittesfo Apottolo , che gli dicesse: Predica la parola di Dio, e infili opportunamente, e importunamente. E pero egli del continuo in tutte le maniere stimolava i suoi aditori a vivere da buoni criffizui : e le parole fue erano d'una grande etficacia, perchè le accompagnava con una vita molto mortificata per le continue vigilie, e pe' digiuni, e colla pratica efatta di quello, che infegnava agli altri. Ond' è, che chi l' udiva predicare, per cagione d'esempio, che si deco fuggire la superbia come forgente d'ogni male, lo vedeva anche lootano da un fimil vizio nelle fue azioni, cel fuo vettire, ne' portamenti fuci, e nelle fue parole. Chi lo ascoltava predicare contro l' invidia, come que la , per cui la morte è entrata nel Mondo, e di cui dice il Savio 1, ch' ella è la patredine dell' offa, lo vedeva anche pieno di benevolenza verso tutti , godere con que' che godevano, piangere con quei , che piangovano, e stimare suoi propri tanto i prosperi, che gli avversi avvenimenti del suo proffimo. Chi

lo fantiva declamare contro l'avariais come contro una fpecio d'idolatria, lo forgreva liberale verfo de poveri, e unicamente intefo a radunaria un terro di gloria nel Cielo. Così predicando egli colle parole e coll'efempio converti a Dio un gran namero di perfone, e dilato il regno di Gena Ciritto, che à il fine, a cui debbono efferciodirizzate cutte le cure e follectival ni profocati,

3. Alla cura de' tempj vivi di Dio, che fono le anime de' Fedeli, uni s. Liborio anche quella de' tempj materiali , per accrescere il culto divino , e per dare al fervizio del Signore anche quella... esterna decenza, che si conviene. Perocchè egli fece fabbricare in diversi luoghl della sua diocesi alcune chiefe, e cappelle, e le provvide di apparati, e vafi fagri necessari al culto divino . Nelle quali cose impiegava generosamente tutto ciò, che dalle rendite del fuo Vescovado, e dalle oblazioni de' Fedeli avanzava al povero mantenimento suo, e de' suoi domettici, e alle limosine, che distribuiva a' poveri, i bisogni de' quali preferiva alle fabbriche delle chiefe. In queste opere di pietà, e nell'adempiere tutte le parti di un buon Paftore confumo s. Liborio lo spazio d'anni quarantanove, dopo de'quali venne l'ora di ricevere dal gran padre di famiglia la mercede promeffa a chi ha lavorato fedelmente nella fua vigna fino al fine della giornata, cioè della vita, che appunto per la sua brevità si può giustamente paragonare a un giorgo folo. Effeudo pertanto caduto malato, fu per ammirabile disposizione di Dio fatto fapere al gran s. Martino vescovo di Turs , che fi portalle a Mans, per vedervi s. Liborio, ch' era infermo. Non tardo punto s. Martino ad incamminarfi alla volta di quella città , dove giunto trovo il nostro Santo già ridotto agli estremi , e pieno di gaudio spirituale, per vedersi vicino al confeguimento dell' eterna gloria. Non fi può splegare con parole, dice lo Scrittore della Vita di s. Liborio, qual fosse la scambievole allegrezza di quetti due fanti Vescovi, quale la soavità . e la dolcezza degli (pirituali colloqui, che fecero fra di loro , perciocchè erano ambedue glorioli campioni di Gesù Crifto, e carichi di vittorie , e di trionfi riportati contro l'infernal nemico. Nelle mani adunque di s. Martino, pieno d'ineffabile consolazione s. Liborio rendè il suo fpirito al Creatore il di 23. di Luglio circa l' anno 385, come sembra più verisimile . L' isteffo s. Martino affifte alle fue elequie, e fece dare onorevole sepoltura al suo fanto corpo in una chiefa posta fuori della citta di Mans: il qual luogo divenne celebre per li molti miracoli da Dio

operati ad intercefficote del med efimo Saoto.

4. Il corpo di a. Liborio fitte a Mans nel luogo, ov'era flato fepolio fino all'anno 836., in
cui ad iffanta di Badarado Vefcovo di Paderbona
città della Vefifalia, e col confinio dell'amperatore Lodovico pio, fu trafportato almano uefia
H 2

maggior parte con gran pompa e folennità nella Chiefa cattedrale della fuddetta città di Paderbona. Uno Scrittore anonimo contemporaneo descrive minutamente quelta traflazione, e riferifce un gran numero di miracoli, che in questa occasione seguirono, i quali poi continuarono anche in Paderbona , maffime nelle guarigioni da' dolori di calcoli, per le quali il fuo culto s'e dilatato molto anche in Italia . Del che tal è frata l'origine . Nell'anno 1646, un certo Pellegrino Carleni della città d' Amelia nell' Umbria effendo ftato nella città di Munfter, dove s'era portato per trattarvi in nome della Duchessa di Gheldria la pace, che ivi si concluse, su soprapprefo da dolori acuti di calcoli, da' quali per effer liberato gli su suggerito di ricorrere, com' egli fece , all' interceffione di s. Liborio , e ne rimafe iftantaneamente liberato. Per gratitudine del benefizio ricevuto, e per procurare eziandio alla fua patria il padrocinio di questo Santo, egli ottestne dal Capitolo di Paderbona col confenso dell' Elettore di Colonia alcune reliquie, cioè dupezzi d'offo del mentovato Santo, che nell'anno 1647, furono recate in Amelia, e folennemente collocate nella chiefa cattedrale . Quindi s' eccitò la divozione non folo degli Amerini, ma di altre città ancora verso di s. Liborio, di cui molti sperimentarono l'efficace interceffione; e così s'ando sempre più dilatando il culto di questo Santo, come seguì in Roma per la miracolofa guarigione, che nel 1642, ottenne certo Domenico Boncompagni, il quale procurò, che ne fosse istituita la festa, la quale anche presentemente fi celebra 21 22, di Luglio nella chiefa collegiata de' fanti Celfo, e Giuliano, dovenell'anno 1651. furono collocate delle Reliquie del medefimo Santo ottenute dall' Elettore di Co-Ionia ad iffanza del Cadinal Pier Luigi Caraffa, che era stato Nunzio Apostolico a quella Corte.

Così il Signore glorifica i suoi Santi anche nel cospetto degli uomini, e dà a noi de' validi protettori per ottenere la liberazione dai mali, che assiggono il nottro corpo, acciocchè, come dice s.A gostino, per mezzo di quetti benefizi temporali ci eccitiamo a chiedere con maggior fervore, e con fiducia più viva la liberazione dai mali spirituali, che sono tanto più pericolosi e funesti de mali corporali. Perocchè laddove i mali corporali da tutti a' abborrifcono, e fi fuggono, e facilmente fi conoscono, e con gran... diligenza fi curano; i mali spirituali all'incontro pur troppo fi amano, e agevolmente fi coprono, o in qualche maniera fi mascherano, e nulla fi vuol fare per guarirne. E pure il danno di queste malattie spirituali è senza paragone maggiore di quello, che posta recare qualunque male corporale. Questo non può far altro che farci foffrire qualche dolore fempre breve, e mitigato da qualche alleviamento, e finalmente dar la morte al corpo, che già ha da ridurfi in cenere : ma le malattie dell' animo oltreche rendono anche la vita presente inquieta, e moletta, vanno a finire nella morte eterna piena di tormenti , e di pene indicibili fenza speranza di rimedio alcuno. Queste malattie spirituali sono, dice s Ambrogio, la lufluria, l'ambizione, l' ira, la superbia, in una parola qualunque vizio, e qualfivoglia fregolata paffione . Or come mai ( foggiunge fan Giovanni Grifoftome ) effendo noi compolii d' anima e di corpo, non ci prendiamo almeno egual cura de quella , che di quefto ? Siamo folleciti nel cuftodire . e confervate in tutte le maniere il corpo , chiamiamo i medici , lo ricopriamo con preziofe velli , gli diamo nudrimento anche più del bifogno, e procuriamo che goda una prosperità continua, e sia esente da ogni male: e fe v'è qualcofa , che lo thurbi , adopriamo ogni mezzo per tofto liberarnelo . Ora fe tanto facciamo pel corpo, che è di gran lunga inferiore oll' anima , facciamo almeno altrettanto per l'anima: diamole mudrimento colla lezione della fagra Scrittura , e colla confiderazione delle verità eterne ; curiamone le piaghe coi convenevoli medicamenti spirituali; riveftiamola d'opere buone; adorniamol. colle virtà , colle limofine , colle orazioni , e laviamola colle lagrime di contrizione de nostri peccati. In quello modo ( conclude il fanto Dottore ) effa goderà quella fanità che le conviene , e si renderà amabile al fuo Dio , da cui riceverà gl' ineffabili beni del Cielo per li meriti, e per la grazia del noliro Signore Gesh Critto .

#### 24. Luglio . S. FRANCESCO SOLANO. Secolo XVI. e XVII.

La Vita di questo Santo estratta dai processi fatti per la sua Canonizzazione su seritta in lingua latina dal P Ti-burzio Navarro Religioso Francescano, e sumpata in Rome I anno 1671.

N Montiglia castello della diocesi di Cordova nacque di Matteo Sancio Solano, e di Anna Ximenes ai 10. di Marzo del 1549. Francesco, deftinato da Dio ad iliustrare con lo splendore delle sue virtà, e col lume della predicazione evangelica una parte dell'America meridionale, e ad effere un nobile ornamento dell'Ordine Francescano. Appena fpunto in lui il lume della ragione, che fi videro apparire gli effetti delle celetti benedizioni, ond'era prevenuto; perocchè fu fino dalla puerizia sì modesto, e composto, che la sua sola presenza baftava a dittogliere gli altri giovanetti da qualunque atto, che foste meno che decente; febbene per altro egli (chivasse più che poteva la loro compagnia, per attendere allo fludio, all' orazione, e ad altre sue divozioni, secondo che comportava la fua età. E perchè a proporzione che quelta cresceva, cresceva anche in Francesco la fodezza della pietà , e l' ardore della criftiana perfezione ; percio giunto che fu all' età di vent'

anni, deliberò di ritirarsi affatto dal Mondo, e di fervire a Dio nello frato umile e penitente di Religioso di s. Francesco, di cui vesti l'abite nel convento di Montiglia sua patria. Benchè molte foffero le aufterità, che praticavano que' Religiofi, detti della regolare offervanza della pro-Vincia di Granata, tuttavia Francesco non ne fu contento, ma ve ne aggiunfe molte aitre, come fu il portare fotto il ruvido facco della religione un pungente cilizio ; dormire fopra una graticcia fatta di baftoni legati infieme, con un pezzo di legno per guanciale; fiagellarli aspramente e spetto fino a spargere sangue; digiunare con molto rigore, e più frequentemente di quello, che prescriveste la regola. Con i quali esercizi teneva la carne foggetta allo spirito, e si disponeva a ricevere in copia fempre maggiore i doni del Signore, che più largamente piovono fulle anime più umili , e più mortificate .

2. Questo tenor di vita, che intraprese Francesco nel suo noviziato, lo continuò in tutto il restante della fua vita ; e diverfamente da ciò che fuole spesso avvenire, egli sempre più crebbe. nel fervore, e nelle virtù , le quali ando poi efercitando e manifestando secondo le varie occafioni, che gli fi prefentarono. Ordinato Sacerdote , e destinato da' fuoi Superiori all'impiego della predicazione, mentr'era Guardiano nel convento di s. Francesco del Monte, cominciò ad annunziare ne paesi circonvicini la parola di Dio, con molto frutto di quelle genti, che venivano ittruite della dottrina criftiana , perfuafe non meno dalle fue parole , che dagli efempi delle sue virtà, a mettere in pratica quel che era loro infeguato - In questo tempo , ch' era l'anno 1583., avvenne, che il Santo diede un' infigne prova di quella carità verso il proffimo, che predicava agli altri . Imperocche effendo il castello di Montoro attaccato dalla pette, che faceva grande strage in diversi paesi dell' Andaluzia, Francesco ottenne, avvegnachè con molta difficultà, da' fuoi Superiori la licenza d'impiegarfi infieme con un altro suo religioso in servizio degli appellati. Rifoluto pertanto di dare la sua vita per la falute de' suoi fratelli , si pose a prettare ogui ajuto possibile tanto spirituale, che temporale a que poveri infermi. Egli udiva le loro confessioni, amministrava loro i fauti fagramenti dell' Eucaristia , e dell' Estrema unzione ; li confortava colle sue esortazioni, e gli affitteva fino all'ultimo respiro. Rifaceva altresì iloro letti, dava loro da mangiare colle proprie mani , apprestava i medicamenti ; e tutto ciò faceva con tauta prontezza, e con tale ilarità di fembiante , che rapiva ognuno in ammirazione, dando chiaramente a conoscere quanto grande foffe la carità , da cui a) fatte azioni derivavano. Iddio per dare occasione di maggior merito al fuo Servo in quest occasione, gli tolfe il suo compagno, che morì del mal contagiolo, e permile, ch'egli stesso ne fosse attaccato, e ne provasse i più acerbi dolori, benchè poi lo scampasse dalla morte, per riservarso ad

altre grandi imprese. 3. Da quel tempo in poi il Servo di Dio fi fent) fempre più acceso dal desiderio di dare la fua vita per Crifto, procurando la falute eterna de' fuoi proffimi . Laonde non avendo potuto ottenere da' fuoi Superiori la licenza d' andare a predicare nella Barbaria , si prevalse dell'occafione, che poco dopo gli fi prefentò d'andare nell' Indie occidentali , dove Filippo Redi Spagna aveva destinato d'invlare Missionari dell' Ordine Francescano . Il nostro Santo adunque impetrò con eftrema fua contentezza d'effere nel numero di quelli , che andar dovevano alle provincie della Tucumania, e nell'anno 1589. s' imbarcò eol Vicerè del Perù per paffare poi al luogo del fuo deffino. In quella navigazione, che su lunga e pericolosa, a. Francesco esercitò la sua carità verso la gente, che feco navigava, non tralafciando alcuna occasione d'istruirla , e d'eccitarla a vivere criflianamente. Il che particolarmente sece nella congiuntura d' un funesto naufragio, cui foggiacque la fua nave. Effendo questa stata sbattuta dal furore della burrafca fopra d'un banco d'arena, fu d' uopo di tentare lo scampo dalla morte sopra del battello. E però il capitano della nave fece scendere in esto battello le persone più ragguardevoli della nave, fra le quali voleva che fosse anche, il fauto Missonario. Ma egli ricusò una tale efibizione, dicendo: Il Ciel mi guardi, che per amore di confervare quella mia vita temporale . io mi allontani da quelli miei fratelli , che fono in pericolo di perdere la vita temporale e l'eterna. Così volle rimanere in quel pericolo di fommergerfi per confortare, e ajutare spiritualmente que' miferi, che fi trovavano nel rifchio di perdere il corpo e l' anima infieme . Di fatto non andò molto, che la furia della tempetta spezzò in due parti la nave, e molte persone perirono, sna non senza buona speranza della salvazione lero per gli ajuti spirituali, che riceverono dal Santo. Egli poi stette per tre giorni insieme con gli altri fcampati dalla morte fu quell'avanzo di nave fopra d' uno fcoglio, fintantoche ritorno a loro, fecondo che il Santo aveva predetto, il battello, che aveva portati gli altri a falvamento, e calati tutti in esto, (avendo però voluto Francesco esfer l'ultimo ) giunfero anch' effi a riva .

4. Salvato coà il Santo da quefto matriggio, profeggiì il (no viggio per terra fino a Lima, città capitale del Perà, donde, ria votofi alquanto dai gravi difiggi fofferti, fi partì alla volta delle provincie della Tucamania, e Rio della Plata. Era flata in quef pacti pochi anni avanti da sitri religiofi del foo Ordine portata ia prima cognisione del Vangelo, ma la maggior parte di quei poppli giacevamo ançora nelle tenebre dell'inferio.

deltà . Egli pertanto, che fi vedeva deftinato dalla divina Provvidenza a coltivare quella vigna, che era allora un' orrida felva, s'armò di quelle virtà, che l'esempio degli Apostoli gl'insegnava effere necessarie ad una ai ardua impresa . Si diede più che mai all'orazione, al digiuno, alla mottificazione della carne , e alla pratica d'una fomma povertà, che appariva nelle sue vesti, nella nudità de' piedi , e nella fcarfezza , e qualità del cibo, che usava. E con uno spirito di mansuetudine, di selo, e di carità, fi mise a scorrere que'barbari paefi, predicando colle patole , e coll' esempio ad onta de pericoli, che tratto tratto incontrava di perdere la vita. Il frutto della fua predicazione su assai copioso; e moltissimi furono quelli, che, operando la grazia di Dio ne'loro cuori, abbracciarono la Religione cristiana, moffi dall'efficacia delle fue parole, e dalla vitta de fuoi miracoli . Al qual propolito è degno di fingolar menzione quel che avvenne un Giovedì fanto, ch'egli ftava insieme co' fuoi novelli Criftiani occupato nelle fagre funzioni convenienti a quel giorno . Sopravvenne all' improvvifo una gran turba di barbari infedeli coll' armi alla mano pet fare strage di loro. Ma il Santo fattofi incontro a quella infuriara gente non con altr' armi, che quella della parola di Dio, parlò ad effi con tanta energia de' mitteri della criftiana Religione, che non folamente difarmò il loro furore, ma molti ancora ne converti alla Fede. Per la qual cofa crebbe viepiù, e maggiormente fi dilato la fama di quett' uomo mirabile, e fi videro più copiofi gli effetti delle sue apostoliche fatiche .

5. Mentre il Servo di Dio da alcuni anni fi esercitava nel fanto ministero della predicazione nella Tucumania, fu da' (uoi Superiori richiamato a Lima, ed eletto Vicario, e Prefetto del nuovo convento di fanta Maria degli Angioli, del quale fu poi anche dichiarato Guardiano . Ma il Santo benchè per l'ubbidienza dovuta a' Superioti accettaffe l' ufficio commeffogli , procuro nondimeno di rinunziarlo più prefto, che gli fa poffibile, come fece, per avere la confolazione di essere sempre suddito, e non superiore degli altri . La città di Lima adunque su di li innanzi il teatro delle virtù di quest'nomo apostolico . Quivi egli predicava frequentemente anche per le ftrade, e nelle pubbliche piazze, e dove fi radunava gente con offesa del Signore, o almeno con pericolo d' offenderlo; e deposto ogni umano rispetto, parlava con tale nazione dello Spirito fanto, che innumerabili peccatori riduffe a via di penitenaa; e una volta fra l'altre con una fola predica mosse tutta la città di Lima a sar pubblica penitenza per placare lo fdegno di Dio, da cui era minacciata d'un gravissimo flagello. Ascoltava continuamente le confessioni di quelli, che a lui ricorrevano, avendogli Iddio più volte conceduto il dono di conoscere iu ispirito i

peccati occulti de' suoi penitenti . Visitava gl' infermi ne' pubblici ofpedali; confolava, e istruiva le vergini ne' monafterj ; in fomma non v'era opera di carltà verso del proffimo, ch' egli volentieri non intraprendesse, e che con l'ajnto di Dio non tiducesse a buon termine. Nè la moltitudine, e la continuazione di tante occupazioni in benefizio spirituale de' proffimi impediva il Santo dall' attendere alla contemplazione, e alla più esatta cultodia, e fantificazione dell'anima propria. Concioffiachè egli passava talvolta le intere notti nel meditare i mifterj della Vita e Paffione di Gesà Crifto , della quale era divotiffi mo, come altresì lo era dell' augustiffi no Sagramento dell' Altare, onde celebrando la Meifa appariva anche agli 'occhj de' circoftanti cosi ripieno di spirito celette, che esti pure & fentivano muovere a particolar tenerezza, e divozio-ne . E fi puo dire con verità , che la fua vita fosse un' orazione continua, perchè oltre il con-facrare che faceva alla medefima quelle ore che più poteva, aveva fempre nelle fue azioni gli occhi della mente innalzati a Dio , e a lui folo cercava di piacere in tutte le cose .

6. L' orazione pertanto era il canale, per cui l'anima fua veniva ricolmata di grazie celefti, e di virtà, e particolarmente dell' umiltà, base . e fondamento di tutte le altre, onde fentiva di fe tanto baffamente, che non folo fi credè fempre incapace, e indegno di prefedere agliatti . come si è vitto, ma di più godeva d'effere ftrapazzato, e vilipelo. Accadde una volta fra l'altre, che un ino Religioso essendo andato a trovarlo nella fua cella , cominciò a rinfacciargià afpramente , ch'egli era nn luperbo , e un ipocrita, che con una vana apparenza di fantità fi ftudiava d' ingannare tuttl, ma che farebbe vennto un giorno , in cni le fue frodi farebbero venute alla luce, onde avrebbe finito colle fue fi- . mulazioni di gabbare la gente. Ad un al amaro rimprovero il Santo tutto allegro e con faccia ridente si getto 2' piedi di quel Religioso, e lo ringrasio, confessando ch'egli l'aveva conesciuto per quello, ch'era, e lo pregò a volergli perdonare, e a ottenergli da Dio mifericordia colle fue orazioni. Un' altra volta effendofi portato il Servo di Dio a visitate un suo Religioso infermo, ch' era tenuto per uomo grave ed erndito, fentì riceversi con questo faluto: Che vieni a fare quada me , o frate ipocrita , forfe per ingannarmi, come fui con gli altri? Vattene via, ne comparirmi mai pià davanti . Un complimento di fimil tempra, e coaì inaspettato punto non lo turbò, anzi lo riempì di giubbilo, onde con volto tranquillo e fereno rispole : Padre, avete det-

so il vero.

7. Aveva Iddio vistato più volre questo suo Servo con diverse, e gravi malattie, che gli avevano servito d'esercicio di pazienza; ma alla sine su affalito da una più grave dell'altre, la quale

quale dopo averio più che mai perfezionato , lo trasporto dall' efilio alla patria. Cominciò queffa mallattia nel mele di Maggio con acuti dolori , e con febbre affai gagliarda , onde il Santo non pote più alzarsi dal suo povero letticciuolo. In quello stato egli spesso rivolgeva gli occhi a un Crocissso, e al sentire le punture de' dolori dicewa: O me felice! che non avendo forze battanti ... domare e fagellare quello corpo mio nemico , viene in mio foccorfo la mano di Dio , e fa le mie vendette! Del retto se ne stava colla mente tutta raccolta in Dio, fi faceva leggere le meditazioni del P. Granata, e or uno, or un altro Salmo, o pure il fanto Vangelo, dov' è narrata la Passione di Gesù Cristo, e alcuni inni in lode della fantissima Vergine, per cui ebbe fempre una fingolar divozione . Le parole che di quando in quando uscivano dalla fua bocca altre non erano , fe non quefter Sta glorificato Iddio. Il Signore, durante la fus malattia , fi degno di confolarlo con alcune vifioni, ed eftali, dopo l'ultima delle quali ritornato in se diffe quelle parole del falmo 121. Letatus fum in bir , que dilla funt mibi , in domum Domini ibimus . Uno de' Religiofi , che l'affifteva , gli diffe : Voi dunque, o Padre, presto ve n'anderete in Paradifo, vi prego a ricordarvi di me . Si, ( rifpofe il Santo ) anderò in Paradifo, ma per ti meriti della Poffione , e della morte di Gesti Criffo , giacebe quanto a me io feno un grandiffimo peccatore: e quando farò giunto alla beata patria, vi farò un buon amico . Riceve i fanti Sacramenti del Viatico, e dell'Eftrema unzione con fentimenti viviffimi d' amore, d' umiltà, di fiducia, e di gratitudine verso Geaù Cristo, e dopo essersi licenalato da' suoi Religiofi, a' quali raccomando l' efatta offervanza della loro regola, nel giorno da lui predetto , che fu il di 14. di Luglio , fefta di a. Bonaventura, ch'egli aveva venerato fingolarmente, come per un placido fonno s' addormento nel Signore; ma in quefto giorno 24. di Luglio se ne fa la commemorazione nel Martirologio Romano. Iddio lo glorificò dopo morte con molti miracoli, e la fanta memorla di Benedetto XIII. folennemente lo canonizao con Bolla pubblicata ai 27. Dicembre del 1726.

Gischt non å pub da ogni forra di perfina minter lot en je, a i cartitig rande di quebo Sanimitero do ett processer l'altrai eterna faltae, a' limit siere od attut it has umità, e, le fits passieure and trait fait has umità e, le fits passieure and trait en glidraparai, e le ingiurie, e monlto articologia de la processor de la constanta de l'altra particologia de la constanta de l'articologia del l'articologia de l'articologia del l

# 25. Luglio. Sante Tea e Valentina Vergini e Martiri, e S. Paolo Martire.

Secolo IV.

La floria di questi fanci Marciri è deferitta da Eufebio nel fuo libro del Marciri di Palestina, che el Roissart ha inferito nella fua Raccolta de tie li retti spueri nel Marciri. Si vuda alla pog. 181, dall'astrona di Vivona.

'Imperatore Massimino, che su persecutore u de' Cristiani anche più sero; e piu spietato di Diocleziano, e di Maffirmano, dettino nell'anno 308. al governo di Palettina l'irmiliano in luogo di Urbano, che pe' fuoi enormi delitti carico di confusione e d'obbrobrio era stato dal medelimo Massimino fatto decapitare nella città di Cetarea. Questo nuovo Governatore a fine di rendersi più gradito all'Imperatore , credè di dover dar principio al fuo governo dal dimottrare una straordinaria fierezza contro de' Crittiani, i quali da cinque anni addietro erano in quella provincia espotti ad una continua e furiosa perfecuzione Era già da gran tempo nella Tebaide un'innumerabile moltitudine di Confessort, condannati a cavare il marmo in un luogo, detto Porfirite dalle cave del Porfido, che ivi fono. Novanta fette di quefti Confessori infierne colle loro mogli , e co figliuoli loro , tutte perfone . di onorata condizione, furono mandati nella... Paleftina a Firmiliano, il quale fece a ciaschedun di loro tagliare con un ferro rovente i nervi della giuntura del piede finifiro, e cavat l'occhio deftro, e coal florpiati if condanno a lavorare nelle miniere di metalli della stessa provlucia della Paleffina, acciocche fra I difagi e gli ftenti finisero i loro giorni. Nella stessa maniera furono trattati alcuni altri della Paleftina, che dall' anteceffore di Firmiliano , cioè da Urbano, erano stati destinati ad imparaze l'infame arte di gladiatore. Queffi non avendo voluto mai ricevere il vitto, ch' era loro fomminifirato dai

procuratori del Fifco, a' quali erano flati confegnati, e molto meno avendo confenitio d'addettrafi al meltiere di gladiatore, furono prima tormentati con una crudel fame, e con difpietate battiture; poi florpiati come gli altri nel piede finistro, e privati dell' occhio dettini compagnia d'atcani altria Confediri della città d'acciona della città d'acciona calculationi della città d'acciona calcul

di Cefarea, furono condannati alle minlere. 2. A queste prime prove di crudelià, che Firmiliano diede nel principio del suo governo, ne succedettero ben presto delle altre anchemaggiori. Concioffiache effendo stati presi alcuni Criftiani, che nella città di Gaza s' erano adunasi per ndire la lezione della fanta Scrittura, Firmiliano li divise in due classi ; e agli nui fece tagliare il garetto del piede finifiro, e cavar l'occhio dettro, ed agli altri anche più crudelmente fece con unghie di ferro lacerare i fianchi . Di questo numero furono particolarmente due vergini, le quali mostrarono un coraggio più che virile. La prima di esse non da Eusebio, ma in antiche memorie è nominata Tea, e l'altra Valentina. Avendo Firmiliano minacciato a Tea, la qual era della città di Gaza, di far esporre la fua pudicizia alle infamie del postribolo, essa non potè ritenersi dal biasimare altamente l' istesso Imperatore, che desse a giudici così inumani e brutali il governo delle provincie . Irritato il Governatore per "questa sua libertà di parlare, la fece prima battere coi flagelli, poi dittefa full' eculeo le fece coll' unghie di ferro lacerare i fianchi . Nel mentre che i carnefici con tutte le loro forze efercitavano questo barbaro tormento fopra il corpo di Tea, un' altra vergine per nome Valentina, nativa di Cefarea, vile e difpregevole d'aspesto, ma dotata d'un animo forte e generoso più di quel che portava la sua condizione di femmina, e affai più Illuftre di tutti quegli eroi, e filosofi, che per la loro libertà di parlare fono tanto celebrati fra Greci, non potendo soffrire di veder Tea si crudelmentetrattata, di mezzo alla turba cominciò a gridare contro il Giudice : E fino a quando tormenterai tu cost fhietatamente la mia ferella ? Così ella chiamava Tea, non perchè fosse tale pel vincolo del fangue, ma perchè lo era per la professione della medefina Religione, e pel vincolo della carità. A tali parole efacerbato il tiranno, comando che totto fosse arrestata questa coraggiosa vergine, e condotta alla fna prefenza. Ella fubito si dichiaro Cristiana, ma il Giudice fulle prime, depotra almeno apparentemente la fua ficrezza, procuro con buone parole d'indurla a fagrificare agli Dei . Valentina però non fi lasciò fedurre da queste dolci maniere , e costantemente ricuso di fare ciò, che le fi chiedeva. Nondimeno il tiranno la fece a forza condurre fino a piè dell' altare degl'idoli . Ma ella fempre fimile a io fteffa, e fenz' aver nulla perduto del fue primiero coraggio, con forte e vigorofo piede diede de ciaci al l'ara del profano fignificio, e la rovefciò col fuoco, che v' era fopra. Per la qual con Firmiliano a golfa di una feroce bettia ferito, comando che i el foffa con unghia di ferro lacontenda de la comando de la comando de la che pareva ch'egli fi voleffa fiatire delle fue cerni verginati. Dipol ordinò, ch'ella infieme con finta Tea, foffic coufamusa dalle famme, come

fu prontamente efeguito. 3. Al martirio di quette due gloriose Vergi-ni succedè immediatamente quello di s. Paolo, che fu condannato ad effere decapitato per la fua costanza nella professione della Fede, e del nome di Gesù Cristo. Questo invisto campione... giunto che fu al luogo del supplizio, pregò il carnefice, che già ttava per recidergli la tetta, a concedergli un po' di tempo da far orazione pri-ma che efeguita fosse la fentenza. E ottenutolo prego ad alta voce il Signore, primieramente d'aver pietà di tutti i Criffiani, e di render loro pretto la ficurezza, e la pace . Indi fece orazio ne per li Giudei, e per li Samaritani, acciocchè fi convertiffero alla Fede in Gesu Crifto. Poi supplico Iddio per li Gentili, acciocchè si degnasse di far loro conoscere e abbracciare la verità . Finalmente prego fervorofamente il Signore per l' ifteffo Giudice, che l'aveva coudannato alla... morte, per gl'Imperadori, benchè nemici implacabili del nome crittiano, e fino per l'ifteffo carnefice, che stava già sul punto di tagliargli la tefta, acciocche non imputaffe loro a colpaquanto avevano fatto, ed erano per fare contro di lui , cioè che non li punisse per la sua morte. Quefte parole, che dette ad alsa voce furono udite dal carnefice, e dalla moltitudine de' circoftanti, risvegliarono in tutti una grande ammiraziona, e cavarono dagli occhi di molti lagrime di compassione . Ma Paolo , finita ch' ebbe la fua orazione, fi mise in atto di ricevere il colpo, e presento coraggiosamante il collo al carnefice, che gli recise il capo, e così egli andò a ricevere nel Cielo la palma immortale della fua vittoria . Seguì il martirio di s. Paolo, e delle fante Tea e Valentina ai 25. di Luglio dell'anno 308., nel qual giorno fono descritti i loro nomi nel Martirologio Romano .

Esiébio, che con poche parole ha riportato il martiro de quello Santo, ha finnta coda utile il deferivere con maggior elentione la pregitiera, che gli face gri li sulo precuoria, e per quella, che gli davano la morte, come al quello finnatriro. E cortamente e il con e più gloriofa, è almeno più necefirira ad effere simitata, perchà affii più frequenti fono le cocasioni di praticaria, che non fono quelle di fodirie il martirio, a utili marco. Di face similata perchà affii più frequenti fono le occasioni di praticaria, che non fono quelle di fodirie il martirio, qualilla nece. Di fatto stifii feedia viviene, che non fono quelle di fodirie il martiro.

G ore

fi creda inginriato da qualche fuo proffimo, o almeno formi fospetto, che o lo disprezzi, o gli faccia qualche torto, o gli rechi al cun dan-no, e quindi fubito ne nafce fe non un odio politivo, e formale, almeno una certa aversione, e un certo rancore, che pur troppo fe fi lafcia prender piede, finifce iu odio . Ora per tenerci lontani da si gran male, dobbiamo aver fempre davanti agli occhi le parole del nostro divin Redentore, che così ci comanda : Io vi dico: amate i voliri nemici , fate del bene a quelli , che vi cdiano, e pregate per quelli, che vi perfeguitano, e vi calunniano, acciocche fiate figliuoli del voltro padre, che è inCrelo il quale fa nafcere il fole fito fopra i buoni , e fopra i cattroi , e che fa piovere fopra i giufti , e gl' ingiuffi 1. Nè folamente colle parole ci ha intimato Cristo questo comando, ma ce lo ha confermato ancora con l'esempio, allerene confitto fopra della Croce, vicino già a confumare il fagrifizio della noftra redenzione , prego per gl' itteffi fuoi crocififfori con quelle parole indirizzate all' eterno suo Padre : Padre , perdonate a cofloro , poiche nou fanno quel che fanno 1. E perchè non ci rimanesse luogo a scularci da un tal comaudo, come fe fosse superiore all' umana possibilità, Iddio ci ha dati molti esempi di uomini fimili a noi, i quali ajutati e confortati dalla fua potente grazia l'hanno perfettamente adempinto, come fra gli altri hanno fatto e il primo martire s. Stefano, e questo s. Paolo, e altri fenza numero. Or se questi Santi hanno mostrato tanto amore per chi faceva loro quel maggior male , che da un uomo si possa fare ad un altro in questo Mondo; quale scusa avremo noi, se nou Cappiamo sbandire dal nostro cuore ogni forta di rifentimento verso chi nost ci ha satto se non che torti leggieri, e forse ancora piustotto appresi da noi , che reali ed effettivi ? Che le nè le parole di Gasù Crifto , nè l' efempio fuo , nè quello de' Santi non fono valevoli a farci amare chi ci, ha fatto del male, ci muova a ciò fare la terribile minaccia, che Gesù Cristo intima a chiunque ricufa di ubbidire a questo suo comandamento : Se voi perdonerete (dic'egli) agli altri uomini le offefe , che o' banno fatte , anche il voftro padre celeffe perdonerà a voi i voltri peccati ; ma fe vei non perdonerete agli uomini , ne meno il voltro padre vi perdonerà i voltri peccati 3.

26. Luglio.

B. GIOVANNI VESCOVO
DI FERRARA.

Secolo XV.

Un Religioso Gesuato serifle la Vita del beato Giovanni a alcusi anni dopo la sua morte. Ella è riportata dai Bollandish fotto il di x., di Luglio. Si può vedere anche il Morigia nell'Opera intitolata Degli uomini il-Ste, Raec. T. II. lustri de Gesuati, e Feo Belcari nella Vica del beato

Gtovanni Colombini . Irca l'anno 1386. nacque nella Terra di Tof-C fignano, dioceli d' Imola, d' Antonio Tavelli, e di Giovanna fua moglie Giovanni, che dal luogo della nafcita comunemente è chiamato Giovanni Toffiguano . Egli fu allevato da' fuoi genitori con molta diligenza non folo in ciò, che appartiene allo ftudio delle lettere, ma ancora in quello che spetta alla pietà cristiana . E ficcome fin da fanciullo egli diede a conoscere la gravità de' fuoi cottumi , vivendo lontano da' fanciullefchi divertimenti , e la perspicacia del suo ingegno, apprendendo assai facilmente tutto ciò, che gli veniva infegnato; così giunto che fu ad un' età conveniente, suo padre lo mando a ftudiare le leggi nella celebre Università di Bologna. Quivi Giovanni uni con una feria applicazione allo studio un genere di vita asiai esemplare, poichè stava lontano da ogni forta di pericolofa compagnia; era parco nel vitto, e molto affiduo all'orazione; frequentava le chiefe; ed aveva una particolar divozione alla fantifiima Verglne, come a fingolare protestrice di chi brama mantenersi casto. Quindi ne avvenne, che Giovanni gustando le delizie, e conoscendo il pregio de' beni spirituali , fi disgusto ben presto di tuste le cose terrene, e le riputo come un bel nulla, qual fono in verità. Laonde effendo giunto il tempo, che egli doveva prendere la Laurea dottorale, e venuto a Bologna fuo padre per tal effetto, Giovanni gli manifestò il suo pensiero di ritirarfifra uomini molto onorati, e timorati di Dio. Non fenza grave dispiacere intese ciò il padre, il quale tornatofene a cafa tutto dife. gustato, meditava di trasferirsi novamente a Bologna infieme con altri del fito parentado par disporre il figliuolo a prendere la Laurea dottorale .

2. In questo mentre Giovanni ardendo nel sue cuore d'amore di Dio, e tenendo fisse nell'ani-mo quelle parole di Cristo: Chi ama il padre, o la madre, il fratelle, la moglie, o le forelle più di me , non è degno di me ; voltate generofamente le spalle al Mondo, e a quanto egli pno fare fperare a' fuoi feguaci, e vinto ogni umano rifpetto, fi presento al Superiore de Gesuati, chi erano in Bologna, e ottenne d'effere ammeffo fra loro con approvazione universale di que' Religiofi; il che fegui l'anno 1408. Fu indicibile il rammarico, che concepì il padre, e gli altri parenti di Giovanni per questa sua risoluzione s ma, come fuol avvenire in fimili cafi, lo fdegno de' parenti fi calmo , e Glovanni a gran paffi s' avanzò nel cammino della perfezione , pel cui defiderio unicamente a era renduto Religiofo. Egli era stato mandato da Bologna a Venezia, acciocchè lontano da' fuol parenti potesse godere d'una più tranquilla pace, della quale appro-

(1) Matt. 6, 14-15.

attandoff , divenne ben pretto un elemplace di virtà, rispettato e amato da tutti i fuoi Religios. Era fommamente efatto e diligente in tutti gli esercizi della Comunità, a'quali dava sempre la preferenza fopra tutte le altre pratiche di divoaione particolari , per quanto queste potesiero parere eccellenti . Amava gli uffizj più baffi . e più laboriofi, benchè foffe di compleffiene affai delicata. Serviva gl'infermi suoi fratelli con una al caritatevole attenzione, e con tanta umiltà, e con rispetto aì grande, che ben dava a conoscere, com'egli nella persona dell'ammalato ravvifasse la persona di Gesù Cristo. Era poi coa) manfacto, ed affabile nel fuo conversare, che non fu mai veduto alterarsi per qualunque cola gli sosse detta, o fatta ; e però egli s' era guadagnato il cuore di tutti . I fuoi discorfi erano sempre di cose di spirito, procurando con bnone maniere di troncare i ragionamenti di cose di Mondo, fe mai taluno gli aveste introdotti. Ma a può dire che nesiuna cola flesse più a cuore a Giovanni, che il fuggire l'ozio, che è la peste dell' anima, e la porta, per cui facilmente il demonio entra ne cnori, Perciò tutto il tempo, che gli rimaneva libero dalle occupazioni della Comunità, lo impiegava nello Rudio della fagra Scrittura, nel tradurre in lingua volgare alcuni libri di pietà , e nel comporne de' nuovi, fra' quali è molto lodato uno intitolato: La Scala de' Religiof, non avendo egli altra mira in ciò, che d' eccitare vie più fe medefimo con tali mezzi all'amore di Dio , e di giovare quanto più poteva al vantaggio fpiri-

3. Crescendo pertanto ogni di più la fama della pietà , della virtà , e dell'abilità di Giovanni , fu eletto nel Capitolo generale de' fuoi Religiofi tennto in Bologna l'anno 1416., Superiore, ovvero Rettore del monaftero di Ferrara ; il qual impiego con gran ripugnanza fu accettato dall' umile Servo di Dio , perchè fi credeva immeritevole d'ogni forta d'onore , e inabile a prefedere agli altri . Ma perchè quelli appunto, che sfuggono gli onori, e il comando, ne fono ordinariamente l più degni, e i piu capaci, perciò Giovanni efercitò l' uthaio di Saperiore con fua fomma lode, e con vantaggio di queili, che furono alla fua cura commeffi . Concioffiache fapendo egli beniffimo, che difficilmente un Superiore fa profitto colle fue ammonizioni, quando le parole non fieno accompagnate dall' efempio, fi fludio di perfezionarfi in ogni genere di virtù, e in quelle particolarmente, che più convenivano al fuo flato, e le quali desiderava di veder fiorire ne" fuoi Religiofi. Quefte erano principalmente lo fludio dell' orazione, in cui egli diceva confiftere tutta la fomma dello flato religiofo ; i' efercizio delle opere di carità in benefizio de' proffimi ; l' impiego del tempo in cose utili, per infuggire l'ozio, e per non perdere fenza frutto un dono, che ld-

suele de fuoi profimi.

allo concede agli somini, perchè lo fipendano in vastaggio della mine lovo ; e foprattro l'umità, fondamento di trute le altre virrè ; nella quale, percio più che in oggi altra geli empre fi effectciempi; Perocchè crimalio effindo fiperitore, ciempi; Perocchè crimalio effindo fiperitore, el 'impiegava negli mili più vili, ed abbietti della si' mpiegava negli mili più vili, ed abbietti della fia preferera gali latri, onde appena ticofi tre anni, a che egil era Superitore, i daopre in trutto piego a lai troppo gravofo, e pretto che infaffici libe, ekbetes minuli firmono i foti centari i.

4. Così il Servo di Dio cercava sempre l'ultimo luogo; ma il Signore, che fi compiace talvolta d'innalzare gli umili anche negli occhi degli uomini, dispose, che dovendoù nell'an-no 1431. provvedere di Vescovo la Chiesa di Ferrara, il somme Pontefice Eugenio IV., cui fu fatta nota la fingolare ed eminente virtù di Giovanni, lo deftinaffe a riempiere quella Sede . All'avvifo d' nna tale elezione, che fu recato a Giovanni da Niccolo d'Ette allora Marchefe di Ferrara, egli cominció a tremar tutto da capo a piedi, e a protestars, che non avrebbe mai accettata una fimile dignità , allegando di quefo fuo rifiuto tutte quelle ragioni, che gli feppe fuggerire la fuz profonda umiltà. Ma finalmente un positivo precetto del Papa, e il configlio di tutte le persone favie, e dabbene, alle quali ricorie per effere illuminato , viniero la fua ripugnanza, e gli fecero fottoporre il capo alla fagra Ordinazione, che fu fatta dal Vescovo di Mantova. Da quel tempo in poi il fanto Vekovo non penso ad altro, che ad adempiere tutte le parti di un buon paffore, e ad ottenerne da Dio la grazia con orazioni continue, ferventi , con diginni , e vigilie , e con ogui forta d'aufterità , non avendone tralafciata alcuna di quelle, ch' era fiato folito praticare nello flato di femplice e povero Gefusto, anzi avendovene aggiunte delle nnove. Dandogli perciò il Signore quello spirito in abbondanza, di cut ha bisogno un nomo, ch'esercita l'apostolaro, a vide ben toko Giovanni amministrare continuamente al fno popolo la parola di Dio con... molto zelo, e con dottrina apprefa nelle fante Scritture, nella meditazione, e nell'orazione : vifitare prima entre le Chiefe della città di Ferrara, poi tutta la Diocefi, per lo più a piedi; ovvero moniato fopra di un vile giumefito; il che egli fece più volte nel tempo del suo vescovado, infegnando da per tutto, e a tutti la via del Cielo, facendo favisfimi regolamenti pel culto di Dio, e pel bene delle anime, e vegliando con grande follecitudine, acciocchè coll'oifervanza degli ordini fuci fi toglieffero gli abufi, e gli fcandoli . E tale fu la fama , che ben prefto fi fparfe della fua prudenza e deftrezza a togliere gli abnfi, che fu con apoftolica autorità deputato a vifitare tutti i monafteri ai d'uomini, che di donne della diocesi di Ferrara, con vantaggio mirabile della regolare disciplina.

3. Dovette però il fante Vescovo affentarsi per qualcha tempo dalla sua diocesi per intervenire al Concillo di Bafilea, al quale avendo egli deputato in suo luogo nn eerto Simone della Val-le celebre Canonista, scusandosi d'andarvi In... persona ; non fu da' Padri del Concilio ammesfa la fua fcufa, ma vollero che perfonalmente v'intervenisie , tanta ara la filma , che di lui a' aveva . Laonde il fanto Prelato portatofi a Bafilea, affittette con molta fua lode al Concilio dal mese di Maggio sino al Dicembre del 1433., nel qual tempo gli riuscì d'ottenere per la sua cagionevole fanità la permissione di sar ritorno alla fua Chiefa. Quivi dopo alcuni anni gli a'aprì il campo di fare una più luminofa comparfa, che non aveva fatta in Basilea , in occasione chenel 1428, fu convocato nella città di Ferrara il Concilio generale, che poi trasferito, e terminato in Firenze, si chiamo Concilio Fiorentino. Si portarono in quasta congiuntura in Ferrara il fommo Pontefice Euganio IV., e l'Imperator de' Greci Giovanni Paleologo, e il Patriarca di Costantinopoli, con molti altri Vescovi. Fra tanti ragguardevolissimt personaggi si vide risplendere il beato Giovanni per la fua dottrina, per la fua umiltà, per la carità, per l'ospitalità, che in tale occasione efercito, e per la altra sue virtù la quali ognuno era coftretto di riconoscere in lui. a d'ammirara . Essendo poi in questo mantre , cioè nell'anno . 439. , sopravvenuta in Ferrara la pefte, per cui quella fagra adunanza fi trasfer) in Firenze; il besto Prelato non giudico di dover andarvi, ma volle rimanere ad affiltere il suo popolo in quell'effremo bisogno, pronto a dare per la falute di effo la fua propria vita .

6. Di fatto fi diede il buon Pattore a soccerrere in ogni maniara quei ch'erano attaccati dal male contagioso, e prima d'ogni cosa pensò a placare colle fae penitenze, a orazioni lo fdegno di Dio, da cui vengono fimili flagelli . E furono sì accette al Signore la preghiera di questo suo fervo, cha in breve tempo la pafta cesao, di modo che pochi de' suoi Ferraresi rimasero morti . Così la città di Ferrara provo in quest' occasione gli effetti della carità del fuo fanto Pattore , come di continao li provarono tutte la perione bifognofe, Perocchè coatento egli di vivere in una grande povartà, dava quanto aveva a' poveri, de quali, el diceva, e non mie fono l'entrate del vefcovado. Più volte non avendo che dara a chi gli chiadeva limofina, giunfe a spogliarfi della sue madefime vefti, per non rimandara difgustato chi a lui era ricorfo per sovvenimento. Per giovare a' poverà anche dopo la fua morte egli fondo, e fiabilì in Farrara il grande ofpedale detto di s. Anna, a cui diede ottimi ragolamenti, onde potesse ben man-

tenerfi , ed effere utile 2 que' poveri infarmi , che nelle malattie loro non hanno come curarfi . Finalmente fi puè annoverare fra le opere di carità del Santo a favore della città di Ferrara , l'averla una volta fra l'altra prefervata miracolofamenta dall' inondazione del Pò. Erano cresciate le acque di quel gfan fiume a fegno, che fuperati gli argini, inondavano già buona parte della campagna, a minacciavano di fommergere l'ifteffa città . Si trovavano parciò e il Marchefe di Ferrara, e tntti i cittadini in una sì grande cofternazione, cha non fapevano a qual partito appigliarfi . Allora il Santo Vescovo piano di Fede nell'onnipotente e mifericordiofo Signore, chiamo a fe uno de fuoi facerdoti, e scritte sopra di una car-ta queste parole: Nel nome di Gesù Crista ti comando, o fiume, che tuprello vitorni nel tuo letto, glie la diede con ordine d'andare a gettarla nel fiume , proferendo quelle parole , a accompagnandole col fegno della Croce . Ricusò il prete di fare quanto il fanto Vescovo gli aveva ordinato; onde egli medefimo ando proceffionalmente fin dove glielo permifa la piena del fiume, a gettata nell'acque quella carta, e proferendo le parole che in essa erano scritte con sare un segno di Croce, fi vide a un tratto con evidente prodigio quella gran copia d'acque come sparire, e lasciare asciutti e la città, e i campi; per la qual cosa tutti i Ferraresi alzarono le loro voci al Cielo. e ringraziarono Iddio, che par li meriti del lo-ro Pattore gli avefle liberati da sì gran pericolo...

7. E pure un Vescovo°di tanto merito, a di tanta virtù ebbe a foffrire gl' infulti d'una lingua maledica a calunniatrice, che gli accitò contro una fiera burrasca, la quale servì a maggiormenta perfezionare la fua virtù . Aveva il beate Giovanni al fuo fervizio un Cappellano di nn naturale affai torbido a foriofo, e di coftumi diffolsti . Il fanto Prelato, come padre amorofo, tento egni mezzo di ammonizioni, a d'efortazioni piene di doleezza infieme e di forza per ridurlo ful buen sentiero . Ma il cattivo sacerdote in vece d' approfittarne, s' allontano dalla cafa, e dal servizio del Vescovo per potere con maggiore libertà, a fenz' alcon ritagno vivere a fuo talento . Ne di ciò contento cominciò a spargere calunnie contro del Prelato, a l'accuso appresso il Marchefe di Ferrara, che cercaffe d'alienare da da lui l' animo da' fuoi fudditi ; che fi fosse imbrattato di fozzure carnali ; che aveste diffipati i bani della Chiefa, ed altri fimili delitti. E perchè per una parte la calunnia trova por troppo facilmente credito, e per l'altra il calunniatore seppe con arte diabolica dare alle sue imposture cert' aria di verità atta a ingannare; il Marchefe di Ferrera prestando sede all'iniquo seminatore di zizanie, concepi grande fdegno contro del Prelato, a fi diede in mille maniere a travagliarlo. Il fanto Vescovo soffriva tutti i mali trattamenti, che gli erano fatti, con grande tranquillità d'ani-

mo, affidato ful teffimonio della fua buona coscienza, e animato dalla considerazione, che per questa strada sono passati i Santi, e l'autore stesso della fantità Gesù Cristo: nè diffe mai parola alcuna contro i fuoi detrattori, intento folamente a pregare per effi umilmente il Signore, acciocchè desse loro grazia di ravvedersi, e sar penitenza de' loro peccati. Ma perchè le perfecuzioni ogni giorno più crescevano, e con esse cre-Scevano ancora gli scandoli ; perciò il beato Gio-vanni pensò di scrivere al Marchese di Ferrara una lettera per giuftificarfi da tutti i delitti, che gli erano apposti; ma poi giudico esser meglio di lasciar tutta la sua causanelle mani di Dio: e per dar luogo all'ira del Marchefe, fi partì da Ferrara, e fi rifugio apprefio Eugenio IV., che allora faceva la fua dimora in Firenze. S'avvide ben presto il Marchese di quanto danno fosse alla Chiefa di Ferrara l'affenza del fuo pattore, onde accortofi del fuo inganno, e pensitofi del fuo errore, invio un ambafciadore al Papa Eugenio per domandare perdono del fuo male operato. e per chicdere, che Giovanni fosse rimandato alla sua Chiefa . E perchè il sommo Pontefice si enottrò rettio a concedere quel che gli era chieflo , ando l'istesso Marchese in persona a prothrarfegli a'piedi , e ottenne finalmente dalla cle-

menza del Papa quanto braniava.

8. Ritornò pertanto a Ferrara il fanto Vescovo carico d'una nuova gloria, e più rispettato che prima da tutto il popolo, e dal Principe stesso; del che egli si vatie per viepiù promuovere il bene delle anime, e la riforma de' coflumi , finchè dopo quiodici anni in circa di Vescovado venne il tempo d'andarsene a godere l' eterna ricompensa delle sue fatiche . Ma dovette prima di giungere alla corona della gioria immortale, foffrire gli acutiffimi dolori d' una penola malattia, in mezzo a' quali coulervo fempre grande ilarità di femblante, e quanto più effi erano atroci, tanto più ne ringraziava e benediceva il Signore, e con gli occhi rivolti al Cielo andava ripetendo: Dolciffimo Gesà, padre e redentore dell' anima mia, quando verrà quell' ora, da me santo defiderasa , che depoilo il terreno incarco di quello corpo , l' anima mia fe ne volera a... voi , che fiete il fuo creatore , e il fuo redentore ? Con tali sentimenti di pietà ricevè il fantissimo Viatico , e l'estrema Unzione , spargendo in tale occafione tanta copia di lagrime, e facendo asti di sì profonda umiltà, che recarono flupore infieme e edificazione a tutti i circoffanti, Finalmente nel dì 24. di Luglio del 1446. avendo fulle labbra il dolciffimo nome di Gesù placidamente spirò . Il fuo corpo fu feppellito, com' egli aveva ordinato nel suo testamento, nella Chiesa di s. Girolamo de Gefuati di Ferrara. La qual Chiefa col fuo convento, effendo stata dopo la soppressione di quell' Ordine, feguita l'anno 1668., conceduta ai Padri Carmelitani fealzi, quefli ful principio del corrente fecolo fecero fabbricare una nuova Chiefa, ove fu trafportato folenmemette ai 19.4 Ottobre del 1712. dal Cardinal del Verme il corpo del beato Giovanni, che il Signore in ogni tempo ha glorificato con molti miracoli

operati per la fua interceffione . Noi vediamo in quel che accadde a questo fanto Vescovo in proposito di quel suo prete . quanto male posta fare una lingua maledica . la quale giunfe ad ingannare il Marchefe di Ferrara, . e indurlo a perseguitare un Prelato si degno, e sì fanto qual' era il beato Giovanni . Percio l' Apoftolo s. Giacomo I dice , che la lingua è bensi un piccol membro del nostro corpo , ma che fa cofe grandi .. ; ch' effa è un fuoco , e un ammoffo d' iniquità . cioè l'iffrumento, di cui fi vagliono gli uomini malvagi per commettere, e per far commettere agli altri ogni forta di male: ch' effà è un membro, che infetta tutto il corpo, che infiamma tutto il corfo della nostra vita, e ffendo essa medesima infiamma ta dal fisoco dell' inferno : che è lo fteffo che dire , che la lingua è come il canale, pel quale le no-fire fregolate panioni comunicano la loro corruzione al complesso delle nostre azioni in tutto il corfo della vita; e che il demonio è quello , che se ne serve come d'istrumento per l'esecuzione de' suoi iniqui disegni : cb' effa è un male inquieto , e piena di un veleno mortale . Quindi dec apprendere ognuno primieramente a chiedere a Dio la grazia di tener fempre a freno la propria lingua , che, come dice l'ifteffo Apoftolo a. Giacomo, é più difficile a domarfi di qualunque forta di beftie feroci, e che neffin uomo può domare. cioè colle proprie forze, come offerva s. Agoffino, ma lo può col foccorfo, e colla grazia di Dio : onde fi dee spesso ricorrere al Signore con quella preghiera del fanto David 2: Mettete,o Signore,una cuflodi a alla mia bocca, e una porta d'intorno alle mie lab-bra, acciocche il mio cuore (che è quello, che fa parlare la lingua ) non fi rivolga a dir parole maligne . Bifogna fecondariamente andar molto cau - . to nel prestar sede a chi sparge cose svantaggiose alla riputazione del proffimo , giacchè si vede quanto facilmente si trovino lingue malediche, che cercano di sfogare la loro rabbia, e il loro livore , fenza punto curarfi della verità . Finalmente non dobbiamo maravigliarci, nè rattriffarci, fe vediamo armarfi contro di noi per qualche opera buona , che fi faccia coll' aiuto di Dio, coloro, che,come dice il fanto David3, banno la spada fulle loro labbra , poichè tal è stata dopo Gesù Cristo medesimo la forte di quasi tutti i Santi, e particolarmente di questo Beato, che infegna a tutti col fuo efempio a foffrire con pazienza le calunnie , e le maldicenze , a rimettere a Dio la disesa della propria innocenza, e a pregare il Signore per li detrattori, e calunniato-

ri . Così la loro malizia fi converte in materia di

merito, e di gloria immortale per le animo-

# 27. Luglio .

#### SANTI MONACI DELLA SIRIA MARTIRI.

Secolo VI.

Da una Supplica, che diedero i monaci della Siria al fommo ponescie e. Ormicla, e a Giovanni Vescovo di Cofantinopoli, injevice aggli anti de quanu Gundia generadie di constanti di constanti di constanti di conplichte fiaderia colla rifoglia di e. Ormicla sono ripersale dall'en e. Cartinal Baronio nel pino Arandi all'anno (17, e 118. Ne parta anche il Cartinale Opi nella fua liforia ecclipialite ili k. 8-1, 11-e seg.

Apoichè în îcacciato dalla fua fede d' An-tiochia il fanto Patriarca Flaviano fecondo, vi su per opera dell'empioImperatore Anastatio nell'anno 513. collocato un mostro, degno dell' abominazione di tutti i Cattolici, e non già meritevole d'occupare quel trono confacrato dal principe degli Apostoli s. Pietro, e rispettato, e venerato in tutta la Chiesa. Costui, che fi chiamava Severo, era nato, e allevato nel paganetimo, e per isfuggire la pena dell' ultimo supplizio, che s'era meritata per le sue iniquità, fi sece criftiano, e poi monaco . Ma col cambiar religione, poco o nulla cambio di coftumi ; ed estendo inforta l' eresia Eutichiana , egli non folo l'abbracciò, ma di più fi fece capo d' una fetta, che fi chiamò degli Acefali, ovvero anche dal nome suo de Severiani. Quest' uomo scellerato allorche si vide posto sulla cattedra patriarcale d' Antiochia , unitofi con Pietro intruso Vescovo d'Apamea, e al pari, e sorse oiù di lui malvagio, e scostumato, e coll' iniquo Senaja, che prima d'effère battezzato era flato ordinato Vescovo di Gerapoli, fidiede a perseguitare con una rabbia incredibile tutti i Cattolici, che difendevano il Concilio Calcedonese , anatematizzato dagli Eutichiani, perchè in effo era stara condannasa la loro erefia. Nella qual persecuzione questi iniqui Vescovi erano spalleggiati, e sostenuti dall'Imperatore Anastasio furiofo eretico Eutichiano . Il turbine di questa perfecuzione, che tutta perturbò e fconvolfe la perfecuzione, che tutta perturbo e iconvone la Chiefa orientale, si scaricò principalmente sopra de' monaci della seconda Siria, come quelli, che, deteffato l'errore eutichiano, da cui s'erano lasciati per qualche tempo sedurre, erano divenuti i più zelanti disensori del Concllio Calcedonese . 2. Severo adunque, e Pietro d' Apamea co' loro aderenti , meffe infieme delle truppe di mafnadieri , e di gentaglia pronta ad ogni forta di male, l'inviarono a que' monasteri, dove sapevano effere i monaci, che con premura maggiore degli altri foftenevano la cattolica Fede contro gli Eutichiani, nè volevano in modo alcuno anatematizzare il Concilio Calcedonese, e il gran Pontefice s. Leone, come ne venivano in tutte

le maniere sollecitati. Que' ministri pertanto del furore di Severo, e di Pietro andarono ad affalire diverfi monafterj ; e de' monaci, che v'erano, parte ne presero, e li portarono via per mal-. trattarli a lor talento, parte ne lasciarono affatto spogliati e nudi, parte ne ricoprirono per disprezzo con vesti asiai lacere, e consumate, molti ne ferirono gravemente di modo che di fi a poco tempo morirono. Nè di clò contenti que' fuorafcitì, mifero a ruba i monafteri, e le chiese , portandone via quel più che poterono di mobili, e di sagre suppellettili. Un giorno poi fra gli altri, che que' poveri monaci perseguitati per fottrarfi a tante e sì inique veffazioni, adunatifi infieme fe n'andavano al monaftero dell'abate Simeone, a fine di trattare della caufa della Chiefa, caddero in un' imboscara tesa loro dagli empj Severiani. Costoro gettatifi improvvisamente addosto a quella truppa di buoni servi di Dio, ne uccifero trecento cinquanta, tutti uomini invecchisti ne' combattimenti foftenuti per la Fede cattolica, e per la difesa del Concilio di Calcedonia, e del fommo Pontefice s. Leone, e gloriofi per le vittorie, che avevano riportate de loro nemici . E Infierendo contro di essi anche dopo la morte, il lasciarono in mezzo alla campagna nudi ed insepolti, acciocche servissero di spettacolo a chiunque si fosse imbattuto a mirarli, e fossero pascolo degli avoltoi, e delle fiere. Molti altri monaci poi furono anche in questa 'occafione feriti a morte, nè fopravvissero lungo tempo alle loro ferite . De' quali monaci così barbaramente trucidati nell'anno 517. in odio della cattolica Fede, e particolarmente di que' 350. fi fa come di gloriofi Martiri memoria nel Martirologio Romano ai 21. di questo niese.

3. Gli altri monaci, che fcamparono da tanti e-sì gravi pericoli , ricorfero all' Imperatore Anastasio, a cui deputarono due di loro de' più venerabili, per ottener d'effere dalla fua fuprema autorità difesi contro le oppressioni de Severiani . Ma l' Imperatore invifchiato anch' effo negli errori di quegli eretici, ricusò d'ascoltarli, dando con ciò a divedere, che non fenza la fua approvazione erano state commesse tante iniquità. Rigettati pertanto i monaci dall' Imperatore, fi rivolfero ad implorare l'ajuto del fommo Pontefice, che allora era s. Ormifda, come di quello, che effendo, com' effi lo chiamano, il Patriarca di tutto il Mondo, il principe de paftori, il dottore e il medico delle anime, e il capo di tatti, doveva aver di tutti special cura, co sollecitudine . A lui dunque espongono i patimenti, ehe foffrono , e le perfecuzioni , che loro vengono fatte, le quali per altro, com effi dicono , foffriamo di buona voglia, fapendo , che tutti i patimenti di quello Mondo non fono proporzionati a quella gloria, che un giorno farà in noi manifellata. Indi lo pregano a volere colla verga della sua autorità pattorale cacciare i lupi suor

dell'ovile, e come capo aver pietà delle membra lacere del fuo corpo, e come medico reltiutire colle de detrine e orzaioni alle anime loro Ja fanità. Dal che apparifice affai intero, che fe è venerano come martiri que' 350. monaci, che in odio della Fede furono crudelmente uccifa, fe dee per gli altri aver quella venerazione, che

è dovuta a generofi Confesfori di Cristo. 4. La lettera, che il fanto Pontefice Ormifda feriffe in risposta a questi monaci in data de' 10. di Febbrajo del 518., e che indirizzo a tutti . Cattolici dell' Oriente, i quali per la fteffa cauta della Fede erano vellati ed afflitti; quefta lettera, dico, è.così ripiena di forti motivi, e di vivi fentimenti atti a infpirar coraggio per foffrire con frutto le tribulazioni della vita prefente . che può servire non selo per compimento della ftoria di quetti fanti Monaci martiri , e confesfori, ma ancora per materia di rifleffione a... chiunque la leggerà; onde qui ne trascriveremo una parte. Ail'intendere dalla lessura delle vostre lettere ( dice il fanto Pontefice ) la floltezza de' nemici di Dio, e il furore degli infedeli, i quali moffi da forrito maligno odiano il Signore, e perfeguitano empiamente i fuoi membri , bo benedetto il Signore, che ha mantenuta falda la Fedede' fuoi foldati in mezzo a nemici . . Ma quelli travagli non fono nuovi alla Chiefa , e a veri figliuoli fuoi , i quali per altro fono efaltati per queili fleffi menni , pe' quali fi tenta umiliarli , e deprimerli . E' cofa folita ai fedeli fervi di Dio l' acquistare per merzo della morte del corpo la preziofa vita dell' anima . Si perdono in vero beni caduchi, ma fi fa acquiile di beni eterni; e mentre che l'uomo è provato per merro della perfecuzione, diviene la fleffa perfecunione materia e accasone di merito . Gli fiolii , e accecati dal loro furore non fanno, che mandano al regno di Dio coloro, che fi credono di feparare dal conforzio degli nomini . Ma quei che illuminati dalla Fede fanno qual fia il gloriofo termine de loro pal eimenti , fi rallegrano in mezzo de medefimi , e gli ambifcono . Sanno , ab' è fpettatore de loro combattimenti quel Dio , che con immenfa liberalità vimunera i vincitori . Perocchè chi non rellerebbe abbattuto dalle avverfità , se non fi consolaffe collawilla de' premj, che flanno rifervati a chi con pagienza le foffre ? Quella fperanza è quella , che. non ci lafcia wenir meno, nè cadere nella difperazione, perciocchè colla fua dolcezza tempera l' amarezza de' patimenti . Concioffache chi a confronto de beni futuri farà conto de prefenti ? Chi ricuferà di perdere quella vita temporale in vifta di quel-gala nollra debolezza dall' afpirare a premi il grandi , perocchè chi ad effi ci chiama , non folo è fedele per darceli , ma è altresì onnipotente per ajutarci a confeguirli . Non ci lasciamo ingannare da vani defilery , ne da pracevoli lufinghe , ne dall' idea di cofe facili , che ci fieno propolle . No , il nofiro Signer Gest Crifto ci ba promeffo benst premi grandi ,

ma non ci ha promeffo delizie, e ozio tranquillo in queito Mondo . Won i' accordano infieme la lode . e la pigrizia ; ne la rimunerazione è dovuta fe non alla virti . La porta è angulla , ma spazioso è il regno, a cui i entra per effa: pochi vi lona ammeffi , ma tutti que' pochi dopo aver combattuto , e vinto . E non fono forfe quefte le parole , che Crifto difse a' fusi Discepeli : Vi perseguiteranno, e nelle Sinagoghe loro vi flagelleranno? Per megge della pazienza adunque, fecondo che fla feritto, mettiamo in ficuro la falvezza delle anime nollre. E perchè non aveffino da piangere la perdita irreparabile de un il gran bene , il noffro Signor Geth Crifto , mae-Hro della pazienza , ha voluto effere conficcato fopra una Groce, per iltruire col fuo efempio quelli che era per confortare cot fuo ajuto .

Ecco adunque le confiderationi, colle quali il Crittiau ode canimaria fuffirie le perfecucioni, e le tribolazioni: la vitta cioè del premio eterno, e incomprendible, che afpetta coloro, che le fofficono con tratignazione, e con paziena: a medicatione delle parole di Critto, il quale ha laclate a fioni figuaci per loro porzio e nei na questo Mondo le lagginie, e le battagle: le nei na questo Mondo le lagginie, e le battagle: debene fosis la stefil hunccenza, pure ha voluto tanto patire per nosfira iltrusione, e per maarenerel fedell fino alla fine in mezzo si patimenti, e a qualiforoglia forat d'avergia fina responsabilità.

## 28. Luglio. Santi Martiri della Tebaide. Secolo III.

La floria di orefli fanti Maruri fi trova descritta da s. Girolamo nella Vita di s. Paolo primo eremita.

A fanta Chiefa onora in questo giorno un gran numero di fanti Martiri, che nell' Egitto, e nella Tebaide renderono in mezzo a' tormenti una gloriofa testimonianza a Gesà Cristo sotto l' imperio di Decio , allora quando il fommo Pontefice s. Cornelio in Roma diede il fangue e la vita per la difesa della Fede, e a. Cipriano combattè per la medefima causa in Cartagine . "Vifuna cofa (dice s. Girolamo ) allora più ardentemente bramavano i Crittiani , che di effere fagrificati come grate vittime in olocauito al Signore pel nome di Crifto . Ma l'aftuto nemico cercando supplizi . che lentamente e a poco a poco deffero la morte, veleva piuttofto fare firage dell' anime loro , che de' loro corpi. E come diceva t. Cipriano : Si riculava di dar la morte a quei, che la bramavano. E per dar meglio a conoscere a qual feguo arrivaffe quello genere di crudeltà , baffera l' addurne due efempi degni in vero d'effere rammemorati . Vi fu un gloriofo martire , il quale aveva con invitto coraggio superati gli aspri tormenti dell' eculco , e delle lamine di ferro infocate; e non avendo potuto il tipatno vincere per quelle vie la coffanza del gloriofe camprone .

i am so g, Canage

pione, comando che fosse unto con mele, e colle maui legate dietro al dorso, sosse suprino esposo ai caenti raggi del sole, actorcob le punture delle mosche espagnastro chi avevagià trionsato degli ardori del suco.

2. Un altro giovane, che fi trovava nel più bel fore degli anni , dopo aver fefferti molti tormenti , fu per ordine del Tiranno condotto in certi amenifimi orti, e quivi fra candidi gigli, e rubiconde rofe, vicino ad un rivo; le cui acque feorrendo dolcemente mormoreggiavano , e dov erano le foglie degli alberi da un'aura placida leggermente agitate , fu collocato irnudo forra di un morbido letto, e vi fu legato son cordoni di feta in maniera , che fenza dargli molta moleftia , gl' impedivano di muoverfi. Indi lafetasolo folo, fu fatta entrare una sfacciata femmina. che uid le più fe ducenti maniere per indurlo al male . Ma il generofo foldato di Crifto , che abborriva il peccato affat più della morte, non fapendo a qual megro appigliarfi per non cedere in il perigliofo cimento , cost inspirato da Dio , fi taglio co' denti la lingua, e la Sputò in faccia a quella rea donna, e col dolore , che ne rifenti , fmorzo nella fua carne ogni fenfo di libidine, e ricopri di confusione quella donna feellerata .

3. L'invenzione di queffi tormenti, che tendevano pinttofto a far perdere a' Criffiani la vita spirituale della grazia, che quella del corpo. fu nna delle più gravi e pericolofe tentazioni , a cui fossero esposti i Confessori della Fede di Crifto, Molti di fatto ne rimafero vinti, e molti altri per mettere in falvo la loro Fede, e fottrarfi a un ai funefto pericolo, fi ritirarono re' deferti , per confeguire negli efercirj d'una continna penitenza quella corona del martirio, che loro era invidiata da' tiranni, i quali ricufavano di dar loro la morte in mezzo ai più stroci tormenti . Nè quest' arte diabolica di prolungare la vita ai Confessort di Critto per indurli finalmente a prevaricare a' uso folamente nella Tebaide , ma ancora in altre parti dell'Imperio Romano , e particolarmente in Fgitto , dove\_ molti furono que' Criftiant, de' quali fu in fimil guifa provata la Fede; e come gloriofi Martiri fonto in questo giorno venerati dalla Chiefa .

Quehi sanit temevano la guerra, che fi faeva all' animo lor piurotto, che 2 loro corpi, quali erano fempre pronti a fignificare per virquali erano fempre pronti a fignificare per virche loro fi faceva per mezzo delle delinie e de' piaceri, perchè conofee suo quanto facilireme quelli s'induivo cell' animo, quanto facilireme quell' si fondivo cell' animo, quanto facile con c. Epure quell' applia gerra, che fanno a le medel ni que Crifitani, che conducono una til molle, e vocaturo fa, che vanoni neres di tutti pitecri, e diverimendi, e s'oppono, per di frin occupazione. Ma chi uno rede, chiuna vita di fimil forța, fe în effa fi perfeveri, non pnò condurre se non alla rovina eterna dell' anima? Siceome tutti difcendiamo da Adamo, ia cui tutti abbiamo peccato, così tutti fiamo foggetti a quella pena, a cui Dio foggettò il noftre primo padre, di dovere cioè mangiare il nostro pane nel fudore della noftra faccia, finche risorniamo alla terra , donde fiamo flati tratti . La vita dunque deliziofa è contraria a questa legge, che Iddio ha fatta per tutto il genere nmano. Di più chiunque si gloria di esfere Cristiano, dee ricordara, che è membro di quel corpo, di cui è capo Crifto , che è flato fu quella Terra l' nomo de' dolori . Come dunque può convenire a un Capo, che tanto ha patito, un membro delicato ? Eb no (dice s. Agoftino) che un Crifiiano non dee cercar le delizie , ma dee imitare i patimenti di Crifto . Il Figliuol di Dio è venuto in questo Mondo a patire, e a morire; è venuto ad effere sporcato di sputi, coronato di spine, ricoperto d'obbrobry, e finalmente ad effere conficcato fopra un legno di Croce . Egli bu futto tutto quetto per te, etu non vusi far nulla, ron già per lui, maper te med-fino, e per tuo preprie vantaggio? Crifio ei ba dato l' esempio, aci come Criftiani debbiamo seguire le sue velligie, come appunto c'infegna l'Apolicle s. Fietro, 1 che dice : Crifto ha parito per noi , lasciardovi l'esempio , acciocche voi feguiate le sue pedate .

# 29. Luglio . S. Lupo Vescovo di Troins . Secolo V.

La Vita șiù antica, che si abbia di questo Santo, serina cun mode: fecclia sa un unormo, è questa pro-licata ad Surro : Le altre nonzie și recavono dagli Sursci ecclefastici us quest tempo : e wette si trova rateosto da Tritemun and som. 6. adte jue tremorie ecclessistiche;

S AN Lupo, che per lo fplendore delle fue vir-tù la meritato dagli Scrittori del fuo tempo i più magnifici elogj , nacque verso il fine del quarto fecolo in Tul, citta della Lorena, di nna famiglia molto robile, e facoltofa, Suo padre, per nome Epirochio , non ebbe campo d'attendere all'educazione di quetto fuo figliuolo, perchè mori allorche egli era in età affat tenera, onde lo raccomando alla tutela d' un fuo fratello, chiamato Alitticchio, il quele si prese tutta la eura di ben allevare il giovanetto Lupo e nella pietà criftiana, e nelle scienze, nelle quali, e particolarmente nell' eloquenza, egli fece progreffi mirabill, onde in breve divenne celebre non folo nella Lorena , ma ancora nelle vicine provincie. Per questa via Lupo a' andava avanzando a quegli onori, e a quelle cariche, che ben convenivano alla fua condizione, e a' fuol talenti, e penfando di dover vivere nel (ccolo , prete per moglie Pimeniola forella di s. Ilario Vefcovo d' Arles . In questo matrimonio egli ebbe quella santo pregevole benedizione del Signore, di trovare cioè una giovane, la quale benchè fosse nel più bel fiore dell'età, era nondimeno favia, amante del ritiro, e affai inclinata alla caffità. E fi può dire con verità, che una si buona compagnia fosse pera. Lupo l'occasione di mettersi poi sul cammino della più fublime perfezione cristiana. Concioffiache vivendo effi insieme uniti più col vincolo dell'amore della virtà, che con quello della carne, dopo fette anni fi perfuafero feambievolmente di abbandonare il Mondo con tutte le sue vane, e lusinghiere speranze, e di confagrarsi interamente a Dio; come in realtà fecero, benchè non si sappia a qual genere di vita a' appigliasse Pimeniola.

2. S. Lupo guidato, e fostenuto dalla forza dello Spirito divino, ond' era ripieno, rinunzio a tutte le pompe del secolo, e in luogo di più pensare ad ornare il suo corpo di vesti preziose, come per l'addietro aveva fasto, pose ogni suo studio nell'abbellire l'anima fua coll'ornamento delle virtà. Abbandonò la casa paterna, ruppe tutti i legami, che potevano in qualche modo te-nerlo attaccato al Mondo, e ardendo di un fanto desiderio di giungere alla persezione evangeli-ca, risolvè di andarsene nell' isola di Lerino a trovarvi a Onorato, parente di fua moglie, appresso del quale già si trovava da qualche teinpo a llario fuo cognato. Sotto la disciplina di un maeftro al fanto ed illuminato, e in quel monaftero, ch'era una scuola di perfezione, Lupo fi fottopose al dolce giogo del Signore con ogni maggiore docilità, e umiltà, e fi diede a mortificare la sua carne co' digiuni, e colle vigilie; e per a) fatto modo s' avanzò in tutte le più fublimi virtà, che meritò d'effere ben prefto annoverato fra i più illuftri ornamenti di quel deferto, e d'effere proposto , benchè giovane, come un esemplare da imitarfi dagli aitri monaci. nella stessa maniera, che si proponeva l' esempio del fanto vecchio Caprafio, ch' era stato il padre spirituale di a Onorato . Tanta su la prosusione delle celefti beneficenze, colle quali Iddio volle ricompensare la generosità di questo suo servo nel rinunziare al Mondo, e a' fuoi piaceri !

3. Dopo non molto tempo, da the s. Lingo ver artituto in questo monatiero, ne dovette utilere, non gil perché fi foli punto in hir afficialo il primise l'orivere, ma pintolto per fecondure la facturità, che diventiva ogni di più ardenate la facturità, che diventiva ogni di più ardenate. Consolifathei qui volte nativa. Ma mentre di percenti percenti, Ma mentre di percenti percenti, Ma mentre di percenti pe

certamente non poteva venire se non da Dio, corrispose persettamente la condotta, che tenne a. Lupo , degna veramente d'un Vescovo ; di maniera che siccome prima a' era per le sue virtù diffinto fra gli altri monaci di Lerino, coal poi fi diftinfe per le fue luminose prerogative tra gli altri Prelati delle Gallie . Onde n'avvenne , che effendo nell' anno 429. adunati molti Vescovi per cercare chi foile abile d'andare nella... gran Brettagna, detta poi Inghilterra, a combattere l' erefia Pelagiana, che vi fi dilatava fempro maggiormente, forono d'unanime fentimento eletti il celebre s.Germano , Vescovo d'Osfèrre , e a. Lupo , riputati come due luminari della Chiefa Gallicana, e come nomini veramente apostolici. Effi ad iffanza de' loro confratelli s'addoffarono quello carico con tanto maggior contentezza, quanto più conoscevano, che doveva riuscir loro gravoso, perocchè godevano di dover patire per difesa della Grazia di Gesù Crifto, la quale è il prezioliffimo frutto della fua Incarnazione, morte, e che gl'ingrati, e superbi Pelagiani non volevano riconoscere. E Dio benedi talmente le fatiche, e lo zelo di questi due fanti Vescovi, che colle loro orazioni, e colle istruzioni loro, e co' miracoll giunfero a sbandire da tutta l' Inghilterra la peste Pelagiana, e a ristabilirvi la Fede cattolica , come a' è più diffusamente narrato nella Vita di s. Germano, riportata nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 30. di Luglio .

4. Ritornato s. Lupo al suo Vescovado di Troles, ripigliò con nuovo fervore le funzioni del fuo apostolico uffizio, predicando continuamente, per infegnare al fuo gregge la via della falute, e per rischiarare col lume delle divine Scritture le tenebre dell'ignoranza, nelle quali giacevano molti del fuo popolo. Rispetto poi al suo Clero. egli ebbe la grazia da Dio di reggerlo con molta faviezza, e prudenza, facendo offervare con tutta la maggior efattezza possibile i canoni, ch'erano già ttabiliti, e quelli particolarmente, che rifguardavano la continenza. Della quale efatta disciplina frutto fu, che il Clero di Troica divenne un feminario di uomini fanti, e utiliffimi alla Chiefa, come d'ordinario fuole avvenire, queudo i Vescovi si prendono la necesfaria cura della fantificazione del loro Clero . Il che però fi dee fare non colle sole parole, ma molto più con gli esempi, come faceva a. Lupo, il quale era un lucidiffimo specchio di virtù, in cui ognuno poteva mirare, per vedere e quel che doveva in fe stesso correggere, e quel che doveva praticare . A tutti appariva il suo diffaccamento dall' intereffe, e la fua carità verso de poveri, peroccbè in benefizio loro, e nel rifcatto de' prigionieri fedelmente impiegava le rendite della fuz Chiefa . Epli era inoltre affiduo nell' orazione, e gli fi vedeva fempre la faccia bagnata di lagrime, che gli traeva dagli occhi l'ardente de, fiderie , e la contemplazione de' beni celetti . Do. Domara il fuo corpo, o per mortificare gli fimoli delli fua carne, diginara rà rieprofamente, che prendeva cibo folamente ogni due o tre giorni una voir, e nel Sabato non amagiava altro che pane d'orzo. S'aizava fempre a metza notte per cantare filmi, e loi al signore; anzi di due notti una ne paffiva tutta intera vegliando in reva negare alla in antara, lo prefipe per fo fipato di no. anni fopra d'una nuda tavola, e fempfe con avere indobbi (cilitio, che maio ndeposeva.)

s. Con questo tenor di vita s' acquisto il fanto Vescovo tanto imperio sopra de' peccatori, che chi si sentiva la coscienza imbrattata di qualche colpa, tremava folo a comparirgli davauti . Egli per altro ufava con effi tal dolcezza, che dava loro tutta la fiducia di scoprirgli le loro piaghe per efferne curati , e nel tempo ftello inípirava loro il necessario coraggio, per soggettarsi agli opportuni rimedi della penitenza, proporzionata a' loro falli , fenza punto lagnarfene , benchè effa poteffe parere alla natura reitia a' patimenti, pesante, e rigorosa . Leonde non dee recar maraviglia, fead un uomo, cui Dio dava tanto potere fullo spirito degli uomini, per far loro cambiar vita e coftumi, deffe poi anche la podeftà di far miracoli; de' quali oltre quelli fatti in Inghilterra in compagnia di a. Germano , altri fe ne raccontano dallo Scrittore della fua Vita, e di offeffi liberati, e d'infermi reflituiti in fanità ; del qual numero fu la forella di s. Ruttico Prete , la quale effendo stata per dieci mesi afflitta dalla paralifia in maniera, che non poteva far più uso alcuno nè delle mani, nè de' piedi su iffantaneamente per le orazioni del santo Vescovo perfettamente rifanata.

6. Ma quel che si dee riguardare come un miracolo più trepitolo degli altri, fi è la prefervazione della città di Troica dal furore delle armi di Attila Re degli Unni . Coftui dopo avere con un' armata innumerabile faccheggiate varie provincie dell' Imperio Romano, portando dapertutto la defolazione, e le ttragi, nell'anno 451. paísò nelle Gallie, dove mise a sacco molte raggnardevoli, e forti città . Soprastava pertanto la steffa forte anche a Troies, che fi trovava sprovvista d'ogni sorta di riparo per disendersi, onde tutti que cittadini erano fommamente cofternati, ed afflitti. Mas. Lupo fenza punto fpaventarfi, perchè in Dio riponeva tutta la sua fidncia, adunò il suo popolo, e l'esortò esficacemente alla penitenza per placare il Signore, che fi ferviva d' Attila, come d'un flagello, per punire i peccatori ; e a questo fine insimò alcuni digiuni , e altre pubbliche orazioni. E quanto a se raddoppiò le suc preghiere, e coperto di cenere e di cilizio, e profirato sul suolo implorò la divina mifericordia fopra del fuo popolo, e fi ftette coal fenza mangiare, fenza bere, e fenza dormire, finche non ebbe avvifo, che Attila a'appreffava al-See. Race. T. II.

la città. Allora egli s'alzò, e fattofi incontro a quel inperbo Principe, gl'impresse nell'animo tali fentimenti di rifpetto, e di venerazione per la fua persona, che non solo non ebbe più ardire di danneggiare la città di Troiea, per cui il santo Vescovo pregava ; ma di più, allorchè abbandonè le Gallie dopo una fanguinofa fconfitta, ch'egli ebbe da Aezio nelle pianure di Chalona, lo volle in fua compagnia fino al Reno. E così a. Luno valle contro Attila più che le fortezze, e le armate, come appunto accadde poco dopo a fan Leone, che, come s'è detto nella fua Vita-20li 11. d'Aprile nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , falvò Roma , e l' Italia da questo terribile flagello . Dal che ne nacque poi il detto : Che Attila non aveva avnto panra fe non che di un Lnpo, e di un Leone.

7. Avendo avnto a Lupo la permiffione da... Attila di ritornare a Troies, trovò al fuo arrivo in quella città , che quasi tutto il popole s' era disperso; perocchè la considerazione del grave pericolo, a cui s'era veduto poco prima elposto, e da cui per miracolo n'era scampato, fece rifolvere a cialcheduno di rifugiarli in luoghi più forti, che non era Troies, afornita anche di mura. Perciò s. Lupo andò a stare sopra di un monte, detto Latifcon, cercando di radunar ivi il fuo gregge disperso, e di farvi una nuova città, Ma dopo due anni di tentativi inutili, se ne andò a Mascon, finche essendo gli abitanti di Troies ritornati all'antica refidenza, vi fi reftituì anche a. Lupo , benchè non fi fappia in qual anno, nè come ciò succedesse . E' certo , che il a. Vescovo vi continuò sino alla morte a pascere il suo gregge colla parola di Dio, e coll'esemplo di entre le virtù; flimato e amato dal suo popolo, e da Principi , e confultato ancora dagli altri Vescovi, che lo riguardavano e per la sua anzianità nel Vescovado, e per lo merito suo, come loro padre. Si conferva ancora di questo fanto Prelato una lettera scritta a s, Sidonio, in occafione che questi fu fatto Vescovo di Clermont sul fine dell'anno 471. , ed in effa chiaramente fi leggono espressi i sentimenti del suo zelo pel bene della Chiefa, e dell' umiltà, ch' egli aveva nel cuore, Si rallegra primieramente in effa lettera il Santo dell'elezione di Sidonio , perche , dic' egli , effendo to vicino a morire , parmi in certe modo di rivivere in voi ; e provo gran confolazione vedendo, che lafcio alla Chiefa un Vefcovo, che ne puè effere l' allegrezza, e il follegno in questi calamitofi tempi , che da tutte le parti le fovrafiano mali, e tempefie. Lo configlia poi a non iavanirfi punto dell' altezza del grado, ma piuttofto a considerare il Vescovado come un ministero di umiltà, che lo foggettava a quegli theffi, ch'erano suoi sudditi, a differenza delle dignità secolari, che innalzano sopra degli altri quei, che le poffeggono . Nè ha difficulta il fanto Vescovo . benchè già molto avanzato negli anni, di chiamare a Mônio fivo padre a riquardarlo como tale pel fivo merito e finalmente conclude con quelle uniti perole: Pregar per se, affacil termanda la sui son est elle bratta de la Oppere, plaimero que fermi , de un triunagen di vita, si comla discon que fermi , de un triunagen di vita, si complesa de suprimente della vita, si complesa de suprimente UT. Con sui disposizioni piene di sufferiente UT. Con sui disposizioni la resulta del suprimente di perito del sui termo con Gritto i 10- gel di sugglio ell'uno parpo.

Questo fanto Vescovo non bramava altro, fe non che Iddio gli facesse compiere l'opera , che gli aveva imposta . Il medesimo desiderio debbono avere tutti i Crittiani, ciascheduno de' quali dee penfare a compier l'opera impottagli da Dio , cioè di fantificare l'anima propria coll' adempiere i doveri di quello ftato, in cui è ftato posto dal Signore, e coll' esercizio di quelle virtù, che al medefimo fiato convengono. Perocchè la fantità non confifte nel fare opere grandi, ma in fare quelle, che Iddio vuole da ciascheduno, di maniera che l'unica regola, che s'ha da feguire senza timore d'errare, è la volontà di Dio. Anderebbe pertanto di gran lunga ingannato, chi abbagliato dallo fplendore di alcnne azioni grandiose, volesse imitarle, e praticarle, benche non convenienti al fno ftato, e alla fua vocazione , e per este tralasciaste quelle , che gli convengono; perocchè in tal caso non facendo quello, che Iddio vuole da lui, non ne riscuoterebbe merito alcuno . Qualora dunque fi tratti de' doveri del proprio fiato, non fi dectrafenrar nulla , e tutti fi debbono adempiere esattamente , perchè fiamo sicuri , che Iddio li vuole da noi, e che queffa è opera da lni impoffaci , Nelle altre cose poi , che non sono un dovere preciso dello flato noftro, ma che Iddie vuole da uno , piuttofto che da un altro, e in un tempo, piuttofto che in un altro, dobbiamo raccomandarci al Signore, perchè ci faccia conoscere la sua fanta volontà, ai che possiamo dir con fiducia al fine della noftra vita, come diffe Gesù Cri-Ro, allorche flava per metter fine alla fua vita mortale fu quefta Terra : Eterno Padre, io o' bo glorificato forra la Terra: be perfezionata l'opera, che rà la fiducia, con cui potremo dire quefte parole ad esempio del noftro divino capo , e maeftro , tanto più folida farà in quel punto la nostra confolazione.

# 30. Luglio B. GIOVANNI COLOMBINO Secolo XIV.

Paolo Morigi Generale dell' Ordine de Gesuati a ha serinto con maggior diligenza d'ogna altro la Vita del B. Giovanni Calombino , fervendofi delle Tise del medefino Beato, ale prime traso flate composte da altri, e partie pendori altre moitre riverse con fedici della figurational della fun Religione. L'Opera del Miraji e inticolata Pazadio de Ceduati, e e figurante i virugua e an no 14%. Si veda accura la Storia degli Orasin Religios fimpana ia Lance Lan. 1746. Nom. 1, pag. 444. e figurati,

"Illuftre città di Siena, nobilitata da molti Santi fuoi cittadini , ricevè un nuovo lufiro nel fecolo decimoquarto dal beato Giovannt Colombino , che fn d' una delle fue più ragguardevoli, e più opulente famiglie ... Egli nacque dopo l' anno 1300. , e fece nel la fua patria una luminofa comparfa, Perocchè ginnto che fu a convenevole età, prese per moglie una dama per nome Biagia della nobile famiglia de'Cerretani di Siena , nella quale s'univa colla chiarezza del fangne nna fingolare morigeratezza, e una foda pietà. Giovanni ebbe di questa fua conforte due figliuoli , uno maschio , che dal nome del padre suo chiamo Pietro , e l'altra femmina, cni pose nome Angela, ovvero Agnolina, che fu il nome della fua madre. Crebbe dunque il Inftro di Giovanni nella fua patria per quetto nobile parentado, ma più ancora s'aumentò per le cariche, che v'esercitò con molta sua lode, e di Priore, e di Gonfaloniere che così si chiamava il capo della repubblica di Siena; concioffiache allora quella città non era foggetta ad alcuno , ma da fe medefima fi reggeva con governo ariflocratico. Ma intanto mentre Giovanni moftrava di fignoreggiare gli altri, era schiavo vilissimo dell' interesse, immerso nella mercatura, e nel traffico, intefo unicamente ad accumulare ricchezze, e, come fuol accadere agli avari , fenza badare alla giuftizia . o Inginitizia del guadagno, e fenza alcuna compaffione verso de' poveri .

2. Piacque all' infinita misericordia di Dio di liberare Giovanni da questa misera e vergopnosa fervitù dell'intereffe, una in vero delle più difficili da fuperarfi, come quella, che ha millo colori per palliare la fua deformità, e che col crescere degli anni sempre più s'aggrava. Difpole adenque la divina Provvidenza, che un. giorno tornato egli a cafa non trovaffe preparato il pranzo; per la qual cofa molto a' adirò . perchè aveva gran premura di far presto ritorno a' fuot negozi. La fuz favia e criftiana moglie, per calmare la fua collera gli diede un libro, che conteneva le Vite de' Santi, efortandolo a trattenera colla lettura d'alcuna di effe , finche fi mettelle in ordine il definare. Ma Giovanni viepiù fdegnatofi prese il libro, e gittollo dispettosamente per terra, e seguitò a gridar più forte, di maniera che la prudente conforte credette bene di partirfi, come fece, dalla fua

(1) Jo 17. 4.

(2) Quif Ordise de Gefauti, confermato da più Pon- ed cfinto nell' anno 1618. da Clemente IX.

(1) Quil Ordise de Gefasti, confermato da più Pon-

Comments Grouple

prefents, e di andre e dar mano anch' effi. al rymoni inhandimento del prano. Giovanni rimano foio risurto in fe fiello, e con vergogna e meli mino di vere coi dispresanto quel libro della Vita del Santi, lo raccolte da terra "Universal proi destanti, lo fina del Santi, lo raccolte da terra "Daro destanti, che fi quelli di l'Antri Egizia-ca. Nel leggeria fi femi forgere tal piacero nell'amino, che elisto di la non molto tempo fo-praventata la moglia a dirigi, che tutto era proca con per dedianta, e qui la tripole i l'yman ab a già pri tripole a l'yman ab pri di mangiar fi non so faim di l'eggre qu'illa-Vita.

3. Quetta risposta riempì di maraviglia in-وسدا , fieme e di confolazione la buona moglie quale tofto fi ritirò in una camera vicina , e inginocchiatali prego caldamente il Signore, che volesse compiere nel suo marito l'opera, che vi aveva cominciata; cioè che gli deffe lume e forza per conoscere l' inselice ttato dell'anima fua, e liberariene; che lo distaccasse dall' intereffe , e lo facesse liberale verso de' poveri , giusto con tutti, e premuroso della sua eterna falute . Nè furono in darno le preghiere di questa buona donna . Perciocchè da quel ponto in pot Giovanni su un altr' nomo da quello, ch'era stato fin allora; il qual cambiamento operato dalla deftra ennipetente di Die tofto apparve nelle fue operazioni, attefochè, come dee fare un vero penitente, fi mottrò tutto intento all' efercizio delle virtù cootrarie a que' vizj , da' quali a' era lasciato dominare. Laonde quegli, che prima nel traffico era frato avido d'ogni forta di guadagno anche illecito, e usurajo, cominció ad esfere ne fuoi, contratti sì discreto e ragionevole, che volentieri vi rimetteva qualcola del fuo: quegli, che per l'addietro non aveva fatte limoline ai poveri, cominciò ad effere liberalissimo con tutti, dando anche più di quello, che gli era domandato: quegli che uoa volta per attendere al negozi temporali aveva trascurato gli atti della pietà, e divozione criffiana, si diede a frequentare le Chiefe, ad ascoltare la parola di Dio, a leggere libri divoti, all' orazione, alla meditazione dell'eterne verità, alla visita degli pedali, alla mortificazione della propria carne, in fomma a tutto ciò, che dee formare l'occupazione di un buon Criffiano, il quale preferifce a qualinque temporale iotereffe, l'unico importantifimo affare della foa eterna falvesza .

4. Nè questo fervor di Giovanni fo palleggiaro, come fuol effers in molti, che non fi adamo con tutto il caore a Dio, mn ando fempre di giorno ingiorno refecando, a mifara che nell'amino fuo vie più s'accendeva il celefte fuoco ciò viene di diffaccers col come anche da quelle cole, che gli farebbro fiste permolle, prego littantemente la moglie a confentire di vitere.

da li innatizi con esfolui in una perfetta continenza, trattandofi come fratello, e forella. Nè Biagia , benchè ancor giovane, ripugno a una tale domanda; laonde Giovanni alla prefensa della medelima fua moglie fece voto a Dio di perpetua continenza. E da quel punto In poi non andó mai più a dormire nel letto, ma fopra d'alcnne tavole prendeva il fuo breve ripofo , passando buona parte della notte in orazione . Accrebbe altresì le fue mortificazioni, e le opere di pietà ; e a poco a poco dal diffaccamento dalle ricchease passò ad amare la povertà. Quindi è, ch'egli dismise i negozi di mercatura, che aveva e in Siena, e in altre città; e per quello che riguardava la fua propria persona volle vivere, e trattarli da povero, fchivando qualunque cola, che sentiffe di morbidezza, o delicatezaa ; di modo ch' effendo nna volta caduto malato, perchè gli pareva di essere servito troppo agiatamente nella propria cafa, fe ne fuggi di nascoso, e andò a ricoverarsi nel più povero spedale della città, dore avendolo dopo molte ricerche trovato la moglie, appena colle promene di trattarlo come egli avrebbe voluto, lo potè persuadere di ritornare a casa sua; tanto egli godeva di goella povertà, e mortificazione l

5. Avvenue frattanto, che il Signore tolse da questo Mondo il figliuolo maschio di Giovanni in età di tredici anni ; del che egli anzichè rattriftarfi fi rallegro, e ne rendè grazie a Dio, perchè l'avesse fatto in tal modo più libero e scielto dalle cure del fecolo, e gli avette dato campo d'effere di li inoanzi più generofo, e liberale co' poveri , come di fatto fu , di maniera che la moglie , benchè fosse donna di molta virtù , pure perchè non era al pari di lui affezionata alla povertà, lo riprendeva del troppo fuo dar a' poveri, dicendo ch' ella aveva benal pregato Iddio che pioveffe , ma non che diluviaffe. Ma un avvenimento, che di lì a poco occorfe, fece cambiar fentimento anche a Biagia. Questo fu; che andando iin giorno il beato Giovanni infieme con Francesco di Mioo Vincenti suo compagno nel fervizio di Dio , per ascoltar Messa nel Duomo di Siena, vide fuori della porta di quella chiefa fra gli altri poveri un lebbrofo, che moveva a pietà di se chinnque lo mirava . Giovanni eccitato dalla sua carità verso de' poveri, prese quel lebbrofo fopra delle propriespalle, e lo portò alla fua cafa , per preuderfi cura di ini , e fervirlo , e curarlo dal suo male. La moglie al vedere quel lebbrofo cominciò a sgridare il marito, che le aveffe portato in cafa un intollurabile fetore , e diffe molte cofe per indurlo a farlo ufcire di cafa; ma egli pertific nel propolito di tenervelo, efenz' indugio ù diede a lavargli le piaghe, indi lo collocò nel miglior letto, che aveile; e poi prego la moglie ad averne cura, e a prestargli i necessarj servigj nel tempo, ch'egli ritornava al . Duomo per ascoltare la fanta Musia. La moglie

gli rispose, ch' ella non poteva compromettersi di far nulla di quanto le chiedeva, perche troppo grande era la repugnanza, ch' ella vi provava . Ma poi partito che fu il marito, vergognandofi della fua debolezza, e tocca altresi dal rimorfo di coscienza, per la mancanza di carità verso quel povero, rifolvè d'andare a vifitario nella camera dove stava. Appena però s'accosto alla porta, che senti una si grata fragranza, che per lo stupore, e per un certo rispettoso timore, non ardi di paffar più oltre, e fi diede a un dirottiffimo pianto. Ritornato di li a poco Giovanni col suo compagno a casa, e chiedendo alla conforte nuova del malato, e il motivo ancora delle fue lagrime, essa gli narro quanto l'era avvenuto . Per la qual cofa Giovanni corfe prontamente alla camera dell' infermo, e non folo fenti egli pure infieme con gli altri, che l'accompagnavano, quell'odore foave, di cui gli aveva prima parlato la moglie, ma di più vide, come lo videro anche gli altri, che il lebbrolo era sparito; perocchè questi altri non era, che Critto medesimo, il quale poscia apparve nel sonno a Giovanni, e lo ringrazio della carità, che gli ave-

va usata in quelle sembianze di lebbroso. 6. Questo miracoloso avvenimento servì a rifvegliare nell' antino di Biagia quella verità infeanataci nel Vangelo, cioè, che si fa a Crifto medefimo quel che per amor fuo fi fa a' poveri , end'ella di buona voglia confentì, che il fuo mariso di li in poi facesse pure quel bene, che gli fosse piaciuto, giacche ella aveva veduto quanto fosse grato al Signore. Laonde Giovanni col configlio di persone illuminate nelle vie del Signore rifolvè di confecrarsi interamente al fervizio di Dio, e al vantaggio del proffimo in uno flato di perfetta povertà , il che fu circa l' anno 1355. Perciò colloco l'unica fua figliuola... Agnolina nel monaftero de ss. Abbondio . e Abbondanzio della città di Siena : e di tutti i fuoi beni, che non erano pochi, fece tre parti, una ne diede a questo monastero, un'altra allo spedale di Siena, e la terza alla Compagnia di Maria della tteffa cissà col peso di somministrare alla sua moglie, finch' ella fosse vissuta, certa somma, che fervir dovesse pel suo onesto sostentamento. Cosi foravatofi d'ogni cura temporale, e fecolaresca, si vesti di grosso e ruvido panno bigello, e col capo scoperto, e co piedi nudi comincio ad accattare per la città il fuo vitto, che era parchissimo, e di cibi poveri e grosblani, nè vi fu aufterità, o efercizio di carità, e di divozione, ch'egli non abbracciasse volentieri, e non praticasse per quanto gli era possibile. Ma sopra tusto si diede a un totale disprezzo del Mondo, di nessuna cosa moftrandofi più avido, che d'effere da tutti tenuto vile, dispregevole, e senza senno: e in que' luoghi particolarmente amava d'effere disprezzato, ne'quali aveva una volta riscosto stima e onore. Quindi è, che siccoine egli aveva goduto, come

s' è detto, le prime cariche della fua città, per le quali aveza dovuto rifedere con decoro, e magnificenza nel pubblico palazzo; così volle in quello fetilo palazzo impiegaria per lo frazio di ètae mesi ne' minifieri più vili, ciob nel fervitre il coco, portare l'acqua, lavarare ipiatri, ficopare le feate, e la piazza davanni allo fletilo palazzo, con carade a mujirizziono di disilumento la palazzo.

grande amusirazione di chinque lo vedeva. 7. Per quefte, ed altre umiliazioni, che praticava Giovanni , febbene molti lo derideffe-ro , altri però all'incontro fi fentirono eccitati dal suo esempio ad abbaudonare il Mondo, per vivere poveri, e disprezzati. Questi pertanto secero istanza al beato Giovanni d'essère ainmessi nella sua compagnia, e di vivere sotto la sua disciplina; la qual cofa egli non soleva concedere, se non dopo afpre e rigorofe prove della loro mortificazione, perchè li voleva veramente umili, e diffaccati affatto dalla fiima del Mondo, e degli onori . Persech? ( diceva egli ) la via di trovar Cristo fono le morsificazioni , e le umiliazioni , le ingiurie, ei difprezzi : A quefle prove fi vede chi ama Criffo . E in servore di spirito qualche volta esclamava : Ob quanta fatica fi dura, e non fiperviene a Gein Crifto, e quenta poca ne bifogna a trovare quella verità ! Certo folamente bifogna feiogliere e liberare noi medefini dal voler comparire, ed effere onorati . O onore , e comparive maledetto , quanto male ci fai ! ci togli Iddio , dandoci molte fatiche . Poniamo giù il veo fenno, e sorniamo alla fanta femplicità , e purità . lo trovo per esperienza , che tutto il Mondo è accesato fotto oueflo poler comparire. Fate ben del paggo quanto potete, e farete favi: Crifto vi faccia impazzare, che non c'è meglio. perocebe quanto più ci dilunghiamo dall' onore , tanto più ci accofiamo a Crifto. Nè colle fole parole, ma co' fatti ancora fi fludiava d'infinuare nell'animo de' fuoi il disprezzo del Mondo. Concioffiachè una volta fra l'altre passando con alcuni de'suoi compagni per un certo luogo, detto s. Giovanni ad Affo, dov' egli aveva posseduto molti beni, e poderi , e dove da quella gente era flato molto onorato, e riverito, fi spogliò delle sue vesti, e legato con una fune fi fece ttrascinare per tutte le firade di quel caffello, con ordine a chi lo firascinava d'andar dicendo ad alta voce: Ecco co-Hui, che vi voleva affamere, che vi preflava ogni anno il grano vecchio , punto dalle tignuole , e poi rivoleva il muovo buono più che comunale, e defiderava che valeffe un forino lo flajo . Dategli forte a quello crudele odiatore de' poveri . E poiche fu finita questa dolorofa e umiliante funzione, egli ringrazio chi per ubbidienza l'aveva così trattato, e fi dichiarò effère flato tutto cio affai po-

co per lo fconto de' fuoi peccati.

8. Soleva ancora il beato Giovanni infiemecon queffi fuoi compagni andare girando per
le contrade di Siena, e ne' fuoi contorni,
ed eccitare i peccatori alla pentlena,
i bboni a maggior fervore nel fervizio di Dio,

e all'amore di Gesà Cristo , il cui fauto Nome egli, ed i fuoi avevano fempre in bocca, oude venne loro il nome di Gefuati . E perche l'esortazioni loro sossero atte a produr frutto, come di fatto colla grazia di Dio lo producevano copiolifimo, il Servo di Dio spesso inculcava a' fuoi compagui primieramente, che mostrassero molto amore, e gran carità, e facessero finezze e cortefie a tutti, perocche, diceva egli: Con quello modo fi fa più onore a Crifto , che con una... lunga predicazione; in secondo luogo, che si dessero a gravi e continue mortificazioni , perchè queste distaccano l'uomo da se medesimo, e lo fanno libero; e quanto più l'uomo è fgombro dall'affetto delle cofe terrene, tanto più è pieno di Dio, e lo conofce meglio, e più degnamente ne parla . E però foleva dire : Chi ama alcuna cofa fe non per Dio , quella cofa l' impedifer d' amare Dio, e effusca l'intelletto ; perocebè come le cose, le quali fi pongono fopra gli occhi corporali , tolgono il vedere ; coil le cofe , che amiamo fuori di Dio , tolgono la cognizione di Dio , e il lume della. verità di Geili Crifto . La fanta povertà vota l' anima dalle follecitudini , e offezioni terrene , e da tutte le cofe create; e l'anima, poiche è vota, è il leggiera, che un piccol tocco di Dio la porta alla contemplazione di lui , e un piccol pensiero alla medisazione della Poffione di Gesu Crifto; e in quelle cofe fi pafce , e fi diletta . Finalmente Giovanni dava per regola a fuoi di parlare continuamente di Gesù Crifto , e della fua carità , e de' gran beni dell' anima, dicendo a questo proposito : le tengo quella opinione , che le virtudi fono mancate . perchè è mancato il parlare di Dio , perchè io bo veduto e conofciuto, che di neceffità fegue, che di ciò. ebe la lingua parla, il cuor fente; e chi parla del Mondo , fi raffredda e fente del Mondo , e così chi di Crifto parla , di Crifto fente . E però fe volete, che Crifto vi fi dia , fempre fi vuol parlare , o cantare , a leggere di Crifto , ovvevo meditare , e ffare in orazione. Il dolciffimo parlare di Geiu Crifto è cibo , e vita dell' anima , e l' anima che di Crifto parla, mai da lui non fi partirà, e fempre farà accompagnata da Crifto .

9. Con tall , e altri fimili belliffimi avvertin mett met im pratica mirabiliment e ali beato Giovanni, e d'ecompagni edilegoli fion), face vano effii o Saeu an gran beac, di cui invivano di tono poso la posibili lingue di curi morrottori, propositi della città a facciarne questi compagni d'avogni delbaer, come fir fatto fotto pena della vita a chi avelle contravvenuto. Altroche fini latimato quell' edilo a Giovanni, d'altroche fini latimato quell' edilo a Giovanni, prima che firialitro le poche ora, che gli errono prima che firialitro le poche ora, che gli errono per fini che prima che firialitro le poche ora, che gli errono per che della vita chi avelta chi altro della città catta della città della citt

folo per efercitare il fuo Servo nella pazienza, nell' umiliazione, ma ancora pel bene, e vantaggio di molte altre città. Perocchè e in Arezzo, e in Città di castello, e in molti altri paesi, dove si portarono questi buoni servi del Signore, si videro molte conversioni de' peccatori per mezzo loro operate, e parve, che la pietà acquistasse negli altri un nuovo vigore . Ma perchè nè per quetto, nè per qualunque altro bene, che in fe medefimi, o negli altri facessero, si levassero in superbia, il beato Giovanni teneva i suoi discepoli bene istraiti nelle massime fondamentali della vera umiltà, dicendo loro: Iddio ba feminato in noi seme di buona operazione , e però se queflo feme nafce, crefce, e moleiplica, non ci dobbiamo però gloriare , perocchè non è noffro , e per uoi medefini non possiamo fare alcun frutto; ma gloriameci in Gesh Crifto, il qual è vera noffra gloria; e quanto miglior seme in noi seminato fosse, e maggior frutto faceffimo , santo più fiamo obbligati al feminatore , eloè a Dio . E quanto crefcono l'opere buone, tanto crofce l' obbligo noffro al buono : eraziofo Iddio, perocche dalla nostra parte non fappianio fe non guaftare ; onde fe neffuna cofa virtuofa... erefce in noi , molto più dee crefcere la virtis dell' umiltà , perocche per più grazia più senuti fiamo , e maggior debito abbiamo, e poveriffimi fiamo per pagare . Abbiate cura , che noi ei chiamiamo fervi inutili , e così fiamo , perocchè folo per grazia riceviamo la grazia .

so. Per lo fteffo fine di ben radicare i fuoi discepoli nell'amiltà, il Servo di Dio spesso ricordava loro e l'umana debolezza , e i pericoli, a' quali viviamo continuamente esposti, e il bifoguo, che abbiamo in ogni minima cofa della grazia di Dio . Gesti Critto benedetto , (diceva egli ) è folo quello , che ci può liberare da tante e sà forti battaglie , ebe tutto di folicniamo nel cammino della nottra breve vita , le quali fono tante e tali , che la nottra mifera fragilità in tutto verrebbe meno , fe la gran pietà del nostro misericordioso e doleiffino padre Iddio non ci foccorreffe . Il qual foccorfo non è neceffario a noi pur di rado, e ne' gran pericoli , ma ad ogni ora e ad ogni minimo punto è di neceffità , che fiamo da lui foccorfi , e colla fua grania tenuti e follenuti , perocchè altrimenti fubito cadremnto in ogni miferia , ove la benigna mano di Die ci lasciasse; e pertanto se noi veggramo, che senza il fuo continuo felienimento noi non poffiamo flar ritti , che non cadiamo in gravi peccati ; che diremo adunque fe alcuna virtà , o molte , o piccole , a grandi da noi fi uferanno, onde per quello ne montiamo in alcuna fuperbia , e prefunzione , vilipendendo però altrui , e noi efaltando ?

11. Dopoché Giovanni infeme co fioi compagni ebbe fiparfo in diverfi luoghi femi di virtà, non tanto colle parole, quanto co mirabili efempi della fua vita mortificata, fece ritorno abiena, dov' era flato richimatto poco tempo dopo che n' era flato baudito, perchè alcune difera-

. disgrazie sopravvenute elle città dopo le sua partenza, furono comunemente credute un gestigo pel bando, ch' era flato dato a' Servi di Dio. onde fubito furono inviati mesti al beato Giovanni. pregandolo a volere ritornare infieme co' fuoi alla patria ; ma egli allora volle profeguire il fuo viaggio per que luoghi, dove Iddio lo chiamava. Or tornato ch' egli fu in Siena, col folito ardente ino defiderio di giovere quanto più poteva al bene spirituale del suo profismo, tanto e' edoperò appresso d' une sua forella, ovvero cugine, per nome Caterina, che l'indusse a confacrarfi a Crifto, e a fondare un monaftero di monache, il quale in breve tempo divenne una scuola di virtù, mastime per le istruzioni, che a quelle Religiose faceve il beato Giovanni, le quali tutte tendevano ad eccendere nelle anime loro un vivo amore verso Gesù Critto loro sposo; a disprezzare tutte le vauità del Mondo; a stare separate" de questo nemico della vera virtà, non solo col corpo, ma ancora col cuore; e a cuitodire fotto il manto dell'umiltà il prezioso tesoro della verginità. S'adoperò altresì Giovanni a ravvivare in eltri monafterj di monache, e in conventi di Religiofi ancora l' offervanza regolare, e principelmente le pratica della povertà, secondo l'obbligo, a cui per voto si sono soggettati nella loro solenne professione. A questo fine insisteva assai fulla vita comune, come quella, fenze la quale difficilmente s' offerva come conviene la fanta povertà. E così il buon Servo di Dio fi rendeva utile ad ogni genere di persone, procurando di ridur

12. Erano frettanto crescinti i compagni del beato Giovanni al numero di fettanta e più . quando nell'anno 1367, venendo da Avignone. a Viterbo il fommo Pontefice Urbano V., egli credette ben fatto d' endare con tutta le sua compagnia ad incontrarlo. Furono accolti que' buoni servi di Dio con molta clemenza dal Papa Urbano, ma in breve si suscitò contra di loro nna burrefca, nella quale Iddio volle maggiormente provare le virtù del fuo Servo. Giovanni infieme co' fuoi fu accufato d'erefia, e l'accufa prese tale apparenza di vero, che il Papa si credette obbligato di fare esaminare formalmente le Fede loro, Alcuni de compagni di Giovanni fi perderono d'animo in quelta perfecuzione, perciocchè tutti parlaveno di loro, e appresso molti, come pur troppo avviene, la calunnia aveva trovata credenza, ond'effiebbandonarono il genere di vita intraprefo, e ritornarono al fecolo, dove fecero un fiue infelice. Me Giovanni colla maffima parte de' fuoi flette faldo, emmirando la provvidenza di Dio , che per quello mezzo separava la paglia dal fromento; e finelmente ricevè gloria, e onore donde l' invidia gli aveva pre-

tutti ful cammino delle falute .

parata l'ignominie, e le vergogna. Concioffieche nell'efame la fua Fede , e quella de'fuoi fu trovata del tutto pura, e conforme a quelle delle Chiefa Cattolica . La qual cofa effendo riferite al Pepa, lo riempiè di confolazione, e volle dare fegni della sua benevolenze e Giovanni, coll' approvare e vive voce il fuo litituto, e la meniera di vivere, ch'egli teneva co' suoi compagni 1; e rivestendoli tutti a proprie spese d' une nuova foggia d' abito diversa da quella, che allora usavano ; li rivefti cioè d' una tonace di panno bienco con cappuccio, e con gli zoccoli a piedi, e con un mautello di colore tanè, e gli esorto e non andare più tutti infierne, ma e dividerfi o nelle città, o ne' luoghi di campagna. ftando foggetti agli Ordinari de' luoghi, e occupendoù nella fantificezione delle anime proprie coll' efercizio della mortificazione, e delle virtù crittiane, e nel procurare la falute de pruifimi colle efortazioni, col buen efempio, e con altre opere di carità.

13. Non si può dire di quanta consolazione riulciffe al beato Giovanni quetta approvazione, che aveva avuta dal Pontefice; onde tutt' allegro e contento fi parti da Viterbo per far ritorno a Siena . Me giunto che fu a Bolfena il di 21. di Luglio, su soprappreso dalla febbre, da cut per curerlo stimarono bene i suoi compagni di portarlo nel giorno feguente, come fecero, in Acquependente. Quivi aggravatofi il male, il bea-to Giovanni domando il facro Viatico, il quale allorchè gli fu portato , egli benchè multo aggrevato dal male, pur vulle (cendere dal letto, e ia positura d' umilissimo penitente ellavitta dell' augustiffimo Sacramento, dichiarandofi un'indegnissimo peccatore, ingrato ai benefizj di Dio, me che pure spereva per l'infinita misericordia del suo Signore, e per li meriti di Gesù Crifto, la vita eterna, fece la sua professione di Fede, e volle che un Notajo ne facesse pubblico istrumento . Indi con fentimenti di una teneriffime divozione , che cevarono le lagrime dagli occhi de' circoftenti , prese quel cibu degli Angioli, che mirabilmente lo confortò, e di celeste dolcezza lo riempiè . Il male però prendeva fempre maggior vigore; noudimeno perchè il Servo di Dio avrebbe defiderato di morire în Siena, fu nel di 27. di Luglio trasportato da Acquapendente a un luogo detto l' Abbadie di s. Salvetore nel contado di Siena . Quivi a'evvide effere immineute le fus morte, e che non farebbe altrimenti giunto a Siena ; onde fatto venire a fe il Notajo, che l' aveve feguito da Acquapendente, dichiarò effer volontà fua, che il fuo cadavero fosse portato involto in un caneveccio, e colle mani legate dietro ella schiena fopre d'un afino a Siena, e fosse sepolto vicino

(t) Fu poi quest Istituto de Gesuati apprevato , e confermato con Bolle da più Pontesci, e specialmente da s. Pio V. e da Urbano VIII,

al muro del chioftro del mouaftero di s. Abbondio in un luogo, dove farebbe flato calpeitato da' piedi di tutti i passeggieri . Indi fatti venire a fe tutti i fuoi (pirituali fratelli , raccomandò loro cou tenere ed efficaci parole la carità scambievole, e la per everanza nella vita lodevole, che avevano intraprefa, e molti altri avvertimenti diede loro pieni di lume, e di prudenza celeftiale . Dipoi chiese il sacramente dell' Eftrema Unzione, che ricevè con perfetto conoscimento , e con esemplarissima divozione . Approffimandofi al traufto della morte, i fuoi diletti fratelli fi pofero intorno, a lui in orazione ; il Sacerdote che l'affitteva gli leffe la Paffione del noftro Signor Gesà Crifto , fecondo che è fcritta nel fauto Evangelio, e quando fu a quelle parole : Pater , in manus tuas commendo foiritum meum , allora quella beata anima fciolta dal corpo ando alla gloria della vita eterna : il che feguì il dì 32. di Luglio del 1367. Il fuo corpo fu trasportato dentro una cassa coll' accompagnameuto di molto popolo a Siena, e nella Chiefa di a. Ahbondlo, detto volgarmente fanta Bonda , gli furono fatte folenni efequie, e nel di 2. d'Agosto fu seppellito ouorevolmente, avendo Iddio illustrato questo foo Servo fedele con molti

miracoli in vita, e più ancor dopo morte. Siccume la lettura delle Vite de' Sauti fu il mezzo, di cul il Signore fi valle per convertire a se il beato Giovanni, così la Vita di questo Servo di Dio poò fervire a ciascuno di grande eccitamento alla pierà, e d'iftruzione affai giovevule, per avanzarfi nel cammino della perfezione, come abbiamo, che di fatto fervì fra gli altri al gloriofo a. Fllippo Neri, che della lettura di effa fi dilettava fingolarmente, e fi ftudiava di riempierfi dello fpirito, che il Signore comunicò a questo fant' uomo . E a dir vero per qual altra firada fi può giungere più ficuramente alla... fautità, che per quella, che tenne, e che infe-gnò il beato Giovanni, del tutto conforme agli esempi, e agl' insegnamenti di Criftu? Bisogna disprezzare il Mondo, e metterfelo fotto de piedi , cloè non curarfi di piacere agli uomini per riscuotere da effi onuri, ed applausi ; e non aderire a quelle mattime , che regnano nel Mondo . opposte a quelle del Vangelo . Se io piaceffi agli uomini (diceva a. Paolo) non farei fervo di Cvillo E altruve : Il Mondo è crociffo per me, come io fono erociffopel Mondo 2 : cioè il Mondo è per me un oggetto d'orrore e di disprezzo, come io sono oggetto di difprezzo, e d'orrore agli occhi degli nomini mondani. E così il beato Giovanni diceva: Alle ingiurie, e ai disprezzi fi conosce chi ama Crifto, perocchè chi nou ha coraggio di foffrire per amore di Cristo disprezzi e ignominie, non ama Cristo con quell'ardore, ch'egli merits. E a mífura che uno crede nel differezo de ilbo, nel quale confide la perfesione, e la famith, deconomie a monte de la perfesione, e la famith, deconomie confide la perfesione, e la famith, deconomie che se sus adanse offic, he este per Dhe, question in: Cit sense adanse offic, he este per Dhe, question che la famith de dictore la Agoltino: Che nume sum a Littis, chi inferme cen Die suns qualete esfe, che mon una per Listic. Convicten dumque al Cirifiano di mettere tutta la fua occupatione anello figumento per la consecuenta del Signore il proprio caure da ognit diffetto terreno e mondano, per dat losa perfesto, a qual fair for terreno e mondano, per dat losa profestore, a qual fair future.

### 31. Luglio .

#### SANTI MARTIRI DELLA SETTIMA PERSECUZIONE DE' GENTILI SOTTO L' IMPERATORE MASSIMINO I.

#### Secolo III.

Si vedano intorno a questa persecuzione il Ruinare nella presazione agli diti snecri de Marteri num. a. v. il Tiltemone nel tomo terpo delle Memorie ecologistiche, e di Cardinale Orse nel libro sesso olla Severa ecclessifica tomo terzo.

Ddio, che con un' ammirabile provvidenza, e cou una fapienza infinita governa tutte le cofe, ha disposto, che la fua Chiera in mezzo alle fiere burrasche delle persecuzioni, ond'era quali sempre agitata ne' primi secoli , gudeste. talora di un poco di calma; e che i Fedeli fuoi. dopo aver cumbattuto co' ministri del furore infernale, ripofaffero per qualche tempo in pace. Cual dopo la fiera perfecuzione di Severo, di cui a'è parlato ai 30 dello fcorfo mese di Giugno, iacque al Signore, che i Cristiani godessero per lo fpaziu di più anni molta quiete , finchè uccilo l' Imperatore Alessandro da' foldati, per opera , cume fi crede , di Giulio Maffimino uell' anno 224., fu l'istesso Massimino da medesimi foldati acclainato Imperatore, benchè senza l'approvazione del Senato. Era cottut barbaro di uazione, ma più barbaro aucora di coftumi, e il fuo nome per nessuna cosa è più celebre, cheper la fua fierezza. I primi, che provarono la ferocia di questo inumano Principe, furono i minifiri , e gli amici dell' uccifo Imperatore Aleffandro , i quali tutti furono fatti da lui morire . alconi fulamente in odio dell' antico loro padrone, altri poi anche in odio della criftiana... Religione, che professavano, perocche nella cor-

te d'Aleffaudro v'erano moltiCriftiani.

2. Que fi furono come i prefagi della perfecuzione, che il crudele Imperatore era per muovese ben prefto contro de Criftiani, alla quale poi fu spinto anche da altri motivi, oltre quello dell' aversione alla memoria del suo autecessore. Uno fu quel fatto narrato da Tertulliano nel suo libro Della cocona del Soldato , che avvenne così : Si di-Hribuitano nel campo (sono paróle di Tertulliano ) per parte de' noffri eccellentissimi Imperatori ( cioè di Maffimino il padre, e di Maffimino il figliuolo , che su subito dichiarato Cesare , e associato all' Imperio) i donativi ai foldati, che fi prefentavano aviceverlo calla tefla coronata d' alloro . Uno di effi comparve folo fra tutti col capo nudo , e colla corena... non fulla tella, ma nella mano. Quella fingolarità fu ballante per far rivolgeve verfo di lui gli fenardi de circoffanti , per farlo molitrar a dito da tutti , e per muovere alcuni a vifo , altri a rumore . Giunge il bisbiglio al Tribuno. Quelli interroga il foldato. perchè in forma con diverfa da quella de fuoi compagni gli comparifea davanti . Per non efferni lecito , rifponde il foldato, di conformarmi a loro. Richie-Ho della ragione ; perchè , foggiunge , io fono Criftia- . no . Si forma fubito una specie di giudizio , fi raccolgono i voti , fi differifce la rifoluzion dell' affare , fi rimette la caufa ai Prefetti , Se gli fa deporre l'abito militare, gli fi toglic la fpada, fi lafcia cader di mano la corona . Indi su condotto in carcere , nè fi fa qual foffe il spo fine . Tertulliano , che aliera era già caduto negli errori de' Montanisti, pretele di giuftificare, e con fomme lodi innalzo il coraggio di questo foldato, ma comunemente i Cristiani lo disapprovarono, perchè non essendo quella corona d'alloro, che in tal congiuntura fi portava in tefta da' foldati, fegno protestativo d'alcuna falfa religione, non doveva quel foldato aver difficultà d'accomunarfi con gli altri, per non dar motivo con quefta inutile fingolarità al turbamento della pace, che allora godeva la... Chiefa , come di fatto feguì .

3. A questo a' aggiunse un altro stimolo, per eccitare la persecuzione . Era di que' tempi il Romano Imperio travagliato da molte pubbliche calamira, e fingolarmente nel Ponto, e nella Cappadocia vi furono tremoti a) orribili, che gettarono a terra moltiffimi edifizi, e alcune intere città surono ingojate dalle voragini dell'aperto e sprofondato terreno. Ora ficcome era coftume de Gentili, di rigettare foora de Criftiani la cagione di qualunque pubblica calamità, o di guerra, o di pettilenza, o di careftia, o di tremoti, che avvenisse; così non mancarono anche in questa occasione di levar rumore contro de' Critiiani, e di eccitare Mastimino, già da se medelimo affai inclinato ad ogni forta di crudeltà, a perseguitarii . Si videro pertanto i Fedeli quafi all'improvvilo involti nella perfecuzione, o perchè Maffimiuo pubblicasse editti contro di loro, o perchè folamente si dichiarasse contrario alla criffiana Religione; il che era più che baffante a far ai, che i Governatori delle provincie, fecondando l' edio de' popoli, ulaffere d' ogni fierez-

za contro de' medefini Crifitani. Figli à cerro, che in questa perfecusione si prefero particol; mente di mira gli Ecclefaffici, come quelli, per opera de'quali i adortina evangelica si prospera, de'quali i adortina evangelica si prospera del constituente del c

4. L' Italia, il Ponto, e la Cappadocia furono le provincie, che più delle altre provarono la rabbia de' persecutori ; perocchè la persecuzione non su uguale da per tutto. Una delle prime vittime sagrificate a Gesù Critto dall' empietà di Vitaliano, che comandava in Roma a quella parte di Pretoriani, ch' erano rimafi alla custo-dia della città, su il Pontefice a PONZIANO. come quello, che per la fua fuprema dignità era il principale appoggio della Chiefa . Quefti fu mandato in efilio infieme con un fuo prete per nome IPPOLITO nell'ifola di Sardegna, cheper la mala qualità dell'aria facilmente dava la morte a chi v'era rilegato. Quivi il fanto Pontefice nel mefe di Novembre del 235. fiu) i fuoi giorni, dopo un pontificato di cinque anni , e alcuni meli, e dopo avere fofferti innumerabili difagi ; e , fecondo che alcuni credono , confumò il suo martirio sotto i colpi delle bastonate . Il fuo nome è registrato fra i martiri nel Martirologio Romano ai 10. di Novembre . Ebbe la medesima sorte di dare la vita per Gesà Critto in questa perfecuzione di Massimiuo s. ANTERO. fucceduto a a. Ponziano nella cattedra di a. Pietro, ch'egli tenne poco più di un mele, effendo paffato al godimenti del Cielo ful principio dell' auno 236. Afferiscono alcuni , ch'egli fi guadagnasse la palma del martirio, per la premura, che aveva di raccogliere gli Atti de' Mar+ tiri per mezzo de Notaj, e di farli confervare negli archivi della Chiefa Romana; tanto egli giudicava glorioso alla Chiesa, e utile a' Fedeli il lasciare ai posteri le memorie di quegl' invitti campioni della cristiana Religione! Il nome di questo fanto Pontefice e Martire è registrato nel Martirologio Romano ai 2. di Gennajo .

5. Si tròvano amoverati etàndio frat matriti di quella perfeccione, a. CESIDIO Prete contacuni fuoi compagni a Tranfacco, vicino al Lago di Celano, come fia ne il Marirologio Roma na i 31. d' Agoño, S. RUFFINO Vicco di Marfico infieme co: s. SILONE, e ALESSANDRO a Rieti, i nomi de' quali fono nel Martirologio Romane ggii 11. d' Agoño. Si crede parimente,

che a questa persecuzione appartenga il martirio della gloriofa Vergine , e Martire a. BARBARA, che si trova con particolar culto venerata dalla Chiela Greca, e Latina ai 4. di Dicembre . Il Signore s'è degnato d' illustrarla non solo col martirio, ch' ella, come più probabilmente fi crede, consumo iu Nicomedia, ma eziandio con miracoli operati per la sua intercessione molti fecoli dopo la fua gloriofa morte ; fra' quali è celebre quello feguito nella città di Gorcom in Olanda 21 28. d' Agosto del 1448. in persona d' un certo Enrico Kock , il quale essendo quasi tutto confumato dalle fiamme, invocò fanta Barhara, come era fempre stato solito di fare ne' suoi bisogni; ed esfa gli apparve, e lo confervo in vita finchè egli ebbe ricevuti i fagramenti della Chiefa, fecondo la relazione, che si ha dal Sacerdo-

te medetimo, che glie l'amminittro. 6. Al pari del martirio di quetti, e d'altri gloriofi campioni del Cristianefinio, è celebre la confeffione del nome di Gesù Crifto, che in questa persecuzione di Massimino, secero s. AMBROGIO Diacono, e PROTOTETO prete della Chiefa di Cefarea in Paleftina . Ambrogio nato d' una famiglia nobile e facoltofa d' Aleffandria , dopo effere per la fua fmoderata curiofità di fapere, e per la lettura de'libri degli eretici cadoto nell'erefia de' Valentiniani, su dal misericordioso Iddio tratto fuori da quell'abiffo , in cui s'era precipitato, per opera, e per le lifruzioni del grand' Origene . Perciò egli sì ffrettamente s' uni con quefto fuo infigne, e dottiffimo maeftro, che non volle mai più abbandonarlo; anzi fornministrandogli quanto gli occorreva e pel fuo fostentamento, e pel comodo di fludiare (perocchè Origene volle sempre esser povero ) gli dava continuo trimolo a comporre opere fopra la fagra Scrittura, e in favore della criftiana Religione; fra le quali fi dee principalmente annoverare quella contro Celfo, ftimata la più eccellente di quante ne abbia fatte Origene, e la più copiofa, e la più compiuta Apologia, che ne primi fecoli della Chiesa fia stata pubblicata da' Cristiani . Ambrogio adonque e per lo studio profondo, ch'ei faceva delle divine Scritture, e per lo zelo della Fede, e per le altre fue infigni virtà merito d' effer fatto Diacono della Chiefa Aleffandrina, e poi d'essere provato, come si prova l'oro, col fuoco della perfecuzione. Egli su arrettato insieme con Prototeto dai ministri del forore imperiale. Furono ad ambedoe faccheggiati i beni loro; furono ambedue caricati d'ignominie, e condotti come in trioufo per diverse città, e provincie, per effere prefentati ora in un luogo, ed or nell'altro davanti ai giudici, e ai magifirati, e per comparire finalmente nel cospetto di Massimino, il quale cottumava farfi condurre dalle più rimote parti dell'Imperio que'Cristiani, ch'erano o per la nascita, o per la dottrina assai riguardevoli , a fine di mettere agli altri fpavento , e di Sec. Race. T. II.

far ad effi feffrire, prima di condannarii si più arcoi (inpplis), tutti gli ruconoidi, e le pene di un lungo, e disfitreto viaggio, quali appunto feffricono quelli due genered Confisiori. Contento Iddio della cothana da loro moltrata nel confestare intrepidamente la Fede, gli frampo dalle mani del Tiranto, non fi fa precisimente per qual mezzo. S. Ambrogio visile fano circa l'anno 350, e il fion nome di trava registrato oegli antichi

Martirologi ai 17. di Marzo. 7. Sebbeue di questi soli erot della Fede sieno giunte fino a noi le memorie, tuttavia non fi può dubitare , che moltiffimi altri non fieno frati quelli , che in questa persecuzione diedero la vita loro per Cristo, perocche, come s'è accennato di sopra, la perfecuzione fu molto fiera particolarmente in Roma , e ne' paesi all' intorno , e fu universale contro ogni ceto di persone nel Ponto, e nella Cappadocia, e duro circa tre anni, fin a tauto cioè che Iddio per gastigare il barbaro Maffimino anche in questo Mondo, non permife, che contro di lui fi follevassero Roma, e totte le provincie, e che finalmente fotto Aquileja, ch' egli affedio fenza poterla con fomma fua vergogna mai efpuguare, fosse insieme col suo figliuolo uccifo da' fuoi propri foldati nell'anno 238. Oltre i molti Criftiani, che questo barbaro Prin-cipe corono del Martirio, fece anche bruciare molte chiefe, che i Fedeli avevano innalzate al culto del vero Dio: tanto era l'odio ch' celi portava alla criftiana Religione, e il defiderio, che aveva, di distroggerla interamente ! Sopra di che è da offervarfi, che quantunque i Crittiani abbiano avuto in ogni tempo de' luoghi deftinati per adunarfi infieme, e celebrarvi i divini misterj, questi però non erano edifizi pubblici, e noti a' Gentili , ma o erano fale nelle cafe particolarl, ovvero i čemeterj, dove fi seppellivano i Martiri, e gli altri Fedeli, come erano a Roma quelle, che ora si chiamano le Catacombe; . ond'è che i Pagani per due e più secoli rinfacciavano a' Cristiani, che non avessero ne templi, nè altari. Ma nel tempo d' Alesfandro Severo, cioè dopo l'anno 222., effendo quetto Imperatore favorevole ai Criftiani, effi fi prevalfero del favore di questo Principe per fabbricare pubbliche chiefe, e d'allora in poi i Fedeli , anche a dispetto delle altre persecuzioni , che fopravvennero, hanno fempre avuti fimili edifizi pubblici confacrati al culto di Dio, ne' quali s'è poi veduto, che i Principi Criftiani hanno impiegate fomme immense d' oro per fabbricarne de'

iontrofi, e de' magnifici.

Noi intanto poffiamo offervare, che ficcome Iddio ha voluto, che ne' primi tempi la iui.
Chiefa foffe ora perfeguittata barbarunente, ora che godeffe un poco di pace; così ordinariamente difpone anche la vita di cisicam crifiliazo, di maniera che effi ora godano qualche contente rare, ora ficano traragliari da tribolazioni.

da anoustie. E così sa Iddio con noi ( dice s. Giovanni Grifoftomo ) acciocche le continue apperfità non opprimano la nostra fiacchezza; e le prosperità non interrotte non ci vendano trafcurati, e dimentichi de beni eterni, e ci trasportino ai vizi. Concisffiche tal è l' umana natura , che quando fi trova in mezzo alle prosperità , si dimentica della propria nobiltà , eioè , attuccandosi a beni di questa Terra , non firicorda più , ch' ella è fatta per beni affai maggiori , quali fono quelli del Cielo . Pereio Iddio qual padre amorofifimo oraci accarezza, ora ci galliga, per rimediare così a varj e diverfinottri mali fpirituali. Perocchè anche il medico nel curare qualebe infermo , nè fempre la tormenta con una rigorofa dicta , nè fempre gli permette di largamente cibarfi , acciocche ne il troppo mangiare producendo la febbre gli accresca il male, ne la privazione del cibo trop-po lo debiliti : ma misurando fra se medesimo le foras dell' infermo , f regola con diferezione fecondo i precetti dell' arte sua . Nello fleffo mado il benigno Signore ben fapendo quel che a ciafcuno convenga, ora lo fa godere delle profectità, ora lo efereita colle tribolazioni . Dobbiamo dunque ( conchiude il (anto Dottore ) ricever tutto dalla mano di Dio , e ringraziarlo il delle prosperità , come delle apperfità: delle profperità, come di conforti della notira debolezza, delle apperfità, come di rimedi alla notira fuperbia, e al nofiro eccessivo amore ai beni di quello Mondo . Così dobbiamo dire col fanto David 1 : Benedirò il Signore in ogni tempo , nè cefferà mai la mia bocca dal lodarlo. Lo benedirò nelle prosperità , lo benediro nelle avversità ; lo loderò quando l'anima mia gode pace e tranquillità, e lo loderò altresì quand' effa farà turbata dalle tentazioni, e dalle tribolazioni. Bafta che il mio Dio sia sempre con me, per impedire, che la felicità non mi guafti il cuore, e che l'avveratà non m'abbatta, e non mi opprima.

(1) Pfal. 11. Z.

Fine del Mefe di Luglio.



# G

- 1. S. Aurelio Vefcovo . . 2. S. Ratilio Martire .
- 3. S. Nicodemo .
- 4. SS. Gomoliele, e Abibo . Nel Martirologio Rom. 3. Agosto .
- s. S. Ofisaldo . 6. SS. Giacomo di Amida , e Giacomo di Ciro .
- 7. SS. Friardo , e Secondello . \* 8. SS. Dalmazio, e Ifacco . Mart. Rom. 3. Agofto.
- 9. SS. Numidico , e Compagni Martiri . 10. S. Ruflicola, ovvero Margia Vergine . \*
- 11. S. Tiburgio Martire .

titelo ai s. Agoftino .

- 12. S. Atanafa . \*
- 12. SS. Maffimo , e Compagni Confeffori . 14. S. Marcello Vefcovo, e Martire .
- 15. S. Alipio Vefcovo .
- 16. S. Rocco .
- 17. S. Mamante Martire . 18. B. Chiara di Montefalco Vergine .

## Agosto. S. AURELIO VESCOVO. Secolo IV., e V.

Le notigie di questo fanto Vescovo sparse in diversi luoghi delle opere di s. Apostino, e negli Scristori della Storia ecclesiastica, sono state raccolte dai Tillemont nel som. 12. delle sue Memorie ecclesiastiche, e nel tom. 14. sotto il

EL tempo, in cui piacque al Signore di far piovere a larga mano fopra le Chiefe dell' Affrica le fue benedizioni, vi fuscitò diversi fanti Vescovi, i quali e col lume della dottrina, e collo zelo della ecclesiastica disciplina, e coll' esempio delle più eroiche virtù servirono di fcorta a' Fedeli nel cammino alla perfezione. e furono a tutta la Chiefa cattolica norma dell' esercizio della dignità, e dell'uffizio episcopale. Tali furono fra gli altri Alipio vescovo di Tagafle , Evodio d'Uzala , Poffidio di Calama , Il rande Agostino d'Ippona, e capo di tutti quetti per la dignità della Sede, Aurelio vescovo di Cartagine, Egli nacque in questa metropoli di tutta l' Affrica verso la metà del quarto secolo, e per la fua buona indole , e inclinazione alla pietà fu ascritto al clero di quella Chiesa, e al debito tempo fu ordinato diacono. In questo grado, nel quale secondo la disciplina di que tempi molti paffavano tutta la vita loro fenza mai ascendere al facerdozio, egli s'acquistò tanta fama di probità, di faviezza, e di virtà, che, effendo morto il vescovo Genetlio nel 301., fu giudicato degno di succederg!l nel governo di quella gran Chiefa, la quale, toltane la Romaua, poteva gareggiare colle primarie di tutto il Mondo. Concioffiachè il Vescovo di Cartagine era primate di tutta l' Affrica, ed aveva a fe

19. SS. Timoteo, e Agapio, e fanta Tecla con altri fonti Martiri della Paleffina .

20. S. Simpliciano Velcovo. Mart. Rom. 16. Agofto.

21. B. Gisvanna Francefea di Chantal .

22, B. Bernardo Tolomei Mart. Rom. 21. Agofto . 23. SS. Claudio , Aflerio , Neone , Donnina . e

Teonilla Martiri . 24. S. Audocno Velcovo .

23. S. Genefie di Arles Martire .

26. S. Zeffrino Popa e Martire .

27. B. Giufeppe Calafangio . 28. SS. Aleffandro Vescovo di Aleffandria, e Alef-

fandro Vercevo di Coffantinopoli. 29. S. Sidonio Apollinare Vescovo . Martirologio

Rom. 22. Agotto . 30. S. Pemenio .

31. SS. Martiri dell' ottava persecuzione de' Gentili moffa doll' Imperatore Decio, e continuata da Gallo , e Volufiano Imperatori .

foggetti circa cinquecento Vescovi, e fra essi i Primati di ciascuna provincia: a lui si ricorreva ne' casi straordinarj: egli aveva il diritto di convocare i Concili generali deil' affrica; in fomma , come diffe s. Aurelio in uno appunto di questi Concili, egli era incaricato della cura di tutte quelle Chiefe, e a lui apparteneva il foilenerle , e ascoltare le querele di tanti , che da diverse provincie a lui avevano ricorso.

2. Questa elezione riempì d'allegrezza tutti i buoni, e a coloro, che finceramente amavano la Chiefa, fece concepire fperanza, che effendo collocato fulla prima fede dell' Affrica un uomo di tanto zelo, e di tanta virtù, fi farebbono veduti una volta sbanditi da quelle Chiefe tanti difordini, che vi regnavano, e de' quali pareva prima, come dice s. Agostino, disperato il rimedio . E di vero corrispofero a tale espettativa gli effetti. Il primo ad eccitare lo zelo del nuovo Vescovo di Cartagine su il mentovato a. Agoftino, il quale allora era femplice prete, e che aveva contratta amicizia con Aurelio in occasione, che ritornato dall' Italia nell' Affrica , fi fermò per qualche tempo in quella capitale, prima di ritirarfi a Tagaste. Avendogli dunque s. Aurelio poco dopo la fua ordinazione scritta una lettera in prova dell'amore, e della flima, che per lui nudriva, e per implorare il foccorfo delle sue orazioni a fine di beni portare il grave incarico addoffatogli, s. Agostino gli rispose con trasporti , per dir così , di consolazione , e di giubbilo, e nel medefimo tempo gli fuggerì con maniere piene d'umiltà e di rispetto alcuni utilifiimi documenti.intorno alla condotta, ch' egli doveva tenere. Gli dice fra l'altre cofe, che un Vescovo dec procurare di togliere le contese, e l'ambizione, la quale più che nel popolo regna nel clero, e che ha là fua origine dalla fuper-

bia, e dall'avidità della umana lode: A quello male, foggiunge il Santo, non fi rimedia fe non con iforare il timore, el' amore di Dio, fervendofi a quello fine dell' autorità della facra Serittura; purche p vò quegli che vuol ciò fare, dia nella perfona fua eficapio di pazienza, e d'unità, col disprezzo delle cofi terrene, e col non accettare tutto quell' onore, e quella lode, che gli vien data, ma folo quanto è lufficiente pel vantaggio degli altri , a' quali non potrebbe giovare , quando per un eccefivo abbaffamento compariffe vile .

2. E perchè conosceva il Santo i pericoli delle adulazioni, e foverchie lodi, a quali poteva agevolmente effer espoito un Vescovo di Cartagine, segue a dire nella medesima lettera: Ella è una gran cosa il non rallegrarsi degli onori, . delle lodi degli uomini, e il visecare ogni sorta di vana pompa; e se pure è d' uopo mantenere qualebe decoro, riferire anche questo al bene, e alla falute altrni . Perocebe non fenza ragione fla feritto nel falmo : Iddio fracasserà le ostà di coloro, che cercano di piacere agli uomini. Concieffische qual esfav' è più languida, più fiervata, più delole d'un uomo, che fi laicia abbattere dalla lingua de' maldisenti , quando sa effer falso quel che di lui fi dice? Del che certamente non proverebbe il acerbo dolore, se l'amor della lode non gli guaffaffe il cuore . Credo veramente , che l' avinto tuo fia forte , ne fogectto a una tal debolezza. Laonde per me dico tutto ciò; tu però non isdegneral di rifletter meco quanto fieno quelle cose gravi , e difficili . Concioffiache non conosce la forza di un tal nemico, se non ebi gli ba intimata la guerra; perchè s' è cosa facile per chicchefia il paffariela tenza lodi , quando quefte. non vengono date ; ella è molto difficile il non complacerfene , qualora sono spontaneamente offerte . . . . E pure in meggo ad effe, dobbiamo tenere per tal modo l'animo nostro rivolto a Dio , che fe non fiamo lodati con ragione, abbiamo da correggere quei, che poffiamo, delle lodi , che ingiuliamente ci danno , acciocche non credano o che in noi fia quel che non v' è, o che fa nostro quel ch' è di Dio, ovvero lodino quelle cose , che nun meritano lode , come sono tutti que' beni , che noi abbiamo comuni o con gli animali , o con gli empj . Se poi fiamo meritamente lodati per li dopi di Dio , dobbiamo altora rallegrarci con quelli, a' quali piacciono i veri beni, ma non mai con noi Heffi, perchè piacciamo agli uomini ; ma benit poffiam rallegrarci , te fiamo nel cospetto di Dio tali, quali ci credono i nell'ri lodatori, e te la lode non anoi i' attribuitce , ma a Dio ; di cui sono tutte quelle cose , che con verità , e con giu-Hizia fi lodano . Parlo con se di quelle core , acciocebe te tu tei superiore a quello neutico, tappi almeno i miei mali , e pregbi iffantemente il Signore .

che mi risani da una tale infermità . 4. Ma lo scopo principale di questa lettera era di muovere Aurelio a togliere dalla Chiefa la consuetudine già molto propagata di far de conviti, che ne' tempi spostolici si chiamavano Aga-

(1) Pf. 52. 6.

pe, cioè conviti di carità , ne' fagri templi in onore de Martiri. Ora di una tale confuetudine dice s. Agostino, ch' ella per si fatto modo aveva degenerato dal fuo primo litituto, che laddove que' conviti erano ne' primi tempi fobri, e frugali, e come un vincolo di carità, e però approvati da fanti Vescovi, erano poi divenuti intollerabili e fagrileghi per la crapula, e. l'imbriachezza, che vi s'era introdotta. Ciò non offante, fono parole del Santo, talmente fi credono permefi, e leciti, che fi celebrano con solen-nità eziandio in onore de' beatissimi martiri ; la qual cosa come non fi dee compiangere da chiunque la rimiri con altr'occhi , che con quei della carne? ... Laonde, foggiunge il fanto Dottore, se a un il pernicioso coffume , abolito già per la diligenza di molti santi Vescovi nella maffina parte delle Chiete d' Italia , t' ba da portare rimedio anche nelle Chiere dell' Affrica , certamente conviene dar pri neipio dalla Chiera di Cartagine; perchè ficconic sarebbe riputata audacia il tentar di cambiare una coflumanza praticata dalla Chiesa Cartaginese , cost sarebbe condannato come temerario chiunque ardiffe di ritanere un collume rigettato già da una it grande . e sì ragguardevole Chiesa . Ora qual altro Ve-10000 fi poteva mai defiderare adattato più di te.,

o Aurelio , al una tal riforma , il quale fin da quando eri diacono, aveni in abbominazione un il fatto difordine ; e ebe il Signore ba dotato di tanta modellia, piacevolezza, prudenza, e sollecitudine., quanta ne fa di mellieri per una tal opera? ... Si dee dunque metter mano all'impresa, usando non gia, per quel che mi pare , l' asprezga , e le maniere dure e imperiofe, ma piuttofto l'iffruzione, e le ammonigioni , che fono le vie più acconce a correggere la moltitudine , con cui non conviene ufare rigore , e feveri. tà, come fi fa coi pochi . Che fe fa d' uopo l' ufare qualebe minaccia, fi faccia con rammarico, e rinerefeimento , mostrando coll'autorità delle fagre Seristure i gastigbi , che sovrastano ai disubbidienti . e offinati nel mal fare , aceiocche non fiamo temuti noi per la podetta, ebr abbiamo, ma fia piuttoflo temuto Iddio, in nome del quale parliano. Così prima fi moveranno le perfone fpirituali , e quelle , che almeno qualche amore banno per le cofe dello fpirito ; e quelle poi coll' autorità loro , e colle loro dole ffinte il . ma premurofifime ammonizioni piegberanno finalmente la moltitudine , e la ridurranno in dovere .

5. Tanto batto per accendere vie più lo zelo di s, Aurelio, a cercare di togliere in tutti i modi questo gravistimo abuso, onde non tardò molto a congregare in Ippona un concillo generale di tutta l' Affrica, in cui fra molti canoni appartenenti alla riforma dell' ecclesiastica disciplina, ve ne fu uno, col quale fiproibiva ai Vescovi, ed ai chierici di mangiare nelle Chiefe, e fi comandava loro di correggere per quanto fosse possibile un tale abufo anche nel popolo. Al qual canone s. Aurelio farà fenza dubbio stato il primo a dare esecuzione, come quegli, che n'era stato il prin-

cipale autore, e che doveva col fuo efempio, e coll'autorità sua precedere, e muovere gli altri, seguendo in ciò i savi suggerimenti datigli da. a. Agostino. E avvegnachè egli nou sia forse stato il primo a bandir totalmente dalla fua Chiefa un tale abuso, a motivo della maggior difficultà, che veniva dall' immenio popolo di quella vafta città; tuttavia non fi può dubitare, ch' egli non v' impiegatie tutto il suo zelo, del quale feppe far uso anche per cose di minor conto. V'era nelle vicinanze di Cartagine un Inogo appellato Mappalia, ove ripofavano le relique del gloriofo Vescovo, e Martire s. Cipriano. Ivi foleva adunarsi una moltitudine di gente oziosa, che vi passava le intere notti in balli, fuoni, e canti. Il fanto Vescovo, cui molto rincrescera la profanazione di quel luogo, cotanto rispettabile pel fagro deposito, che vi ripofava, penso di farvi celebrare le vigilie in onore de Santi, e renderlo così un luogo d'orazione, e per tal mezzo , benche con grande steato , ottenue , che cessasse quell'abbominazione, e che-iv! si fabbricatie un amplo e magnifico tempio in onore

dis, Cipriano . 6. Così fant' Aurelio con dolci e foavi maniere, ma insieme con fermezza ed esficacia estirpava dalla sua Chiesa gli abusi, e nel medesimo tempo vi propagava fempre più la femenza della buona dottrina, e delle criftiane virtu. E cio principalmente faceva per mezzo della predicazione, nella quale non folo egli s'efercitava, com' era costume in que' tempi di tutti i Vescovi; ma di più iutrodusse l'uso nella chiesa di Cartagine, che, presente il Vescovo, predicasfero auche i preti, Della qual cosa con essolui grandemente fi rallegrarono i fanti Vescovi Agoftino, e Alipio in una lettera, che gli fcriffero, piena di ringraziamenti al Signore, perche aveffe meffo nel cuore di Aurelio un si bel penfiere, e glie lo aveste satto eleguire, Era pertanto affai copioso il pascolo della divina parola, ondepoteva nudrirů il popolo Cartagiuele; e perchè a coloro, che per questo, o per altro mezzo venivano da Dio chiamati a una vita perfetta, non mancaffe modo di fecondare una tal vocazione col ritirarfi dal Mondo; perciò il fauto Vel. covo diede opera a propagare la vita monaftica, che s. Agostino aveva introdotta nell' Affrica . Egli prima donò un fondo, ovvero una possessione al monaftero d'Ippona, poi in Cartagine ftel. fa contribuì alla fondazione di quattro monafterj , che in pochi anni vi fr fecero . Nè contento d' aver piantata questa vigna, pensò a coltivarla con ogni findio, e diligenza, promovendo i' efatta offervanza della monaftica difciplina , e svellendo la zizzania degli abusi, che va sempre germogliando in mezzo al buon grano. Uno de' più confiderabili difordini , che inforgeffe fra que' monaci di Cartagine, fu, che alcuni di loro, iono parole di s. Agostino , ubbidendo all' Apo-

fielo , che comanda di lavorare a chi vuol mangiare , fi guadagnavano il vitto colle proprie fatiche ; altri all' incontro talmente volcvano vivere delle altrui oblazioni, che ricufavano di fare qualfivoglia cofa per avere il neceffario foilentamento, o per fupplire a quel che loro mancava, vantandes di compiere così facendo, il precetto evangelico, che dice : Mirate gli augelli del Cielo, e i gigli del cam-po &c. La qual controversa de' monaci era penetrata poi anche nel popolo, di modo che molti erano quelli , che foitenevano con calore o l'uno , o l'altro partito , non fenza turbazione della Chiefa Ce. S. Aurelio adunque per apportare il dovuto rimedio a questo male per quella via, che suol esfere la più propria a ottenere l' effetto , cioè l' iftruzione, prego, e induste s. Agostino a comporre un trattato fopra di questo argomento, com'egli fece., intitolaudolo : Del Lavoro de' Monaci . Nella qual opera il fanto Dottore dimoftra quanto ingannati andaffero que monaci, che fotto pretelto di maggior perfezione, e di attendere più liberamente all' orazione, fomentavano una vergognofa e dannevole oziofità.

7. Dalla cura , che s. Aurelio fi prefe , di eftirpare dall' animo di que' monaci quella falla maffima , fi nuò agevolmente raccogliere , con quant' attenzione egli vegliasse a conservare intatto il deposito della dottrina della Chiesa, e a sossogare gli errori alla medefima opposti. E a dir vero, appena Celeftio, il primo de' discepoli di Pelagio, ebbe cominciato a spargere i suoi errori contro la Grazia di Gesù Cristo, e contro altre verità cattoliche, che s. Aurelio fu il primo a condannario in un finodo tenuto apposta in Cartagine; di maniera che sebbene la condanna della Pelagiana ereßa sia uno de'più gloriosi trionfi di s. Agoftino, nondimeno effà dee il suo principio allo zelo, e alla vigilanza di s. Aurelio, il quale poi non celsò mai di farle guerra, fervendofi, dirò così, della lingua, e della penna dell'istesso a Agostino, e adottando, e facendo fua la dottrina di quel gran Santo, che berr vedeva ripieno di celefte fapienza, e deftinato da Dio a combattere, e diftruggere tutti gli crrori, che inforgevano nella Chiefa. Nel checertamente fi può dire, ch' egli deffe un' illuftre prova della fua umiltà, e d'una vera grandezza d'animo, poichè senza invidia, anzi con piacere, e con giubbilo vedeva, e di più egli fteffo procurava, che un Vescovo inferiore a le per la dignità della Sede, cotanto s' innalzaffe fopra di lui nella flima , e nella venerazione di tutti . E di questa sua sommissione al credito, e alla dottrina di s. Agostino egli diede un altro chiaro argumento nella celebre conferenza contro i Donatifti, tenuta in Cartagine i' anno 411.; nella qual conferenza febbene s. Aurelio fosse il primo de' sette Vescovi deftinati a disputare contro de Donatisti fuddetti, nondimeno poco vi parlo, per lasciare il campo ad Agostino di far trionfare la verità .

8. Non poteva certamente il popolo di Cartagine non rimanere edificato di tanta modeffia, e umiltà del fuo Paffore : tanto più che la vedeva accompagnata dalle altre infigni virtù proprie d'un Vescovo . E primieramente scorgeva in lui un maravigliofo distaccamento da ogni forta d'interesse, come egli diede fra le altre volte a conoscere in quel fatto, che con tanta lode riporta s. Agostino, per esempio, ed istruzione degli altri Ecclefiaftici . Un nome , dic' egli , che non avroa figliuoli, e disperava di più averne, dono tutti i tuoi beni alla Chiesa di Cartogine, riservandosene l'umfrutto, firche viveva. Accadde che contro la ma ripettazione egli aveffe qualche tempo dopo de' figlinoli . Allora il fanto e venerabile Vescovo gli veilitul tutti i beni donati, benebe quegli più non vi pensoffe . Ed ob quanto lodevole fu un tal fatto, e qual occasione diede a tutta quei , che la seppero , di lodare , e benedire il Signorr ! Rifplendeva altresi in questo grand' Uomo una magnanima generofità nel difeudere gli oppreffi, e nel procurare la pace della Chiefa; come fi vide allorchè egli s'adoperò a favore di s. Giovanni Grifoftomo, ingiuttamente scacciato dalla sua... Chiefa di Coffantinopoli nell'anno 404., donde era nata una quali universale perturbazione di tutte le Chiese d'Oriente, e d'Occidente. Ora s. Aurelio in questa occasione parlò e scrisse con tal efficacia a pro del fanto Vescovo di Coflantinopoli, e con tanto zelo s'affaticò a rappacificare le Chiese disunite, che il medesimo s, Giovanni Grisoftomo fin da Cucuso, Iuogo del fuo efilio, gli scriffe, afficurandolo, che fino a quell' efiremità della Terra aveva penetrato l' ardore della sua carità , e il soave odore delle sue parole piene d' una santa libertà . Laonde-lo ringrazia di quanto aveva fatto , e lo eforta a perfeverare nell' impresa cotanto gradita a Dio, di procurare la pace delle Chiefe, col fedare le tempe-

fle, e i tumulti, che le agitavano. 9. Per questa carità, che gli ardeva nel cuo-re, non temeva a Aurelio d'interporsi per ottenere da' giudici secolari la grazia per que' rei, ch' erano caduti nelle loro mani, avvegnachè questa interposizione gli dovesse costare molta umiliazione . Laonde quando il Conte Marino governatore dell' Affrica ebbe suneftata Cartagine coll'ingiusta morte data al Tribuno Marcellino (di cui fi riportò la Vita ai 6, d' Aprile nella prima Raccolta ) non ebbe s. Aurelio difficultà di presentarsi anche ad un sì iniquo giudice, per ottener grazia a favore d'alcuni rei . Sul qual proposito dice s. Agostino: " Io molto mi do-33 leva della dura forte del mio venerabile colle-" ga nel vescovato Aurelio , il quale essendo ca-, po d'una sì ragguardevole Chiefa , qual è » quella di Cartagine , non s'arroffiva per adem-" piere l'uffizio della fua carità , di umiliarfi

, davanti un giudice, che aveva commella nna

23 cellino) per impetrare ad altri il perdono.
23 Quanto a me, folggiunge il Santo, confesso,
24 cellino a vendo avuta forza di fopportare un
25 si gran male, fubito mi partii da Cartagine.
25 E secome egli intercedeva per gli altri, così anche si mostrava nicebavole alle interpositioni al-

E ficcome esti intercedera per gli altri , cost anche fi modrava pieghevole alle interpolationi altrai, onde ono ebbe una voltr far l'aire dificultà di mitigare il galligo dovoto a dun chierico, perchè Macedonio uomo alla rifoettabile gile ne chiefe la grazia. Tanta era la carilà, la munfuetudine, la dolcetza , che regnava in quelfuetudine, la dolcetza , che regnava in quel-

20. Ma cio, che più d'ogni altra cofa ha ren-

fanto Vescovo!

duto il nome di s. Aurelio venerabile a tutta la Chiefa, fi è la disciplina, che stabili in tutta l' Affrica per mezzo de' venti Concilj nazionali composti di tutte le provincie Affricane, ch' egli celebro ne trentafei anni del fuo vescovato, e de'quali egli fu, dice s. Prospero , il capo , e l' anima fu s. Agoitino . Perciò le Chiefe dell' Affrica non furono mai più floride, che al suo tempo . Anzi in neifun' altra parte della Chiefa cattolica , come dice un moderno Storico 1 , fi vide nè maggior copia di grazia, nè maggior fervore di fpirito, e di pietà ; e forse ancora può dirfi, che dopo i tempi apoftolici la dignità della criffiana Religione, e il teforo della scienza ecclefiaftica, e la forma del governo episcopale non fi videro mai altrove con maggior luftro rifplendere , che nella Chiefa Affricana , in que' tempi felici, in cui ebbe nella fua prima Sede Aurelio, e in Ippoua Agostino. Quetti due grandi Prelati per lo fervizio de' Fedeli, e per l'utilità della Chiefa furono fempre al uniti, che ne la preminenza della Sede d' Aurelio, nè la firaordinaria fama del valor d'Agothino poterono mai turbare l'inviolabile nnione, e la costante fincerità della loro fanta amicizia. Da questa sì bella unione nacquero copiofiffimi frutti di benedizione non folo per l'Affrica, ma eziandio per tutte le Chiese d'Oriente , e d'Occidente , le quali fi gloriarono di adottare le regole di difciplina ffabilite ne' mentovati Concili Afirlcani, onde s. Aurelio merito d'effer chiamato il Legiflatore di quasi tutta la Chiefa; e s. Fulgenzio credè di poterlo annoverare » con gli Atanasi, " con gl' Ilarj , coi Bafilj , coi Grifoftomi , e con p gli altri primi Vescovi della Chiesa, che si erano in essa acquistato il più alto grado di glo-39 ria per la loro vigilanza nel governo de' loro , popoli , e per lo vigore, col quale s'erano " opposti al furore dell'erefie, e che niuno po-30 teva mettere in dubbio effere flati vafi di mise fericordia definati da Dio a godere della fua " gloria nel Cielo,, A questo beato termine... giunfe carico di meriti s. Aurelio l'anno 430.,

e probabilmente ai 20, di Luglio, nel qual giorno è notata la fua memoria nell'antichiffino calendario della chiefa Cartaginefe. Quel che s. Agoftino ferife a s. Aurelio in propo-

proposito di que' conviti, che si sacevano nelle Chiefe in onore de' Martiri, ci dà luogo a riflettere, come la consuetudine, o piuttofto l'abufo, quand'è molto comune, talmente perverte l'uso della ragione, e i sentimenti della Religione, che giunge a far credere non folo permeffi, e leciti, ma eziandio onorevoli ai Santi i più gravi disordini. Sopra d'una tal cecità piangeva non folamente s. Agostino, ma ancora il celebre Salviano, riprendendo que giuochi, e pubblici spettacoli , che si sacevano per solennizzare qualche festa, o rendere a Dio grazie per qualche particolar favore ottenuto : ,, A " Crifto, egli dice, (o mostruosa pazzia!) 2 Cri-" fto offeriamo i Mimici , ed i Circenfi , e allora , maffimamente quando da lui riceviamo qual-" che favore, quando da esso ci si dona qual-» che prosperità &c. E non è questo lo stesso, » che se alcuno contraccambiasse colle ingiurie ,, chi lo benefica , oltraggiatfe chi lo accarezza , e ferifie la fronte di chi lo bacia "? Piaceffe a Dio, che le giuste declamazioni di questi fant'uomiui pient di lume e di zelo, avessero fervito per togliere ne' fecoli pofteriori sì moflruose desormità ! Ma no , dice un moderno chiariffimo Scrittore 1, dopo aver riportate le fuddette parole di Salviano,, fi è profeguito, e " fi profegue a celebrar le feste de Santi pro-, tettori delle città co' pubblici spettacoli , " co' profant divertimenti , e crediamo di far " cofa grata ( ripeterebbe Salviano: o mostruosa " demeuza!) con queste mondane allegrie a. , quei , che non fi nutrirono fe non di lagrime , " e che fi gloriavano coll' Apostolo , che il Mondo era crocifilo per esti, ed 'esti pel Mondo ,, e Noi adunque non ci lasciamo trasportare all'approvazione, e participazione di al fatti difordini dall' esempio della moltitudine, ma in vece seguitiamo le massime di s. Agostino, e di Salviano, e per quanto ci è permello imitiamo lo zelo di s. Aurelio, che sece ogni ssorzo per togliere un abuso quasi da per tutto propagato, radicato profondamente per la fua lunga durata, e talmente approvato dalla maffima parte degli uomini , che fi credeva di poter con effo rendere onore a Dio, e a' Santi.

2. Agosto . S. RUTILIO MARTIRE. Secolo III.

Tertulliano nel fuo libro intisolato : della Fuga nella perfecuzione , ci ha conferyata la notizia ficura di queflo famo Martire .

RAi martiri, che ferono coronati nella per recusione di Severo, uno fu s. Rutilio. Egli era Afficano, ma non fi fa di qual città fostnativo. Apparifice dalla condotta ch' ei tenue

nel tempo della fuddetta perfecuzione, quanto fo fe bene iftruito degl' infegnamenti, che Gesà Critto ha dati nel Vangelo, e quanto profoudamente egli aveile scolpite nel cuore le regole della criftiana umiltà. Conciofiachè quando surono nell' Affrica pubblicati gli editti dell' Imperatore Severo , ne' quali fotto pene gravissime, e fino della morte, fi comandava a tutti di fagrificare agli Dei dell'Imperio, Rutilio diffidando di fe medesimo pensò di mettere in salvo la sua Fede . con fottrarfi al pericolo d'effer foggetto ai tormenti. Or due erano i mezzi lecitì, che i Fedeli avevano di efimerfi dalla crudeltà de' perfecutori : uno la fuga , feguendo l' infegnamento di Critto , che diffe a' fuoi discepoli: Se vi perfeguiteranno in una città , fuggite in un' altra . L'altro di comprare la propria ficurezza col dare qualche fomma di danaro agli Uffiziali, e pubblici ministri della giuffizia; cosa che si praticava non folo da' particolarl, ma talvolta eziandio da intere Chiefe, per non effere moleftate nell'efercizio della criffiana Religione. Nel che, come hauno offervato i fanti Padri di quel tempo, e fra gli altri s. Pietro Aleffandrino contro Tertulliano, nulla v'era di riprensibile; perocchè chi così operava, dava a conoscere di stimar più Gesà Crifto, che le ricchezze, e verificava in un senso quel che la Scrittura dice : Che le ricchezze poffono fervire a falvar la vita di chi le poffiede .

a. S. Rutilio fi fervi dell' uno e dell' altro di uesti mezzi. Perocchè primieramente insuriando la persecuzione in una città, se ne suggì in un'altra; poi vedendosi in pericolo di cadere uelle mani de' persecutori, diede del danaro per afficurare così la sua quiete. Ma finalmente lddio volle coronare con un illuftre martirio l'umiltà di questo suo Servo, e far conoscere nella perfonz fua, che l'uomo tanto è più forte, e generoso, quanto è più umile, e disfidente delle fue proprie forze . Rutilio aduuque , quando meno se l'aspettava, cadde nelle mani de persecutori; e lu arreftato, e presentato davanti al Giudice, il quale nè colle minacce, nè co' più fieri tormenti potè abbattere la generolità, e costanza di quetto invitto campione : con che egli diede ben a conoscere, che non già timidezza, e viltà d'animo, ma l'umile fommiffione agli ordini di Dio gli avevano fatto cercare lo scampo dalla perfecuzione, l'inalmente effendo egli flato condaunato ad effere bruciato vivo, nè pur la vifta del fuoco punto lo intimidì ; auzi allorchè stava in mezzo alle fiamme, rondeva umili e servorose grazie a Dio, che lo aveste satto deguo d'effere come un olocaufto contunato in onor fuo , Segui il fuo martirlo verfo l' anno 207. L'esempio di quello santo Marrire ficcome fu d' edificazione , e d' ammethamento a tutti i Fedeli, così servì di consustore a que superbi, che facendo pompa d'una vana filosofia pretendevano non esser lecito suggire nella persecuzione, onde esponevano i deboli al pericolo di perdere la Fede.

Impariamo anche noi da questo glorioso Martire, primieramente, che per ischivare qualche pericolo, in cui ci troviamo, dobbiamo fervirci di que'mezzi, che naturalmente a ciò conducono, fenza pretendere, che Iddio ce ne fcampl per vie straordinarie, perocchè, come dice s. Agostino : à una regola certiffina della nostra condotta , che l' uomo non dee mai lentare Iddio , trafeurando di fare quanto è in poter fuo, per liberarfi da pericoli . Impariamo in fecondo luogo a fuggire , per quanto ci è possibile, le tentazioni, riconoscendo così umilmente, e confessando la nofira fiacchezza, la quale, se non è consoriata dall' ajuso di Dlo, foccombe alla tentazione . Ora Iddio ficcome concede il fuo ajuto agli umili, che difidando della propria debolezza, fchivano quanto più postono i pericoli, e le tentazioni, così abbandona quei superbi, e prosontuosi, che temerariamente vi fi espongono ; onde fi vede pur troppo avvenire ciò , che infegnano le divine Scritture 1, che Iddio, cioè, resiste ai superbi, e concede la fua grazia agli umili . Finalmente dal coraggio, con cui s. Rutilio foffri, fenza punto fgomentarfi, un così atroce supplizio, impariamo noi pure a non temere qualunque pericolo, e tentazione, a cui ci trovizino esposti secondo l'ordine di Dio, e per adempiere la sua volonià, e il nostro dovere, poichè allora la divina grazia ci sosterrà, ci conforterà, e ci sarà riportare vittoria di tutto l'inferno collegato a noftri danni; onde potreino noi ancora direcol fanto David 2: Il Signore è quello che m'illumina, egli è quel che mi falva, di chi avrò io paura è Il Signore è il protettore della mia vita, di chi paventero? E coll' Apoftolo s. Paolo 3; lo poffo tutto in quello , che mi conforta .

# 3. Agosto. S. NICODEMO. Secolo I.

Nel Vangela di s. Giovanni fi trova registrato quel che fi fa delle azioni di questo Santo. È trò, che reputata i revenzione del jus Corpo, fi ha dalla Relazione del Prete Luciano, a cui fu riveltata. Si veda il Tillemana nel tom. 1, delle fur Momarie ecclessighiche.

\$\frac{1}{2}\$ celebra in quello giorno dalla Chiefa la memoria della miracolofa invenione della Reluquia del protomartire fanto Stefano, le quali
futnon ritrovate infieme con quelle di a. Nicodemo, ed is. Gamnitele, e del fino figlicolo i. Abibo, o Abibono. Polché adunque nella primafacettà delle Vice de Santi a è riportato fotto
della Reliquia di a. Stefano, riferiremo oggi (ci)
che feptua a. Nicodemo, e nel giorno di dolu Pravata. Vicas. (a. 1) Peta. (a. 1) Peta.

1 Pravata. Vicas. (a. 1) Peta. (a. 1) Peta.

mani quello che appartiene a s. Gamaliele, e a s. Abibo.

2- 5. Nicodemo fu di nazione Giudeo, e di festa Farifeo, e per confequenza del numero di coloro, che pieni di fuperbia, e gonfi della pretela giuftizia, che naiceva dall' offervanza delle pratiche efteriori della Legge, erano più d'ogni altro contrarj alla dottrina di Gesù Cristo , e disprezzavano la sua predicazione. Nè era Nicodemo uno del volgo di quelta fetta , ma era tenuto per maestro, e dottore del popolo d' Ifraele, quantunque ignoraffe le verità più effenzia-li per la faluie; e occupava nella fua nazione un posto affai onorevole, qual era quello di Principe de' Giudei, cioè, per quello che più probabilmente fi crede, di Senatore di Gerufalemme; si che alla gonfiezza della fcienza Farifaica, e alla fuperbia propria di quella fetta, univa anche il latto delle grandezze, e delle dignità mondane.

2. Ma Gesù Cristo colla soave forza della sua grazia si degno d'abbassare il vano orgoglio di Nicodemo, di foggettarlo all'umile giogo della fua Groce, e di farlo fuo fedele difce polo ; benchè non facesse cio in pochi momenti, e con una subitanea convertione , come su quella di s. Paolo, ma a poco a poco, e per gradi, fecondo la via ordinaria, che suol tenere il Signore nella conversione de peccatori. Allorche adunque il divin Salvatore cominció a far conofcere la fua infinita posfanza per mezzo de' molti miracoli, che operava in Gerusalemme , Nicodemo credette , ch'egli fosse un maettro mandato da Dio per istruire gli uomini; onde bramo d'effere da lui ammaestraso nel cammino della falute. Perciò egli andò di notte ( perehè fi vergognava di comparire discepolo di Cristo, disprezzato dagli Scribi, e Farifei fuoi compagni, ed amici) a trovare il celefte maestro, e così gli parlo: " Noi sapn piamo, che voi siete stato mandato da Dio per ammaethrarci; perocchè nessuno potrebbe 3 far que' miracoli, che voi fate, fe Dio non " foffe con lui ". Gesù Crifto, il quale vedeva, come Nicodenio aveva bifogno d'effere umiliato nella vana profunzione, che aveva del fuo fapere, cominciò, come offerva fant' Agostino, a parlargli di verità, ch' erano superiori alla sua intelligenza, Gli diffe adunque ;,, lo ti dico in verità, che niffuno può aver parte nel regno di Dio, se non nasce di nuovo,. Nicodemo, dice s. Agostino, il quale non aveva ancor altri fentimenti, che carnali e materiali, non conofceudo altra nascita, che la terrena, per cui l'uomo viene in questa mifera vita mortale, replicò: ... Come mai può di nuovo nascer un uomo, " quand' è già vecchia? Può egli forfe entrare ( cioè se non è stato riganerato spiritualmente per mezzo del faoto Battefime)., Ciò, ch'è " nato dalla carne, è carne, e quel ch'è nato , dallo spirito , è spirito . Non vi maravigliate , " ch' io v'abbia detto, che bifogna che voi na-" sciate di nuovo . Lo spirito fosfia dove vuole; so voi ne odite il rumore, ma non fapete donde wenga, nè dove vada. Lo stesso è d'ogni uo-" mo , che fia nato dallo fpirito "; Infegnando così Gesù Critto a questo suo nuovo discepolo , come la fantificazione delle anime è un dono gratoito della fua bontà, e mifericordia, e ch'effa fi fa in una maniera invifibile per l'interna operazione dello Spirito fanto, ond'è un miftero , che fi dee credere per Fede , e non foggettarfi al giudizio de' fenfi .

4. Nicodemo però non intendeva ancora quefte verità, onde feguito a Interrogar Geal Crifto , come potesse farsi tusto ciò , ch' egli diceva . E Gesù , che lo voleva mettere in quelle difposizioni, che sono necessarie, secondo che of-ferva s. Agostino, non solo per intendere la generazione spirituale, ma ancora per efferne fatto partecipe, prese quiodi nuovo motivo d' umi-liarlo, deridendo la sua pretesa scienza: E come, gli difle, tu fei maeitro in Ifraele, e ignori quelle cofe , che fono come i primi elementi della vita fpirituale? Indi paíso ad iffruirlo d'altre verità , cioè ch' egli era il figliuol dell' uomo . ch' era sceso dai Cielo, ove doveva risalire; ma che prima doveva effere innalizato fopra la Croce nell'istessa maniera , che Mosè nel deserto aveva innalzato il ferpente di bronzo; cioè che ficcome Mosè nel deferto aveva fopra d'un' afta esposto il serpente di bronzo alla vista di tutto il popolo,acciocche quelli, ch' erano stati morficati da' ferpenti velenofi, col mirarlo fosfero guariti, così il Figliuolo di Dio fcefo dal Cielo, e fattefi uomo, doveva effere confitto in Croce, acciocchè effendo stati tutti gli uomini morficati dal ferpente infernale pel peccato, quel che ve lo aveffero mirato con Fede viva, fosfero guariti e noo moriffero della morte eterna , ma otteneffero anzi l'eterna vita nel Cielo . Concioffiacha Iddio , profegui a dir Gesà Crifto , a tal feguo be amato il Mondo , che ba dato il fuo unigentto Figliuolo, acciocche chiunque crede in lui non perifca . ma abbia la vita eterna . Perocebe Iddio non ba mandato il fuo Figliuolo nel Mondo, perchè condanni il Mondo, ma perchè il Mondo fia da lui falvato . Chi erede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato , perciè non crede nel nome dell' unigenito Figliuol di Dio . Ora il motivo di quella condanna fit, che la luce (cioè il Figliuol di Dio ) ? venuta nel Mondo (per illuminare gli uomini), e gli nomini banno amato piuttoflo le tenebre , che la luce , perchè le opere loro erano malvage . Perocche chiunque fa male , odia la luce , ne i' avvicina alla luce , per simore che le fue cattive operazioni non fieno riprefe , ovvero manifettate, e condanna-Sec. Race, T. II.

te, Ma chi opera secondo la verità, s'avvicina alla luce, affinche seno scoperte l'opere sue, perchè esse sono state satte in Dio; cioè per lo Spirito di

Dio, e fecondo che prescrive la fua fanta Legge . 5. Tali furono le mirabili e del tutto divine istruzioni, che il Salvatore diede a Nicodemo la prima volta, che andò a trovarlo. Nè v'è luogo a dubitare, che Nicodemo non ne profittaf-le, e non imparaffe, che Gesù, da lui creduto prima un gran profeta, era il figiuolo di Dio, e il Meffia aspettato dagli Ebrei, e venoto al Mondo per la falote degli uomini . Egli di fatto fi rende suo discepolo, e fi può argomentare dal Vangelo, che altre volte ancora andaffe a ricevere le sue divine istruz ioni . Ma la sua Fede era ancor debole, nè effo aveva coraggio di profeffarla pubblicamente per timore di quei della fua Nazione. Tuttavia però egli non tralafcio di prendere la difeía di Gesù Crifto contro degli altri-Farifei nella feguente occasione, riferita nel fanto Vangelo. Celebrandos la festa de Tabernacoli in Gerusalemme, Gesù Cristo v'aodò, e nel Tempio pubblicamente infegnava la foa dottrina, e molti credevano in loi . I principi de Sacerdoti. moffi dall' invidia, che li divorava, mandarono de' foldati con ordine che arrestaffero Geau; ma nessuno di loro ebbe l'ardire di mettergli le mani addoffo ; anzi effendo effi ritornati da quelli, che gli avevano spediti , ed essendo rimproverati . perchè non avessero condotto Gesù davaoti a. loro , risposero , che nessuno aveva mai parlato , come quell'uomo, cioè Gesà ; tanta era la grazia. la forza, l'autorità, e la maniera del tutto divina, ch'egli aveva fatta apparire nel fuo discorfo ! Replicarono allora i Farifei : E che voi pure fiete Hati fedotti ? V' è forfe alcuno de' Senatori . ovvero de Farifei , che abbia creduto in lui? Giacche queflo popolaccio , che non fa la legge , è maledetto da Dio. Allora Nicodemo, che fi trovava fra quefti Seniori, e Farifei, diffe: Permette forfela noffra legge di condannar chiechefia , feuz' averlo prima afcoltato , e fenz' aver prefo un' efatta informazione di quel , ch'egli ha fatto ? Quelte parole sì (agge e sì conformi al dettame della ragion naturale, anzi che fare alcuna impreffione nell'animo di que superbi e invidiosi Farisei, tirarono addosfo a Nicodesno, che le aveva dette, il loro disprezzo, perocchè a loi rivolti disfero pieni di rabbia: Forfe che tu pure fe' Galileo? ( cloc Teguace di Gesà, che effendo di Nazzaret della Galilea , era per disprezzo chiamato Galileo ) . Efamina bene le Scristure , e vedi che dalla Galilea non viene alcun profeta . Nulla replico Nicotlemo a tali parole dette con animo d'ingiuriarlo, onde almeno col foo filenzio venne a confeifare, ch'egli credeva in Critto, e ch'era fuo feguace.

6. Ma quel che Nicodemo non fece in quelta occasione, di dicibiararii cioè apertamente difepolo di Gesà Crifto, lo fece dopo che il fuo divino Maestro su spirato sopra della Croccasione M. L'iono-

L' ignominia della Croce, la quale pareva che dovesse estere pel timido discepolo uo motivo d'avvilimento, su una sorgente di coraggio, perchè appunto chi fopra di effa era morto per la falute degli uomini, gl'ispirò nel cuore una più abbondante grazia, Ando adunque Nicodemo infieme con Giuseppe d' Arimatea al Calvario, portaodo feco circa ceoto libbre di mittura composta d'aloe, e di mirra per imbalfamare il corpo di Gest , che pot ambedue insieme involsero in pannilini con degli aromi all'uso degli Ebrei, e lo seppellirono. Da questo tempo in poi san Nicodemo non più s' arrofsi di comparire agli occhi degli uomini per quello, che già da molto tempo era dentro il suo cuore. Egli ricevè il battesimo secondo quella prima istruzione, che aveva intefa dalla bocca tteffa del Redeotore, benchè noo fi fappia, se ciò accadesse prima della Paffione, o dopo la discesa dello Spirito santo nel giorno della Pentecofte . Allorchè i Giudei feppero, che Nicodemo s'era fatto battezzare, lo depofero dalla dignità, ch'egli aveva, di Senatore, lo anatematizzarono, cioè lo feacciarono dalla Sinagoga, e lo bandireoo da Gerufalemme. Alcuni dicono di più, che i Giudei volessero farlo morire, ma che a riguardo di Gamaliele, ch'era suo strettiffimo parente, su folamente. battuto con verche . a fegno però che v'ebbe a perder la vita ; e che tutti i fuoi beni furono meffi a sacco . Ma checchesia di questo , certo è ch'egli su perseguitato fieramente da'Giudei lo congiuntura della perfecuzione, ch' esti secero a' discepoli di Gesù Cristo dopo la morte di santo Stefaco . Gamaliele per fottrarlo al furore di quefia persecuzione, lo ricoverò in uos sus cala di campagna, dove gli fomministro tutto il bifognevole finche viffe; e morto che fu, lo fece feppellire oporevolmente accanto al protomartire s. Stefano.

7. Si compiacque il Signore di dare una maravigliofa teftimonianza della fantità di questo suo discepolo nel quinto secolo della Chiesa , cioè nell'anno 415., quando nella visione, che mando a Luciano, prete di Cafargamala, per indicargli il luogo, dove ripofavano le reliquie di fanto Stefano, come s' è detto ai 3. d'Agosto nella prima Raccolta, gl' indicò le Reliquie ancora di s. Nicodeino fotto il fimbolo di rofe bianche in un canettro d'oro, a differenza di quelle, che indicavano s. Stefano, le quali erano vermiglie, per dinotare, ch'egli era morto martire. La. qual invenzione ha dato motivo, che io questo giorno a celebri nel Martirologio Romano la memoria di questo Santo, e di s. Gamaliele col suo figliuolo a, Abibo .

Pel timore de Gindei s. Nicodemo non s'arrifchiò per qualche tempo di palefari dificepoio di Gesù Critto, e ciò dava a conoscere, come offerva a, Giovanni Grifoftomo, che la sua Fede

era ancor vacillante, e imperfetta; ma a mifura che quelta acquitto fermezza, e perfezione, crebbe anche in lui il coraggio di manifestarfi per quello, ch'egli era. Non fi puo negare, che anche fra i Criftiani ooo vi fieno molti, che raffomigliaco Nicodemo nella fua timidità, non avendo coraggio di darfi a conoscere per seguaci di Gent Crifto . Concioffiacbe ove fi tratti d'allontanarfi da quelle ufanze, e da que coftumi , che fono comuni a molti , benchè fieno contrarj agl' infegnamenti di Crifto , fi teme di farlo per timore di dispiacere agli nomini , e d'effere notato come fingolare. È per lo stesso motivo fi tralascia di sar molte cose, che sono buone, e che talvolta fi farebbe in obbligo di fare . E donde mai deriva un sì gran disordine . se non dall'aversi uoa fede languida, e forse aoche morta ? Non fi crede, come fi dovrebbe credere, ne fi peofa quanto fi dovrebbe penfare... alla vaoità , leggerezza , e inutilità delle lodi . o de' biafimi , che si ricevono dagli uomini ; quaoto quefti fieno inutili a renderci puoto migliori , o peggiori di quel che fiamo lo verità nel cospetto di Dio, da cui solo dobbiamo ricevere la ricompenía, o il gattigo, fecoodo che le noftre azioni faranno fiate o buone, o malvage. Affinchè adunque gli umani rispetti con ci ritengano dal fare il nostro dovere, ravviviamo la nofira Fede, la quale el fa riguardare Iddio, come giudice, e rimuneratore delle noftre opere, Ci ftiano altamente impresse nell'animo quelle parole di s. Agoftioo a Dio : Chi vuol effere ledato dagli uomini, mentre voi lo disapprovate, o Sienore, non fara falvato dagli uomini , mentre voi lo riudicherete . Diciamo noi pure con a. Paolo 1 : Non mi prendo alcun penfiero del giudizio , che poffiate for near di me voi , o quelfivoglia alte uomo del Mon-do ... Il Signore è il mio giudice .

# 4. Agosto. S. Gamalible, e S. Abibo. Secolo I.

Le notizie intorno a s. Gamalisle si ricavano parte dagli Assi Apostolici e parte da antichi monumenti, che si trovano raccolsi presso il Tillemont nel som. 2. delle Memorte sopra la ssoria ecclesialica.

L nome di Gamiliele, che fu moto ccilebre, mentri el ville, apprello l'iliadi, a dive, noto poi afil r'ilipettablie melli Chiefe, a sendo di afil ripettablie melli Chiefe, a sendo di considera del proposito mente rendera tellimonime del proposito del pre

rifaica, di cui faceva professione. Laonde s. Paolo volendo far notare quelle cofe, che lo potevano accreditare appresso i Giudei, dice ch'egli era stato allevaso a' piedi di Gamaliele , e ch' esso era quello, che lo aveva nudrito, e ammaeftrato nella legge in Gerusalemme, dalla quale scuola , la più rinnomata fra gli Ebrei , fi crede che uscisse anche s. Barnaba. Ma poco avrebbe giovato a Gamaliele la fua dottrina della legge Mofaica, e la fua grande riputazione, anzi gli farebbe flata d'indicibile danno, come pur troppo lo fu alla maffima parte degli Scribi , e de' Farifei fuoi compagni, fe Iddio non gli avesse inserito nell' animo certi principi d' equità, di faviezza, e d'amore della verità, e della ginfilala, che furono come tanti femi, che innamati e fecondati dalla celefte regiada della grazia di Gesù Crifto produffero il frutto della fna conversione alla vera Fede, e della fua fantificazione .

2- Apparvero quefte prime buone disposizioni di Gamaliele ad abbracciare la criftiana credenza in occasione del seguente fatto, che così vien narrato negli Atti Apostolici . Facendo gli Apostoli molti miracoli e prodigj in Gerusalemme, pochi giorni dopo la Pentecofte, cresceva ogni giorno più il numero de credenti in Gesù Crifto . Il principe de' Sacerdori , e gli altri , ch' erano del fuo partito, cioè quei della fetta de' Sadducel (i quali ficcome negavano l'immortalità dell'anima, così erano nemici implacabili della riferrezione di Critto, che fi predicava da-gli Apostoli) erano pient di rabbia contro i me-delimi Apostoli, onde gli recero prendere e rinchiudere nella pubblica prigione . Ma nella fteffa notte l'Angelo del Signore sprì la porta della prigione, e comando loro d'uscirne, e di predicare coraggiosamente nel Tempio a tutto il popolo la dottrina di Gesù Crifto e il cha effi puntualmente eleguirono sì tofto che su spantato il giorno. Frattanto il principe de' Sacerdoti avendo adunato il gran Sinedrio (ch' era il fupremo Configlio, e Magistrato della nazione giudaica ), e tutti i Senatori del popolo d' Ifraele, mandò alla prigione per far condurre in quell'adunanza gli Apoftoli . Ma quei miniftri , ch' andarono alle carceri, ritornarono dicendo d'aver trovata la porta della prigione chiusa, len-, za però che vi fosse pi Talcuno dentro la qual nuova mile tutti in gran costernazione . In questo mentre venne uno a dar avviso al Configlio, come quei , ch' erano ftati carcerati , ftavano pubblicamente infegnando, e predicando nel Tempio . Allora il capitano delle guardie del Tempio ando infierne co fuoi foldati, e conduffe gli Apostoli davanti al Sinedrio, senza però far loviolenza , perche temeva d'effere lapidato dal popolo . Il Principe de Sacerdoti fgridò gli Apostoli, perchè avestero contrayvenuto al comando del gran Configlio, che aveva loro proi-

bio di praira più di Gend-Crifto al popolo. Al che. a. Pietro, e gli il int Apolito i rigiolore z lòfigna sibidire pintello a Dia, che agli somito di 
Dia d'artisti picti si vi fificiana Geni, che vi 
Dio d'artisti picti si vi fificiana Geni, che vi 
Principe, ci il Sibinatre dell'Univerpe, che Islais 
ni inclujare callà pa dell'are, ciò colla fin onnipotenza, per dare al finale la grazia della positira, 
ne, la revellipradi percati. E un biano tellimori, al care picti dei peccati. E un biano tellimoyi distante ciù, che vi dictiona y ce l'artistimonio aldica neuti met. Le l'arbistimo ci 
anti Dio di 
di con neuti met. Le l'arbistimo.

2. Un pariare così sublime, e divino, nnito al rodigi operati dagli Apostoli, e alla miracolosa liberazione loro della carcere, avrebbe dovuto far ravvedere que' Senatori del loro errore, diffipare le tenebre , nelle quali erano involti , Ma feguì tutt' all' opposto , tant' era la malizia , e l'invidia , che gli accecava ! All'udire così discorrere gli Apostoli, si sentivano lacerare internamente dalla rabbia, e già penfavano di far morire quegl' intrepidi predicatori del nome di Critto . Allora Gamsliele , dottor della Legge , che era onorato e rispettato da tutto il popolo, ufando, fecondo, l' offervazione di fan Giovanni Grifoftomo, una fomma prudenza, nè moftrando d'aver sentimento diverso dagli altri del Sinedrio, nè di volerli riprendere, ordinò, che gli Apostoli fossero per breve tempo tirati snori dell' adunanza ; indi così prefe a parlare : O IAracliti, badate bene a quel che fiete per fare di quetti uemini . Perocebe voi fapete , che tempo fa , vi fa un certo Teoda , che fi vantava d'effere qualche cofa di grande , e vi furono circa quattrocento perfone . che fi dichiararono del fiso partito ; ma egli fu uccifo , e tutti coloro , che in lui credevano , fi diffiparono, e fi riduffero al niente . Dopo quefto Teoda vi fu Giuda Galileo, il quale nel tempo, che fi faceva la numeragione del popolo da Cirino prefidente della Siria, fi tirò dietro molto popolo : ma effo pure perì , e tutti quei del fuo partito furono dispati. Ecco dunque quel ch'io vi dico: Von v'impacciate di questi uomini , e lafeiateli fare ; giacebe fe quello configlio . o quest'opera viene dagli uomini , fi difiguggerà : che s' ella viene da Dio , non vi riufeirà di dittruggerla , e vi mesterete a rifchio di contbattere contro Dio medefimo , tentando d' abbattere ciò , ch' egli vuol che fuffiila. S'arrenderono quei del Sinedrio a quefto configlio di Gamaliele, avvegnachè per isfogare in qualche modo la rabbia loro contro gli Apostoli , li facessero frustare in pieno consiglio . Dopo di che intimarono loro di non più parlare in avvenire nel nome di Gesà . Ma gli Apottoli pieni di gloja per aver fofferti tanti ftrapazzi pel nome di Gesà, continuarono ad annunziare pubblicamente nel Tempio , e nelle case il fanto

4. Quetto discorso di Gamaliele se non prova ch'egli fosse già Crittiano, di almeno a conoscem a

Evangelio.

re quanta fosse la sua propensione verso degli Apostoli, e della celefte loro dottrina. Ma fe non era allora Criftiano, non era però poffibile, dice s. Giovanni Grifoftomo, che rimanesse nelle tenebre della giudaica perfidia un nomo, cui Iddio aveva già fatta la grazia di un difcernimento si faggio, e di parlare con tanta equità, e con un animo così fgombro da paffione, e da quelle prevenzioni, che accecavano gli altri Scribi e Farifei. Di fatto non differì egli molto e farsi battezzare dai Discepoli di Crifto'; e benche non fi fappia precifamente il tempo, in cui ciò feguì, pare nondimeno affai verifimile, che accadelle prima che fosse lapidato il protomartire fanto Stefano . Concioffiachè in occasione di questo martirio Gamaliele diede fegni, anzi prova ficure d'una fingolare pietà, propria di chi abbia di cuore già abbracciato il Cristianefimo. Perocchè morto che fu fotto le pietre il glorioso Protomartire, i principi de Sacerdoti non ancor fazi d' avere sfogata la rabbia loro nel dareli una morse si ignominiofa, volevano di più, che il fuo corpo rimaneffe infepolto, ed esposto, a effere divoraro dalle bestie. Ma dopo effere rimafo in quello frate per lo fpazio d'un giorno e d' una notte , fenza che animale alcuno punto lo toccasse, Gamaliele geloso dell'onore, che fi doveva alle Reliquie di un ai illuftre , e fedele fervo di Gesù Critto, efortò alcuni Criftiani , ch' el conosceva effere pieni di coraggio , e di pletà, ad andare di nottetempo a prendere. il Corpo del fanto Martire, e a trasportarlo, come fecero, in una fua Villa diffante circa 20. miglia da Gerufalemene, detta Cafargamala, che vnol dire Villa di Gamaliele . Quivi su data onorevole fepoltura al Santo in un fepoltro nuovo, che Gamaliele aveva fatto fabbricare per fe, e per la fua famiglia. Egli fece tutte le spele neceffărie per quetta funzione, le quali erano affai confiderabili, perchè oltre i balfami, profumi, e altre cofe praziofe, che vi fi adoperavano, i funerali duravano almeno 40. giorni. Nè a ciò s' induste Gamaliele per puro motivo d' una compaffion naturale verso di fanto Stefano, ma per prevalerfi di questa occasione di farsi merito apprefio Dio, a fine d'aver parte nel giorno della rifurrezione alla Fede di quel gran Servo di Dio . di cui egli conosceva la fantità. Col medefimo spirito di carità egli diede ricovero, come si disse neila Vita di a. Nicodemo, a quefto discepolo di Gesù Crifto, e gli diede in vita, e dopo morte testimonianze del fuo amore, e della venerazione , in cui teneva i veri feguaci dell'Evan-

gelio.
5. Gamallele ebbe di Etna, ovvero Atea fua moglie due figliuoli, il primo fi chiamò Sedemia, l'altro Abibo. Quefli prevenuto dalle celetil benedizioni fin da fuoi più teneri anni conduffe man vita molto efemplare; perocchè fe ne flava frequentemente nel Templo a fare orazione infieme con s. Paolo , il quale non era ancora-Apostolo, anzi nè pure Cristiano, ma solamente discepolo di a, Gamaliele . S'applicava altresì con gran ferietà allo ftudio della legge Mofaica fotto la disciplina di suo padre, di maniera che ne acquisto una piena , e perfetta cognizione . Ma il più fingolar dono, ch' egli riceveste dal Gielo, fu di confervare una intera purità di corpo, e di fpirito, vivendo in una perfetta continenza. Con tali disposizioni, le quali per altro a nella gil avrebbono giovato per la vita eterna fenza la Fede in Gesà Crifto , riceve Abibo in età di vent' anni insieme con Gamaliele suo padre il fanto battefimo, e indi a non molto tempo fo ne volo al Cielo riveflito della candida ftola. dell' innocenza. S. Gamaliele fuo padre lo fece feppellire nell'ifteffo fepolero, dov'era flato pofto a Stefano . Sedemia poi infieme colla fua... madre non vollero feguire l'esempio di Gamaliele, e di Abibo, ma fe ne rimafero oftinati nel Giudaismo, separandosi anche dagli altri della loro famiglia, e ritirandofi in una villa, che apparteneva a Etna, dove furono dopo la morte feppelliti , lafciando voti que'luoghi , ch' erano ffati per effi preparati nel sepolero di Cafargamala.

6. S. Gamaliele poco sopravvisse al suo dilettiffimo figliuolo Abibo , e alcuni credono, ch' egli morific nell'anno 52. Egli è certo, che il fuo corpe fu collocato nel medefimo fepolcro, ov'erano già stati posti quei di a. Stefano, di s. Nicodemo, e di a. Abibo fuo figliuolo, ficcome fi rendè manifesto nella rivelazione miracolosa, che di tutti quefti Santi fece Iddio nell'anno 415. al prete Luciano . L' istesso Gamaliele su quello . che apparve a questo Sacerdote in sembiante di un venerabile vecchio, e vestito di una bianca veste guarnita di bottoni d'oro , ne'quali era fcolpita la croce , e in mano teneva una bacchetta parimente d'oro . Con quefta bacchetta toccò il prete Luciano, mentre stava dormendo, e chiamandolo tre volte per nome, gli comandà d'andare a Gerufalemme, e dire a Giovanni , che n'era Vescovo, ch'era venuto il tempo, in cui Iddio per ispandere le sue misericordie sopra degli uomini, voleva manifestare i corpi d'alcuni fuoi fervi, i quali fe ne giacevano da molto tempo ofcuri e negletti ; e questi erano il protomartire s. Stefano, Nicodemo, l' itteffo Gamas liele , a Abibo fuo figliuolo , Tre volte fu replicata quetta visione, secondo che il prate Luciano ne aveva pregato il Signore, per contraffegno della verità di effà . E di fatto furono dipoi ritrovate le medefime Reliquie coll' affiftenza del Vescovo di Gerusalemme, e di molte altre fone, e per mezzo di este, e specialmente di quelle del Protomartire s. Stefano, fi operarono e nel luogo stesso, ove furono scoperte, e in molti altri

paeG

paefi innumerabili miracoli, come fi diffe nella prima Raccolta fottn il di g. di Agnito .

I fentimenti di rettitudine , di giuffizia , e di equità inferiti da Dio nel cuore di a. Gamaliele , e ch'egli non lascio sossogare nel suo cuore dalle inique prevenzioni degli Scribi , e de' Farifei suoi compagni, ne dal timure di opporsi, e di recar dispiacere ai principi de Sacerdoti . e al gran Sinedrio della fua nazione, e de'quali anzi fi fervi opportunamente , per difendere, uanto potè, la verità, e l'innocenza degli Apofoli, e per impedire la loro oppreffione; tali fentimenti, dico, furono quel femi, che innaffiati dalla celefte rugiada della grazia del Signo-re, produffero poi la fua convertione dalla perfidia giudaica alla criftiana Religinne, e la fantificazione dell' anima fua . Quindi impariamo, quanto importi il fecondare, e feguire fedelmen-te nelle occasioni quei lumi, che Iddio ci comparte, per discernere il bene dal male, e per ab-bracciare, e praticare il primo, e per ischivare il fecondo, quantunque vedeffimo gran numero di persone, anche rispettabili per la loro condizione e dignità, fare tutto il contrario . Non fequeris surban ad faciendum malum, dice Iddio nella Scrittura 1: Non ti lasciare firascinare dalla moltitudine a fare il male . Ricordiamoci sempre . che Iddio è presente a tutte le nustre azioni , e che presto al suo tremendo tribanale dobbiamo di tutte anche le più piccole, renderne firettiffimn conto. Beati noi le faranno trovate conformi alla fua legge eterna e immutabile, perchè ne riceveremo un' ampliffima, e infinita ricompenía. Al contrario gual a noi, fe da rifpetti umani, da ingiafte prevenzioni, o da altre fregolate paffioni ci faremo lafclati fedurre a commettere il male, feguendo la moltitudine de'malvagi . Quid entm proderit multitudo , dice un'antico Padre 3 ubi finguli judicabimur ?

> Agosto. S. OSUALDO. Secolo VII.

U Ven. Beda ne primi capitoli del lib. 1. della fioria d'Inghilterra ha regifirate le azioni di questo fanto lle . Questa parte della storia di Beda è riportata dal Surio fono dat t. d' Aposto .

N Acque Ofinaldo di ftirpe Reale, e fu figli-uolo di Eldefrido, che regnava in una parte della Nortumbria, la quale ora forma una provincia del regno d'Inghilterra, ch'era allora diviso in più regni . Osualdo insieme con Eanfrido fuo fratello primngenito fu allevato nelle tenebre dell' idolatria , nelle quali farebbe a fuo gran danno per fempre rimafo fepolto, fe per merzo d'un avvenimento, che agli occifi degli nomini compariva una difgrazia graviffima, ld-

luce evangelica, che poi lo illuminò. Ciò fu, che effendo morto nell' anno 617, il re Eldefrido, Eduvino, che regnava nell'altra parte della Nortumbria, e che era cognato del defunto Eldefridn, ando ad occupare a mano armata il regno del defunta Eldefrida ; onde Eanfrido , e Olualdo, figliuoli del morto re, infieme con Ofrico cugino germano di Eduino, fi rifugiarono nella Scozia, Quivi avendo effi trovato alcuni predicaturi dell' Evangelio, il Signore toccò loro il cnore, ficche tutti abbracciarono la criftiana... Religione, e furono nelle acque falmari del fanto Battefimo rigenerall a Crifto .

2. Stette Ofualdo intieme can gli altri mentovati Principi come fuggialco nella Scozia fino all' anno 633., godendo in questo tempo de' foavi frutti delle virtu, nelle quali colla grazia di Dio continuamente fi efercitava . Ma nel fuddetto anno 622, effendo statu ucciso in battaglia Eduvinn . Ofualdo unitamente con gli altri fece ritnrno alla fua patria. Allora il regno di Nortumbris fu novamente diviso in due , com' era al tempo di Eldefrido; e di quello di Eldefrida prefe possesso Eanfrido, come figliuolo primogenia to, e in quello di Eduvino successe Ofrico, cnme il più proffimo parente. Ma quanto a quefti due Principi era ttata giovevnie la perfecusione, e l'avversità, altrettanto su loro di danno la prosperità, e la gloria. Conciossiachè innalzati che furnno fu' loro rispettivi troni, si dimenticarono ben presto della promesse fatte a Dio nel loro battefimo; e dopo efferfi abhandonati alle dissolutezze, e ad ogni sorta di vizj, ritornarono come cani al vnmito, e come anisnali immondi fi rivolfero di nuovo nel fango dell'idolatria. Iddio però non lascio per lungn tempo impunite le loro iniquità, perocchè nel breve corfo d'un anno ambedue furono tolti di vita, Ofrico in battaglia, ed Eanfrido a tradi-mento. Cedvalla Re de' Brettoni fu l'iftromento della divina vendetta fopra di questi due Re . Occupò egli tutta la Nortumbria, e v'esercitò tali crudeltà, che la sua memoria, come quella d'Ofrico, e di Eanfrido rimafe appresso la posterità abbominevole per al fatto modo, che fu posto in opera ogni mezao per abolirla... Ofualdo intanto, cui per la morte di Eanfrido a' era fatto luogo di falire ful trono, dovette prepararfi alla guerra contro Gedvalla, non tanto per togliere dalle mani dell'iniquo ufurpatore il regno, che a se apparteneva, quanto per liberare que' popoli dalle ingiufte veffazioni , che foffrivano. A questo fine egli mile infieme quel più che potè di truppe , le quali però erano , fi può dire, un pugno di gente, in paragone della numerofifima armata dell'inimico Cedvalla. Ma a Din è egualmente facile di far vincere con pochi, come con molil foldati . Perit Ofuzido dio non aveile, dirò così, aperta la firada alla, allorche fu ful punto di dover dare la battaglia

(1) S. Eucher, Epife. Lugd. de contempen Mandi .

al suo avverfario, ebbe ricorfo a Gesù Crifto , implorando l'ajuto del fuo onnipotente braccio per abbattere, e atterrare il fuperbo Cedvalia coi fuo efercito: al qual effetto pianto di fua inano uel luogo del fuo accampamento una Croce, e ad alta voce invitò i fnoi foldati ad adorare quel falutevole fegno dell'umana redenzione, e au confidare in quel Dlo fatt' uomo , che fopra di essa aveva voluto spargere tutto il suo prezioso Sangne, e dare la fua vita per amore degli nomini . Nè le preghiere, e le speranze del fanto Re furen delufe . Concioffiache effendo i due eferciti, venuti alle mani , quello di Ofualdo , benche fenza paragone inferiore di numero, diffipò interamente quello di Cedvalla, il quale inoltre vimafe morto ful campo; onde non vi fu più chi facesse opposizione ad Osualdo . Iddio poi rendè celebre con molti miracoli questo campo di battaglia per la Croce, che v'era flata inualzata, e che divenne un foggetto di fingolar culto, e di particolar divozione anche ne'fe-

coli posteriori . 3. Dopo la morte di Cedvalla , e la totale sconfitta del suo esercito, Osualdo non solo ricuperò il reguo di tutta la Nortumbria, ma acqui-fiò quello aucora de' Brettoni, di manlera che egli fu in Inghilterra il più potente di quenti re fosfero ftati prima di lui. La grandezza però, e la potenza di questo Mondo non fu per lui sì velenofa, e peftifera, come era ftata pel fuo fratello inaggiore, e per Ofrico; anziche riconofcendo egli tutto da Dio, e dal re de're Gesù Crito, si credette in obbligo di far fervire alla gloria dell' istesso suo Signore quanto aveva da lui ricevuto. Laonde il primostuo pensiere su di stabilire nel cuore de' fnoi fudditi il regno di Gesù Crifto per mezzo della Fede. Al qual effetto fece venire dalla Scozia, dov'egli era fizto battezzato, a Aidano, uomo di gran virtù, e dopo di lui altri monaci, e ministri evangelici, i quali colla luce della fanta predicazione diffipaf-fero le tenebre 'degli errori', e dell' idolatria', in cul giacevano fepolti gl' Iuglefi . S. Ofisaldo affegno a s. Aidano l'ifola di Lindiafarne, che divenne Sede episcopale. S. Aidano adunque infieme con gli altri, che da lui dipendevano, predico con fuccesto mirabile il Vangelo a que popoli, contribuendo affai al copiolo frutto di tal predicazione l' efempio di a. Ofualdo, ch'era il primo a praticare quanto infegnava s. Aidano, anzi molte volte gli ferviva d'interprete nelle fue prediche, perchè non fapendo egli bene la lingua Inglese, non poteva talvoita farfi intendere come conveniva.

4. Il Signore Iddio poi fi compiacque di ricompeniare fempre più anche temporalmente lo zelo di queffo fanto Re i perciocche dilato talmente i confini del fuo regno, che comprendeva i popoli di quattro differenti lingue, che erano i Brettoni, gli Sozzefa, gli Irlandedi, e gli Antione.

glofaffoni, cioè quei di tutta la Nortumbria. Ma quella, che fi dee confiderare per la maggiore di tutte le divine beneficenze sopra di quetto Re, fi è, che quanto più egli fi vedeva grande uegli occhi degli uomini, tanto più diveniva umile, e tanto più fi studiava di mostrarsi grato al fuo celefte e fupremo benefattore . Percio tutte le cure del suo governo principalmente le indirizzava al bene della Religione, propagandola non... folo ne fuoi Stati , ma in quelli ancora de Re fuoi vicini ed amici , appresso de quali a'adoperò per ottenere la permissione, che sosse s'ud-ditt loro predicato il Vangelo. Ediscò inoltre molte chiefe, e le provvide di tutto il bifognevole pel culto divino ; fondo vari monafieri, acciocche ferviffero d'asilo a chi diffaccato da' penfieri, e dalle opre del Mondo voleva confacrarfi a Dio, e acciocchè fossero come seininari di ministri evangelici. In fomma non rifparmio diligenza alcuna, nè perdonò a qualfivoglia fpela, che potesse contribuire alla dila-tazione del regno di Gesà Cristo ne cuori de Fe-

5. In altra maniera ancora fi nioftrava egli grato al fuo Signorn, ed era col dispensare a' poveri abbondanti limofine, fapendo che Crifto tiene per fatto a se medefimo quanto per amor suo fi fa a pro de' bifognofi . Erano pertanto al copiofe le fue liberalità verso ogni forta di poveri ; che a ftento vi poteva fupplire il fuo regio erario, Una fingolar prova del fuo benefico amore verso de poveri di Gezù Cristo, fu fra le altre la feguente, Aveya il fanto Re, come foleva fare în tutti i giorni , e maffime ne' festivi , affistito alle fagre funzioni . Ritornato a cafa, e ffando ful punto di metterficon s. Aidano a menfa, per la quale tutto era già preparato, gli fu detto, che alla porta del palazzo v' erano molti poveri , che chiedevano la limofina . Il Santo fenz' altro indugio fece portar loro quanto era ftato imbandito in tavola, e ordinò di più, che il piatto d' argento, ful quale erano quelle vivande, fi rompesse in tanti piccoli pezzi , quanti erano que' miferabili , e loro fi diffribuiffero . Al vedere questa caritatevole azione , s. Aidano prefe la deftra del Re , e prego Iddio a non permettere , ch'ella foffe mai foggetta alia corruzione. La qual preghiera del fanto Vescovo su da Dio esaudita, poichè s. Beds atteffs , che al fuo tempo quella mano fi confervava ancora incorrotta , e in tale flato miracolofamente ha perfistito anche ne' fecoli po-

fleriori. «

6. A quefle azioni efleriori, quali avevano per oggetto il bene fiprituala e temporale del profilemo, univa a Collado i festricio di quelle virtù, che rifiguardavano principalmente la cultura, dell'antina propria. Laonde, come del giufo discollado dell'antina propria. Laonde, come del giufo discollado della collado della co

aretti

fetti terreni, perchè fosse pieno dell' amore di Dio ; e confiderando finalmente in tutti gll avvenimenti, che gli occorrevano, o prosperi, o avversi, la giusta mano di Dio dispositrice suprema di tutto; onde qualunque cofa, che gli avvenisse, la riceveva con rendimento di grazie al Signore, e con una totale fommissione, e conformità al suo divino volere. Le quali cose tutte erano come un frutto della fua continua , e fervente orazione, nella quale impiegava quelie ore , che gli rimanevano libere dalle altre fue indifpensabili occupazioni . E per fervirein ciò d' esempio anche agli altri , ebbe egli in costume d'affistere sempre ai pubblici ustizi della Chiefa, cominciando dal mattutino, che fi diceva di notte, dopo del quale fe ne rimaneva nella Chiefa a fare altre orazioni fin dopo la ievata del fole, frando per lo più in ginocchioni, con una compostezza, e in positura tale, che dava ben a conoscere gl' interni sentimenti e d' umiltà , e di fiducia, e di carità, che lo animavano.

7. Così dapoichè egli ebbe in breve tempo riempiuto Il corso di molti anni, volle Iddio moftrare, che la ricompenía, ch' ei dà a'fuoi fedell' fervi, non confitte ne' miferi e caduchi beni di questa Terra, ma bonsì negli eterni e veraci del Cielo . Concioffiache permife , chea. Ofizaldo nel fiore dell' età , cioè di 38. anni incirca , fosse acciso la battaglia da un Re idoiatra, qual era Penda, il quale faceva ogni sfor-20 , per rimettere in piedi nella Nortumbria l'abbattuta idolatria . Nella battaglia adunque, che questo Barbaro diede a' 5. d'Agosto del 642. a s. O-fualdo, questi fu gravemente ferito; per lo che fentendofi vicino a morte, altro non fece, che rendere umili grazie al Signore, com'era flato folito di fare in qualunque avvenimento, e pregare pel fuo efercito . 11 Re Penda avendo avuto in fuo potere il corpo del fanto Re , gli fece tagliare la tefta, e le braccia, e appenderle a degli alberi per rendere obbrohriofa la fua memoria . Ma vani fono gli sforzi degli nomini contro la volontà dell'Onnipotente. Iddio glorifico quello fuo Servo con molti miracoli operati appunto nel luogo, ov'egli era flato uccifo, e per messo di quella terra, ch'era flata bagnata del fuo fangue . Dopo qualche tempo furono diligentemente raccolte le sue Reliquie, e con fomma venerazione collocare parte nella chiefa di Lindlsfarne, e parte nella chiefa di a. Pietro nella città di Bamburg, donde poi furono trasferite in altri diverti luoghi .

Benchè Iddio poffa colla fua grazia mantenere l'uomo umile e fedela a fe nelle professità, e grandezze di quefto Mondo, come forc on a Ofundo; tuttavia da cilo, che avvenne a Eanfrido, e Ofrico, fi foorge, effere cofa più facile, e più comforme alla condotta ordinaria di Dio, Il confervarfi lontano dal peccato, e daita corrusione del Mondo nelle avverfità, che nel-

le prosperità . Perocchè nell' avversità non solo a. Ofualdo , ma Eanfrido ancora e Ofrico abbracciarono la criftiana Religione, e viffero fecondo la legge fanta del Vangelo; ma nella profperità uno folo di quefti tre flette faldo nella virtù, e gli altri due miseramente apostatarono, e fi precipitarono nell'abifio d'ogni forta di vizj . Impariamo dunque , dice 2. Agostino , che fono più pericolofe per l'anima notiva le prosperità di quel che fieno le avverfità . Conviene pertanto ufaremaggior vigilanza, e più virilmente combattere in tempo della profectità , che in quello delle apperfità , Cost Davidde non pecco, quando foffriva P inimicivia di Saulle, e quando era agitato dalle di lui perfecutioni ; e fuebe fu colitetto a fuggirfone or oud . or là per non cadere nelle mani di lui , non defiderà la donna di altri, non commife adulterio, non t' imbratto dell'altrui fangue. Stava allora nella tribo-lazione, che gli faceva conofcere la propria debolez-24; e tanto più penfava a Dio , e a lui ricorreva. quanto più compariva infelice agli occhi degli uomini . Ella è dunque una cofa utile la tribolazione : effa è come una legatura, che tiene depreffa la gonfierza . Ma allorebe Davidde , vinti già i fuoi nemici, fu in ficuro, gli mancò quel che lo teneva baffo, o umiliato, e crebbe la gonfierza, cioè f levo in fuperbia, e pecco . Impariamo persanto a temere le felicità temporali . Col lume di tali verità conformi a quanto Crifto nostro divino maestro ci ha infegnato col fuo esempio, e colle sue parole, correggiamo i falfi giudiaj pur troppo comual degli uemini carnali, i quali altro non temono, che le tribolazioni e le avversità temporali, nè altro amano, e defiderano, che le prosperità, le ric-chezze, e gli agi di questa vita . Impariamo, che quefte fono tentazioni gravifime all'umana dobolezza, e alla corruzione del noftro cnore, e però da terneríi affai , perchè possono estere la cagione della nostra eterna rovina , e che all'incontro le tribolazioni, e le affiizioni fono come la via, che conduce all' eterna felicità.

# 6. Agosto. S. GIACOMO DI AMIDA, B S. GIACOMO DI CIRO. Secolo V. e VI.

Protegio and likepiano della guirra Perfessa say, 7, Au fema 1 dalgio da "Giacomo dalla civid al dimeka della sicial dimeka dimeka della sicial dimeka dimeka siciali saya dimeka siciali saya fine sengio ili saya fine siciali di saya siciali saya fine siciali saya fine siciali saya fine siciali saya fine siciali saya siciali siciali Teodorasa siciali Teodorasa siciali Teodorasa siciali Security siciali sicia

N EL Martirologio Romano fotto il di 6. di Agosto si sa menzione d'un celebre Eremita per nome Giacomo, che fiorì verso la fine del quinto, e ful principio del fetto fecolo nelle vicinanze di Amida, città della Mesopotamia, Questo grand' nomo datosi con gran servore di fpirito allo fludio delle divine lettere, alla meditazione delle verità eterne, e all' esercizio delle criftiane virtà , per avanzarfi a più gran paffi , e con ficurezza maggiore nella via, che conduce le anime alla più sublime perfezione , fi ritiro in una campagna diffante da Amida il viaggio di una giornata. Quivi si rinchiuse dentro un angusto steccaso fatto di tavole lontane l'una dall' altra in maniera, che chi s'imbatteva a paffargli davanti, poteva facilmenta vederio, e parlargli. Aveva fopra del fuo capo un piccolo tetto, quanto appena baffava a ripararlo dall'acqua . e'dalla neve, ma non già dal freddo, e dal caldo, a cui rimaneva esposto poco meno, che se fosse stato allo scoperto. In questa volontaria e disaftrosa prigione egli stette per molti anni, non d'altro cibandofi, che di legumi, de quali ne anche fi mudriva ogni giorno, ma folamente una o due volte la fettimana, a forfe anche più di rado. Ognuno può agevolmente immaginarfi, uanto gran fama di tantità gli conciliaffe appracso ogni ordine di persone un tal genere di vita; ana lddio si compiacque di renderlo celebre anche preffo degl'Infedeli, e de' barbari con uno firepitolo miracolo, che per mezzo fuo operò, e che da Procopio viene narrato nella feguente maniera.

2. Faceva allora Cabade Re di Perfia la overra nella Mesopotamia, e aveva nell'anno soa. posto l'assedio alsa città di Amida , la quale dopo ottanta giorni di valida refiftenza cadde in poter fuo. In quetto mentra certi Ettaliti (gente barbara, che dalla parte di Settentrione confinava colla Persia ) de' quali Cabade melti ne aveva nel fuo efercito , scorrendo quà e là per la campagna, videro a caso il fanto Eremita dentro quel fuo fleccato . Venne fubito a coftoro il barbaro prurito di far prova contro di lui delle loro frecce. E già prefa la mira, ftavano per iscoccare il colpo, quando entti a un tratto rimafero îmmobili e colla braccia così flese e iflupidite. Si sparse subito la fama di questo prodigio nel campo Perfiano, e giunta all' orecchio dell' iftelfo Re Cabade, lo spinse ad andare di persona a vederlo. Rimaie il Re, infieme con gli altri Persiani, che l'accompagnavano, suor di modo attonito vedendo co' fuoi propri occhi il prodigiolo avvenimento; e tofto fi rivolfe a s. Giacomo, pregandolo a voler perdonare a que' barbari il loro delitto . Il Santo ottenne in quel medelimo iffante da Dio , che coloro ricuperaffero l' nío della braccia, e liberi e fani poteffero far ritorno ai loro quartieri. Ciò accrebbe anche più la meraviglie di Cabade, il quale percio diffe a s. Giacomo, che gli chiedeffe pure quel che avelfa voluto, ch'egli tutto gli avrebbe abbondantamente conceduto . E già s'immaginava, che Giacomo gli avrebbe chiasta qualche gran somma d'oro, essendo questo a suo giudizio la cosa più pregevole, e la più defidarabile. Ma il Santo, che , come di tutti i giufti dice s. Paolo, viveva di Fede, giudicando come fango tutte le ricchezze di questo Mondo, domando al Re, che voleffe falvar la vita a tutti coloro , che in quella guerra fossero a lui ricorsi . Glie lo promile il Re in iscritto, e gli mantenne la parola, a) che molti furono quelli, che fotto la proteziona di s. Giacomo mifero in falvo la vita loro . Non fi fa quanto tempo sopravvivesse il fanto Eremita ad un tal fatto, avvegnache dalla fua avanzata età, a dalle aufterità sue prodigiose fi congetturi, che di li a poco tempo giungeffe alla meta del fuo felice corfo, patfando da momentanei patimenti di quefta vita agli eterni godimenti del Paradifo .

3. Alla mamoria di questo celebre Santo il Ven. Cardinal Baronio nelle sue annotazioni al Martirologio Romano aggiunge quella di un altro fanto Eremita dell' istesso nome, cloè GIACOMO di CIRO, che visse circa il medesimo tempo, vale a dire verso la metà del quinto secolo, di cui il gran Teodoreto Vescovo della medefima città di Ciro ci ha tramandate in una maniera autentica le notizie. S. Giacomo adunque, detto di Ciro, perchè visse nelle vicinanze di quella città, la quale aveva di quel tempo ue fuoi comtorni molti illustri folitari , fpinto da un vivo defiderio dell'evangelica perfezione, fi pofe, essendo ancor giovane , sotto la disciplina di un folitario, che aveva fama di gran fantità, per nome Marone, e con esso lui dimorò qualche tempo dentro le muraglie d' un antico tempio, dedicato una volta a' demonj, dove Marone aveva coftruita una capanna di pelli, che lo fchermiva dalle piogge, e dalle nevi. Di poi animato Giacomo da uno spirito di ttraordinaria penitenza e mortificazione, ando a stariene fopra di un monte aspro, e del tutto sterile, lontano circa quattro miglia dalla città di Ciro . Quivi egli non aveva ne capanna, ne grotta, o caverna, nè riparo alcuno, che lo difendesse dalle molefte vicende della stagione, ma se ne stava esposto di giorno, e di notte e alle piogge, e alle nevi , e ai venti , e agl' infocati raggi del fole , onde fi vedeva ora intirizzito dal freddo, e ora come bruciato dal caldo, e molte volte fu trovato tutto ricoperto dalla neve, di maniera che fu d'uopo levargliela di dosso e d'intorno con marre e zappe.

4. Nè era questa la fola austerità, ch' egli praticassa; perocchè il suo digiuno era continuo, e rigorossissimo, non mangiando altro che una volta al giorgo sul tramontar del sole un poco lenticchie anmoilate nell'acqua. Non dava al suo corpo alcun riposo, se non quanto a sorza n'esgeva la precisa necessità, e questo sulla nuda terra, e allo scoperto, Vestiva di ruvido cilizio, e fotto di ello portava fulla nuda carne doe cerchi di ferro, uno alle-reni, e l'altro al collo, che erano poi fra loro uniti con quattro catenelle di ferro, due delle quall a' incroccicchievano ful petto , e le altre due fulla fchiena ; In fomma vivendo egli, dice Teodoreto, in un corpo mortale, e fragile, e foggetto al patire, faceva ona vita , come le fosse impassibile ; e contemplando, mentre aucor era nel corpo, la vita incorporea, esclamava coll'Apostolo: Benebe nos viviemo nella cerne, non combattiamo però fecondo la carne . Perocche le armi , colle quali combattiamo, non fono carnali, ma potenti in Dio, per vovesciare tutto ciò, che ad effe 1' oppone, per diffruggere gli umani ragionamenti, per deprimere ogni altezza. che fi follevi contro la fcienze di Dio , e per foggettar e agn' inselletto all' ubbidienze di Gerli Critto .

5. A tante al auftere penitenze, e al straordinarie mortificazioni > praticate volontariamente dal Santo, piacque al Siguore d'aggiungerne dulle altre, le quali ficcome vengono immediatamente da Dio; così, quando fieno con la do-vuta pazienza tollerate, fono occasione di maggior merito, e più accette e gradite al Signore medefimo. Fu dunque s. Giacomo foprapprefo nel maggior calore della stagione da un flusso di bile, che con premiti consinni lo tormentava, e gli mordeva gl' inteftini ; al che s'aggiunfe nn' ardente febbre continus, che internamente lo abbraciava nel tempo ftesso, che i cocenti raggi del sole non temperati dal sosso d'alcun vento al di fuori, per così dire, lo arroventavano . E pure Teodoreto, il quale in fimili circoftanze ando a trovare il Santo, attefta, ch'egli con maravigliofa pazienza, e fenza punto lagnarfi foffriva quel dolorofiffino male, fino a ricufare qualunque benchè necessario sollievo ; di maniera che · a grande stento il medesimo Teodoreto potè indurlo a contentarfi, che si pjantassero in terra alcune canne, e fopra d'effe fi ftendeffero due ciliaj , per riparargli degli ardori del fole la testa , in cui feutiva un acuto dolore. In questa congiuntura scopri Teodoreto le pesanti catene, e i cerchi di ferro; che il Santo portava fopra della fua carne, come s'è detto, e lo pregò a voler deporre quel grave pelo, almeno fino a tanto che fosse guarito dalla malattia. Nè il Santo repagno a questo fuggerimento, perchè la foa umiltà lo faceva effere abbidiente, e pieghevole all'altrui giufta volontà . 6. Riavutofi s. Giacomo da questa infermità,

cadde di lì a poco iu un'altra più grave , ia quale si crede da principio, che lo avesse tolto dal Mondo . Di che effendosi sparsa la voce , molti corfero da' vicini paesi per avere il fagro pegno del soo corpo. Ma i cittadini di Ciro avendo colle minacce fatti ritirare totti gli altri, prefero il Santo, che ancora era vivo, benchè del tutto alienato da' fensi, e postolo in un lete

Sec. Race, T. II.

to, lo portarono in città, e lo collocarono in un monaftero vicino ad una Chiefa, feuza che egli nunto fe n' accorgeffe . Stette in questo flato tre giorni, dopo de quali avvedutofi di non effere nel fno folito monte , fe ne rattrifto affai , e pregò Teodoreto (il quale alla nuova della supposta morte di Giacomo era in gran fretta corfo da Berea a Ciro ) a volerlo far subito ricondurie nel suo deserto, come su satto. E secome nella prima malattia il fanto Erenita aveva dato a conoscere il suo grande amore di patire , così in questa fece anche apparire, come in tutti i fuoi patimenti egli non mirava altro che Dio, cui folo cercava di piacere. Di che reca Teodoreto la feguente prova. Gli persoasero un giorno diverfi personaggi ragguardevoli, fra quall l'iftesso Teodoreto, di lavarsi i piedi, giacchè per la malattia, e per li continul difagi erano al mal ridotti , che non poteva quasi più muoverli . Era già preparato a queft' effetto an vaso coll' acqua ... che da nuo di quei , che lo flavano fervendo , fu ricoperto con un caneftro , Accortofene Giacomo, domando a quel tale, perchè avesse ciò fatto. Rifpole quegli averlo fatto, acciocchè non fosse veduto da chi veniva a visitarlo: Guardati , figlinolo, replicò Giacomo, di tener celato agli nomini quel ch' è feclato a Dio, perchè io defidero di vivere folamente per Dio, e non mi curo punto del concetta degli nomini . E che mi gioverebbe , che gli nomini penfaffero, che io aveffi sollerate maggiori fatiche, se quelle nel cospetto di Dio fossero minori ? Non fono già gli uomini , che rendano la mercede alla fatica , ma benti Iddio . Ghi non ammirerà , fozgionge Teodoreto, si belle parole, e molto più lo spirito , dond'esse veunero , tanto superiore ad ogni umana gloria?

7. Nolla di fatto il Santo fi curava della fiima degli uomini, come apparifce da molte altre cofe, che a questo proposito narra l' istesso Teodoreto . Una notte il demonio, che iu molte e diverse maniere lo veffava, coal permettendolo Iddio per efercizio delle virtù dei fuo Servo, gli diffe convoce affai forte : lo spargerò di te un ai mal nome . e talmente t'infamero, che ueffuno più ti gnarderà . Gran fervigio , rispose il Santo , tu mi farai , e pensando nuocermi , a tuo dispetto mi gioverai , perchè cois avro più tempo di trettenermi con Dio ; perocebe quanto più di tempo mi reflalibero dal trattare con gli nomini, che vengono e vifitarmi, e e perlarmi, tento più mi occupere nel contemplare le divina bellezze. E com' egli non cercava... d' aver fama di fantità in vita, coal ne anche dopo la fua morte defiderava, che rimaneffe memoria alcuna del fuo nome. Concioffiache avendogli Teodoreto fatto fabbricare on deposito in una Chiefa degli Apostoli, allorene il Santo lo riseppe , prego l'ittesso Teodoreto a voler far feppellire il suo corpo non già in quel luogo onorevole, che gli aveva preparato, ma bena) in quello fteffo monte , dov'egli dimorava . . lo ,

dice Teodoreto , gli rifpondeva , che chi dif-" prezza la vita presente, non ha poi da pigliarsi penfiere della lepoltura . Ma avendo conofciun to, che quetta cofa molto gli flava a cnore, feci so quant' egli bramava, scomponendo quell' ara ca, e trasportando l'urna sopra del monte. Vedendo pol, che il gelo mandava a male queln la pietra, feci fabbricarvi fopra una cappeln letta . Allora diffe il Santo , non comporte-, rò mai, cha questo a'abbia a chiamare il fe-, polcro di Giacomo, ma voglio che fia una , cappella di gloriofi Martiri , ed lo voglio aveo re nn' altra fepoltara a parte, come un pove-,, ro mendico , che riceve per grazia d' effere ri-, coverato vicino a loro. Come diffe, coa) fe-33 ce: perocchè avendo raccolte da ogni parte molte Reliquie di Santi, particolarmente di Martiri , totte le collocò dentre quell' urna , n ftimandofi felice di poter aver luogo dopo la ,, fina morte appresso quel popolo di Santi , per n riforgere infieme con effi nel giorno dell' unlas verfale rifurrezione, e Infiema con loro anda-39 re anche col corpo a godere Iddio . Il che ba-35 fta a provare quanto grande fosse la sua amil-20 tà, poichè avendo adnnate già tante ricchezn ae di virtà , e di meriti , fi teneva al povero n e bisognoso, che credeva d'aver mestieri di 33 ftare come un miferabile mendico appresso

m ricchi mercatantime 8. Ma se Teodoreto tanta cura fi prendeva\_ d' onorare s. Giacomo, ne riceveva anche da lui copiosa ricompensa, ottenendoglijesso da Dio colle fue orazioni foccorfi validiffimi per eftirpare gli errori de' Marcioniti, de' quali era particolarmente infetta la fina diocefi di Ciro. Nel che Teodoreto riuscì tanto felicemente, che in pochi anni purgo interamente il campo del Signore a te commeffo da una si perniciofa femenaa . E che ciò seguisse particolarmente per le orazioni di a. Giacomo, apparifce da' fatti feguenti narrati dallo stesso Teodoreto . Il demonio , che di mala voolia foffriva la follecitudine di quelto Vescovo nello svellere dalle radici la aizania di quegli errori, nna notte gli apparve, e intimandogli di ceffare dal far guerra a Marcione, foggiunfe : " Sappi, che io t'avrei già uccifo, fe non aveffi vednta nna fquadra di Martiri, che n infeme con Giacomo ti difendeva . Quefte pa-31 role, dice Teodoreto, furono udite anche da 3 un mio famigliare, che dormiva apprefio di 33 me , e da altri, che abitavano con noi. Ed 19 to poi inteli, fegue a dir l'ifteflo Teodoreto, 2) che quanto aveva detto il demonio della di-10 fela , che mi facevano una schiera di Martiri nfieme con Gizcomo, a' intendeva di un vafo, a ch' io teneva accanto al thio letto, pieno ,, d'olio, ch' io aveva raccolto come benedet-33 to da molti Martiri, perchè ardeva nelle lampadi avanti le loro Reliquie, e di un mantello , vecchio di Giacomo, ch' io teneva fotto il mio m capo ...

9. Un'altra volta dovendo Teodoreto andare in uno de' principali luoghi della sua diocesi . dove i Marcioniti in modo particolare fignoreggiavano, mando da Giacomo, ch' egli chiama il fuo Ifaia , per implorare l'ajuto delle fue orazioni , acciocche riulciffe felicemente la convertione di que' traviati . Il Santo flette tutta la notte in orazione a questo fine, e l'esito dell'impresa di Teodoreto fu si selice, che nulla più. Della qual cofa avendo poi Teodoreto parlato col fanto Solitario, questi l'afficuro, che mentre in quella notte flava pregando per lui, aveva udita una voce, che gli aveva detto: Non temere , o Giacomo , perchè il gran Giovanni Batifla non ha ceffato di pregare- tutta quella notte il Creasore dell' Univerfo , e farebbe fucceduta una grande lirage , fe per la fue interceffione non foffe il ato abbattuto l' ardire del demonio . Quelta fingolare protezione del Precursore di Critto verso il Vescovo di Ciro, e verso la sua diocesi, nasceva dall'avere l'ifteffo Teodoreto poco prima ricevute dalla Paleftina alcune Reliquie del fuddetto fanto Precurfore, e averle collocate in una chiela, ch'egli aveva fatto fabbricare. Tali cofe, e altre funili narro s. Giacomo a Teodoreto, pregandolo a... non palefarle ad alcuno . Ma io , foggiunge l' Istorico, per utile comune le bo dette a molti, e flimo ben fatto ferivendole , mandarle alla notigia de' pofferi . .

10. Non era il solo Vescovo di Ciro testimonio delle grazie, e de' fingolari doni, che lddio a larga mano dispensava a quetto ammirabile Santo; ma un'infinità di gente, che a lui concorreva da tutte le parti , vedeva co' propri occhi le cose prodigiose, che per suo mezzo il Signore operava . Mirava ognuno con religiolo stupore le febbri , e altre malattie fparire a un tratto colla benedizione del Santo; effere colle sue orazioni mefi in suga i demonj; e l'acqua da lui benedetta divenir medicina di falute. E a chi non è noto, dice Teodoreto, ch' celi visuscito un fanciullo morto ? Stavano ne' fobborghi della città da Ciro i genitori di vuello fanciullo, i quali chbero molti figlimili , e tutti erano morti in età immatura . Luando dunque nacque loro quell'ultimo figliuolo , il padre andò a trovare il Servo di Dio, pregandolo che gl'impetraffe lunga vita , e promettendo , che , fe vineva, l'avrebbe confecrato al divino fervis; o. Giunto all' età di quattr' anni il fanciullo, mort, in tempo che il patre flava lontano . Nel tornare ch' ci faceva alla patria , s' incontrò che lo portavano a... feppellire . Ma egli prefolo dal cataletto nelle fue braccia: Bifogna, diffe, ch' io adempia la promeffa, e lo renda zimeno morto all' nomo di Dio. Lo portò , come aveva detto , e lo pofe avanti i fuoi piedi, replicando le parole già dette a filoi dome-Mici . Allora Giccomo inginecchiatofi, prego colla faccia in terra quello, ch' è il Signore della vita e della morte, a reflituire la vita a quel defunto . Verfo la fera, il fanciullo rifufcito, parlo, e chiamò il padre .

der. J. Santo nedrado, che il Signere aveva efautite le fine recipio, s'arip, e dopo cere dorata l'addh, che fa la volontà di quei, che lo temono, e e tocinta le loro pegilore, diche fan ell' erajene, rentì al patre il figliabla già tieronato la vita. I los vedano, conchiable Teodorato, chievo, se fiente il patre, che la racquatar ane quefine un'acche, come l'he carrata a until afpri, filmando che la noivigi ad un tal fatto peramente apollolies fipo per cesse sulla a until.

11. La fama dalla fantità del fervo di Dio , e da' fuoi miracoli tirava da ogni parte, e anche da passi lontani, gran moltitudine di genta a vifitarlo, e a ricevere la fua benedizione; onde quel monta, dov'egli flava, divenne sì celebre, che molti ginniero fino a portarna via la terra. sperando che quella, come santificata da Giacomo, potaffe fervir loro di fendo contro ogni male. Questo concorso però di gente racava al Santo non piccolo difguito, sì parchè la fua umiltà gli faceva amare l' ofcurità e l' abiazione ; ai perche gli diffurbava qualla continua, e intima oraziona, con cui trattava con Dio, e contemplava le fna grandezza . Onde nna volta tra l'altre fe na dolfa formamente con Taodorato, dicendo : " lo mi fono ritirato fu quafto monte par at-,, tandara all' anima mia, e per implorare dalla , divina mifaricordia la guarigiona delle piaghe pirituali, di cni fono coparto ; e pero non pollo far a meno di non provare gran difpia-, cere , che mi venga impedito l' efercizio dell' orazione, per discorrere e trattare cogli uominl. Parmi cofa da ftolto l'implagare in alp tre cola quel tempo , cha mi è concednto per placare con gemiti a lagrima quell'aterno », giudica, avanti di cul debbo presto comparire, e il trascurare di applicare a ma stasso la potenso te medicina della grazia di Dio, della quale , ho tanto bifogno ne

13. Morì il gran Teodorato prima di questo fanto Solitarlo, a però non fappiamo la nitime azioni della fua vita, le quali per altro non v'è lnogo di dubitare, che non fossaro sempra più maravigliofe, a fublimi , effendo proprio dell' uomo giufto l'andar fempre crefcendo e perfezionandofi nalla virtù fino alla morte. Si fa che l' Imperatore Leone mosso dalla calabrità dei nome di quelto Santo gli scrisse una lattera par inrandere il fuo fentimanto intorno alle controvarfia, cha allora tanavano sconvolta la Chiefa..., circa il Concilio Calcadonesa, e intorno alla cauia di Timoteo Eluro , niurpatora iniquo dalla Sede d' Aleffandria . E Il Santo nella fuz risposta . che su piana di relo , e di lanta libartà , feca conoscere, che quanto egli venarava il Concilio Calcedonafe , altrettanto deteffava l'empiatà, e l' iniquità di Timotao Eluro , e de' fuoi feguaci . Si erada , ch' ai tarminasse il suo pallegrinaggio verso l'anno 458., a la sua memoria rimase in banedizione fingolarmente apprefio la Chief, Graca, che come di un gran Santo ne celebra ogni anno la mamoria.

Le azioni di questo Santo debbono certamente rignardarfi come un prodigio della divina onnipotenza, e fono più ammirabili, che imitabili ; ma ciascuno però pnò, anzi dee imparare da quel, che s. Giacomo dille a Taodorato in... proposito dell' orazione, con quali disposizioni dabba presentara a Dio, per ottenere le sua graaie . S. Giacomo fi riguardava come un povaro Infermo , ricoperto di piaghe , che ha bifogno di potente medicina; e nello ftello modo anche noi dobbiamo confidararel, quando abbiamo ricorfo a Dio . L' oraziona degli uomini dopo il peccato, dica s. Agostino , è propriamante un gemito , ovvero un grido del cuore oppresso dal peso de' peccati, a aggravato dal duro giogo delle miferie dalla vita prefenta, a differanza di quell'oraalona, cha Adamo innocente faceva nal paradifo terreftra, la quala ara una pura loda, e na fanto godimanto dalle grandezze di Dio, e un rendimento di grazie pe' snol benessa). Il fondamento adunqua dalla noftra oraziona ba da effare nn' intima persuasione delle nostre spirituali mifarie, una cognizione dalle piagha profonde, che l'anima nostra ha ricevnte dal peccato originale , e da' peccari attuali ; piagha , che non possono essare fanate se non dalla Grazia del nottro Signor Gesù Crifto; e nna fincara confessione della nostra estrema povertà, riconoscendo di non aver aitro del nostro, che la menaogna, e il peccato, come la Fede c'infegna. La confidarazione di tali verità dee farci gridare a Dio dal profondo del nostro cuore col santo David 1: lo fono un mendico e un povera . L' anima mia vien meno pel languore delle fue infermità. 3 Mi fento foprapprefo dal timore, e dal tremere, e da ogni parte mi vedo circondato da tenebre: e con Geramia 4 : Vedete , Signore , e confiderate , come fon divenuto vile ed abbietto : e altre fimili esprefioni , delle quali fono piani particolarmenta i Salmi. Quafta umiliazione è qualla, che tira fopra di noi la calefte mifericordia , e fa afcandere le nostre orazioni fino al trono di Dio. Offerpate, dica s. Agoftino parlando del fanto David, ch' egli collitui per merito d'effere efaudito, la fua fomma povertà, dicendo : Signore, ajutatami, perchè io fono povero e bifognofo. Guardatevi dunque, foggiunge il fanto Dottore , di non credervi , quali ficte . miferabili e menaichi . Perocebe fe non vi riputerete tali , non farete mai da Dio efauditi . Deponete ogni fidilcia , e profunzione di voi tleffi , e non v' appoggiate fe non alla bonta e miferiderdia infinita di Dio.

# 7. Agosto.

## SS. FRIARDO, E SECONDELLO. Secolo VI.

S. Gregorio Turonese nel suo libro delle Vitt Di Pa-DAI cap. 10 descrive la Vita di questi due Sunti, che videro al fuo tempo.

S AN Friardo nacque nella diocesi di Nantea circa l' anno 511. d'una povera famiglia, che attendeva al lavoro della campagna, e a. guadagnarsi il vitto colla fatica delle proprie braccia. Ma la baffezza della fua condizione non gl'impedì di divenir grande innanai a Dio, il quale fra i poveri, e gli abbietti negli occhi degli nomini, fuol eleggere principalmente quelli, che ha destinati a seco regnare per tutta l'eternità. Friardo adunque fin da' fuoi più teneri anni prevenuto dalle celefti benedizioni, cominciò ad efercitarfi nelle criftiane virtù, tenendo Iddio fempre davansi agli occhi della fua mente, fuggendo qualunque cofa, che avesse potuto mac-chiare la purità de' suoi costumi, osservando frequenti diginni, e dando quel più di tempo che poteva all' orazione. Sopra tutto però egli procurava, come dee fare ogni bnon Criftiano, di fantificare quelle azioni, e quelle occupazioni, nelle quali doveva impiegare la maggior parte della vita fua, com'era il lavorare la terra, e fare le altre faccende della campagna, fecondo che portava l'effer suo di povero contadino. A questo fine pertanto, mentr'egli stava lavorando, teneva il suo cuore rivolto a Dio, e accompagnava il ino lavoro con una continua orazione, in maniera che queste due cose, cioè lavoro, e orazione, in vece di effere l'nna all'altra d'impedimento, o di diffurbo, a' ajutavano fcambievolmente; onde ne la fatica gli rallentava il fervore dello spirito, nè lo spirito levato in Dio gl' impediva di riuscire nelle sue facceode al pair, anzi più d'ogni altro, che lavoraffe in fuz compagnia .

2. Ma laddove questa lodevole e fauta pratica di Friardo doveva provocare gli altri ad imitarlo, ferviva loro di materia di beffe, e di derifione. Iddio però volle nna volta confondere l' irreligioa patulanza di coftoro. Concioffiachè nn giorno, dice s. Gregorio Turonese , ch'effi ftavano infiene con Friardo a raccogliere i manipoli del grano mietuto, a' imbattereoo in un gran vespajo, donde uscendo in gran numero le vespe, pringevano col loro aculeo chiunque lavorava in quelle vicinanze . Tutti pertanto fi diedero a fnggire , e andati a trovare Friardo, che lavorava in altra parte del campo: Voi , gli differo , che fempre vi fate fegni di croce fulla fronte, vol che non cessate mai dal fare orazione, andate con tutti quetti ripari a raccogliere l manipoli del grano la dov' è quel vefosio . Friardo allora . cui par-

ve, che un al fatto parlare fosse ingiurioso a Dio medefimo, proftratof in terra fece una breve ma fervente orazione, poi munitofi col fegno della croce, e invocato il divino foccorfo con quelle parole, che aveva familiari : Nel nome del Signore è potio il noliro ajuto: a' accosto franca-mente allo fciamo delle vespe, le quali tutte si ritirarono nell'alveare loro, fenza che nè pur una di effe, come che fiz leggermente l'offendeffe. Del che accortifi gli altri, che prima avevano infultato Friardo, ebbero vergogna del loro fallo, nè più ardirono di schernirlo per la sua divozione.

3. Nè fu questa la fola congiuntura , in cui a. Friardo sperimentaffe gli effetti della divina protezione fopra di fe, e la forza della invocazione del divino ajuto, e dell'adorabile ferno della Croce . Perocchè un' altra volta, ch'egli era falito fopra d' un albero , fentendo romperfi fotto de piedi il ramo, fn cut pofava, fenza potere attenerfi ad alcun altro, fubito ricorfe all' invocazione del nome di Gesù, dicendo : Gesu mio , falvatemi ; e benchè precipitofamense cadeffe a traverso di totti i rami di quell'albero con evidente pericolo di rimaner morto, pure non riportò alcun danno . Friardo allora , ripenfando ai favori, che riceveva da Dio, e confiderando, che le grazie temporali fono come allettamenti, per mezzo de' quali il Signore vnol tirarci a cercare con maggior ardore le grazie spirituali , e la fantificazione dell'auime noftre ; perciò prefe la deliberazione di ritirarfi affatto dal Mondo, per vivere nnicamente a Dio, e a lui confacrarfi interamente. A quetto fine, abbandonata la fua povera cafa, e gli amati fuoi genitori, andò a nascondersi in un'isola vicina al fiame Loira , nella fteffa diocefi di Nantea , in compagnia di un certo Sabando, il quale dopo effere fiato per lango tempo uffiziale del Re Clotario, aveva abbracciata la vita monaffica, e di

un diacono per nome Secondello. 4. Quefti tre penitenti , fottrattifi così alla vifta di tutti gli uomini, cominciarono una vita auftera, e mortificatiffima : ma ficcome, fecondo che ci avvisa il Vangelo, vi sono alcuni, che dopo aver metià mano all'aratro, fi rivolgono in dietro, moftrandosi inabili pel regno di Dio; così apponto intervenne a Sabando, il quale atterrito dal rigore della penitenza, abbandono quella folitudine , ma per goder affai poco di quegli agi, che gli erano cari; peroccbò dili a non molto tempo fu uccifo, fenza che filappia per qual motivo. Questo colpo, che potè esfere per Sabaudo nn gastigo della sua incostanza nell'intraprefo fervizio di Dio, fu per Friardo e Secondello un eccitamento a jufervorarfi vie più ne' loro fanti proponimenti, e per divenire più coraggiofi e più pronti a correre la carriera della penitenza. Se ne stava pertanto ognuno di quefti due fanti Solitari nella fua celletta a parte,

intefo ciascuno alla mortificaziona dalle proprie paffioni , alla meditazione dell' eterna verità, e alla contamplazione dalle cose celesti . E banche Secondello fosse diacono, e Friardo fosse un semplice laico, che nulla aveva studiato, pure Secondello lo riguardava come suo Superiore ; e, con ragiona, perche Iddio, cha à libero difpenfatora da' suoi doni , lo riempieva di lumi , e di grazie speciali anche a pro dell' istesso Sacondello, ficcome apparve nal feguente fatto. Lo fpirito dalla tanebra, che molte volta fi trazforma in Angelo di luce, faca credere a Sacondello , ch' affendo già divanuto un gran fanto , doveva abbandonare quella folitudine, e ritornare nel Mondo a oparare convertioni, a cofa mara violiofa . Si lasciò l' incauto sedurre da una sì fatta tentaziona, e fa ne partì, fenza far motto a Frizrdo , dall' ifola del fuo ritiro . Ritornatovi poi di li a qualche tempo, raccontò a Friardo il bena, che gli parava d'aver fatto ; ma Friardo , che discernava ban a dentro nalle cosa foirituzli, gli face conoscere, coma tutto era derivato dai demonio ingannatore, e dailo spirito di superbia, che l'aveva sopraffatto ; onde Sacondello fi pentì del suo fallo, a mosto ne pianfe; a feppe in avvanira schermirsi da una simile tentazione, che aitra volte lo affal) ; ficchè perfeverando nel suo ritiro, vi finì fantamente i suoi giorni.

5. S. Friardo poi parsavarò costanta nall'intrapreso tenor di vita; e avauzandosi agli ogni giorno più di virtù in virtà, fi sparse in molte parti l'odore della sua fantità, onde alcuni vennero a metterfi fotto la sua disciplina, non senza gran vantaggio dall' anima loro , finchè non venne il tempo, in cui Dio volle rendara al fuo fervo l' aterna ricompanía dovnta alle fue fante operazioni . Essendo egli stato soprappreso dalla febbre, disse a' fuoi discepoli: Andate da Felice Vascovo di Nantes, a ditegli per parte mia coal: Friardo vi fa îzpare, cha csiendo giunto al termine del suo corso, se n' anderà Domenica a godere il ripofo, cha Iddio gli ha promaffo. Vanite dunque a vaderio prima ch' agli muoja . Rispose il Voscovo a tal ambasciata, cha certi affari gravi, de' quali fi trovava incaricato, non gli pormattevano per allora d'andare a visitarlo. Racata questa risposta a Friardo, agli prego il Signore, e ottanne cha fi prolungaffero i fuoi gioral fiato a tanto che Falica aveffa potuto venira a vaderlo. Vanuto di l'i a qualcha giorno il fanto Vafcovo a visitare Friardo, quetti vedando antrare nella fuz calla Felica : E perche, gli diffe, o fanto Sacerdote, m' avete voi vitenuto tanto tempo dal compiere il mio viaggio verfo la beata eternità ? Mostrando con talt parois il fanto Solitario, di qual vivo defiderio ardeffe il fuo cuora di sciogliarfi dal fuo corpo , e d' unirfi a Crifto . E paffata in fanti colloqui l'intara notte, la mattina faguente s. Friardo fe ne paíso a ragnare coi Santi nai Cielo. Accadda il fuo folice paffaggio nel di primo d'Agosto, ma non si sa precisamente di qual anno, benchè si creda probabilmente che sosse il 377.

Questo Santo, che non può sarvira d'esempio fe non a pochi nalla fua vita folitaria, porchè pochi fono da Dio chiamati a un tal ganere di vita; può, anzi dee affer imitato da tutti nele la condotta, cha tenava prima di ritirarfi affactos: dal Mondo . Egli, coma s'è vaduto, ara intefo affer: faccende propria dal suo stato, bancha faticofe e panofa: ma in affe taneva la fua mante, e il cnor suo rivoltì a Dio, e la accompagnava... coll' oraziona. Quafto appunto è ciò, cha ognuno dovrabba fare nel fuo ftato . Ei fi dae foggattara a quelle occupazioni, e a quegli efercizi. che affaudo convanianti a qualla condiziona, in cui lo ha collocato la divina Provvidanza, non fi può dubitare, cha Iddio non le voglia da lul. Ma nal tempo stasso, ch' agli sta ad esse applicato, conviane cha alzi di quando in quando la mente a Dio, a a lni le offerisca con ispirito di carità . Dal che molti beni a noi ne varranno ; Primieramente facando nol quelle tali cose per . amore di Dio, non ci riusciranno gravose, per dura, e moiaste cha siano in sa stasse; perocchè, come dice s. Agottino , son v'è cofa sì grave ; c penofa, che l'amore non renda leggiera, e dilettevole . Secondariamente noi faremo in tal gulfa una continua panitanza, qual dea affara la vita d'un Criftiano, come infagna il Concilio di Trento . e verremo a fcontare que' debiti, cha abbiamo contratti colla giustizia di Dio per li noftri peccati. Finalmente verremo a rendere degne di un'eterna ricompansa quelle opere, che altrimenti farebbero perduta, a che pure occupano la maggior parte della noftra vita; Quale ftoltezas è ella dunque perdera tanti vantaggi, i quali non folo non cl debbono costare maggior fatica, ma di più ci alleggeriscono quella, che non poffiamo in alcun modo afuggire?

## 8. Agosto. SS. Dalmazio, e Isacco. Secolo IV. e V.

Le notiție appartentul a quifii Santi fi ricevano dagli Asti del Concilio Effino, e dalla foria ecclefulfice di Sycometae, e di Teolorivo, come pub vederfunțio il Tillemost nel vor. 12, dulle Memorie ecclefulfiche di titod di 2. Giello Adification or. 12, Si veda oroce su estico compendo delle Aviosi di 2. Dalmație riportuo da Bollandiți front di 1, et Afojio.

Di quaft fant monaci , Dalmazio e 16a-co, co, che vifero nell'infelli monafero, e nel madefino tempo, fi celebra unitimante la maroria nel di , 2<sup>th</sup> Agodo si dalla Chiefa Greea, come dalla Latina . S. Dalmazio, di cui s'i-guora la patria, e l'anno pracifo della nacita, lu d'una ragguarderole famiglia, ed che fina

da' suoi più teneri anni una criftiana educazione, della quele provo, come fuol accadere, vantaggiofiffimi effesti anche nell' età fue metura, e in mezzo a' pericoli della professione militare . Concioffiacbe effendufi egli ascritto ella milizia nell' anno 380, fotto i' Imperature Teodofio il grande, ed evendo ottenuto il posto d'usfiziale uelle seconda compagnie delle guardie del palazso, fi Chermi de tutti que difordini, che fogliono effere pur troppo comuni fre le persone di quella professione, collo scudo di quelle maffime evangeliche, che di buon' ora gli erano trate infinuete nell'animo, avvivendole, e fecondandole Iddio colla fua celefte grazie . Egli ebbe moglie, e una nunserofa figliuolanze, fenza che però le cure di questo secolo lo distogliessero dall'attendere feriamente al più importante di tutti gli effari, qual è quello di fervire fedelmente Iddio, e di fantificare l'anime proprie .

2. Me poichè Iddio ebbe mostrato per qualche tempo a ittruzione de'buoni,e a confusione de'malvagi, come coll'ajuto divino può l'uomo adempiere gli obblighi di vero Cristiano in qualuuque stato egli fi trovi non proibito daile legge del Signore, chiamò Delmazio a un genere di vita più perfette, accioccbè fosse esempio e chi professa la vite monaftice,delle virtà, che fouo proprie di quello fleto, e a tutti gli Ecclefiaftici dello zelo,che debbouo avere di difendere,e fostenere le verità, che la Chiefa iulegna . V' ere in Coftantinopoli un mouaftero , che poi dal nome del nuftro Santo su chiemato di e. Dalmezio, del qual monaftero era ebate s.líacco. il di cui nome era affai celebre per li doui, che il Siguore gli aveve compartiti, e fingolarmente per quello delle profezie. Percioccoè nel tempo ch' egli se ne stave fitirato in une celletta vicina a Coftantinopoli, ellora appunto che l'Imperatore Valente perleguiteva fieramente i Cattolici per favorire gli Ariani , prediffe e questo Imperatore la sconfite, che avrebbe avuta da' Goti, contro de' quali egli endeva e combattere, e le morte, che gli fovraftava. La qual predizione effendofi verificera, come fi è detto in questa Raccolte ai 6. di Marso, acquisto al fento Solitario une gran fama di fantità, la quale fece si, che moiti a lul concorressero per mettersi fotto la fua difciplina, e fi formafie così nella città Imperiale un monaftero, che si crede essere il primo, che vi fosse sondato. In esso s. Isacco divenuto padre e maestro di molti monaci fiui fantamente i fsoi giorni probabilmente circa l'anno 4to., e la fue memoria è rimafa in molta venerezione sì eppresso I Greci, come appresso i Latini .

3. Ora fra l'dicepoli di e. Líceco il più famofo fenz' alcan fellu fu' ». Dalmezio , il quale chiameto da Dio elle vita monafica, rinnuzio generofameute agli onori, elle riccbezze, alla famiglia, e à quanto aveva di caro, e di pregerole ni Mondo, per conficerafi umile e povero a

Gesù Crifto , meeftro , efemplare , e ametore. dell' umiltà, e della povertà . I progressi , che fece s. Delmazio in ogni genere di virtù fottu la disciplina di s. l'acco , surono meravigliosi , e rapidiffimi. Si vide in lui ogni giorno crefcere l'ardore per le perfezione, a differenza di quei molti, ne quali i primi fervori dello spirito prefto e fecilmente fi raffreddano . I fuoi digiuni erano frequenti, e rigorufi; la fua orezione ere continue, perocchè in tutte le fue ezioni eveve fempre Iddio devanti egli occhi; meditava l'eterne verità, contemplava le cufe celefti, e s'impiegava volentieri nel distribuire a' poveri le ab-bondanti oblazioni, che venivano fatte al suo mouattero : in fomma tali furono le prove , ch' ei diede delle sua virtà , she s. lsecco essendo venuto a morte, raccomando a Nettario Vescovo di Coflautinopoli Dalmazio, cume il più etto d'ogni altré a fuccedergli nel governo del fuo monaftero, ficcome di fattu fegui .

4. S. Dalmazio , che ben fapeva effere il principale obbligo d'un Superiore d'infegnare a faul fudditi coll' esempio enche più che colle perole, e di mostrer ioro nella proprie persona quali eglino effer debbano, prese dal cerico eddoffatogli nnove stimoio a maggiormente perfezionarsi nelie più fublimi virtà. Ma fopra tutto egli fu un perfetto modello di quella ritiratezze, e feperazione dal Mondo, che tanto bene fi conviene a' monaci, e a' religiofi, Concioffiachè flette querantott' anni fenza mai metter piede fuori del fuo monestero, non essendo stete valevoli e trarlo dalle fua folitudine nè pure le replicate istanze dell' Imperatore, ii quale perciò quando voleve vederlo , doveva endare e trovarlo nelle fuacelle. E benchè Dalmasio fosse continuamente intefo e piscere lo fdegno di Dio, e a difarmerlo de'fuoi flagelli, pure in occasione che in Coftantinopoli fi fecero pubbliche processioni per fer ceffare i tremoti frequenti, ond' ere fcoffa quelle città, egli non voile intervenirvi, me credette effere un fegrifizio più eccetto al Signore quello, che gli offerive nel fegreto della fua celle , na-

all'amore del ritiro, e delle fuge dal Mondo . s. Ma perchè la meggior gloria di Dio era il fiue dei suo operare, e le volontà del Signore ere la supreme ed unice regole delle sus condotta, come lo des effere di quelle d'ogni uomo; percio quand' egli conobbe di non potere nel suo ritiro rendere que'fervigi, che doveva, elle Chiefa, e alla Religiune, non ebbe difficultà alcuna per ubbidire alla voce di Dio, d'escire del suo monaftero, e di portarfi fino alla corte imperieie . Ciò su in occesione, che i partigiani dell'erefiarce Nestoriu colla frode, e colle violenza impedivano, che non giungeffe e notizle dell' Imperatore Teodofio il giovane, quanto s'era opereto nei Concilio d'Efeso contro le bestemmie del mentovato Neftorio . Sopra di che è da fapersi ,

fcofo agli occhi degli uomini, e tutto confacrato

che fin dall'anno 428., in cui Nestorio fu collocato fopra la Sede della Chiefa Coffantipolitana . s. Dalmazio vide in ifpirito il mal grande , ch'egli era per cagionare alla Chiefa, onde audava dicendo a' fnol monaci, e agli altri, che venivano a visitarlo, che ben si guardassero da nna bestia feroce, ch' era nella città, e la quale avrebbe devastata una gran parte della vigna del Signore, intendendo per quetta bestia Nestorio . Di fatto egli poco tardo a propalare i perversi suoi dogmi, infegnando, che ficcome in Cristo v'erano due nature, così fi dovevano diftinguere anche due persone, e che però la fantissima Vergine 6 poteva hensi chiamare Madre di Criffe , ma nonº mai Madre di Dio. Contro tali moftruofe novità reclamò fubito la Fede della Chiefa cattolica, la quale riconosce in Cristo due nature , i' nmana cioè, e la divina, ma fuffiftenti in una fola perfona, che è il Verbo; onde ficcome la natura umana, che il Verbo ha affunta nelle viscere della SS. Vergine per opera dello Spirito fanto , appartiene alla persona dell'istesto Verbo, che è Dio, così la fantiffima Vergine & dee chiamare Madre di Dio .

6. Per abbattere quell'empietà di Nestorio, che già s'era acquittati molti potenti feguaci, fu convocato nell'anno 431. il Concillo gonerale Efefino , a cui in nome del fommo Pontefice fan Celestino I. presedette a Cirillo Vescovo di Atessandria. In ello furono condannate le bestemmie di Neftorio, ed effo come contumace ed offinato nel suo errore su scomunicato, e depotto dal Vescovado. Ma per le brighe e per la potenza. de' Nestoriani non si trovava modo di far sapere all' Imperatore questa risoluzione, e lo flato, in cui fi trovavano gli affari della Chiefa . Finalmente un mendico delufe tutte le arti de' Neftoriani, che tenevano ferrati i paffi per mare, e per terra, acciocchè non passasse in Costantinopoli la notizia di quel che fi era definito in Efefo ; Il mendico adunque prefe la lettera feritta a nome del Concilio ai Vescovi, agli abati, e ai monaci, che fi trovavano in Costantinopoli, e postala dentro una canna, che gli ferviva di bastone, così la porto nell' imperiale città, e la confegno a e. Dalmazio, come quello, che aveva maggior credito di tutti gli altri . Appena egli l'ebbe letta, che infieme co' fuoi monaci ufc) dal fuo monaftero, e cantando falmi e inni s'incamminò alla volta del palazzo imperiale. V'erano con'a. Dalmazio anche gli Abail d'altri monasteri , e per istrada vi a'affollo nna gran moltitudine di popelo. Giunti al palazzo, fu Dalmazio ammesso all'udienza deli' Imperatore, il quale fu da ini informato di cio, che a'era fatto, e definito dal Concilio di Efefo, e così rimale difingannato delle prevenzioni ingiuste, con cui i partigiani di Nettorio avevano cercato di guadagnare in favore di bit l' animo fuo . Indi fi portò a. Dalmario accompagnato da immenía turba di populo alla chiefa di

a. Mocio, e ivi ad alta voce pubblicò la definizione del Conclifo Efeno, alla quale il popolo fece eco, pronunciando anatema a Neltorio, e alla fua empia dottrina.

7. Diede il fanto Abate ragguaglio al Concilio di quanto aveva operato; e benchè in quellalettera il Servo di Dio sopprimesse, com'è proprio degli umili, tutto cie, che poteva ridondare in sua lode, pure afficuro i Vescovi del Concilio , ch'egli prendeva gran parte sì ne'patimenti, ch'effi foffrivano, e ai nelle vittorie, che per mezzo di questi patlinenti riportavano, efibendos nel medefimo tempo pronto ad efeguire quanto gli avessero comandato, giacchè si trattava della caufa della Fede, per cul niffun Criffiano des effere indifferente . Rifpole il Concilio à fan Dalmazio con una lettera plena de' più vivi ringraziamenti per tutto ciò, ch' egli aveva operato a schiarimento della verità, a prò della Fede, e della Religione, e a follevamento degli oppressi, e lo prego a continuare di porre tutta la cura nel condurre felicemente a termine questo importantiffimo affaré, Nè v'è luogo a dubitare, che il fanto Abate non lo facesse per entro il tempo , che il Signore gli concedè di vita, il quale per altro non potè esser molto ; perocchè si trovava egli allora in età di almeno ottant' anni .. Non fi fa però in qual anno precisamente egli passasse da questa Terra al Cieto; e la fua memoria è simafa fempre in benedizione nella Chiefa.

Benche non fia dato a tutti, come fu per fingolar dono del Cielo conceduto a s. Dalmazio, di ritirarfi affatto dal Mondo, e di vivere così folitario , che per 48. anni continui non volle mai metter piede fuori del fno monaftero ; ognuno però dec dal fno esemplo imparare a afuggire almeno il tumulto del fecolo, le vane, e inutili conversazioni , e la folia di quelle cure, e di que'penseri delle cose terrene, che formano come una denía nuvola, la quale impedifce all'anima di ben vedere fe tteffa, e d'efaminarfi com'ella ftia in ordine a Dio, e all' unico importantiffimo affare della fua eterna falute . Perocche ficcome , dice a, Bafillo , chi del continuo giraffe qua e da gli ecchi, sora-li volgeffe a traverfo, or in also gli alzelle, e ora gli abbaffaffe a terra, non potrebbemai con chiarcana, e dettintamente vedere un oggetto ; coil la mente umana diffratta in mille cura di quello Mondo non può chiaramente vedere la verita . Ora l'unico rimedio a quello male fi ? l'allontaharfi dal Mondo; ma quello allontanamento non consitte già nel vitirarsi col corpo dal commercio degli nomini , ma nello fiacear l'animo dall'affetto alle cose terrene e sensibili , è nel conservarlo igombro d'ogni follecitudine per farlo capace delle celetti istrupieni . Ma tutto ciè non s'ortiene se non col privarfi degl' inutlli e vani divertimenti , col nudrir l' animo de penfieri delle cofe celefti , e coli avere i moi tempi affegnati ogni giorno per ritirarfi in fe ftello , e fare orazione a Dio . Laonda, come slice s. Giovanti Grifoltomo, am filo su monte fogliop, a me sigirar comera, a me srida reducera, a me srida edgertu pai fersire di luga di filitatirar, a di fiparacion dalli summini su acade la regrito dagli summini su acade la regrito cata recipita filo monti su me sono la regrito dagli summini su me con la regrito data con da Dio chiamatti, e benche gli affari, nel quali fono legitimamente occupati, molte volte il livino in metro al Mondo, non debbono però mai impagiri loro di aver qualche ecmpo confictrato il ritiro pe bi biogni dell'asima.

#### q. Agosto.

### SS. NUMIDICO, B COMPAGNI MARTIRI. Secolo III.

S. Cipriono in due delle fue Epiftole, civi la 3,1 e la 40, fecondo l'edizione di Pamelio ha deforito i combattimenti glorogi di aquili Santi. Si veda anno al III-mont nel 10m. 1. delle Memorie ecologistiche vit. di 4, Moppolico art. 6,

M Entre le podestà dell'Inferno si servivano del furore dell'Imperator Decio, e de' fuoi ministri per infuriare contro de' Cristiani nell' Affrica, Iddio si valeva degli scritti, della voce, e degli esempi del grande s. Cipriano Vescovo di Cartagine per mantenet faldi nella vera Fede i figlipoli della Chiefa contro i più spietati tormenti. E il fanto Vescovo riporto un copiofo frutto dalle sue fatiche, come fi può raccorre dal gran numero d'illustri Confessori, e di Martiri gloriofi, che al tempo fuo diedero un luftre incomparabile alla Chiefa Affricana, Uno di que-(ti fu s. Numidico, il quale non folo fi può confiderare come Martire, ma come capo d' una schiera di Martiri , e come un forte sostegno dell' ecclesiastica disciplina , e cooperatore con s. Cipriano nella cultora della vigna del Signore . Egli aveva moglie, da cui anche fi fa, ch' ebbe una figliuola, e in tutta qualta piccola famiglia regnava lo spirito del Signore, un ardente amo-re della verità, una pratica esattissima delle più eccellenti virtà, e ona prontiffima difposizione d' animo a dare la vita per Cristo. Numidico poi fopra gli altri fi fegnalava per la fua Fede , manfuetudine , e carità.

2. Allorchà sdançoe venne fopra dell'Africa il trubine della pericarione di Decio, ma truppa di Griffinni, fra quali erano Namidico, e la famoglie, funcia sarredati, è barbarmente consengle, funcia serredati, è de tratamente conclue fare dorrazioni incoraggiava que' valuendo foldati a foffrite geogli arreti cormenti, ael cempo fleflo ch' egli ne provava gil una parte fopra po deflo ch' egli ne provava gil una parte fopra di consensatione del mendelmo. Li vide peratano of fuoi pro-pri occh) combattere tutti generodizacne fina delette il a corno promofia d'avictioria, financia del contenta factori promofia d'avictoria, financia financia proporti del videra di accomo promofia d'avictoria, financia financi

tiva accender nel cuore una fanta invidia d'effer anch' effo ben presto partecipe de' loro trions . Ma il suo spirito non su mai più lieto, nè su mai più fermo e cottante l' animo fuo, che quando vide divorarfi dalle fiamme la fua propria moglie, che gli stava a canto, considerando, dice s.Cipriano, che in tal modo non già la perdeva, ma la confervava ficuramente per tutta l' eternità . Finalmente le pietre, che da' carnefici, e dal popolaccio fi fcagliavano contro di que' gloriofi ailetl, e le fainme giunfero anche a lui, ma noit lo tolfero di vita, lasciandolo bensi mezzo abbrociato, e sì mal ridotto, che gli efecutori di quella ioumana carnificina, l'abbandonarono come inorto infieme con gli altri già effinti. Corfe sì tofto che potè la figliuola del Santo, per rendere al defunto padre quegli atti d'offequio, che da lei eligeva la pietà dovuta al geoitore, e ad un martire; e mentr' effa va cercando il di lui cadavero, lo trova con qualche resto di vita; ondetrattolo suori dalle pietre, e dagli avanzi del fuoco, e degli altri cadaveri, gli procorava ogni necessario rimedio con tal successo, ch'egli ricuperò per divina disposizione la fanità, con giubbilo universale de' Fedell, ma con suo rincrescimento, vedeodos egli disgiunto da' suoi compagni, che l'avevano preceduto alla gloria.

3. Nessuno però si rallegro tanto di quelto prodigiolo falvamento di Numidico, quanto s. Cipriano, il quale per approfittarfi di un ai maravigliofo dono del Cielo, lo fece prete delle fuz Chiefa di Cartagine . Stava allora s. Ciprieno lontano dalla fua Chiefa, per fottrarfi alla ecriecuzione, ficcome Iddio gli aveva comando o di fare . Dal luogo adonque del fuo ritiro cos egli scriffe ai Preti, e Diacooi, e al popolo di Cartagine : Debbo farvi fapere , o fratelli cariffini , una esfa , che è un ben giutto motivo della nofira comune allegrezza, e un degno foggetto di gloria per la no-fira Chiefa. Soppiate adunque, che il Signore s'è degnato di notificarmi , e di comandermi , che Numidico ha afcritto nel numero de' preti Cartaginefi , e fegga inficme con noi nel Clero , effendo egli illuttre per lo fplendore d' una nobiliffima confeffione del non: . di Crifto, e ragguardevole per la fua grande virtu . e la fermezza della fua Fede . E dopo avere accennati i suol patimenti riportati qol sopra , soggiunge: Ora vediamo, che il Signore l' ha confervato per aggiungerlo al noffro Clero, acciocche colle fue lumi nofe virtu riparaffe la defolazione , che il medefimo noffro Clero ba fifferta per la caduta d' alenni Sacerdott , i quali pel timore della perfecuzione banno abbandonata la Fede . E quando colla protezione del Signore faremo coffà ritornati in persona , egli far à promoffo , fe Iddio lo permettera , a un più alto gracto ecclepaliteo. Frattento fi faccia quel che il Signore ha mofirato di volere, recevendo con rendimento di grazie questo dono del Cielo, e sperando che la divina miferigordia fi degnerà concederci molti altri fmili ornamenti , si che , reflituita la nolira Chiefa

nel fuo primiero vigore, noi abbiano nel nostro confesto Sacerdoti cotanto umili, e mansueti.

4. S. Cipriano adunque aveva intenzione, come dalle parole della fua lettera fi raccoglie, di romuovere al Numidico al Vescovado, ma non fi fa, fe ciò mai avveniffe. Sappiamo bensì, che il fanto Vescovo molto utilmente fi valle dell' opera di lui per provvedere ai bifogni della Chiefa Cartaginele nel tempo ch' egli n'era affente, avendolo fatto suo Vicario insieme con Rogaziano altro illustre confessore della Fede crittiana, acciocchè fi prendesse principalmente cura de' poveri, e faceste il discernimento di quelli, che potevano effere ammeffi nel Clero . Soddisfece pienamente Numidico a tali incumbenze, e dovê di più come forte muro opporfi alla rilaffatenza dell' ecclesiaftica disciplina , che interno alla penitenza tentava d' introdurre un certo Feliciffino , uomo accreditato , e ftimato per lefue ricchezze , ma di perversi coltumi , e reo convinto di molti delitti. Coftul temendo d'effer punito da a. Cipriano, fecondo che meritavano le sue colpe, sece uno scisma nella Chiesa di Cartagine , separandosi dalla comunione del suo Vescovo, e tentando di tirar molti nel suo partito. Di fatto alcuni preti volentieri a lui s' unirono, e tutti infieme tacciando a Cipriano d'ecceffivo rigore nella penitenza, ch' efigeva prima di riconciliare i peccatori, fi ttudiavano di sedurre quelli, che nella persecuzione erano caduti nell' idolatria, a' quali promettevano la riconciliazione fenza foggettarli ai rigori della penitenza. S. Numidico infieme co' fuoi compagni diede parte a s. Cipriano di questo sunesto fconvolgimento della sua Chiesa, mantenendo egli frattanto in tutto il fuo vigore la difciplina canonica della penitenza, e non ceffando mai colle efortazioni, e colle ittruzioni di confortar coloro, che nella perfecuzione avevano prevaricato, · e dando a' medelimi falutevoli configli per ricuperare la perduta grazia nella maniera che conveniva, e ch'era profittevole alle loro anime. 5. Questa nuova feri grandemente l' animo di

s. Cipriano, il quale in una fua lettera, che riferiffe all' ifteffo s. Numidico , e agli altri fuoi colleghi, e a tutto il popolo Cartaginese, sa grandi elogi della condotta tenuta dall' iffeffo s. Numidico, e infinua a tutti i Fedeli della fua Chiefa a non lafciarfi fedurre dalla velenofa dolcezza di que' preti scismatici , i quali, dic' egli , inganuane miferamente i deboli, e i femplici, e gli frafcinano all'ultima rovina, allontanandoli da ciò che può effere l'unico rimedio delle loro piaghe a e delle ferite, ebe banno fatte alle anime loro . Concieffache Illio dee effere placato con pregbiere, e orazioni , e con una lunga e continua foddisfazione, che fi da alla fua giutlizia ; laddone colloro facendo ceffar dalle orazioni , tolgono il mezzo d' ottenere la divina mifericirdia, e invitano così ad una falfa pace . Ma di grazia, foggiunge il Santo Velcovo, fiate ben cauti contro le infidic del demonto, e per quanto vi preme la falute delle anime voltre, guardatevi con maggior diligenza che mai da il fatto inganno, che può recarvi la morte. Quella è un'altra forta di persecuzione, e di fentazione.

6. A tali esortazioni , che a. Gipriano dava per lettere al fuo popolo, fi conformavano quelle, che a. Numidico faceva colla viva voce, rendendofi così degno cooperatore di un tanto Vescovo. e softenendo degnamente le sue vesi. Ritornato poi che fu a, Cipriano in Cartagine, il che fegui nell'anno 251. , certamente dovette continuare a. Numidico a prestargli ogni forta d'affistenza nel governo della Chiefa ; ma ignoriamo le fuè particolari azioni, e anche il tempo, che vi fopravviffe . Sebbene egli non moriffe ne tormenti, tuttavia è flato sempre venerato come martire , perchè , come dice san Cipriano , nè gli mancarono i tormenti de' martiri, ne l'animo del martirio . Il fuo nome è registrato nel Martirologio Romano ai 9. d' Agosto insierne con quei gloriofi martiri, che da lui animati e incoraggiati confeguirono la corona della gloria immortale.

Noi intanto ammirando l' invitta coftanza, con cui quefti, e tant'altri fanti Martiri hanno softenuto i più atroci tormenti, dobbiamo farci animo, affidati nell' onnipotenza di quell' ifteffo Dio, che li fostenne, e li conforto, ad abbracciare quelle opere di penitenza, che conosciamo convenire ai nostri peccati, e che ci vengono o prescritte, o approvate da un saggio e prudente direttore . Ricordiamoci di quel , che a. Cipriano diceva a quei , ch' eran caduti nella perfecuzione , cioè : Che il non volere foddisfare a Dio per li peccati commeffi è lo îleffo che perdere la fperanza del perdono, e ufcire dal cammino, che folo conduce alla vera falute . Lyanto grandi fono flati i noftri peccati, legue a dire il Santo , tanto grandi fieno i nofiri gemiti . Per una profonda ferita fi richiede una diligente e lunga cura; ne la penitenza dec effere minore del peccato . . . . Bifogua orare e pregare affai , e chiedere con fofpiri , e gemiti a Dio il perdono de' noffri peccati . Non fi curi di velli sompofe chi ha perduta la bella wefte di Criffo , cioè la grazia fantificante ; e chi ba feduto alla menfa de' demoni, fodditfacendo ai piaceri , che fono i velenoficibi , co' quali il demonio da la morte-all' anima, fia in avvenire temperante, e digiuni . Si compensino con opere buone i peccati commeff, e con abbondanti elemofine firifeatti l'anima dalla morte, nella quale era incorfa . . . . Così chi prega di vero cuore il Signore , chi detella con vere lagrime di pentimento i fuoi falli chi cerca di placare Iddio, e renderfelo favorevole equ opere continue di giuflizia, e di pietà, otterrà da lui mifericordia, giacebe egli non vuole la morte . cioè l' eterna perdizione del peccatore , ma che fi converta, e che viva.

10. Agosto.

S. RUSTICOLA, OVVERO MARZIA VERG. Secolo VI. e VII.

La Vita di questa Santa seriute da un certo Fiorezzo prote, quas contemporanto alla Santa metosimo, fin pubbicane dal Mabillon nel secondo secto de Santi Benedettini, ed è riportata dei Bollandisti sotto il di sta d'Agglio.

R Ufficola fu figliuola di Valeriano, e di Cle-menza, ambedue Romani d' origine, e chiari non meno per la nobiltà della ftirpe, che per la professione della crittiana piatà . La famiglia loro s' era stabilita nel territorio di Veson nella Provenza, e quivi nacque Rufticola nell' anno 555. nel giorno appunto, in cui suo padre fin) di vivere. La madre pertanto fi prese tofto il pensiere di far battezzara la figliuola, ponandole nome Ruftica 1; ma i fuoi parenti comunemente la chiamavano Marzia, ch'era forse un nome delle donna della fua illustre famiglia, ond'è ch'ella fi trova mentovata or fotto l'uno, or fotto l'altro di questi nomi, Il Signora dotò questa figliuola di prerogative fingolari di spirito, e di corpo, che la rendevano anche ne' fuol più teneri anni amabile a tutti, ma specialmente a sua madre, cui, effando maucato dopo la morte del marito anche un figliuolo maschio, che da lui aveva avuto, non era rimafa altra confolazione, che quetta figliuoletta, la quale sarebbe flata erede dell'amplo patrimonio di tutta la famiglia. Accoppiandosi dunque in questa fanciulia la ricchezze, a la beltà, nulla era più facile, quanto che s'eccitalle il defiderio in molti d'averla a tuo tempo per ifpofa . E quindl appunto ne avvenne, che un certo Signore affai nobile, chiamato Cherano, par afficurarfi di non effere in... quefte nozze prevenuto da altri, la rapi violentemente, mantr'effa era in età di foli cinque an ni , e la portò alla fua cafa con animo di congiungersela in matrimonio, allorch' ella fosse giunta alla conveniente età.

2. Un fatto di tal nasura pareva, che dovesse effere la cagione deila rovina di Rufticola, poichè effa era tolta dagli occhi, e dalla cura della fus buons madre nel tempo appunto, in cui ne avava maggior bifogno. Ma Iddio, che veglia alla falvezza de' fuoi eletti , fi fervì di quetto ftello fatto per la fantificazione di Rufticola. Conciofisante egli moffe lo zelo d' una fanta donna, per nome Liliola, la qualera Abbadessa del Monastero di a Cesario in Arles, a procurare, cha quella giovinetta fosse levata dalle mani dell'ingiutto rapitore, e fosse collocata in un monaftero, come in luogo di ficurezza. Le premure della fanta Donna riuscirono felicemente, perocche il Re Gontranno, informato del fatto da Sizgrio Vescovo d' Autun, ordino che Rufticola

fose posta nei monastero, dove la mentovata Liliola era Abbadessa. Fu data pronta esegucione agli ordini regi, e Rufficola, che allora poteva avera circa fette auni, fu ricovuta con grande allegrazza da tutte quelle monache , ma fopra tutto da Liliola, che le tenne luogo di madre ; e sì bene la litrui delle cofe della Religione; che in poco tempo ella linparò a mente sutto il Salterio, e buona parte della fagra Scrittura, 1d. dio, che illuminava la mente di questa sua serva a ben comprendere le verità appartenenti all'eterna falute, le infiammava altresi di fanto amore il cuore per ben praticarle; onde Rufticola si rende per le sue virtù cara a Dlo, a rispettabile a tutte le sue compagne, fra le quali ella risolve di confacrara la sua verginità al Signore, e di fervirlo in quel monastero fedelmente fino alla morte.

g, Appena la madre seppe questa risoluzione della figlipola, che di mala voglia vedendofi priva di quest'unico fostagno, ch' ella aveva in... questo Mondo, adopero ogni mezzo, e tento tutte le ftrade per diftorla dal suo proponimento . Le mife in confiderazione i vantaggi, ch' ella poteva sperare in questo Mondo, gli agi delle ric-chezze, che poteva godere, l'illustre matrimonio, che avrebbe contratto. Si fludio d'eccitare in lei sentimenti di compaffione varso della madre, che privata già del marlto, e d'un fieliuoio, che aveva, farebbe rimaia del tutto fola e scousolata, quando avesse vedota questa sua filiuola flaccata per fempre dal fuo fianco, e chiufa in un monaftero . Ma ne quefti , ne altri fimili motivi valfero a scuotere la costanza di Rusticola, la quale avendo imparato a giudicare di tutto fecondo il lume della Fede, ftimava come fango e immondezza le cofe terrene e caduche in paragone delle celefti ed eterne , alle quali afpirava ; e qualfivoglia terreno affetto posponeva all'amore del fuo divino Spofo Gesti Crifto . Laonde , chiufe le oracchie alle voci lufinghevoli del Mondo, della carne, e del fangue; ella fi confacrò tutta a Dio, e fece tall progreffi in ogni genere di virtà, che, effendo venuta a morse la beata Liliola , tutte le monache unanimemente la eleffero per loro Abbadeffa, banchè non foffe ancor giunta all' età di vent' anni ; perclocchè avevano quella buone Religiose troppo ben conosciuto, che la faviezza, la prudenza, e il compleffo delle più fablimi virtù fuppliva abbondevolmente in Rufticola al difetto dell'età.

4. Queta elezione in Abbadella fu per la Santa, non giù un motivo di vanisì, come pòr tropopoteva effere per altra meno viruosa di lei, ma benal un'occisone di vie più umiliară, un oftimolo affai forte per avanzară a più gran prăfi ne learmino della perfezione. Conciofisché effendo riucitie vane le fise fuppliche per fottrară a quetô pelo, elli pento a porarato come ficonveniva, in maniera cioè che ridondaffe in vantaggio spirituale a quelle anime, che venivano commeffe alla fuz cura . Perciò raddoppio il fervore delle fue orazioni, nelle quali implegava gran parte della notte, ftando effa occupata. nell'adorare, e lodare Iddio, mentre le altre-Religiose dormivano. Le sue penitenze altresì furono più rigorofe ; perocchè fi ricoprì di un ruvido cilizio, e cominció a digiunara con tanta aufterità, che d'ordinario non prendeva eibo fe non ogni due giorni una volta, Nel governare pol le fue Raligiofe, ella non aveva altra mira, che di stabilire fempre più in effe il regno di Dio , cioè il fuo fanto amora, e la fua divina grazia. Ed aveva per maffima di non aggravare alcuna monaca con fatiche superiori alle sue forze, e di non recarle mai foverchia noja, e triftezza; ficcome per altra parte non confentiva, che alcuna languisse nell'ozio; ma eccitava tutte a far bene le proprie incumbenze, e con prontezza e alacrità di fpirito . E benchè la fua Comunità foffe composta di circa trecento Religiose di diverse naziomi, pure ella aveva di cialcuna di effe nua cura fingolare, e a' bifogui di ciascuna sapeva adattarsi, e provvedere, come madre faggia e amorofa, onde da tutta era tenefamente amata, e ubbidita puntualmente, avvegnachè non comandaffe mai con imperio, ma piuttofto con molta dolcezza infinualle quel che a ciascheduna si conveniva . In fomma non v'era parte di ottima Superiora, che La Santa non adempiette perfettamente .

5. Iddio ricompensò la fedelià di quelta fua Serva con varie grazie straordinarie, che le concedè, e col dono ancora de' miracoli, de' quali varj fe ne raccontano dallo Scrittore della fua Vita . Ma il più prezioso favore , che le sosse compartito dal Cielo, fu fenz'alcun fallo l'umile... fommiffione, e la pazienza invitta, con cui ella foffr) le malattie, che quali per tutto il tempo della fua vita la tormentarono, e i torti, e le lugiurie rravissime, chele furono fatte . Al quale propoato è da faperfi, che mentre il Re Clotario II. perfeguitava i figlicoli del defunto Teodorico Ra di Borgogna, a d' Austrasia, per afficurare a se il dominio di quegli Stati , uno di effi , che fi erede effere flato Childeberto , it falvo felicemente dalle fue barbare mani . Or fanta Rufticola fu accufata appresso il Re Clotario da un certo Ricimero, personaggio cospicuo, e da Massimo Vescovo d'Avignone, d'avercelaio, e nudrito nel suo monattero il mentovato Childeberto . Il Re diede fubito commissione all' istesso Ricimero di ben informarfi della verità di quefto fatto ; e Ricimero portatofi in Arles con alcuni Vescovi, e altri del fuo partito, in vece d'inveftigare la verità, supponendo già rea la fanta Abbadeffà del delitto a ppostole, aliro non fece, che minacciarla, e caricarla d'Ingiurie; e vi fu anche chi colla spada fguainata tento di percuoterla; ma Iddio conuna particolar protezione la fcampo da quell'in-

sulto, e dal pericolo, in cui era di perdere la vita: e le diede tanta virtù, ehe mentre coftoro in al diversi modi contro di lei infolantivano, effa altro non fece, che raccomandarsi a Dio, e fopportar qutto eon sembiante umile e modesto.

6. Il rifultato di questa iniqua informazione, se pure le fi può dare un tal nome, fu che Ricimero spedì a Clotario chi gli facesse sapere, esfegli trovata Rufticola colpevole del delitto, di cui era ftata accufata. Al qual avviso il Ra mando subito un uffiziale con ordine di condurla legeta alla fua prefenza . Nell' efeguire quatt' ordine regio, non fi trovò per parte della Santa altra opposizione, che le lagrime di tutta la Comunità,e le umili rappresentanze e della sua regola, che le proiblya d'uscire dal monaftero, e della fua innocenza. Ma retto fu in darno. Essa fu tolta violantemente dal suo monastero fu rinchiusa nella cella d' un altro monastero, eome in una prigione, e dopo fette giorai fu condotta via da Arles alla volta della Corre . Ma nel tempo del suo viaggio Iddio volle metter fine alle fue nmiliazioni, e cambiare in foggetto di gioria quel che pareva indirizzato al fuo avvilimento. Sufcitò adunque il Signore in difefa della innocente Rufficola s. Donnolo . Vescovo di Vienna, il quale portatofi prima di lei dal Re Clotario, lo informo dalla verità del fatto. e Iddio medefimo parlò in favora della fua Serva con varj miracoll, che operò per mezzo di lei. Laonde fu riconosciuta plenamente la sua innocenza, e rimandata al fuo monaftero con altrettanto onore', con quanta Ignominia n' era flata levata.

7. Al ritorno della fanta Abbadessa furono piene d'allegrezza indicibile non folo le fue monache, ma tutta eziandio la città d'Arles; e gli accusatori suoi ravvedutisi del loro fallo andaro, no a chiederle umilmente perdono, che fenz' alcuna difficultà impetrarono dalla Serva di Dio, a cui stava altamente scolpito nell' animo l'esempio di Ges'i Crifto, che pregò pe' fuol medefimi erocififori, e del protomartire s. Stefano, che s' interpose per ottenere il perdono da Dio a... quei, che barbaramente lo lapidavano. Ella poi feguitò a governare il fuo monaftero come una madre amorofa, e come una faggia, prudente, z illuminata direttrice, con fretto mirabile della sue Religiose. Finalmente carica già d' anni, e dl meriti, e abbattuta dalle penitenze continue, e dalle frequenti malattie fu foprappresa da una febbre, che a poco a poco l'andava confumando . In questo stato non cessava la Santa di raccomandară a Dio con gli occhi sempre rivolti al Cielo, e d'implorare fopra le monache, che mefte le flavano intorno, le celefti benedizioni, finchè venne quel felice momento, che fcio gliendola dai legami del corpo, lascio libera la fua anima per volare al fuo Spolo Gesù Crifto. Il che feguì agli ez. d' Agosto dell' anno 632.

Oltre

Oltre i belli esempi di virtà, che ei dà quefta Santa, noi dobbiamo aminirare stella ferie della fua vita i' infinita Provvidenza di Dio , e l'incomprensibile sua sapienza, che per mezel tanto lontani dall'umano pensiere, conduce al fine l'opera della fantificazione de'fuoi Eletti . Il rapimento di Rufticola dalla vafa paterna, e dalla cuttodia della madre in un' età così tenera, com' ella era, pareva, che doveft' effere una... forgente di difordini ; e pure Iddio fi fervi appunto di questo farto per fottrarla a' pericoli del" fecolo, per farle avere no educazione veramente crittiana fotto la condotta della beata Liliola , in una parola per farla fanta. Impariamo adunque a riguardare gli avvenimenti di questo Mondo, come permeiti da Dio, e tutti regolati dalla infinita fua fapienza, onde fervano all' efecuaione degl'imperfcutabili, e occulti, ma fempre giuftiffiini giudizi fuoi . Il riflettere a questa verità farà sì, che noi riconoscendo in ogni cosa la mano suprema del Signore regolatrice di tutto, fotto di esta volentieri ci umilieremo, ringrazieremo Iddio nelle prosperità, come provenienti dalla fua beneficenza, e lo benediremo altreal nelle avvertità, che parimente da lui ci vengono, o per gaftigo de' nostri peccatl, o per elerciaio di virtù, e per materia di merito. Pieni in fomma di raffegnazione a' fuoi divini voleri, e atfidati alla fua onnipotenza e mifericordia . ripeteremo ool a. David: Voi fete giuffo, o Signore, e retti fono i poliri i giudizi e ci confoleremo con quelle divine parole: Tutto Ha in poter vollro , o Signore , ne v'è chi poffa refittere alla voftra volontà, fe voi avete rifoluto di falvare Ifraele. Voi avete creato il Cielo, e la Terra, e tutto cid, che nel giro del Cielo fi contiene . Voi fiete il Signove di tutte le cofe, ne v' è chi refilla alla-

# 11. Agosto. S. TIBURZIO MARTIRE. Secolo III.

noffra martià 1 .

Gli Aui di quello fanto Martire fanno una parte degli Atti di r. Schaftiano, de quali s'ecocasa l'ustorità, e il regio a 17. di Gungo en propofeo de fanti Martiri Marco, e Marcelliano, e altrope.

SAN Tiburzio fa figlicolo di Agrefilo Cromazio , jumo di gran cendio i alkoma per la fina nobilità, per de ricchease , che posifictora, per le ragguardevoli dignità, alle quali fa innizio, e per quella fingolarmente di Prefetto di finana, ch'egli teneva nell'amo si, Tiburzio finana, ch'egli teneva nell'amo si, Tiburzio dio dell'eloquenza, e dell'eradizione, nel qual seva fitti grandi properfila, è re ngi renduto abile alle più confipieue cariche, che nel Romaton Imperio de deficro e in l'applicava al Foro. Ma mentr egli compariva grande e di molta fima agli occhi i del mondani, e an inferabilifimo agli occhi di Dio, mancandogli il lume della vera Pedge, vivendo ilmmerfo nelle tenebre dell'isolaria, e delle pagane fuperfizioni. Il Signore però, che ab eterno lo avvea eletto per fios, piovve innispettatamente fopra di ni te fac celeti lume della Fede crititani, e noi ori illume oci lume della Fede crititani, e noi ori illume oci sisoni martire della medelima, il che avvenne nella fegorent maniera.

2. Si trovavano glà arreftati come Criffiani i due fanti fratelli Marco, e Marcelliano, e per la coftanza loro nella Fede erano ftati condannati affa morte, come a'è detto ai 17. di Giogno di questa Raccolta; quando Tranquillino, padre di questi fanti Martiri ottenne da Cromazio allora Prefette di Roma, che per trenta giorni fi fospendeffe l' efecuaione della capitale fentenaa , nei qual tempo l'ifterlo Tra nquillino, in vece di rimuovere i fuoi figliuoli dal fanto loro proponimento, come da principio aveva intefo di fare, fu egli medefimo per opera di s. Sebaftiano convertito alla Fede . Paffati che furono que'trenta giorni, Cromazio mando a chiamar Tranquillino per fapere, che cofa fosse de' fuol figliuoli Marco, e Marcelliano . Tranquilino quando fu alla prefenza del Prefetto, lo ringrazio, che colla dilazione concedutagli di 30. giorni , aveste conservati i figliuoli al padre, e renduto il padre a' figliuoli . Il che su iuteso da Cromazio, come se Marco, e Marcelliano fi fossero indotti ad ubbidire agli ordini Imperiali , e così avessero schivata la morte . Ma Tranquillino togliendolo da questo inganno. gli manifetto, com esso pure era divenuto Cristiano, e come in tal occasione era perfettamente guarito dalla gotta , che prima l'aveva molto afflitto . Gromazio , che pativa un fimil male, prego dopo varj discora Tranquillino, di condurgli quello, che l'aveva fatto Griftiano, cioè che gli aveva amministrato il fanto Battefimo .

2. Non differ) Tranquillino a condurre dal Prefetto Cromazio Policarpo , che era quel fanto Sacerdote, che lo aveva battezzato, e con effo altri, i quali infierne con lol a' erano convertità alla Fede. Cromazio sì tosto che lo vide gli fece ampliffime prometfe di regali, se lo guariva dalla gotta, che lo tormentava. Ma s. Policarpo aifiutando qualfivoglia donativo gli diffe, chefolamente Gesù Crifto poteva illuminare le tenebre della fua mente, e infieme guarirlo da ogni male, se avesse creduto in lui. Al che effendofi Cromazio mostrato inchinevole, s. Policarpo lo iftru'i de' mifteri della fanta Fede, e gli prescriffe un digiuno di tre giorni . Dopo de' qua li esfendo ritornato Policarpo in compagnia di s. Sebastiano a ritrovare Cromazio, quetti non folo diede fubito il fuo nome per effer battezzato, ma diede quello aucora dell' unico fuo figliuolo

(a) Pf. 113. 117. (1) Eft. 15. 9. & feg.

Tiburzio. S. Sebestieno esigè de Cromezio, che per contraffegno della fua Fede, ordinaffa, che folfero meffi in pezzi i molti idoli , ch' egli tenava nel fuo palazzo, e foffero dati alle fiamme certi iftrumenti, daftinati ell'ufo d'una vana, e fupegitiziofa attrologia. La qual cofa appaua fu aleguita, che Cromazio fi fentì a un tratto libero da ogni incomodo; laonda infiema con-Tiburzio suo figliuolo si getto a' pledi di s. Sebafiano, e di s. Policarpo, afclamando effera Gasà Critto vero Dio , com affi infegnavano . Indi Cromazio rinunzio la carica, cha eveva di Prafetto, perchè l' obbligava d'intervenire agli fpettacòli. e di giudicara la caufa , nalle quali d' ordinario fi pfaticavano cofe incompatibili colla crittiana Religione; mife in libarta tutti gli- fchiavi, che aveva; licenzio due concubine; che taneva prefso di ta dopo la morte della sua moglie; e finalmante ricave il Battafimo con Tiburzio, e 1400. persone dalla sua famiglia, cosa che non dea perar punto invarifimila, perchè i Senatori Romeni, quali come tauti principi, tenevano allora un numaro grandiffimo difchiavi, e di altre persone el loro tervigio .

4. Intanto la parfacuzione contro de' Criftiani diveniva in Roma ogni giorno più furiofa, onde Cromazio feguendo il configlio datogli dal Papa s. Cajo, otteuna dall'Imperetore ( cui ere ignote la fua convartiona al Crittianalimo ) la parmiffiona di ritirarii, conte face, per motivo di fanità nalla Campagua, dnve polièdeva molti bani, dando a sutsi que' novalli Criftiani, cha avaffero voluto faguirio, comodo di fottrarfi in tal modo al furora dalle perfacuzione . Molti di fatto si prevalfero della ganerofa efibizione di Cromazio; ma s. Tiburzio con alcuni altri volla rimanare nel campo di battaglia, avido di confaguira la corona del marsirio , impiagandoli in compagnia di s. Sebastiano nel porgara ajuto e conforto agli altri Crittiani perfaguitati. A fina però di maglio riuscire in quest'opere di carità, s. Tiburzio unitamenta con gli altri suoi compagni, e con Cajo, ch' ara fommo Pontefice, fi ritiro appresio Cattulo, il quale ara Cristiano con tutta la fua famiglia, ad abitava nel palazzo Imperiale, avendo cura dalla stufa, e parcio ara adattissimo ad occultura i Crittlani, non affandovi alcuno, che ardike di far ricarche nal palazzo dall'Imparatora . Quivi infiema uniti tutti quafti Santi ftavano del continuo occupati nall'orazione, intesi al digiuno, a ad ogni forta d'opara buone, par ottenara da Dio l'inaffabile dono della. perseveranza finala , e la grazia dal martirio . Molti di loro in fatti, affando ftati trovati fuori del pelazzo Imperiale in qualcha atto di divoaione, o di cristiana pietà, confaguirono la defiata corona , come s'è accannato ei 17. di Giugno in queste saconda Reccolta .

5. Ma s. Tiburaio fa ne stave tuttavia ficuro nella cefa di Cestulo, quando un certo Torqueto, criffiano di nome, ma non di fatti, s' introduffe anch' affe nella medelima caia, a nalla cumpaguia degli akri Crittieni . Ma ficcoma il fuo cuore ere affai divarfo da quello degli altri Santi, così diverfa ancore ara la fua maniara di vivara. Concioffiachè agli fi prendeva pansiere di ban aggiuttaru la chioma; mangiava continuamenta, e beveva all'eccesso; aveve nal trattara modi e maniara fconca ad effemmineta; volantiari converfava familiarmenta con donne ; quando gli altri in tampo di notte staveno tutti intenti elle divine laudi, agli saporitemante dormiva; a altre cole facava dildicavoli alla criftiene profaffione . Laonde e. Tiburaio spesso ne lo riprandeve, e Torquato fingeva di ricevere in buona parte la corretione ; me frattanto accorderoli con alcuni di coloro, che andaveno in cerca de' Criftiani, fece sì, che trovassero un giorno Tiburaio, mentre fuori del palazzo flava facando oratione, e per maglio coprire il suo tradimanto, volle anch' effo effar prafo, e condotto davanti al Giudice, che ara Fabiano, fucceduto a Cromazio nalla carica di Prefatto di Roma, e cha già era intefo di tutto il concertato .

6. Allorchè Fabiano vide alla fua prafeuza... Torquato, a Tiburajo, comincio ad interrogure Torquato, chi egli fosse, a di qual professiona. Torquato rispose, ch' agli ara Cristiano, e discepolo di Tibnrzio, che avava sempre cercato d'imitare, a che di prasente encora era disposto a fare lo staffo. Tiburzio non potè senza una santa indignezione udito la sfrontata impostura del parfido Torqueto; onde allorchè fu dal Gindice interrogeto, tra le elire cola diffe : Il nome di Criffiano è un nome divino , proprio cioè de feguaci di Crifto , di coloro , che disprezzano le cose serrene , ed amano le celefit, e che fortemente combattono per domare, e reprimere le loro malnate paffioni . Or come credete voi , che fia Crittiano coffui , che pone tutto lo fludio nel ben affettarfi i capelli , e ornarfi il capo ; che offetta un portamento molle ; che fffa liberamente i fuoi fguardi nelle femmine ? Gein Criflo non ba mai vicono cinto per feguati fuoi il fatte persone . Ma siccome egli ba detto , che qui pure m' avrebbe imitato , coit da voi Heffo conofcerete per prova, ch' egli ba mentito, e quindi argomenterete qual egli fia flato anche per lo paffato. Vario altre interrogazioni Fabiano face a Tiburzio, il quale e tutte rifpola in maniera, cha dieda ben a conoscere qual sofie il suo coraggio, a la sua fermezza nalla Fade . Finalmente il Giudice gli comando di gattare dell'incento ful fuoco in onore dagi' idoli, ovvero di camminarvi fopra a piè nudi . Il Santo fenza punto afitare, fattofi il fegno dalla croce, fi mifa a camminare fopra degli accafi carboni, che non gli fesero nocumanto alcuno ; ludi shdo il Prefetto a volar mattere folamente una mano nell'acque bollente in no-

me del fuo gran Giova.
7. Confuso Febiago alla vista di questo miracolo,

tire, altro non seppe dire, se non che era già cofa nota, che il Crifto adorato da' Criftiani aveva infegnata loro la magia. Ad una tal bestemmia s'accese Tiburzio d' un fanto selo, e rivolto al Prefetto : Taci , diffe , difgraziato che fri , e non voler offendermi l'orecchio col pronunziure un nome sì fagro, e adorabile colla tua bocca impura. Non vi volle altro per accendere una furiofa collera nell'auimo di Fabiano, il quale perciò condanno fubito Tiburzio ad effere decapitato comeinimico degli Dei, e come reo di avermancato al rispetto dovuto alla maestà del tribunale, e all'autorità delle leggi . In esecuzione della .. fentenza il Santo fu condotto circa tre miglia fuori della città per la via Lavicana, e quivi gli fa recifo il capo : e così egli dal campo della battaglia paíso vittoriofo al luogo dal trionfo, e della gioria in Cielo . Il che feguì circa l' anno 186., e probabilmente agli 11. d'Agosto, nel qual giorno è fegnata la fua memoria nel Marti-

tologio Romano . A noi intanto non folo ferva d'elempio il coraggio magnanimo , e l' invitta coftanza di quetto gioriolo Martire nel foffrire qualfivoglis ipietato tormento, piuttofto che cedere alla tentazione di rivolgere le spalle al suo Dio ; ma cl riempiano aucora d' una falutar confusione le parole, che il Santo diffe di quel traditore Torquato, di cui credette avere abbaftanza data a conoscere la finta professione, ch'egli faceva del Criftianesimo, solamente coll'accennare, ch'egli poneva grande fludio nell'affettarfi i capelli , e ornarf , the effettava un porsamento molle , ed effemminato , e che liberamente fiffava gli fguardi nelle. gerfone di feffo diverfo . Ohime ! quanti mai fono que' Criftiani, e maffime fra le donne, che in. fimil guila hanno occasione di temere, che non sieno ne' costumi loro degni seguaci di Gesù Crlto? La cura ch' eff fi prendono, dice a. Giovanni Grifostomo , d'adornare il corpo loro , indica la deformità dell' anima loro; le delizie, con cui nudrifcono la loro carne , mostrano , che lo fpirito loro fi muore di fame ; e la fontuofità degli abiti è un indizio dell' interna nudità dell' anima . Perocebè ella è cofa impossibile , che chi ba cur a dell' anima , e badella fua bellezza quella flinta che conviene, abbia nel tempo fleffo premura degla efferni ornanienti del corpo ; ficcome non è possibile , che chi è dedito al luffo delle vetti, alle pompe, e alle vanità, sa folleciso dell'anima sua. Conciossaccè e come potrebbe mai questo tale fiffar la sua mente in qualche oggetto utile , o volger il penfiero alle cofe fpirituali , quando ba di già il cuore invifebiato nelle cofe di que-Ha Terra, e per sal modo i'è avvezzo a undare per così dire serpendo ful suolo, che non può più alzare il capo verfo il Cielo? Fugga adunque il Cristiano, conchiude il fanto Dottore, il fatte vanità indegne della fua professione , e in vece di curarfid' una bella comparfa davanti gli nomini , adorni l' anima

colo , e irritato per la diffida fattagli dal s. Mar- fua coll' umiltà , colla carità , colla compaffione ver fo de poveri , e colle altre virtu , che la rendono bella, e accetta a Dio, da cui riceverà a fuo tempo l' eterna ricompensa .

#### 12. Agosto . SANT ATANASIA . Secolo IX .

Un Anonimo contemporaneo, e refilmonio eculato di molte azioni di quella Santa, ne ha scritta la Vita, che è ripor-tata dal Surio, e da' Bollandifti sotto il di 14. d' Agosto.

S Ant' Atanalia fu figliuola di Nicera, le d'Ire-ne, perfone molto nobili, e fazoltose, e che si diffinguevano dalle altre del loro paese fingolarmente per la pietà, di cui facevano professione . Questi ortimi conjugi avevano casa nell' isola Egina , celebre nell'antica ftoria de Grecl, e loutana circa 20. miglia dalla famofa città d'Atene . Quivi nacque Atanafia ful principio del nono fecolo, e fopra di effa fi vide piovere molto di buon' ora la copia delle celefti benedi zioni. Concioffischè essendo appena giunta all' età di fette anni fu capace, dice lo Scrittore della fuz Vita , d'imparare in poco tempo a memorta il Salterio, ed applicarfi con firictà allo findio delle divine Scristure. Per questo mezzo il Signore la riempiè de suoi lumi, che chiaramente le moltrarono la vanità di tutte le cofe terrene, e l'incertezza, la brevità, e l'impercettibile rapidità dei corfo di quetta mifera vita mortale, e che però non vi poteva effer più faggio configlio, che di rivolgere tutti i peufieri, e le cure tutte all'acquifto de beni eterni del Cielo. Perciò ella aveva ia nell'animo suo formato il disegno di ritirarfi in un monaftero di facre Vergini , iontana daife

brighe del fecolo, e da' tumulti del Mondo 2. Ma Iddio le voile far bramare per lungo tempo questa grazia, acciocche più la stimatfe dopo averla ortenuta . I genitori adunque d' Atanafia l'obbligarono a prender marito, con cui però ella non viffe più che fedici giorni, effendo stato uccifo in battaglia contro de' Morl . Per un tal accidente fi riaccese più che mal nel cuor d' Atanafia il defiderio d' abbandonare il Mondo , ma inforfero nuovi oftacoli, che impedirono i' effettuario . Pubblicò l' Imperatore Michele Balbo una legge, in cui fotto pretefto d'effere la maggior parte del greco Impero spopolato per le guerre, e per gli altri flagelli, che lo avevano afflitto, comandava a totte le giovani nubili, e alle vedove di fresca età di maritarfi. Querta legge pertanto, conforme alla volontà de genitori d'Atanafia , fu cagione , ch' effa di nuovo fi legaffe co' vincoli del matrimonio con un. uomo però veramente virtuolo, e per ogni riguardo degno di lei . Ella mottrò coi suo esempio, come il matrimonio non è un impedimento a fervire Iddio , qualora fe n' abbia... una riolnta volontà. Conciofischè la figgia donna fi guadagnò paima d' oqui altra cofa l' animo del marito colla fia modali mandiculaire, due virtà, che la fiomonalità fi mandiculaire, due virtà, che la fi omonalità del la conole ca la rendevano ambilie a chiunque la conole ca poi da lui ottenue la libertà di praticare quelle virtà, alle quali fi feutiva inclinata dallo opirito del Signore,

3. Quindi è ch'ella con approvazione, e contento del marlto spesso digiunava, impiegava quel tempo, che poteva fenza pregiudizio delle fue domettiche occupazioni, nell'orazione, e particolarmente nel recitar falmi. Era poi al liberale verso de poveri , che ogni persona bisognofa trovava nella fua carità qualche follievo; laonde vedove, orfani, carcerati, înfermi erano dalla Santa affiftiti, cialcuno fecondo il fuo bifogno . E in un anno di careftia risplende in modo particolare la generolità d' Atanalia; perocchè allora ella diede alimento non folo, a quei del suo paese, ma anche a molti forestieri, di qualunque religione effi foffero , tenendo in\_ mente quel detto di Crifto nel Vangelo re Siate. mifericordiofi, come è mifericordiofo il volfro padre celette, the fa nafcere it fuo fole fopra i' buoni, e fopra i cattivi , e fa picocre fopra i giufti , e gl'-ingiuffi . Ne contenta d'elercitare queste opere della mifericordia corporali, fi applicava ancoraall' iftruzione delle persone del suo sesso nelle co-se appartenenti alla falute. Perciò le Domeniche, e gli altri giorni di fetta adunava nella fua cafa le donne del luo vicinato, leggeva loro qualche parte della divina Scrittura, e la splegava loro, perocchè molto s'era efercitata iu questo studio come s'è detto, e conchindeva poi il suo divoto trattenimento con una fervorofa efortazione alla pietà, al disprezzo delle cose del Mondo, e. all'amore delle celefti.

4. Ma molto più che colle persone estrance a' adoperava Atanafia col fuo proprio marito per inferirgli nel cuore le criffiane vired ; e fu al felice il successo delle sue premure in questa parte, ch'egli finalmente & determino ad abbracciare la vita monafilca, e in quella professione perseverò lodevolmente sino alla morte . Tanto posiono talvolta (ugli animi de' mariti"! esorta -aioni delle mogli veramente favie; e virtuole! Questo fu per Atanasia un motivo' di doppia confolazione, perocchè ella vide il suo consorte, da se teneramente amato in Geau Crifto, così bene iffradato all' acquifto dell' eterna felicità , e se medesima in libertà di servire il Signore fecondo quel defiderlo , che aveva fempre nudrito nel cuore, giacche, per quanto apparlice dalla fua Vita, non aveva figliuoli, alla cui educazione dovesse attendere . Approfittandoli pertanto di questa benedizione del Signore, vende la maggior parte de' suoi copiosi averi, e ne deposite il prezzo in mano de poveri per confervarlo coal per la vita futura ; difinile ogni

pompa nel vellire, e fice della fui cata uri monattro, adunandovi molte altre donne fue pari, e dottate di molte pieti, colle quali vivexanell'efeccitio di tutte le griftine virtà, fina icuna diffinitione di Superiora, è d'ifuddite. Efe avvano folamente per direttore vin facendos s'all illuminato nelle vie del Signore; e quetti fi, che: a ticho di divetolore, e in fegno del difiperzo del Mondo a tutte tagito il capelli, e diede il velo monatitio.

5. Poiche quefte buone Serve di Dio furono viffute per tre o quattr' auni in questa mauiera , venne loro il penfiero di prender la forma d'una vera Comunità religiofa, e percio d'eleggerfi una Superiora . da cui tutte le altre dipendessero . Quetta Superiora fa per nuamime confento Atanafia , la quale di mala voglia fi piego ad accettare un tal pefo, perchè lo giudicava, come fanno tutte le persone umill , molto superiore alle fire forze. Ma giacche non le fu possibile di sottrarfene, ella fi diede tutta a perfezionarfi con indicibil fervore in ogni forta di virtito perfinia norma e regola agli altri di quel, che debbono effere . E perciò raddoppiò le fue mortificazioni. che di già erano molto auftere . S' interdiffe l' ufo delle carni , del vino , de'fatticini , e de' frutti . de quali non gusto mui dopo la sua separazione dal marito fino alla morte. Il fuo cibo ordinarlo e cotidiago altro non era che na poco di pane, e d'acqua, che prendeva full'ora di nona, cioè circa tre ore dopo mezzo di, Nella. Quarefima non mangiava fe non una volta ogni due giorul, nè mangiava altro, che erbe, è radiel crude , fenza bere ; il che ella offervava anche nelle altre vigilie comandate . Il fuo più lauto definare era quello del giorno di Pasqua, in coi per l' allegrezza della folennità guffava un poco di pesce, e qualche poco di escio. A una al rigorofa mortificasione nel mangiare ella ne agglungeva un' altra nel dormire . Concioffische paffava quafi tutte le intere notti orando, e meditando, fenta dare al fuo corpo altro ripofo, che quanto ne poteva prendere per breve ora fopra d'nn mucchio diagroffe pietre coperto d'una ruvida , e proffolaua vefte. Ella portava moltre del continuo fopra la nuda carne un afpro cilizio, avvegnache nell'abito efferno non moftraffe alcuns differenza dalle altre fue compagne.

6. La cura, che prendeva la Sanzi, d'afffigere con'il fies corpo, el d'indivio la ferrida, tendeva principalmente ad arricchire il foo fgirico di quelle virit, per le qualit più, che per le morrificazioni efteriori, fi piace a Geni Critto. munica, come quelle, ch' il frondamente di truto l'adificio fprimuler e a quell'affecto hon foto ricurbo, per quanto potto, a' differe eletta Supériora, ma coltisulta in questo potto non volle diffingura d'alle tirte fa non. ella maggiore, c'

più profonda fommissione . Quindi è , che mai non confenti d'effere fervita da alcuna delle fue compagne, volando esta fecondo l'opportunità fervire tutte le altre, quali riguardava come fu-periori a fe. Ella s'addoffava tutte le faccende più faticofe della Comunità, e quelle antora più volentieri , che erano le più vili . All' umiltà della Santa corrispondeva la sua mansuetudine, la quale fu si grande, che mai non fi vide in lei afprezza alcuna, ne mai s' udi dalla bocca fua nicire parola pungente, benche doveffe per ragione del fuo uthaio correggere chi cadeva in qualche difetto. Ma più aminirabile ancora comparve la fua manfuetudine infieme e la fua pazienza nel foffrire i mali trattamenti, che le venivano fatti . Perocchè non mancava chi la tacciafie d'ipocrifia, e chi attribuiffe a spirito diabolico quanto ella faceva di bene .. A sì duri rimproveri a. Atanafia corrispose sempre con parole, e con atti di carità , rendendo a chicchelia bene per male , e non conofcendo altro mezzo di

vendicarfi, che far benefiej a chi l'oltraggiava.

7. Ognuno può agetolmente immaginarfi di qual vantaggio fosse a tutta quella Comunità l'efempio si luminoso di una tale Superiora . Ed effa intefa fempre a promuovere maggiormente. la pietà, e la mortificazione in quelle sue Religiole, voleva trasferirle tutte in un luogo alpestre , e deserto , e affatto lontano da ogni umano cominerzio. Ma un degno Sacerdote, e che per esperienza sapeva in qual modo si debbano regolare le Comunità, le quali, non conviene . ( maffime ove fi tratti di donne ) foggettare a ecceffivi rigorl, la configlio a fiffarfi in un luogo più proprio , ch' egli stesso le addito . S' appigliò la Santa al favio fuggerimento di quefto illuminato Sacerdote, ail monaftero, ch' ivi li fondo, fu chiamato Tamia, celebre e pel numero delle Religiofe, e per la pietà, che vi fiori . La Santa continuò nel nuovo monaftero lo fteffo tenore di vita, che aveva sempre tenuto, avanzandosi ogni di più nella perfezione di tutte le virtà. Ma allorchè ella penfava di aver trovato un ritiro , donde non doveffe mai più ufcire, fu obbligata portarfi in Costantinopoli, per ubbidire all'Imperatrice Teodora, madre dell' Imperatore Michele III., la quale bramava di "trattare con quelle persone, che avevano fama di fantità . Benchè nel tempo che la Santa dimoro in Coffantinopoli, ftesse in un monaftero affil ben regolato ; pure la dimora nella città Imperiale fu per lei un penofissimo efilio, che durò per lo spazio di circa fette anni.

8. Dopo tale fpario di rempo ottenne di ritornare al fio di giato monafero di Timla, dove giunta, pochi giorni dopo fu effalita da quella malattia, ch' alla a'accorfe dover metter fine al' fuo pellegriaggio. Nel tempo di quefta fua infermità volle offerare tutto cio, ch' ara flata folta di praticare in tempo di finità, e partico.

larmente recitare il Salterio, a cui a' era affuefatta fino da fanciulla. Ma nel dnodecimo giorno della malattia, che cadde, come fi crede, nella vigilia dell' Affunzione della fantiffima Vergine, quando fu a racitare il Salmo 90. tentì mancarfi a un tratto la forze, e la lena, onde chiamò a fe le sue Religiose, e disse loro d'andare in chiefa a compiere la recitazione del Salterio , e a preparare quant' era necessario per la Festa linminente della fantiffirma Vergine. Ubbidirono le buone Religiose; e ritornate alla camera della loro cara madre la videro placidamente addormentarfi nel Signore; il che accadde circa l'anno \$60. E Iddio attefto la fantità di quefta fuz. Serva con molti miracoli operati per la di let intercessione e in vita, e dopo morte, che sono

riportati dallo Scrittore della Ga Vita . Dall' esempio di questa Santa si può fra le altre molte cofe imparare, che qualora un' anima è ben radicata, e fondata nal timor fanto di Dio, ed ha foolpite profondamenta nel cuore quelle eterne verità", che debbono fervir di regola-de noftri cottum?, fi mantiene falda nel fervizio di Dio, e fiell'efatta offervanza della fua fanta Legga , in qualunque ftato , purchè lecito e onefto , effà fi ritrovi . Perocchè a. Atanafia , che aveva sali disposizioni nell' animo, vise fantamente non folo quando fi fu ritirata dal Mondo, ma anche allora ch' ella ffette come maritata in mezzo al Mondo . E tanto è lontano che lo frato del matrimonio la dittogliesse dal servizio di Dio, che anzi le fervi d'occasione di condurre alla... perfezione l' istesso suo marito . Danque anche noi fiffiamoci bene e profondamente nel timor fanto di Dio, e nelle verità del Vangelo, come fece la Santa fin da' fuoi più teneri anni, e mettiamole in pratica fedelmente, se vogliamo reggere all'urto delle tentagioni , che or da una parte , or dall'altra affalgono chi specialmente wive in mezzo al Mondo. In tal maniera Il noftro spirituale edificio farà fimile a quella cafa, di cui dice Gest Crifto nel Vangelo 1, fabbricata dall'uo no prudeste fopra d' una foda pietra, la quale perb ne le piogge cabe cadono , ne l'innondazioni de fiumi, ne il fofis de venti fanno cadere .

### 13. Agosto.

SS. MASSIMO, E COMPAGNI CONFESSORI .

Secolo VII.

Dark Annali Ecclesofici del Ven. Cardinel Beresioto. S. edillo Ogere dello fesfo z. Masimo pubblenes dal Combefio, come enthe da ciò, che riportano i Bellandshi forto quello siorno 12. d'Agosto, si ricovano le siure e appreniche moirie concernant la existi, e i petimenti de a Masimo, e al soccompani.

U No de più chiari lumi, che nal fettimo fecolo forgesse ad illuminare la Chiesa, su fenza

fenza dubbio s. Massimo, in cui si videro insieme · unite le più sublimi prerogative e della fantità della vita. e della profondità della dottrina, e dell' ardente amore della verità , e della coftanza invitta nel foffrire per difesa della Religione i più barbari, e spietati tormenti. Questo grand' uomo nacque nell'imperial città di Costantinopoli circa l' anno 480. d' una delle più illuttri , e per ogni titolo cospicue famiglie . L' educazione , ch' egli ebbe ne' suoi primi auni, su corrispondente alla sua condizione, e le disposizioni del giovane erano coaì felici per ogni forta di scienze , che vi fece maravigliofi progreffi , mastime nella filosofia, e nella eloquenza, nella quale poteva gareggiare con chiunque di quel tempo ave-va fama intal facoltà. Perciò l'Imperatore Eraclio lo volle appresso di se, dandogli la carica di fuo primo Segretario . Ma l'onore dell' impiego , lo splendor della corte, il gradimento universale, che Maffino rifcuoteva nell' efercizio delle fue gelofe incumbenze , nou gl' invifcbiarono punto l'animo per attaccarlo a quella Terra; maoperando in lui la divina grazia, prefe talimente a schifo tutte le mondane grandezze, e per sì fatto modo a innamoro delle cose celetti, che

rifolyè di darfi ad effe interamente . 2. A questo fine, voltare le spalle al Mondo, fi rinchiule in un monastero, detto di Grisopoli, vicino a Calcedonia . Quivi fi riveffi d' un ruvido facco, fi diede a rigorofi, e continui digiuni, nè altro cercava fe uon di converfare con Dio nell'orazione ; nel qual efercizio paffava quafi le intere notti con gran vantaggio dell' anima fua, e con indicibile confolazione del fuo fnirito Nell' abbracciare, ch' ei fece la monaftica professione, si dimentico di tutto quello, ch'egli era fiato nel Moudo, e ad onta della fua matura età, che fembrava meno adatta ad accomodarfi a certe minute offervauze della regolar disciplina, era'il più esatto osfervatore di qualfivoglia benchè minima regola. In questa maniera estendo egli divenuto come un lucido specchio di virtù, in cui gli altri Religiosi potevano mirare, per conoscere quel che in effi foffe di difettofo , fu contro fuz vogliz eletto Abzte di quel monaftero , acciocche unendoli infierne l'elempio , e l'autorità , con più felice successo promovesse il vantaggio della Comunità . E coal fu . Perocche Maffimo riconoscendosi per ragione del peso addoffatogli il fervo di tutti i fuoi monaci, cercava unicamente di giovar loro , e colle pubbliche , e colle private iftruzioni, ed efortazioni, e con effere egli il primo a fare quel che voleva ch' effi fa ceffero .

3. Ma le incursioni de Persani, che di que' tempi giungevano sino ad infeshare la stessa ciuda Imperiale, obbligarouo Massimo a lasciare il sua monastero di Grisopoli, eda venirsone in Affrica, dove lo condosti la divina Provvidenta, come al campo di battaplia, in cui doveva dare i primi Sec. Fasc. 7. II.

faggi del suo valore contro le profane novità dell'errore . Era già nata in Oriente l'erefia do' Monoteliti, così chiamati, perchè afferivano doversi riconoscere in Cristo una sola volonta, contro l'infegnamento, e il dogma della Chiefa cattolica, la quale crede , e infegna effere nella persona di Gesù Crifto due nature , la divina cioè, e l' umana, e iu confeguenza anche due volonià, e due operazioni, divina l'una, e umaua l'altra, corrispondenti alle due nature . Or avvenne , che Pirro Patriarca di Coffantinopoli, e uno de'capi della fetta de' Monotelish, rifugiatofi anch' effo nell'Affrica, come supposto complice dell' avvelenamento dell' Imperatore Coftantino, ch' era fucceduto ad Eraclio suo padre nell' Imperio, cominciò a spargere in quelle pattl il suo eretico doguna d'una fola volontà in Crifto . S. Maffimo gli s'oppose con molto vigore, e il Patrizio Gregorio, che esercitava la carica di Governatore di quella provincia, volle che fi teneffe tra Pirro e Maffimo uus pubblica conferenza fopra di questo punto di Religione, alla quale intervenifiero molti Vescovi . Fu dunque tenuto questo congresso nell'auno 645., e s. Maffirmo con tal copia di dottrina stabili il dogma cattolico, e con tanta forza, e chiarezza sciolse tutte le dissicultà proposte da Pirro, che questi vedeudosi per ogni parte convinto, confesso il suo errore, e pubblicamente lo ritratto; e fatto di quefta fua ritrattazione un libello, volle andare a prefentarlo al Romano Pontefice, che allora era Teodoro, da cui fu con fomma benignità accolto, e come Patriarca di Coffantinopoli molto onorevolmente trattato; benchè poi l'infelice ritoruzffe poco dopo, fiando in Ravenna, come cane al vomito de' fuoi errori .

4. L'efito di quelta conferenza, che fu di tanta gloria per a. Maffimo, gli fuscito coutro (tanta è l'invidia degli uomini!) le dicerie, e le calunnie non folo degli eretici, ma ancora di alcuni cattolici, che lo spacciarono parte come sautore de'Monoteliti, parte come autore di un nuovo errore, che ammetteva in Crifto tre diverse volontà. Da ai fatte imposture fi difese il Santo con una forte apologia, e con diverse opere compofie in prova del cattolico dogma, avendo riguardo non alla persona sua propria, ma alla causa della Chiefa, e della verità. Per abbattere poi l'erefiz de' Monotelial furono tenuti uell' Affrica varj Concilj , ne' quali cooperandovi a. Massimo colle fue profonde dottrine, fu condennato l' errore , e flabilito il degma cattolico delle due volontà in Gesù Cristo nostro Salvatore Dio e nomo . Di poi il Santo Abate fi portò a Roma, a fine di ottenere dalla fede Apostolica, che colla suprema sua autorità definifie la verità cattolica , e anatemarizzaffe l'erefia Monotelitica, e gli otinati partigiani di effa . Di fetto il fommo Poutefice s. Martino I. tenne nell' anno 649. un numerofo Concilio di Vescovi nella Basilica Late-

ranco-

terancie, nal quale fa formammate condunat l'ertida d'Amoottelia; siontre farono riprovati due editti Imperiali, che fomentavano l'errore de medicini ercitel Monestiri; il primo l'errore de medicini ercitel famostiri; il primo famo dall'amono 6 pl. dall'Imperatore famo dall'amono 6 pl. dall'Imperatore focodo chiamoto 7 ps., o fa frendario promalgato nell'amono amecadente dall'Imperatore confiner regulara silora si co-brattopoli; e facofiner regulara silora si co-brattopoli; e facontro esparato silora si co-brattopoli; e fatria ill'amtenno le medicino Concilio faggertati ill'amtenno dell'emperatore dell'emperatore della concilio controlle dell'emperatore dell'emperatore dell'emperapitatione dell'emperatore dell'emperatore dell'emperatore dell'emperatore dell'emperatore dell'amtenno dell'emperatore dell

5. Giunte che furono a Coffantinopoli le notizie di quanto fi era operato in questo Concilio, l'Imperatore Costante freme di rabbia, e fpedì ordine all' Efarca dimorante in Ravenna, chemandaffe legato in Coffantinopoli !" Abate Masfimo, come quello, che per la sua dottrina, e pel suo credito veniva riputato il promotore principale di quanto s'era fatto nel sopraddetto Concilio. Fu data pronta elecuzione ai comandi imperiali, onde il fanto vecchio (egli aveva allora presto a fettant' anni) su preso insieme con due fuoi discepoli, ambedue chiamati Anaffasio, uno de quali era stato Apocrifario, ovvero Nunzio della Chiefa Romana in Costantinopoli . Furono tutti e tre posti sopra d'una nave carichi di catene, e giunti a Coftantinopoli nell' anno 653. trovarono pronti per parte dell' Imperatore alcuni uomini barbari, e feroci, che preso a. Masfimo , fcalzo , e mezzo nudo lo ttrafcinarono per le firade della città, e finalmente lo rinchiu-fero in un'oscura, e difagiata casuccia, senza permettergli la compagnia d'alcuno de' suoi di-scepoli. Di lì a pochi giornia Massimo su condotto al palazzo, dov'era adunato il Senato, e uivi dal Sacellario, ovvero Teforiere, gli furono fatte molte minacce, dette innumerabili inginrie , e apposti calunalosamente molti falsi delitti , e particolarmente d' aver congiurato a' danni dell' Imperio , e d' effer nemico dell' Imperatore. Ma il Santo con tal evidenza fi giuftificò da tutte le calunnie, delle quali veniva. caricato, che quegl' iniqui giudici rimafero confuli ; ma non per questo desisterono delle ingiu-fle loro procedure contro il Santo, il quale fa dal Palazzo condotto, come un malfattore, alle pubbliche prigioni .

6. Tali delitit i Impatrarano al Santo calunniofamente, e per comprovarili fercavano falfa tetlimoni, a fine di far apparire al pubblico, ch' egli non era perfegiatava canta della Religione, e d'indurre con quelle modelle il fanto vecchio ad approvare il Tipo di Cohame, e a comunicare con Paolo Patriare di Collaminopoli, e cogli attri Monotelliti. E in fatti andarono poco dopo a trovario due Ufaisiali dell'im-

peratore, i quali con varie mendicate ragioni presefero di perfuadere Il Santo a confentire a quanto da lui fi defiderava. E perchè in voce di persuaderlo, rimatero est convinti dalle sue ragioni; pereio fi ridutiero a dire, ch' egli con que' fpoi fentimenti difguftava l' Imperatore . Allora Maffimo fi proftro a terra, e piangende difie: L'Imperatone non des difguitarfi m'es , fe non fo indut mi a offender Dio, tacendo quel, che Ittio be ordinato che s' infegni . Laonde quegli Uficiali fe ne partirono, fens' aver fasto nulla . Indi non passo molto tempo, che il Santo fa di bel nuovo condotto davanti al tribunale, dove, senza far più menzione de sepposti de-litti di Stato, su rimproverato d'aver condannato il Tipo di Coffanse, e d'avere aderito al Concilio Romano tenuto dal Pontefice s. Martino . Non fi arrofsì già il gloriofo Confessore delia verità di tale accusa, anzi confermo con sode, e coraggiole risposte alle interrogazioni, che gli erano faite , quanto aveva operato in quetto particolare. Gli fu pertanto ininacciata una morte crudele ; e il Santo con sembiante umile" e tranquillo rifpole : Sia pur fatto di me quel che Iddio vuole, non cercando to altra cofa, che di dargli gloria. Ma tenutofi configlio tra l'Imperatore, e i principali Ecclesiatici di Cottantinopoli , su risolato di mandar Massimo in esitio co' fuoi due compagni, ma in luoghi diversi; onde nell'anno 656. Maffimo fu rilegato in Bizia, Anattafio Apocrifario in Mefembria, e l' altro Anastasio a Perbera, paesi situati nelle estremità dell'Imperio. 7. Incredibili fono i patimenti, che queftitre

Santi, foffrirono nel loro efilio , perocche furono mandati via fenza provvisioni, spogliati del tutto, e fenta modo di futfittere . E agl' incomodi, e difagi del viaggio corrisposero quelli della permanenza in mezzo a gente barbara, e priva, er coai dire , d' ogni fentimento d'umanità . Ma perchè nulla di ciò valeva ad abbattere la generola costanza di quetti valorosi foldati di Gesà Crifto ; però l'Imperatore tentò altri meszi, per indurli, fe fosfe stato possibile, ad approvare il suo Tipi, e a comunicare co' Monoteliti . Spedi adenque de' Committiri , uomini affat rifpettabili, cioè Teodoso Vescovo di Cefarea, riputato il più grand' nomo della fetta Monotelitica, e Paolo, e Teodofio Confoli, a Bizia, acciocche vedessero in tutte le maniere di trarre Massimo ne' loro sentimenti, giacchè, vinto lui, credevano, che nessen altro avrebbe fatta più refittenza. Arrivarogo quadi Deputati a Bizia ai 24. d'Agotto del 6,7., e venuti a conferenza con Maffimo, tamo fu lungi, che perfuadefiero il Santo de' loro errori, che anti egli con si chiare prove, tratte dalle divine Scritture , e dalla dottrina de' Santi Padri , li convinfe della verità del dogina tattolico, che furono obbligati a confeffare, che tutta la ragione flava dalla parte sua, e promière che avrebbero procurato di persuadere l'istesso Imperatore a deporte gli antichi suoi errouei sentimenti, per convenire con quelli di Massimo, o piuttosto dalla Chiese Cattolica.

8. Ma gli effatti non corrispolero elle promelse ; perocchè l' la peratore poco dopo novamenta fpadi a Bizla l'ifteffo Contole Paolo, con ordine di condur Maffimo al monaftero di s. Teodoro di Raga , poco diffante da Coffantinopoli , dove surono eziandio trasportati i due Anaftasi fuoi compagni . Ivi andarono a trovario per parte dell' Imperatore due Patrizj, cioè-Epifanio, e Troilo infieme col fopra mentovato Teodofio Vascovo di Cesarea. Adunatifi poi tutti infieme nella Chiefa del monaftero, i due Patrizj esposero a Maffimo gli ordini dell' Imperatore, ch' erano in foftanza, ch' egli fottoscrivesse il Tipo, e comunicasse co' Monoteliti , promettendogli ogni maggior onore, e minacciandolo in cafo contrario de'più fieri tormenti, fuggerendogli ancora, che larebbe baffato, che efteriormente avelle fatto quanto gli era chiefto , credendo poi interiormante a suo modo . Inorridì il Santo all' udira fimile proposta ; e chiaramente fi protesto, che nè internamente, ne efternamente avrabbe mai tradita la verità, e che neffuna potenza del Mondo l'avrabbe mai potuto indurre a fare, o dire cofa, che ridondatie in pregiudizio della fua cofcienza, e in offeta di Dio , specialmente trattandoli di materia di Religione . A quefto parlare del Santo tutte quelle persone, che fi trovavano presenti, a' infurlarono contro di lui, e gli fi getiarono addoffo come cani rabbiofi; chi di quà, chi di la lo tirava con impato, thi gli firappava la barba , chi gli dava de' pugni , chi gli fputava in faccia , talmentache rimafe da capo a piedi tutte pefto . e malconcio . Dipot fu il Santo dato in potere de' foldati , e riftretto in prigione con i due Anaftasj fuol compagni , finche non fi facette confapevole ditutto l'Imperatore ; e fi fapeffero gli. ordini fuoi intorno al loro deftino .

o. Dopo qualche tempo fu il Santo dalla prielone condotto a Coftantinopoli infiame co' due Anaflasj . S' era già admnato in qualle città un conciliabolo di Vescovi Monoteliti, i quali secero tutti i pofi bili aforzi , per indurre il Santo, e i fuoi compagni a comunicar con effoloro, e a confentire a tio , che fi era da effi definito contro il Pontefice a. Martino , contro Sofronio Patriarca di Garnialemme , e gli altri difenfori della cattolica verità. Ma perseverando s. Maffino, e i due Anattasj nel loro proponimento, e rigettando con orrore le înique propoficioni de' Velcevi Monoteliti, quefti ronunziarone fentenza di fcorrunica cortro i tre fanti Confesforl ; e dipoi li condarnaroro ad effere prima flagellati, indi ad effere a cistcuro raplia-12 la lingua, e la mano deftra, e firalise: c ad ef fere mai dani in eflio, e rir biuf per fempre in un' angutta prigione . L'in.qua fentenza fu fubito con inumana barbarie efeguita contro i tre Santi i quali poi furono condotti nel paefe de' Lazzi; e perchè s. Maffimo non poteva nè camminare a piedi , nè cavalcare , su posto in una barella di vinchi, e fopra di effà portato al luogo del fuo efillo. Egli fu rinchiuso nel cattello di Schemari, Ana-Rafio monaco in quello di Apfilia, o Abfilia, preffo al monte Caucafo , e Anastafio Apocrifario in Buccolo della Mefimiana ne'confini degli Alani . Bisogna certamente credere, che Il Signore con evidente miracolo confervaffe in vita quefti tre Santi dopo un si crudo fcempio fatto di loro . acciocche colla continuazione più lunga de patitnenti acquittaffero una più gloriofa corona, e acciocche terviffero a tutto il Mondo di un monumento della divina Onnipotenza , che operò in effi un ammirabile prodigio, qual fu, fecondo che attetta lo Scrittore della Vita di s. Maffimo , di farli parlare liberamente anche dopo ch' era flata loro fvelta dalle radici la lingua .

10. S. Maffimo carico d'anni, e di meriti, per aver difefa la verità e colla voce, e con molte dottiff me Opere, che sono pervenote sino a roi, e per aver foffarti tanti patimenti , che giuftamente gli harno acquiftato l'ororevole titolo di Martire, fini i fuoi travagli fu queffa Terra, e ando a riceverne l'eterna ricompenia nel Cielo ai 13. d' Agotto del 662, , rel qual giorno te ne fa menzione nel Martirologio Romano. Nello flets'anno, e torie prima"di a Maffirno palao all'aterna beatitudire a. Anaffasio monaco suo discepolo, in occa fiore cha dal primo luogo del fuo efilio era traiportato ad un aliro, non avendo potuto più reggere a tanti patimenti. L'altro a Anaftafio poi, cioè l'Apecrifario, viffe ancor quattr' anni, na quali dove toffrire la fame, e la fete, la nudità, ed ogni forta di patimenti, finche nell'anno 666. agil 11, di Ottobre non ripozò anch' effo

· Dall' efemplo di a Maffimo dobbiamo noi parimente prander coraggio a difendere in quella maniara, che conviene a ciascuno nal suo frato, la verità . o quefta riouardi quel che fi dee credere , o appartanga alle regole de buoni coftumi . S'incontrano , è vero , delle gravi difficultà sì perchè , come dice a. Agoftino , vi fono molti m fime fra i grandi , che non amano la verità , fe nen a condizione eb'essa sa conforme a ciò ch' essa ama-no, e però banno dell' socrstone per chi dice loro quelle verità , che li viprondono de loro difordini ; s) perchè molte volte avviene, che fia più grande il numero di quelli , che abbandonano , che di quai , che difendono la verità , com' era... nell' Oriente al tempo di a. Maffino . Ma niuna di quefta cofe ci dae atterrire, perche Iddio, ch'è la fiella verità, è affai potente, come foggiunge s. Agoftino, per foftenerci contro tutte le potenze del Mondo, e dell'Inferro, nella guita apsurto che fettenne s. Maffeno , e i fuoi fanti compagni , e dope tanti patimenti fofferti per arnor fito gli ha coronati d'un' eterna gloria in Cielo. Ma per avere un tal coraggio , bifogna effere, come. Matimo, dittaccato degli affecti terreti, e poter dire, com' egli diceva: Ste par fatto di sui quel cir l'Adio voole, perché is ultro non cerco, che di dargii gloria.

# 14 Agosto . . S. Marcello Vescovo e Martire . Secolo IV.

Teodoreto nel lib. 1. della sua Storia ecclesiastica, e Soqumeno nel lib. 7. narrano il martirio di questo Santo.

T El tempo che la Chiefa non folo godevad'una trauquilla pace , ma era di più protetta dagi' Imperatori, i quali facendo profeffione della criftiana Religione, cercavano di diffruggere gli ultimi avanzi dell'idolatria; permife lddio, che a. Marcello confeguiñe la gloriofa corona del martirio. Si crede, che questo Santo fosse oriundo dell'isola di Cipro, d'una famiglia nobile e ricca, e che esercitaffe cou molta lode diversi implegbi alla Corte Imperiale, dove visse per qualche tempo in iftato di secolare, e d'ammogliato. Ma poi, effendogli forse morta la moglie, da cui aveva già avuti alcuni figlinoli, ovvero essendosi da lei separato di scambievole confenso per abbracciare la vita monaftica, su promolio circa l'anno 381. al Vescovado d'Apamea nella Siria : la qual Chiefa egli reffe con fama tale di fantità, che da Teodoreto è appellato some per ogni titolo tagguardevolifimo , e pieno di fervore e di gelo nel promuovere la gloria di Dio .

2. Mosso il fanto Prelato da questo suo zelo credò di doverù adoperare per quanto poteva a togliere quegli scandoli, che impedivano il fellce progresso dell' Evangelio, e servivano a ritener molti nelle teuebre dell' idolatria . Suffiftevauo tuttavia in Aparnea, e ne' fuot contorni diversi templi, dedicati alle false divinità , ne quall . pubblicamente si celebravano I profani, e superftiziofi fagrifizi idolatrici . Perocchè febbene ciò fosse stato proibito dagl' Imperatori Costantino , e Coftanzo, avendo nondimeno l'idolatria ripigliato vigore fotto l'imperio di Giuliano apottara, nè aveudo Gioviano, che gli fuccedette, avuto tempo baffante d' abbatterla, per effere villato pochi mefi, Valente, che dopo di lui regno nell'Oriente, non penso fe uon a perfeguitare i Cattolici, e lasciò la libertà ai Gentili d'efercitare l'empio culto, che prestavano si loro Dei . Ma effendo frato finalmente junalzato ful trono imperiale il gran Teodosio , questi pubblico nel 385. una legge, in cul ordinava, che tutti l templi degl' idoli fossero o abbattuti, o chiusi, e proibiva a chicchesia fotto pene rigorofifime di offertre fagrifizi alle falle divinità .

3. Sotto lo scudo di quetta legge s. Marcello

ftruggere i templi degl' idoli , ch' erano nella fua diocefi . Ma trovo ful principlo una valida reliftenza, perocchè i pagani d' Apamea oftiuarinell'empletà avevano fatto venire de Galilei, a de' montanari del monte Libano in difesa de' loro templi; finche giunfe in quelle parti Cinegio, Prefetto del Pretorio d'Oriente, cou delle truppe comandate da due Tribunt, le quali fervirono per tener, a freno i tumultuanti pagaui, onde nou s' opponeffero all' esecuzione degli ordini imperiali . Ma parve, che la folidità degli edifizi faceffe quella refiftenza , che non potevano fare gli nomini . Concioffiache v' era in Apamez un tempio dedicato a Giove, affai amplo, e ornatifimo , e fabbricato di pletre al grandi , e si ben congegnate fra loro , e unite infierne cou ferro e piombo, che il Presetto avendo messa mano a distruggerlo, gindicò impossibile il riuscirvi . Vedendo il fanto Vescovo la difficultà dell'impresa, diffe al Presetto, che andaste in altre città a rovinare i profani, e facrileghi edifizi ; ed egli frattanto fi mife a pregare litautemente il Signore, che fi degnatie di far conofcere il modo d'atterrare quella superba mole . 4. Una mattina mentre il Santo esponeva que sto fuo defiderio al Signore, ecco che gli fi prefenta un nomo, che non era ne architetto, ne tagliator di pietre, ne muratore, ne sapeva..... alcuu'arte, ma l'unico fuo mettiere era portare legni , e pietre fulle spalle . Coftui a' efibi di gettare a terra fenza molto fleuto quel tempio di Giove, purchè il Santo gli aveffe pagata la mer-cede di due nomini, da quali voleva farfi ajutare per l'esecuzione del suo disegno . Volentieri promife il Sauto quel che gli era chiefto; e l' pomo tofto a' accinfe all' opera . Era il Tempio fituato fopra d'un luogo emineute, ed aveva da' quattro lati un portico con colonne della... groffezza el fedici cubiti , e alte al pari del tempio medelimo . La folidità della pietra di effe co lonne era tale , che gl'iftrumenti degli fcarpullini poco o nulla vi potevano operare. Che fa adunque il nuovo ingegnere fuscitato da Dio? Comincia a fcavare la terra d' intorno a tutte quelle colonne ; e a tre di esse mette sotto a poco a poco de' legni d' olivo , a' quali poi da fuoco, con idea, che mancaudo in un tratto a quelle tre coloune il fondamento, roviuafiero, e fi tiraffero dietro una gran parte di quell'edifiaio . Ma uno spettro di color nero comparito più volte in difesa del tempio, impedive che la fiamma, non produceffe il fuo naturale effetto .

fu uno de primi Vescovi, che imprendesse a di-

5, Riferito queño avrenimento a a. Marcello, ando egli fishito alla Chiefa, e fato mettere un vafo d'acqua fotto l'altare, fi profrè colla faccia per terra, e con grandervore prego il Signore, c. be di degnafie di diffipate l'operazione del demonio, acciocchè gl'increduli non prendeffero indi motivo d'oltinarfi maggiorment.

nell'em-

nell'empietà. Compinta la sua orazione , fece fopra di quel vaso d'acqua il segno della Croce, indi la diede a nn diacono, ordinandogli di afpergere com effa i fopraddetti legni, e poi accendervi il fugco . Fu puntualmente eleguito l'ordine ; e per la virto, di quell' acqua benedetta il demonio sparve, e la legna cominciò ad ardere come le foise flata bagnata coll'olio . Confirmati cos) in un iffante que' legni , che servivano come di fostegno alle tre colonne, este caddero a un tratto, e ne tirarono con fe altre dodici, dietro alle quali venne anche un intero lato del tempio. Al fracaffo di quelta gran rovina corfero tutti gli abitanti d' Apamea, e i Criftiani particolarmente con inni di lode renderono grazie al Signore, che aveffe manifeltata la fua potenza, e rintuzzato l'orgoglio dello spirito maligno .

6. Dopo di ciò il fanto Velcovo atterrò tutti gli altri templi degl'idoli sì dentro il recinto della città, come ne'suoi contorni, e ne' vicini villaggi . Uno folo ancora ne rimaneva affai magnifico posto in Aulone, luogo del territorio di Apamea , per la cui difefa i Gentili avevano prefe le armi . S. Marcello andò per distruggerlo scortato dai foldati dell' Imperatore; e perch' egli era travagliato dalla podagra, fi fermo in un luogo alquanto diffante. Or mentre la fua gente ftava occupata nella diftruzione del tempio, alcuni pagani accortifi che Marcello era rimafo folo, gli andarono addoffo all' improvvifo, e accefo tosto un gran suoco, ve lo gettarono dentro, onde reito in breve confumato come an olocausto di grato odore al Signore. Non si seppe per allora chi fosfero stati gli autori della... morte del Santo; ma effendofi poi scoperti, defideravano I figlinoli del fanto Vescovo di vendicare tal misfatto . Il finodo però de Vescovi della provincia fi oppose loro, giudicando non effer cofa conveniente vendicare una morte, per cui i spoi figliuoli, ed amici dovevano rendere grazie a Dio, giacchè per effa egli aveva meritata la gloria di Martire di Gestì Crifto . Seguì quefto martirio circa l'anno 296., e il nome di a. Marcello è registrato nel Martirologio Roma-

no zi 14. d' Agosto. Come in questo caso il finodo della provincia giudicò non dovera prender vendetta degli accifori di a. Marcello, così in altri fimili cafi hanno parimente gindicato altri concili, e fecondo tali fentimenti fcrisse anche s. Agostino al Conte Marcellino , secondo che s' è altrove offervato 1, di maniera che non fi può dubitare, che tale non fia fempre ftato lo spirito della Chiesa . Quindi ogni Criftiano dee imparare ad avereanch' effo uno spirito di mansuetudine, alieno da ogni prarito di vendicarfi, spirito, che tanto bene fi conviene a chi ha Gesù Crifto per capo, e maeftro, e la Chiefa cattolica per madre. Imparate da me, dice Crifto a' fuoi discepoli, che

fono mansueto 1 . Beati i mansueti , dice altrove 3, perchè eff poffederanno la terra, cioè la terra de' viventi, che è il Paradifo . E a quei due discepoli, che gli domandarono di fare scendere il fuoco dal Cielo, per punire i Samaritani, che non avevano volnto riceverlo, rispose sgridandoli, e dicendo loro 4: Vai non fapete a quale spirito fate Hatt chiamati; cioè non fapete, che lo spirito de' miei feguaci, dee effere nno spirito di carità, e di mansuetudine, e non già uno spirito di rigore, e di vendetta . Tall fono le istruzioni , che Gesà Crifto ha date a' fuoi discepoli, e ad este s' è conformata sempre la Chiesa sua sposa . Segulamole denque anche noi , e mettiamole in pratica non folo col non vendicarci privatamente delle ingiurie, che ci vengono fatte, ma di più col non chiedere nè meno, che fieno punite da chi ne ha la legittima podeftà, se non quando la carità, o il pubblico bene lo richiedelle . Conciefficebì , dice s. Agostino , fi dee flar molto cauti , che pel defiderio di far punire le ingiurie fatteci , non fi perda (per non dir altro ) la pazienza, la quale fi dec molto più tlimare, che qualunque altra cofa, che contre nostra voglia ci poffa effer tolta da' nostri nemici .... Perció l' uono giufto e pio ba da effer diffolto a foffrire la malvagità di coloro , che gli fanno male , procurando ch' effi pure diventino bueni , e evil fi acerefea il numero degli nomini dabbene, e non imitar mai la iniquità loro, per non entrare anch' effo nel numero de' malvagi .

### 15. Agosto. S. ALIPIO VESCOVO.

Secolo IV.

Dalle Confessioni, e da alcune Intere di a. Agostino si ri-cavano se motorie apparenensi alla Van di s. Alejeo. Si vote il Tellemoni nel 2011. 12. delle sue Memorie ecolopolitico.

N questo giorno, in cui si celebra da fanta Chiefa la folennità dell' Affinizione al Cielo della fantifima Vergine MARIA Madre di Dio, (della quale fi pario nella prima Raccolta della Vite de Santi ) fi fa nel Martirologio Romano commemorazione di s. Alipio , il quale tiene fenza dubbio il primo Inogo tra gli allievi del grande s. Agoftino, ceme quegli, che fu suo concittadino, fuo discepolo nelle scienze nmane, e divine, suo compagno nella conversione, suo collega nel Vescovado, partécipe delle sue satiche nel difendere le verità della cristiana Religione, è finalmente feo intimo e cordialiffimo amico. Nacque a. Alipio in Tagafte, città della... Numidia, dopo l'anno 354. d'una ragguardevole famiglia, e facoltofa, ch' era nnita con vincolo di parentela con quella di Romaniano. Allorchè s. Agostino ritornato da Cartagine in Tagafte, fi diede in età giovanile ad infegnarvi la grammatica, Alipin fu del nomero de foot footar, a timmette amó if no maefro, ch'e foodo queili pafato ad infegnare la rettorica in Cartagina, lo feguito, per continuare a yoder d'uno is accallente pracettora, in cui unito all'abilità francaliaria mella fuo professore, in evaluationa del manta anna su teneramente Alpoitto all'incontro amava teneramente Alpoitto per la foa boon indois, e par la gratoda inclinatione alla virta, e per la gavatida d'ecotuma, che montalia virta de per la gavatida d'ecotuma, che montalia virta del per la gavatida d'ecotuma, che montalia virta del per la gavatida d'ecotuma, che montalia virta del per la gavatida del columna, che montalia del per la gavatida del columna, che montalia del per la gavatida del columna, che montalia virta del per la gavatida del columna, che montalia del per la gavatida del columna, che montalia virta del per la gavatida del columna, che montalia del per la persona del perso

Brava , supariora alla fua età . 2. Il torrente de' coffumi de' Cartaginefi . i quali con incredibile ardore correvaro ai vani e ridicoli spettacoli, trasporto Alipio, e lo ingolfo naffa pazza paffione de' giuochi circanti, da cui s. Agostino lo libarò nella maoiara, ch' el medefimo descrive colla feguanti parole: " Also lorch'io intefi , che Alipio amava appafiionatamenta i giuochi del Circo, ne provai una 30 grande affiizione ; perchè già lo vedeva fui s punto di farmi perdere , fe pure non aveva io e già perdute , quelle speranze , cha di lui avava m prima concepite. Nè io aveva modo, nè co-" ma amico d'avvifarlo del fuo errore, nè come maestro di riprenderlo 3 perciocchè per certe amarezza nate fra me a fuo padre, egil " non veniva allora ad afcoltara le mie lezioni, m e io mi figurava', ch' agli avaffe varfo di me gli 30 fteffi fentimenti di fuo padre . Ma oen era così . » Concioffiache non tenendo agli in quefta parte ,, conto alcuno della volontà di fuo padra , aveya dopo qualche tempo cominciato a falutar-, mi, e a venire alle mie lezioni, dove flava n ad afcoltar qualcha cofa, e poi fi partiva . lo però, flando così le cofe, m' ara dimenticato ,, di trattare con loi, per diftorlo dal cieco e n parzo amore de' vani spettacoli , che poteva , recar danno al ball'ingegno, ch'egli aveva. " Ma voi, o Signore, che tenete nella voftra 39 mano il freno di tutta le cofe , che avate cras-, te, non vi dimenticafia già, ch'egli doveva n effera on di Pattora fra i votirt figliooli, e dif-" penfatora de'voftri fagramanti . E perchè a voi , folo, e non ad alcun altro, fi dovefie attribuire 33 la fua correzione, voi vi fervifte benai di me. ,, par operarla , ma fenza che io lo fapeffi , o 22 punto vi penfaffi 22 .

3. Viz signes admere, figure a dire A. godino, severi e un line s focts and film me sheep, to the signes of the signes of the signes take, per for langif per git alori finists e, effects of a corns allow ger merchan alle mind me certative an extraographic fit till figures. It corns alore ger merchan alle mind me certative and the signes of the signes of the corns and temps lifts forests a venture pit paravole e taket temps lifts forests a venture pit paravole e taket temps lifts forests a venture pit paravole e taket temps lifts forests a venture per signes of the taket temps lifts forests and the signes of the paravole of the signes of the signes of the paravole of the signes of the signes of the signes of the paravole of the signes of the signes of the signes of the paravole of the signes of the signes of the signes of the paravole of the signes of the signes of the signes of the signes of the paravole of the signes of the signe

plice a fe quet ch' to diffe, credendo ebe per lui, nou per altri l'aveffi detto ; e in vece che un altro aurebbe da cio prejo metivo di fdegnarfi meco , egli , come giovane beu conumato che era, ne piglio occapour d'adirarp contro fe medefino, e d'amar me . pru di prima ... . Dopoche egli chbe usite quelle parole , che allora mi vennero dette, balgo fuori a un tratto da quell'alta f.ffa, in cut de buona voglia giaceva , accecato da un miferabil pracere : diffaccò coraggiofamente il fuo cuore da quelle vanita , e fi per tirone della fua mente tutte le forze immazini de' Circenfe, ne mai più f accosib a vedere que' ginechi . Ma rlfanate Alipio per mezzo d' Agottino da quetta pizga , un' altra per lo ttello mezzo ne contraffe affai peggiore . Perocche avend'egli finalmente a molto tianto ottenuta da fuo pagre la licenza d'avere Agostino per maestro, a' invol'e infiema con lui nell'errore de' Manichei, abbagliato da qualla continenza, ch' effi affettavano, e ch'egli credeva verace e fincera. Tanto è facila, dice s. Agottino, che un'anima , la quale ancor ban non discerne qual fia la foda e vera virtù, rafti ingannata dallo spleudore, e dalla bell'apparenta d'una virtù falfa, e mascherata! 4. Nal tampo che Alipio frava, ancora in Car-

tagine a fludlare, gli avvenne un curiose accidente , cha farà beue raccontare colle fteffe parole di a. Agoftino . Poffeggiava un giorno Alipio nella pierza avanti al palazzo de' tribunali , tenendo in mane certe tavelette, e le Hilo ( che erano gl' iffremanti, cha allora s'adoperavano per ifcrivare ) , quand' ecco un giovane feolare , main verità ladro , il quale portando feco una feure nafcofa, cutre, feuna che Alipio fe ne accorgeffe, dentro i cancelli di piombo , che Hanno fopra le cafe degli argentieri , e quivi cominciò a tagliare del piombo . All' udire il romore della feure, gli argentieri, che Havano fetto , cominciarone a bisbigliare fra lero , e mandarono gente, che arrefiaffe chiunque fifoffe ini travato . Il ladro , fentendo le voci degli argentieri fuggi, per non effir colto ful fatto , lascianda cader per terra la feure . Alipio , che uou lo aveva vedute entrare, festendolo ufeire, e vedendolo fuggire il frettolofamente, curiofo di faperne la ragione, entrò dentro a que cancelli, e veduta per terra la foure, la raccolfe, e piene di maraviglia la flava effervando. Quand' ecco quelli , che erano flati mandati per prendere il ladro , lo trovano folo con quella feure in mane, al cui remore s' erano moff a falir cola . Substo l'arreflano, lo tirano fuors de uel luogo, e vadunatifi gli abitanti della piazza, fanno tutti infeme fefia e allegrezza, come fe avef-Jero prefo il vero ladro. E tutti gia i'incammina-

5. Ma tanto baffava, fegue a dire a. Agoflino, per dara ad Alipio qualla litruzione, che Iddio gli voleva dare, e però il Signore venne totto in foccorfo di quell'ianocenza, di cul egli fole era tetilmonio. Nel mentre adurque, fono parole del fanto Dottore, che Alipio era sendento o

no per condurlo davanti al giudice .

ella

alla prigione, o al fupplizio, gli fi fa incontro un architetto , che aucua la foprintendenza fuprema de' pubblici edifi: j . Quelit lo aveva fpeffe volte veduto in cala di un cerso Senatore, che egli frequentemente andava a riverire ; e avendolo fubito riconosciuto, lo prese per la mano, e trattolo fuori della folla, dopo avere intefa la cagione di coil bizzarro acrenimiento , comando a tutti coloro , che flavano d' intorno tumultuando , che andaffero infeme con offilia . Paffarono davanti alla cafa del vero ladro, dose videro fulla porta un fanciullo, che aveva accompagnato il ladro fino alla piazza fopraddetta, e she per la fua tenera età aprebbe facilmente fuelata la verità . Alipio avendolo riconosciuto , l' accesad all' architetto , il quale mofiratagli la feure , gli domando di chi effa foff: . E' nottra , rifpofe il fanciullo ; e per merzo d'alcune interrogazioni , che gli furono fatte , fcoprt tutto quello , ch' era avvenuto. Cost trafportata tutta la reità in quella cafa, e rimanendo confufi tutti coloro, che avevano già comineiato a trionfare d'Alipio, egli feampo felicemente da il brutto imbarazzo . Permife Iddio , fecondo la rifleffiona di s. Agostino, ehe tutto ciò interveniffe ad Alipio, percha dovendo agli un glorno effare un sì grand' uomo nella Chiafa cattolicà . quala poi fu, imparatia fin d'allora con quanta eantela e eircospezione debba un nomo giudicare la causa d'un altr'nomo, per timore di non condannare par una troppo facila, e inconsiderata credulità un innocente -

6. In tal maniera il Signore andava di lontano, disponendo Alipio secondo gli ordini della sua inesfabile Provaidanza ad effare un faggio, a prudante Pattore i ma agli frattanto ad altro non penfava. ehe a battere la vie del Mondo, ftimolato a. ejo da' fuoi genitori , I quali effendo attaccatiffimi alle cofa di questo fecolo : di esse unicamenta ell parlavano, e glie ne infpiravano l'amore-A fina pertanto di secondare le mire de'suoi parenti, egli fe ne venne circa l' anno 282, a Roma, per impararvi la legge, e così farfi firada agli onori, a alla cariche lucrofe. Quivi gli accadde di restare preso da una violanta passione per gli spettacoli de gladiatori; il che come avvenisse, conviene udirlo da fant' Agostino , che così lo racconta . " Alipio abborriva , e detaftava gli spettacoli " da' gladiatori, allorchè fi porto a Roma . Ma " s'abbatte un giorno in alcuni fioi compagni " di fceola , i quali tornando da pranzo con ami-" chevole violanza lo traffero all' anfitantro , " allorchè vi si facevano qua' crudeli , e fonetti , giuochi . Alipio fece molia reliftenza, e dif-, te loro apertamante ,: Se mi anete tanta força da fivafeinare la el mio corpo , e di farmivi reflare , vi dara poi l' animo di tenermi aperti gli occhi , e di farmi flar attento a quegli fectacoli ? la danque vi ilaid prefente , come fe me fiff lontano , c coul trionferd degli fpettacoli , e di voi . " Cio non... n offante affi va lo conduffero , forfe per far prova , s'egli avelle potuto mandar ad effetto

quanto diceva . Arrivati all' anfiteatro , e fedutifi come maglio potarono, trovarono, che p tutto il popolo era in ardora per que' crudeli " placerl . Alipio tofto chiuse le porte degli oc-" chi, e vietò all'animo fuo di prender parte in " un così orribile furore : e piaceffe a Dio, ch' egli fi foffa anche turate la orecchie! Perocchè all'udire uno ftrapitofo grido, che tutto il popelo fece per un certo ftraordinario accidente oc-20 corfo iu que' combattimenti de' gladiatori, egli p moffo dalla curiofità aprì gl' occhi, con animo però di vincere e sprezzare qualanque cosa avesse vedutat ma coll'aprire gli occhi rimafe egli più as gravemente farito nell'animo, di qual che lo fofs fe nel corpo colui , ch'ei defidero di vedere . , e cadde più milaramente di quello , la eui 20 caduta aveva eccitato qual grido, cha pene-" trando le di lui orecchie , gli avava fatto aprie a gli occhi quali poi fecero ttrada al fatal colpo, 30 che giunfa a ferirlo nal cuore, e abbattè e " rintucaò quell' audacia, e prefunzione, ch'egli , cradeva coftanza, e fermezza, ma che in verità 22 altro non era, che fiacehetza, e tanto maggiore, , quanto più presumeva di se medesimo . Appe-33 na dunque vide scorrere il fangue di quel ferito , gladiatore, che divenne fanguinario a crudala , 35 ne più rivolfe gli occhi da quallo spettacolo, ma se ve li filso ; e così fanz accorgerfane beve la barn barie, e fi compiacque di quagli scellerati com-, battimenti, e s' inebbrio di quel fanguinario " piacere . Nè egli era più quello, eh'ara venn-39 to colà, ma ara uno dalla turba del popole, m e vero compagno di quelli, che va lo avevano " condotto. Che più? Mirò , gridò , arfe; e, quindi ne portò faco una folle paffione non fo-39 lo di ritornarvi con coloro, che prima ve lo po avevano tratto a foras, ma d'andarvi ancora prima di loro , e di tirarvi altri ... Piacque nondimeno al Signore dopo qualche tempo di trarlo fuori colla fua mano fortifima, e miferacordiofifima da quetto abifio, e d'infegnargli a non fi confidare in fe fteffo , ma folamente in

7. L' amore però degli fpettacoli de' gladiatori non impediva Alipio dall' attendare allo ftudio della giurifpradanza, e dal farvi maravigliofi progressi; e nè meno si erano in lui pervartiti que' fentimanti d'onettà, e d'integrità, che. aveva fampre nudriti nell' animo fuo, e pe' quali fi rendeva ammirabile a chinnone lo conosceva. E quanto in quatta parte egli foffe coftante, ed immobile, lo diede chiaramente a conoscere in occasione, cha efarcito nalla stessa città di Roma la carica d' Affeilore appratio il Conte delle Largizioni Italiane. Perocchè vi fu chi e con efibizione di regali, e con minacce ancora tento di rimnoverlo dal diritto fentiero della giuffizia, ma inntilmante. V'era allora un Senatora affai potente , il quala parta co' benefizi , che compartiva, parte col timore, che matteva a chi fa-

ceva refistenza alle sue voglie, a'era soggettati quafi turti gli uffiziali della giuftizia. Siccome adunque a' era quefti affuefatto a non trovar mai alcuno, che fi opponeffe a ciò, ch'et voleva, tento di far certa cofa contraria alle leggi. Ma Alipio tofto gli fi oppole. Gli furono promeffi regali per indurlo a confentire; ma egli con difprezzo li rigettò . Si venne alle minacce, ed ei fe ne rife; reftando ognuno ammirato, che si fose pur trovato uno, che nè si curasse d'aver amico, nè temesse d'aver nemico un uomo, che mille maniere aveva e di giovare, e di nuocere. Il giudice ffesto, di cui Alipio era configliere, o affeffore, benche non confentifie alla ingiufta richiefta, che gli-era fatta , pure non ardiva di ricettarla apertamente; ma gettava la colpa fopra d'Alipio, quafi ch' egli fosse quello, che non gli permettesse di fare quel che gli veniva chiefto; e di fatti Alipio fisarchbe fenz'altro da lui partito, s'egli avesse fatta una tal cofa . Un solo allettativo aveva qualche forza full' animo d' Alipio, ed era il comodo di poter provvedersi di libri , pe' quali fi fertiva fpinto a prendere qualche. fomina di daoaro nell'efercizio della fua carica, il che era in mano fua di fare. Ma avendo confultato le regole della retta giuffizia, conobbe effer meglio non far cofa , la quale repugnaffe al fuo dovere, che valerfi del potere, ch'egli aveva di farla. In tal guifa fi diportava Alipio, perchè era per si fatto modo diffaccato dall' interesse, che si maravigliava, come al Mondo vi fosse chi facesse più conto dell' oro, che dell' integrità, e oneftà. Io fo benifimo, dice s. Agoftino dopo aver narrato quetto fatto, effer que-Ha piccola cofa; wa chi è fedele nel poco , lo farà anche nel moito , come infegna Gesti Crifto nel Vangelo .

8. Mentre Alipio fi tratteneva in Roma, vi venne anche a Agostino per infegnarvi la Rettorica , e guivi i viocoli dell' antica amicizia , che tra loro era paffara, sì fortemente fi ffrinfero, che avendo dovuto Agostino circa l'anno 384. andar a Milano , Alipio lo volle feguitare , non folo per non iscompagnarsi da un si caro amico, ma aucora per tentare, fe alla Corie dell' Imperatore Valentiniano II., che là dimorava , aveffe trovato qualche impiego conveniente agli fludj, che aveva già fatti: nel che però egli piuttofto che la fua, feguiva l' lotenzione de fuoi genitori . Ma Iddio, che lo deftinava a cofe maggiorl, dispose ch'ei non vi trovaffe come impiegarfi. Laonde infieme cons. Agoftino fi diede tutto allo fludio della filofofia, e a ricercare un genere di vita quieto e tranquillo, per poter attendere ad investigare la verità; al qual effetto dieci amici avevano deliberato di menar infierne vita comune, ritirati da ogni briga, e tumulto del Mondo. Ma Iddio voleva fare d'Agostino, e d'Alipio, non de'filo66, fesculardi vani della vertità, ma dee gran socio, generardi elle più fibilimi virta. Svani adauque quello progetto je frattanto Alipio, che da s. Agoltio era fato iritano la livore del fio fallo, e dopo effere tato nell'errore del Mascheni, fia dal medefimo fatto ravvedere tempo inieme con his nel festimenti degli Acceptano del responsa del progetto del progetto del responsa del progetto del responsa del progetto del responsa del responsa

g. Mentre Alipio fi trovava in quetto fiato , la Provvidenza dispose, ch'ei fosse presente allora quando Potiziano narrò ad Agoftico, come due Cortigiani dell' Imperatore per la lettura... della Vita di a. Antonio Ahate avevaco Infciata la Corte, e abbondonato il Mondo per dará tutti a Dio. Vide Alipio le agitazioni, che uo tal racconto produsse in Agostino, e da lui udi stimolarsi a seguire una volta l'esempio di que' due Cortigiani . E allorchè s. Agoftino in quella grande perturbazione dell' animo fuo si ritiro nell' orto di cafa, Alipio gli tenne dietro, e fu testimonio della mirabile conversione sua , come fi diffe nella Vita del medefimo fant' Agottino ai 28. d' Agofto nella prima Raccolta delle Vite de' Santi i alla qual conversione succede immediatamente quella d'Alipio. Perocchè avendogli s. Agoflino confidato quel, che gli era avvenuto, Alipio pure gli manifelto gl' interni fentimeoti dell' animo fuo, e avendo voluto vedere quel luogo dell' Epistola di a. Paolo ai Romani (cap. 13.) che a. Agostino aveva letto, e che dice: Non vinete più nelle erapole Ue., egli applico a se medefimo quelle parole, che feguono: Accoglicte quello , ch' è debole nella Fede ; e lo diffe a s. Agoftino . E ceri, fono parole del medenmo s. Agoftine, celi li trono fortificato da quella efortazione dello Spirito fanto , e fenza punto efitare , e fenza alcun indugio s' uni meco con una buona e funta rifoluzione molto conveniente a' fuoi coftumi , che da gran tempo in\_

tempo inpoi era fempre viffato califfato.

10. Si dispoi intatuto s. Alipio ioseme con

20. Angolino a ricevere il fanto Battefano, al qual
eficto à ristracco in una vilta fuori della città,
detta Caffaco. Quivi egli afriggeva il foc corpo con molte sutherità, e con quella particolarpo con molte sutherità, e con quella particolarlora fosfe tempo d'inverno, e la Lombardia fai
a più fredata provincia di utter l'Italia. E moli-

qua erano flati affat più puri de miei. Di fatto

Alipio era sì casto, che noo folameote era alie-

no dagl' Illeciti piaceri, ma ancora dal matri-

monio. Wel che, loggiunge a. Agostino, era-

santo più ammirabile , quanto che ne' primi fuoi an-

ni giovanili era caduto in qualche difordine di que-

Ho genere, ma sollo fe n' era liberato, e da quel

to più che a domar la fua carne, e a riduria i se

fervità, egli s'affaticava ad umiliare il fuo spisito, il quale pieno d'idee filosofiche, e avvezzo alle vane pompe dell'eloquenza, repugnava a Inggettarfi all'umile giogn di Gesù Crifto. Ma la grazia del Salvatore superò anche quest' ostacolo ; onde allorchè venne il tempa , ch'egli fosse rigenerato colle acque falutari del battesimo, il che seguì per mano di s. Ambragia nel Sabato fanto 34. di Aprile del 387., egli eragià pieno d'umiltà, come attetta s. Agoftino, Qual copia di grazia verfaffe il Signore nell'anima di Alipio per mezzo di quel fagrofanto lavacro, non fi può d'altronde meglio argomentare, che dalla rifoluzione, ch' ei fubito feces, di ritirarii infieme con a. Agoftino dal Mondo, per confacrare tutto il tempo, che gli reftava di vita, a fervire unicamente Iddio, e a ringraziarlo delle ineffabili misericordie, che aveva seco niate . Se ne ritornò pertanto nell' anno 388. con s. Agnftino nell'Affrica, e con effolui viffe ritirato in an luogo folitario vicino a Tagaste . E poicbè a. Agoftino fu nrdinato prete della Chiefa d' Ippona nel 101., Alipio non fi dilungò mai dal fuo fianco, ma vivendo fotto la fua direzione nel monaftero, che s. Agostino fondò in quella città, serviva di mudello a chionque per fuggire le inquietudini del fecolo si rifugiava in quell'asilo di fanta tranquillità .

11. Rifplendettero ben presto le virtù d'Alipio in maniera, che ognuno lo credeva degno del Vescovado, e desiderava di vederlo innalzato a questo sublime grado per lo bene della Chiefa . Di fatto effendo vacata la fede Vescovile di Tagafte fus patria nell' anno 393. fu egli deftinato a riempierla, qualunque foile la ripugnanza, che v'aveva la foa umilțà. Sedendo Alipio fulla cattedra episcopale, nun isdegnò di praticare, per qu'anto era possibile, la vita monastica; concioffiache fondo nella fua città ono, o più monafteri, dove fpeffo fi ritirava, effendofi così formatn come un deferto in mezzo al fuo popolo, fenza però mancare nel minimo che a' doveri del fuo uffizio pattorale, e maffime alla predicazione della divina parola. E il Signore benediceva a al larga mano le sue fatiehe, che a. Agoftino con effolui fi rallegro delle molta grazie, che per mezzo suo Iddin ogni di compartiva alla Chiefa di Tagatte . Si sparse da per tutto la sama del suo sapere, e della sua fanta vita, il che gli conciliò la ftima, e l'amicizia de' più illuftri perfonaggi, che allora viveffero nella Chiefa. Oltre s. Girolamo, con cui aveva contratta amicizia, prima d'esser fatto Vescovo, allorchè nel viaggio, ch' ei fece nella Palestina, andn a visitarlo, si dee annoverare fra i principali amici del noftro Santo il grande a. Paulino di Nola. Questi teneva in tanto pregio s. Alipio, che lo prego di Sec. Race. T. II.

volere scrivergit la storia della sua Vita. La modeftia per una parte riteneva Alipio dall' nbbidire a una tal richiefta , e per l'altra il rispetto ,e l'amicizia verso di s. Paolino non gli permetteva di rigettaria ; onde stando egli perplesso intorno a cio, che dovesse fare, s. Agostino prese sopra di se il carico di soddissare a Paolino, cul così ne scriffe: 30 In breve coll'ajuto di Dio inserirò n tutto Alipio nelle tue viscere; avenda maffimamente temuto, che ello per modeftia non ,, pasiasse sotto sienzio una gran parte de' duni, ,, che ha ricevuti da Dio. Meritamente tu lo abm bracci con tuttn il cuore : perchè chiunque " pensa benignamente di lui, sa d'unpo che al-, tresì penfi alla grande mifericordia di Din, e a' fuoi mirabili doni 1 ...

12. Strinsero altresì amicizia con a, Alipio Piniano, a. Melania, e Albina, allorche portatifi in Affrica ( come fi diffe nella,Vita di s. Melania ai 31, di Dicembre nella prima Raecolta ) fi fermarono in Tagaste, dove gustarono della dolce eloquenza di quel fauto Vescovo, atta molto ad inferire nel cunre di chi l'ascultava l'amore delle cose celefti, e il disprezzo delle terrene . Anche fanta Demetriade, e Giuliana fua madre tennero in grande ftima il noftro Santo, e molto deferivano alle fue elortazioni, e agli ammae. ftramenti fuoi . Ma per nun parlare di taut' altri illuftri personaggi, che si fecero ginria dell' amicizia d' Alipio , bafterà mentovare il grand-Agostino , che , come a' è accennato sul principio di quefta Vita, non ebbe amico più caro, e più confidente di loi . Tofto che s. Agostino fu fatto Vescovo d'Ippona nel 205, 2. Alipio s'un) con lui nel combattere gli errori, che inforfero al tempo fuo, e che recavano gravissimo danno alle anime di molti, e lace ra vano in varie guife la Chiefa Quefti gloriofi cumbattimenti, che furono comuni ad ambedue i fanti Velcovi, fono così brevemente accennati da due chiariffimi mnderni Scrittori 2. Agollino , ed Alipio furono infieme alla conferenza coi Donatitli , e ambedue furono del numero de' fette Vesconi specialmente deputati a festenere contro gli artifizi , e gli sforzi degli Scifmatici la caufa dell'unità della Chiefa. Ma in modo particolare ei furo-no fempre uniti nella guerra coi Pelagiani. Si trovarone infieme nel Sinodo di Milevi , e ns' tre Concili Cartagineff, dove furono i loro errori folennemente condannati. Furono ambedue nel numero de' cinque Vescovi , che contra i medefimi Pelagiani scrisfero una special lettera ad Innocenzio . A nome di tutti due furono anche scritte le lettere contra i medefini eretici a Giuliana madre di Demetriade, e as. Paolino di Mola . Onde Sifto prete della Chiefa Romana, e dipoi Sommo Pontefice, avendo il primo dopo la folenne condanna fattane da s. Zofimo , pronunziato l' anatema contre Pelagio, e Celefiio, ne

 E credibile, che s. Agofino non abbia mancaro d'adempiere quefa primefa; ma fra le fue opere giuner a nofira applica non fi ha qualife Visia d'Aligio.
 Il Cardi, Norio hifore, Pelag, lib. 3, cep. 8, e il Cardinal Off Ifor, ecclofagi, lib. 27, 5, 79. diede fubits parte ad Agollino, e ad Alipis con una lettera comune ad ambedue, come unitiffini nel foflenere la caufa di Dio contro l'erefia. Per le llesfo motivo exiandio 1. Girolamo con una fue lettera indiritzata all'uno ed all'altro se congratulo con esse

della vittoria , che riportata avevano di Celeftio . 13. Ne qui ebbero fine le gioriole imprese. d' Alipio contro de Pelagiani . Concioffiachè egli fu spedito Legato contro di loro dalle Chiese dell' Affrica all' Imperatore Onorio , al quale , non meno che a tutta la fua Corte, feguono a dire i lopramentovati eminentiffimi Istorici, li rende ediofi, ed ottenne per via del Conte Valerio, che dall' Imperatore non fossero presiate orecchie alle issanze, che quelli facevano d'avere un finodo; onde fi tirò addoffo la collera del famofo Giuliano Pelagiano , che lo caricò di titoli ignominiofi , e di sfaceiate calunnie. Al fuo ritorno poi nell' Affrica portò ad Agollino le due lettere de Pelagiani, consegnategli in Roma dal fanto Pontefice Bonifazio, ebe lo aveva accolto con dimoltrazioni di llima, e d'amore fingolare, e gli effratti d' alcuni libri di Giuliano Pelagiano. Ritornò s. Alipio la feconda volta in Italia, e vi portò i quattro libri di s Agoftino contro le fuddette due lettere de' Pelagiani , e il fecondo libro delle Nozze e della Concupifcenze contra Giuliano . Finalmente effendo venuto anche una terza volta in Italia, e avendovi trovato gli otto libri, co" quali Giuliano avea presefo di confuture quello fecondo libro di t. Agottino delle Norge Ca, fattigli prettamente traferivere , gl' inviò al fanto Dottore , onde finiff: di abbattere , e di fiaecare le corna dell'orgogliofo avverfario . Cotì quanto t. Agoftino colla penna, altrettanto s. Alipio operò colla viva voce appr: fo i Romani Pontefici , e apprefio i Principi in quella caufa; e per cagion de pericoli, a cui t' efpofe, d'una lunga navigazione, e della filendida ledelle nobiliffime lettere a lui comuni con s. Agoftino, pare, che dopo di effo meriti il primo lungo tra i difensiri della divina Grazia contro la Pelagiana empictà. In alcune altre imprefe a favor della Chiesa si trovano uniti questi due santi Vescovi; e si può dire, che anche nella loro beeta morte non fi discottaffero molto l'uno dall'altro; perocchè è verifimile, che s. Alipio poco soprevvivesse 2 s. Agostino, e alla rovina della sua Chiesa, e città di Tagafte, che fegui l'anno 430. Il nome di questo Santo è registrato con un magnifico elogio nel Martirologio Romano al 15. d'Agosto.

Sicome la Vita di queño Santo è per la maggior parte deferitta colle flefle parole di fan' Agolfino, che ha avuto un particoler dono di Dio di fapere figurgere per tutti fiud fritti, e fingolarmente ne l'ibri delle fied Confefficoli, dove appunto parle d'Alipio, une meravigilosi unazione dello Spirito fanto, e principi lumino-filimi della vite criftiana; così bata fenza dubbio leggere con attenzione le fuddette profile del politicoli degre con attenzione le fuddette profile del

medefimo s. Agoftino per riceverne edificazione, e profitto per l'anima propria. Noi folamente aggiungeremo per difinganno di coloro, che fi lufingano di poter liberamente intervenire ed ogni forta di spettacoli teatrali senza pericolo di reftar feriti dalle profenità, che vi fi rapprefenteno, aggiungeremo, dico, la rifleffione, che a tal propolito fa un personeggio per ogni titolo ragguardevoli filmo 1 sopra di quello, che evvenne ad Alipio, allorchè fu tratto all'anfiteatro per affirtere agli spettecoli de' gladiatori . Se chi intervenne, dice quelto Efino Vescovo, anche contra propria veglia , come fece Aliple , e con propefito di non mirare, e di non applicaroi il penfero, intervenne , dico , ad uno fpettacolo di fangue , e di crudeltà , da non poterfi vedere feuza terrore ed orrore, pur ne rimafe ferito nell'anima a fegno di compiacerfi, e diletterfi della fleffa crudelta; come non douranne temerfi ferite e piagbe nell' anima dagli fpettacoli di diletto e di piacere in chi fi porta appolla e deliber atamente per vedere , per udire , e dilettarfi ne' teatri , e con l'unione di circoffange il potenti , e il valevoli a fare più penetrante la ferita ? Ognuno adunque ponderi bene la rifleffione di quefto pio , dotto , e zelante Paftore d'anime , e riponga la fua ficurezza non in une vana prefunzione delle-proprie forze, che, come dice s. Agostino , altro non fono , che ficchezza , ma nella fuga de pericoli , e delle occesioni . Que cavet lequeor , fecurus erit 2.

## S. Rocco.

Le Vita più entica, che fi abbia di queflo Santo, è quella feritti da Francefeo Diedo nel 1471. e compilate da mon-numento poco ficuri - Sono più certe la momorie della protezione di 1. Rocco contro la pefe, come fi può vedere apprefeo i Bollandisti at 16. d. Apoflo.

A celebrite del nome di a Rocco in tutta l' Europa, non ci permette il tacere di lui, benche nulla fi possa dire di ben fondato intorno alle azioni della fua vita ; le quali per altro non poffiamo dubitare, che non foffero piene d' eroica virtà, giecchè per effe ha meritato, che il Signore in tante maniere lo glorifichi dopo la fuz morte, eziandio nel colpetto degli uomini . Si dice comunemente , ch' egli nascesse nella città di Monpellier ful fine del decimoterzo, ovvero ful principiere del decimoquarto fecolo; che andalfe pellegrinando per molte e diverse città nel tempo, ch' erano travagliate dalla pestilenza; e che col fegno della Groce guaritie quelli , ch'erano attaccati dal mele contagiolo; che in età affai fresca finiffe i fuoi giorni nella fua patria, dove fu feppellito, e donde poi il suo fanto corpo, ( o almeno une buona parte di effo ) su trasportato nell' anno \$372. in Arles, e di la fi fparfero le fue Reliquie

<sup>(1)</sup> Card. Lanfredini nella seconda sua lettera Passorale alla città , e popolo di Osmo , di cui era Vescovo . (2) Prop. 11, 15.

in molte parti d' Europa. Un' eltra treflezione de molti Scriftori fe ne dice fatte in Venezia... l' enno 1485., deve il Santo è con particolar cul-

to venereto. 2. Me checche fia di tutto ciò, e di quel più, che de molti entori de' nottri tempi è ttato (critto di s. Rocco, elle è cose certa, che il Signore l' ha renduto celebre per le prodigiose liberazionidella pefte, le quali per la sue interceffione ha concedute in ogni tempo a diverse città , e a molti popoli, che hanno implorato in ci fatti cafi il velevole di lui pedrocinio. Si legge ne' primi fcrittori delle Vite di questo Santo, che effendo la città di Coftenza minecciata dalle pefilenze ( elcuni credono che foffe qualche forte di melettia pericolofa, ma non pestilenziele) in occasione, ch' ivi ere aduneto nell' enno 1414. il Concilio generele; i Padri di quella venerabile adunanza ebbero ricorfo e s. Rocco, col fere in suo onore une solenne proceffione, nella quele portarono le fue Immagine, e tofto (van) ogni mele, e qualfavoglie timore di pette. Sul fine dell' iftesso secolo decimaquinto, cioè nel 1490. recconte un eutore contemporaneo, che il mele contegioso eveve in Parigi ettacceti particolermente i Religiofi, volgermente detti del monte Carmelo, i quali non sepevano a quel rimedio appigliarsi : quendo uno di loro propose di ricorrere all' intereffione di s. Rocco; e fatta in fuo onore une Ceppelle, coll'iftituzione della fefte, e ordinate alcune perticoleri orezioni, cesso subito il male, nè elcuno più di que Religiofi mori di quel morbo peftilenziale. La fleffe forte altresi provarono, pochi enni dopo, varie città della Fiendre, e delle Gallie, come fi ha da ficure, ed autentiche seftimonienze.

3. Anche nel leguente secolo decimosetto menifeftò il Signore, quento velevole foffe eppreffo di lui l'interceffione di e. Rocco per effere libereti dalla pefte. Concioffische nell' enno 1510. effendo le città di Pelenza nelle Spegna percoffa de un fimil flegello, il Clero, e il popolo d'effa eittà implorarono solennemente il pedrocinio di s. Rocco, con obbligersi per voto di fare ogni anno in perpetuo ei 16. d' Agosto une processione in fuo onore, di offervare quel giorno come festivo , e di visitere il fuo Altere ; e questo bafto e piecare lo sdegno di Dio. La Francia aleresì nel medetimo secolo sperimento gli effetti favorevoli della protesione di quefto Santo, allorchè le città d' Arles nel 1532. fu liberate de un' epidemia contegiosa, che dave la morte a molti luoi cirtedini. Più frequenti poi fono le memorie, che fi hanno di fimili grazie nel fecolo decimolettimo; poichè e Selon in Provence nel 163t. e 1632., e Vermeuton, luogo della diocefi d' Offerre, nel 1643. , e altri luughi della... diocefi di Sans nel 10 15. ottennero pe' meriti del notiro Santo le liberezione dalla pette.

4. Visitò il Signore pochi anni dopo anche. l'Itelie con quefto terribile gaftigo, e nell' enno 1656. la popoletifima città di Napeli vide un grendifimo numero de' fuoi abitenti ceder vittime dello ídegno di Dio; e serpeggiando il mele per le campagna di Rome, glunfe fino e Frafceti, e e Rome fteffa. Ora mentre in Frasceti molti fi vedevano già etteccati del male contegiolo, venne per divine disposizione a scoprirsi un' Immagine di s. Rocco nelle Chiefa di s. Meria del Vivario, ore comunemente dette s. Rocco. Non terdo il popolo di far ricorfo a questo Sento per ottenere le ceffazione del fiagello; nè furono le suppliche senza effetto, perocche ungendoss gl'infetti di peste con l'olio della lempede, che fi fece ardere daventi el Sento, tutti fcemperono dalle morte, non rimenendone ne pur uno effinto de un tel male. Anzi essendosi portato di quell' olio anche in Rome, molti, che ne furono unti , rimafero liberi della pettilenza , che già gli eveve effaliti . Per le qual cofa su iftituita in Frascati fin da quel tempo la festa, e la processione in onore di s. Rocco. Molte, anzi innumerebili altre fimili greeie sono state concedute da Dio per l'interceffione di quefto glorioso Sento ; del che n'e deriveto , che non vi fie quali città, almeno nella noftre Italia, dove non fi trovi, o Chiefe, o Cappelle, o Confraternite in onore di s. Rocco.

Noi Intento del felice fuccesso, che vedieme aver evuto in ogni tempo il ricorio e s. Rocco, per effere o liberati , o preferveti delle pette , e dalle melattie epidemiche, pofficmo imparere quento fie utile nelle infermità, che ci danno travaglio, ricorrere principalmente a Dio, e alle interceffione de fuoi Senti. Non fi dee , è vero. trascurar di usere que' mezzi naturali , e ordineri, che postono contribuire a renderci la fanità ; perocchè, come dice lo Spirito fento 1, s' ba da. onerare il medico pel bifogno, che s' ba di lui ; perciocche Iddio l' ba creaso. Ogni medicina vitne da Dio . L' Altifimo ba prodotto dalla Terra i medicamenti, e l' nomo prudente non ne Harà lontano . Iddio ba fatto conofcere agli nomini la nirth delle piante, acciocche l'onoraffero nelle opere fue maraungliofe . Egli fe ne ferbe per guarire le lore infermità, e per calmare i loro dolori. Me fi dec nel tempo fteffo riconoscere, che gli effetti selutari delle medicine tutti vengono de Dio, perchè egli è quello, che le ha create, egli che ne fa comescere la virti agli utmini, egli che per l'applicezione de' rimedi guarifer le infermità , e calme i dolori . Onde dice fant' Agoftino, chei medicamenti corporali , che fi ufano dagli uomini, a quelli folamente giovano, ne' quali produce la fanita Idas , il quale anche fenza de' medicamenti può refenere ; laddove i medicamenti a nulla vagliono fenza Iddie. Se dunque Iddio è quello . che rende la fanità per mezzo de medicamenti , a Qs

lui fi dee principalmente ricorrere , e a' Santi suoi, acciocchè ci ajutino colla loro intercessione. Perciò dice lo Spirito fanto 1 : Figliuol mio abbiateni cura nella vofira malattia. Pregate il Signore, edegli vi guarirà. Lafeiate il peccato, eraddriggate le voltre agioni ; e purificate il voltro cuore da tutte le fue colpe ; efferite a Dio i vollri doni ; e poi date luogo al medico , perelè il Signore è quello , che l' ba creato , Egli mon v' abbandoni , perchè l' arte fua v' è neceffaria . Perocche o' è un tempo , in cui devete metterni nelle mani de' medici per ricuperare la fanità ; ed effipregheranno il Signore , che gli affila , e che benedica quel che eff fanco per follicoo , e per la guarigione dell' infermo . Dal che s' impara, che il principal mezzo di ricuperare la fanità fi è appunto quello di far ricorso a Dio coll'orazione; di purgare l'anima da' peccati; di offerire a Dio doni, e fagrifici per placarlo; e poi chiamare il medico a fine di non tentare Iddio, il quale ha stabilito questo mezzo ordinario per farci ricuperare la fanità. Quanto male pertanto fanno coloro, che nelle malattie loro non penfano, ne a Dio, nè ai Santi , e nè anche adoperano i mezzi ordinarj stabiliti da Dio, ma hanno ricorso a superflizioni , a incantefimi , o ad altri pretefi rimedj illeciti, e proibiti! Costoro certamente non afpettano la falute da Dio, che pure ne è il folo padrone : ma dal demonio , che altro non vuole , che precipitare l'anima, e il corpo loro. Riflettiamo inoltre con s. Agostino, che Iddio ha rendutt celebri alcuni fuoi Santi nell' ottenere a benefizio degli nomini grazie remporali, acciocchè quindi effi prendano motivo di ricorrere a' imedefini Santi con maggior fiducia per ottenere le grazie spirituall, che sono senza paragone più pregevoli . Poiche adunque a. Rocco ranto può appresso Iddio per liberare, e preservare quei, che a lui ricorrono , dalla pette, che dà la morte al corpo, imploriamo con fervore la fiza protezione, acciocche tenga da noi lontana più che quella del corpo , la funestiffima pette del peccato , che dà la morre eterna alle anime .

17. Agosto.
S. Mamante Martire.
Secolo III.

Nella Raccolia degli Atti finori di Martiri del Rainort alla pagina 311, dell' edizione di Verona, e nel Tillamont ann. 4 delle dimensi per I flora ecclificità fi rova raccolio tutto ciò, che di quella Santo hanno detto. 3. Gregorio Naziargono, e a. Befilio magno, Sagonono, e alari antichi Serimeri.

Ddio fempre ammirabile ne' fuoi Santi ha voluto effere particolarmente glorificato nel martire s. Mamante, operando per mezzo di lui tante maraviglie, che non v'è forfe nella Chiefa Orientale Martire alcuno, il cui nome fia al pari del fino celebre, e gloriofo. Egli nacque

d'una povera famiglia, sprovvista d'ogni prerogativa, che la potefie rendere illuftre agli occhi degli uomini; onde, come dice s. Bzfilio, non poteva effo vantarfi della nobiltà de' fuoi genitori, e degli antenati fuoi, ne poteva gloriara d' aver ricevute da loro ricchezze, o gloria : ma egli era ornato folamente de' fuoi propri meriti ; e la fua fantità era quella, che formava la fua vera gloria. Il fuo patrimonio consisteva nella fina pietà, e nella sua povertà. perocchè era un povero paffore d'armenti, che fi guadagnava alla giornata il fuo foftentamento a e non possedeva altro, che la fua bisaccia, e Il fuo baffone ; uè aveva altro retto, che il Cielo , vivendo, fecondo che richiedeva il fuo meltiere, continuamente alla campaona. Con quefta vita umile, povera , e laboriofa a. Mamante fi dispole a ricevere la grazia del martirio, colla quale Iddio corono gli altri doni, che gli aveva liberalmente compartitl . Accadde il fuo martirio verfo l'anno 274. fotto l'Imperio d'Aureliano, e probabilmente nella città di Cefarea in Cappadocia; e nel Martirologio Romano se ne sa menzione ai 27. d' Agosto. Quali fossero i tormenti, che questo Santo foffri, quali le interrogazioni, che gli furono fatte, e come alle medesime rispondeffe, non è pervenuto a noftra notizla. Si ha bensì tutto il fondamento di credere, ch'egli fofteneffe i suoi combattimenti per la Fede di Gean Crifto . mentr' era ancora nel fiore degli anni. e che terminaffe la fua gloriofa carriera con effer gli recifo il capo .

2. La città di Cefarea , che era ftata il teatro della generofa confessione di a. Mamante, confervò almeno per molti fecoli , il preziofo depofito delle fue spoglie mortali, le quali furono per quella città una forgente copiosa di benedizioni , e di grazie . Egli è ora, dice s. Gregorio Nazianzeno parlando del nostro Santo, il pastore della metropoli di Cefarea; come nel tempo della fua vita mortale fu paftore di pecorelle. Con che voleva fignificare il fanto Dottore, che il corpo di s. Mamante ripofando in quella città, nudriva la pietì degli abltanti di effà colla moltitudine delle grarie, che fopra di esti faceva piovere dal Cielo . Le quali grazie quanto fossero copiose , e quanto comuni ad ogni forta di perfone, lo attefts il gran s. Bafilio, che nel giorno folenne della fefta di questo Santo così parlava al numerofo popolo, che l'ascoltava : " Per appam gare il defiderio di voi altri, che qui vi fie-33 re adunati per udire le laudi del glorioso Mare tire a. Mamante, che altro posso far io, fe 39 non esoriare ciascuno di vol a richiamarsi n alla mente, e a ruminare quel che avevare " già nell'animo, allorchè quà venifte? Si ri-" cordino di quefto fanto Martira tutti quelli . m a'quali ei fi è degnato d'apparlre in visione mel fonno . Si ricordino di lui tutti coloro , che n orando in quelto luogo, hanno sperimentato il

" fuo

mo sisto ne loro biógoni; quelli, che col fejo invocario nelle operationi loro, ne hanno provata la mirabile ed efficace fua affidenta ; quelli, che nicro viaggi (non dati per fuo merzo ricondotti felicemente alla patria; chefampati da priccio fem alattie hanno riceprata la fantà; che hanno riacquittati con nova vita l'oro figlino di petituti; che hanno ottenuto il prolungamento del viver loro qi questa Terra. Unitevi con l'utti informe.

" e contribuendo ciaícuno ia parte fuz, forma", te l'elogio di quefto Santo ".

3. Ma per moiti, e stupendi, che fossero i miracoli operati da Dio per meszo di s. Mamante, fi può dire però, che forse nessuna cosa abbia contribuito tanto a conciliargli la veneraaione de' popoli , quanto quello , che avvenne a Giuliano, che fu poscia Imperadore, e apostata, e a Gallo suo fratello. Quetti due Principi, ch' erano nipoti dei gran Costantino , erano stati promoffi nella Chiefa al grado di iettori, e vivendo lontani da' pubblici imbaraazi a' erano dati alle opere di pietà, e particolarmente ad ornare le memorie de Martiri. E ficcome effi dimoravano per io più nella Cappadocia , nè molto lungi dalla città di Cefarea, così venne loro in penfiero d' innalzare una fontnofa bafilica fulla tomba dei martire s. Mamante : e a tai effetto fi divifero tra loro l'edifizio, facendone ciafcuno fabbricare una porzione . Ma Iddio fece tra loro un prodigioso discernimento, fimile a quello, che nel principio del Mondo aveva fatto tra i due fratelli Caino, e Abele, e che fu come una profezia di quel che doveva dopo qualche tempo accadere. Concioffiachè mentre la parte dell' edifizio, che s' alzava a spese di Gailo, felicemente s'avanzava; dell'altra, che fi faceva a conto di Giuliano, ora ne andava un pezzo in rovina, ora un aitro era sbalzato fuori de' fondamenti, ora ii terreno cedeva, nè dava luogo alle pietre di ben unirfi e collegarfi infiame; di maniera che pareva, che nn' occulta virtù fi fosse messa di proposito a contrastare a quest' iniprefa . Parve fin d'aliora , che la cofa avesse dei prodigiolo, ma più chiaramente poi fi manifestò il fignificato di tale avvenimento, quando fi vide l'empio Ginliano apostatare dalla Fede, e tanto danno recare alla Chiefa cattolica . Così s. Mamante, fecondo l' offervazione di a. Gregorio Nazianaeno, mostrò di rifiutar l'onore, che gli veniva preflato da colui , ch' era per avere un giorno in diferezzo tanti Martiri ; non ammife il dono di chi era per fare colla fua perfecuzione tanti atleti , o piuttofto era per chiuder loro per invidia la palefira , e il luogo del combattimento ; o per meglio dire , non confenti il fanto Martire d'effere effo folo fra tutti i martiri disprezzato, e vilipeso, giacciò sutte le altre chiefe in onore de medefini divervano effere fabbricate ed ornate da mani pie e religiofe; ne valle , che la tleffa mano , che doveva diffrug-

gere i templi de Martiri , ne ergeffe uno in fun

In tal modo il Signore si compiacque di render celebre e glorioso per tutta la Terra, e per tutti i fecoli chi fecondo ii Mondo pareva che non meritaffe fe non avvilimento e diforezao. Non è forse vero, dice s. Bafilio, che voi per trasporto di collera, e per vendicarvi di qualche ingiuria fattavi , divelle per vituperio a chi v'ba ingiuriato: Tu fe' un guardiano di pecore? E pure il martire. 1. Mamante, che altro appunto non era, che un povero cullode d' armenti , lo vediamo oggi rifplendere di quella gloria , che gli banno meritata le fue virtuofe azioni . Egli è come una copiofa forgente, che da fe medefimo fa fgorgare la virti. Non è egli già come un torrente gonfio d' acque ilraniere, che in effo fi fcaricano , ma è un fonte , che da' fuoi propri fens manda fucri in gran copia lo fplendore, e la gloria. Ammirianto adunque quell' uomo adorno de' fuoi propri, e non degli altrui meriti. Mirate coloro, che l'acquiflarono luffro vivendo con luffo, e con isfargo . Offervate le flatue di marmo in onor loro innalzate; e che altro fon effe che faffi, verfo de quali neffino più volge lo fguardo? Ma alla memoria di queilo Martire tutto il paefe s'è meffo in moto e la citta intera i' è adunata a folennizzarne la festa . Non vediamo già alcuno portarfi a venerare i fepoleri de' grandi e ricchi del fecolo, nemmeno i loro parenti; ma vedianto benst tutti accoffat fi alle tombe de' Martiri . La virtà adunque , e non le ricchezze , riscuote onore e rifpetto . Però la Chiefa onorando quelli , che ci battuo preceduto, eforta quelli, che fono prefenti , e dice loro : Non iflate a porre il vofiro fludio in accumulare ricchezze ; non vi curate della fapienza mondana, che fi dilegua, non della gloria, che marcifce . Svanifcono tutte quelle cofe infirme colla vita. Colsivate la pietà, e questa vi Hia som-mamente a cuore; perocchè essa sola vi può innalzare fino al Cielo , e vi può far acquiflare preffo gli uomini una memoria immortale, e una celebrità di nome , che mai non verrà meno .

### 18. Agofto.

### B. CHIARA DI MONTEFALCO VERGINE. Secolo XIII. e XIV.

Il primo Scrittore della Vita della B. Chiara fa un erre Berengaro Vicario del Velevova il Spoleto, chi la gubbito dua anni dopo la morte di la . Da quefla Vita, a dai preceff fatti per la fias canonzy avvose compili un' altra Vita della messima Beara filaro Nichoni, fianpata in Bologna I anno 1081, e riportate da Boltandifti fotto queflo giarro 18. d'Apple.

N Eliz Terra di Montefalco della diocefi di Spoleto nell'Umbria, nacque l'anio 1.68. Chiara di Damiano, e di Giacoma, ambedue nativi della flessa Terra. Il Signore prevenne si di buon' ora colle sue benedizioni questa fancialla, che non effendo ancro giunta segi anni della discrezione, fi moftrava tutta intefa all'orazione, la quale faceva con tanta compoficara, econ tal divozione, the a tutti recava meraviglia . E quel che più cagionava flupore , fi ere il vederla praticar digiuni, vigilie, dormir poco, e sovente sulla nuda terra, e contra il costume delle altre della fua età abborrire ogni forta di cibt delicati, ed effer contenta d' un poco di pane d'orzo, e d'alcune erbe falvatiche. Contribul molto a coltivare queste ammirabili dispofizioni di Chiara alla virtù l'esempio, e l'iffruzione d' una sua sorella maggiore, per nome Giovanna, la quale con iftraordinario fervore camminava per la via della crittiana perfesione. E Chiara per tal modo era sffezionata a quefta fua forella, che non fapeva mai discoftarfi dal fuo fianco; onde effendofi ella ritirata in un carto Confervatorio infieme con alcune altre vergini, per attendere più di propofito, e con libertà maggiore al fervizio di Dio, Chiara tanto fece, tanto prego, che vi fu ricevota anch' effa, benchè non aveile allora più che fei anni .

2. La tenera età della fanciulla uon le Impedì il riconofcere questo suo ricevimento in quel Confervatorio come un fingolar dono del Cielo; e pero ne rende vivishme grazie al Signore , e con tal fedeltà pratico tutti gli efercizi di quel-la Comunità, che poteva fervire d' efemplare alle altre fue compagne . Sebbene a dir vero ella doveva effere a tutte piuttofto che un efemplare, un oggetto d'ammirazione, perocchè troppo fingolari, e ftraordinarj effetti della graaia del Signure in lei fi vedevano, onde tutta la fua condotta poteva a buona ragione ftimarii un continuo miracolo . Concioffiachè e come non ascrivere a miracolo, che una fanciolla di ai pochi anni offervaffe, com' ella faceva, nu ai rigorafo filenzio, che non parlava, fe non quando le veuiva espressamente comandato; che fosse così aftinente, che non mangiava msi altro, che un mezzo pane con un frutro; che non goftava mai carne; e che di tal fuo riftoro ella era sì poco curante, che alcune volte se ne dimenticava, per attendere all'orazione, in cui impiegava quel più di tempo che poteva con indici-bile contentezza, e fuavità del fuo spirito? Oltre ciò ella era così gelofa del fuo verginal candore, che effendo ftata una vulta avvifata dalla fea forella Giovanna, come nel dormire fe l'era fcoperto un piede, ne provò gran dispiacere, e d'allora in poi costumò di legarsi, allorchè fi coricava, la veite giù a' piedi , acciocchè per nessun accidente si potesse mai vedere nudità d' alcuna parte del fuo corpo .

3. Dopo fette enni da che la beata Chiara coni viveza in quel Confervatorio, cioè nell'anno 1181., venne in penfero a quelle buone ferve di Dio di fondare un monaftero, dove tutte fi ritiraffero, e fi foggettaffero a qualche regola approvata della Chiefa. Il luogo definato alla

fondazione del monaftero fu il colle detto di s.Caterina del Bottaccio. Fu dato principio alla. fabbrice con limofine offerte dalla pietà de' Fedeli; ma come l'invidia mai non refta di far guerra alla virtà, così fi cominciarono a fpargere per tutto-il paese molte ciarle ingiuriose alla fama della beata Chiara, le quali generando nell' animo di molti cattiva opiniune di tutta quella Comunità , come suole pur troppo avvenire, fecero aì , che l' elemofine eeffaffero, e l' edifizio rimaneffe imperfetto. Quelle buone vergini però, e fopra tutte la noftra Beata, con pazienza foffrendo le maldicenze, e le calunnie, e affidate alla divina Provvidenza, vollero andare ad abitare, come fecero nell' anne 1180., in quell'ab. bozzato monaftero , benchè vi rimanestero in\_ grau parte esposte alle vicende dell' aria , e delle fiagione , e fossero prive d'ogni comodo per la vita unana . Del che la beata Chiara anzi che rattriftarfi, moko gedeva, per l'amore che aveva a' patimenti : ond' ella volle avere per fe quella cella, ch' era la peggiore, e la più imperfetta di tutte, moftrandofi unicamente follecita del comodo , per quanto era poffibile , delle sue compagne, alle quali effa per la fua fingolare virtù faceva da madre, benchè per l'età foffe come la figliuola di tutte .

4. Durarono per lo fpazio d'un anno quefte anguitie, ma diffipateli a poco a poco le calunuie, ch' erano flate sparse contro di loro, surono poi foinministrate in breve tempo a quelle buone ferve di Dio limofine così abbondanti, che fi potè terminare la fabbrica del monaftero . Finita la quale, il Vescovo di Spoleto, condiscendendo alle iftanze, che quelle Religiofe gli facevano, diede loro l'anno 1290. da offervare la regola di a, Agoffino . In tale occasione la beata Chiara, come altresi le sue compagne, a' accesero d'un nuovo fervore nel fervizio di Dio fotto la protezione del grau Padre s. Agostino. E la fama delle loro virtù tirò al monastero un buon sumero di Vergini, le quali vollero la esso confacrarsi al Signore. Avvenne però, che, crescendo il namero delle monache, 'e non crescendo l'entrate, furono in neceffità d'andare accattando nel paele quel ehe mancava al loro necessario sostentamento. Chiara a'approfittò fubito di quefta opportunità d'umiliarfi, procurando d'effere deffinata dalla Superiora, o Abbadeffa ( che era la fua forella Giovanna ) a quetto laboriofo, ed umile uffizio. Ottenutolo , l'efercitò con tanta modeftia, che uè meno le sue mani lascio mai vedere scoperte ad alcuno, tenendole sempre avvolte nel mantello . Non mirava mai in faccia alcuno , nè mai entrò nella cafa di chicchesia, stando piuttosto di fuori esposta al sole, alla pioggia, e a qualunque altra ingiuria della ftagione : e allora era più contenta, quando in vece di limofina, da qualche persone mal coflumata riceveva disprezzi, e vil-

. Venne a morire di li a non molto tempo, cioè nel 1295. Giovanna, che aveva fin allora governato quel nuovo monaftero con molta lode, e con gran vantaggio spirituale di quelle Religiofe , ond' effe subito pensarono di surrogare în luogo della defunta la beata Chiara. Ella pero, che amava di ubbidire , e d'effere foggetta , e non di comandare, e presedere, ricuso d'accettare l'uffizio di Superiora , finchè un espresso comando del Vicario non l'obbligò a confentirvi . Or siccome nel fottomettersi a questo pelo esta non ehhe altro riguardo, che alla volontà di Dio, così ad altro non mirando nel portarlo, ebbe unicamente a cuore il profitto delle fue Religiofe, e il buon ordine di tutta la Comunità. Procurò pertanto di ben iftruire le sue Religiose degli obblight dello flato loro,e delle maffime della criftiana perfezione, facendo spesso predicare nella sua Chiefa la parola di Dio, ed ella stessa infinuandola loro opportonamente, e con maniere tanto dolci.e foavi, che penetravano loro il cuore. Parlava frequentemente dell' ubbidienza, e dell' efatta offervanza delle regole; e molto anche fi diffondeva nell'esporre i pregi della purità verginale , per accendere nel cuor loro un grande amore di effà , e una premurofa follecitudine di confervaria. Al qual effetto voleva, che le fue monache non si trattenessero mai a discorrere con uomini; che andando per neceffità al parlatorio teneffero alla grata una tela, che impediffe il vedersi scambievolmente, e che vi fosse sempre qualche altra, che ascoltasse i discorsi, che si facevano. Nè anche al confessore voleva che fossero noti i nomi delle monache, per chiudere, diceva ella, ogni adlto a qualfivoglia particolare amicizia. Infinuava loro la mortificazione della carne, delle paffioni, e in particolare della curiofità , alla quale fogliono effere le donne inclinate ; l'amore, e la pratica dell'orazione , della meditazione della Paffione di Geau Crifto , in una parola di tutte le virtù crifliane .

6. Erano le sue esortazioni tanto più efficaci; quanto che venivano accompagnate dal fuo esempio. Concioffiache la Serva di Dio non... comandava mai cofa ad alcuna delle fue Religiofe , ch' ella non fosse la prima a farla . Anzi febhene ella folle la Superiora di tutte, rifervava a fe le faccende più vili del monaftero; e in vece di riguardare le altre monache come sue suddite. le confiderava come fue padrone; onde ferviva a tutte in qualfavoglia occorrenza, e maffime in tempo di malattia, in cul era affidua a preftar loro ogni forta d'affiftenza e spirituale e corporale. Quindi hen potevano quelle Religiose ravvifare nella loro Abbadeffa un perfetto modello d'umiltà ; ne d'umiltà folamente , ma d'ogni altra più eroica virtà. Bafti il dire , che quelle virtà . ch' ella aveva mirabilmente praticate prima. d'effer eletta Abbadeffa, crebbero, e fi rendecoo dempre più lumino é, poiché dovette precedere la tire. Coi la mortificazione delli foa carne era fopra ogni credera afpra ed authera. Elli omo porto mai che una foia vede di großo eravido panno, e fonto di effa un pungente cilizio di crine di cavallo, e fepthe sizazione fingulara fina a figargere il fangue. Non dormiva che, presifiamo tempo, e folla moda terra; o fulle mode ravole. Il fino digimo ora continoro, ma poli gregorio que l'avonta e abanta dell'anno, primo control dell'anno della control dell'anno, primo control della control della control della conni controdati dalla Chiefa, e poterini dalla la Repola.

7. Aveva la Beata un fanto e generofo difprezzo di tutte le cole di questo Mondo, onde le fembravano molto miferabili coloro, che dietro a quelle corrono, e più miferabili ancora coloro, che in esse ripongono la loro felicità, come se foffery veri bent . Il vero bene , diceva effa , è quello, che rende buono chi lo poffiede. Ora gli onori, le ricchezze, i piaceri, e tutte le cofe, che il Mondo può dare, non folo non rendono boono, o migliore chi le poffiede, ma lo fanno peggiore, attefa la corrozione della noftra natora . Era perciò particolarmente diffaccata da ogni forta d'intereffe; onde quando al fuo monattero venivano abbondanti limofine . toltone il puro necessario pel sostentamento delle monache, faceva tofto diffribuire il rimanente ai poveri, e hisognosi. E questo spirito di diflaccamento dall'intereffe, e di disprezzo delle cofe del Mondo, voleva che regnaffe nelle fue monache ; ond' è , che nelle giovani , che s' avevano da ammettere nel suo monastero, ella non riguardava quelle qualità o di parentado, e di ricchezze, che fi ftimano nel Mondo, ma folamente richicdeva la buon'indole alla pietà, e un fincero defiderio di fervire Iddio con tutto il cuore . Accadde una volta , che le fue monache non volevano ricevere una povera contadinella, per nome Bizzola , perchè non aveva che dare al monaftero per Il fuoi alimenti; ma la Beata fortemente ne le riprese, e volle onninamente, che fosse ricevuta, avendole fatto conoscere il Signore in ifpirito, che il non riceverla farebbo flata a quella giovane occasione della sua eterna rovina .

8. Si vedera altreal in lei una perfette conformit al volera direa... in formit al rollera direa... in prince mai rallegena delle selp repipere, e mi artificiane per les emperie, pai per in agrat, ed ib in mi rattrificiane per le semolip sui and un desibe rattrificiane per les emples per agrat, ed ib in mi rattrificiane per les emples per agrat de l'ibe autori recever con egular rafiguazione dafin attori recever con egular rafiguazione dafin parienta, che fempre mobri in torti gli avenim menti quanto mai fo folire falibidio, e modelli, o modelli, o modelli, e modelli, e modelli, per le sagnificia del mattrite, alle quali diverte volte fin Gegetta nel cordo delli fa sivira, pia e aggellie.

della povertà, nelle quali talvolta fi trovò, ne le aridità dello spirito, con cui Dio per lo spazio d' undici anni la provò, per fempre più umiliarla, punto la turbarono, nè le recarono inquietezza veruna. Ma fingolarmente spiccò in lei questa virtà nel foffrire le maldicenze ingiuriofe alla fua fama, che si sparsero da persone maligne, e invidiofe. Oltre quelle, che fi sono qui sopra accennate, vi furono alcune Religiofe dell'ifteffo luogo di Montefalco , le quali vedendo di mal occhio il monaftero della beata Chiara crescere ogni giorno più in istima, e in molto credito, fi ftudiarono, iffigate così dal diavolo, di fereditarlo in varie maniere, censurando principalmente la condotta, e la riputazione della Serva di Dio. Ed esta non solo non ne mostro mai risentimento alcuno; ma di più in congiuntura, che le calunniatrici ebbero bisoeno del suo aiuto, ella si volentieri e con tanta premura s' adoperò in favor loro, che non avvrebbe fatto altrettanto per le sue medesime Religiose.

q. Tante, e si fublimi virtà, che oruavano l'animo della beata Chiara, e ne facevano un lucidissimo specchio della più sublime perfezio-ne, derivavano in lei dall' orazione, solito canale per cui vengono fu questa Terra i doni, e le grazie del Cielo. Concioffiache ella, che si di buon' ora aveva cominciato a darfi a questo fanto efercizio, ando fempre più in esso avanzando e perfezionandofi. Oltre le ore canoniche, che ai fuoj tempi aflegnati recitava con fomma divozione in compagnia delle altre fue Religiose, faceva molte altre orazioni vocali ; leggeva continuamente le Vite de Santi, e rifletteva fulle azioni loro per imitarle (che è il frutto che fi dee ricavare da fimili letture ) ; impiegava eziandio gran parte della notte nell'orazione; e fi può dire, che in tutti i momenti della fua vita pregasse, perchè in tutte le azioni sue aveva-sempre Iddio presente per sarle in onore, e gloria fua. Ma neffuna cofa teneva occupato tanto l'animo della Santa, quanto la meditazione della Paffione del nostro divin Redentore. In esta s'occupava con tutto il fuo fpirito, in effa trovava il perfettiffimo efemplare di ogni più fublime virtà, la confolazione più pura nelle sue afflizioni, il rimedio più esticace al propri languori . l'appoggio più forse della fua (peranza , lo flimolo più vivo al suo amore. Con tale e al grande ardore la Serva di Dio s' immergeva nella contemplazione di Gesù appassionato, che fpesso veniva meno, e pareva come morta; e benche fi facesse sorza a ritenere le lagrime, nientedimeno queste suo mai grado a torrenti per cosi dire le sgorgavano talvolta dagli occhi. Di neffun'altra cola ella parlava più speffo, e più volentieri, che della Croce del fuo Salvatore, e con tanta tenerezza, che non v'era chi nell'afcoltaria potesse ritenersi dal piangere . Perciò fu fatta degna con istupendo e singolar prodigio di ricevere dal Signore nel fuo cuore l'imprefione degl'ifirumenti della Paffione di Gesì Crifto, come auche al giorno d'oggi fi edea gloria grande di Dio, e della Besta. Ella fu anche articchita del dono della profezia, ed emiracoli, molti de' quali fe ne riferifcono dagli Scrittori della fua Vita.

10. Non differi lungo tempo il Signore a compiere in questa fua serva fedele il cumulu delle fue grazie con quella, che di tutte è la corona, cioè con una preziosa e santa morte. Sul principio del mefe d'Agosto del 1308. la besta Chiara esfendo in esà di foli 40. anni , fu affalita da una grave malattia, ch'ella prediffe dovere metter fine a'fuoi giorni . Ne' quindici di che duro questa malattia . ffette la Serva di Dio quali del continuo afforta in dolciffima contemplazione, e in teneriffimi colloqui col fuo crocifilo Signore, colla fantiffima Vergine , della quale era ffata fempre divotiffima . e coll'Angelo suo custode. Ricevè con que sentimenti di divozione, che ognuno può agevolmente immaginarfi, i fantifimi Sagramenti . Pario in quetho tempo alle sue monache con particolar fervore della immenía misericordia del Signore , e della Paffione di Gesù Crifto, la meditazione della quale raccomandando loro con molta premura, le afficuro effere ella un mezzo efficaciffuno per operare la propria eterna falute ; e finalmente le eforto tutte all' umiltà , all'ubbidienza , alla castità, e alla santità della vita, convenien-te alla loto professone. Giunta poi l'ultim'ora del viver suo, si sece sopra del suo povero letticciuolo portare al fuo oratorio, e quivi fatta una breve, ma fervida orazione, fi rivolfe alle fue Religiofe, e diffe loro : ", Sorelle mie carif-, fime, ecco-giunta l'ora, che io sciolta da' le-30 gami di quefto corpo , come liberata dalla pri-33 gione, debbo volare al mio Dio, e render a lui " l'anima mia : percio quanto fo e posso vi pre-39 go a tenervi fcolpito nel cuore quelto mio , ricordo ; cioé , che teniale giorno e notte le voffre orecchie aperte alla legge del Signore . se alle divine voci ; e le teniate del tutto chiua fe a qualfivoglia altra cola . Siate fante di men-, te , e di corpo ". Indi volle di nuovo con-fessarsi ; il che fatto , colle mani giunte , c. colla faccia rivolta al Cielo placidamente fpirò, fenza che alcuna delle sue monache ivi presenti se ne accorgesse. Rimase il suo corpo, come se fosse ancor vivo, e colla faccia per qualche tem-po risplendente. E così incorrotto, e flessibile si conferva ancora dopo quattrocento cinquantanove anni . Fu aperto quel fanto corpo , e nel cuore, che era d'una imifurata grandezza, furono trovati i fegni della Passione, come s'è accenuato qui sopra. Segui questa beata morte at 18.

Ammiriamo gli firaordinari doni di Dio, e l'abbondanza delle sue grazie, con cui prevenendo sino da' più teneri anni questa sua beata,

d' Agosto del 1308.

e fedele ferva, ne ha formato un miracolo permanente, atto a risvegliare nel cuore de' Fedeli la divozione e l'amore alla Paffione del noftro Signor Gesù Crifto . Ah sì , sia questo il principale foggetto delle noftre meditazioni . Facciantoci , dice s.Bernardo, di tutti i patimenti del noltro Salvatore , come un fafcetto di mirra , e teniamolo firetto al noftro petto. Nel meditare quelli patimenti confife la vera fapienza ; e in effi è ripolla la perfezione della giufficia , la pienezza della feienza , le ricchezze della falute , la copia de' meriti . In effifi trova l' amarezza falutare della penitenza e della mortificazione, e la foave unzione dello fpirito, ebe ci confola. La Paffione di Crifto ci da coraggio nelle avverfită, ci tiene umili nelle profperità; e fra gli avvenimenti ora prosperi , or avversi della vita presente ei serve di scorta , e ei sa camminare sicuri come per una via veale, tenendo lontant dalle anime noffre i mali , che da una parte , e dall' altra ci fopraffano ; Quella ci concilia il Giudice del Mondo, mentre ci fa vedere umile , e manfueto quello , davanti a cui tremano le Podeftà; mentre el rappresenta placabile ed imitabile quello, che è inaccessibile ai Principati, e terribile appreffo i Re della Terra . Ma fiamo ben avvertiti , dice altrove il medefimo fanto Dottore , d'imitare per quanto è possibile , gli esempi ch' egli ci ha dati nella fua Paffine ; perche altrimenti farà da noi ricercafo quel fangue giufto , sparso sopra la terra, no idremo immuni da quell' orribile scelleratezza de' Giudei , che lo spartero ; perchè cioè precando,e perseverando nel percato saremo flati ingrati a tanto amore , perchè avremo fatta ingiuria allo spirito della grazia, perchè avremo riputato cosa im-monda il sangue dell' alleanza, perchè avremo conculcato il Figliuolo di Dio .

19. Agosto.

SANTI TIMOTEO, AGAPIO, E SANTA TECLA, CON ALTRI SANTI MARTIRI DELLA PALESTINA.

Secolo IV.

Eusebio Cesariense nella Storia ecclesiastica dopo il libro ottavo, dove tratta de Martiri Palestini, cap. 6. e seguenti, riferițee, come testimonio oculato, îl martirio di questi Santi. E riportato ancora dal Rumare nella Raccolta degli Atti sinceri de Martiri nella pag. 178. e se-guenti dell' ccirione di Verona.

L Martirologio Romano fotto questo giorno 19. d'Agotto fa commemorazione di du glorios Martirt, cioè s. Timoteo , e s. Agapio, e di una illustre Martire, per nome Tecla, di-versa dall'altra celebre s. Tecla, di cui si parlo ai ag. di Settembre nella prima Raccolta delle Vite de Santi. E siccomenel tempo, che passo fra la condanna di questo a. Agapio, e l' esecuzione della fentenza, accadde il martirio di un altro Sec. Race, T. 11.

a. Agapio con alcuni fuoi compagni ; così crediamo bene di riferire anche di quetti il martirio, com' è descritto da Eusebio : tanto più che di loro non caderebbe in acconcio di parlarne altrove

feparatamente.

2. Correva il fecondo anno della perfecuzione di Diocleziano dopo la pubblicazione degli editti contro de' Criftiani, cioè l'anno 304., ed era governatore della Paleilina Urbano, uomo barbaro ed inumano, e degno più del nome di carnefice, che di quello di giudice. Effendo coftui a Gaza città della Paleftina, volle faziare la fua crudeltà nella persona di Timoteo, al quale fece foffrire innumerabili tormenti , condannandolo in fine ad effere bruciato vivo a fuoco lento. 'Il fanto Martire foffri un così acerbo martoro con tale coftanza, e tranquillità d'animo, che a tutti rece maraviglia e stupore, e servi di prova luminofissima della sua eroica pietà verso Dio. Si crede, ch'egli conseguisse la palma del martirio ai 19. d' Agosto del suddetto anno 304., e la fua memoria rimafe in fomma venerazione. appresso i Fedeli di Gava, che, per quanto apparifce da' più antichi Martirologi a) greci , come latini, nel mentovato giorno ne folennizzavano la Fetta. Furono al pari di Timeteo generofi , e coffauti nel foffrire spietati tormenti Agapio, e Tecla, i quali furono finalmente condannati alle bestie, nel tempo medesimo, che s.Timoteo fu fentenziato al fuoco; ma fu differita... l' esecuzione della loro sentenza per riservarli all'occasione di qualche pubblico spettacolo.

 Di fatto Urbano partì da Gaza, e s' in-cammino alla volta di Cefarea, conducendo feco quefti due martiri carichi di catene . Poco dopo che essi surono colà arrivati, ricorreva il tempo, che si dovevano celebrare in quella città alcuni folenni spettacoli ; onde fi sparle voce fra 'l popolo, che oltre quei foliti, che nell' anfiteatro combattevano colle fiere, vi farebbero stati efposti anche que' Cristiani, ch' erano stati ultimamente condannati . Questo rumore , che ogni dì più cresceva, animò il coraggio di sei giovani Criftiani ad elibirli spontaneamente al martirio . Erano i nomi loro TIMOLAO, di nazione Pontico ; DIONISIO, oriundo della città di Trioli nella Fenicia; ROMOLO, fuddiacono della Chiefa di Diofpoli; PAUSI, ed ALESSAN-DRO, ambedue dell' Egitto; e un altro ALES-SANDRO, nativo di Gaza. Tutti fei, legatefi prima le mani, per dimostrarsi prouti, capparecchiati al martirio, se ne andarono con veloce corso ad Urbano nel punto, ch' egli s' incamminava all'anfiteatro. Quando furono alla fua prefenza moffi a far tutto clo da particolare ittinto dello Spirito fanto ) fi dichiararono Criffiani , facendo 2 tutti palefe, che gli adoratori del vero Dio per la fiducia, che hanno nel suo soccorso, non paventano le unghie, e le zanne delle fiere,

nè qualfivoslia altro tormento. A un si nuovo ed inaspettato spettacolo rimase il governatore con gli altri, che vi si trovarono presenti, stupito, ed attonito, e comando, che tutti e sei fossero arrestati, e condotti in prigione . Di li a pochi giorni furono loro aggiunti altri ducompagni, uno appellato AGAPIO, diverso da quello poc' anzi mentovato, e ch'era già celebre per aver sofferti molti tormenti nella confessione, che più volte aveva fatta del nome di Critto : e e un altro DIONISIO, perchè aveva fomministrato ai ss. Martiri ritenuti nelle carceri il neceffario fostentamento . Tutte queste otto generole vittime furono fagrificate al Signore col taolio della testa ai 24. di Marzo nella città di Cesarea , e nel medelimo giorno la inemoria loro è regiffrata

nel Martirologio Romano. 4. S. Agapio intanto, che, come s'è detto, era stato insieme con s. Tecla condannato alle beftie ; su bens' fino a tre volte cavato di prigione, e con solenne pompa condotto con gli altri rei all' anfiteatro; ma fempre con nnove minacce rimandato in carcere, o perchè il giudice avesse di lui qualche compassione, o perchè si lusingasse di potere colla lunghezza del tempo ffancare la fua pazienza, e rimuoverlo dal fuo proposimento, Iddio però dispose tutto ciò con ammirabile provvidenza, acciocchè più gloriofa fosse la corona, che aveva già preparata a questo suo valoroso soldato. Si portò intanto a Cesarea Massimino Cefare nel mefe di Novembre dell'an-306. ; nelle quali occasioni era antico costume de' Magiftrati delle città di celebrare spettacoli più sontuof: del folito ; onde fi procurava d' aver le fiere dall' Indie, o dall' Etiopia, o da altre rimote contrade; e i gladiatori più esperti, e più robufti, i quali fosfero capaci di far prove flupende del loro valore per ricreare gli animi del Principe, e degli spettatori con un insolito piacere. Volle adunque la città di Cefarea fegnalarfi in questi spettacoli, tanto più, che in quel tempo cadeva il natale di Maffimino. Perfusfo pertanto il governatore di non poter dare a quel tiranno un più giocondo spettacolo, che di sargli vedere un Criftiano sbranato dalle fiere, fu condotto Agapio nell'anfiteatro per effere il foggetto dell' inumano e barbaro divertimento.

5. Er, quells is quarts volts , che il fanto Marirei facers is comparis davani si quel popolo, e vi si condetto infame con un reo d'omimita de la consecución de la comparison de la condence, il che alces envive s veders in tal conginatura, rinnovata un'immagine di quello, c'en as venuno in onfro delvin kacetoro nella fau paffione, allorché fa póspolo all'omicidaparaba. Concloita del quel enviada notteme da Matímipo li gara dell'artico del producción del consecución de la contrante del consecución de fontario del anticarro le accimantioni, e le

lodi date al tiranno ; per avere colla fua ciemenza meffo in libert's quel languimerio omicida. Agapio poi fu dall'itteffo Maffimino chiamato a fe, ed esortato a rinunziare alla sua Religione, promettendogli, fe cio faceva, di rendergli la libertà. Ma il Santo ad alta voce proteito, che non effendo flato condannato per alcuna fua colpa , ma per la sua pietà verso Dio, egli era per una tal cagione dispotto a tollerare non solamente con alacre e forte animo, ma con piacere eziandio qualunque più atroce supplizio, Cio detto, comprovando le parole co' fatti, corfe frettolofamente incontro ad un'orfa, che contra di lui era ffata lafciata, e di buona voglia fi mife fra le fue unghie, e i suoi denti, per esfere sbranato, e divorato. La fiera in varie maniere lo ftrazio, ma non gli tolfe dal tutto la vita , sì che effendo egli rimafo con un po' di respiro, su ricondotto in prigione, dove il giorno seguente morì carico di meriti, e di gloria : e il suo corpo con de' fatti legati a' piedi fu in alto mare sommerso. Tale fu il martirio di s. Agapio, che fegui ai 20. di Novembre del fuddetto anno 306. Quanto a fanta Tecla, non apparisce dalla storia di Eulebio in qual maniera, e in qual tempo precifamente conseguisse la palma del martirio, benche non vi fix luogo di dubitare, ch'effa pure non ottenesse da Dio questa grazia, poichè in tutte le più antiche memorie ecclefiattiche è mentovata come una gloriofa martire.

Non v'è sorse cosa, che riesca più gravosa comunemente agli uomini, che il vederfi pospofti a persone, che non sieno d'alcun merito, o, quel ch' è più, a pérsone viziose, e piene di pofitivi demeriti. Ma Gesù Cristo per animare i fuoi feguaci a foffrir di buon animo anche una fimile ingiuria, quando venga loro fatta, volle egli stesso nella sua Passione essere posposto a un omicida, qual era Barabba, e volle rinnovarne l' esempio nel glorioso martire s. Agapio, il quale nè pur difie una parola di doglianza, quando vide a lui preferirfi quello fcellerato, che-aveva uccifo il fuo proprio padrone. Il folo efempio adunque del nottro divino Redentore, imitato colla fua grazia da altri uomini fimili a noi, dovrebb' effere sufficiente a farci soffrire di buona voglia qualunque disprezzo, che di noi fi faccia anche a confronto d'altri, de'quali fieno chiari e patenti i demeriti, Ma dobbiamo inoltre riflettere , che tale fuol effere la condotta , che fi tiene nel Mondo, dove quelli fono ftimati, onorati, e preseriti agli altri, che vivono secondo le massime de! Mondo medesimo, che si producono, che ambifcono, che adulano, e fecondano le paffioni degli nomini ; onde Gesà Cristo ci ha infegnato nel Vangelo, che il Mondo ama i fuoi. All' incontro chi si regola colle massime del Vangelo opposte a quelle del Mondo, e vuol operare la fua eterna falute, preferendo la verità, " milla, la carità, e i dovrati della fias colciana; come di esa, a tutte le code del Mondo, viene dal Mondo hello riputato un somo da missoniciato, o dato, e anche perfiguiatio, come degre a directo, e anche perfiguiatio, come degre a directo, e anche perfiguiatio, come degre a directo, e anche perfiguiatio, e anche della figurationa del mondo della directo, e anche della directo, e anche della directo, e anche della directo, con che per la cotto fono dal Mondo odisti, e differenzial, poliche divenendo antici di Dio, 35 anche di directo, e anche di directo, e

## 20. Agosto. S. SIMPLICIANO VESCOVO. Secolo IV.

Le azioni di questo fanto Vescovo si ricavano de alcane lessere di s. Ambrogio "delle Consessioni , e da alcan si bri di s. Agostino , e dalla Vita di s. Ambrogio serissa da Paolino . Si psi vedere si tutto reccolto dal Tillemost nel som . to delle Memoria eschiquistro.

D Opo aver riportata ai 15. di questo mese la Vita d' uno de' più gran discepoli di s. Agottino, cioè di s. Alipio, riferiremo in quefto giorno le azioni pervenute a nostra notizia di a. Simpliciano, che da a. Agostino, come pure da s. Ambrogio, su riguardato come loro padre, e maeftro, di maniera che quefto folo bafterebbe a darci del suo merito una grande e magnifica idea . Non ci è nota la fua patria , e nè anche fappiamo precifamente l'anno della fua nascita, la quale per altro non può effere accaduta molto dopo il principio del quarto fecolo. Sappiamo bensi quel che più importa, cioè, ch'egli fin dalla sua gioventù si confacrò a Dio, e che viste in ogni tempo con gran pietà, nella quale procuro fempre di crescere, e di perfezionarfi, come fi conviene di fare a chiunque ama di vero cuore il suo Dio, e si ricorda di quel che dice il Signore 2, che chi è giullo, fempre più fi giullifi-chi ; e chi è fanto, fi fantifichi fempre più . A fine poi di acquistare nuovi lunii, e cognizione più profonda de' misteri della Religione, ne' quali fingolarmente risplendono quegli attributi di Dio, che infegnano all' nomo i fuoi doveri , e ftrettamente lo legano al fuo creatore, e al fuo rendentore, fece molti viaggi, e, come dice s. Ambrogio, girò tutta la Terra, per abboccarsi con gli nomini più illuminati uetle vie del Signore, che allora vivessero ; e oltre ciò feca quel che molti altri potrebbero agevolmente fare, d'impiegare cioè tutto il suo tempo in diverse letture utili, ed inftruttive ; eziandio delle opere de' più celebri filosofi, di maniera che non baffando il giorno per appagare il suo gran desiderio d'imparare, vi suppliva con molte ore ancora della notte. E ficcome egli era frato da Dlo dotate d'un ingegno affai vivace, e penetrante ; così

direnne somo nelle cofe di fpirito, e nelle nuterte della Religione illiminatifino, o nella Gienza filofofea il pari di quilfroglia altro verfatifino. Oglindi è, che gli accoppinado in fitaffo la Gienza della filofofa con quella della Religione, era in listro di confondere i vani filofofi di questo fecolo; mostrando come coloro, ch'affi con di contrato della come coloro, ch'affi actioni contrato della come coloro, ch'affi ra loro contrato della coloro della coloro fra loro contrato, e fa difraggavano i renacoll'altra.

2. Questa profonda cognizione, che il Santo aveva delle cofe filosofiche, può effere ftata una delle cagioni, per le quali egli firinfe lu Roma amicinia col celebre Vittorino, alla cui couverfione poscia contribui con tanta sua lode, e con vantaggio grande di tutta la Chiefa. Era Vittorino d'origine Affricano, ed era venuto a Roma fino dal tempo del gran Coffantino a infegnarvi l'eloquenza . Possedeva in grado eminente tutte le arti liberali, e le scienze filosofiche, era stato maeftro di molti Senatori illuftri; e tanta fama s' era acquiftata colle fue pubbliche lezioni, che gli fu innalzata una statua nel foro di Trajano, ch'era allora la più grande e ornata piazza di Roma . Non oftante tutto queft'onore , ch' egli godeva apprefio gli nomini, era vile ed abbominevole nel cospetto di Dio, perchè a'era già invecchiato nel culto de' falfi Dei, nella participazione de' loro facrileghi mifteri, e nel difendere pubblicamente le abbominazioni della loro vana ed empia religione. Ora Vittorino, o a... perfuziione di Simpliciano fuo intimo amico, o fors' anche per vaghezza di sapere, leggeva la fagra Scrittura, e quanti altri libri poteva avere de' Criffiani, aforzandofi di ben intenderne il senso, e di scoprire la verità. Per un tal mezao egli conobbe la verità della criftiana Religione, e concepi qualche amore verso di esta, ma debole ancora e fiacco, si che per accrescerlo vi fu d'uopo delle parole, e delle esortazioni di Simpliciano, avvalorate dalla divina grazia, che dà l'accrescimento a tutte le cose, e senza la quale tanto chi pianta, quanto chi iunaffia è un vero niente, come dice l'Apostolo.

3. Vittorios alumpes nalando a zirrovare quelo fant somo non mico, gil dieva forente in figereo, giacché à verigenava di comparir cifinano in pubblico i i phue Critinano. Ma Simonorio del comparir con consideratione de la comparir con la

mi UF de

muraelie adunque sono quelle, che fanno i Cristiani? La continuazione intanto della lettura della fagra Scrittura, le parole e l'orazione fervente del Santo secero finalmente conoscere a Vittorino, che a' egli fi fosse vergognato di consessar Gesà Crifto nel cospetto degli nomini, Gesà Cristo non l'avrebbe riconosciuto per suo nel cospetto de suoi fanti Angioli , laonde ando un giorno all'improvvilo a trovare il Santo suo amico, e gli diffe : Andiamo alla chiefa , ch' io voglio effere Criftiano . Simpliciano pieno d'allegrezza, e di contento, fubito ve l'accompagno ; e quivi Vittorino , ricevute le folite necessarie istruzioni , diede il suo nome fra quelli , che dovevano effere per mezzo delle fagre acque del battefimo rigenerati a Crifto . Questa nuova riempi Roma di maraviglia, e la Chiefa di giubbilo. Ne fremettero i superbi pagani ; ma Vittorino più non curava le vanità, e le ingannevoli pazzie del fecolo. Quando poi su venuto il tempo, ch'egli secondo il costume di quelli, che ricevevano il battesimo, doveva fare la professione della Fede, non ebbe roffore di farla pubblicamente, benchè aveile potuto fare altrimenti. Allorchè Vittorino comparve a quelt' effetto nella chiefa , f fentl rifunare, fono parole di a Agoftino, per le bocche di tutti i Fedeli, chi ivi erano prefeuti, un tacito mormorio, nominando ognuno: VITTO-RISVO, VITTORINO. E come il piacere di vederlo eccitò in tutti voci di giubbilo; così il defiderio d'intendere quel eb egli era per dire , feein un tratto tacer tutti . Vittorino allora recitò con gran fermezza il fimbolo della Fede , onde ognuno , ch' era prefente, avrebbe voluto rapirfelo dentro il cuor fuo , e fe lo rapivano di fatto coll'amarlo , e col rallegrarfi e godere della grazia, che iddio gli faceva. Che se tale su la consolazione di coloro, che folo per fama conofcevano Vittorino, quale mai farà stata la contentezza di Simpliciano, ch'era suo intimo, e particolare amico, e che aveva contribuito alla fua mirabile conversione?

4. Segui il battefimo di Vittorino nell'an. 362; ed è probabile, che Simpliciano fosse allora già prete della Chiefa Romana . Egli è però certo, che non continnò la fua dimora in quefta città, ma che passo a Milano, dove meno l'ultima parte della sua vita. Quivi su con ispeciale ftima, ed onore riguardato dal grande a. Ambrogio, il quale lo rifpettava; e lo amava come fuo padre, e con tal nome più volte lo chiama... nelle sue opere , alcune delle quali a lei fono ladirizrate ; e ciò perchè Simpliciano gli aveva fervito di padre spirituale allora quando nell'anno 274. ricevè la grazia del battefimo, avendogli forie date quelle istruzioni, che in tal congiuntura erano neceffarie, fe anche non fi vuol dire, ch' egli come il plù riguardevole fra i facerdoti della Chiefa di Milano, gli amministrasse il battefimo . E per verità come sopra tutti gli altri spic-

caffe il merito, e il credito di Simpliciano, lo dimoftra affai chiaramente il fatto di a. Agoftino; il quale trovandofi in Milano nel 386. agitato da quelle gravl inquietudini, e da que fieri interni combattimenti, che precedettero la sua conversione, non ad altri a' indirizzò per trovar lume, e calma, che a Simpliciano, come a quegli , che avendo praticate per molti anni le più sublimi virtù criftiane, sapeva per esperienza quali foffero le vere vie dello fpirito, e ful cui volto fi vedeva tralucere una non fo qual celefte grazia, che lo faceva riconofcere per un sedel servo di Geau Crifto . Ne surono delufe le speranze di Agostino , perocchè egli trovo nel Santo e le viscere di padre amorofo, che benignamente l' accolfe, e il lume di un faggio direttore, che gli appretto un rimedio opportuno al suo male. Conclossiachè avendo conosciuto. che gli umani rispetti, e la difficultà d' umiliarfi fotto il giogo di Geau Crifto facevano la più crudel guerra nell' animo di Agostino , egli altro non fece, che raccontargli la conversione di Vittorino, come s'è riferita quì fopra, nella... quale fi vedevano le umane confiderazioni , e ogni fatto mondano con generoso piede calpetta-ti . E di fatto questo elempio infiammo grandemente il cuor d'Agostino , e lo conforto mirabilmente a convertirfi, come poi sece .

5. Quindi nacque quella ffretta amicizia..., che fra questi due grand' nomini duro fino alla morte, coltivata con testimonianze reciproche di ftima, e d'amor fingolare. E a dir vero qual concetto avaffe fant Agoftino , anche dopo che fu fatto Vescovo, di fan Simpliciano, apparifce dalla lettera, che gli fcriffe l'anno 307. 1, in occasione , che s. Simpliciano avendo lette alcune fue opere, fe ne rallegrà con effolui, e nel tempo fiefo gli propose alcune questioni, di cui eli domandava lu scioglimento . S. Agostino nel rifpondergli primieramente lo ringrazia, che fi'degni di confervare verso di lui quel paterno affetto, di cui aveva già avute tante riprove ; poi a grand'onore di Simpliciano foggiunge : E-come mai le mie letterarie fatiche nel comporre alcuni libri banno incontrato una il bella forte , che abbiano meritato effire da voi lette ? Lyefto certamente non da altrai è venuto , fe non da Dio , cui è foggetta l'anima mia, il quals ba volute confolarmi nelle mir-core , e folkvarmi dal timore , che io neceffariamente bo di tali mie opere, di non avere cinco per ignoranza, oper inavvertenza in qualche luopo inciampato, avvegnache pianiffino fia il campo della verità . Perocebe quando a voi piace quel eb'io ferino , fo a chi piaccia , perchè conofco benifimo chi in voi abiti . Ora l'ificfo diffributore , e donatore di tutti i doni fpirituali , che in voi dimora, confermerà per mezzo della voltra approvazione quel ch'io bo fatto per ubbidienza ... Benebt to per lo ingegno mie tardo non foffi capace d' intendere le quetioni ; che mi comandate di feiogliere , pure coll' ajuto de'vo-

Hei

His meriti le rijbberei: Solametur vi chieggo, che pregisiate Diopet nai ed debleggo, che chi su quelle cofe, nelle quali voi qual patre benigos mere voluo ofercitaruti, come in qualunque eltra apera mis, che per avventura capitafe nelle voltre faute mani, voi sono filo si prendate la corra di leggeria, voi voi sono filo si prendate la corra di leggeria, voi offercitare i suspristo, che mere, si energenemi, and che succept in mis errori i, domi di Dio, coi con-

6. Tutto ciò farebbe fenz' alcun fallo baftante a rilevare il merito fingolare di Simpliciano; ma Iddio lo volle fare anche più cospicuo coll' innalzarlo al fublime grado di Vescovo, e collocarlo fulla cattedra della gran Chiefa Milanefe, non senza una specie di miracolo. Concioffiachè essendo s. Ambrogio caduto maiato, e ridotto agli effremi momenti della fua vita, alcuni fuoi Ecclefiaftici discorrevano fra loro di chi se gli potesse dare per successore, e nominarono Sim-pliciano, ma a voce si bassa, che appena a' intendevano l'un l'altro, onde molto meno poteva naturalmente udirli s. Ambrogio, che era da loro discosto, Non pertanto egli ripigliò a voce alta: E' vecchio, ma è buono; e lo replicò per tre volte, con tal maraviglia e stupore di quegli Ecclesiaftici , che attoniti se ne fuggirono . Seguita poi la morte del grande a Ambrogio ai 4. d' Aprile del 397., fu eletto in fuo luo-go Simpliciano, fenza che la fua umiltà, e la fua decrepita età lo potesse fchermire dall'accettar questo peso. Si divulgò allora più che mai la fama della fua virtù per tutta la Chiefa in maniera, che effendofi in quello fteffo anno tenuto un Concilio nell' Affrica, in cul fi tratto, fe fe potesse ascrivere al clero quei, che nella loro in-fanzia erano stati battezzati da' Donatisti, i Padri di quel Concilio ordinarono, che fu tal queftione fi richiedesse il sentimento del Papa Siricio, e di Simpliciano, E il primo Concilio di Toledo fottopose i canoni, che aveva fatti intorno al ricevere nella comunione Cattolica I Prifcillianisti, al gindizio fingolarmente di Simpliciano. Breve però su il suo vescovado, essendo ftato da Dio chiamato agli eterni ripoli verso il mefe di Maggio dell' anno 400.

Dilla Condorts, che questo Santo illuminatifimo nelle vie del Signore tenne con a Agoltino, a illorghè questi gli efpote le agitazioni dell'animo diosi golfimo imparre, che uno dei animo diosi golfimo imparre, che uno dei animo diosi golfimo imparre, che uno dei animo diosi golfimo imparre di animo diosi gli umani rifortti i rijacchè a. Simpliciano narrò a 1. Agolfino i converione del celebre Vittorio apponto per animarlo adiprezzare i vani giudiri degli nomini ... Put troppo, diet. Circuszati Grin. Jolfimos, quel che metre fossipra ogni coli, e a. he Convolge untro il Mossèo, si che nai che convolge untro il Mossèo, si che nai che convolge untro il Mossèo, si che si doverno di considerati con di considerati con la considerat

" ni, benchè piaccia a Dio; e si sa quel male, , che non fi dovrebbe fare, perchè piace agli " uomini , benchè dispiaccia a Dio . In somma , ci facciamo fervi del popolo, e la vil turba del volgo ci comanda, o piuttofto crudelmente ci tiranneggia . . . Ma qual follia è ella mai cotefta ? E chi fono quefti uomini, de' quall tu tanto e stimi e temi il giudizio, soggiunge il e. Dottore? Effr fono, dic'egli, al parl di te foggetti si medefimi peccati, al giudizio medefimo, al medefimo fapplizio. L'uomo è 33 divennto fimile al niente, non ha retto gindizio, ed ha bisogno d'essère da Dio corretto. L'uomo è terra, e cenere, e s'egli loda, fpef-3) fo lo fa fenza ragione , o per conciliarfi la buoa na grazia d'alcuno, o mosso da odio contro m qualche altro ; e dagi' itteffi fonti parimente a derivano i fnoi biafimi, le fue calunnie, e le n fue accuse . Non coal sa Iddio , il cui gindizio è puro, retto, e irreprensibile. A lui danque n teniamo fempre-rivolti gli occhi della nottra , mente, e lui miriamo nelle noftre azioni , fen-, za badare a ció che dicano gli uomini ciechi. " e bugiardi &c. " Se to piacessi agli uomini , dice-va a. Paolo , non farci servo di Gesù Cristo.

### 21. Agofto.

### B. GIOVANNA FRANCESCA DI CHANTAL. Secolo XVI. e XVII.

Tre i molti Scrissori delle Vete di quella Beata si veda il P. Carlo Saccarelli de Ministri degli infermi, il quelle nell'anno syrta, compose disfosmente, e stampò in quelle coma la Vita di esta, gibratta degli austratici monumenti prodotti nel processo della sua Canonsi yagione.

A Benigno Fremiot , Prefidente del Parlamento di Borgogna , e da Margherita di Berbeß ; dama di molto merito fua conforte, nacquero tre figliuoli , che furono Margherita , data poi in isposa al barone d'Effran, Andrea. che fu Arcivescovo di Burges, e Giovanna Francesca, di cui ora Imprendiamo a scrivere la Vita. Effa venne alla luce in Digione, città capitale della Borgogna, ai 23. di Gennajo del 1572. e fino all' età di 15. anni fu allevata fotto gli occhi del padre, perocchè la madre sua morì prima ch'ella avefie l'uso della ragione. Effendo flata prevenuta da copiosi doni celeffiali, riuscì uno specchio di modeffia, di divozione, di saviezza, in una parola di quelle virtà , che appena fi potevano sperare, non che efigere da quella... tenera età. In occasione poi , che Margherita fua forella maggiore fu maritata al barone d' Effran nel Poeta, delidero quefta d'avere in fua compagnia Giovanna, la quele amava teneramente; e il padre di buona voglia vi confent). giudicando di meglio provvedere in tal modo alla gelofa cuftodia della giovanetta, a cui effo immerfo negli affari del foro non poteva, come avrebba voiuto, accudire. Ma guai a iei, fe lddio non avesse con occhio di misericordia vegliato alla fua cuftodia ! Era nella cafa della forelia una vecchia ferva, carica più di malizia, cha d'anni, la quale e con lufinghe, e con adulazioni , e con carezze , e con quante arti mai ie seppe suggerire il diavolo , tentò d'invischiare l'animo di Giovanna in amori profani, e di difloria da quella vita divota, ch' ella conduceva. Ma la giovanetta affiftita dalla divina grazia, e protetta dalla fantissima Vergine , cui come a fua madre amorola aveva fempre ricorfo ue fuoi bisogni, seppe con maniere assai sorti erisolute scacciare da se quell' iniqua miniftra di Satanaffo, proibendole di non mai più comparirle davanti . Esempio che dee eccitare la diligenza de' genitori, e de' capi di famiglia ad invigilare fu i coffumi de' loro domeffici, e a non permettere così agevolmente la confidenza tra i loro figlino-

li , e la gente di fervizio . 2. Per quetto, e per aicune altre cole poco aggradevoli, che intervennero a Glovanna nella cafa deila forella, effa defiderava di far ritorno a Digione; quand' ecco appunto che suo padre la richiamo per collocarla in matrimonio, come fece , col barone di Chantai , primogenitò della nobile famiglia di Rabutin, cavaliere adorno d' egregie doti d' animo, e di corpo, il qual faceva la fua ordinaria dimora in Barbugli , Giovanna era allora in etàdi 20. anni; ma nè il più bel fiore deila gioventù, nè il defiderio d'Imitare le altre dame fue pari , la trasportò a' vani divertimenti di ginochi, o di conversazioni, o di altri fimili fpaffi ; che anzi ella tutta fi applicò . come donna criftiana , ad adempiere le parti d'una bnona, e faggia madre di famiglia. Perciò volle, che le persone di suo servizio avellero i loro efercizi di pietà, e che a certa ora affegnata a' adunaffero infieme a fare orazione . alla quale effà era la prima ad intervenire . In tatte le feste, lasciando il comodo della cappella domeffica, fe n' andava alla parrocchia, ed ivi affifteva alla fagre funzioni , che vi fi facevano , a fine non folo d'appagare la propria divozione, ma d'eccitare aucora i fuoi fudditi a fare io fteffo , ed anche perchè ella era perfuafa , effere a Dio più accetta che la privata , quell' orazione, cha fa fa in comune . Il fno vettire era modefto, e lontano dallo afarzo, e dal luffo, nè ufava altri ornamenti , fuor di quelli , che in lei defiderava il marito ; del che era un'affai . chiara prova il deporli tofto che il marito pe' fuoi affari ftava lontano. Nei qual tempo d'affenza dei marito flava anche più ritirata dal folito, nè ammetteva nè pure la vifita di quelle perfone, cha prefente ini folevano a titolo di convenienza andarvi: e una volta che un giovane cavaliere fotto certo pretefto volle andara in fimile occasione a troyarla, ella lo ricevè freddamente , e dopo brevê tempo fi licenzio dicendo , che coa richiedevano i fuoi affari .

2. Come nei veffire, così in tatte le aitre co se , purchè lecite , e oneste , Giovanna si studiava d' incontrare la foddisfazione del marito ; da iui dipendeva, come infegna a. Paolo doversi fare dalle donne maritate; e lo amava con affetto veramente criftiano, per cui ena gli procurava primieramente ogni vantaggio spirituale, poi fi prendeva penúero d'affifterlo, e d'ajutarlo neeli affari temporali . Del che diede una ficura prova in congluntura , ch'egli ebbe una grave e pericolofa malattia, nella quale non vi fu forta alcuna di fervizio, che Giovanna con attenzione fomma, e con ottime manlere non gli prestaffe , anche a cofto di fuo grande Incomodo . Quefta carità della beata donna fi ftendeva con affetto sviscerato ad ogni condizione di persone bifognofe. Ond'è che quanto ella rifparmiava... dalle vane pompe ed altre fpele superflue , e quanto le fomminifirava di comodo la fua cafa , ch' era ben provveduta di ricchezze, tanto ne dava a' poveri . E in un anno specialmente, che Iddio affilife queile contrade di Barbugh con una terribile careftia, ella faceva cuocere una gran quantità di pane, e colle sue proprie mani lo dispensava a poveri. E perche alcuni di costoro cercavano d'ingannarla, presentandoseie di nuovo, dopo aver ricevuta la limosina, fingendo che loro non foste stato dato nulla, ella, che beniffimo fe n'accorgeva, non fi fdegnava per quefto, anzi li contentava dicendo: Mio Dio , ad ogni momento io Ho mendicando alla porta della volira miferscordia; e vorrei forfe efferne vibuttata la feconda, o la terza volta? Voi feffeite benignamente l'importunità mia ; e io non fopperterò quella della soliva creatura ? Animata da un vero spirito di carità, e d' amiltà, soffriva i difetti e i mancamenti di chi iaferviva; e facilmente fi scordava di qualunque fallo, purchè chi l'aveva commeffo, se ne ravvedefie; onde in tutto il tempo, ch' ella viffe nel fecoio, non licenzio mai alcuno dal fuo fervizio, fuori di due, perchè farono incorrigibili .

4. Aveva Giovanna paffati felicemente otto anni in una perfetta armonia col fno marito, e aveva dato alla luce sei figliuoli, due de'quali erano morti nelle fasce ; quando il Signore le tolfe inafpettatamente il fuo conforte per una cafuale ferita, che effo ricevè alla caccia. Quanto dolorofa riusciffe alla ferva di Dio una tal perdita, non fi può così facilmente spiegare ; se non che la grazia di Dio, che la reggava in tutte ie cofe, mitigo l'amarezza del fino cuore, e foggettò alla ragione della Fede i fentimenti della natura,raffegnandofi ella come ubbidiente figliuola alle supreme disposizioni del suo Padre celeste a Ella pertanto rivolfe tofto il penfiere ai nuovi obblighi dal fuo flato vedovile , e particolarmente all'educazione de'fuoi quattro figlinoli

uno maíchio, e tre femmine, e alla cura della famiglia, il cui peso rimaneva tutto sopra le sue spalle. Ma Iddio l' aveva afflitta con quefto colpo, per maggiormente fantificarla, e follevarla a più alto grado di perfezione . Ed ecco i fentimenti, che le impresse nell'animo, com' està medefima li descrive . ., Quando piacque alla foso vrana Provvidenza di rompere quel legame. , che mi teneva stretta , comunicommi nello n flesso tempo un lume firaordinario per cono-" fcere il niente di questa vita, e ardenti brame , di confagrarmi alla fua bontà . Allora dunque n io feci voto di perpetua caftità : anzi qualche " tempo prima della mia vedovanza Iddio mi " traeva potentemente al fuo fervigio , tanto , per mezzo di divote affezioni , che di diverfe " tentazioni, che mi coffringevano a rivolger-" mi verso di lui . Null'adimeno tutto ciò per al-" lora non mi porto a maggior perfezione, che a vivere criftianamente dentro i limiti del mio stato vedovile, allevando virtuosamente ", i miei figliuoli. Ma dopo alcuni mefi, oltre, ", l'afflizione, che io foffriva per la mia vedo-" vanza, piacque a Dio di permettere, che il mio spirito venisse agitato da si violente, e si 23 diverse tentazioni, che se la fua bontà non si ,, fosse motsa a compassione di me , io sarei senza , fallo rimafa fommerfa nell' abiffo di sì furiofa , tempefta; la quale non dandomi alcun ripofo. , per si fatto modo mi diffecco , ch' io nost pa-" reva più quella di prima ".

s. In mezzo a quest'interna agitazione crefceva ogni di più in Giovanna il defiderio di darfi tutta a Dio, e, com'ella dice, gl' impulfi, ch'io 39 riceveva dalla mano di Dio, erano sì possenti, ,, ch' io di buona voglia avrei abbandonato tut-» to , per attendere interamente al fervizio di " Dio, libera da ogni efterno impedimento . E , tengo per certo, che se i legami de' miei quat-,, tro piccoli figliuoli non m'avessero ritenuta per obbligo di cofcienza, fconosciuta me ne farei fuggita in Terra fanta, per ivi finire i " miei giorni ". Ma ficcome ella altro non cercava, che di fare la volontà di Dio, così lo pregava con fervorose e continue orazioni, accompagnate da digiuni, e da limofine, a volerglicla manifettare per mezzo di un dotto, e fanto direttore , cui avrebbe prontamente ubbidito . Differi qualque tem po il Signore a esaudirla ; affzi dispose, che le avvenisse cosa, la quale servisfe a farle poi tenere in maggior pregio la bramata grazta d'un buon direttore, allorche l'aveile ottenuta . Concioffische esfendo flata chiamata dal padre a Digione, attinchè fi follevasse dagli affanni della morte del marito, ed esfendosi portata a vifitare un luogo di divozione, poco diftante dalia città, dove stava un certo Religioso, che aveva fama di eccellente direttore d' anime, fi mise nelle sue mani; ed egli più indiscreto, che faggio, la fece obbligare con voto d' nbbidienza a fe, e a fe folo, e la carico di tante minute pratiche di divozione, ch'ella ne rimaneva oppreffa, e il fuo fipirito come in ifchlavità, fenza fuo fipirituale profitto, e con qualche nojadella famiglia, e diffurbo della cafa.

6. Il fuocero intanto, che faceva la fua dimora a Monteleone, e che fin allora aveva tenuta ca sa separata dal figliuolo, il quale, come s'è detto, finchè ville, flette a Barbugli, chiamo Giovanna fua nuora a trasferirfi con tutta la famiglia a Monteleone, e Giovanna prontamente ubbidì. Quivi il Signore le teneva preparata una pelantiffima croce, che doveva servirle di esercizio di gran pazienza, e d'eroica umiltà . V'era nella cafa del fuocero una ferva di fpirito oltre modo maligno e superbo, la quale imperiosamente vi doininava. Coffei abufandosi della bontà di Giovanna, spesso le diceva villanie, e ingiurie, spargeva contro di lei calunnie, per denigrarne la fama, specialmente apprello del suocero; in una parola la riteneva in una dura, e vergognofa fervitù. La beata ferya di Dio, rendendo bene per male, tollerava tutto non folo con pazienza, ma con ilarità d'animo, e di fembiante; e, quel ch'è più, non isdegnava ella medesima di fervire colle proprie mani i figlinoli di quella ferva, e d'iffrairli, e di prendersene cura, come de fuoi propri, fenza che colel divenisse per tutto questo punto migliore. E duro questo esercizio per tutto il tempo, che Giovanna flette in cala del suocero, che su di sette anni.

7. Un anno dopo che la nottra Beata flava a Monteleone, ando a predicare a Digione s. Francesco di Sales, che era il santo direttore prepara-tole da Dio. Ella ando a Digione per ascoltarvi le fue prediche, trattavi dalla fama, che da per tutto correva, della fua maravigliofa eccellenza nel predicare. Appena lo vide, che ebbe un fegreto presentimento, effere quello l'uomo di Dio, al quale ashdare doveva tutta la fua cofcienza, e tutta la fua condotta. Di fatto dopo molte orazioni, il fanto Vescovo l'accettò sotto la sua direzione, la fgravò degl' indifcreti voti , e di tante altre pratiche più convenevoli alla fervitù giudaica, che alla crittiana libertà, impostele dall' altro direttore ; e dopo vari abboccamenti avuti con ellolei la rimando a Monteleone, piena d' una confolazione, ed' un' interna gioja, che non fi può spiegare . Ond' ella era solita dire, che d' allora in poi le pareva d'effere ufcita da una duriffima prigionia; servendo il Signore con allegrezza, e libertà di spirito, senza rendersi molesta ad al; cuno, fecondo la maffima infegnatale da s. Francesco di Sales , che la nofira divogione non der recar incomodo a chicchefia. Aveva diffribulto il tempo in maniera, che parte ne impiegava nell' orazione, ch'era il primo efercizio della giornata , parte ne spendeva nell'istroire i suoi figliuoll, parte nel visitare el infermi, e parte nel lavorare, fenza mai ftare in ozio, e fempre

pronta a laíciare, o a rimettere in altro tempo gli efercizi della fina privata divozione, quando la carità, o una giutà convenienza colì avalle richiefto ; avendo imparato dal fino fanto direttore, che la miglior maniera di lodare iddio, e fervirlo, è fare di mano in mano quel che il noftro dovere edige da noi, e farol listamente

per amore di Dio medefimo . 8. Ma la virtù, nella quale in quefto tempo particolarmente fi fegnalava la fanta Donna, fu la carità verso degli Infermi . Non v' era alcuna malattia , quantunque orrida , e schifosa , alia quale non cercaffe di apprestare colle proprie mani ogni poffibile follievo, e d'applicarvi ancora gli opportuni medicamenti, de quali te-neva a quello effetto una buona provvisione presso di fe; etalvolta lavava, ripuliva, e curava le piaghe delle povere persone colle ginocchie, piegate iu terra, ravvisando in este la persona del suo divin Salvatore. Ne' giorni festivi specialmente ella era folita di portarfi a vifitare, e fervire gi' înfermi della fua parrocchia, confolandoli, iftruendoli, e fomminiftrando loro ogni poffibile foccorfo fpirituale, e temporale: aveva inoltre dato ordine a' fuoi domeftici, che se fi fossero incontrati in qualche miserabile infermo, che non aveffe potuto, o ardito venire da lei , glie lo recaffero fenz'altri riguardi . Di fatto effendofi uno 'de' fuoi domeffici abbattuto per iftrada in un povero lebbrofo, che fe ne giaceva fotto d'un albero abbandonato da tutti , lo mifa come meglio potè fopra della fua cavalcatura, e lo portò alla beata Giovanna . Effa l'accolfa con viscere di carità, e con giubbilo, lo coricò fopra di un agiato letto, colle fue inani lo curò, e per più mesi continui lo servi senza moftrar mai di fchifarfi; inoltre lo lftruiva, lo confortava, e più che pel suo corpo ella s'adoperava per la falute dell'anima fua. E però quando la gravezza del male ebbe ridotto questo poverello agli eftremi della fua vita, effa l'affiftè per qualche intera notte fenza mai dormire, lo fece opportunamente munire de fanti fagramentl , e lo incoraggiò alla morte . Prima di spirare chiese il povero d'effere benedetto dalla Serva di Dio, ed effa: Vattene, gli diffe, o mio fgliuolo, con confidenza in Dio, che farai portato dagli Angioli in luogo di ripofo. E spirato che fu, gli bació la fronte, gli chiufe gli occhi, e affifté alla fua sepolura. Vi fu chi di ciò la riprese, dicendole, che nella legge data da Dio a Mosè era proibito toccare i lebbrofi . Si, replicò ella; ma da che io bo letto nella Scrittura, che il noffro Salvatore nella fua paffene prefe la fomiglianza d' un lebbrofo per noftro amore; niuna lebbra mi recapiù orrore fuor che quella del peccato . Altri fimili fattifi hanno di lei nella fua Vita, che la brevità non ci permette di qui riferire.

g. Intanto s.Francesco di Sales volgeva da qualche anno nell'animo suo il pensiero di fondare una Congregazione, nella quale potessero esser ammeffe quelle donne, che o per la delicatezza della complessione , o per le loro indisposizioni , o per la povertà , o condizione di vedove non potevano aver luogo ne' monafleri gia flabiliti 1 . Dovevano pertanto le regole di quefta Congregazione effere dolci e foavi rifpetto alle aufterità corporali, onde foffero adattate alle forze anche delle più fiacche e deboli, e all'incontro condurre alla perfezione per via dell'umiltà, della carità, dell'annegazione della propria volontà, del diffaccamanto perfetto da quafivoglia cofa, e della caritatevole affiltenza ai poveri infermi. Ora la pietra fondamentale di questo nuovo edifizio fu mofirato da Dio a s. Franceseo di Salea dover effere la beata Giovanna. Avendole pertanto il fanto Vescovo comunicato questo sue disegno, ella subito l'abbraccio con fommo giubbilo dell'animo fuo, e foperate generofamente coll'affittenza di Dio tutte le difficultà, che il demonio, il Mondo, e i parenti fotto diversi aspetti seppero fuscitare contro l'esecuzione di un tal progetto , la donna forte con altre due compagne ai 6. .. di Giugno del 1610, andò in Annisì, luogo della refidenza del s. Vescovo di Ginevra, dopo che quefla città era flata occupata dagli eretici, a flabilire la prima caía di questa Congregazione, detta della Visitazione di s. Maria. Vi fece esta un anno di noviziato con incredibile ardore di divozione, indi fece la fua professione, che consisteva ne' due voti semplici di caffità, e d'ubbidien. 22, a' quali ella în particolare aggiunfe quello di povertà, che in quel principio non fi faceva dalle altre. Dopo la professione si diede a visitare per le case i poveri infermi, secondo cha portava il fuo iffituto, con maraviglioso frutto degl' infer-mi medefimi, ch'erano sollevati nell'anima, e nel corpo', e con una tal edificazione, che ban prefto fe ne sparfe eziandio ne' lontani paca la fama.

10. Quindi avvenue, cha molti defiderarono d'avere nelle città loro un così lodevole ittituto; e la beata Giovanna era quella, che per ordine di s. Francesco di Sales andava a farne le fondazioni. Ma dopo alcuni anui fu giudicato a prupofito di cambiare quefta Congregazione d'Oblate in una vera e formale religione con claufura e voti folenni . A quest' effetto s. Francesco di Sales diede loro la regola di s. Agostino, alla quale aggiunse coffituzioni piene di lume e di sapienza,le quali furono approvate prima da PaoloV.nel 1618., indi da Urbano VIII, nel 1625. E perchè la claufura avrebbe impedito alle Religiose d'andare per le case a visitare, e servire i poveri infermi, loche era flato il primario oggetto della Congregazione; perciò il Santo nelle fue coftituzioni ordino, che le sue Religiuse ricevessero anche quelle, che o per infermità, o per altri difetti non hanno libera l'entrata negli altri monafteri , purchè però non fieno mali attaccaticci, o tali che le rendano

per sempre incapaci d'offervare se costituzioni . Al qual proposito egli scriveva alla B. Giovanna, che amaffe le zoppe, le gobbe, le guerer, e le cieche ancora , purche voleffero effere dritte d' intenzione , giacche non per quello avrebbero lafciato d' effer belle in Cielo. L ficcome thava molto a cuore al a. Vescovo, che la carità, e l'umiltà fingolarmente regnassero nella nuova Religione; così vuole, che in effa non fi faccia verun cafo della nobiltà, nè delle ricchezze, ma bensì dell' umiltà, della mansuetudine, in una parola delle cristiane virtù, di maniera che una giovane ornata delle medefime, avvegnaché di bassa estrazione, si debba preferire ad una principella , che lia di effc. sprovvista, per quanto ella sia nobile e sacoltosa. Ne voleva il Santo, che per mancanza di dote fi rigettaffe mai alcuna, che aveffe buona vocazione; perocchè Gerà Criffo, diceva egli, ba talmente amato i poveri, che la maggior parte degli Apolioli per condizione furono poverelli. E di questo medesimo spirito era talmente imbevuta la beata Giovanna, che allora si mostrava più con-tenta ed allegra, quando riceveva nel suo monastero delle donzelle povere, e di nessun conto appresso il Mondo, che quando ne ammetteva delle ricche, e ragguardevoli per la nascita. Laonde in una lettera scritta a s. Francesco di Sales di ciò parlaudo dice: Lyanto io amo queti'articolo ( d' ammettere le povere ), quanto fono pre-210fe queste parole!

11. Inveftita dunque perfettamente la beata Serva di Dio dello spirito di questo istituto, di cui essa era infieme con a. Francesco di Sales la fondatrice, ( benchè ella sempre ricusasse un tal nome, che alla sua umiltà sembrava troppo onorevole ) lo dilato in molte città, avendone fondati nel tempo della sua vita circa trenta monasteej. Tutte pertanto le Religiose della Visitazione la riguarda vano come loro madre comune, quelle del monastero d' Annisì, che era il primo ditutti, la vollero sempre per loro Superiora, fino a tanto ch' ella poco prima di morire ottenne a grande stento di rinunziare un tale uffizio. Nel grado di Superiora ella precedeva a tutte le altre sue Religiose co' suoi santi esempi, poichè fu ofiervantissima non solo de' tre voti comuni a tutte le monache, ma ancora di qualfivoglia minima regola del suo istituto. Della qual offervanza ella voleva che l'anima, dirò così, fosse il fare quanto vien comandato per amor di Dio . " Bilogna , diceva ella alle sue Religiose , che " per amore di Dio cuftodiamo il filenzio; per amore ci fottomettiamo, e riceviamo le umi-" liazioni ; per amore fopportiamo ogni forta 3 d'incomodità, e le cose più penose allegramente, rendendoci così diligenti ed efatte. " nell' offervanza, che non ne tralafciamo nè » pure un apice : in fomma che questo celeste amore fia il nostro motivo, il nostro scopo. 29 la nostra perfezione 23 . Sec, Race, T. II.

12. Nà minore dell' efatta offervanza delle fue regole era in questa fanta donna l' umiltà . la quale ella riguardo sempre come quella virtà, che doveva effere il più bell' ornamento dell' anima fua, e del suo iffituto. Laonde sebbene le convenisse esercitar sempre l'uffizio di Superiora, fi confiderava però come la minima di tutte le altre . avendo di se medesima bassissimo sentimento . Del che può effere un piccolo faggio cio, ch'ella dice in una fua lettera, dove parla dell' uffizio delle Superiore con quefte parole: Le Superiore debbono effere invariabilmente pe ferme ne'loro fini ( di promuovere cioè l'efatta so offervanza dell' iftituto , e nel condurre le Re-13 ligiose alla perfezione ); ma umili e mansuete nell'adoperare i mezzi per confeguirli : nè fi , diano già a credere, che il buon go verno del 33 monastero proceda dalla loro industria, ma da Dio folo, e dalla fua grazia. E quelle faranno 30 le migliori , che diffidenti di fe ffelle , trattep ranno con fua divina Maeftà più umilmente, 22 e più confidentemente 21 . Da quefta sua umiltà nasceva, che non v'era esercizio basso e abjetto nel monaftero, ch' ella non voleffe praticare al pari dell' ultima sua Religiosa, come per esempio lavar panni , portar legne , e cose fimili . Cercava d'aver per se stessa la touaca più logora e rappezzata che fosse in tutta la Comunità; non fu udita mai dir parola, che ridondaffe in suo onore, e se era coftretta ascoltare da altri le sue lodi , non fi metteva già a ribatterle con lungo discorso, perchè in tal guisa, diceva ella, sia-mo superbe nel voler estere credute umili; ma col roffore del volto, e colle lacrime ancora, che talvolta (pargeva, dava a conoscere l'interno suo rincrescimento. Soffriva all'incontro con maravigliofa allegrezza le ingiurie, e i vituperj , che più volte le furono detti da persone. o mal'costumate, o prevenute da passione con-tro di lei, e del suo istituto, Ella disprezzava di cuore tutto cio, che poteva aver sembianza d'onor mondano, non solo per la sua propria persona, ma ancora pel suo Ordine. Onde ef-sendole una volta detto, che molte dame illuftri per nascita , le quali erano entrate nella. fua Religione, avrebbero facilmente per mezzo de' loro parenti potuto arricchirla di preminenze, ed' infigni Abbadie, effa fra l'altre cofe rifpole : Quanta aversione avrei io di vedere una delle noffre forelle appoggiarfi fopra d'un Pafforale, e tenere il grado, il nome, e il corteggio di dama! E ad una sua Religiosa in simil proposito disse: La voltra felicità è flata, o figlinola, l'aper trovata la Croce. Il file Pafforale non apri mai ad alcuno il Cielo, ma la Croce l'apre a tutti . In vano fete voi venuta alla Vifitazione , fe altro in effa pretendete , ebe la vita nolita umile della

13. Risplendette altrest in questa serva di Dio una singolare ed invitta pasienza. La visitò Id-S dio con frequenti, e gravi malattle nel corfo della fua vita; ed ella anzi che lagnarfene nè pur leggermente, diceva : Si, mio Dio, fate pur for frire quella voftra ferva troppo fenfitiva e delicata: ovvero : Quanto poco è mai quello, che patiamo a riguardo di quello , che Gesù Critto ha fofferto per soi ! Più delle afflizioni corporali la tormentarono le pene di spirito, cioè le tentazioni, delle quali effà diceva, che le facevano foffrire un così orribile e continuo tormento, che fi dimenticava fino di mangiare, e di foddisfare alle naturali indigenze. E altrove fi spiega su questo proposito ne' fequenti termini : Iddio non mi ba trovata degna del martirio, che io fino dalla mia fanciullez-2a ho femore defiderato; ma il tiranno della tentagione è il crudele , che non o' è ora del giorno . ch' io non la cambiaffi volentieri colla perdita della propria wits. Ma non per quefto ella mai fi perdette d'animo, nè punto fi rallentò nel corfo della perfezione . E in qualfivoglia frato , in cui fi trovaffe, era fempre perfettamente raffegnata al voler di Dio, che riconosceva per unica regola e de' sentimenti suoi, e delle sue operazioni. Onde nè la morte del padre, nè quella di fei fuoi fielluoli, ne quella di s. Francesco di Sales, ne tanti altri avvenimenti di loro natura molto difgustofi mai la sturbarono, perchè in tutti ravvi-fava la volontà di Dio. Audava del pari colle altre virtù in questa Beata la sna mortificazione . Concioffiachè ella negava a' fuoi fensi ogni forta di diletto ; ricufava anche in tempo di malattia qualfivoglia cibo delicato; s'accoftava alla menfa come a medicamenti affolutamente neceffari alla fua foftentazione, e partiva fempfe confame, e fete; e più giorni della fettimana con ordigni di penitenza affliggeva il suo corpo. Ma molto maggiore era la fua interna mortificazione. come quella che è più ntile, e nella quale non v'è pericolo d' eccedere , e che meno comparifce agli occhi degli nomini. Perciò ella nfava un' estrema diligenza nel ricercare entti i movimenti fegreti delle sue passioni, per tutti reprimerli sul loro nascere, e sempre annegare la propria volontà.

14. Tutte quefte, e altre virtà, che ornavano l'animo della beata Giovanna, erano germogli dl quella ferventiffima carità, che aveva gettate radici profonde nel fno cuore . Ella talmente. avvampava del fuoco del divino amore, che non avrebbe mai perlato d'altro, fe l'umiltà fua non l' avesse riteunta . Quindi nacque Il voto . con cui a' obbligo, oltre quelli della religione, di fare fempre quel che aveffe conosciuto effere più perfetto . Di qui altresi derivava quella fua unione con Dio nell' orazione, alla quale confegrava tutto il tempo, che poteva, fenza però mancar mai a verun atto della Comunità . Di qui parimente veniva quell' avidità d'ascoltar Dio a parlare nella fagra Scrittura, leggendola quotidianamente, eriponendone le fentenze nel fuo cuo-

re, onde le aveva fempre pronte ad ogni propofito o per in condotte propris, o per iffruxione altrai. In fomma queflo fuoco della cariti faceva di tutta la fiuvi tu molocculto gradio a liko Dio, per la gloria del quale fi confamava. Si degol il Signore d'illuttrate la vitrò della fac Serva con molti doni fopranaturali, e fra gli altri con quello della profesta, del difermimento degli pinti, e di far miracoli, ad quali molti degli pinti, e da li opranti e in vita, e depomorte.

15. In tal gulfa la beata Giovanna aveva fino all' anno 68, della fua vita infegnato alle fue Religiole e colle parole, e più ancora con le opere la pratica delle più fublimi virtù in qualità di Superiora, quando per mostrar loro la pratica dell' ubbidienza , e della formiffione nel grado di fuddita, pregò, e a molto stento ottenne di poter deporre l'uffizio di Superiora. Ella non fu mal più contenta d'allora, nè s'era mai veduta nelle Religiose della Visitazione alcuna novizia, che fosse di lei più umile, e più dipendente da" cenni della Superiora, fenz'aver mai voluto accettare la minima esenzione, o diffinzione, che le monache di comune confenso, pel rispetto, che le professavano , replicatamente le offerirono. Ma dopo non molto tempo dovette per ubbidienza al Vescovo di Ginevra suo superiore audare a Molino, città del Borbonese, dove le fue monache la defideravano. Indi per compiacere la Regina di Francia passò a Pariel , donde ritornata a Molino, vi fu arreftata dalla malattia, che pose il termine a' suoi giorni. Accortafi ella della vicina fua morte, di cui aveva anche molto prima avuto un interno prefentimento, volle ricevere il fantifimo Viatico, e con qual divozione, ognuno se lo può immaginare.

Dettò il suo testamento, che consisteva nel raccomandare a tutte le sue monache l'offerenza delle loro regole; il vivere fra di loro in grande unione, ed amore, in femplicità, fincerità, e retti-tudine di fpirito verfo l'Itituto: il non lafciarfi mas prendere dal defiderio di dignità Cc. Soffri la malattia, benche molto dolorofa, con grande tranquillità di spirito, e con desiderio di sciogliersi dal legami di questo corpo mortale, per unirfi a Crifto, effendo ttata udita dire nel giorno antecedente alla fua morte , come in atto di rifvegliarfi da dolce fonno : Ob il bel giorno , che è mai il giorno di domani ! Quanto è mai grande la felicità d'un' anima , che attende a far bene l' Orazione ! Che cofa è mai una Religiofa fenza l'offervanza... della fua regola? Crescendo il male, fi fece amministrare l' Estrema unzione , gustando assai delle orazioni, che in tal funzione fi dicono. Benedl tutte le sue Religiose, per ubbidire al suo Confesiore, che glie lo comandò; si fece leggere la Paffione di Gesù Crifto, fermandofi con fua eftrema confolazione fopra de punti principala della medefima . Finalmente tenendo nella fua mano un Crocisifio, e (richiesta dal facerdote, che l'affitirea, se voieva andar incontro al so celeste Spoto, che a ici veniva: 51, rispoto, Padre mio, vi vada, Gris, Gris, Cross. Expoto questo dolcistimo nome nelle labbra volo dalla Terra al Cislo ai 12, di Dicembre dell'an alca. Il fino corpo fu pot trasportato ad Annisì ov'à da Tredit Unerato.

Non fi posiono abhastanza ammirare, e iodare i pii fentimenti, che s. Francesco di Sales infinuò a quefta fua diletta figliuola spirituale, la besta Giovanna di Chantal, e ch' ella abbrac-ciò, e praticò con tanta fedeltà, specialmente nell'aprir le viscere della sua carità, ed ammettere nel fuo litituto quelle virtuole giovani, che per ia loro povertà, o per altre naturali imper-fezioni non trovavano ricovero in altri monafieri . Tali fentimenti fono in tutto, e per tutto conformi a ciò, che Gesù Crifto infegna nel fuo Vangelo, chiamando beati i poveri, ed eleggendoli alla sua sequela , a preferenza de' ricchi del fecolo, come ottimamente rifletteva s. Francesco di Salea , e come praticavano gli Apostoli nella predicazione del Vangelo, e nel fondare le chiese de' primitivi Fedeli , secondoche dice fan Paolo 2, Quefti medefimi fentimenti ebbe ancora e pratico nel fecolo antecedente a quello , in cui viffe quefta Beara , l'illuminatiffiina s. Terefa rispetto alle sne religiose, alle quali nelle sue opere 3 lascio quello bello avvertimento: Man abbiate paura, o mie dilette figliuole, che fia per manearvi niente; ne lafeiate mai di ricevere quelle,che vengono per voler effer monache , per non aver di che follentarfi, e dotarfi , fe vengono per fervire a Dio con maggior perfezione , perocebe per altra parte vi mandera Iddio foecorfs al doppio di quello , che vi bifognera, con entrare una di quelle . Grand' esperienza bo io di ciò . Ben fa fua Divina Maettà , che per quanto mi poffo ricordare , non bo mai lafciato di ricevere alcuna per smile maneanza, purche mi foffe piaciuto il rimanente . Buoni tettimonj ne fono le molte , che Ono ricevute folamente per amor di Dio, come voi altre fapte . E poffo afficuraroi , ebe non mi eagionavano coil gran contento quelle, che io riecveva , portando gran dote , quanto quelle , che accettava per folo antor di Dio ; anzi di quelle to aveva timore , e le proere m'allargavano il exore, e lo fpirito, e mi davano un godimento tanto grande, ele mi facevo piangere d' allegrezza : quello è la verità . Or fe quando avevamo da comprare , e fabbricare le cafe tanto ei aiuto il far coil : dopo aver con che vivere, perebe non s'ha da fare ? Crediatemi figlinole, che dove penfate di guadagnare , il ci perdete .

### 22. Agosto. B. BERNARDO TOLOMEI. Secolo XIII. e XIV.

Prefo i Bollandesti socco il giorno 21. d'Agosto priportano le memorie autenziche dell'azioni di questo Beato.

'Ra' moiti nomini illuftri nella Chiefa, che F in diversi tempi ha dati in ince la città di Siena , fi dee come uno de' primi annoverare il beato Bernardo Tolomei . Egli nacque ai 10. di Maggie dei 1272, di Mino Tolomei, e di Fulvia Tancredi, ambedue nobili Sapeli, e molto dediti alla pietà. Effi ottennero con fervorose preghiere dal Signore questo figliuolo dopo molti anni di fterilità; e nel hattefimo gli pofero nome Giovanni . Appena egli fu ginnto all' età fufficiente di ricevere i primi ammaestramenti delle lettere, e della critiana pietà, che fu da" fuoi genitori affidato alla cura del P. Criftoforo Tolomei Domenicano fuo firetto parente, il quale si bene attefe all'educazione del giovanetto, che e per la morigeratezza de'cottumi, e per la fingolar divozione, e per la letteratura fi poteva proporre per elemplare da imitarli a tntti i fnot pari . Laonde allorche il padre lo vide si felicemente avanzato nelle fcienze, lo tolfe dalla cura di quel religioso, e lo fece venire nella propria cafa, anche per frattornarlo dal vettire l'abito Domenicano, ai che egli moftrava inclinazione . Nella cafa paterna a'applicò Giovanni sgli fludj delle matematiche, e del gius civile, e canonico con maravigliofo profitto; fenza maj torcere dal diritto fentiero della pietà, con edificazione di tutta la città, e particolarmente de' confratelii detti di s. Anfano, fra quali egli volle effere ascritto per aver occasione di esercitarfi, come faceva, ne' loro pii efercizi.

2. Mino intanto suo padre per procurargli onore nel Mondo, io fece dall' Imperadore Ridolfo dichiarare cavaliere del Romano Imperio; il che fu per Bernardo occasione di miserabile inciampo . Concioffiachè invaghitofi delle armi, e degli efercizi cavallerefchi, tralafcio a poco a poco e gli fludi, e le pratiche di pietà, e, come suole avvenire a chi si rilasta nel fervizio di Dio, finalmente urtò nel fatale scoglio di profani, e velenofi amoreggiamenti, Iddio nondimeno presto ne lo ritrasse, avendogli fatto conoscere, e detestare il suo fallo , di cni fece rigorofa penitenza; onde rialzatofi dalla caduta più umile infieme, e più fervoroso, volle ascriversi tra' confratelli dell' ofpedale, appellato della Scala, ove con indefest diligenza fi diede alle opere di carità verse de' poveri infermi , e carcerati . E per aggiungere agli elercizi di pietà un'occupazione utile, e feria, fi applico ad infegnare pubblicamente la filosofia , e la giurisprudenza con tanta fua lode , e con tal credito , che i fuoi concittadini lo gindicarono degno de' primi onori deila loro città, fino alla dignità di Capitano, che era la suprema di quella Repubblica.

<sup>(1)</sup> Nel decreto della fua beatificazione fitta da Benedatto XIV. si 1.1. si. Novembre del 1741., s' flato affiguaco il giono IV. si 1.1. si. Novembre del 1741., s' flato affigua-Nel corette an.1707, si farsì la fua folenne Lanonazzazione. (1) 11. sel 1741.

Finito ch'egli ebbe d'amministrare questo ufizio quanto onorevole, tanto fcabrofo in que' tempine' quali regnavano le due celebri fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, ripiglio il fuo impiego d' infegnare pubblicamente, come prima aveva fatto. Ma la fama, ch'esso aveva acquistata, di gran letterato, la quale tirava a lui persond'ogni grado; la turba de pettiferi adulatori, che gli ttavano d'intorno ; l'aura popolare, e la ftima de' nobili, ch' egli s'era guadagnata colla retta amministrazione delle pubbliche cariche. gli avevano quafi infenfibilmente generato nel cuore il velenoso tarlo della superbia, per cui molto compiacendosi di se medesimo desiderava di far mostra di se, e del suo sapere. Aveva a tal effetto intimata una pubblica disputa, nella quale s' era proposto di trattare d'un' assai difficile quettione, donde sperava di raccogliere molto applanfo. Ma ohimè quanto mai dispiace a Dio la superbia, e la vanità ! E che cosa sarebbe stato di Giovanni, se Iddio avesse lasciato correre i fuoi orgogliofi difegni? Il Signore adunque che aveva fopra di lui mire di mifericordia, lo colpì con un male d'occhi, che avendolo privaro della vifta , lo rendè inabile alla divifata difputa. Col togliergli Iddio la vista degli occhj del corpo, gli aprì quelli della mente, e gli fece vedere la vanità di tutte le cose mondane, e particolarmente della ffiina degli uomini, di cui egli tanto era vago , e fitibondo . Ricorfe pertanto all'efficacissima intercessione della Beatissima Vergine, di cui era flato, e fu poi sempre singolarmente divoto, e promife, che se avesse ricuperata la vitta,ne avrebbe fatto uso migliore che per lo pasfato, e tutto fi farebbe confegrato al divino fervizio, Furono tofto efaudite le fue umili, e fervorose orazioni; oude guarito a un trasso dalla cecità, e portatofi al luogo destinato alla disputa, in vece di trattarvi della proposta questione, vi fece un eloquente discorso sul disprezzo del Mondo con tanta forza, ed energia, che commosse molti degli ascoltanti; e due di esti, cioè Ambrogio Piccolomini, e Patrizio Patriaj, rifolverono di unirsi a Giovanni nella risoluzione, ch' ei sece, e che in pubblico aveva dichiarata, di voler abbandonar tutto , e ritirarfi in un deferto a palfare i giorni della fua vita nella penisenza, e nel divino fervizio.

3. Vendè pertanto tutti i suoi beni, e ne diffribui il prezzo a poveri, ritenendoù folamente un certo luogo desto Accona , lontano circa 15. miglia da Sieua, luogo aspro, e scosceso, che poi prefe il nome di Monte oliveto . Là ando a nafcondersi insieme co' due mentovati compagni nell'anno 1313., e in tale occasione si vuole, ch' egli cambiatie il nome di Giovanni in quello di Bernardo, non tanto per dimostrare, ch' egli voleva effere tutt' altro uomo da quello , ch' era flato nel Mondo, quanto per avere uno fiimolo d'imitare il gran s. Berusido Abate di Chiaravalle , di cui era si celebre , e ancor fresca la meimoria. Il genere di vita, che Bernardo quivi intraprefe, fu fopra ogni credere auttero. Si vefti d'un ruvido cilizio cinto alle reni con una nodofa fune : il fuo cibo erano radici d'erbe , e talvolta pochi legumi fenz'alcun condimento, e la fua bevanda era l'acqua raccolta dalle piogge; la fua abitazione una grotta, che raffomigliava una fepoltura , anzichè una cella ; il fuo letto una fluoja con una pietra per guanciale, donde fi può arguire qual fosse il suo riposo. Le sue occupazioni erano il lavoro delle mani, cioè portar pesi, aappare la terra, e sare altre cose saticose s la lezione della fagra Scrittura, e d'alcune opere de' Santi Padri ; il recitare in fette diffinti tempi le ore canoniche co' fuoi compagni in un oratorio da effi fatto di creta; e impiegare molte ore maffime della notte nell'orazione, nella meditazione, e contemplazione delle cose celesti.

4. Non istette lungo tempo nascosa la luce di tante virtù di Bernardo , ma diffondendofi da quel deferto d'Accoua, invitò per una parte molti a portarvifi, o per ammirare la fantità di quell'uomo di Dio, o per ascoltare da lui falusevoli iftruaioni, o per fermarvifi come imitatori, e compagni della fua vita; e per l'altra parte rifveglio l'invidia del demonio , che tutte le sue maligne arti pose in frastornar Bernardo dall'intraprefa carriera, e in distruggere quella compagnia di buoni Servi del Siguore, che con gli elempi delle loro virtù facevano guerra all'Inferno. Percio non è credibile in quante mauiere il maligno spirito molettatse Bernardo, e particolarmente con impure fuggettioni, dalle quali l'uomo di Dio collo fcudo dell' orazione, e.a. della mortificazione fempre felicemente fi schermì. Ma il più fiero colpo tirato dal demonio contro il Servo del Signore fu quello d' iftigare gente iniqua , e maliaiosa , ad accusare Bernardo d'erefia appreffo il Papa Giovanni XXII., che allora faceva la fua refidenza in Avignone. Per purgarsi da una si nera taccia, dovette Bernardo con Ambrogio Piccolomini prefentarfi al fomino Pontefice, che lo aveva a se chiamato. Gli costò quel viaggio molti ftenti, e gravi fatiche; peroc-chè lo fece a piè nudi, e nell' inverno; ma l'efito fu felice, giacché il Papa rimafe pienamente perfuzfo dell'integrità della fua Fede , e della fantità de' fuoi cottumi, onde lo rimando al fuo eremo d'Accona, con indirizzarlo però a Guido Pietramala Vescovo d'Areazo, acciocche gli prescrivesse una regola , che si dovesse offervare e dall'itteffo Bernardo, e da' fuoi compagni. Il Vefcovo diede loro la regola di s. Benedetto, coll' abito di colore bianco, e così ebbe principio la Congregazione di s. Maria di Montoliveto nell' anno 1319., la quale fu poi confermata nel 1314. da Giovanni XXII., e da Clemente VI. nel 1744.

5. Poiche adunque quei buoni eremiti, che viveyano fotto la disciplina del beato Bernardo,

ebbero prefa la forma di Congregazione monaflica, fu d' uopo eleggere l' Abate, e tutti cospiravano nella persona del nostro Beato, che risguardavano come loro padre; ma egli coffantemente ricusò d'accettare l'utfizio, che gli volevano addoffare, di maniera che tre furono gli Abati prima di lui, a'quali egli era più di tutti ubbidiente , e sommeso . Ma finalmente nell' anno 1423. vinto dalle suppliche de suol mouaci, fi fottomife al carico di governare il monaftero, fenza però voler mai ascendere al facerdozio, di cui fi giudicava indegno; ne per quanto fi raccomandaffe, e a adoperaffe ogn' anno ( perocche ogn' anno fi faceva l'elezione del nnovo Abate) gli riusci di sgravarsi di quel peso . Crebbe mirabilmente fotto il suo governo quella Congregazione , concorrendovi molte persone , ancheragguardevoli, come ad un afilo, per effere fi-cure dalle infidie lufinghevoli del Mondo, moste dalla fama della fantità del beato Bernardo, che diveniva ognidì più celebre, e per la pratica delle più luminose virtù, e pel dono della profezia, di cui era adorno, e per li miracoli, che per mezzo suo il Signore operava. Fu fabbricata in quel tempo la chiefa, e il monastero di Monteoliveto, e molti furono i Vescovi, che cercarono d'avere nelle città loro alcuni di quefti nuovi monaci, come foggetti di gran pietà, ed edificazione . Bernardo poi con tanta fapienza governava i fuoi monaci, che ognuno di loro trovava in lui e un padre , che teneramente lo amava, e un configliere, e direttore, che lo metteva ful buon feutiere, e ve lo faceva camminare ficuramente, e un modello di tutte le virtù, esendo egli il più amile, e il più mortificato di tutti,

6. Correva già il vigetimo fettimo anno, da che il beato Bernardo fempre contro fua voglia presedeva a' monaci Olivetani , quando Iddio mando nell'anno 1348. quella fiera pestileuza, che spopolo una gran parte dell' Italia . Siccome uno de'luoghi, ove essa sece maggiore strage, fu la città di Siena, così il beato Bernardo da Accons là si parto insieme con alcuni suoi monaci per impiegarsi nel servizio degli appestati. Con quanta carità il Servo di Dio foccorreffe e corporalmente e spiritualmente que' poveri attaccati dal mal contagiolo, lo vide, e l'aminirò tutta la città di Siena ; finchè egli flesso avendo contratta la pette cadde vittima della carità . Egli chiefe di effere muniso de' fanti fagramenti della Chiefa, quali riceve con fingolar divozione; e pieno di fiducia ne' meriti del divin Salvatore aspettava la sospirata ora dello scioglimento dell' anima ina dal corpo per volariene al Cielo . Poco prima di spirare diede molti avvertimenti a'fuoi monaci, raccomandando loro l'umiltà, la carità, la mortificazione, e l'efatta offervanza della regola di s. Benedetto, alla quale s'erano obbligati. Poi con gli occhi rivolti al Cielo . e colla faccia rifplendente pel celefte gaudio, che gl' innondava il cuore, ai 20. di Maggio del fuddetto anno 1248. placidiffiniamente s'addormen-

to nel Signore. Ecco il selice e glorioso fine, ch'ebbe in Bernardo un vero disprezzo del Mondo, prodotto in lui dal riflettere all'instabilità de' beni di questa Terra, alla brevità, e alle miserie della prefente vita, e a quel terribile conto, che s'ha da rendere a Dio dopo la morte, da cui dipende la forte eterna di ciascheduno . Però, sono parole del beato Bernardo, dette in quel discorso, che sece, allorche cambiate mire, ed affetti, risolvè di darsi tutto a Dio , bisogna prevenire queflo terribile giudizio colla penitenza, a fine d' afficurate l'eternità . Non afpettiamo , che il Mondo , e il peccato lasci noi, ma fianto noi i primi a lafciare l'uno e l'altro . E'vero che in ogni tempo , e in ogni flato , fi dee fperare nell' infinita mifericordia di Dio; ma temo che molti pochi di quei, che fi riducono al fine della loro vita a far penitenza, fi rendano degni di farla come si dee e con profitto. La peniten-za, dice s. Agostino, che si chiede da un infermo, è inferma, e quella che fi domanda folamente in punto di morte, temo che anch' essa non fia morta... Questi ed altri fimili penfieri ch' eccitarono il beato Bernardo ad intraprendere una vita si penitente, e mortificata, eccisino ognuno anon differire di convertifi a Dio, e di metterfi tofto in quello flato, in cui vorrebbe trovarfi alla morte, la quale quanto è certa, altrettanto incerta è l'ora, in cui verrà, potendo ogni momento effer l'ultimo di nostra vita. Nessono fi lasci strascinare dall' amore del Mondo ingannatore, perche il Mondo paffa, e paffa altrest la concupifcenza del medefino 1. Diciamo ora utilmente. come ne configlia s. Agostino : Tutte le cofe paffano, per non aver a dire una volta inutilmente : tntte le cofe sono passate.

#### 23. Agosto. SS. CLAUDIO, ASTERIO, NEONE DONNINA, E TEONILLA MARTIRI.

Secolo III.

Gli Aui di quefti fami Martiri fono efiratti parola per pasi Att is quest jath Naviri José Partis persid per ja-rade dali Gjörto del Notojo del Proconjole, chi ef in-terrogi, e li condanni, e pro fi chiamuno atti pro-consoliciri, i fono de più autentici infinene e delpi trijet-tabiti, che abbia la Siraria ecclificifica. E fi fono flati per de primo volta pubblicati del vin. Ceri, flavorio nei juol Annali all enco 1811. e dal Rumani infiriti vella Re-colta degli Attu facciri del Martini pag. 131, etcl. despo-cotta degli Attu facciri del Martini pag. 131, etcl. despo-

A città d'Egez nella provincia della Cilicia era la patria de' fauti fratelli Claudio , Afterio, e Neone, i quali furono da' loro genitori allevati nella criftiana Religione . Effendo effi ri-

- 7. .

maß orfani di padre, e di madre, una loro matrigna, idolarra di profelione, a 'urippe tutte le ioro foltanes; onde per ricuperarle la convennero in giudino: e de fila non ispendo come Cherni giudino: e de fila non ispendo come Chera' magilirati ad acculore questi fanti fratelli d'effere critiani. Subbito i magifirati il Geror carcarare, e il ritennero in prigione fino all'arrivo del Proconfole, giacche fino na verazoni e
rodeli di condamare alcono silla rocce il di
filime due fante donne, delle quali una fi chiariava Donnina, l'altra Teonilla, fornon anch' effe
infenne con un fanciolo, fatte rerièrare, e chiainfenne con un fanciolo, fatte rerièrare, e chiaminence con un fanciolo, fatte rerièrare, e chia-

dere in un'oscura prigione. 2. Era di quel tempo Proconfele della Cilicia un certo Lista, il quale portatosi ad Egea su informato della caufa di que' carcerati : onde fedutofi nel fuo tribunale, ordino che fostero condotti alla sua presenza que' cristiani imprigionati per ordine de' Magistrati . Il primo ad esfergli presentato da un certo Eutalio, o Eulalio cuftode delle carceri, fu Claudio. Lifia cominciando ad interrogarlo, gli diste : Come ti chiami? Claudio, rispose il Santo. E Lifia: Non volere, gli disse, rovinare così da pazzo la tua gioventù. Ma accostati quà, e secondo gli ordini d'Augusto noftro fignore sagrifica agli Dei, per iasuggire i tormenti, che ti fono preparati. Il mio Dio, rifpofe Claudio . non ha hifoeno di quelli fagrifizi: me le oblazioni a lui gradite fono le limefine, e le opere buone . Se i vollri Dei fi compiacciono delle vittime , che loro offerite ne' templi , ciò avviene , perchè eff fono immondi demoni , ebe vogliono feco trarre nell' eterna dannazione le anime de' loro adoratori : laonde non m'indurrete giammai ad adorarli . Allora il Proconfole comando , che foffe battuto colle verghe, dicendo: Non potrò in altra maniera curare la pazzia di coftui. Soggiunfe Claudio : Ancorebe tu mi foggetti a più gravi tormenti , non mi fai aleun danno ; su prepari benti all' anima tna tormenti eterni . Gl' Imperatori nostri fignori , ripiglio il Proconfole , hanno comandato , che voi altri Criftiani fagrifichiate agli Dei , e che repugnando a tali comandi fiate puniti; all'incontro le uhbidite, effi promettono onori, e premj. Tutto eio , che gl' Imperatori ei poffono dare , replicò Claudio, è temporale, e poco dera, laddorc. l'effere fedeli a Critto porta feco l'eterna falvezza. Il Proconfole allora fattolo fofpendere full'eculeo , gli fece accendere il fuoco fotto de' piedi , e tagliargli una parte delle calcagna . Quei , che temono Iddio , difie Claudio , non ricevono alcun nocumento ne dal fuoso, ne dagli altri tormenti; anzi tutto ciò giova loro per confeguire I eterna falute, perchè lo toffiono per amore di Crifio . Lifia diede ordine , che fosse lacerato con unghie di ferro . E Claudio diffe : Quello à il mio proposito, di farti vedere, che tu adors e defendi i demonj. Con tutti i tuoi tormenti non mi potrai nuocere; ma quanto a

3. Dopo di Claudio fu dall' ifteffo Eutalio prefentato al giudice Afterio , cui il giudice così profe a dire : Cedi almeno tu, e fagrifica agli Del. avendo davanti a' tuoi occhi i tormenti, che ti ftanno apparecchiati, fe ricufi di ubbidire . Iddio. rispole Atterio , è uno folo , ed egli folo è per venire a giudicarei , abita ne' Cieli , e di lafin riguerda gli umili, e colla fua gran virtù li protegge. Da' miei genitori m' è ilato infegnato d' adorare, e d'amare lut folo; ne conofco cotetti, che tu onori, e che tu chiami Dei , ma che in verità non fone tali , ma un mero e capricciofo ritrovamento degli nomini, e la perdizione tua, e di tutti coloro, che convengo. no teco ne' medefini fentimenti . Lifia comando . che foffe fofpefo full'eculeo, e che mentre i carnefici eli laceravano i fianchi, eli andaffero dicendo: Ora almeno credi , e fagrifica . Atterio : lo fone , diceva , fratello di quello , eni furono poe" anzi fatte le medefine fuggestioni . Siamo ambedue animati dal medefimo fpirito, e profeffamo la fleffa Fede . Fa' pure quanto puoi . Il mio cerpo è in suo potere . ma non già la mia anima . Prendete . diffe Lifia ai carnefici , le morfe di ferro , ftringetegli i piedi , e tormentatelo fortemente . Stolto che fei , e for fenuato , diffe Afterio rivolto al Proconfole , per qual motios mi tormenti tu in il fatta guifa? E non nedi tu la pena, che per ciò Iddio ti tiene apparecchiata ? Lifia comando, che gli foffero meff fotto de' piedi carboni accesi, e che con duriffimi nerbi fofie battuto e ful doffo, e ful ventre . Allorchè i carnefici efeguivano questi ordini , Afterio diffe : Tu fei del tutto cicco : ti prego a non lafciarmi alcuna parte del corpo fana , e fenza piaghe. Finalmente il Proconfole comando, che fosse anch' egli ricondotto in car-

a. Si prefantò Batalia al Proconósia, e alifit: Eccol iteros frettolo, che fi chiama Nonce. A cui Lifia, modirando d'aver di lai pietà: Acco-dati, figliono, ggi diffe, e u almeno fagrica agli Dei, per fortrarti al torrenenti. Sei suni Dei, ad fi modifiqui, e gallighies que ci, che in argun ni fad myo, che na pranda la lura diffei. Mafetta fi compagne della matirya lero, i no lom molto mi più compagne della matirya lero, i no lom molto mi più compagne della matirya lero, i no lom molto mi più compagne della matirya lero, i no lom molto mi più compagne della matirya lero, i no lom molto mi più compagne della matirya lero, i no lom molto mi più compagne della matirya lero, i no lom molto mi più con della più che da fanto i Cirita e la Terra. Perconenti Dia che da fanto i Cirita e la Terra. Perconenti la contra la c

tetelo-

tetelo in tefta, diffe Lifia al carnefici, e mentre elò fate andategli dicendo: Non voler bestemmiare gli Dei . E che, rispose Neone, vi pare ch' io beflemmi dicendo la verità? Stendetelo per Il piedi, diffe Lifia, mettetegli fopra de carboni accefi, e con duri nerbi battetelo ful dorfo. Il che eseguendoti: Ciò che fo effer utile all' animo mia, difie Neone , quello unicamente fard . Disperato Lifia di poter vincere la coftanza di quefti tre fratelli, ritiratofi in un luogo appartato, detto il fecretario, e calatn il velo, dettò contro di effi ia fentenza, e postosi nuovamente a federe sul fuo tribunale, la leffe pubblicamente fulla tavoietta, dov' era fcritta în questi termini: Claudio, Afferio , e Neone , tutti tre fratelli , e criftiani , che bellemmiono gli Dei , e ricufono di facrificare, fieno confitti in croce, e i corpi loro fieno lasciati in preda aeli uccelli di rapina .

5. Terminato così il giudizio de' tre fanti Fratelli, Futalio conduste Donnina davanti al giudice, secondo ch'egli aveva comandato. Lisia diffe alla Santa: Tu vedi, o donna, quali tormenti, e qual fuoco ti fieno apparecchiati . Laonde fe ne vuoi fcampare, accoftati, e fagrifica agli Dei. Per non cadere, rispose Donnina, negli eterni tormenti, e in quel fuoco, che mai non s' effingue, adoro Iddio, e il fuo Crifto, che ba creato il Cielo, e la Terra, e tutto ciò, che in effi fi contiene . I voftri Dei all' incontro , che fono o di pietra, o di legno, fono fattura delle mani degli uomini . Il Proconfole disse : Spogliatela , ftendetela nuda, e laceratele con verghe tutte le membra . Archelao carnefice efegui l'ordine, e poichè i' ebbe per qualche tempo afpramente battuta, rivolto al giudice diffe: Per verità, che Donnina è morta. E Lifia: Gettate, diffe, il corpo di lei nel più profondo luogo del fiume .

6. L'ultima ad effere presentata al giudice su Teonilla, cui Lifia diffe : Tu vedi il fuoco, e gli altri tormenti, che stanno pronti per coloro, che ricufano d'ubbidire : oude tu accoffati , e fagrifica, per iafuggire i tormenti. lo teme, rifpose Teonilla, il suoco eterno, che abbrucia il corpo el'anima di coloro particolarmente, che abbandonato il vero Iddio, odorano gl'idoli, e i demonj. Lifia ordinò , che fosse schiaffeggiata , di poi gettata in terra , legata pe' piedi , e fenza pietà tormentata . La qual cofa mentre era eleguita, Teonilla rivolta al giudice così parlava: Lafcio penfare a te , fe la giuttizia confenta , che fo in tal guifa trattata una donna nobile , e forettiera . Ma Iddio vede quel che su fai . Il Proconfole irritato da tali parole, diede ordine, che fospesala per il capelli, la percuotessero nella faccia. E non ti balla , diffe Teonilla , che tu m' bai effollo cost nuda al pubblico? Ma con ciò non a me fola, ma alla tua madre ancoro , e alla forella tua bai fatta vergogna; perocche tutte fomo della fleffa natura.

Lifia le domando, a' ella fosse maritata, o vedova : e Teonilla rifpofe : Sono 22, anni che fon vedova; e per amore del mio Dio bo perseverato in quello Hato, macerando il mio corpo coi digiuni, e vegliando nell' orazione , dacebe abbandonai gl'idoli immondi , e imparai a conoscere il vero Dio . Aliora Lifia diffe ai carnefici : Radetegli con un rafojo la tefta, acciocchè così almeno a'arroffica, e abbia vergogna; e poi cingetela con un rogo (che è una specie di spino); legatela a quattro pali ; battetela per tutto il corpo con frufta ; poi mettetele ful ventre degli accefi carboni, e così muoja. Allorchè ella ebbe in mezzo a quefla carnificina renduto il fuo beato fpirito a Dio . i carnefici ne avvifarono Lifia , il quale comando, che il fuo corpo messo dentro d'un sacco, e frettamente legato , gettato fosse nel mare , ficcome fu puntualmente efeguito . Accadde il martirio di questi generosi campioni ai 23. d'Agofto dell' anno 285. Non fi fa quel che fosse del fanciullo, che su arrestato insieme con Donnina, e Teonilla.

Poiche le parole, che fi sono riportate nelle rifposte, che questi gloriosi Martiri diedero alle interrogazioni loro fatte dal giudice, sono per appunto quelle 1, ch' effi differo, meritano una particolar venerazione, perchè fi hanno da confiderare come parole messe loro in bocca dallo Spirito fanto, fecondo quella infallibile promess fatta da Cristo a' suoi discepoli : Quando farete condotti davanti i giudici , e farete dati nelle loro mani , non vogliate penfare a quel che dovrete dire , o come dobbiate parlare : perocche vi far à dato in quell ora , quel che doprete dire ; giacebe non fiete vor quelli che parlate, mo lo Spirito del padre volito celette, che porlo in voi 2. Ora da quefte parole, che poffiam dire divine, impariamo in che principalmente confifta la pietà criftiana, e qual fiz la maniera di refiftere ad ogni forta di tentazioni . Effa confitte nel diforezzare i beni, e i mali temporali, nel temere i mali eterni, e nell'amare gli eterni beni. Perciò quefti Santi non a' arrendono in mezzo a' più fpietati tormenti , perchè non vogliono eadere negli eterni tormenti, e in quel fuoco, che mai non t'estingue; perchè temono il fuoco eterno, che abbrucia il corpo e l' anima . Effi riguardano come un bene tutti gli ftrazi, che di loro fon fatti, perchè ziovano per confeguire l' oterna falute, e per falvar l'anima ; e però è un guadagno, dicono eff , patire per amor di Dio , ed è un teforo ineffimabile il morire per Crifto: e questo è ciò, che

Steamente è atile all'anima. Effi në meno apprezzano i beni di questi Terra, e quanto potiv vano dare i Romani Imperatori , perchè tutte ciò è temperate, e pote dara, laddore l'effere fedele a Crillo parta feco l'estrana faberçate. Ed ecco messi fedelmente iu pratica gl'insegnamenti divini di

Ne proessis giudiziali, come aneora nelle pubbliche conferenze, vi erano allora i Nosai, così detti dall'arte, che
prolava.
 (s) describe note, i quali registravano efassamente le parole, che fi disvanno, colla fiessa avalocità, con cui
fi perlava.
 (s) Matt. 10.19. 10.

Gesù Cristo, che dice a' suoi discepoli 1 : Che non vogliano temere coloro, che danno la morte al corpo, mache tentano quello, che può condannare il corpo e l'anima nel fuoco eterno; che dice loro 2, di rallegrarfi, perchè gli afpetta in Cielo una copiofa vicompensa; che fa loro sapere 3, effer meglio entrare nel Cielo con una fola mano, con un fol occhio, con un piede folo , che con tutti due i piedi, e con ambedne gli occhi , e con tutte e due le mani effere gettato nel fuoco; che è lo stesso che dire, effer meglio perdere qualfivoglia bene temporale per nonperdere i beni eterni . Queste infallibili verità avevano i ss. Martiri scolpite nella mente e nel cuore : e quefte medefime dee ogni criftiano imprimere altamente nell'animo fuo per imitare i loro esempi, disprezzando i beni e mali temporali per ischivare gli eterni mali, e conseguire i beni fempiterni .

## 24 Agosto. S. Audorno Vescovo. Secolo VII.

La Vita di queflo Santo Vescovo scrista da un Anonimo suo contemporanto è stata per la prima volta pubblicata dai Bollanassii sotto il di 24, d'Agosto.

S Ant' Audoeno, che da molti è chiamato an-che Dadone, e da altri Ovenio, fu figliuolo d' Autario, e di Aiga , persone non solo nobili, e ricche, ma dotate di tanta virtù, che dopo la morte loro meritarono d' effere onorate in atcune Chiefe come fanti . Audoeno nacque ful principio del fettimo fecolo in Sansi, luogo vicino a Soeffons ; ed ebbe la bnona forte di effere da' suoi genitori presto incamminato per la via del fanto timor di Dio, poichè appena in lui fpuntò l'uso della ragione, ch'effi gl' instillarono nell'animo l'amore della vera virtù, e gli proposero da imitare non già le persone, che fi fludiavano d'avansarsi nel Mondo, ma bensì quelle, che fedelmente fervivano 1ddio . Anai la fua buona madre per procurare a questo suo figlinolo le benedizioni del Cielo, avendo una volta ricevuto nella sua casa il celebre s. Colombano, glie lo presentò, e lo pregò a benedirlo, com' egli fece, mostrando di dare a quel tenero fanciullo un' anticipata caparra di quella fantità, a cui Iddio l' avrebbe follevato. Beati que' genitori, che in fimil gnifa s' affaticano, e s' industriano di ben educare i loro figlinoli! Non folamente effi adempiono l'obbligazione imposta loro da Dio, ma di più veggono ordinariamente il pregiofo frutte delle fatiche loro nella fantificazione de' medefimiloro figlinoli .

2. Così Audoeno pienamente corrispondendo alle cure de' suoi genitori crebbe felicemente nella virtà, per cui s'acquistò la benevolenza, e la stima di molti, e fra gli altri del Re Dago-

berto , nella corte del quale egli ottenne ben pretto cariche ragguardevoli . Concioffiache fu Cancelliere , o come altri lo chiamano , Referendario del medefimo Re, al qual uffizio era unita la custodia del Regio figillo, e su annoverato fra i più intimi suoi consiglieri . Quali fossero i pericoli, a' quali in tale ffato era esposto Audoeno, ognuno può agevolmente immaginarfelo. Egli era nel più bel fiore della gioventù; ftava in una corte , dove regnava una gran disfolutessa di costumi ; godeva la benevolenza del Sovrano ; amministrava una carica , che già porgeva frequenti occasioni di giovare , o di nuocere a molti, onde tutti lo riverivano, e gli fi moftravano offequiofi; il che fuol dare origine, e un dolce pascolo all' umana superbia, dalla quale poi procede ogni forta di vizj. Ma Iddio per preservarlo da 1ali perico-li, dispose, ch' ei trovasse alla corte il famoso s. Eligio, di cui s'è riportata la Vita al di primo di Dicembre nella prima Raccolta . Egli a'uni con effolui col vincolo d' una fanta amiciaia ; tenne aperte le orecchie a' fuoi fanti avvertimenti; e fi. moftro fedele a feguire i suoi esempi, benchè Eligio fosse d'una condizione assai inferiore alla sua .

3. Sotto si buona scorta adunque il nostro San . to schivando con felice successo tutti gli scogli, che da ogni parte lo circondavano, efercito il fuo impiego con illibata fede, e onorasezza, di maniera che ognuno ne prendeva esempio d' edificazione; tenne il suo cuore diffaccato dall' amore del Mondo, e pronto ad abbandonar tutto, piuttofto che tradire la fua cofcienza e perdere la grazia, e l'amiciaia di Dio; onde si può dire che effo viveffe nella corte quali come un fanto folitario nel deferto, Questo sì raro e singolar dono del Cielo fu in Audoeno frusto de' virtuofi esercizi, co' quali sotto la direzione di s. Eligio fu fempre attento a coltivar l'anima fua . Sebbene egli usaffe abiti ricchi secondo la condizione fua, e convenienti al grado, che teneva... nella corte ; fotto di effi però , e fulla nuda carne portava spesso un ruvido cilizio; digiunava frequentemente, e negava al fuo corpo ogni foverchia delicateaza . Quanto più si vedeva attorniato da' pericoli, tanto più fervidamente ricorreva a Dio coll' orazione, nella quale talvolta paffava preffo che le intere notti; e fi fortifi-cava colla lettura de'libri divini, e colla meditazione di quelle verità eterne, che fervivano a combattere più direttamente le tenzazioni, alle quali era esposto . Ond' è che spesso rivolgeva nell'animo suo la vanità , e brevità delle cose mondane, e all'incontro la grandezza immenfa e l'eternità de' beni celefti, a fine di disprezzat quelle, e desiderare e stimar questi. Riguardava le ricchezze come un deposito datogli da Dio nelle. mani per impiegarlo in benefizio de poveri, e perciò egli era verso di loro sommamente liberale. Ne fovveniva folamente col danaro, ma col credito eziandio, e coll'autorità, che godeva alla Corte ; di maniera che gli orfani, le vedove, e qualunque persona ingiustamente travagliata, e oppressa trovava nella persona sua un caritatevole e valido protettore. Con molto maggior fervore poi procurava, per quanto fi conveniva allo stato suo, d'ajutare il profiimo ne bisogni spirituali; onde con buona maniera, e opportunzmente correggeva i traviati, e tentava ogni mezzo per farli ravvedere, e metterli ful buon fentiero; al qual effetto egli fondo anche nn monaftero, che dal luogo, ov'era fitnato, fu detto di Resbac, ovvero Rebè.

4. Tale su la condotta, che per lo spazio di circa 20. anni tenne s. Audoeno alla corte de Re di Francia ; quando effendo venuta a vacare... nell'anno 639. la Sede episcopale di Roano, il clero, e il popolo di quella città lo chiefero a Clodoveo II. per loro Vescovo. S'arrendè Clodoveo alle loro iftanze, e bifognò che anche Audoeno vi acconfentisse, non ostante la valida refiftenza, che egli fece per fottrarfi da un pefo al formidabile. Bensì domando, ed ottenne almeno nn anno di tempo, si per prepararsi a ricevere la grazia dell'ordinazione episcopale, come anche per paffare intanto per tutti gli altri gradi degli ordini della Chiefa, come appunto fece anche a. Eligio, che nel medefimo tempo fu eletto Vescovo di Nojon. Ognuno può immaglnarfi in quali fanti efercizi Andoeno impiezaffe questo tempo, da lui destinato a rendersi degno, per quanto è poffibile, della grazia epifcopale, la quale riceve insieme con s. Eligio ai 21. di Maggio del 640. nella chiefa di Roano. Maravigliofi furono gli effetti, che nell'animo del fanto Vefcovo produffe la fagra ordinazione ; perocchè fi videro crescere in lui quelle virtà, ch'egli aveva già portate ful trono episcopale. Raddoppio le mortificazioni della fua carne , digionando consinuamente, concioffiacbè dopo il Vescovado non arrivò mai a levarfi la fame ; prendendo un breve ripofo fopra alcuni fasci di sermenti; portando al collo, e alle braccia certi cerchi di ferro, i quali mai non depose : laonde il suo corpo era divenoto sì eftennato, la fua faccia sì pallida, e dalle continue lagrime a) fcontraffatta, che il folo vederlo eccitava a penitenza . E pure tutto ciò pareva poco al a. Velcovo, perché fi teneva lempre davanti gli occbj i patimentl de' Martiri , la forte de quali egli fantamente invidiava, e le pene del principe, e capo di tutti i martiri Gesù Crifto . 5. Tali penitenze e mortificazioni lo rendevano sempre più disposto a sollevare lo spirito

alla contemplazione delle cofe celefti, a milifi a Dio con la fervente, e continua orazione, e a meditare le fagre Scritture, dalle quali attigoeva

le verità, che del continuo predicava al fuo po-Sec. Race. T. II.

polo, e le iftruzioni, che al medefimo faceva; nel che, come parte principalifiima del fuo ministero , su indefesso . Visitava diligentemente tutti i lnochi della fua diocefi, dalla quale gli riufcì d' effir pare del tutto gli ultimi avanzi delle fuperstizioni idolatriche, che vi rimanevano. l'abbricò nuove chiefe, deftinandovi de facerdoti per l'amministrazione de fagramenti, e della parola di Dio; e stabili da per tutto in una maniera affai decente il culto di Dio . Contribuì altresì alla fondazione di monasteri al d'nomini. che di donne, acciocche ferviffero come di porto a chi voleva scampare le burrasche del furioso mare del Mondo . Per le quali cofe , come anche per li miracoll , co'quali Iddio fi compiacque d'illustrarlo, egli divenne celebre non folamente nelle Gallie, ma la altre parti ancora, ove gionse la fama della fua virtà , e particolarmente in Roma . dove volle venire , quando era già molto avanzato negli anni, per appagare la fua divozione verfo i Principi degli Apostoli . Gionto in queita metropoli del Mondo cattolico l'anno 676. visito con fomma contentezza dell'animo foo i sepoleri de' più insigni martiri, e principalmente le confessioni de fanti Apostoli Pietro, e Paolo. davanti alle quali fi prottrava in terra, e con tal fervore, e con tanta copia di lagrime pregava pel bene della Chiefa, e per la confervazione, e dilatazione della criftiana Religione, che ne la-

fciava fenipre bagnato il pavimento. 6. Il fuo ritorno da Roma a Roano fo motivo di uno firaordinario giubbilo al fuo popolo, anzi a tutto il regno, che avea molto temuto di non più rivedere quelto fanto Prelato, attefa la fua grave età, e l' indebolimento delle foe forze, cagionato dalle continue fatiche, e dalle auftere penitenze. Ma con tutto ciò il Santo fopravviste ancora per alcuni anni, che impiegò, come aveva fatto di tutti gli altri, nel fervizio di Dio. e della Chiefa, e particolarmente nel comporre alcune gravi discordie nate fra l fignori della corte, dalle quali potevano derivare confeguenze affai funeste alla pubblica quiete: perocchè egli aveva ricevuto dal Signore un dono fingolar per fedare le diffentioni ,anche le più difficill , ficcome si vide allora massimamente, che gli riufcì di fopire goelle graviffime, che nell'anno 68 2. nacquero fra i principi dell'Auftralia, e quel della Neuftria 1. Per trattare quefta pace non ebbe difficultà il Santo, avvegnachè molto estenuato dagli anni, e dalle fatiche, di portarfi a Colonia, donde ritornando alla corte del re Teodo-

prico III., che allora dimorava a Clifci, luogo affai vicino a Parigi , fu foprapprefo da una violenta febbre, che l'avvisò del fine de' fuoi giorni . Il fanto Vescovo senza punto turbarsi, anzi pieno d'una fanta allegrezza prego il Signore, che fi degnaffe di liberario dall'efillo di quefto T do T

<sup>(1)</sup> Auftrafia fi chiamava quella parte delle Gallie , che è fituata tra il Reno , e la Mofa ; e Neufrafia quella , che e ura la Moja e la Loir a .

facolo, e di ammetterlo alla parfetta libertà de' figliuoli di Dio nel Cielo; il che gli fu conceduto ai 24. d' Agosto del suddetto anno 68 ;.

L'esempio di quatto Santo, cha in mezzo agli onori , alte ricchezze , e alla cariche , fi confervo fempra fedele a Dio, ficcome fervirà di confusione a chiuoque in fimili cose cerca la scusa de' suoi paccati ; così dee animare ognuno, che fi trovi in mezzo all'opulanza, a agli onori dal facolo, ad imitarlo. Mz ciò noo fi può fare fe non fi ufino quei mezzi, cha egli usò , cioè la mortificazione della carne , l' orazione , a la meditazione dall' aterne verità, le quali fieco proprie e adattate ad infinuare nell'anima quella giufta idea , che fi dee avere della vanità di tutti i beoi di questo Moodo. " Ma por troppo non... mancano di qualli , dice 1. Cipriane , che fanso no pompa delle loro ricchezze , e da' benl , » e fi credoco in libertà di fervirfene a loro ta-" lento . Ma fappiano primieramente , che " quello folo può dirfi ricco, che tal è na! Sim gnore per la copia delle virtà; a che i verì " beni fono folamenta gli fpirituali, i divini, i , celefti, che conducoso a Dio, a che in Dio n flesso goderemo senza timore di perderli par a tutta l'etaroità . I beoi all'incontro di quella , Tarra , qualunque effi fieco , che fi godono so nel fecolo, e che alla morte z' hanno neceffa-» riamente a lasciare, altro non meritano, che ", quel difprezzo, che a' ha da fare di tutto il
"Mondo, alle cui pompe, a delizie glà rinon", ziammo, allorchè paffammo par noftra gran n forte nel faoto battefimo , da figliuoli ch' arayamo di questo secolo, ad effere figlipoli adot-, tivi di Dio ,, . Chi giudica în tal modo de beni del Moodo, non poce in effi il fuo amora, e percio noo gli fono d'oftacolo al confeguimento dell'eterna faluta ; anzi facendone quall' ufo, che Iddio comanda, se ne forma una corona di meriti pel regno da' Cieli .

25. Agosto. S. Genesio d'Arles Martire. Secolo IV.

Gli Asti di quello s. Martire fono fini compilari di un Autore affai greve del quarto Secolo, che fi crete esferei le cleire s. Peoline di Nola . Elsi fono ripronessi usa Reinare nella Rescolta étgli Asti finieri de Martiri pag. 471, dell'ediprone di Verona.

D 1 dee fanti Genazi martiri fi fa manzione la questo giorno nel Martirologio Romano di Uso di effi fu Commediante di professione, e da Dio in maniera mirabile coovertiro, lossifi il martirio in Roma, di cui s' ri portata ia ftoria nella prima Racolta delle Vinte de Santi a la q. d'Agofio L' altro a, Genessio fu Notajo, a cittadino di Arles, del quale ora famo per narrare igenerosi combattimenti par la Yode di Critico, e la 1glo-

riofa vittoria, che riportò . Quelto s. Genefio adunque ebbe per patria la città d' Arlez, e nel primo fiore della sua gioventù fu ammesso nella compagnia de' Notaj, ai quali apparteneva fra l'altra cofe, lo fcrivere per via di note, ovvero cifre, le aringha dagli avvocati, e le interrogazioni de' giudici colle risposte de' rel , e la senteure de' medefimi gludicl, oel tempo ftesso e colla medefima valocità, coo cui arano pronunziate. L'efercizio d'una tal professione su per s. Genefio l'occasione del fuo martirio. Conciosfiachè dopo effara ftato più volta spettatore degli orribill tormenti, che si facavaco foffrire ai martiri; un giorno, meotre fecondo il fuo uffizio doveva registrare davaoti al gludice la pubblicazione dagli aditti fanguinari della perfecuzione contre de' Criftiani, ebbe orrore di fegnara colla fua mano quelle ferali parole; e nel tempo ftaffo, che ritenne la fuz mano dal prefizre il fuo mioiftaro a tale iniquità, propose nell'animo fuo di voler in avveoire far pubblica professione del Criftianefimo .

2. Prese pertanto le tavolette, fopra le quali egli scriveva, le gatto a' piedi del giudice, condannando liberamente, e quegli empj editti, e le inique fentenze contro de Griffianl , a altamante proteftandofi, ch'egli pure era, e voleva essere Criftiano, senza punto temere i crudeli tormanti, a' quali s' esponava con quella sua dichiarazione . Rimzfe il gludica attonito, e flupefatto, vedendo uscire un difensore della Fede dal numero degli fteffi miniftri del tribunale. Rivolfe pertanto contro di lui tutto il suo furore, e tutti gli affanti altrazi fi moftrarono intchi zlia fua rovina . Il giudice comandò, che fosse arrestato per fare contro di lui il processo, e condannarlo ; ma il Sauto ebbe modo di fottrarfi colla fuga alla rabbia del Tiranno, e fi nascose per eseguire il comandamento di Crifto, che dice : Se pi perfeguiteranno in una città , fuggite in un' altra . Lo Infeguirono gli efecutori della giuftizia..., ma non aveodo potuto ritrovarlo, il Giudice diade loro ordine, che ovunque fi parzse loro davanti, fenz' altro giudizio lo metteffero a morta . Rifapusofi dal Santo o par fegrato avvifo, che glia ne fossedato, o par la fama, che se na sparfe , quaft' ordine inumano dal Giudica , ando vagaodo di luogo io luogo per rendere vane lericerche de' suoi persecutori , non già perchè l'anime fue non fosse pronte a morire, ma parchè temava l'infermità della fua carne .

3. Era allora Genefo femplice Catecumano, evadendosi espoño ad un continuo pericolo di perdere la vita, ardantemente bramava di conferemare vie più la lua Fede con esfere, prima di morira, rigenarato a Critico colla acque del fanto Battefimo. Perciò dopo qualche tempo se-ce fepretamente ritorno ad Arte, p epr mezto d'alconi fuoi confidenti amici pregò li Valcovo della città da amministraggi il Battefimo. Ma

questi o perchè il tempo non glielo permettesse, o perche ancora non ben fi fidaffe della fua ftabilità nella Fede, differì ad efaudire i fuoi voti , confolandolo però con fargli fapere, che lo fpargimento del langue per Crifto avrebbe pienamente fupplite le veci del fagrofanto lavacro. Di fatto non ando guari, che Iddio avendolo già renduto idoneo alla vittoria, dispose, ch' egli ottenesse la corona del martirio . Fu adunque Genesio sorpreso un giorno da persecutori, che erano avidi di sfogare contro di lui la loro crudeltà , in un luogo , ove non avendo altro (campo che gettarfi nel fiume Rodano , vi fi getto dentro, e lo paísò felicemente a nuoto. Ma lo raggiunfero full'opposta ripa del fiume i persecutori , e con un colpo di fpada gli troncarono il capo, onde fciolta la fua beata anima da' legami del corpo mortale, se ne andò colla gloriosa palma del martirio a regnare nel Cielo per tutta l'eternità . Non fi fa l'anno del fuo martirio , benchè probabilmente fi creda che ciò feguiffe nella perfecu-

zione di Diocleziano. 4. Divennero tofto celebri due luoghi in memoria del fanto Martire, quello cioe di là dal Rodano, dove gli era stato reciso il capo, e ch'era rimafo bagnato del fuo fangue, e l'altro di quà dal Rodano, dove fu trasportato, e seppellito il suo beato corpo. In ambedue questi suoghi Id-dio operava innumerabili miracoli, che facevano ogni di più crescere la fama del Santo, . moltiplicavano il numero delle persone , che concorrevano a venerarlo, e ad implorare la fun efficace intercessione appresso il sommo Signore del Cielo , e della Terra . D'uno di questi miracoli fu testimonio oculato s. Ilario vescovo d' Arles, che poi pubblicamente lo raccontò in una fua Omilia: ed è in fostanza il seguente . Nel giorno della festa del Santo nell'anno 427. o 428. era allora Vefcovo d' Arles s. Onorato ) un' infinità di popolo e della città, e de luoghi circonvicini andava a vifitare il luogo del martirio, e l'altro del sepolcro del glorioso martire; e sic-come era d'nopo a quest'effetto di passare il Rodano, così fopra di questo siume v'era nn ponte fatto di barchette . Or accadde, che questo ponte, forse per la moltitudine della gente, che v'era fopra, all'improvvifo fi ruppe, allora appunto, che s. Ilario, che racconta il fatto, aveva metto piede a terra; e tutti coloro, che lo paffavano, caddero in quelle acque profonde non meno che rapidiffime. Un al funelto accidente riempì di fpavento tutta la città. Ma ll fanto Vescovo Onorato, e tutti quei, che fi trovavano nel fiume, avendo implorato l'ajuto di s. Genefio, ne provarono tofto l'efficacia, e gli effetti meravigliof, polchè tutti giunsero a falvamento, senza che nè pur nno periffe, anzi fenza che nessuno ne folfritte qualfivoglia minimo danno. Laonde la. maggior parte di quella gente corfe subito al luogo del martirio del Santo a rendergli grazie del favore ottenuto.

Dh quanto preziofe fono le piaghe de'Mar-" tiri ( dice s. Eucherio , o chiunque altro fia l'antico autore di una belliffima Omilia in lode di questo Santo, pubblicata sotto il nome di Eufebio Emileno ) ,, quanto gloriofi fono i loro com-» battimenti ; poiche vincendo i tormenti , e 22 trionfando della morte, dopo una leggiera affli-" zione ottengono un' abbondante ricompenía! " Sono ftati afflitti negli oechi degli uomini , per , effere glorificati nel cospetto degli Angloli; e " hanno dato volentieri una vita breve per ot-" tenerne da Dio nna , che non avrà mal fine . " Ammiriamo pare quetti grandi nomimi , ma , non ci dimentichiamo, ch'effi pure come uomi-" ni fono viffuti in nna carne fragile e inferme " ceme la nostra, e però feguitlamo per quanto 20 c'è poffibile la loro Fede, imitiamo la loro " virtà , colla quale disprezzando le caduche ter-, rene cofe, hanno fatta violenza al regno de' " Gieli . Effi hanno superato i dolori del corpo : " e noi superiamo le passioni del cnore, che in-" fertano i nostri costumi. Esti hanno vinto i n tormenti; e noi vinciamo i vizi. Effi hanno , avuto orrore di fagrificare al demonj ; e noi " deteftiamo ogni malizia, l' invidia, le mor-39 morazioni, le contese, come tanti sagrifizi profani . Perseguitiamo in noi steffi i peccati, " e la iniquità; espugniamo la superbia, debel-, liamo l' lra ; e così noi fteffi faremo i perfecun tori infieme, e i martiri; e per mezzo d'una 20 condotta fanta, e a Dio gradita acquifteremo " la gloria d'un nuovo martirio, che fi confu-" ma non già colla morte della carne, ma colla " mortificazione della vita carnale e vialofa; 33 onde fi possa dire di noi ancora come de' Mar-., tiri: Preziofa è negli occhi del Signore la morte , de' fuoi Santi , .

### 26. Agosto.

### S. ZEFFIRINO PAPA, E MARTIRE.

#### Secolo III.

Da Eufebio , e da altri antichi Storici ecclesiafici fi rica-A Estitoto , 8 un universature storric recorressors, provano le notici e appartenenti a questo fonte fon ocurioce, le quali tatte fono riunite dal Tillemont nel tom. 1. delle Memorie per la Storia ecclejustica lib. 5. s. vada anche il Card. Ori nella Storia ecclejustica lib. 5. s. s. s.

N EL tempo che la Chiefa, e particolarmente la Romana, era agitata efternamente dal furore della perfecuzione di Severo, e internamente dalle frodi degli eretici, fu collocato fanto Zeffirino fulla cattedra di s. Pietro, rimafa vacante per la morte del fommo Pontefice e. Vittore . Queft' affunzione di Zeffirino al fommo Pontificato fi crede più comunemente che seguisse ful principio del terzo fecolo, cioè l'anno 201. ovvero 202., e fi vuole ancora, che la fua elezione fosse accompagnata da un prodigio, con esse-T 2

re difecți fopra dei foo capo lo Spirito fanto la forma di coloniba, come fi ha da Eufejbio che accadde neila perfona di a. Pisbiano. Ma commaque fia di queffo probligio, egili cervo, che il mo partico probligio, egili cervo, che il mo pafore della fia Chiefa, e che dai divino fipriro fia guidato nell'amministrazione dei foo ministero. Conciodiache nie egil punto "arterri per la perfecciono dei pagnia, ne fi rienne dai per la perfecciono dei pagnia, ne fi rienne dai fiane novità il fioa appoliolico zelo 5 onde come buon pafore fon abbradono le fee peccorile, quand'ermo in perfecio d'effere divorate dal ludya, ni perfectivo dal nociri e veleno faccio.

2. Era già ftato dal Papa s. Vittore fcomonicato i' empio Teodoto Bizantino, che fra gli altri fuoi errori negava la divinità di Geau Cristo; ma i feguaci d'una tale empietà, detti dal loro aotore Teodoziani, andavano ancor baldanzofi, e fi fludiavano fempre d'accrescere il loro partito . Il Pootefice a. Zeifirino s'oppose loro con totto il vigore, e con tutta la forza della fua aotorità, di maniera che gl'ifteffi Teodoziani gli rinfacciavano a sua gran gloria, che con troppo ardore softenesse la divinità di Gesú Cristo . Pel qual motivo egli ha meritato d'effere annoverato fra i più celebri impugoatori delle erefie,e fra i più intrepidi difensori della dottrina della Chiesa cattolica . E per verijà qual foffe l' impudenza. de'Teodoziani in Roma a' tempi di questo fanto Pontefice, abbastanza si rileva dal seguente fatto , che così è narrato da uno Scrittore contemporaneo, e fora anche testimonio oculato, fecondo che lo riporta Eufebio inella fua Storia ecclefiaftica.

3. Era in Roma nn certo Natale, il quale nella perfecuzione di Severo aveva in faccia ai giudici del fecolo, e fra i tormenti gloriofamente confessara la Fede di Gesà Cristo . Ma poi , lasciato libero, come talvolta accadeva, fu da Afclepiodoto, e da Teodoto, discepoli dell' altro Teodoto Bizantino, invitato coll'offerta d'uno ftipendio di certa annua fomma di danaro ad effere Vescovo, e capo della loro setta. Il misero Natale, dopo aver trionfato de fupplizi, fi lascio vincere dall' intereffe, e dall' ambizione, uè ebbe orrore di comparire alla refta di quella empia fetta . Ma il Signor noftro Gesù Crifto , acciocchè non perific fuori della Chiefa chi era già flato confesiore del fuo nome, più e più volte gli apparve nel fonno, riprendendolo di questo fno enorme fallo. Non facendo Natale alcun cafo die queste apparizioni (tanto era il suo cuore adescato dall'ambizione del primo posto, e dalla enpidigia del danaro, che fuol effere a molti occasione di rovina!) fu finalmente per tutta ona notte dai fanti Angeli afpramente flagellato .

4. Fu per lui questo gastigo una salutevolemedicina. Conciossachè alzatosi la mattina se-

guente affai per tempo, e vestitosi di facco, e fparfafi ful capo della cenere , ando a gettarfi a' pledi del fanto Pontefice Zeffirino, versando dagli occhi un profluvio di lagrime : e profirandofi eziandio , e abbracciando le ginocchia di quanti erano prefenti , e cherici , e laici , moftrava a tutti i fegni delle percoffe, ond'era ftato punito, e le cicatrici delle piaghe fofferte per la confessione del nome di Gesu Cristo; e con grande nmiltà implorava fopra di fe la divina mifericordia, e quella della Chiefa. Quefto fpettacolo, che, come dice il fopraddetto Scrittore, fe fosse accaduto in Sodoma, avrebbe forse potu-to eccitare a penitenza gli abitanti di quella infame città, mosse a compassione tusti tanto ecclefizitici, quanto laici, che vi fi trovarono prefenti; onde Natale dopo molte preghiere, amiliazioni ottenne d'effere reintegrato nella comonione della Chiefa.

5. Ebbe adunque a Zeffirino la confolazione non folo di vedere ritornata all'ovile quefta pecora traviata, ma di fervirsi ancora di un s) celebre e prodigioso avvenimento accaduto in chi faceva la figura di capo de' Teodoziani , per allontanare sempre più il soo popolo dal cadere nell'abisso di quell'empietà , e per ridurre e riunire al seno della Chiefa molti di quelli, che se n'erano dipar-titi. Ebbe ancora il fanto Papa la consolazione di vedere reftitnita la pace alla Chiefa dopo la morte di Severo, feguita l'anno att., per l'innalzamento al trono imperiale del fuo figlinolo Antonino Caracalla, il quale non fu punto avverso a' Criffiani . Si dec altresi annoverare fra I motivi di fpirituale contentezza, che ebbe quetto fanto Pontefice , la celebre conversione dal gentilesimo alla criftiana Religione di Cecilio , accaduta nel tempo del foo pontificato per opera di un certo Ottavio, come diffusamente si narra nel dialogo di Minozio Felice intitolato l'Ottavio. ove fi riportano le obbiezioni, che i Gentili facevano contro del Criftianefimo , talmente dileguate, e le verità della noftra Religione si fodamente flabilite, che Cecilio fenz' altro indugio vi fi arrende, e fi confesso vinto ; contento, che nel tempo fieifo, in cui Ottavio trionfava di lui, egli trionfaffe del fuo errore, come più a lungo a'è detto nella Vita del medefimo a. Cecilio, riportata ai 3. di Giugno in quefta Seconda Rac-

celles. 6. Ma da quello fleflo Dialogo fi pub chiaramente saccogliere in qual maniera viewlitto 70 conconfigurato fallori to malifine, chi vali fleflo praticava, e infeguava a fino popolo. "Qui Grijbani," diaco Ottavio a Cestifio, fanto patile main apparare, e filo nall' citrara, main merità, e nel corte. Luttivi convili fanto metti, pi poli precede son ci cambi convili fanto metti, presenta sono ci mai; ma competinoro la milita ciligria calla gravio, a ca dispri calla; e cel curey amade, pi calla. "Se-

il numero de' Crifliani ogni giorno i' accrefce , ciò deriva dal genere di vita lodevole , che teniamo . L' unico fegno, a cui fcambievolmente ci riconofciamo, ¿ l' innocenza, e la modeffia . Ci amiamo gli uni con gli altri , e non fappiamo odiare chicchefia ; ci chiamiamo col nome di fratelli , perchè ci riconofciamo tutti figliuoli dello Reffo unico Signore Iddio . partecipi della Heffa Fede , e coeredi della Heffa (beranza . Sono piene le carceri di voi altri , o Gentili, per mitfatti commeff; ma non vi troverete ne pure un Criffiano , fe pure egli non è un apostata , o defertore della fua Religione. La povertà non è per noi un'ignominia,ma una gloria , perche ficcome l'animo fi rilassa pel luffo,cort firoffoda colla frugalità. Sebbene come può effer povero chi non ba alcun bifogno , chi non defidera laroba altrul, chi è ricco di Dio? Luegli pinttoflo è povero , che poffedendo molta roba defidera averne di più . . . E ficcome un pellegrino, che fa viaggio, tanto è più felice , quanto è più fearico ; così meglio compie il viaggio di quella vita verfo la celette patria, chi fi trova leggiero, e fpedito per la fina poverta , che chi geme fotto il pefo delle ricchezze . Se noi credeffimo utili le ricebezze, le domanderemmo al Signore, il quale effendo padrone del tutto, potrebbe pur condificendere in qualche parte alle nottre fuppliche. Ma noi vogliamo piuttoflo disprezzare le riccherre, che poff-derle ;e in vece di effe bramiamo l' innocenza , e con maggior illanza chiediamo la pazien-24 , e le altre virtu, che conducono al poffeffo dell' eterna felicità .

7. Non abbiano sociità di altre particolari sioni di a Zefficino, le quali previon ofi può dabitrae, che non fisno hate tutte glorisle, a degre di ni feccifore dal principe degli Apolto-degre di ni cetto del principe degli Apolto-di ali circa dictisfiatte anni, affendo motro fecconò in più probabile poinose il mon 18. Sebbene ggli finisi i foni giorni, affendo ia Chifafa in pare, cattavità d'anotta cono dibartie, parché, cattavità d'anotta conotta cono dibartie, parché, ven. Cardinia Baronio, e l'alta seilmen degli enconòpiene de none di Grai Cirlis bamo jiferto de di primetti alta perita del meta di Grai Cirlis bamo jiferto de primetti nella peritari colle previoner come non i può diabitre e che ne fielifica. Selficino malla lunge e no in para i girma line, a con primetti alta peritari con producto peritari nella primetti nella pr

No iniamo dal fatro di Natale qui fogra marrato, impariamo quanto fia vero quel che altea i Aguilgo, choi, che i più percello i latea i Aguilgo, choi, che i più percello i ci miella i comaggire cantel dabbissona da gib guarderei, quandre i alletta ad omario, che quanto ad che, cape prigiutti, e per mi di rego qui sipra, di Gesà Citto in faccia si tiranni, in mezzo aitromenti, e i vittà adi con della morte, che gii forvatava; che tutto il Mondo con quanto ha di forvatava; che tutto il Mondo con quanto ha di care di fedela i alto Dio. Ma quando il Mondo. gli fi moftro favorevole , e gli offer) i fuoi beni fallaci, cede a' fuoi inviti, e non ebbe difficoltà di tradire la fua coscienza, e farfi capo d' un'eretica fetta. E talmente refto invifchiato il fuo cuore dall' amore d'un misero interesse, e dall' ambizione del primo posto, che a liberarnelo non farono giovevoli le replicate apparizioni di Gesà Crifto, ma vi volle quel terribile gaftigo, che gli diedero gli Angioli . Piaccia dunque al Signore, continua a dire s. Agostino, che coloro, i quali vedono, e conofcono la fallacia de' beni di queflo Mondo, e gemono per la forza, che effi banno fopra del notiro emore, possano stampare da loro lac-ci, e vincere le loro lusingbe: il che senzala grazia di Dio non fa mai la volontà umana. Quelta grazia pertanto, foggiunge il s. Dottore, chiediamo con grand'iffanza al noftro divin Salvatore, acciocchè in tal maniera passamo per li beni temporali, non attaccando ad effi l'affetto, che non perdiamo gli eterni; al qual effetto ci gioverà il tener forti le maffime della Fede , che infegno, C pratico s. Zeffirino.

### 27. Agosto. B. Giuseppe Calasanzio. Secolo XVI. e XVII.

Il Padre Vincenzo Talensi di s. Filippo Neri Sacerdose dell'Ordine delle Scoolel'le ha feritto con molta diligenza la Vista di quello Besso; ricovandola de proceff faste la fua canonizzazione, e da altre Strittore menestriche, e da decumenti originali, confervati nell'archivio della de decumenti originali.

RA gli nomini illustri, che pel bene spiri-tuale di molti Iddio sece siorire in Roma nel fecolo decimofetto, e decimofettimo, uno fu il beato Giuseppe Calasaurio. Egli nacque in Peralta , castello del regno d'Aragona , e diocesi d' Urgelle, agli undict di Settembre del 1756., di Pietro Calafanzio, e di Maria Gaftonia, ambedue ragguardevoli non meno per la nobiltà della flirpe, che per la criftiana pieta. Il Signore diede a Giuseppe un' ottima indole, e un ingegno perspicace; e prevenendolo fin da fanciullo colle fue celefti benedizioni lo tenne lontano non folo da ogni vizio, ma ancora da quelle puerilità, che fogliono effere comuni a' fanciulli . S'applico Giuseppe secondo l'indirizzo de suoi genitori, a' quali fu fempre ubbidientiffimo , allo ftudio delle belle lettere in Eftadilla, poi a quello della filofofia, e del gius civile, e canonico nell'Università di Lerida, e finalmente a quello della teologia, prima in Valenza, indi nella celebre Univerfità d' Alcalà . L'applicazione alle scienze. però non diftolle mai il suo spirito dall'atten-dere con serietà maggiore alla cultura della pietà, a cui debbono effere principalmente rivolte le mire di un Criftiano : nè il fervore della giovanile età, nè i pravi elempi d'altri giovani, mal

lo fe-

lo fecero torcere dal dritto cammino della viria perchè gli femper cercò di figgire oggi occidone, sol aggi compagnia pericòdia; tenne moriente, fa salida mel reducirente periodia; tenne moriente, fa salida mell'ordinone, quali frequenza del fecramenti, nalla lettera fipirimale pipocimiente del periodi de

ventà. 2. Desiderave Giuseppe di consacrarsi a Dio nel fervizio della Chiefa , e però ottenne dal padre la licenza di prendere la prima tonfinra , che gli fu conferita dal fuo Ordinario agli II, di Aprile del 1575,; e jn quefte occasione il fanto Giovane fece voto di perpetua verginità, per offervar il quale ebbe poi molto da combattere . Perocchè il padre, poichè gli fu morta le moglie, cominciò a ftimolarlo con grande iftanza ad eccafarfi . giacche egli era l'unico figliaulo maschio, per cui fi potefie confervare la famiglia.Giuseppe adoperò tutti i mezzi possibili per distogliere il padre da questo pensiero; ma vedendo riuscir tutto in darno, raddoppiu le sue orazioni a Dio, pregandolo per la interceffione della fentiffima Vergine, ad aprirgli la strada di uscire dall' imbarazzo, in cui fi trovava, e mantenere il voto. che aveva fatto. L'efaudi il Signore, e gli mendo una malattia a) grave, che lo riduffe agli ultimi confini della vita. Ridotto a tale effremità. e già disperato da' medici, ottenne dal padre la ermiffione di obbligarfi con voto a farfi facerdote, se Iddio gli restituiva la fanità . Fece il voto, e immantinente guari; onde pleno di giubbilo, e di gratitudine a Dio per la doppia grazia concedntagli e della fanità, e di poterfi far Sacerdote, pensò subito ad effettuare questo suo de-siderio, che su perfettamente compiuto si 17. di Dicembre del 1582., nel qual giorno il Vescovo d'Urgelle gli conferi il facro Ordine del Presbiterato . Innaizato Il besto Giuleppe a quelto fublime grado, fi ftudiò colla grazia di Dio di vivere in una maniera veramente degna di effo; e però accrebbe tneti i fuoi efercizi di pietà, a'accele di maggior fervore, e fopra tutto a' applicò a quegli uffizi, che conveniveno al fuo carattere: onde e differenza di tanti altri Sacerdoti, che credono d' aver adempiato ogni loro dovere, quando hanno dette la Meffa, e recitato l'Uffiajo, agli predicave, iftruiva, e confessava con molto zelo, illuminato dalla fcienza, e animeto dalle carità. Riconosciuto ben presto il suo merito, fu dal Vescovo d' Albarazine, che poi passò al Vescovato di Lerida, e dal Vescovo d'Urgelle adoperato in diversi uffiaj importanti, cioè di Teologo, di Confestore, di Elaminatore, e di Regolatore del Clero, Fu anche incaricato di vifitare una

gran parte la più afpra e la più fcofcefa della diocefi d' Urgelle, e finalmente fu fatto Vitario generale dell'ifteffo Vefcovo d'Urgelle, che lo avova già provveduto di un ricco benefizio, e di una

ragguardevole Pieve, detta d' Ortoneda . 3. Si fparfe da per tutto la fama della fcienza, virtà, e prudenza mirabile del fervo di Dio, ficchè giunfe fino all' orecchie del Re di Spagna Filippo IL, il quale formò di lni nn alto concetto, e in diverse congiunture avendolo dato a conoscere, ognuno gli presigiva l'esaltazione a qualche ragguardevole Vescovado. Ma il beato Ginseppe iu vece di secondare queste disposizioni, che il Mondo avrebbe chiamate fortunate, e favorevoli, panso di troncarle affatto coll' abbandonare le Spagne, e venirsene e Roma, dove già da qualche tempo si sentive interiormente da iffinto celeffe invitato , A questo fine rinunzio il Vicariato, e i benefizi ecclefiaftici, che poffedeva, rifervandofi per configlio, e con approvazione del suo Vescovo una pensione sopra di essi: de suoi beni patrimoniali poi , de' quali per la morte del padre era l'unico erede, parte ne diede a poveri, e il reftante lo divise fre due sue sorelle maritate, ritenendo per se un conorno affegnamento fino a tento che Iddio non gli avesse fetto chiaramente conoscere qual effer dovesse la sue sorte .

4. Dato festo in tal guifa a' fuoi domestici affari ; a'imbarco ful fine del 1501. a Barcellona , e con prospera navigazione giunse a Civitavecchia; donde a' piedi, e vestito da povero pellegrino se ne venne a Rome, talmeute ansioso di venerare i fantuari di questa capitale del Mondo cartolico, e maffime il sepolero del Principe degli Apostoli, che sebbene egli entrasse in questa città nel tempo appunto, in cui il sommo Pon-tefice Clemeute VIII. prendeva colla solita pom-pa il suo solenne possesso, pure non si curò di vedere nè meno di passaggio una tale funzione, ma a dirittura fe ne ando alla bafilica Vaticana per appagare la fua tenere e fervorofa divozione . Era pensiere di Giuseppe di starfene in Roma nascoso a tutti, e intefo unicamente a feguire la voce di Dio ovungne l'avefie chiamato . Ma l'Agente del Vescovo d'Urgelle, informato con preventive lettere di quel Prelato della venuta in Roma del Calafenzio, e della fina non ordinaria dottrina, e pietà fingolare, uso molte diligenze per rinvenirlo, e trovatolo, lo fece conoscere al Cardinale Marc' Antonio Coloona , al cui fervizio egli flava, e da cui era molto favorito. Riconofrendo quel Porporato il merito grande del beato Giuseppe, gli assegnò sabito l' abitazione nel suo palazzo, lo dichierò fuo Teologo, e gli attido la direzione spirituale del Principe D Filippo suo pronipote, e poi anche l' Infpetione fopra tutte la fina famiglia nelle cofe appartenenti alla pietà .

ç, Corrifpose il servo di Dio nell'adempiere tutte queste incumbenze all'ospettazione, che si eveva della sue abilità; me superò di gran lunga. la concepita opinione della fua pietà, tanto fu auftera, e mortificata la vita, ch'egli menò in. mezzo ai comodi, che abbondevolmante gli fomministrava la riconoscenza, e la generofità del Cardinale , cui ferviva ! Non mangiava fe non una volta al giorno, e per lo più folo pane, fenza bere mai vino. Impiegava ordinariamente la metà della notte nell'orazione, e meditazione, e per quattordici anni continui pratico di vifitare quanto più spasso poteva le sette Chiese, cominciando questo divoto viaggio alcune ore prime del levar dal fole . Vifitava ogni giorno gl' infermi negli Ofpedali: portava fulla nuda carne un ruvido cilizio, a alle rani una cinta di ferro armata di acute punte . Rade volte prendava quel brava fonno, che gli era necessario par vivere, coricato nel letto, ma o in ginocchioni, o appoggiato col capo a una tavole, o diftefo ful nudo fuolo . S' afcriffe ancora a divarfa Confraternita, come a quella de' fanti Apostoli, della Dottrina Criffiana, della Stimmate, del Suffragio, dalla fantifima Trinità da' Pellegrini , foddiafacendo alle incumbenze di ciascheduna di esse colla maggior efattezza possibile , di maniera che ferviva a tutti gli altri confratelli di luminofifi-

mo elempio . 6. Ma l'opera principale, per cui lddio aveva fatto venira a Roma questo suo Servo, era-lafondazione delle Scuole pie . Egli aveva già dato un mirabile faggio dalla fus aroica carità verfodel Profilmo in congiuntura del male contagiolo, che nal 1 106. infesto Roma e vi fece in ogni ordine di persona luttuose firagi . Perocchè il beato Giuseppe in tale occasione andava girando per queiluoghi della città, dove il male maggiormente infuriava, racando ai povari infarmi da mangiare ; gli affiftava na bisogni lore spirituali; ascoltava le Confessioni loro; gli ajntava a ben morire; e giunfe fino a portare fulle proprie. fpalle alcuni de loro cadavari alla fepoltura ; aulia più bramando, che di confumare la fua vita in onora del fuo Dio nell' efercisio di quette onese di mifericordia, tanto raccomandata da Gesù Crifto a' fuoi feguaci , Or mentra questo fam' Uomo andava per le case de poveri per sollavarli, ed ajutarli, come a'è detto, ebbe campo d'offervare , che tanti miserabili giovanetti sparfa per Roma , per mancanaa d' aducazione , d' iffruzione criftiana, crefcevano ne' vizi , e nella diffolutezza ; onde penzo, che opportuno rimedio a tanto male farebbe flato l'efibir loro la scuola gratuitamente. Perció dopo aver tentato in darno e presso i pubblici maestri de' Rioni di Roma, e presso altri Raligiosi, per trovare chi s' addoffaffa questo paso, conobbe effera volontà di Dio, ch'egli intraprandese quest'opera cotanto lodevole , e vanteggiofa . Aprì dunque nel 1597. la fcuola in due camere, vicino alla fagreftia di s. Dorosea in Traftevere ; indi crascende il namero degli Scolari, la trasporto in diversi

leoght di Roma, fachè la fabiti vicino a. P.a. rateo in ma plasto, ch' eglic compo à quatto fine per lo grano di diccimia fondi. Egli chiera riccimia fondi. Egli chiera per lo grano di diccimia fondi. Egli chiera mome fi compressaddi ciferti il fio no d'iltraire quei, che vi concorrerato, non folo nella lettere, ma ancora emolo più nella pierà. Sulle prime cheb due facerdori per compagni, quai prime cheb due facerdori per compagni, quai prime cheb due facerdori per compagni, quai predi artima menti, quali ando moltiplicane do a milora che crefere si momero degli ficolari; quai mandi giu gaffiva un convareo il ono-ratio, impiegando in civit gli affiquamenti colo di immofian de perfona pie e faccioles.

7. L'efempio del beato Giuseppe mossa altri buoni facardoti ad unirfi a lui nal caritatavole ufiaio d'infagnare alla povera gioventà, onde nell' anno 1600, tutti quefti buoni operaj a' adunarono infiame nalla medefima cafa, e coll'approvazione del fommo Pontefice Clamente VIII. formarono nna Congragazione di Preti Secolari, de' quali era capo, e Superiore col nome di Prefetto il beato Giuseppe, il quale allora lascio l'abitaziona, che fin a quel tampo aveva goduta nel palazzo de' fignori Colonna, perocchi dopo la morte del Cardinal Marc' Antonio, agli ara rimafo colle medefime incumbenze apprefio del Cardinale Afcanio, nipota dal defunto. Non è cofa facile il ridira con quanta carità , e umiltà il nottro Besto s' implegatie in quatt' opera di pietà. Egii andava per la firada a raccorre i fanciulli , e con la fue maniere dolel a affattuofe li conduceva alla scuola: delle diverse claffi , ch' effi sormavano, prendava egli per fe la più faticofa, quella maffimamenta, dov'arano i più poveri; fpendeva molte ore dalla notte (giacchè tutte quelle-del giorno erano per lui impiegate nell' lufegnare, e in altri divoti efercizi ) fpendava, dico, molte ore della notte nel preparare elemplari, e composizioni per ajuto degli altri maestri: scopava da se medesimo le schole, e a'occupava in altri ufizj anche più vili ed abiatti . Dava poi liberalmanta a'poveri e carta , e calamajo , a libri , e tutt'altro, di che abbilognavano per lo fludio, e a prandeva una cura fingolare del profitto spirituale di ciascuno di tanti Scolari, insegnando, e facendo infegnar loro la dottrina criftiana, infinuando ne' loro animi inaffirme di pietà, efortandoli all'efarcizio dell'orsaione, e alla frequenza de'fanti Sacramenti, e procurando di tenerli lontani da egni pericolo di peccato, a particolarmente dall' andare in luoghi pericolofi ; al qual fine, licenciati ch' erano dalla fcuola , egli andava ad eccompagnarli alle cafe loro, come facevano gli altri fuoi compagni, e come ora

continuano a fara i suoi Religios.

8. Il Signore spandeva largamante la calate rugiada dalla sua grazia sopra le fatiche di quefio suo Servo, onde se no vedevano frutti mi-

rabi-

rabili; e rendendosi per questo messo vie più nota la fua fentità, molti de' primari perfonaggi di Roma formarono di lui alto concetto, e presero protezione delle Scuole Pie da lui introdotte ; e vi fu chi voleva procurargli pingui benefizi , e cospicue dignità della Chiesa ; ma egli come vero umile le ricusò fempre coftantemente. Intento se gioiveno i buoni al vedere il vantaggio spirituele e temporale, che al pubblico, ed ei priveti ridondava dal pio litituto del beeto Giuleppe, ne fremeva all'incontro l'inferno, che tutte adoperò le sue macchine per diftruggerlo, e annichilarlo. Sollevò primieremente contro del Servo di Dio i Meeftri pubblici de' Rioni, che con mesnoriali pieni di calunnie ricorfero e Clemente VIII., poi a Paolo V. fuo successore, reppresentando a questi sommi Pontefici tutto quel mele, che loro fuggerive la paffione in pregiudizio delle Scuole Pie, e dell'Ititutore delle medefime. Ma Clemente VIII, evendo destinato alla visita delle Scuole Pica i due celebri Cardinali Baronio, e Antoniani, intele da loro non folo effere falle, e celunniofe le accuse esposte; me che all'incontro ere ottimo il regolamento , che vi a' offerveva per l'iffruzione delle gioventà, si nelle lettere, come nelle pietà. Onde il fommo Pontefice ne rimale molto confolato , e dichlerò effère le Scuole Pie fotto le sua protezione. Così pure Paolo V. avendo fatto vifitare ell' improvviso le medelime Scuole Ple da' Cardinali Aldobrandini, e Peretti , n'ebbe relezioni si venteggiole , che a fine di difenderle dalle veffazioni, che loro venivano dete, deftino un Cerdinale, che dovesse vegliare ella loro protezione. Vedendo pertanto i Maestri de' Rioni, e alcuni altri mercenari riufciti vani i loro difegui per queste via, ne tentarono un'eltre , e fu di toglier di vite il beato Giuleppe, che farebbe fenz'altro caduto ne loro egueti, se Iddio non lo avesse con ispeciele provvidenza felvato. Ceffate quefte perfecuzione, ebbe il Servo di Dio da foffrir molto de quegl' ifteffi , che s'erano a lui uniti per i' efercizio delle fcuole; perocchè quetti bene fpelso vinti o dal tedio della fatice, o delle anguttie, nelle quali tratto tratto fi trovavano, o dalle contradizioni, che vedevanò fuscitarsi contro del loro capo, lo abbandonavano, di maniera che egli più volte si trovò solo a reggere il peso dell'opere pia da se introdotta :

g. Il beato Giufeppe, che contro i finoi caluminatori non sò mai sifir arme, che quelle della mandestudire, della parienta, e della orazione, pennò di riparere all'intabilità di quel ; che- eveflero voluto in avvenire confurrari el fervitio della Scoole Pile. Fe però ottenen enl sica, dal fommo Pontefice Paolo V., che quelle foifero unite alla Compagnatione respoire della Madre di Dio fondate poco prima dai V. P. Giovanni Leonardi. Man el sica, fud di Scoole Pile.

la Congregazione delle Scuole Pie fu erette in... Congregazione regolere coi voti semplici di poversa, caffita, e ubbidienza, denominendofi del nome di Paolo V. la Congregazione Paolina de' poveri della Medre di Dio delle Scuole Pie, di cui fu dal medefimo fommo Pontefice Paolo V. coftituito Superiore il nottro Beato . Fu poi nell'anno 1621. de Pape Gregorio XV. quefta Congregazione erette in Ordine Religioso co' tre voti solenni , e furono dello stesso Pontesice approvete le coffituzioni fatte dopo maturo configlio, e fervente orezione dal beato Giuleppe, il quele fu dall' ifteffo suo Ordine coffituito Generale, prima per nove enni,poi per tutte la fue vita. Incredibile fu il giubbilo del Servo di Dio allorchè vide in tal modo perpetuete l'opera delle Scuole Pie, e per dimoftrariene greto el Signore raddoppio il fuo fervore nel divino fervizio, e fi studio di ferfi norme e' fuoi Religiosi delle sente maniera di vivere, che doveveno tenere per profitto delle enime proprie, e per l'edificezione eltrui. Egli aveva già per emore delle povertà rinunziato a tutte le penfioni, e effegnamenti fuoi petrimoniali fin da che le Scuole Pie furono erette In Congregazione regolere ; me molto più s'innemorò di queste virtà, e la pratico, dapoicbe fi vide capo d'un Ordine religioso, che per voto solenne la doveve professire ; leonde e nelle sue abitazione, e nel veftir fuo, e generalmente in ogni eltra cose seceva apperire une vera povertà.

10. Nè solemente nelle povertà, me in tutte l'eltre virtù fu egli l'esemplo de' fuoi Religiosi . La fua vita fu fempre eufteriffime , e piene d'ogni forte d'opere buone ; mei non rellentò il fuo primiero fervore, enzi l'endo fempre eccrefcendo. E perchè l'umiltà è il fondamento dell'edifizio fpirituale della pietà d'ogni Criftiano, e molto più de' religiofi ; percio in effa principelmente s' eserciteve il beeto Giuseppe . Quindi è , che quentunque egli foffe Generale dell' Ordine da se fondato, pure voleve effere il peggio vestito di tutti , cembiendo telvolta le propria veste con qualche fuo fratello laico,e cui ne avesse veduta in doffo una più logore della fua . Andeve colle bifacce fulle spalle eccettando il pane per Roma . Servive a menfa i faoi Religiofi; levave le tonache; ripulive le ftenze dell' infermerie, e fino le ftella, dove flava un ginmento, che ferviva per uso di casa; e in occesione di qualche sebbrica, ch' ei fece fare, giunfe fino e fervire da menuale, recando fulle proprie spelle i materieli per murere. Questi ed altri fimili ereno gli onori, ch' ei s'errogave come Generale delle fua Relgione. Il Signore intento, cui certamente erano grate quette umiliezioni del fuo Servo, fpergeve si copiofe benedizioni fopra la nuove Religione da lui fondata , che nel breve corfo di venti enni elle fi diletò in molte provincie, e in diversi regni con frutto grande di que' inoghi , ove s'introduffe , e con indicibile confolazione del beato Fondatore .

11. Nel

11. Nel mezzo però di quefte confolazioni Iddio dispose, e permise, che non mancassero al fuo Servo delle molte, e gravi amarezzo. Egli aveva più volte predetto , che come fan Francesco ebbe tra' suoi un frate Elia, così ne avrebbe avuti auch' effo alcuni di tal forta. Di fatto gli convenne vedere una sciffura grandiffiuna oella sua Religiooe, per l'ambizione di molti fratelli laici, i quali dopo effere frati adoperati nelle scuole per infegnare a' fanciulli, pretefero d'effer fatti cherici, e promoffi al facerdozio . A reprimere l'ambizione loro non valfero nè le fuppliche . ne i comandi del B. Giuseppe , il quale, in vece d'effere obbidito, fu calunniulamente da alcuni di loro accusato al tribunale del Cardinale Vicario: nè anche valse l'autorità di due Capisoli geoerali dell' Ordine, ma vi volle la suprema poteità del Pontefice, e una nuova formola di professione per esti , nella quale a' obbligassero con voto di non cercar mai di paffare allo ftato di cherici. Sedata appena quefta turboleoza, la. quale aveva certamente recato grao ooja, e moleftie graviffime al Servo di Dio, on'altra ne inforse per lui affai più sensibile, e più atroce. Un certo P. Mario Sozzi, il quale, dopo avere a forza di brighe ottenuto d'effere dell'inato Proviociale di Tofcana, era ftato da quel Gran Duca pe' suoi misfatti efiliato, se ne venne a Roma, pieno di mal talcoto contro del B.Giuseppe, Quivi ebbe la temerità d'accofarlo al tribunale del s. Offizio. perchè gli aveffe tolte alcune scritture appartanenti al medelimo tribunale, Su gnefta accufa, cui il calunniatore fi studiò di dare quella migliore apparenza che seppe di verità, il Ven. Vecchio, che allora era in età di \$6. anoi, fu per ordice dell' Affestore del s. Otfizio arrestato dagli sbirri, e da a. Pautaleo, dove abitava, coodotto full'ora del mezzodì per la firada papale al s. Offizio, feguito da una turba di popolo immenfo, accorfo ad uno spettacolo cotauto inaspettato e nuovo. 12. Il beato Giusappe punto non fi turbo per

uno sì firano avvenimento, che tanta infamia gli poteva recare appresso gli comini: anzi fu veduto andarfene colla faccia ilare , e ferena , e con una fomma modeftia e umiltà; perocchè, eom'egli poi diffe, ripenfava allora ai viaggl, che Crifto fece nella fua Paffione, e ringraziava il Signore, che gli deffe questa mortificazione per li fuol peccati; e riguardandola come una grazia speciale di Dio, pregava di cuore S. D. M. per chi glie l' aveva procurata . Giunfe al s. Offizio il fanto Vecchio, e fedutofi fopra di un banco nella fala dell'Affeffore, fubito placidamente s'addormeotò; tant' era la quiete dell' animo fuo , e la tranquillità della fua cofcienza. ! Nel qual tempo fu veduta da alcuoi la fua faccia cinta da raggi, e rifplendente di luce, ren-dendo così Iddio superoalmente testimooianza del bel candore dell' anima di quelto suo Servo, oppresso dalle calunnie da suoi persecuto-. Sec. Race. T. II.

ri . Frattanto il Cardioal Cefarini protettor dell'Ordine delle Scuole Pie fece coftare al tribuoale del s. Offizio, come il beato Giuseppe era del tutto innocenta dell'accusa datagli, e volle che in una delle sue più magnifiche carrozze ritornaffe come in trionfo alla fua abitazione di s. Pantaleo , donde era fiato levato ; come di fatto feguì fulle ore 22. dell' Ifteffo giorno, avvegnachè con molta ripugnanza del Servo di Dio. il quale quanto fi rallegrò dell' ignominiofa fua carcarazione , altrettanto fi rattriftò di quefto trionfo della fua liberazione.

13. Ma non per quefto fi perdè d'animo il malvagio P. Mario, ne abbandono l'iniquo difegno di perseguitare, e d'opprimere il suo santo Generale . V' era nella Religione on certo P. Stefano Cherubini , sdegozto anch' esso contro del beato Giuseppe, perchè a motivo delle sue gravi mancanze l'avesse privato dell'offizio di Procurator generale. Unitifi adunque infieme quefti due affuti e maligni Religiofi, cominciarono ad elagerare appreffo dell' Affeffore del s. Offizio, e degli altri loro protettori l'infufficienza del beato Giuseppe a più reggere l'Ordioe delle Scuole Pie, perchè la sua decrepita età l'avesse, dicevano essi, renduto fiolido, e infensato; e tanto differo, e tanto s'adoperarono e colle frodi, e colle calunnie. e con ogni forta di male arti, che finalmente otteouero, che nel 1543. il baato Gluseppe fosse per ordine del fernmo Pontefice fospeso dall' uffiaio di Geoerale, e deputato un Visitatore apostolico con quattro Affittenti, il primo de' quali era l' ifteffo P. Mario . All'annunzio di quefta Pontificia determinazione fi vide il beato Giuseppe ttarfene con volto lieto e cootento, godendo d'effere fgravato del carico di Superiore , che tante volte aveva inutilmente tentato di deporre . Egli pregava folamente Iddio, che la deputazione del Vifitatore cadaffe in persona amante della giuftizia, e della verità, e cui fosse a cuore il pubblico bene, e l'amore de poveri, ne quali dalle Scoole Pie tanto vantaggio ridendava . Piacque al Signore d'esaudire per questa volta i voti del beato Giuseppe. Concioffiachè fu eletto Visitatore il P. Agottino Ubaldini della Congregazione Somafca, il quale ben prefto s'accorfe, e chiaramente conobbe effere manifesta caluunia quanto fi diceva contro di quel fanto Vecchio, e tutte le discordie, e tutto il male derivare dalla malignità del P. Marjo, e di qualche suo aderente. Ma appena egli ebbe dati a conoscere quefti suoi sentimenti, che quegli steffi, i quall avevano procurato d'oscurare la fama... del beato Giuseppe , tentarono d'aonerire con imposture anche quella del Visitatore. Laonde questi volendo godere della sua pace , dopo avere fatta alla Congregazione del fanto Offizio, dove pendeva queft'affare, una veridica relaziooe vantaggioliffima alle Scuole Pie, e al fanto Fondatora, dimise spontaneamente il carico ad-

dof-

doffatogli , nè più volle impecciarfi in fimile

14. Quindi ebbe principio il trionfo delle iniquità, e quella duriffima prova, a cui volle Iddio mettere la virtù del beato Giuseppe , prima di coronarle eternamente nel Cielo . Il Padre Mario lieto per la rinuneia fatta dell'uffizio di Vifitatore dal P. Ubaldini, fece furrogare in luogo del medefimo un Religioso d'un eltr' Ordine suo amiciffimo, e cui fi fapeva non piacere il nuovo Iftituto delle Scuole Pie, onde fu facile ad ognuno il prevedere quel farebbe flato l'efito di quefla visita. Il nuovo Visitatore edunque insieme col P. Mario, prefi in mano tutti gli affari della Religione, punto non penfarono a toglierne i difordini , poichè non v'erano , ma bensì ad intrudurveli graviffimi . Fomentarono le discordie, fuscitarono le antiche e già sopite pretentioni de laici di effere promoffi agli Ordini facri; ed esercitarono verso tutti quei, che loro non aderivano, une superba, e tirannica dominazione. li berfaglio principale però della furiosa rabbia del P. Mario era la venerabile perfona del nostro Beato, ch'egli pure avrebbe dovuto amere, e venerare come padre. Gli tolfe fubito dispettolamente tutti i libri, appartenenti alle Scuole Pie; e uno fra gli altri, in cui il fanto Fondatore eveva di proprie mano registrate le plù importanti memorie, e le più illuftri, e edificanti azioni d'elcuni suoi Religiosi, glie lo fece sotto degli occhi in mille pezzi . Proibì a tutti i Religiofi d'eccostersi elle sua camera, e se taluno trasgrediva il divieto, era fubito con epprovazione del Visitetore, mandato via da Roma. Lo privò ezlandio del Segreterio, che l'ajutava a scrivere le lettere ; e gli vietò d'uscire di casa senza chiedergli ogni volta il compagno, ch' ei gli affegnava a fuo capriccio, e da cui voleve poi rifapere ogni fua minima parola . E il fanto Vecchio in quefte , e in tutte le eltre cofe , per dure ed afpre che fossero, fi mostreva ubbidientiffimo a questo suo iniquo Superiore, e col suo esempio, e colle parole ancore esorteve gli altri Religioù a fare lo stelfo .

15. Ma quanto più il fant' Uomo a' umiliava , e foffrive ; tauto più il superbo suo persecuture diveniva feroce, e inumano . Non parlava mai cottui e quel buon Vecchio, che nou lo chiamaffe or ipocrita, or gabbamondo, or balordo, or vecchio rimbambito, e impazzato, e ora in un modo, ora nell'eltro non lo caricaffe di vituperi, e d'ingiurie. Un giorno fra gli eltri effendo endato a trovarlo nella fua camera, dopo ever vomitato contro di lui ogni forte di villenie: Ti daro, foggiunfe, tanto da fare, che ti voglio far morire in una prigione . Al che l'umile e mansueto Servo di Dio placidamente rispose : Sarà quello , che Iddio vorrà , ne più , ne meno . Piaceffe a Dio , che folle da santo da farmi far penitenza de miei peccati : Avete cominciato, ma non finirete . Alle queli parole piene d'emmirable manfestadire, e amittà, corrispondevano perfettamente le azioni. Perocchè effende fate date ai faut Unono da alcuni ficol amorevoll certe copiole limofine, acciocchè fe ne valelle a procurati le fine giulle disfise contro le calunate, e le opprefioni, che gli erano fatte, aggli nvece di farne qued' vio, le diede con eroica generofità nelle mani dell'ifielio P. Marlo, fico perfectatore.

16. Intanto ciò che il Santo diffe in quefta occafione al P. Mario , ch'egli aveva cominciato , ma che non avrebbe finito, non tardo guari a verificarfi in una maniera, che visibilmente mostrò il terribile gaftigo di Dio fopra di quel malvagio . Non era ancora compiuto un anno, de che egli infieme col Vifitatore tiranneggiava la fua. Religione, e in mille modi strepezzava il fanto Fondatore ; quando una puzzolente ed orrida iebbra lo ricoprì tutto da capo e' piedi . Appena il beato Giuleppe rileppe la malattia di quefto infelice, che fubito, con molto fuo difagio, fi portò da fan Pantaleo al Collegio Nazareno. dov' egli dimorave, per vittarlo, e dargli contraffegni della fue fincera benevolenze . Non volle il miserabile infermo ammerterlo, il che non impedì, che il fant'uomo non tentaffe più eltre volte ( benchè sempre indarno ) di vederlo, e che non mendaffe almeno ogni giorno a fapere nuove di lui, e che non faceffe egli fteffo, e non facesse fare anche pubblicamente orazione per lui, mastime per impetrargli dal misericordioso Signore un vero, efincero ravvedimento, Ma pur troppo (o terribili giudizi di Dio!) non ne appari in quel mifero indizio elcuno . Vedendofi egli già fulle porte della morte, altro penfiere non ebbe, fe non che d'ordinare, che il fuo corpo non foffe esposto alla pubblica vista nella Chiesa di s. Pantaleo , avendo vergogna dell'orribile deformità, a cui la lebbra l' aveve ridotto; e che in luogo fuo foste furrogato il P. Stefano Cherubini, ficuro che questi avrebbe fedelmente feguite le sue tracce. Così egli finì miseramente i suoi giorni con indicibile cordoglio del beato Giuseppe, che uon potè a meno di non piangere

annaremente una i finnella morte.

17. Gil amici del defunto P. Mario, o pintro.

ño i nemici delle Scoole Pie, e del loro Fondatore, procurariono appento, che per compinento
dell' opera già ideata il Padre Cherubini loccadelle manovoro P. Mario. Al qual efferci al 
dell' Ordine, e lo condelli in fin Pantaleo per 
freio riconoficere come tale da uttul quel Relizgiofi, dando loro ad intendere, che per pochi
gioni folimente devera durere quell' ullilo.

Non a' arrenderono quel Padri alle perfusioni
del Visitence, non presendo indurer in conto
foi midistri era fato già privvo dell' ufilio di
foi midistri era fato già privvo dell' ufilio di
foi midistri era fato già privvo dell' ufilio di
foi midistri era fato già privvo dell' ufilio di

dichiarato inabile a qualunque carica della Religione . Allora l'ambizioso P. Stefano Cherubini agitato da' rimerfi della fua cofcienza, e pieno di spavento, senza sapere il perchè, corre cella camera del beato Giuseppe, e gittatosegli a' piedi, cerca da lui ajuto , e conforto . Il Servo di Dio con eroica carità tofto l'abbraccia, lo folleva da terra, con amorevoli parole lo coufola, lo conduce dove erano adueati gli altri religiofi, e alla prefenza loro egli è il primo a riconescerio per Vicario generale dell' Ordine, e col fuo efempio , e colle sue parole induce tutti gli altri a fare lo stesso. Di chi mai uon avrebbe cattivato l'animo, e guadagnato il cuore un atto di taeta mansuetudine ? E pure il P. Cherubini niente cambiato da quel di prima, unito col P. Vifitatore, non tratto punto meglio il beate Giuseppe di quello, che avesse satto il P. Marlo. E' incredibile lo fconvolgimento cagionato da quefti due iffrumenti della pazienza del Servo di Dio alle Scuole Pie, le quali in foftanza dal Vifitatore fi volevano onninamente diffrutte: ed lincredibili egualmente fono le calunnie, e le imposture sparse contro del beato Giuseppe, e le ingiurie , e mali trattamenti , che gli furono fatti. Ma egli sempre intrepido, e pienamente raffegnato al divino volere, altro non foleva rifpondere a chi di questi suoi affari gli ragiona-

va , che queste poche parole : Lascianto fare a Dio . 18. Si vide finalmente dopo tre anni, deve andava a parare quefta vifita, S' aduno nel mele di Luglio del 1645. la Congregazione particelare deputata dal fommo Pontefice per quetto affare, e in effa fu rifoluto, doverfi mantecere nel fuo flato le Scuole Pie , e reintegrare all' uffizio di Generale il beato Calafanzio, col qual mezzo fi farebbe ricomposta ogni cosa, e tuste le turbolenze avrebbero ceffato . Qual foffe l'allegrezza, e la contentezza di quei buoni Religiofi, e di tutte le perfece dabbene, allorche fi riseppe una tale rifoluzione, fe lo può ognueo agevolmeete immaginare . All' incontro il Vifitatore , e i nemlci di questo nuovo Ordine facendo gli ultimi aforzi per ostenere la defiasa deftrusione, impetrarono dal fommo Pontefice , che , avocata a fe la caufa, fospendeffe la pubblicazione della rifoluzione della Congregazione; e fra tanto per mezzo di persone potenti, e d'una relazione fatta dal Visitatore piena di calunnie e di salsità, affai diverfa da quella fatta prima pe'Cardinali della mentovata Congregazione, giunfero al loro intento , cloè , che l'Ordine delle Scuole Pie ridotto fosse a semplice Congregazione di Preti fecolari , del tutto fimile a quella dell' Oratorio fondata da a. Filippo Neri, e foggetta agli Ordi-marj de' luoghi; che nessauo fosse più ammesso a farvi i voti folenni , e che folle permefio a chi gil aveva più fatti di paffire a qual altra Religione gli fosse piaciuto, Allorche questo decreto nel mese di Marzo del 1646. Si letto pubblicamente alla presenza del bezto Giuseppe, ... de suoi Religiosi, il Servo di Dio intrepido, e costante, alzando gli occhi al Gielo, disse qualle parole del fanto Giob: Dominua della, Dominua abilalis, ficus Dominua placais, ita fallum cs., si nomeno Domini hencissim.

men Domini benediffum , to. Piacque al Signore di prolungare a questo fuo Servo l'efercizio della pazienza ancora per due anei, ne' quali ei fu coftretto e ad ascoltare continuamente i gemiti de'fuol buoni discepoli , e. a vederne ena gran parte disperfi, molti effendo riteruati alle case loro , e molti avendo fatto pasfaggio ad altri Ordini religiofi . Il fanto Vecchio pero in mezzo a tante fentibiliffime calamità fe mantenne fempre con animo forte, e generofo; incoraggiò i fuei a ftar faldi nell' intraprefo genere di vita, afficurandoli, che fi farebbe una volta calmata la tempefta, e che le Scuole Pie farebbono ritornate al loro primiero flato; nè mai fi raffreddò nella carità verso de' suoi persecutori , della quale anzi diede fra gli altri due luminosiffimi elempj . Uno fu , che essendo venuto a morte quafi all' improvviso quel Visitatore, che aveva procurata la diffruzione delle Scuele Pie, egli ne parlò con lode, e volle che i fuoi Religiofa fuffragaffero l'acima di lui, come di nno, che era ftato loro Superiore. L'altro fu, che il Padre Cherabini celto dall' ifteffo male di lebbra, che aveva data la morte all'infelice P. Mario . umiliandofi fotto la mano di Dio, che lo percuoteva, mandò dal Collegio Nazareno, dove dimorava, a a, Pantaleo a chiedere perdono al beato Giuleppe de' molti e gravistimi torti fattigli . Ab tì , rispose il Servo di Dio a chi gli sece queft' iftanza, ab it, che gli perdono di cnore, come defidero , che Dio mi perdoni i miei peccati . Quindi andato in persons a trovare l'infermo, e rottegli in bocca le parole , colle quali gli voleva chieder perdono, l'abbraccio, lo bació s Eb che non bo avuto , gli diffe , figliusl mio , giorno più lieto, ne più giocondo di quello. Ho chieflo fempre al Signore la voltra eterna falute, e ora lo prego, che fino all'ultimo respiro vi confervi la. buona volontà , che v' ba data . Nè tralasciò alcun fegno d'amorevolezza, e di criftiana carità verfo di quel povero infermo, fino a tanto che non ebbe renduta l'anima a Dio .

20. Ex omai matur pel Cielo quell' seims, puptigat gli come l'oro nel fioco celle friblosioni , e longamente cérvitata nelle più fablimi 
vinà crifilma e 20 fine perstano del mede di 
Lugilo dei 16gl. fi il besto Cielièppe foprapperdo, 
opo vom admorbi ferrit faturi in mil oda piedoloro di fagsto, e da sui redente fabbre continas, che internamente lo breciare. Nel tempo della malattia, che fia di su mede fincirca ; reciò fompre, a quando mon port più fida fe medeciò fompre, a quando mon port più fida fe mede-

fimo, fi fece leggere da altri ogni giorno le Ore canoniche; quafi ogni giorno ricevè l'auguftiffimo Sagramento dell' Eucariftia con grande conforto del fuo fpirito; e fu sì paziente, che anche in mezzo a' più cocenti ardori del male non disse mai parola di lamento, sostenendolo il Signore colla fua grazia, e con fegnalati celefti favori, che durante questa malattia gli compartì. Il dì 23. d' Agotto gli fu amminittrato il fantiffimo Viatico , ch' egli ricevè con tall fentimenti d'amiltà, di compunzione, e di carità, che chi vi fi trovò presente non potè per la tenerezza ritenere le lagrime . In quelta occafione egli diede a' fuoi Religiosi molti salutevoli avvertimenti ; raccomando loro in modo fpeciale la divozione alla fantiffima Vergine, della quale egli era stato sempre divotissimo; gli esorto a ttar faldi nella vocazione loro, afficurandoli di bel nuovo, che le Scnole Pie, farebbono sta-te restituite allo stato primiero d'Ordine religiofo . Da quel punto in poi ftette sempre il fanto Vecchio con gli occhi, egualmente che coll'animo rivolto al Cielo, antiofo d'andare ad unirti a Crifto, di cui si faceva in quel tempo leggere la Paffione, come fi ha ne'fanti Evangelj; e ricevuto la fera de' 24. del medefimo mefe il fagramento dell'eftrema Unzione, fulle ore cinque e mezza della notte , come aveva predetto , pronunziando tre volte il dolciffimo nome di Gesu, placidamente s' addormentò nel Signore, effendo in età di 92. anni quali compiti . Incredibile fu il concorfo di perfone d'ogni ordine, che andarono a visitare il sno corpo, esposto nella Chiesa di s. Pantaleo, nella quale occasione il Signore lo glorificò con molti miracoli, come aveva fatto anche in vita, e come profeguì a fare in appreffo, verificando egiandio la predizione da loi fatta intorno alle Scnole Pie, le quali furono da Aleís. VII. con fuo Breve de' 24. Gennajo del 1656. ridotte a Congregazione con voti semplici, com'erano ftate a tempo di Paolo V., e tredici anni dopo, cioè nel 1669. furono da Clemente IX. reftituite al primiero stato di Religione con voti solenni . La fanta memoria di Benedetto XIV, pubblicò il Breve della Beatificazione di questo Servo di Dio 21 18. d'Agosto del 1748., e nel corrente anno 1767. se ne sarà, a Dio piacendo, la solenne Canonizzazione.

Ammiriamo, e adoriamo la condotta fapientifima di los verso (sede los Servo fedele nel permettere, che un' opera da lui intraperia per gloria fua, e pei bene de' profismi, e che gli era coñata tante faitche, e follectrudini, fofis ina momento per la preportata, e muita al niente. Volle Iddio per metro di queste dure prove perfesionare vie più la viria del beato Giufeppe, il quale nel tempo steno, combe alla forza de fisol inquisi perfescora; o combe alla forza de fisol inquisi perfescora;

ebbe largo campo d' efercitare l'umiltà, la carità , la pazienza, e la perfetta raflegnazione , e conformità al divino volere. Quindi impariamo anche noi a raffegnarci al volere di Dio, se talvolta vediamo da maligni attraverfate, e impedite quelle opere, che per buon fine, e con retta intenzione erano flate da noi intraprefe ; e confideriamo effer quefta molte volte un' occasione d'acquistar maggior merito appresso Dio, e di esercitare le sopraddette virtà, le quali purificano l'anima, e la rendono gradita, e accetta nel cofetto del Signore . Che fe all' opposto piace a Dio di dare un felice successo a qualche nostra opera buona fatta col fuo ajuto, a lui attribuiamone tutta la gloria, come fi dee, ricordandoci fempre di quelle parole dette da Crifto a' fuoi Discepoli: Poiche avrete fatto tutto ciò, che v'ho comandato, dite : Noi fiamo fervi inutili 1.

# 28. Agosto. S. Alessandro Vesc. d'Alessandria, B.S. Alessandro Vescovo di Costantinopoli.

Secolo IV.

Le notivie di questi due Santi Velcovi prese dagli Autori contemporanzi si trovano rescolte dal Tillemont, cio di s. Alisfandro d'Alisfandria nel tom. d., e di s. Alisfandro di Costantopoli nel tom. 7, delle Memorie per la sporia esclipsissica.

Florirono nel medefimo tempo das infigni Vefeovi dello feffo nome, e celebri ambedue fingolarmente per aver combattato il mostro dell'Ariana crefa nella perfona, che lo parrori, dell'Ariana crefa nella perfona, che lo parrori, fandro Vefeovo d'Aleffantia, dell'antimemoria nel Martirologio Romano ai Ad. di Febbrajo; j' altro fis s. Aleffandro Vefeovo d' Ceffantia pogli, il cui nome dergifirato nel fusicoffantia pogli, il cui nome dergifirato nel fusi-

detto Martirologio ai 28. d'Agotto. 2. S. Aleffandro d'Aleffandria era flato allevato nel clero di quella gran Chiefa fotto i fanti Vescovi Teona, Pietro, ed Achilla ; ed approfittandofi de' loro esemp, e delle iffruzioni loro conduffe una vita del tutto lodevole, e fi nudrì della verace dottrina da Crifto infegnata agli Apostoli, e dagli Apostoli, e specialmente dall' Evangelifta s. Marco tramandata alla Chiefa d' Aleffandria . Egli era di no natorale affai manfueto, ed affabile, liberale con tutti, e maffime co' poveri; fornito di molto ingegno, e di una foda, e maravigliofa eloquenza. Per quefte, ed altre prerogative, che lo facevano risplendere qual inminofa fiaccola nel clero Alef-fandrino, effendo vacata quella Sede per la... morte di s. Achilla, feguita probabilmente circa l' anno 312, fu egli eletto a riempierla; e la

noova dignità fervì mirabilmente a dar noovo luftro, ed aumento alle virto, che egii areva portate fu quel fublime trono. La condotta-pertanto, che gii tenne, fu plena di prudenza, edi tvienza, e gli acquittò la firma, el'amorte fu plena di prudenza, edi tvienza, e gli acquittò la firma, el'amorte fu plena di prudenza, pedi acquittà la firma, el'amorte fu plena di properta della dortrina ecclefiafica, virtò, che conviene sì bene achi è pafiore maeftro delle anime.

3. Ebbe il s. Vescovo ne' principi del suo governo da combattere contro lo scisma de' Meleaisni , e contro l'erefia de'Marcioniti ; i quali non lascia rono di dargli moleffia, e maffime i primi, che sfacciatamente lo calunniarono appreffo l' Imperatore, benchè fenza frutto, perchè la notorietà, e l'evidenza della fua virtu fu fufficiente a dileguare tutte le accuse, che gli furono opposte. Ma il maggior dolore, che avesse il nostro Santo, fu quello di veder sorgere nella steffa fua Chiefa l'Ariana empietà. Era Ario Paroco d'una Chiefa d'Aleffandria, e per tal modo fignoreggiato dallo spirito d'ambizione, che pretendeva di effere eletto Vescovo della città in luogo di s. Alessandro . Soffreudo però di mal animo , che questi gli soffe ttato preferito, concepì grand' invidia contrordi lui, onde cercava con fopraffina malignità l'occasioni di screditarlo, e i pretefti di censurario, E perchè la purità della sua vita non dava luogo a qualififa minimo fospetto per conto de coffumi , perció l' iniquo penso d' attaccarlo fulla dottrina; ma volendo farlo paffare per un eretico, cadde egli fteffo nell' erefia. Concioffiache riprendendo in s. Aleffandro la dottrins, che il Santo infegnava, effère cioè il Figliuolo di Dio uguale al Padre, e della stessa natura, e fostanza con esfolui, egli cominciò a spargere l'empis sua dottrina, con eui negava la divinità del Figliuolo di Dio fatt' uomo, con altre orribili bestemmie, che ne venivano in confeguenza.

4. Avvertito s. Aleffandro della moftruofa empietà, che Ario andava infinuando e in pubblico, e nelle private conversasioni, tentò colla delcezza, e con maniere degne di un padre amorofo, di ridurre questo misero traviato sul buon sentiero, lo chiamo a se privatamente, l'inftruì , l'efortò , e lo pregò a riconoscere il suo errore. Nè ciò baffando, tenne due conferenze di tutti i suoi Ecclesiaffici , nelle quali Ario ebbe la libertà di disputare, e campo d'ascoltare le autorità , e le ragioni , che lo convincevano della fallità e novità del fuo dogma . Ma riufcendo inutili tutti quefti ed altri tentativi. e l'errore prendendo plede ogni giorno plù,il Santo ra-danò in Alesandria nel 319 un concilio di circa cento Vescovi dell'Egitto, a cui intervenne l'ifteffo Ario, il quale non fi arrofai di ratificare le sfue bestemmie, onde fu da quella fagra adunanza anatematizzato con tutti i fuoi feguaci . Si vide perciò Ario obbligato d'abbandonare Aleffandria.

ena non già il fuo errore, che anzi lo portò nella Paleftina, e nella Siria, in fettandone molti, fra quali v' erano alcuni Vescovi, e altre persone qualificate . S. Aleffandro infegui l'erefia anche in quelle parti, scrivendo lettere a que Vescovi per avvifarli degli errori d' Ario, e di quanto fu tal propofito era feguito in Alesfandria. Ma non ebbero quefte lettere tutto quel selice successo. che si poreva d'esiderare, perocché quell'eresiarca guadagno molti al fuo partito, e fra gli altri En-febio Vescovo di Nicomedia, nella qual città facevano di quel tempo l'ordinaria loro dimora gl' Imperatori dell' Oriente . Quefti parziali d'Ario prefero con calore la difesa di lui, e de' suoi perversi dogmi, e secero ogni sforzo, perchè l'empio erefiarca fosse restituito alla comunione ecclefiaftica, al qual fine ottennero dall' Imperatore Coffantino una lettera in suo savore indirizanta a s. Aleffandro .

5. Ma il fanto e coraggioso Vescovo, cui nesfinna cosa premeva più dell' onor di Dio, e della purità della dottrina, lungi dall'arrendersi a... tante e si poderose sollecitazioni, scriffe una lettera , che fi chiamò Tomo , e quefta inviò a tutti i Vescovi dell' Oriente, e surse anche a Roma, in cui fi conteneva l'esposizione della dottrina cattolica della Chiefa intorno alla Divinità di Gesù Crifto, e la consutazione dell' Ariana empietà . Molte altre lettere lo selante Prelato fcrifie fu tal propofito tanto circolari, quanto a persone particolari, delle quali al tempo di a. E. pifanio, che visie nel medefimo fecolo, se ne confervavano fino al numero di fettanta, fra le quali una delle più celebri è quella inviata aus. Alessandro Vescovo di Costantinopoli, ch'è pervenuta fino a noi . In esta non solo apparisce la profonda dottrina del s. Vescovo d' Alesfandria, ma exiandio il suo ardente zelo , e il coraggio invitto per la difefa della verità. Concioffiachè dopo avervi esposti l punti della Fede cattolica , su' quali era moffa questione da' nuovi eretici, fopgiunge : Tali fono le cofe , che noi infegniamo , tali quelle, che predichiamo : tali fono i dogmi apostolici della Chiefa , pe' quali fiamo apparecchiati a. morire , nulla curando le violenze , e i tormenti , che ci minacciano i fuoi , e i noffri nemici .

6. Ma non offante quefit foliacitudini zidilizane da linar Ovicovo, l'enda Arian per lecable de figuaci di effa findava ogni giorno più diatando, e frengegiando da per tutto ; onde fa d'ospo renire alla convocazione del celebro di diatando, e frengegiando da per tutto; onde fa d'ospo renire alla convocazione del celebro di diatando del diatando del celebro del diatando del celebro del celebro del diatando effer cola fini importante arrivie la Chefac, che vierer più longamente, intraprete quel lango viaggio per andare a combatte i ministi, della Divinità di Gena Civilio. Tutta quella figgra adennara, composti di Cena Chefac, della della diatando di la considera di la consider

questo fanto e venerabile vecchio, e fece molti appleufi al fuo coraggio, petchè fi fosse esposto a tanti incomodi pel bene delle Chiefa, e pet l'Integrità delle Fede . Egli fece nel Concllio e per la dignità delle sua Sede , le prime di tutto il Mondo dopo la Romana, e pet la fua fantità , e dottrina, e per aver condotto feco il grande fant' Atanesio, allora sno diacono, le più nobile comperfa; laonde nella lettera, che da quel venetabile confesso fu scritta e tutti i Fedeli dell' Egitto, fi diceva, che s. Alessandro era stato non folo partecipe, me ancora il maestro, e il signore, ed il regolatore eutorevole di quento s'era fatto nel Concilio nelle folenne condanne dell' Ariana erefia , e depli offinati feguaci di effa. Così egli se ne ritorno alla fua Chiesa carico di gloria, e di meriti, accolto dal fuo clero, e dal popolo con grandi dimoftrezioni di ftime, ed'emore. Ma di lì e pochi mesi fu affelito da mortele infermità, che lo ridnffe ben prefto agli eftremi . Stendo In procinto di render l'enima a Dio, cominciò a chiamare ed elta voce Atanafio, che fin de giovenetto egli aveva allevato appreso di se, come s'è detto nella sue Vita ai 2. di Maggio nella prima Reccolta . S. Atana. fio a' era essentato pel timore d'esser fatto Vescovo, onde in vece sua rispondeva un altro, che pure fi chiameva Atenafio; ma il moribondo Vescovo non badendo ella risposta di quest' Atenefio, feguitò e chiamare Atanafio; e accortofi finalmente della fua affenza , diffe con ifpirito profetico: Tu penfi , o Atanafio , di falvatti colla fuga, ma la fuga non ti gioverà; volendo con ciò fignificare, che Iddio gli aveva riveleto, dovergli Aunafio fuccedere nel Vescovado, come pol evvenne con gran vantaggio, e gloria non folo delle Chiefa Aleffandrina, me di tutta le Chiefe cattolica. Con questo sì nobile testamento morì il grende a. Alessendro nel 226., non sapendosi però il giotno precifo delle fua morte.

7. Emulo della virtà, e dello celo di questo fento Vescovo fu l'altro fanto ALESSANDRO Vescovo della città di Bizzanzio, che dal gren Costantino fu poi nominate Costantinopoli, Questi dopo ever date prove illustri della sua vittù nel lungo fervizio, che aveva ptestato alle sua Chiesa di Costentinopoli, su surrogato nel vescovedo della medefime e a, Mettofene morto nel 313. o 314. Era egli allora in età di 75. anni, me fornito di tel robuftezze, che con molto vigore potè governare quelle Chiefe in tempi difficiliffimi per lo fpazio di 23. anni . Quanto bene egli edempiesse tutte le parti d'un ottimo paftore, fi pnò taccogliere da' magnifici elogi, che di lui hanno fatti s. Gregorio Nazianzeno, e eltri uomini illustri di quella flagione . Il fuddetto s. Gregorio , il quale fi gloriave di feguire le fua dottrina, e di cemminare fulle tracce de' fuoi efempi , lo chiema il grande s. Aleffandro , l' ornamento della. Chiefa di Coffantinopoli , il generofo atleta, e il

predicatore illustre della fantissina Trinità. Altri lo appellano un uomo d'una gran pictà, e dotato del vero e fanto timor di Dio . Altri lo quelificeno per un Vefcovo fanto, e ammirabile, la cui memoria era in benedizione . Altri finelmente lo annovereno fre i più gran Vefcovi del fuo fecolo, e lo celebrano come nomo ripieno de' doni , e delle... grazie apostoliche, e veramente divino, Ora questo ai degno e si fanto Prelato ecciteto da s. Aleifandro d'Aleffandria con quelle lettera , di cui fi è parlato quì fopra, a feco unirfi per far le guerra alla nafcente empietà di Ario, intraprese quest'opere con tel vigore, e si valorofamente combatte per la parità della Fede, che sebbene in Coftantinopoli vi fosfero molte persone potenti ella Corte, che proteggevano, e promovevano i fuoi ertori , pure l'erefie non fece gren progreffi nelle fua diocefi , fintanto ch'ei viffe ; ma la Fede cattolice fu fempre la dominante, e gli Ariani furono cofiretti e tenere in privato le loro conventicole.

8. Non riusci però al Santo d'impedire , che Ario non ritornatfe alle corte, e che i Vescovi fuot paraiali , e feguaci de' fuoi errori non s' eduneffero in un conciliebolo nella fteffa città di Coftantinopoli, come avevano fatto prima in Gerufalemme. Me così dispose iddio per dare occesione el sento Vescovo di coronare la fua gloriofa carriera con nn più illustre trionfo dell' empietà . Concioffiachè tornato Ario in Coftantinopoli, i fuoi fantori, che erano molti e potenti , tentarono con dolci e fos vi maniere d'indutre a. Aleffandro a riceverlo nella fua comunione , me egli ricusò affolutamente di fatlo ; e perchè elcuni non bene eccorti gli volevano perfuadere , effer cofa lodevole l'ufare in tal congiunture mansuetudine , piacevolezze , e com-passione , rispose : che l'ingiusta mansuetudine , che s'ufaffe con Ario offineto, e pertinace ne'fuoi errori, ferebbbe una vera crudeltà per infinite altre persone, e che ne la giuttizia, uè le leggi della Chiefa comporteveno, che fi violaffe quel ch' egli medefimo, e tutto il Concilio Niceno, al quale era intervennto, eveva ordinato. Non effendo tiufcite le cofa per questa strada agli Ariani, ne tentarono un' eltre, e fu di minacciare il Sento, che l'evrebbero deposto del Vescovado, e fatto mendare in culio dall' Imperatore. Ma ne quefte , ne altre minecce atterrirono il Santo , pronto e rifoluto di foffrire tutto, piuttofto che

iredire la csufa di Dio, e della Chiefa,

9. Me fe non temeva il Seato le minacce de'
mell, che rifguerdavano la fue perfona, non poteva però difinolare il pericolo, a cui vedeva
efpoffa la Chiefa di dovere un giorno per le cabale depil Ariani fiofirire quelche violenta per
parre dell'Imperetore, il che gli cagnonera.
equello fitto, Iddio mendo in fuo foccorfo i femofe na Giecomo di Nifshi, il quale lo condigilò
d'i minrare e Paedi un diquiono di fette giorni.

e d'efor-

e d' efortarli a ricorrera unitamente al Signore, acciocche non permetteffa la profanazione della fua Chiefa coll'effere in quella ammeffo l'empio e abbominavole Arto , come fi diffa nella Vita del mentovato a. Giacomo di Nifibi ai ts. di laglio nella prima Recesta . Yu puntualmente eleguito il suggarimento di a. Giacomo, e s. Ales-fandro si rinchiuse nella chiasa, detta della Paca, dove paísò alcuni giorni, a alcune notti continue fenza prender cibo , e proftrato a' piedi dell' altare, con gran farvore, a con lagrima raccomandando a Dio l'onore dalla sua Chiasa, Frattanto l' Imperator Coffantino ingannato dallefrodi dagli Ariani, e da una equivoca profeffione di Fede fatta da Ario, chiamo a fe s. Alasfandro, e gli comandò di ffendare la mano ad unnomo, che carcava di falvarfi ( così egli panfava, e così parlava d' Ario ) a di riceverlo nalla fua comuniona . S' adoperò il Santo per far conoscere a Coftantino le frodolenti maniare, e l'asprasfioni equivoche d'Arjo, ma inntilmanta; anzichè montato in collara l'Imperatore contro di lui gli fu forza tacere, e partirfena.

10. Era già fiflato, che il giorno feguente. cha era la Domenica , dovesse Ario esfere introdotto folennemente nella chiefa maggiore di Coflantinopoli , fenga che punto avesse giovato la ripugnanza, e refiftenza del fanto Prelato, cul gli Ariani colla folita loro impadenza diffaro : Siccome a tuo difpetto è vanuto Ario a Coftantinopoli; così a tuo dispetto domani in queffa tua chiefa intarverrà a' divini mifferi. Il Santo adunque privo d'ogni umano foccorfo, firitirò nalla chiefa, e colla faccia ful fuolo, a col corpo per terra a piè dell'altare con fingulti, ... con lagrime fu udito da un prete nomato Macario , che seco orava , fare quella orazione : Se domani Ario è per intervenire alla fagra adunanga, vi prego, o Signore, di feiogliermi dai leganti di quefta vita, e di non confondere il gintio infieme coll' empio . Ma fe vi degnate d'aver ancor pietà della vostra Chiefa ( e fo bene, o Signore, che non mancherete d'averla) mirate alle superhe parole degli Ariani , ne vogliate permettere l'obbrobrio della voffra eredità , Fatta ch'agli ebbe quefta orazione , fi ritirò nella faz cafa molto follecito dell'avvenire, ma pieno di fiducia nella bontà, e onnipotenza divina.

11. Gil Arimi intanto condecevano il loro Ario come in trinoli pere le più fraquentes frade di Coditatinopoli, quali par invitate il popola come in trinoli pere in più pere in più pere il popola con con controli pere il popola con controli pere il pere il popola con controli pere il pe

prima del tramontar del fole, o la mattina feguente nall'andar che faceva alla Chiefa ( uel che gli antichi Scrittori non fono tra loro concordi) fi fenti firmolato da una naturale neceffità, onde chiefe fe lì vicino vi fosse luogo a proposito per un on tal ufo. Glia ne su additato uno, dove appena fu entrato , che crapo per mezzo, come un altro Ginda , mandando fuori dal fuo corpo le inteftina, la milza, ed il fegato, e infierne la rea anima. Tardando egli ad uscire. entrarono in quel luogo i fuoi amici, e conloro grande spavento lo videro in qual miserabile ffato . Si fparfe in un momento la fama di tale avvenimento per tutta la città; e s. Alessandro con gran festa celebro quella mattina i divini miftarj in compagnia di tutto il popolo cattolico, non già perchè godeffe della difgrazia di quell'ampio, ma perchè la riguardava come un effetto dalla divina Provvidenza a favore della fua Chiafa , e della vera Fede . Così quetto fanto Vescovo, dice s. Gregorio Nazianzeno, che aveva collefue parole abandita dalla fua Chiefa l'empietà Ariana, ne tenne altresì colla fuz orazioni lontano l'autore. Poco tampo fopravvisse a questo celabre avvenimento il gloriolo Vescovo di Cofiantinopoli, effendo andato a ricevere in Cialo la meritata corona nello fleffo anuo, in cui fegu) la morte d'Ario, cioè nel 336., effendo in età di o8. anni .

Baati questi fanti Vescovi, i quali avendo al anarofamenta combattuto par l'onore di Gasù ganarolimenta companiato per per la difefa delle verità della fua Religione, hanno già da lui ricevuta l'ineffabile ricompensa dalle loro faticha, e dello zalo, moftrato per le medefime verità! L' elampio loro des fervir di conforto a tutti quelli, che combattono per le verità della Religiona, o fia in materia di dogma, o a di coftumi , acclocche non fi perdano d'animo , & loro accada d'effere maltrattati , lacerati, e perseguitati; poichè la verità, benchè per qualche tempo offuscata ed oppressa, pure alla fina trionferà, ed effi confeguiranno dal Signore un'ampliffima ed eterna mercede per le loro fatiche, a per li patimenti nel fostenerla e difenderla genarolamente fofferti . All' opposto l'infelice e funatio fine dell'empio erefiarca. Ario riempia d'un falutare tarrore, e spavento coloro, che accecati dalle loro paffioni a'offinano a difendere, e a propagare l'errore, e talvolta ancora a lacerare, e perfeguitare quei, che coraggiofamente s' oppongono alle loro falfe, feandalofe, ad erronee opinioni ; perocchè affi pure o tofto o tardi proveranno i terribili gaftighi di quel Dio, cha affendo l' eterna, ed effensials varità, odia ad abomina ogni falfità, ed errore, che fia contrario alle fue fantiffime leggi . E' vero , che non sempre , anzi rade volte Iddio efercita la fua giuffizia vendicativa in quato Mondo, di modo che, come offerva a. Ago-

ftino,

thino, fovente avviene, che coftoro menino una vita tranquilla, e monjona con pace nel loro letto, e fieno anche dopo morte onorati e lotica del consecución de la consecución de transitation de la consecución de la consecución i prefina nel espetus del Signore; e ché effense fano fero el tambié mos un públio recija; e getata da ardere velle faunte cierca dell' Inferno; faccome al contración la mater de Zigni, comunque proposition de la consecución de la consecución de proposition de la consecución de la consecución de reconsecución de la consecución de la consecución de reconsecución de la consecución de la consecución de reconsecución de la consecución del consecución de la consecución de la consecución de la consecución de la consecución del consecución de la consecución del consecuc

### 29. Agosto. S. Sidonio Apollinare Vescovo. Secolo V.

Le notigie della Vita di questo Santo, che si ricavano quasi tutte delle sue Opere, sono state compilate dagli editori delle smedesine Opere, e dal Tillemons nel tomo 16. delle sue Memorie celessissimo.

A fantità della vita, la quale risplende in un oggetto affai illuftre agli occhi degli uomini, è per la Chiefa, fecondo che offerva s. Agoftino, un motivo di particolar allegrezza, perchè è più glorlosa in tal caso la vittoria, che da lui si riporta del demonio, e perche i suoi esempj fogliono effere a molti d'eccitamento, e di filmolo ad imitarla. Perciò è degna di fingolar venerazione la memoria di s. Sidonio, in cui l'eminenza delle criftiane virtù fi vide accoppiata con quanto vi può effere di più splendido e luminoso nel Mondo . Egli era d'una famiglia nobiliffima delle Gallie, nella quala fembra che fossero come ereditarie le principali cariche del Romano Imperio. Concioffiachè e il bifavolo, e l'avo fuo, che fu il primo de' fuoi antenati, che abbracciasse il Cristianesimo , forono Presetti del Pretorio delle Gallie; e il padre suo dopo essere flato Tribuno , e Segretario di Stato gionfe anch' esto alla medesima dignità sotto l'Imperio di Valentiniano III. Da questa nobiliffima profapia... nacque Sidonio nella città di Lione ai 5. di Novembre circa l'anno 430., e gli furono posti i nomi di Cajo , Sollio , Apollinare , Sidonio , col qual oltimo nome, fecondo l'nfo di que tempi egli era comunemente chiamato. Sì tofto che glie lo permife l'età, s'applicò egli allo fludio delle umane scienze sotto eccellanti maettri, e per la vivacità del suo ingegno vi sece tali progressi, che ben presto acquistò la fama d'uno de' più dotti ed eruditi comini, che fioriffero a quella stagione. Nella poessa poi, e nella elequenza gionfe a tal credito, che si giudicava comunamente non effer vi alcuno , che poteffe con effolni gareggiare . E di fatto egli diede in questo genere prove forprendenti d'abilità fingolare, perocchè fece all' improvviso alcuni poemi, a qualche oraziona con tanta felicità , che altri

ancorchè abili non avrebbono con moito fiodio fatto altrettanto. Allorchè fu venoto il tempo d'accafare, prefe per moglie Papianilla, figliuola d'Avito, che nel 445. fu innaisato all'impe-

rio, e di ella ebbe quattro figliooli . 2. Intanto la nobiltà divenuta più illuftre per questo parentado con on Imperatore, e accompagnata da una fcienza eminenta, genero nell' animo di Sidonio l'ambiaione di giungere alla più sublimi dignità dell'Imperio, e di superara în onore totti i suoi antenati. Pretendeva però di giugnervi a cotto delle fue fatiche, e della fus applicazione allo studio, la quale era sì feria, e per loi al geniale, che qualora fi trovava in compagnia di persona, che della scienze non si dilettaffero, gli parava d'effere in un'orrida folitudine. Laonde si protestava di vedere con nausea que' nobili oziofi, ed infingardi, che marcivano nell' ozio, e nelle fregolatezze, in cambio di affaticare per renderfi abili ad efercitare le cariche convenienti alla loro nascita e condizione. Di fatto gli riusci il suo intento. Perocchè non folo ebbe l' onore, che gli fosse innalzata in Roma nel portico, ovvero nella biblioteca di Trajano una flatua di bronzo laureata, come a poeta Infigne, ma di più fotto l'imperio di Majoriano agli ebbe la dignità di Conte , # fotto quello d' Antemio nel 468. la carica di Prefetto di Roma, indi la dignità di Patrizio. La vita ch' egli conduceva fra tanti onori, era del tutto irreprentibile agli occhi degli uomini , ma non v'appariva punto di quella umiltà, e di quella pietà, che fi conviene a un discepolo di Geau Crifto, qual dec effere ogoi Criftiano .

3. Ma quanto mai ammirabili, e incompren-fibili fono le vie del Signore fopra de' fuoi Eletti ! Sidonio dopo aver efercitata con formma lode la prefettura di Roma , si parte da questa capitale dell' Imperio, e fiffa la fua abitazione in Overgne, intefo a provvedere al bifogni di quel paele, ov'egli aveva molti beni, infeltato allora , e da ogni parte circondato da' Borgognoni . In questo mentre, cioè nell' anno 471, viene z vacare la fede episcopale d'Overgne, detta poi Clermont, e il popolo, a il clero concordemente l'elaggono per loro Vescovo. Quanto una tale alazione giungesse nuova a Sidonio, ognono se lo può agevolmente immaginare . Egli vi resiste, se ne arross), pianse; ma finalmente per timo-re di non essere disubbidiente alla voce di Dio, vi li foggettò, a riceve l'Ordinazione. Se ne rallegrarono allora molti Vescovi illustri delle Gallie, e fingolarmente s. Lupo , celebre Vescove di Trojas, che gli feriffe une lettera piena non folo d' efpreffioni di giubbilo, ma ancora di laggi avvertimenti , molto adattati per chi dalla condizione di laico, e di laico ftato fampre immerfo negli affari del fecolo, vaniva innalzato al grado aminente di Vescovo. Io rendo grazie, egli dice, a Gesti Crifto, che v' ha chiamato al Sacerdozio, per effire una lampada in Ifracle , eil follegno ; e la confolazione della Chiefa fua fpofa, nelle prefenti tribolazioni , che da ogni parte la feustono . . . . . Indi eli rammenta le cospicue dignità secolari , delle quali era stato onorato, e poi foggiunge: Ora è cambiato l' ordine delle cofe . Voi di prefente tenete il primo luoco nella cafa del Signore; il qual luogo fi dee mantenere non gia collo fplendore di un latiofo trattamento, ma piuttollo con un abbaffamento fincero di foirito , e coll'umiltà di cuore più profonda. Voi fiete fisperiore agli altri, e pur non dovete teneroi per superiore ad alcuno; anzi dovete confiderarvi inferiore al più piccolo di quelli , che vi fono foggetti, ed effere difpofto a bactare i piedi di coloro, che per l'addietro avrefte faegnato d' avere fotto de voller piedi . N: ffina cofa può innalzarvi più, eb: l'abbaffamento, e l' umilta di Geiù Crifio. Finalmente lo eforta ad applicarfi con ferietà agli umili, e laboriofi uffizi del fuo apostolico mini-Rero, e principalmente a quello d'ittruire il suo popolo, acciocchè non paja, ch' egli abbia. avuto più d'abilità, e d'ardore per le cole del Mondo, che per quelle del Cielo.

4. Riceve fan Sidonio questi avvertimenti di c. Lupo con un fommo rispetto, e come una rugiada, piovuta dal Cielo per innalfiare l'aridità, com egli dice, della fua ignoranza; e gli rispose con tali sentimenti di umiltà, che danno ben a conoscere, come Iddio gli avesse di già riempiuto l' animo di quetta fublime , e fondamentale virtù, la quel doveva fervire, per purificarlo da ogni macchia, e per follevarlo ad un'emi-nente fantità. Egli adunque risponde a s. Lupo, ringraziandolo, che si sia degnato di rivolgere fopra di lui uno fguardo della fua carità, e dopo avergli dati quegli elogi, ch'erano ben dovuti al suo gran merito, per cui anche più che per la fua anzianità di 45. anni di Vescovado, era tenuto de tutti i Vescovi come pedre, e maestro, eosi parla di se medesimo: Voi dunque, che siete la norma de' coffumi , e il fotlegno della virtà , vi fiete con fanta affabilità e dolcezza abbaffato a toccare in certo modo colle voltre efortazioni le niceri di un verme dispregevole, come son io. Co' votiri av-vertimenti avete risocillata l' anima mia digiuna, e debole ; e per effetto della votira abbondante carità vi ficte degnato d' insegnarmi qual effer debba la mia umiltà . Ma pregate l'adio , acciocche una polta io ms ravvegga, dapoiche mi troco opprefio de un il grave pefo , che m' è ifato impolio . Io , che tuttavia continuo ad effere per mia miferia peccatore, mi tropo nella neceffità di dover ora pregare per li pecceti del popolo . . . Ora io , che fono il più indegno di quanti vivano fopra la Terra, fono coffretto di dire agli altri che facciano quel , ch' io rienfo di fovez e comandando eio, co io non adempio, vengo a proferire contro me medefimo la fentenza della mia condanna.

5. Ne folamente appresso s. Lupo così umitmente piangeva s. Sidonio le sue spirituali mis-See, Race. T. II.

rie, e la fua incapacità a porta re il grave pefo del Vescovado, ma ad altri amici suoi eziandio scriveva co' medefimi sentimenti di prosonda umiltà . Poiche Gesà Criffo , scrive egli ad un suo amico, fi degna di gnarire le infermità umane, e di correggere la vita degli nomini , io volentieri gli prefento la marcia delle mie piaghe, e gli fcopro il fondo , e tetta la corruzione della mia cofcienza. E ad un Vescovo: Tal è la mia iniquità, che appena la forza delle posire orazioni può rimediare alle colpe , ch' io continuamente commetto . Mi ricordo delle mie paffate iniquità , dalle quali non può effero fcarica la mia cofcienza, fr non a collo di pianti, che banno ancor da durar lango tempo . E prega un altro Vescovo a soccorrere colle sue orazioni un' anima, che vede i fuoi mali, e che ad ogni momento trema per la rimembranza d'una vita degna d'ogni gaftigo . In somma tale e tauta fir la costernazione, in cui si pose l'umile Servo di Dio per questo Vescovado, che ne contrasse una grave malsttis, dails quale riavutofi così feriffe adun fuo amico : Oppreff) dalla mole della mia infelico cofcienza, fono Hato dalla violenza della febbre vidotto alle perte della morte, perchè m' è flato impollo quello graviffino pefo del Vefernado, effendone io del tutto indegno ; perocchè debbo infegnare agli altri prima d'avere imparato, e predicare il bene prima di farlo: laonde, mifero me! fono fimile ad un albero flerile , che non producendo frutti d'opere buone, altro non poffo dare che foglie, ciet parele. Pregate Die per me, acciocchè, avendomi il Signore reflimita la fanita, non fia la vita, che mi refla

del corpo , il principio della morte dell' anima mia . 6. Da questa umiltà , come vera e sincera ch' ella era , nasceva in a. Sidonio il disprezzo di . fe medefimo, e delle cofe fue, e un gran defiderto di ttarfene, per quanto era possibile, sconosciuto agli uomini , e sepolto nell' oscurità : siccome diede a conoscere allorchè s. Eufronio Vescovo d'Otun gli scrisse pregandolo a voler fare non fo qual Opera fopra la fagra Scrittura, o. altro spirituale argomento. A tal richiefta rispofe s. Sidonio: lo non bo ne l'abilità d'escenire. ne la temerità d'intraprendere l'opera, che mi proponete . Mon potrei fare quel che vor mi dite , fença sendermi colpevole d'arroganza, e fenza offendere la convenienza, effendo io un vecebio peccatore, e un nuovo Ecclefiattico, ed effendo cost carico di colpe. some fono sprovvillo di scienza . Ovunque andaffe quella mia opera , fi farebbero le rifate d'un autore , come fon to. Non voglicte adunque di grazia far violenza al mio pudore , e lasciatemi almeno la confologione di Harmene nescoso nella mia oscurità . Che se l'umità lo riteneva dal metter mano a comporre Opere fagre , la cognizione , ch'egli aveva degli obblighi d'un Vescovo, lo allontanava dal farne delle profane, anzi avrebbe defiderato, che moite sue composizioni fatte prima d'effer Vescovo, fossero del tutto abolite. Così dai punto ch' ei riceve la fagra Ordinazione ri-

non-

muntio alla poesia, dichiarandosi parergli espaina degna della gravità del fin ministre o l'occapio in finiti leggerezgo: e che per lui es avanute il tempo di leggere, e di firence cole ferie, e di penfarapiutotio alla vita cierna, che a laficare di fi menarita, giantò lago la morte è banno dappira i con fire apere, e con i mitri appisti, cio i s'attancirito.

, scritto. 7. Par la qual ragione egii nè anche volle prendere a scrivera la storia de'suoi tempi, benchè ne foife pregato da un certo Leone, uomo affai ragguardevoie, e ministro d' Eurico Ra de' Visigoti, che allora occupavano una gran parte delle Gailie . La mia professone , dic'egli , ora è di non penfare ad altro , che al culto di Dio ; la mia ambizione è d'abbuffarmi ; e la cognizione , che bo della mia infufficienza , e del mio poco merito , mi Himola a Harmene nafcofo . Confidero affai meno quello , che ora vedo accadere fotto de miei occhi , di quello che fpero per l'avvenire ; ne penfo più ad acquiflarmi fama colle opere del mio ingegno finchè vino, ne dopo morte. Oltre di che, segue a dire a. Sidonio , lo ferivere la floria de fuoi tempi non è cofa , che convenga a un Ecclefiafico , perche o bifogna mentire , e adniare , e ciò troppo difdice a un ministro del Santuario , o fi riprende il vizio colla necefaria libertà , e i' incorrono gravi pericoli , maffime in una flagione, in cui è come paffato in cotinme dir male degli Ecclefiallici , di maniera che fe le spere loro non eccedono la mediocrità , fi dice , ch' effi fono flupidi e infenfati ; fe poi fono alquanto eleganti e pulite , fi tacciano di prefunzione , e di vanagloria . Dapoiche dunqua a. Sidonio fu fatto Vascovo, i suoi studi non furono se non che sacri. Ei tutto fi diade alla lezione , e alla meditazione della divine Scrittura, per indi trarra il nudrimento per l'anima fua, e per la anima alla fua cura commesse, alle quali, come buon Pastore, frequentemante amministrava la divina paroia con ona... grazia, ed aloquenza mirabila, spesso insistendo nelle sue omalie sulla necassità della veta e finsara compunzione del cuore, per ottanere coi fagramento deila Penitenza il pardono da' paccati.

8. Le purole del fanto Vaferor enzio tanto pinelicari, quanto cha stano animate dal viro ciampio di tutte le virià, che in lui rilpienavo. Appirira s'himque lo trattara, o entiche lo mirara, none lio in fat sumilià, la quale rata la fata mortifactione, fipacialmente nal foe trattamento, da cui ara abandiro testo ciò, che mira dal fata, o cel del luio. Percockò, com' egil ferivava du un fecolize fio amico, usono di agrand ettazione, chi è el milita, cicò di Vaferono, paè des cadres in quadde ciby da segli-cara, i amper pracqui di Dira une l'arba, cicò di Vaferono, paè des cadres in quadde ciby di segli-cara, i amper pracqui di Dira une l'arba, cicò di Vaferono, paè des cadres in quadde ciby de segli-cara, i amper pracqui di Dira une l'arba, prico del fata del l'arba quanto del l'arba quanto

la . Al digiuno andava unita l'orazione , nella quale spargeva copiose lagrima per placare lo ídegno di Dio a favor fno, e dal fuo popolo. In fomma in tutta la fua vita, dice s. Gregorio Toronenie, fi vadeva rifplendera un' eminente e fingolare fantità . Alla quale certamante dava un gran inftro la maravigliofa fua carità verso del proffimo. Concioffiachè non v'ara alenno, che a lui ricorreffa per qualfivoglia bifogno, che non ne partifie follevato, e contento. Fino gli Ebreiriscuotevano da iui nella occorranze loro una caritatavole affittenza, come apparifce da una lattera di raccomandazione, che a favore d'un di cottoro (criffa ad un Vascovo ne' facuanti termini : Vi raccomando un Gindeo, non già che io approvi l' errore , nel quale quelli infelici perifcono ; ma perchè non fi dee difperare affointamente d'alcuno di loro finche vive, potendo fino alla morte effere da Gesù Crifto illuminato , e convertito . Ora anche estioro poffono avere ne loro intereffi temporali delle liti giutie ; voi adunque mentre impugnate la perfidia di quello miferabile , potete ben difenderne la perfona . La fue limofine poi in benefizio de povari arano per così dire fenza limiti , di maniara che era tanuto dagli amici fuoi anzi prodigo, che liberala; ma la maffima, con cui agli fi ragolava in quefto proposito , ara : che il diffribuire i beni a poveri è un raccogliere, e che le ricchezze, che fi poffeggono , fono d' altri , e noffro folamente è il buon ufo , che fe ne fa .

o. Ebbe altresì a. Sidonio un iargo campo d'afercitare la fua carità in occasione, cha l'Overgne era del aontinuo infeffato da' Vifigoti, nazione non folo barbara ed inumana, ma anche Atlauz di raligione . li fanto Vescovo, che nulla più temava, quanto che la fue aittà cadaffe in potare di softoro , procurò di placare lo idagno di Dio , dal quala ben conosceva vanire un tal flagalio . A quafto effetto agli introdusse le Rogazioni, delie quali ara flato autora s. Mamarto, Vescovo di Vienna, come s' è detto nella Vita del medefimo Santo agli 11. di Maggio , a fine d'accitare per tal mezzo il popolo alla penitenza. Ma non piacque al Signore d' efaudire interamante le oraziona dal Santo 3 perocchè sebbana Overgne non fosse presa da Visgoti per assalto, come ne su più volte in pericolo, e per sonsaguanza non sosse nè anche messa a sacco; nondimano su loro caduta per trattato nell'anno 475. Entrato Eurico Ra de Vifigoti in possesso d' Overgne, ne scacciò s. Sidonio, e io rilego nei castello di Liviana dodici miglia diffante da Carcaffona, città della Linguadoca, dove foffri graviffimi incomodi, e quello particolarmante , com' egli dice in una fua lettara, d'avara avute vicine alla fua camera, dove fianco dalle vigilie fi ricovarava la fera per prandere un poco di riposo, due vacchie femmine Gote, delle quali fi protesta, che non era poffibile trovarna alcuna nè più litigiola, nè più

pevitrice , ne plu intamperante .

10. Non

10. Non su però molto lungo quest'esilio del Santo, perocchè quel Leone, di cui a'è fatta fopra menaione, gli ottenne la libertà di ritornare alla sua diocesi, com'egli fece. Benchè il fanto Vescovo allora fosse ettremamente afflitto per vederfi fotto il dominio de' Barbari , pure non cesso di governare il suo popolo con fermezza e costanza apostolica, facendo argine per quanto poteva alla dominante erefia Ariana . Ma prima che compiesse la sua carriera, Iddio permife, che gli fi follevaffe contro una perfecuzione, la quale fervì a maggiormente purificarlo, e a farlo degno d'una più gloriofa corona. Inforfero contro di lui due de fuoi preti, i quali valendofi dell'autorità de' miniftri del regno de' Visigoti gli tolfero l'amministrazione della sua Chiefa, e lo riduffero ad avere appena di che softentarii , trattandolo anche in tutto il resto nella più indegna maniera. Il Santo foffrì tutto con invitta pazieuza, e con una mansuetudine ammirabile, finchè non venue Iddio co'prodigi a trarlo fuori dal fuoco di questa tribolazione. Uno di quetti preti malvagi s'era vantato di volere il di feguente scacciare dalla Chiefa a. Sidonio, quando alzatofi la notte per foddisfare a una naturale neceffità, mando fuori dal corpo colle viscere l' imparo suo spirito. Onde l'altro cattivo prete atterrito dalla morte infelice del fuo compagno defiftè dal perfeguitare il Santo, il quale perciò fu reintegrato nella piena, 🕳 libera amministrazione della sua Chiesa.

11. Ma indi a qualche tempo egli cadde malato, e aggravandoù ogni di più la fua malattia. volle da' fuoi domettici effer portato alla chiefa, ove tofto concorfe una gran moltitudine di perfone d'ogni condizione, che colle lagrime agli occhi gli dicevano: Perchè ci lafciate come pecore fenza pattore, e come erfani fenza padre ? E chi in avvenire condira le noffre menti col fale della fapienza , e con foavi maniere imprimera ne nofiri cuori il timore del fante nome di Dio, nella guifa che avete fatto voi ? Meutre diceva il popolo tali cofe , il fanto Vescovo , come ttando in estafi , diffe : Non vogliate temere : ecco che vive Aprunculo mie featello, cioè collega nel facerdozio; egli farà vofico Vefecvo. Con di fatto feguì, benchè allora il popoto credeffe effere queffe parole del Sauto piustofto un fogno, che una profezia, per-che Aprunculo era già Vescovo di Langres. Poco dopo il Santo rende il fuo beato spirito a Dio ai 21. d' Agotto dell'anno 488. in circa, benchè il suo nome sia registrato nel Martirologio Romano ai ag. dello fletto mefe . met

Il Signore Iddio, che tolle s. Sidonio di merso al Mondo, e dalle cure dei fecolo per farne unfanto Vefcovo, gli riempì l'animo d'umittà, la quale fervicome di metzo compendiofo per innatario all'eminenza della fantis. Besto chi ben intende questi verità, e la mette in pratica; cioà che quanto più l'omo a' umilia, tanto più Iddlo, fonte d'ogni bene, e donatore d'ogni virtù, a lui s'accosta, e lo ricolma delle sue grazie ! Vuoi tu, dice s. Agoftino , che Iddio a te i' accoffi ? untiliate. Vir tibi propinquet Deut ? humilia te . Conciofiache, dice altrove il medefimo Santo, per giungere al poffeffo della veravirth , non dobbiamo battere altre firade, che quelle infegnateci del notiro Signore Gesù Crifto , il quale esfendo Dio , ba conosciuso benissimo quel che convenisse alla nostra debolezza . Ora fe voi mi domandate , quali fieno queste frade, io vi dire, che la prima è l'umiltà, la seconda è l'umiltà, la terza è l'umiltà; e quante volte voi fopra di ciò m' interrogatle , non mi Hancberei mai di daroi la fleffa rifpolla . Tenjamo dunque anche noi quetta firada, umiliandoci. come fece s, Sidonio , colla rimembranza della nostra vita passata , e colla considerazione de' languori prefenti dell' suima noftra . E quind! . coll' esempio del medesimo Santo , prendiamo motivo di fuggire ogni forta di fafto, d'amare l'oscurità , di disprezzare noi fteffi , d'implorare l'ajuto delle altrui orazioni , e di esporre a Gezù Critto , come ad unico medico de' nofiri mali , le noftre piaghe spirituali , e la corruzione della nofira cofcienza; e confidiamo nella fus infinits bontà, che per un tal mezzo guarirà i noftri mali spirituali , rimettendoci le nostre colpe , ci riempira di grazia , e di virtà in quefta vita , e finalmente ci efalterà alle vere graudezze nell' eternità .

30. Agosto.
S. Phmenio.
Secolo IV. eV.

Nelle Vite de Padri dell'Eremo presso il Rosveido, e nel Monumenti greti presso il Cousterio si trovanto registrati i detti, e le aziona di Pemento, e il nutto è stato con diligenza raccolto, e riportato dal Tilemman nel tom 15, della Momorio sopra la storia ecclessassica.

L deferto di Sceti nell' Egitto, celebre nella floria ecclesiastica per gl'insigni Anacoreti, che lo hanno abitato, non ne ha forse avuto alcuno, il cui nome fia più famoso nelle Vite de' Padri, di quello di Pemenio, ovvero Pattore, che nel Martirologio Romano fotto il di 27. di Agosto è chiamato Pemone . Egli nacque circa la metà del quarto fecolo, nè fi fa qual fosse la fua patria ; ebbe fei fratelli , uno de quali maggiore di lui s'appellava Anubio , ovvero Anub . Tutti e fette quefti fratelli per una particolar benedizione del Cielo, abbandonato il Mondo, fi ritirarono nel deferto, per fantificare le anime loro colla penitenza, e coll'efercizio delle crifliane virta, nelle quali quanto Pemenio diveniffe eccellente , fi raccoglie da diverfi fuoi detti, e fatti, de' quali s' è conservata la memoria, e che nol in parte quì riferiremo . Egli adunque nel più fervido bollore della fua gioventù fi diede a mortificar la fua carne con a antieri diginni , che prifiva i due, e i re giorni, e tulvota le intere fettimame fenza prender cibo. Nel che però non dario molto tumpo, perchè, como egli fotera di monto tumpo, perchè, como egli fotera di cardinny diginni danno patolo alla vanità; onde diseva effere meglio mangiare ogni giorno, ma funza mai levaria la fune, perchè una tai pratica era adartata de goli forta di perfone, e il carno di proporti del perio della perio della perio della perio della perio per giungere a foggettare ia carne allo fajirito, e per singigre nel tempo fetto il angolarità, dono per ristingire nel tempo fetto il angolarità, dono

de nasce la vanagloria. 2. Così fi regolo poi Pemenio ne fuoi digiuni, a' quali faceva andare fempre unita l' aftinenza dal vino, come da cofa, che a un Monaco non convenifie ; ed era fua coftante maffirma di negare al suo corpo ogni sorta di riposo, e di soddiafazione non necessaria; estendo persuaso, che il far diversamente sosse cosa dispiacevole agli occhi di Dio, la quale sbandiva dal cuore il timor del Signore, come appunto il fumo fa fuggire le api , e che rendeva inutili tntte le altre fasiche d'un folitario. Perciò aveva turto il suo tempo distribujto in maniera, che perfettamente corrifpondeva a questa fua maffima . Concioffische , dividendo la noste in dodici ore, e in altrettante il giorno, egli concedeva quattr' ore della notte al necessario ripofo, quattro ne impiegava nel lavoro, e altre quattro nel falmeggiare . Nel giorno poi lavorava fino all' ora di Setta, da Setta fino a Nona leggeva, dopo Nona fi raccoglieva un poco d' erba per mangiare ; al che succedeva l' ora del Vefpro, e dell' orazione della fera . Avvegnachè però il Santo venifie in tal guifa a mortificare continuamente la fua carne, pure molto maggiore studio poneva nell' interiore mortificazione de' fuoi affettl, perchè, com'egli diceva, il nostro Signor Gesù Critto ci ha infegnato ad necidere non glà il corpo, ma le paffioni.

3. Quindi e che una delle prime cofe; ch' ei fi fcolpi nell'animo, allorchè abbraccio la vita ascerica , fu quella di considerarsi come morto , per effere insensibile a qualsivoglia trattamento che gli venifie fasto. Quefto documento gli era ftato infinuato dal fuo fratello maggiore Anubio col fatto feguente . Stando quefti due fratalli per un' intera settimana ricoverati in nn vecchio tempio degl' idoli , dove era una ftatua di pietra , Anubio ogni mattina tirava de' fasti in testa a questa ftatua, e poi andava la fera a chiederle perdono. Al fine della fettimana Pemenio chiefe ad Annbio, che cofa avesse voluto fare eol tirare que' faffi, e col chiedere perdono a quella fiatua . Per amor voftro, tilpole Anuhio, bo fatto quetto. Perocchi ditemi in grazia, quella flatua ba ella proferita pacola , oppero i'è punto moffrata in collera , quendo io le bo lauciati contro que' faffi è o pure allorebè le Lo chiefio perdono , fe n' è ella forse compiacinta è No certomente, risposa Pamenio. Or così appunto, ri-

piglik Anublo, debbiano for auche nai. Bifgra dr. a foniglianza di quella llatua ud pur noi eriprintamo per qualifaglia torto, e cativo tretamento, ni formitamo vanità dell'omere, cheri fa renduso. Coni parimente da un altro Abate di quel delerto, nomo di granfantiti, gli era fatto lificgnato. Col' fi devera fa cesto d'affere come un fiamento, il quale mi dice parola quand' è batuto, ne rippode mui per qualungue rispirire gli fi dice.

4. Pemenio adunque messendo inpratica quefti documenti, abbracciò nna totale mortificazione de' propri fentimentl; ond' era come fenz' occhi per non vedere , e come fenza lingua per non parlare degli altrui difetti, ne mai giudicava d' alcuno ; ma di tntto quello , che vedeva , o udiva farfi dagli altri, ne lafciava il giudizio a Dio. Egli era folito dire, che non fi dee disprezzare veruno, benchè fi veda manifestamente operar male : perocchè se ben si considera la corruzione del proprio cuore, fi conosce, che siamo capaci di fare altrettanto, e peggio; e fe non lo fae. ciamo, attribuire lo dobbiamo nnicamente alla grazia di Dio . Diceva anche in questo proposito, che la fame, cioè il digiuno, e la contrizione de' propri peccati non fanno vedere i difetti altrul ; e che nou batta non parlare con altri de' mancamenti del proffimo, ma che nou fe n' ha da parlare nè meno dentro di se medesimo; perchè non si può dire , che offervi con verità il filenzio , come a convlene, chi dentro del fuo cuore condanna il fuo fratello , benchè non proferifca parola contro di lui; ficcome all' incontro non s' allontanerebbe dalla vera regola del filenzio , chi dalla mattina alla fera parlaffe di cofe ntili, o

5. Appariva altresì la maravigliosa mortificazione de' propri affetti di quefto Santo nel fuo perfetto diffaccamento da ogni forta d'intereffe, come ti può ben raccogliere da' feguenti fatti . Un Solitario andando al mercato per vendere i suoi lavori, che solevano effere di fluore, di sporte, e di canestri , domando a Pemenio , come fi doveffe regolare ; e il Santo gli diffe : Non penfate a vendere la cofa più di quel ch'ella vale . E fe qualcuno la vuol anche per meno , dategliela, e amate chi vi fa quella violenza, fenza punto turbarvi , o rattriflarvene . Allorebe io andava al mercato , non be mai voluto enadarnar nulla . anzi io contava per guadagno mio quel che vi faceva il compratore. E nna volta, che nn mercante aveva comprate da lui certe fporte, non perchè ne avesse di bisogno, ma unicamente per fare a lui grazia , e servizio ; quando il Santo ciò riseppe, volle senz' altro indugio, che s'andasse da quel mercante a ripigliar le sporte, prebe,

dis' egli, non pofi goder vantaggio a fpefe altrui.

6. Come dalla roba, conì era egli diffaccato
da' suoi parenti. Laonde una volta che soa madre ando per vederlo, egli al tosto che se ne accorse, si ritirò nella sua cella; e la medre te-

nendogli dietro, e giunta alla por ta d'effa cella cominciò a piangere, e fospirare, perchè le fi volesse mottrare. Ma il Santo le disse, che doveva effer contenta di vederlo per fempre in Paradifo, dov'ella pure farebbe giunta più ficura-. mente, se avesse mortificato il defiderio , che aveva di vederlo fu quetta Terra. Un' altra volta . che nna sua forella andò tntta afflitta per pregarlo, che volesse portarsi dal Governatore della provincia, per far mettere in libertà un fuo figliuolo, che il Governatore a' era proteffato, che non avrebbe rilafciato, fe Pemenio non andava in persona a pregarlo, perchè desiderava di vederlo; il Santo le fece rifpondere da nn fuo compaguo: Pemenio non ba ne figliuoti , ne affiizione . In fomma il fuo cuore era morto ad ogni affeito terreno , com' egli s' era propotto che fosse colla grazia di Dio, fin dal principio del fuo ritiro dal Mondo . E certamente non da durezza di enore, ma dallo spirito del Signore veniva in lui quefto trattamento, che faceva a'fuoi parenti, perchè per altro era egli impastato di dolcezza, e aveva viscere piene di carità in maniera, che questa virsà si può dire, che supe-rasse in lui tutte le altre. E ben lo provarono tutti gli afflitti , e tribolati di fpirito , che a lui ricorrevano, e fingolarmente i peccatori, verso de' quali, diceva, fi dee ufare tutta la carità peffibile , perche ( fouo fue parole ) fe voi riprendete alpramente un peccatore, quand ei confessa la fua colpa , lo abbattete interamente . All' incontro fe voi gli dite: N'm v' affirggete , fratel mio , ma confidate in Dio, e ttate ben avvertito di non più peccare, gli forsificate lo fpirito, e gli date coraggio a far benitenza .

7. La sama intanto, che s' era sparsa dell'eminente fantità di Pemenio , divenuta celebreeziandio per alcuni miracoli da lui operati, e pel dono della profezia, e della discrezione degli Spiriti, che aveva ricevuto dal Signore, tirava a lui gran moltitudine di gente, che venivaper ricevere i fuoi configli; ed egli accoglieva tutti con fomma carità ; e ad uno , che gli diffe , che aveva avnto timore, ch'effendo ellora tempo di Quaresima, non gli avesse voluto aprire l'nscio della sua cella: lo, rispose il Santo, son so chiuder ad alcuno quella porta di legno, faccio benti il possibile per tener chiusa la porta della mia lingua. Erano poi ripieni di celefte fapienza gli avvertimenti, ch'egli dava a siascuno secondo il proprio bisogno. Così ad un monaco, che fi configliò con effolui su gli esercizi, che doveva fare, giacche gli fembrava di non faper far altro, che lavorare la terra , e dare in limofina quel che ne raccoglieva, rispose: che la cofa andava bene , e che in tal maniera continuaffe . E perchè vi fu chi riprese questa risposta, come non conveniente ad un monaco, cui non doveva baflare il coltivare la terra, egli fece conoscere coll' esperienza , che l'esigere di vantaggio da quel tale, era lo stesso che abbatterlo, e fargli far meno di quel bene, che prima faceva. Ad altri, che lo richiefero del fuo configlio fu i cattivi pensieri, diede per risposta, che purchè fi teneffero come imprigionati, fenza afcoltarli, da se medesimi svanivano, come appunto muojono gli animali, se fi tengono ben chiufifenza dar loro ponto d'aria. E ad no monaco, che fi lagnava d'effere in varie quife moleffato dal demonio con importuni penieri, e tentazioni, diffe : Che ficcome le mosche non fi fermano fopra di un vafo d'acqua bollente . ma benti d'acqua tetida . e vi generano i vermi ; corì il demonia non può colle fue tentazioni fat male ad nu monaco fervorofo, e accefo del fuoco del divino spirito; e folamente da noja, e reca danno ad un' anima', che fi lafcia forprendere dalla tepidezza nel fervigio di Die.

8. Il canale, per cui comunicava Iddio tanta fapienza a questo suo Servo, come apparisce da molti altri suol detti, che troppo lunga cofa farebbe quì riferire, era la lettura e la meditazione della divina parola, della quale foleva dire: Che ficcome l' acqua a poco a poco feava le pietre più dure, cort la parola di Dio fpeffo letta , o afcoltata , e meditata ammollifee finalmente ed apre il cnore, pet fatvi entrare il timot fanto di Dio. E per confolar quelli , che nel meditar la parola di Dio vi trovavano peca confolazione , perchè non ne intendevano bene il fenfo, diceva: Che ficcome\_ gl' incantatori de' ferpenti , benebè non intendano le parole, che dicono ne' loro incantefini, pure i ferpenti ne provano la forza, e la vitto, onde rimangono fenza il potere di nuocere : cott ancorche l' uomo non intenda perfestamente il fenfo della Scrittura fanta, però i demonj rellano spaventati dalla vir-, tù di quelle divine parole, e fi mettono in fuga, perché non possono resistere a quelle sagre parole, che Dio ha proserite per bocca de suoi Presest, e de suoi Apolioli . Iddio lo vifitò con alcune tribolazioni . e particolarmente con obbligarlo per due volte a ritirarfi dal suo deserto per le infestazioni de' Barbari, che davano il guafto a tutto il paele, e crudelmente trucidavano chiunque fi parava loro davanri. Finalmente carico d'anni, e di meriti dopo la metà del quinto secolo (senza che fi fappia l'anno preciso) passo agli eterni ripofi del Paradifo .

Proficiano delle finte mufine, colla prica delle qual quello celebra Ancorria funifica delle qual quello celebra Ancorria funifica de finte, e oferviano fipcialmente quella, col derivarono le virtà, ch' quil efercito in tutta in favita, si prisario, ciolo, e' difer comezo, sustroriguarda a sunte le cip di spullo Mondo, Nd calcono creda, cho ma tal mufine, convenega formante si monnei, o al religio si perocchi elita alcono creda, cho in proporera a. Giovanni Girl, officamo, al virtà riplinas, dice il Santo, cesa. Pia a non acter per tutti e cip di supoli fiscilia cappinto e per tutti e cip di supoli fiscilia con prime e tutti e cip di supoli fiscilia con prime e tutti e cip di supoli fiscilia cappinto e tutti e cip di supoli fiscilia con prime e tutti e cip di supoli fiscilia capitali.

do più fossi di quelle na abbis una calacerra e and giere cance un merit fort, quiene filtere nature disc, depuò in qualifere cance un merit fort, quiene filtere nature di che poù in qualifere più mode untere a rificio la la dell' aniun antiere. All' iconstra filere forgiunge il fauto Dottore, aver vita, e unti più mente pri le coli più iniviali, conse apunto dicrea al. Padis: Vivole, non più is, me uvre un arCrita. L'accest vivoles, non più is, me uvre un arCrita. L'accest mellim bene (colpita sull'anium toglic la armi al demonio, colte quali citori nel contrare.) non humo più forta dopra lo biprire di chi rifipetto ad elle non ha nè amore, ni paffono alcuna.

### 31. Agofto .

SS. MARTIRI DELL' VIII. PERSECUZIONE DE' GENTILI MOSSA DA DECIO, E CONTINUATA DA GALLO E VOLUSIANO IMPERATORI.

#### Secolo III.

Diverfo, leuter di s. Cipriano, e eleani fini Trestati, si una lettre di s. Dianja è Alfigandra, riprotta da Elición nel fifo livo delle fue forra, fono è pratipati monamenti di qualla perfezione. Si veda il estro raccolos can fomma diligetre del Tillemant nel servi como delle fio Memoria eccipialiche, il Russar mella priferiose agli Atti faceri di Merrir dal num vo. Sellica some care. Organta lib., reletta fue forma ecclebellica some.

D Opo la morte dell' Imperatore Maffimino feguita l'anno 238., come fi disfe ai 31. dello scorso mese di Luglio, la Chiesa gode d'una tranquilla pace fino a tanto che Decio, ribellatofi a Filippo, e uccifolo in battaglia fotto Verona, e trucidato in Roma l'altro Filippo fuo figliuolo , a usurpò il Romano Imperio; il che avvenne ful fine dell' anno 249. Prima di quefto tragico avvenimento, Iddio aveva moftrato in una viñone a a. Cipriano, fovraftare alla Chiefa una fiera, e pericolofa burrafca; e Origene pure aveva preveduto già da qualche tempo, effere vicina al fuo fine la pace, nella quale da molti anni vivevano i Criftiani. E per verità dacchè Decio sa salito sul trono imperiale, come se non per altro fosse stato follevato alla fovrana podeftà, che per far la guerra a Dio, i Criftiani fi videro sì prefto, e improvvifamente involti nel turbine della perfecuzione, che nel medelimo tempo seppero e il cambiamento dell' Imperatore, e la risoluzione da lui presa di efterminarli . A ejò s' induffe l' inumano Principe sì per l' odio , che aveva contro Filippo, il quale non folo era ftato favorevoliffimo ai Crittiani, ma di più fi crede, che fosse stato egli medefimo Cristiano ; al perchè la criftiana Religione, a scorno, e a totale disfacimento dell'idolatria, s'era dilatata per tutto il Mondo; al che non ceffavano i maligni e fisperfizios Pegani d'attribuire le diferzile, e le turbolenze dell'Imperio. Decio adanque ni pose in asimo di frellere fino dalla radice il Cri. Rinatimo, e à ridero con effolio uniti per l'efcuzione dell' empio difegno, dice a. Gregorio Nifeco, i Redella Terra, il Sento, il Popolo, e quanto v'era di grande fra I Romani, a' quali totto a' aggiunetro utra le citta, e gli ordini cutti dell' Imperlo, i quali a' ramarono per abolire il nome di Genò Critto, e i fiosì adortori.

2. Nacque tal conspirazione dagli editti suriofi e minaccevoli , che Decio (ped) per tutte le provincie , ne quali fi cercava di mettere tanto terrore nell' animo de' Cristiani , che parve , che fi doveffe vedere allora verificata quella parola dell' Evangelio : Che gli eletti fteffi , fe foffe poffi. bile, farebbono Rati fedotti . E quafi che queiti editti afiffi ne' pubblici luoghi non foffero per fe mede fimi funcienti a produrre l'effetto, che Decio intendeva, gli accompagnò il surioso Imperatore con lettere ai Governatori delle provincie, nelle quali minacclava loro i più feveri gaftighi, se col terrore, e con ogni genere di supplizi non coffringevano i Criftiani ad abbandonare il culto di Gesà Crifto , per abbracciare quello degi' idoli . Tanto batto, perche tutti i magistrati, messo da parte ogni altro affare sì pubblico, che privato, s'applicaffero unicamente a far carcerare, e tormentare i Fedeli. La fola veduta de' ferali ftrumenti schierati fotto i loro occhi era valevole a riempierli di fpavento . Le spade , il fuoco , le bestie seroci , le solfe , i ceppl , le catene , le fedie di ferro infocate, gli eculei, i patiboli, le unghie d'acciajo, e ogni altro firumento dall'umana barbarie inventato a tormentare , e scarnificare il corpo de'martiri , erano i foli spettacoli , de' quali fi dilettaffero gl'idolatri . Somma all'incontro era la turbazione de' Criftiani, e incredibile lo fconvolgimento, che da per tutto eagionò questo repentino paffaggio dalla tranquillità della pace al bollore della guerra . I vicini , i parenti , gli amici, dice a. Gregorio Nisseno, fi tradivano gli uni gli altri ; tutti erano fofpetti , nè alcuno poteva fidarfi più dell'altro . Altri andavano a denunaiare davanti ai Magiftrati i Fedeli, altri li moltravano a dito; altri li cercavano dove credevano, che avellero poteto nascondersi; altri fotto pretefto della Religione veffavano quelli,

de quali averano adocchiate le facoltà.

3. Quindi ne veniva, fague a dire. Gregorio, che i genitori non potevano fidarti della pierà de figlinoli, rel i figlinoli della naturale affeciona de genitori. Ezano in iscompiglio, e quafi in una guerra dometica le fingligierradiva il periode di giologio il guintivo re dedice, e di accultara affatte li refiede obbliando le leggi della natura, non avera orrore di divenir frasticida, col chiedese s' giodici il fingue del fattello cofinate dese s' giodici il fingue del fattello cofinate.

nella pietà . Si votavano le case d'abitatori, e fi populavano i deferti . Tanta era la moltitudine de' prigioni, che effendone omai piene le carceri , fu d'uopo adattare a un tal ufo altri pubblici edifizi . Non fi vedeva più celle piazze . e nella pubbliche, o private adunanza la folita giocondità, ma un profondo filenzio, e abigottimento; vedendofi tutto giorno ora gli uni, ora g't altri, o ftrascinati carichi di catene agli ergaftoli , o condotti all' eftremo fupplizio. Non avevano i crudeli tiranni nè compaffione della tenera età de' fanciulli , nè riguardo alla canutezza de' vecchi, nè alcun ripetto alla virtà, nè alcun' indulgenza per la debolezza del fesso ; ma fenza dittinzione ne di età, nè di feffo , come fe appunto fi foffe in una città prefa d'affalto, e abbandonata alla violenza, fi faceva provare la medefima crudeltà a chlunque per la professione della Fede crittiana fi rendeva odiofo a' demonj , e a' ciechi loro-

4. Avvegnache però tanta fosse la crudeltà, e la rabbia de perfecutori, nondimeno le mire loro erano principalmente rivolte a vincere i martiri, non ad ucciderli ; e a toglier loro piuttofto che la vita del corpo, quella dell'anima., Laon-" de , dice se Cipriano , fi mettevano in opera i ., tormenti . ma tormenti . che mal non finiva-, no , onde non poteva alcuno , terminando 3) la fua carriera coll'ultimo fupplizio, aver la n confolazione di morire, per quanto ardente n brama ne aveste: oè secondo le mira de tin ranni alcuno farebbe giunto alla corona del " martirio, fe Iddio per una particolar gracia " non avesse tolto dalle mani de' carnefici i suoi n fervi, non già col far finire i tormenti, ma col 35 mettere un follecito termine alla vita loro per , coronarli .. E percio fi teneva una fimil condotta co' Criffiani, , perchè, fecondo che of-,, ferva s. Agottino, vedevano aliora i tiranni,, che quanto più fangue de' martiri s'era fparn fo da'primi perfecutori , tanto più a' erano " moltiplicati i Crittiani, onde fe fi foffe pol 3 voluto farli morir tutti, fi farebbero a gran » danno delsa Repubblica spopolate tutte le pro-» vincie . Per quetto non fi diceva più negli » editti " : Chiunque fi confeffera Criftiano , fara fatto mortre; ma farà tormentato fino a tanto che rinnegbi la fua Fede . " Quetta era un' apparente ,, dolcezza, ma in verità era quel demonio del ,, mezzo dì, il cui fuoco era affai più pericolofo. , Perocche quanti mai di coloro, che di bao na , voglia avrebbero incontrata una pronta morte. p erano abbattuti e vinti dalla diverfità, e lun-, ghezza de'supplizi, che mai non finivano? 5. "In una si terribile, ed univerfale perfecu-,, zione , non vi ha quafi provincia ( dice un chia-" riffimo moderno litorico I ) o città ragguarde-

,, vole dell'Imperio, in cui fosse bene stabilita in questi tempi la Religione , che non vanti " d'avere inviato al Cielo alcuni fuoi martiri. Ma non fono in gran parte le volgarl leggende " de'loro patimenti, e martori, fe non divoti 30 romanzi fenza verun carattere di antichità; o " feppur alcune di effe posiono effera flate fab-, bricate fopra le antiche memorie, fono non-, dimeno flate abbellite a capriccio in que' feco-, li, ne' quali aveva perduto il Mondo la idea . 33 e il gusto della vera bellezza in tal genere di , monumenti , . Noi intanto fenza fara un'efatta numerazione di que martiri, che in questa... Declana parfacuzione confeguirono la palma del martirio, e fenza quì ripatere i nomi di quelli più celebri, de quali e in questa, a nella prima Raccolta abblamo riportate le notizie autentiche, ne accenneremo folamente alcuni, mattime della noffra lialia. In Roma oltre s. Fabiano, il quale ficcome era il capo della criftiana Raligione, così fu la prima vittima offerta a Dio in quetta persecuzione 2, furono martirizzati i fanti AB-DON, e SENNEN, Persiani d'origine, i nomi de'quali fono affai celebri nalla Chiefa, e fi fa di loro speciale memoria ai 30. di Luglio, Romane altresì fi crede che fossero le sante Verginie martiri VITTORIA, e ANATOLIA, della prima delle quali fi fa menzione nel Martirologio Romano ai 22. di Dicembre, e della feconda ai 9. di Luglio . Da quetta feconda ha prefo il nome una ragguarde vole Terra nella diocefi di Camerino , perchè quegli abitanti posseggono delle sua Reliquie. In Camerino è venerato come fineolar protettore a VI NANZIO, martire anch' effo di quetta persecuzione. Il Signore lo ha illustrato con molti miracoli; e se ne celebra la fefta ai 18. di Maggio. S. FFLICIANO parimente, onorato da' Folignati come loro Vescovo , ad Apostolo , e special protettore , confaguì fotto Decio la palma del martirio; e il suo nome e regittrato nel Martirologio Romano ai 14. di Gennajo. Abbiamo inoltre in Anagni s. MA-GNO; a Firenze a. MINIATO, e s. CRESCI; nell' Abruzzo a. MASSIMO ; e a Ravenna fanta FOSCA vargine di nobili natali, e fanta MAU-RA fua nutrice. I nomi di quette Sante fono fingolarmente onorari a Torcello, vicino a Venezia, perchè fi tiene, che vi fieno fiati trasportati i loro corpi, i quali fi conservano con onore in quella Chiefa Cattedrale dedicata fotto i loro nomi . Aggiungeremo a questi il nome d'uno fra gli altri martiri, ch'ebbe la Francia in quefta persecuzione, cioè di a. AMARANDO, che nella città d' Albì in Linguadoca confumò il suo martirio , S. Gregorio di Tura racconta di lui molti miracoli, e nel quinto fecolo era si celebre la fama del fuo nome, che s. Eugenio Vescovo 3 di Cartagine effendo stato rilegato nella fuddetta clttà .

<sup>(1)</sup> Orfi Illor, ecclef lib. 7, n. 6.
(2) Vedi la prima Raccolta delle Vise de Santi ai 20, di Gennajo .
(3) Vedi la fua Vita ai 22, di Luglio nella prima Raccolta .

città, volle, quando fi fenti vicino a morte, effere trasportato fulle tomba di quello martire, dove nel maggior fervore delle fue orazioni ren-

dè lieto e contento il suo spirito a Dio . 6. Si riferisce parimente alle persecuzione di Decio la ftoria de SETTE DORMIENTI, della quale così dice un moderno litorico 1, feguendo il Ven. Card. Baronio . " Nulla v'è di più ce-" lebre nella ftoria de' baffi fecoli di quella de' " fette Dormienti, cioè di fette Martiri, i qua-" ii , poichè fi furono ripolati per lo spazio di » circa 200. enni in una ceverna presso ad Eseso, », fi rifvegliarono l' enno 447. di Cristo, essendo " Imperatore d' Oriente Teodosio il giovane 30 e Vescovo di Eseso quello S tesano, che su poi " deposto nel Concilio Calcedonese . Non v' ha a in oggi chi non rigetti la favola della loro lun-", ga dormizione , e del loro rifvegliamento . " Cio che fembra più verifimile, fiè, che ef-" fendo stati o vivi , o morti fotto l' Imperio di ., Decio rinchiusi in quella ceverne , e perdu-" tali di effi ogni memorie, qualche mireco-, lofa invenzione , e traffazione de' loro corpi , ( dormendo i Santi fecondo il comun linguag-" gio de' Fedeli ne' fepolcri ) fie flata appre fa come un loro rifvegliemento da un dolce fonne . " Non meno celebre nelle storia ( fegue a dire " il medefimo litorico ) di quello de fette Dor-mienti, è il nome di S. CRISTOFORO ; ma » fimilmente non è incerte meno la storia dei

n fuo martirio .. . 7. Ma egli è fuor di dubbio, che oltre i Martiri quì fopre mentovati, innumerabili altri diedero la loro vite per Crifto; oltre quelli, che per fottrarfi alla rabbia de perfecutori , e ell' atrocità de' tormenti , fi nafcofero ne' deferti , dove foffrirono ogni forta di difagio. I nomi di molti di quetti campioni fi possono vedere nelle lettere di s. Cipriano, e di s. Dionisio d' Alesfandria , ii quale in una delle fue così parle : " Sarebbe cose superflua significarvi i nomi de , noftri gloriofi combattenti , per effere in. " troppo gran numero , e a voi ignoti . Vi " batti adunque sapere in generale, che d'ogni " genere di persone, e d'ogni età, uomini, e " donne; giovani, e vecchi; zittelle, e me-,, trone ; foldati , e plebei ; ve ne ba , che han-" no confeguito illuftri corone, con ever foffer-" to, alcuni i flagelli, elcuni le fpada, alcuni " le fiamme . Me ve ne he ancora di quelli , pe' 39 quali un sì lungo tempo di tribolazione " d'anguftie non è finora besteto, acciocchè fi 33 degni il Signore di riceverli nel numero delle , fne vittime . . . E chi potrà ( dice perimente » il medefimo fanto Vescovo ) ricordere le mol-», titudine di coloro , i queli errando per le fo-" litudini, e per li monti, vi fono morti di fa-" me, di fete , d'infermità , o sbranati dalle " fiere , o trucideti da' ladroni? Aicuni di effi , " che per ispecial provvidenza ne fono stati pre-, fervati, fono tettimoni delle loro fofferenze . " e delle loro vittoria " . In prova di che addu-ce il fanto Vescovo l' esempio di S. CHEREMO-NE. Era quefti un uomo avanzato negli anni, e Vescovo di Nilopoli nell' Egitto . Preta egli la fuga infieme colla moglie, e portatofi nelle montegne dell'Arabia , non si vide più comparire . Nè con tutta la diligenze ufata da' fratelli fu poffibile rinvenire nè le loro persoue., nè i loro cadaveri . Negli stessi monti dell' Arabia molti furono presi da' Saracini, e condotti in fervità, de' queli dice s, Dionisio ,, alcuni appena collo sborso di un " gran prezzo hanno potuto redimerfi, e altri " finora non è stato possibile di riscettere " . Di s. Cheremone, e degli altri morti in questa fuo e fi fa menzione nel Martirologio Romano ai 22. di Dicembre .

8. Se per une parte le vittorie di tanti martiri, e di tanti confessori rallegrarono la Chiefa le fu per l'altra parte motivo di triffezze e di pianto, la ceduta , e l'e postafia di molti Fedeli , le quele, per quel che rifgnarda l' Affrica, è defcritta, e compianta da s. Cipriano colle fegnenti parole : , Alle prime minacce dell' inimico . so dic' egli , la maggior perte de' nostri fratelli " henno tradita la loro Fede; e fenz'aspettare " che la violenza delle perfecuzione gli abbat-, teste, fi fono da se medesimi volontariamente so gettati nel precipiaio. Al folo nome di perso fecuzione, come di cofa inaudita e impenfa-, ta, fi fono ripieni di fpavento, avvegnachè non debba un Criftiano sbigottirfi, eliorche " vede venire le perfecuzioni predette da Cris fto . . . Aveffero almeno espettato d'effere inp terrogati, prime di riunnziere alla Fede , e " d'effete arreftati e prefi , prima d'offerire 33 l'incenso egl'idoli. Ma no: Molti sono stati n vinti prima del combattimento; e pria che , alcuno gli urtefie , fono caduti , togliendo così p la fcufa a fe medefimi d'aver fagrificato per 33 forza , Correvano da se medesimi alla pubbliso ce piazza ; e a' affrettavano d' andare elle morn te fpirituele dell' enima , come fe già da gren se tempo avellero defiderato di far queft' azione, p e come le fi foffe trettato di prevalerii d'una n favorevole occasione lungamente bramata... " Che dirò poi di coloro, i quali effendo da'me-" giftrati rimeffi el giorno feguente, perchè " l'ora era terda, pregevano e fupplicavano, n che non fosse differita la loro perdita , e la lo-" ro eterna rovina?... E di più alcuni non con-, tenti della rovina propria, vi tiravano anche a altri colle loro efortazioni . E perchè l'ini-, quità giugnesse al suo colmo, vi surono sino a de padri , che o strescinando , o portando I , loro teneri figliuoli , fecero perder loro quel so bene, che avevano ecquiftato poco dopo la p loro nascita, e fi fecero in tal guifa parricidi

, fpie-

p fpietati di quelli , a' quali avevano data la

" vita " . Q. Ne diffimile da quella dell' Affrica fu la. fventura dell' Egitto , e particolarmente d' Aleffandria , fecondo che atteffa s. Dionifio Vescovo di quella città : Tutti , dic' egli , fatono fpaventati alla pubblicazione de' ferali editti . Molti de' più cospicui per lo timore subito si presentarono. Al-cuni , i quali avevano qualche parte nel governo della repubblica , portatis, coltretti a ciò dal dovere de loro nfrej , alla curia , ndita la lettura dell' editto figettarono a piè degli altari , e facrificarono . Alcuni vi erano condotti come per forza da loro congiunti , ed amici . Effendo poi molti nominatamente citati da' magifiratt , e coffretti a comparire , fi presentavano alenui di essi pallidi , e tremanti , nè quafi doveffere facrificare , ma piuttollo come fe foffero effi medefint le vittime deftinate all'impuro facrificio ; di modo ch' erano derifi dalla moltitudine de' circoffanti , cui davano bene a conofcere , e la loro ripugnanza a fagrificare, e la pufillazineità a foffire per Critto la morte . Ma alcuni altri correvano prontamente agli altari , e con incredibile audacia affermavano di non effere mai flati Criftiani . Lyefli erano quelle persone, delle quali meritament: aveva già predetto il Signore , che difficilmente farebbero per confeguir la falute, cioè le doviziofe , ed accecate dal fumo della gloria temporale . Quanto alle perfone private , alcune feguivano gli efempi delle più illustri , alenne erano arreffate; e di quelle, una parte rinnegava la Fede , fpaventata dal folo aspetto delle catene , e delle prigioni ; no altra dopo la prigionia di pochi giorni , nn' altra dopo la forte fofferenza de' primi tormenti , avvilitafi all' afpetto de' più gravi fupplizi , de quali era minacciata abbandonava , la Fede .

10. Non tutti i caduti però in quefta perfecuzione erano egualmente rei ; ma d' altri più, e d'altri meno vergognofa fu l'apostasia. Concioffiachè alcuni avevano facrificato ai demoni , e fi chiamavano facrificati ; alcuni avevano offerto l'incenso agli Dei , e si dicevano turificati; alcuni avevano bestemmiato il nome di Critto, e s'appellavano beffemmiatori ; alcuni finalmente fi denominavano libellatici ; ed erano quelli, che rifoluti di non contaminarfi con gli abominevoli, e impuri fagrifizi, di qualunque foria effi fostero, ma o non fentendost abbattanza forti per softenere i tormenti, o non fapendo risolvers a privars de' loro beni, e suggire ne' deferti, compravano da' Magiffrati un biglictto, o libello , nel qual fi diceva , benche falfamente , che avevano prestato culto agl' idoli , ed ubbidito agl'imperiali editti 1 .

11. Così tutti questi miseri in diversa guisa bensì,

ma tutti in fostanza caduti egualmente nell' apoflafia, mancavano al proprio dovere, e fi tiravano Sec. Race, T. II.

addoffo lo (degno di Dio; cui piacque di dare fopra d'alcuni di coloro anche in questo Mondo qualche fegno manifesto della fua collera, come attefta fan Cipriano . Portatofi uno , dice il Santo, fontaneamente al Campidoglio per negar Criflo , poiche l'ebbe negato , rimafe muto , e cominciò la pena , dov' era incominciata la colpa . Una donna effendo nel bagno ( mancava quefto alla fua colpa, e agli altri fuoi mali , che fabito andaffe al bagno colei , che perduta aveva la grazia del vitale lavaero ) invafata dal diavolo fi lacerò co' denti la lingua, che aveva profanata o colle parole facrileghe , o colle impure vivande . Divenuta carnefice di fe medefina, non potè lungo tempo fopravvivere al fuo delitto ; e soprappresa da acerbi dolori di viscere . tra que' cruciati fint lavita. Eccovi un altro futto, foggiunge il Santo , ch' io bo veduto co' miei propri occhi . Un padre e nna madre , datifi per lo fpavento alla faga , lafciarono incautamente alla cura della untrice nna loro figliuolina, che ancora allattava . L' empia donna portolla ai Magistrati, e appresso l'idolo, a cui era il maggior concorfo del popolo; e perchè la pargoletta non poteva mangiare le carni facrificate , le fu dato del pane inanppato nel vino avanzato alle libazioni del facrificjo . Di li a non molto tempo la natrice rende la figlinoletta alla madre , la quale nulla fapendo di quanto era avvenuto . feco la conduffe al luogo, dove noi flavamo per celebrare i divini millerj. Dato principio alla facta funzione , cominciò la fanciulla a piangere , ad inquietarf , ad agitarf , a fcontorcerf , quaf che da un interno carnefice foffe coffretta a manifellare con que' fegni , giacche non potros altrimenti , il fuo flato . Ma allorche terminata la folennità della divina oblaglone , cominciò il Diacono a presentare a il calice... confacrato agli affanti , e giunfe per ordine al fue laogo, rivolfe la fancialla per iffinto della divina Macflà ivi prefente la faccia , ffrinfe le labbra . chinfe la bocca, rieuto il calice . Offinatofi il Diacono , gli rinfel finalmente a grande flento d' infonderle alcune Hille del Sagramento . Ne fegul fibite il fingbiozzo, e il vomito. Non pote l' Eucariffia rimanere in quel corpo, e in quella bocca profanata. Il fangue del Signore ufel fubito con violenza dalle vifiere contaminate . Tanta è la potenza del Signore, tanta la fina macilà! I fegreti delle tenebre fotto la fua luce fi dilegnano ; e nè pur gli occulti peccati po-

terono effere afcofi al Sacerdote di Dio . 12. Ciò adunque accadde, fegue a dire il Santo, in una bambina inabile per l' età a confessar colla voce l'altrui delitto nella fua perfona commell) . Ma un' altra, che già avanzata negli anni, aveva idolatrato , furtivamente s' intrufe mentre l'offeriva il divin Sacrifizio, percett il fuo delitto era occulto ; ed avendo participato del Sogramento, qual avelle inghiottito non una fpecie di cibo, ma una spala , e ricconto nelle fauci , e nel petto un mortale veleno ,

<sup>(1)</sup> P era sa: altra forta di libellazici non diforprovazi dalla Chiefa, ed erano evelli, che a furza di danaro attenano dei hizgife ati un idello, ovvero una foccie si falvoccasano per non effere molefiasi a mostvo di Religiona.

 si falva aduna amminiprare E Exacrifia anche a fanciali.

comincid a provate un terribile offanno, e a tentirfi ebiudere, e maneare il respiro, e palpitando, e. tremando eadde per terra. Non pote effete lungamente impunito ed occulto il sue delitto, e avendo otato d'inganuare gli uoneini, tenti Dio vendientove della ma colpa . Un' altra avendo con indegne mani tentato d' aprir l' arca , in cui era rinchinto il corpo del Signore 1, per la fiamma, che subito ne uset, e per lo spavento, onde fu forpresa, fi ritenne dal violare col tuo contatto la tantità de' divini mifleri . Finalmente un altro avendo ofato di prendete furtivamente la sua parte della facra chiazione, aperte dipoi le mais per metterrela in bocca 2, la trood convertita in cenere . Ma quanti ciascun giorno , conchiude il Sento , per non aver fatta penitenza, e un' umile confessione del loro delitto , sono invasati dagli spiriti immondi ? Quanti perdano l' uso della ragione fino a divenir pazzi , e furisfi ? Non occure riportare tutti quelli funetti accidenti , effendovi tanti esempi di fruiti gaftigbi in quet, che sono caduti, quanto grande è il numero di quei , ebe peccano . Ciafeuno di noi consideri non tanto ciò, che altri soffre, quanto ciò ch'egli merita di soffrire; ne si tenga ficuto, percite gli è d'féritala pena, anzi tanto più tema, quanto che l' tra del giutto giudice tembre... d' averlo serbato immediatamente a se Heffo .

1 t. Poiche Iddio ebbe con queffa perfecnaione, come colla pala, purgata l'aja della fua Chiefa , separando il buon fromento della paglia , cioè i veri Criftieni da quei, che tali erano folamente di nome, dispose, che il surore di Decio dopo un enno si celmasse elquento, e che tolio lui miseramente dal Mondo nell' enno 251., i Fedeli godeffero nn breve respiro di pace. Diffi un breve respiro ; perocche Gello , che nello ftello enuo ass. fuccede nell' Imperio, e vi affocio il fue figliuolo Volufiano, dopo pochi meli rinnovo la perfecuzione contro de' Criftiani, la quele pareve , che fosse cessate . Era. di quel tempo il Romano Imperio più del folito efflitto, e devasteto da orribili flagelli, e principalmente da une peste credele , la quale evendo evuto principio nella Etiopia, a' era indi fparfa per tutto l'Universo . I Gentili fecondo l'Invecchiato loro costume attribuivano le caglone di teli gaftighi ello sdegno de' loro Dei , Irritati per le moltiplicezione de'Criftiani. Quindi per plecarli , filmolarono l'Imperetore e comandere , che da per totto foffero in onor loro offerti fagrifizi di cento vittime, a' quali foffero coftretti enche i Criffiani ad intervenire . S'errende Gallo a si fatte infinezzioni, e trovendofi i Criffieni ripugnanti agl'iniqui fuoi ordini , fi venne contra di loro al fupplizi , per togliere dal Mondo quelli , che feli potevano piacare lo fdegno di Dio, e per vendette de' quali eppunto Iddio scericeva sopra il genere umano que' tenti slagelli ,

14. Roma fu le prima a provare gli effetti del rinovellamento della perfecuzione; e ficcome le primiaie delle vittime facrificate da Decio fn il Pontefice s. Febieno , così di quelle immolete da Gallo, fu il Pontefice a. Cornelio, come già fi diffe ai 25. di Settembre nella prima Recolte , Dopo s. Cornelio toccò la medefima forte a s. LUCIO , che gli fuccedò nel fommo pontificato. Appena egli fu innaltato ful trono apoftolico, che l'Imperatore lo rilego a Civiravecchia; del che fatto confapevole s. Ciprieno, gli scriffe una lettera, rellegrandoù con esfolui del doppio favore compartitogli dal Cielo, d'effere fatto cioè nel medelimo tempo e fommo Sacerdote . e Confessore . Ebbe di lì a poco tempo il fanto Pontefice la libertà di ritornare a Roma; avendo disposto Iddio, dice s. Ciprieno, ch'egli soffriffe l'esilio, non perchè fosse tolto al pretto alla fua Chiefa, ma perche vi toruaffe, e vi presedesse con meggiore autorité, e circondato da maggior gloria ; perocchè non v'è cola più dicevole, ne più decorofa, che il vedere effittere ell'eltare on prelato , il quele non colle fole parole, ma principalmente co fatti eforti il fuo popolo a prender le armi, e a prepararfi al martirio . Nè tardo gueri il fanto Pontefice a darne l' efempio el suo popolo , perocchè nello ftesso enno 252. diede le fuz vita per Crifto, benchè ci fie ignoto Il genere della sue morte. Marsire lo appella s. Cipriano, e con questo titolo è pofto il fuo nome nel Martirologio Romeno ai 4. di Marzo . Nello stesso tempo fossi il mertirio anche s. Ippolito , di col s' è riportata la storia

nella prima Raccolta ai 13. d'Agosto 3. sq. Ne Roma folamente, e le fue viciue contrade arfero di quetto fuoco riaccufo da Gello, me le fue vampe s'estesero per tutto l'Imperio, e particolarmente nell' Egitto, e nell' Affrica , come fi rileva delle lettere di s. Dionifiq Aleffandrino, e dalle Opere di s. Ciprieno; il quele attefta, che le prigioni furono ripiene non folamente d' nomini di metura età , me di donne ancora , e di gioveni di frefce età , e di fenciolli , ecciocche e ainne età , e e ainn fesso mencaffero gli elempi di una perfetta virtà, e eli filmoli ed espirare ello fteffo grado di gioria. E con quanta berberie foffero trattati i Criftieni specialmente da on certo Demetriano, che era o Proconfole, o uno de' primi Afteffori del Proconfole dell' Affrica , ebbaftenze lo dichiara il medefimo a Cipriano nel fuo libro indirizzeto allo fteffo Demetriano . In effo gli rinfaccia , ch'egli cecciasse i servi del vero Dio delle loro case, gli spogliafie del loro patrimonio, li chiudeffe

THE RESENT LINESEE

En permefo in qui immi è Feddi il portarfo escla, e di conformari il Escarifia.
 I Feddi prendemen nelle lore mani la pertitole conformare, e di altro medifirii il que purvante in locca.
 Yè corfo errore nell affeguere il ampo del fao maritiria, diventale des, che quopo fegui il anno 112. fosso Gallo e Foliquino, e non e anno 110, fosso Decio.

desse in orrende prigioni , gli opprimesse colle catene, li punisse col ferro, colle bestie, col fuoco . Nè baftandogli di torgli dal Mondo con alcun breve , e compendiofo , o ufitato fupplizio; li faceva lungamente penare, tornava più volte a ftraziarne le carni, e a lacerarne le vifcere ; e con ingegnosa crudeltà inventava contro di essi nuovi generi di martori . Tutta l' atrocità de' tormenti però non fu valevole a scuotere la fermezza de'Criftiani; che anai, feguendo al tempo di Gallo, e Volufiano, tutto l'opposto di quel ch' era avvenuto al tempo di Decio, non folo non vi furono apostati dalla Fede, ma di più molti di quelli, ch'erano caduti, fi rilevarono; e per lo dolore della penitenza divenuti più forti, perchè più umili, combatterono generofameute , e trionfarono de perfucutori . Ebbe finalmente la perfecuaione il fuo termine l'anno 254., in cui Gallo infieme col suo figliuolo Volufiano fu per mezzo d' una morte violenta tolto dal Mondo

Il Signore, dice s. Cipriano, talmente. a dispose tutte le cose, che accaddero in questa , persecuzione , ch' essa potè a tutta ragione " chiamarfi un efame, e una prova, la quale p rendè palefi le interne disposizioni dell'animo " di ciascheduno . Vi fu una nobile squadra di ", foldati di Crifto, i quali, stando forti ed immobili nel combattimento , fiaccarono l' orgo-" glio del fiero perfecutore, che gli affaliva, ef-" fendo prouti a foffrire e la noja d'una tetra " prigione , e l'atrocità de tormenti , fino alla morte ; sefiftettero con molta forza alle lufin-,, ghe del fecolo, e mentre fervirono a Dio flef-" fo d' un gloriofo spettacolo , lasciarono al loro fratelli per tutte le future età un bell' efempio ,, da imitare. Grandiffimo all' incontro fu il numero di que' Fedeli, che abbandonarono la " Fede " ( come a'è detto nella ftoria di quefta perfecuzione ). Ma quali furono quei, che ftettero faldi , quali quel , che caddero all' urto della persecuzione?,, Ricufarono, dice s. Cipriano, " d'imbrattarfi co' profani fagrifiz j quelle illuftri n mani, che prima non erano fiate avvezze, fe

non a opere divine. Quelle bocche, ch' erano ftate fantificate da' cibi celefti , ebbero orrore, " dopo aver degnamente gustato il corpo e il " fangue del Signore, di contaminarfi co' cibi mmondi confacrati agl' idoli . . . Quei che bene fi ricordavano d' avere rinunziato nel fanto " battelimo a quelto fecolo , uon fi curarono di " vivere lungamente in effo; e chi fi nudriva so colla fperanas d'una beata eternità , contava per nulla una vita temporale. All'incontro, , quei cedettero vilmente alla perfecuzione, che ,, erano accecati dall' amore delle loro foftanze : ne poterouo effere pronti e fpediti a ritirar@ " coloro, che dalle ricchezze, come da duri ceppi, fi trovavano ftretti . Quefte furono i vinco-" li , che li ritennero; queste le casene , che abbatterono la loro virtù, che oppreffero la p loro Fede, che legarono il loro cuore, che tennero fchiava l' anima loro ; di maniera che ,, effendo invitchiati d'affetti terreni divennero , preda e cibo del serpente, che, come già Idn dio diffe, fi nudrifce di terra n. S. Dionifio d' Alesfandria offerva altresì , esfere ftata la maggior parte de caduti le perfone doviziofe, e accecate dal fumo della gioria temporale, come a' è di fopra veduto. Ora a ciascuno di noi sovrasta una continua persecuzione per parte del demonio , del Mondo, e della carne, la qual perfecusione farà anche più furiofa al punto della noftra morte, Beati noi, fe rimarremo in essa vincitori, ma nol infelici , fe fuccumberemo ! Affinchè dunque non venga fopra di noi tanta (ventura, bigns che cerchiamo d' avere quelle disposizioni, ch' ebbero, fecondo s. Cipriano, coloro, che flettero forti nella perfecuzione, e che sfuggiamo quegli attacchi alla roba, agli onori, e ai piaceri, che furono, fecondo il medefimo Santo, la funetta cagione della rovina di tanti. Quefto è l'avvertimento, che ci dà l'ifteffo noftro Salvatore, quando ci dice di ftar bene avvertiti, che non ci venga impprovviso il giorno della morte, e non trovi il noftro cuore aggravato dalla crapola, e dall' ubbriachezza, e imbarazaato dalle cure , e da' penfieri di questo fecolo 1 .

(1) Luc. 11. 14.

Fine del Meft d' Agollo .

### SETTEMBRE

- 1. S. Lupo Vefcovo di Sani .
- 2. S. Giutto Vefcovo . 3. SS. Elpidio , e Sifinnio fuo Difcepolo . Nel Mar-
- tirologio Romano 2. Settembre . 4 S. Rolalia Vergine . 5. SS. Vemefano , Felice , Lucio , e Compagni Martiri . Martirol. Rom. 10. Settembre .
- 6. S. Eleuterio .
- 7. S. Giovanni Vefcovo di Gubbio . 8. B. Serafina \* .
- Q. S. Severiano Martire .
- 10. S. Salvio Vefcovo .
- 11. S. Edita Vergine . Mart. Rom. 16. Settembre.
- 12. SS. Macedonio , Teodolo , e Taziano Martiri . 12. S. Satiro . Martirol. Rom. 17. Settembre .
- 14. S. Caterina di Genova .
- 15. SS. Emilio, Geremia , Rogelio, e Servo Dio Martiri .
  - 1. Settembre .
  - S. LUPO VESCOVO DI SANS. Secolo VI. e VII.

Un autore anonimo , ma riputato fedele , ferife la Vita di quello fanto Velcovo , la quale è riportata dal Suria , e del Bollandifii fotto questo giorno . I fa in questo giorno primo di Set-

tembre dalla Chiefa memoria di s. Egidio Abate, il quale con gran fama di fantità fior) nelle Gallie nel fine del fettimo , e nel principio dell' ottavo fecolo, fecondo l'opinione, che fembra la più probabile 1. Ma ficcome, quanto è certo ed antico il culto di questo Santo, altrettanto incerte fono le particolari azioni della fua Vita per diferto di autentiche memorie; così noi riferiremo piuttofio la Vitadi a. Lupo Vescovo Senonenie, del quale fi fa in questo medefimo gior-no commemorazione nel Martirologio Romano. Nacque a. Lupo in Orleans circa l'anno 573. d'una famiglia nobiliffima, e congiunta di fangue coi Re di Francia . Sua madre nomata Auftregilda , donna di tal piesà, che è venerata col titolo di Beata, era forella di s. Aunario Vescovo d'Offerre , e di a. Auftreno Vescovo d' Orleans ; e da esta ricevè Lupo una fanta educazione, sicchè fino da' più teneri anni diede suggio d'una grande inclinazione alla virtù, della quale dava fempre più fode prove, a mifura che crefceva in età, coll'innocenza de'coffumi, e colle pratiche di divozione, in cui volentieri fi efercitava . Quindi è , che i fanti Vescovi suoi aii giudicarono prodentemente di fecondare la vocazione , ch'egli

moftrava d'avere allo flato ecclefafico , onde

fu ascritto al Clero della città di Orleans, e con-

facrato al ministero della Chiefa . In questo sla-

16. S. Eufemia Vergine e Martire . 17. S. Ildegarda Vergine .

18. B. Giufeppe da Copertino .

19. S. Pompofa Vergine e Martire . 20. S. Agapito Papa .

21. S. Maura Vergine " . 22. SS. Giuliano , e Ferreolo Martiri . Martirolog.

Romano 18. Sestembre . 23. S. Drofide Vergine e Martire .

34. S. Gerardo Vefcono e Martire .

25. S. Geremoro . Martir. Rom. 24. Settembre .

36. S. Wilo, detto il giovane. 37. B. Felice , o Filicia Vergine . .

28. S. Efiperio Vefcooo .

29. S. Ciriaco .

30. SS. Martiri della nona perfecuzione de' Gentili fotto Valeriano, e fotto Aureliano Imperatori.

to attefe Lupo a fantificare i' anima fua, e ad edificare i fuoi proffimi con ogni forta di opere buone. Egli dom ava la fua carne, e la riduceva in feswith con frequenti digiuni, con vigilie, e con altre aufterità ; era affiduo e fervente nell'orazione tanto nel fervizio pubblico della Chiefa, quanto in privato, e nella propria cafa. Aveva una fingolar divozione verfo i fanti Martiri, de' quali visitava le Chiefe, e le Reliquie, implo-rando per mezzo di essi dal Signore quello spivito di vera Fede, e di ardente Carità, da cui eglino furono animati fino a dare il fangue, e la vita per amore di Geau Cristo. Era liberale verso de poveri, soccorrendoli ne loro bisogni; efercitava l'ofpitalità verso de' pellegrini ; visitava, e confolava con paterno affetto gl'infermi, e le persone afflitte ; e viveva affatto diffaccato dall'amore delle creature, e di tutte le cofe terrene, aspirando unicamente ai beni eterni del Cielo .

2. Effendo in questo mentre vacata la Sedo Episcopale della città di Sana per la morte di s. Artemio, paffato all'altra vita nell'anno 609., quel popolo e Clero, moffo dalla fama della fantità di Lupo , lo eleffe concordemente per fuo Pattore . Ond' egli collocato ful candelliere di fanta Chiefa , ebbe campo di far rifplendere con maggior luftro, e per altrui profitto quelle infigni virtù, delle quali il Signore l'aveva arricchito. Riguardando quella dignità fublime, co-me un debito impoftogli da Dio, d'impiegarsi interamente nel fervisio del gregge affidato alla fua cura , non lafciò diligenza alcuna , per adempiere gli uffizi d'un vigilante paffore, tutto in-tefo a promuovere la falute delle fue amaie. pecorelle . Difpeniava loro frequentemente il pane della parola evangelica, fpandendo negli animi altrui quella celefte dottrina, della quale

to Prelato .

eveva riempiuto il fuo cuore nello flato di femplice prete: diffribuiva copiofe limofina alle perfone bifognofe, le quali trovavano in lui oo padre amorofo, fempre promo al fovvenimento delle loro indigenze : era affabile , mansuero , e benefico verso di tutti, e in modo particolare verfo di coloro , i quali mottravano dell'aversione alla fua perfona, e ardivano ancora di lacerare la fua fama con calunnie, ed imposture . Imperocchè era persuaso, che il servo non dee pre-tendere di essere maggiore del suo padrone : onde ficcome Geau Critto, ch'è il Principe de Pastori, fu calunniato, oltraggiato, a perfeguitato dai malvagi fino a effere conficcato fopra una croce; cos a proporzione chiongoe vuol effere fuo feguace, e adempiere con zelo le funzioni del suo pastoral ministero, ha da aspettarsi d'essere maltratteto, lacerato, e perfeguitato dalle perfone maligne e viziose . E però ad esempio dello steffo Salvatore fi crede obbligato, non folo a. perdonar loro, ina inoltre ad amarie di vero cuore, render ad effe bene per male, e guadagnar-le a Dio per mezzo di un'umile fofferenza, e d'una inftancabile beneficenza. Mentre il fanto Vescovo in tal maniera attendeva a fantificare se medefimo, e a procurare con ogni poffibile industria la falute del suo popolo , avvenne che Clotario II., rendutofi padrone di tutto il reame di Francia, inviò un fuo primerio ofiziale chiamato Farolfo al governo delle città di Sans; e quindi fi prefentò a' fuoi avverfari una favorevole occasione di sfogare il loro livore contro il fan-

2. Era Farolfo fdeenato contro il fanto Vescovo, perchè al suo arrivo a Sana non gli sosse andato incontro, e non gli avesse fatto de prefenti; ed irritato viepiù contro di lui dalle caluoniose suggestioni di un certo Madegesillo , Abate d'un monastero posto ne sobhorghi di quelia città , il quale era nemico del fanto Prelato , e ambiva quel Vascovado . Costui soppe dipingere con ai neri colori al Re Clotario le pretefe mancanze di a. Lupo, e rendergli salmense fospetta la sua fedeltà, che quel Principe, benchè per altro pio, e adorno di molta virtà, fi lafciò forprendere dalla calumia, e ordino, che il fanso Vescovo fose fubito eacciato dalla fua Sede, e rilegato in efilio . Ricevè s. Lupo un tal ordina, banchè ingiusto, e pronunziato senz' ascoltare le fue difese , coma voleva ogni ragiona divina e umena, ricevè, dico, quell'ordina coa animo lieto e tranquillo, poichè riguardave tutta la Terra come un efilio; e fi diede prontamente nelle mani dell' Ufiziala per nome Bofone, dettinato dal Re a condurlo a Vinemaco ne' confini della Piccardia verso la Normandia, ch' era il tuogo del fuo efilio , il che avvenne nell' anno 614. Quivi non iftette il fanto Voscovo oziofo, ma avendo trovato, che molti di quei popoli giscevane sepolei nelle tenebre dell' idolatria, ennuazio loro il Vangelo, e li convertì alla Fede di Gesù Cristo, e la medefiina prazia ricevè per mezzo fuo lo ftetto Utiziale Bosone, che in quelle parti dimorave di quartiere, e con esso altri fuoi foldati, i quali professavano il paganefimo . E coal la divina Provvidenza , fempra adorabile nelle fue vie , dispose , e permise tal difgrazia fecondo il Mondo, e quetto fao fervo, non folo per dare a lui occasione di acquistarsi una nuova corone di eneriti, me eziandio per ufare mifericordie a tante perfone, le quali farebbero facilmente perite nelle loro cieca idolatria . Intanto i cittadini di Sans, de' quali la mailima parte amavano teneramente il fuo fanto Pattore . foffrivano di male voglia la fua affenza, e elcuni di effi concepirono santo sdegno contro Madegefillo, il quale fopra ogni altro aveva cooperato colle fue calunnie all'efilio di lui , che gli mifero le mani addoffo , e lo trucidarono ; e così il diferaziato e embiziolo Abete pago anche in quefto Mondo la pena delle sue inique imposture, non fenza gran dispiacere del s. Vescovo, quaodo rifeppe un tal fatto, concioffische tanto era lontano dal bramare, o compiacerfi delle difavventure de' fuoi nemici, che anzi pregava continuamente Iddio per loro, a deliderava loro ogni bene.

4. Ma le persone sagge, e moderate della città di Sans fi appigliarono e' mezzi legittimi, per ricuperare Il loro Pattore, e quetti furono di pregare on fanto Abate per nome Vinebaldo , il quale ara in credito grande presso il Re Clotario . acciocche volesse dilingannare il Principe delle sue ingiufta prevenzioni contro il fanto Vescovo, e etiafa la fua innocenza richiamarlo dall'efilio . come di fatto egli ne prefe l'impegno, e felicements vi riufc). Allorchè adunque fan Lupo comparve alla prefenza di Cloterio, e ch'ei lo vide così macilenta, e confumato dai digiuni .. e dai difagi foffarti nell'efilio, rimafe si fortemente commoffo, che fi getto a' fuoi piedi, lo pregò e perdonargli il torto, che gli aveva fatto per inganno de fuoi calunniatori, e ricolmandolo d'onori, e di doni prezioni lo rimando alla fua Chiefa . Ognuno fi può immaginare con... quanta gioja fosse il fanto Vescovo acculto dal fuo popolo di Sans, e qual giubbilo concepifiero tuste le persone dabbene del fao ritorno. Egli fi approfitto di quette huone disposizioni. per viepiù promuovere la gloria di Dio, e la riforma de coftumi in ogni genere di perione, e continuò a governare par alcuni anni il tuo dilatto gregge in una perfetta pace e tranquillità . finche nell'anno 612, dopo una breve malattia fa dal Signore chiamato el godimento della vere , e imperturbabile pace nelle gloris eterna del Paradifo ; il che fegui nell'anno fuddetto 623. nel di primo di Settembre, dopo quattordici anni di Vescovado in età di circa einquant'anni . Sa compiacque il Signore onorare quetto suo Servo fedele e in vita. e dopo morte del dono de mi-

racoli .

raculi, i quali viepiù renderono avanti gli nomini testimonianza della sua insigne fantità. Non v' è forse cosa tanto frequente nella Storia ecclefiaftica, e profana, quanto quella di vedere nomini dotati di virtù e pietà veffati, oppreffi, e maltrattati per le calunnnie, e imposture de' malvagi ; e quel ch' è più cnnsiderabile, non di rado per comando di Principi pil e virtuofi , quale fenza dubbio era il Re Clorario, poiche, come offerva il Ven, Cardinal Bazonio 1, egli era un Principe piene di timer di Die, molto limofiniere, e diligente nel provvedere al bene della Chiesa, e de' Sacerdoti . E pare , come foggiunge lo fleffo Cardinale, e fi è di fopra veduto, per inganno di persone affute, e maligne per-seguitò, e condannò all'efilio un il venerabile Prelato, qual era s. Lapo. Quindi ognuno dee flare molta avvertito, e cautelato a non lafciarfi forprendere, ed ingannare dalle lingue malediche, e calunniatrici , delle quali pur troppo non. mancherà mai la mala razza, finché durerà il Mondo . Una de' mezzi più facili, per non foggiacere a fimili inganni, fi è quello di non lasclarsi ocenpare l'animo dalle prevenzioni , e di rifervare fempre intatto un orecchio, per ascoltare tranonillamente le ragioni di colui, che viene accufato, e calunniato, e di non condannare mai veruno fotto qualunque preteffo, se prima non fi fono ndite le fue difefe . Iddio medefimo , al quale tutte le cofe, exiandio le più occulte, fono palefi, e manifette, ha voloto fin dai principio del Mondo infegnare a tutti questa condotta , allorchè prima di condannare Adamo , ed Eva alla pena, che meritava la loro difubbidienza, volte chiamarli avanti a fe, e udire ciò

2. Settembre.
S. GIUSTO VESCOVO.

Secolo IV.

na, naturale, ed umana.

che potevano addurre in iscusa del loro reato2.

Chi fi regola diverfamente, fi espone ad evidente pericolo di opprimere l'innocenza, e di com-

mettere enormi ingiutizie; e quando ancora per

accidente ciò son avvenisse, farà sempre reo al

tribunale di Dio di non aver offervato quell'or-

dine , che viene prescritto da ogni legge divi-

La fua Vita, ferita da un autore anonimo, ma grave a factro, è riportate del Surio fonto quello gierno can qualite munazione nello file, e de Boliancifi foto il medifino giorno nella fua integrità. Si voda aztora il Tillemont con 8. delle Memore accidentiche.

B'Enchè poche sieno le notizie, che sina a noi fino pervenute, delle azioni di a. Ginto celebre Vescovo di Lione, di cui fi sa oggi onorevole memoria nel Martirologio Romano; possono tuttavia servire alla nostra edificazione, con

apprendere da effe, quanta cura, e diligenza abbiann usata i veri fervi di Dio, per mettere in ficuro la falute delle anime loro , ch'è l'unico importante affare, che tutti abbiamo su questa Terra nel breve corso della presente vita. Verso ia metà del quarto secolo fioriva s. Ginsto nella città di Vienna nelle Gallie, e per lo splendore delle sue virtù su innalzato al grado di Diacono di quella Chiefa, la quale egli edificò co'fuoi fanti efempi , finchè circa l'anno 370. il popolo e clero di Lione non lo richiese, ed ottenne per suo Vescovo. In quel sublime posto adenipì s. Giufto tutte le parti d'un ottimo Pastore, invigilando alla cuftodia del fuo gregge, e procurando con ogni fludio non meno la fantificazione propria, che quella delle anime raccomandate alla fua cura . Moftrò ancura il fuo zelo per la purità della Fede, e per la disciplina de costumi, intervenendo a varj Concilj tenuti sì nelle Gallie, che fuori di effe, e specialmente nell'anno 281. al Concilio di Aquileja, a cui prefede s. Ambrogio, e nel quale furono condannati gli errori degli eretici , che allora infeftavano la Chiefa cattulica . A questo celebre Cuncilio assistè s. Giusto, come-ono de' ptà illuftri Preiati delle Gallie, e come deputato da' Vescovi di quelle provincie inseme con due altri suoi colleghi, per rendere teftimpnianaa della Fede di quelle Chiefe, e per istabilire viepiù colla luro autorità i dogmi della Religione, impugnati, e contraddetti da' nemici della verità.

2. Sebbene il fanto Vescovo non aveva nulla da rimproverare a se medesimo intorno agli obblighi del spo ministero, a cui soddisfaceva con tutta la poffibile efattezza; ciò non offante la fua umiltà, e un falutevole timore del conto ftrettiffimo , al quale un Paftore d'anime foggiace nel tribunale di Dio, lo faceva gemere lotto quel grave pefo ; e in confeguenza egli bramava di fcaricariene, per attendere nella vita privata agit elercizi della penitenza, e a fantificare l'anima propria, inngi dal tumulto del Mondo, e da' pericoli , a cui necessariamente è esposto chiunque prefiede zi popoli nelle fublimi dignità della Chiefa . Onde effendoleg li prefentata un' occasione appartuna, per eleguire questo suo defiderio , credè di doverla abbracciare , e fu la feguente .

a. Accadés, che nu somo fusiole della città di lione finili a correct con un figurda alla mano per le contrade della città, ferendo, e ucci-dende chiangue inscontrara. Accordo il popolo la grata tomeren, lo circonda da sgell pures, per rifigio in om. Chiari, d. el cui kindi dello le porte, perchè il pericolo, in cui à vide, po porte, perchè il pericolo, in cui à vide, por estre della chiara.

vendicare colla fua morte il fangua di quelli, che colui avava feriti, ed necifi. Il fanto Vescovo pertanto non potendo acquietare quel tumulto, a fine di prefervare la Chiefa dal minacciato incendio, condifcefe, cha quall' uomo fosse estratto dalla Chiefa, e confegnato a un primario cittadino di Lione con espresa condiziuna , cha non gli foste fatto verun mala , ma che fosse custodito diligentemente finche non caffaffe quella fedizione popolara. La cofa però fuccede divarfamente , concioffiachè il pupulo infuriato contro quell' infelice, gli fi getto addoffo, e legatigli i piedl con una fune , lo ftrascinò per le ftrada della città, finattantochè spirò i' anima . Reftò il fanto Prelato molto addolorato di questo fatto, e attribuendo a fe stesso la colpa della morte di qual miferabile, per avar confentito, che fosse levato di Chiefa , rifolvè di rinnnziare al Vescovato , e di ritirarfi in qualche folitudine, per farne penitenza, e per attendere di li in poi unicamente alla propria falute . A questo fine poco dopo 1 fi parti fegretamente da Liona , e a incammino verso Martilia, per imbarcarfi in quel porto, a andarfene a menar vita panitante tra quai fanti anacoreti, che allura popolavano i deferti dall' Egitto. Vi fu però un giovane, chiamato VIA-TORE, ch' era lettore della Chiefa di Liona, il quale tanne dietro al fanto Vescuvo, a supraggiuutolu a Marfilia, mentra ftava per imbarcarfi in una nave , che andava in Aleffandria d'Egittu, volle effergli compagno nel viaggio, e nel ganere di vita , ch'egli era rifolutu d'intraprendere . 4. Arrivato e. Giufto in Aleffandria fe n'andò insieme con Viatore al deserto, e quivi occultan-du il suo nome, e la sua dignità di Vescovo, visse per alcuni anni una vita più angelica , che umana, ne'digiuni , nella vigilie , e nelle nmiliazioni , fconosciuto agli uomini, e noto solamenta a Dio, a cui offariva nn continno fagrifizio di lode, e di orazione . Ma effendu colà andata una perfona nativa delle Gallie, per visitare que santi ana-coreti, e adificarsi delle loro virtù, e de loro efempj, riconobba in un'adunanza di monaci il fanto Vascovo Giusto, onde si gettò a' suol piedi, e manifatto a tutti chi egli foste. Rimafero i monaci fupraffatti dallo flupure, e vollero rendergli quagli onori, ch' erano dovuti alla fua dienita. Egli però ricuzò ogni diffinzione , e li pregè a contantardi, che faguitade a vivere tra luru corne un femplice monaco, negli efercizi dell' umiltà, e della penitenza, a fine di foddisfare al Signore pe' suoi peccati, e disporti al passaggio da questo Mondo all' eternità . Saputufi intante a Lione il luogo, ove dimorava il fanto loro Vefcuvo, un prete di quella Chiefa nomato Antioco s' inviò a quella volta, per aver la confolazione di rivederlo, e profittare della fue ammirabili virtà . S. Giufto conobbe per divina rivelazione

il giorno, In cui Antioco doveva ginngere al deferto, e appena vedutolo, gli dife, ch'ara ve-nuto in tempo opportuno da poterio affiftere nalla fus morta, giacchè il Signore gli aveva mani-feftato effere imminente il fine del fuo pellegrinaggio su questa Tarra. Di fatto pochi giurni dopo l'arrivu d' Antioco a' infermò, e tra le fue braccia rendè la fua beata anima a Dio, raccomandando al medafimo Antioco la fua Chiafa di Lione, per la quale non aveva mai ceffato di porgere ferventi preghiere al Signore in tutto il tampo della fua dimora nel defertu . Saguì la fua morte circa l'annu 360. al 14. di Ottobre, e otto giorni dupo passò da quetta vita alla beata eternità eziaudiu a. Viatore suo fedel compagno, come il fanto Vafcovo gli aveva pradetto. I loro corpi furono alcuni anni dopo trasportati dall' Egitto a Lione, e ricevnti cun grande venerazione da qualla città nel dì 2. di Settembre , nel quale perciò fe ne fa la fetta principale dalla medefima città, e dal Martirologio Romano la commemorazione.

E'cofa propria delle anime fante, e delle coscienze delicate (dice a. Gragorio Magno) di riconuscara il mancamento, e di trovara la colpa, anche dova non è, e parò fono fempre aq-fiofe di fare penitenza, finchè vivono fu quelta Tarra, a di afficurare, quanto più possuno, la loro eterna salute. Coal fece questu santu Vescovo nal fatto fopra notato dell'necifiune di quel furiofo; e bifogna certamente attribuire ad una particolar ispiraziona del Signore l'abbandono, ch' ei fece , dalla fua Chiefa , per ritirarfi nel deferto a far vita folitaria e penitanta, giacchè fe-condo le regole ordinarie fembra, che non convenisse di farlo fanza le debite facoltà, e licenae. Ma da ciò dobbiamu imparare, quanto vivano Ingannati, a fieno vuti dallo spirito di Dio coluro, i quali ambifcono le dignità , specialmente ecclefisitiche, e che in effe fi compiacciuno, e vivono allagri, a contenti dupo averle confeguite , coma fe fosfero beati , e felici ; laddove i Santi, ch' arano piani di luma di Diu, e di virtà , hanno fattu ogni studiu per lichivarle, e quando vi fono stati contro luro voglia innalzati, hanno temntu fommamente i periculi, ai quali fi vedavano esposti; hannu gemuto sotto il grave e furmidabile pelo ch'eranu coftretti di portare; ed hanno volentieri abbracciata qualunque occasione di scaricarfene, per attendere a se soli, e alla propria salute. E donda viene nna condotta al diversa ed opposta? Viene, che i primi peníano folamente al facolo prefenta, e a godere di quegli onori, comodi, a vantaggi, che accompagnano le dignità. Ma i fecundi, mirando le cofe al fuo vero inme , ch' è quello della Fede , hanno fempre avanti gli occhi quel tarribile conto, che nel futuro fecolo dovranno ren-

(1) Alumi credono , che il fatto del furiofo leguiste prima del Concilio di Aquileja : ma sembra più probabile , che avveniste dopo di esto , e che immediatamente il fanto Vascovo lasciasse la sua Chiefa , Vedi è Bollandisti . dere all' eterno Giudice, il quale nella Scrittara i fi è chiaramente espretto, che durifficium judicium bir, qui prasunt, fiet. Exiguo esim concedium miseriordia, potentes autem potenter tormenta oaticutur.

#### 3. Settembre.

#### SS. ELPIDIO, E SISINNIO SUO DISCEPOLO. Secolo IV.

Palladio nella saa storia Lausaca presso il Rosveido lib. 2. cap. 167. . e seguenti, riporta le azioni di s. Elpidio, e del suo discresso Sisanio, delle quali egli era stato sestimonio oculato.

S Ant' Elpidio, di cut porta il nome una no-bile Terra della Marca Anconitana, fu originario della Cappadocia, donde fi porto nella Palettina, e quetto viaggio fenza dubbio egli dovè intraprenderlo per la divozione di vifitare quei fanti luoghi, onorati dalla prefenza del Salvatore, e dagli adorabili mitteri della nottra Redenzione; divozione molto comune tra i Fedeli nel fecolo quarto, in cui egli viveva. Uno degli effetti principali, che fuol produrre nelle anime crittiane la meditazione , e contemplazione de patimenti fofferti da Gesù Crifto per la nostra falute, fi è quello di animarle ad imitarne gli esempi, e ad abhracciare una vita mortificata, e penitente. E tale appunto fu il frutto, che ne ricavò Elpidio; concioffiachè rifolvè di non far più ritorno alla patria, ma di paffare il rimanenie della fua vita in quella terra bagnata dal sangue del Redentore, e ivi terminare i suoi giorni nelle pratiche d' un' auftera penitenza . A questo fine egli si rinchiuse in una spelonca fituata ne' contorni di Gerico, nella quale dimuro per lo spazio di venticinque anni, menando una vita più angelica, che umana, ne' digiani , nelle vigilie , e in una continua orazione , e meditazione delle eterne verità . La fuz aftinenza era al rigorofa, che non prendeva cibo fe non la Domenica, e il Sabato: passava fovente le notti intere orando, e falmeggiando, fempre ritto in piedi , con una tale flabilità di mente, e coal fifo in Dio, che appena fi accorgeva di qualunque cofa , che gli avvenisse . Una notte mentre infieme con noi , dice Palladio , flava fairneggiando, fu ferito da uno scorpione, fenzachè egli punto si movesse, nè lasciasse di continuare la fuz orazione. E sebbene gli scorpioni in quelle parti fieno velenofi, egli però non ne ricevè nocumento alcuno.

2. La fama della fua fantità tirò in quel deferto, in cui dimorava, molte perfone, le quali vollero vivere fotto la fua difciplina, e profittare de fuoi efempi, e delle fue iftruzioni ; e in progrefiò di tempo fu si grande la moltitudine di coloro, che abbracciarono la penitea-Sec. Ruec. 7.11.

(1) Sup. 6. 6. (1) Galat, 2. 18.

za fotto la fua condotta, che il fuo monaftero pareva una città in merzo al deferto. Si degnò ancora il Signore d'onorare il fuo Servo del dono de' miracoli , uno de' quali è raccontato da Palladio nella feguente maniera. Un fno difcepulo, dice egli, teneva un giorno in mano un farmento secco di vite . Elpidio prese quei farmento, e lo piantò in terra; e il farmento gettò fuhito le radici, e in poco tempo crebbe tanto, e tanto fi diftefe, che copriva tutto il tetto della chiefa. Lo splendore delle virtà del Santo gli meritarono l'onore del facerdozio, a cui fa promoffo, acciocchè meglio potesse, e con maggior frutto governare la numerofa schiera de' fuui discepoli, dispensando loro i divini mifteri, e indirizzandoli alla perfezione evangelica. Di nno di questi discepoli tra gli altri sa menzione Palladio, come del più illuftre, e che eguzelio il fuo fanto maestro nell' esercizio della penitenza, e nella pratica delle virtà criftiane. 3. Quefti fi chiamava Sifinnio , mativo egli

pure di Cappadocia, ma di condizione servile; il che intanto io agginngo, dice Palladio, affinchè fi fappia a gloria di Gesù Crifto, che la vera nohiltà tra Criftiani confifte nella grandezza... dell' animo, e neil' ornamento della virtà. Sifinnio adunque, dopo effere ftato fei in fette anni con s. Elpidio, e avere da lui apprese le regole della perfezione , fi rinchiuse in un sepolcro, perocché l'epulcri, come altrove fi è notato, erano allora fabbriche fopra terra, più o meno grandi, fecondo la qualità delle perfo-ne, a cui appartenevano. Dimorò Sifinnio in questo sepolero per lo spazio di tre anni, i quali paísò in rigorofe penitenze, e in orazione, eomhattendo contro i Demon), fopra de quali ricevè da Dio la podeftà di scacciarli dai corpi offeffi . Di pot sece ritorno nella Cappadocia , dove su ordinato prete, e ammaeftro nelle vie del Signore molta gente, nomini, e donne, di ogni condizione ; e fu tale il profitto , che quefti fecero degli esempi, e delle istruzioni di Sifinnio che ginnsero ad un' escellente purità di anima, e di corpo, onde fi vedeva in effi adempinto ciò che dice l' Apostolo 2 : In Gesti Critto non v'è diffinzione , nè di mafebio , o di femmina , ne di ferro, o di libero. Era ancora Sifinnio liberale co' poveri, ed esercitava con grande accu-ratezza l'ospitalità verso de' pellegrini, benchè nulla poffedeffe che foffe fuo ; il che fia detto ad onta de' ricebi (fono parole di Palladio), i quali mon fanno parte a' proeri delle proprie facilit, fe-condo i' obbligo, che loro ne corre . E' incerto il tempo, in cui a. Elpidio, e Sifannio pafaffero da questa vita alla beata eternità, ma probabilinente ciò fegnì verfo il fiae del quarto fecoio, o nel principio del quinto. Il corpo di s. Elpidio fi conferva con molta venerazione nella fopraddetta Terra di a. Elpidio infieme con quelli de'as. Enesso, ed Eustazio suoi discepoli, ed è fiato illustrato dal Signore con molti miracoli, coma si può vedara presso i Bollandisti sotto il di 2. di Settembre, nel quale se ne si memoria

nel Martirologio Romano.

Questo Santo fi risolvè, ed animò ad abbracciare una vita ai peniteute , mortificata , ad euftara, quanto fi a vaduto, colla cousideraziona degli acarbiffimi patimenti, cha il nostro Salvatore Gesù Crifto volle par amor nostro, a pe' nostri peccati foffrire uella faa Paffiona,e morte di Croce. Rendiamoci noi aucora femiliare la maditazione della Paffious del nostro amabiliffimo Redentore; ricordiamoci spesso, a riandiamo colla meute quelle atroci pene, cha un Dio umiliato ha voluto patire par le nostra faluta; miriamolo frequentemente ora agonizzanta, e grondanta di fangue nell'orto di Getfameni, oppreffo dal pefo enorme de' peccati noftri, e di tutto il Mondo , di cui fi era incericato , per foddisfara alla... divina giuftizia; ora flagellato , come un viliffimo schiavo, nel pratorio di Pilato; ora coronato di pungenti spine, e ricoperto di sputi, e schiaffeggiato da' foldati infolenti; ed ora pandente fopra un patibolo di croca in mazzo a due ladri, fommerfo in un mara di dolori, di obbrobri , ad ignominie ful Celvario : e ci vergogneremo di manarenna vita si molle e dalicata; ci animeremo noi pure a mortificare la noftra carne con quelle penitenze, che fono convenianti al nostro bisogno, e proporzionate ai dabiti, che abbiamo contratti colla divina ginftizia pe' noffri falli ; e pranderamo forza , e vigore a fopportare con pazienza, e raffegnazione quella afilizioni, e qua' travagli, che ci fono inviati dalla divina Provvidenza . Queño è l'avvertimento, che a tutti l Fedeli di l' Apoftolo a Paolo 3 : Afpicientes , dice ogli , in aufforem Fidei , & consummatorem Tesum, qui spilinuit eracem : recogitate cunt, qui talem suilimuit a pescatoribus contradictionem , ut non fatigentini , antrais veltris deficientes. " Mirate l' autore , e confiamatore della Feda " Gesù , morto per amor noftro fopre d'una , croce: confiderate attentamante quello, che » ha fofferta una al grande contraddizione da pec-" catori, per nou perdervi d'animo, e per non a rimanere abbattuti nelle tribolazioni .

### 4 Settembre. S. ROSALIA VERGINE. Secolo XIL

Le activie intorno a queste santa Vergine se possono vedere preso i Bollandeste, che ne trattano molto descimente sotto il di 4. di Settembre.

È Tanto celabre il nome, e ll culto di fanta Rofalia Vergine Palermitana, dalla quale fa oggi commemorazione il Martirologio Roma-

no, che sabbene non abbiamo autenticha memorie della sue geste; tattavia crediamo di non poterci dispansara dal riferire almeno ciò, che riguarda la invenzione delle sue Reliquia, e i molti miracoli, che il Signore fi è degnato di operare a fua interceffione . Nell' anno adunque 1624. trovandofi la città di Palarmo, metropoli del Regno di Sicilia, gravemante afflitta dalla peftilenza , che facava firage grande inogni genare di persone, piacque el Signore di manifastare un tasoro, che la divina sua Provvidenza teneva nascoso in un monte detto Pellegrino, tre miglia incirca diffante dalla città medefima . Fu quafto taforo il corpo di s. Rofalia . il quale per lo spazio di quattrocento e più anni giaceva sepolto in una spelonca di quel monte dantro la cavità di un faffo , fenzache punto avaffaro glovato le diligeuze altre volte ufate per rinvanirlo . Ma in datto anno 1624. ai 15. di Luglio fu prodigiofamente ritrovato, e cou estremo giubbilo di tutti trasportato dantro la città di Palarmo; la quale avendo con voti e praghiere invocato il padrocinio di quetta fanta Vargine apprefio l' Altiffimo , per ottenera di effere liberata dal fiagello della peftilenza, na ottanne la bramata grazia, rimanendo in breve tempo libera la città da ogni male . Onda fu la Senta medafima aletta per protettrice e padrona della cirtà; e da quel tampo in poi in modo speciala è ftata fempre con gran divoziona vanerata tanto in Palermo, quanto in tutte le città del Regno di Sicilia , e altrove .

2. Ne folamente in quafta occasione sperimente la città di Palarmo gli effetti favorevoli della valide protezione di s. Rofalia, ma in molte altre aucora, e in tempi diverfi, come apparifce dalle ausentiche tattimonlanze riportate da' Bollanditti nel fecondo tomo degli Atti de' Santi del mafe di Sattembre fotto il di 4. dallo stello mele . E per tacere degli altri, batterà accennare quello, ch'è avvenuto a' tempi noffri, cioè nell'anno 1743., allorche la città di Maffina fu attaccata dal morbo peftilenziale con tal fierezza, che in breve tempo ridoffe quella nobile, e popolata città ad una daplorabile defolazione ; a) grande fn il numero de' fuoi abitenti. le vita de' quali furono dalla ineforabile falce della morte recise. Ore ficcome grava ara il poricolo, che in tal congiuntora fovraftava alla città di Palermo per la vicinenze di Meffina ; così con molto fervore; e con calda preghiera alla ricorfe all' interceffione della fua Santa concittadina, par effere prefervata dall'imminente fiagallo ; fenza pero tralafciare quelle umane diligence, che in tali cafi fi debbono praticare, a fine di non tentare Iddio, a di non esporfi temerariamente si pericoli. Nè le loro praghiare andarono a voto, pereccbè le pefta non penatrò in Palermo, e nemmeno nelle altre città della

(1) Heb. 12, 1, 4,

Sicilia , evendo esse pure fatto ricorso al padrocinio di fanta Rofalie , di cui quasi tutta posfeggono le Reliquie , che fuvono distribuita dopo la invenzione del suo corpo , e divennaro una forgenta di benedizione nelle pubbliche , a nelle privete calamità.

3. In effetto innumerabili fono le grazia, che il mifericordiolifimo Iddio ha da quel tampo in poi compartite ad ogni ganere di persone, le quali si nella Sicilia, cha in altri pasti hanno con fiducia invocato il divino ajuto ne' loro blfogni per le interceffione di quetta fanta Vergine, come fi può vadare presso i sopraddetti Bollandiffi . E ciò dee a noi battere per une ficura tettimonianza dalla fingolare fua fantità, benchè non ci fieno note la particolari circoftanza dalla fua vite. e le azioni virtuofe, ch' elle he afercitate nel tempo dalla fue dimora fu quefte Terra . Si fa però, ch' alle visse dopo la matà del fecolo duodacimo, e che effando nata de parenti nobiliffimi in Palermo , disprezzò tutte le tarrene grandezze, e menò vite folitarie a penitente, parte in un monte detto Lyiniquina, e parte nei fopraddatto monte Pellegrine in qualla spelonca, dove poi, quattro fecoli dopo, come fi diffe, fu ritrovato il fuo corpo.

Intanto noi ammiriemo, e adoriamo la. bontà infinita del Signore, il quale glorifice i suoi Santi , anche in quasto Mondo , coma e quando a lui piaca, fecondo gli occulti difegni della fua fapienza , e tira fuori dal fegreto fuo teforo, coma dice s. Agoftino, parlando dell' invanzione de' corpi de' ss. Gervafio, a Protafio fetta da a. Ambrogio, le reliquie de'Servi fuol, ecciocchè fiano da' Fedeli vanerati, e nai tampo stesso serveno ad eccitare la ioro Feda, per ottenare dalla fua mifaricordia qualle grazie, che fono necefferle e opportune a loro bifogni, come appunto avvenne nella fopraddette invenzione delle Reliquie di fanta Rofalia . Quindi impariamo ancora, quanto al Signore fie grato ed accatto il culto, che facondo gl' infegnamenti delle Chiefa cattolica fi prefte e' Santi fuoi . e ella fagra loro Reliquie, par maszo delle quali fi dagna operare tanti miracoli : e enimiamoci noi pure ad invocarli, e e ricorrere ella loro intercessione nelle nottre necessità, con fiducie di essere da Dio esauditi per mezao loro, purchè parò ce na randiemo degni coll'imitare i loro afampi , e coil' emendare i nostri costumi ; giacchè, al dire di a. Agostino, ellore più volentiari i Santi s' Intereffano a favor noftro , e più facilmante ci ottengono le grazie , che dimandiemo , quando ci vedono attenti e ricopiara in noi qualla virtà , ch' eglino hanno efercitete , mentre viffero fu quefta Terra .

#### 5. Settembre.

#### SS. Nemesiano, Felice, Lucio, a Compagni Martiri. Secolo III.

I gloriosi combattimenti di questi es. Martiri sono descriui in una lettera di s. Cipriano Vescovo di Cartagine, e Martire, chi la 77, nell'ottipone di Pamello, ad dencora riportata dal Surio sotto questo giorno. Si voda estandio di Tilianosa nel Tomo e, delle Memorie Ecclapulstica di titolo di s. Cipriano ext. 51,

Siendofi nell' anno 257- pubblicati nell' Affrica gli editti dell' Imperetor Velariano contro le criftiana Religione, co' quali fi prendeva-no principalmente di mira i Vescovi, i preti, i disconi , e gli eltri miniftri dalla Chiefa. , moltiffimi furono qualli , che combatterono per le Fede di Gasti Cristo, e riportarono la gioriose corone del mertirio . Del numero di questi nobili etlati furono nove Vascovi, de'quali fi fe oggi commemoraziona nal Martirologio Romeno . Erano i loro nomi Namefiano , Felica . Lncio, a un altro Felice, Littao, Vittore, Giadere , Pollieno , e Detivo , i queli nel governo delle loro rispettive Chiese si erano già rendnti illustri per le purità, e fantità delle loro vita, per la modaftia, e umiltà, cha facevano comparire in tutta le loro azioni, per la vigilanza, e carità, con cui affiftevano ei bifogni delle loro greggie, per la loro fermezaa, e per l'intrepido calo , cha evevano fampre moftrato nel difendare le verità della Feda , e il vigore dalde disciplina . Di queste infigni loro virtà ren-de autentica , e indubiteta tastimonienza ii grenda s. Cipriano nelle bella lettara, che loro feriffe, e fine di conforterli ne' patimenti, che fostenevano per amore di Gesà Cristo , e per le confessione dalle Fede . Furono questi Santi er reftati per ordina dei Proconfole dell' Affrice ed evendo generofemente confessato il nome di Gesù Crifto, fenza curare le promeffe, nè temer ie minacce del Tiranno, furono crudelmente bettnti e colpi di bestonate, come viliffimi schiavi. Me quafta pene, come offerve s. Cipriano, ch' è obbrobriofa, e orribile al comuna degli nomini, non recò ad effi alcun orrore, perchè riponevano intra la loro speranze, e la glorie loro în quel fagro lagno, per mezzo di cul fiame flati redenti, e promoffi all'eterne vite, alle

quale il Ciriliano inciemente sfipira.

J. Vedando akuque il Proconolios, che innicili risidevano i faoli tentarivi per vincere la comansa de besti Constitto il condismansa de besti Constitto il cirilia il condisreano nella montagne dell' Affrica. Oglivi i fant Veforvi, insieme con motti attivi redeli d'ogui condisione, oltre le fistiche del lavron, a cui
mo cobligita in del fisdadere miseire, foffiviano copili ofrat di treij, e di patimenti. Precorcità, come organiza della Gorpoldette intecontrol, come organiza della Gorpoldette inte-

tera di s. Cipriano, avevano i ferri a' piedi, la nuda terra per letto , e una scarsa mifura di pane per nutrimento . Erano mezto nudi , ed esposti ai rigori del freddo nell'inverno , e ai caldi eccessivi nell' estate , e vivevano sempre nelle fozzure, e nel fango, fquallidi, fmunti, e tofati a guifa di fchiavi . Ma quello , che più rincresceva a' fanti Vescovi , e riusciva più fenfibile alla loro pietà, fi era il non poter celebrare i fagrofanti Mifteri , ed offerire a Dio il divin fagrifizio. Trovandofi in questo stato i beati Confessori di Gesù Cristo, riceverono una particolar confolazione da una lettera, che loro scriffe il elorioso s. Cipriano, accompagnata da un abbondante foccorso di danaro, che loro inviò per mezzo d'un Suddiacono, e di tre Accoliti della fua Chiefa . Avrebbe voluto il fanto Vescovo andare in persona a visitarli, e partecipare delle loro fofferenze, ma non potendo uscire dai limiti del suo esilio, a cui era ftato dal Proconfole condannato per la confessione della Fede, si contentò di supplirvi con una lettera, nella quale esprime il giubbilo, che aveva provato il fuo cuore nell'intendere l' eroica fortezza, colla quale effi foffrivano le loro gravislinie pene; onde per mezzo di etle s'accumulavano un teforo di meriti, e fi teffevano tente corone nel Cielo , quanti erano i giorni de' loro patimenti. Voi, dice il Santo, offrite giorno, e notte all' Altiffimo un prezioso facri-fizio de' vostri corpi, e de' vostri spiriti, il quale è gratiflimo al suo divino cospetto , e frapoco ne riceverete un' eterna immenfa mercede.

3. Non fappiamo quanto tempo duraffero i patimenti di questi fanti Vescovi in quelle miniere , ma è molto probabile, che o finissero in esse la loro vita con un lungo, e lento martirio, o pure fosfero richiamati dal Proconfole in Cartagine, e condannati a nuovi tormenti, e all' ultimo fupplizio, come accadde a molti altri Confessori , e allo stesso s. Cipriano , fecondoche fi diffe nella fua Vita riferita ai 16. di Settembre nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Abbiamo bensi tre lettere tra quelle di fan Cipriano, cioè la festantefima ottava, e le due feguenti, fcritte da'ss. Martirl in rispotta a quella dello stesso s. Cipriano, dalle quali si rileva da una parte la gratitudine di effi verso il fanto loro Velcovo e Primate, di cui a dichiarano umili discepoli , e dicono di riguardario come condottiero , e maestro , per estere stato egli il primo a combattere per la Fede avanti al Proconfole , e a dare loro l'esempio d'un invitto coraggio ; e dall' altra fi riconofce, come foffero fermi , e coftanti in foffrire con pazienta tutti gli firapazzi, e mali trattamenti, che in quella dura schiavitù venivano loro fatti dai nemici del nome cristiano .

Da questo breve, e autentico racconto noi dobbiamo imparare, quanto fieno differenti, e

tra se opposti i sentimenti de' Servi di Dio, ch' è lo fteffo che dire, de' veri Criftiani, illuftrati dal lume della Fede, da quelli delle persone carnali, e mondane. A quette fembrerebbe certamente una difavventura infelicifima, e degna di amare lagrime, il vedere de perfonaggi decorati del fublime carattere di Vescovi, ridotti a lavorare nelle miniere, come vili fchiavi, e opprefii dalla fame, dalla nudità, e da altri penolifimi mali . Ma fan Cipriano , e gli steffi ss. Vescovi riguardavano i loro patimenti, come un trionfo della loro Fede, come una corona della loro giuffizia, e come una teftimonianza dell' amore di Dio verso di loro, per far acquitto di quella gloria immortale del Cielo, alla quale afpiravano . Le voltre catene , dice loro s. Cipriano , non fono vincoli , ma ornamenti . Beati i voftri piedi , i quali Hando tra' ceppi , felicemente camminano con un viaggio falutevole verfa il Paradifo! Beati i legami , che firingendovi il corpo per poco tempo nel prefente fecolo , vi rendono più libero , e sciolto lo spirito , per folle. varfi a Dio , e per acquiftare la libertà gloriofa del Cielo ! Giaciono le voltre membra fulla nuda terra flanche dalle fatiche, ma quella non è pena, il giacere infieme con Crifto . Voi patite la fame , ela undita , ma fiete refocillati da Crifto , e ricoperti interiormente della fua velle preziola. Duella vofira temporale deformità , la quale apparisce si tetra, e deteffabile ai Gentili , da quale e quanto grande folendore sarà ella ricompenfata! La voltra pena breve , e paffeggiera fi cambierà ben prefto in un onore splendidiffimo, ein una gloria immortale. Un tale linguaggio sì contrario alla naturale inclinazione , che abborrifce il patire , farà certamente fembrato firavagante, e ridicolo ai Gentili privi del lume della Fede , e ignoranti delle verità del Vangelo . Ma pur troppo non mancano de' Criftiani, i quali tengono la loro Fede talmente fepolta nella carne, e nel fangue, e fono sì voti dello spirito del Vangelo, che non conofcono , nè bramano altra felicità , fe non quella , che fi gode in quefto fecolo, e niente plù abborrifcono , e abominano e in fe , e negli altri , quanto il patire qualche cofa per amor di Crifto, e il foggiacere a qualche difavventura, per confervare inviolabile la fudeltà , che fi dee a Dio, e alla offervanza efetta della fua fanta legge.

#### 6. Settembre .

S. ELEUTERIO.

S. Gregorio Magno ne suoi Dialoghi lib. 1. cap. 11. riferisce ciò, che sappiamo di questo Santo.

V Iveva s. Eleuterio nel festo fecolo, e professava la vita religiosa nel monastero di s. Marco Evangelista ne' sobborghi della città di

Spoleto nell'Umbria . Era nomo dotato d' nn' ammirabile femplicità, e umilià, e favorito dal Signore del deno delle lagrime, e di una grande compunzione di (pirito, la quale certamente nasceva dal suo ardente amore verso Dio, e dz una totale mortificazione di fe medefimo, e delle fue paffioni . Per le sue singolari virrà egli sn eletto Abate di quel monastero, che governò per alcuni anni, finchè da s.Gregorio Magno non fu chiamato a Roma, dove poi dimoro nel rimanente della fua vita, e vi terminò i fuoi giorni nel monaftero di s. Andrea , fondato dallo fteffo fan Gregorio, avanti di effere affunto al fommo Pontificato , come fi diffe nella fua Vita ai 12. di Marzo nella prima Raccolta delle Vite de' Senti . Quanto grande, e accetta a Dio foffe la virtù, e fautità di Eleuterio, fi può facilmente raccogliere dai miracoli, ch' egli operò per mezzo delle fue ferventi orazioni. E in prima attefta s. Gregorio, ch'egli risuscitò un morto, allorchè dimorava nella cistà di Spoleto, come a lui fu riferito da' monaci, ch' erano stati discepoli del fanto Abate, e in conseguenza potevano effere stati testimonj oculati di quel miracolo.

2. Inoltre libero un offesto dallo spirito maligno con tali circoftanze, che meritano di effere riferite colle flesse parole di s. Gregorio . Trovandoli Eleuterio, dice il famo Pontefice, fuori del fuo monaftero di Spoleto per viaggio, giunfe una fera in un certo luogo, dove mancandogli altro albergo, fu alloggiaso da alcune monache, le quali diedero ricetto al Servo di Dio, forfe in qualche stanza annessa al loro mouastero. Ora secome v'era in quel luogo un giovanetto invaíaso dal demonio, che di notte tempo specialmente lo tormentava, e faceva gran rumore : così essè pregarono il fanto Abate a riceverlo in fea compagnia per quella notte, al che celi di buon animo condifcese, senzachè eli fosse detto nulla delle moleftie, che il giovane foffriva dal demonio . La mattina seguente dimandarono le monache ad Eleuterio , come quel giovane gli folle stato molesto ; e avendo egli risposto , ch'era fiato quietifimo, gli manifestarono le vestazioni, che quel giovane aveva fino allora patite dal demonio, onde gli fecero iftanza, che fi compiacelle condurlo feco, e ritenerlo nel fuo monaftero . Il fanto Abate vi confenti, ed effendo paffato qualche tempo, che il giovanetto, ftando nel monattero prefio di lui , non era flato più vessato dal demonio, Eleuserio ne provò della compiacenza , e concepì di questo fatto una disordinata letizia ; onde un giorno diffea' fuol monaci : Il diavolo fi prendeva ginoco , e fi faceva biffi di quelle monache , molettando quefio giovane , ma poiche egli è venuto a flare coi Servi di Dio, non ha avuto più ardive di recargli moleflia, Appena egli ebbe pronnnziate quefte parole di giattanza, che il giovane fu dal demonio affalito, e in prefenza del s. Abate, e dei suoi monaci cruligno . 3. Questo fatto lo riscppe s. Gregorio dalla bocca dello fteffo Elenterio , il quale con femplicità gliene fece il racconto. Ma quello che fegue, lo sperimentò s. Gregorio nella sua perfona medefima . Stando s. Gregorio nel monastero finddetto di s. Andrea , nel quale , come fi diffe nella fua Vita, menò vita religiofa, fu affalito da dolori di flomaco, che lo molettavano fieramento. ond' era coffretto a prendere spesso un po' di cibo, altrimenti correva pericolo di rimaner foffogato. Ora avvicinandosi la settimana santa avanti Pasqua, era il Santo addolorato sommamente di non poter a cagione del fuo male digiunare... specialmente nel Sabato fanto, in cui, com' egli dice, anche i fanciulli digiunavano. Che però confidando nelle orazioni di s. Elenterio , che allora dimorava nel medelimo fuo monattero, lo prego ad intercedergli dal Signore la grazia di poter digiunare almeno in quel giorno si fanto . Entrò a quetto effetto Eleuterio nell'oratorio del monaftero, e con lagrime fupplico il Signore di questa grazia . Dipoi uscendo dall' oratorio , alla voce della sua benedizione, dice s. Gregorio , il mio flomaco divenne il forte , e robufto , che potei digiunare facilmente in quel ziorno, e te in aveff voluto, avrei potuto indugiare a prender cibo fino al giorno reguente . Quefto è quanto s. Gregorio ci ha lasciato scritto ne' suoi Dialoghi di s. Eleuterio, del quale fi fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano. Si crede, che il Santo paffaffe alla vita immortale del Cielo circa l'anno 586., e certamente prima che il medefimo s. Gregorio fosse innalgato al fommo Pontificato.

Da ciò che avvenne a s. Eleuterio in proposito di quell' energumeno per li fuoi meriti liberato dal demonio , e che in gaffigo della fua vana compiacenza, e giattanza, come offerva s. Gregorio , resto novamente invasato dallo spirito maligno, impariamo quanto sia da temersi la fuperbia, e vanagloria nelle fteffe opere buone. e lodevoli, che da noi fi facciano, giacchè ella, se è volontaria, non solamente ci priva del merito delle steffe opere buone, ma inoltre ci rende meritevoli di pena, e di gastigo avanil Iddio, al quale folamente fi dee la gioria d'ogni bene , di qualunque forta effo fia : Catera vitia. dice s. Agoftino , in peccatis , superbia vero etiam in relle fallis timenda eft . Gli altri vizi portano , per così dire, in fronte la loro malisia, e deformità, essendo il loro oggetto di cose cattive,

ond' è più facila il guardarfene; ma la superbia, la occulta ftima di noi tteffi, e la gloria vana nasce non di rado dalle opere bnone, ed è come un ladro , che ci ruba il merito , e quafi fena avvedercene ci spoglia d'ogni bene . Superbia, fogginnge il fanto Dottore, benis meribus infdiatur , ut percant . Il demonio, dice s. Bafilio il grande, fi porta colle perfinne dabbene a guifa di un corfaro, il quale lascia prima caricar la nave di merci preziose , a poi i' affalisce con tutto i' impeto per depredarla; così egli aspetta , che nn' auima fi fia arricchisa di opere buone, e allora fa tusti i fuoi aforzi par ispogliarla colle sue diaboliche tentazioni di superbia, e di vana ftima , e compiacenza di se medesima . A fine pertanto di schivara nno scoglio al pericolofo, eziandio per le anime giufte, a avanzate nella pierà , bifogna teuer fampre fiffi gli occhi della mente nel noftro nulia, e ricordarci. che da noi stessi non siamo capaci nemmeno di un bnon penfiere, come infegua l' Apostolo 1, non che di un' opera buona, e che il tutto dipende dalla gratuita misericordia del Signore, il quale, come foggiunge il medelimo Apostolo 1, in noi, e con noi opera tutto il bene, che facciamo i lose enim operatur in nobit velle, & perficere pro bona voluntate . E però non abbiamo motivo di gloriarci , e di vanamente compiacerci di noi tte fi . o di preferirci agli altri par qualuuque opera buona, che da noi fi faccia; ma bensì tntta la gloria fi dee a Dio folo autore di ogni bene . In nullo gloriandum, quando nottrum nibil fis, ch' è quella maffirma di s. Cipriano, sante volse ripetuta, e iuculcata dall'umiliffimo s. Agostino contro i superbi Pelagiani, e Semipelagiani; e noi del nostro, come ha definito la Chiefa contro i medefimi eretici nel celebre Concilio d'Orangea, non abbiamo fe non il niente, e il peccato . Home de suo non babes nif mendacium , & eccetum .

7. Settembre.

### S. GIOVANNI VESCOVO DI GUBBIO. Secolo XI.

Due Vite di questo fanto Vescovo si riporano da Bollandisti fotto questo giorno, la prima delle quali si festria poco dopo la morte di cià de un sino disprosio. Questa Vite sa la prima volta deta alla lase nell'enno 174. dal P. Jarri, e de costo resoluta in idioma inclano, e illustrate con una disferzazione istoria, e con crudate osfervazioni.

che gli altri giovani , in occasione che frequentava con effi le scuole, facatiero ogniasorao, per fedurlo, e lo beffeggiaffero, egli non folo retiftè a tusti i loro tentazivi; ma ancora ne guadagno molti al Signore colle fue efortazioni, e ammonizioni . A fine però di mantanere illefo quafto preziofo seforo della purisà, cominciò di buon' ora a mortificare i fuoi fentimenti, e á domare la fua carne con diginni a penitanse , la quali viepiù accrebba coll'avanzare negli anni. Frequentava l'orazione, a le chiese, per implorare sopra di se il divino ajuto; a perchè sapeva, che il Siguore ha promeffo le fue copiole milericordie a quelli, che sono misericordiofi, fi efercitava continuamenta nelle opere di mifaricordia verso i snoi proffimi, visitando gi' infermi, foccorrendo con abbondanti limofine i poveri, gli orfani, e le vadove, e confolando gli afflitti ne' loro travagli . In fomma in tutto il tempo . che Giovanni visse nei secolo, che su di circa 20. anni, menò nna vita cafta, innocente, e applicata alle opere buone, che convenivano al suo fiato di nomo secolare, facendo ogni giorno maggiori progreffi nalla virtà , secondo che si avanzava nell'esà, con edificazione di sutti coloro, che lo conoscevano, e avevano occasione di trattare con effolui .

2. Era in quai tempi moito celebre le fama della fantità, che fioriva na' monaci dall' Eremo di Fonte Avellana, diftante circa quattordici milia dalla città di Gubbio , e fopra tutti in a. Piar Damiano , il quale n'era il Superiore , e che aveva rinnnziato alle dignità di Cardinale, e di Vescovo, per reftituirs a qualla folitudina, e finirvi i fnoi giorni nella penisenza. Giovanni pertanto più bramofo di fempre perfezionarfi nella pietà , rifolvè di abbandonare la patria, e di confagrarii totalmente al divino fervizio fotto la direzione,e il magiftero del fuddetto s. Pier Damleno; ii quale l'accolfe benignamente tra' fuoi monaci, o eremiti, e fino da' primi giorni lo riguardò come un dono fingolare, che Iddio avava mandato alla fna Congregazione . Siccome Giovanni era di una compleffione affai gracile , e macilente, credevano perciò qual monaci, ch'egli non avrebba potuto lungo tempo deraria in... quell'aremo, ne foggettarfi a quelle penitenze, le quali allora da effi comunemente fi praticavano molto aspre e rigorose, come si è desto nella Vita di a. Pier Damiano ai 22. di Fabbrajo , et di s. Domenico Loricato ai 14. di Ottobre neila prima Raccolta delle Vite de' Santi . Ma ben presto reflarono difingannati, perocchè Giovanni fuperando col farvore dello spirito la debolessa della carne , non folo offervo efastamente tutta le anftarità, e mortificazioni, che preferiveva l'Iftitnto di Fonte Aveliana, ma ne aggiunfe ancora dalle aitre particolari. E così laddove gli altri digiunavano tre, o quattro giorni della fettimana in pane ed acqua nelle loro celle, egli fpefle li peffeva fenza prender cibo di forta alcune;così ure non contento di quelle luoghe orazioni, e falmodie, che fi facevano in comune, impiegava altre ore del giorno, e della notte in pie me-ditazioni ed orazioni. Soleva aucora oe più rigidi freddi dell' inverno, che tra quelle montagne degli Appennini, dov'è fitoato l'eremo di Fonte Avellana, fono aspriffimi, foleva, dico, camminer fempre a piedi nudi, e in tal forme eziandio ftare ai in cella , che nel coro della... chiefa, quando agli altri era permeffo di calzarfi per difenderu dal freddo. Era Giovanni nemicif-fimo dell' ozio, che suol essere la peste dell' anime . e la forgente di molti difordini in tutti , e molto più ne' Religiofi, onde non lafciava paffare momento alcano fenza qualche atile occupeaione; ora faceva orezione, o leggeva, e mediteva le divice Scritture ; ora scriveva de' libri. o correggeva quelli feritti da altri, glacchè non v'era allora l'arte della fiampa, la quale folamente verío la metà del decimogointo fecolo fu inventata; ore finalmente s'impiegava in qualche lavoro manuale ; ficche non folo tutti i fuoi giorni, ma eziandio le ore, e i momenti erano pieni di opere buone, e di efercizi virtuofi. 2. Aveva Giovanni, entrando nella Religione,

portata l'innocenza, la quale fi era da effo, come fi diffe , confervata felicemente nei fecolo ; ed era inoltre foroito d'un ricco capitale di fcienza : e però s. Pier Damiano, poco tempo dopo che l'ebbe emmeffo nella fua Congregazione, volle, che fi disponesse a ricevere gli Ordini fagri fino al Sacerdozio; el che l'umile discepolo condiscefe onicamente per ubbidire al fuo Superiore. meotre per altro fi credeva indegno, e immeritevole di nn tal onore. Fatto ednique facerdote n' efercito le funzioni fantamente, e viepiù e'accrebbe in lui il fervore dello fpirito , e il desiderio di giungere alla più alte persezione . Siccome questa confiste principalmente nella carità ; così egli era molto attento , e follecito a praticarla in tutte le occasioni, e a promoverla ancora con ogni ftudio ne' fuoi religiofi confratelli . Quindi è , che fe inforgeva qualche diffapore, e diffentione tra alcuni di loro, come pur troppo non di rado fuol avvenire anche nelle più fante Comunità , qual ere quella di Fonte Avellana, Giovanni andava a trovarli nelle celle, e cercave con ogni forta d'industria di rappecificarli , e di riunirli inferne , nè defifteva dalle preghiere, e delle più efficeci efortazioni, finche non otteneva il bremato intento . Accadde qualche volta, che elcuno di effi in cambio di arrenderfi alle fue parole, a inafprisse contro di loi medefimo, e lo caricaffe d'ingiurie ; ed egli allore fi profirava a terra, e tutto bagnato di lagrime chiedeva omilmente perdono all'adirato fratello, nè cessave dai piengere, e dai sup-

(1) V'è flato chi ha creduto, che l'autore della Vita di s. Pier Damiano fia un altro Giovanni, ma fembra più plicare, finatantochò non l'eveffe piaceto, perfettemente riconciliato. Onde Giovanni poteva confiderari come l'Angelo di pace di quel·la religiofa Comonità, polichè per mezto delle fue diligenze fi confervava, o fi riftabiliva quella pace, e conorodità, ch'è tatano neceffirir, ed importatot tra tutti l'Orifinal, e molto più tra perfone configrate al fervisito di Dio nella re-

ligione . 4. S. Pier Damiano, che faceva molta filme delle virtà , e de' talenti di Giovanni, volle averlo per compagno e configliere nelle varie e fcabrofe incombenze, che gli erano frequentemente appoggiate dalle Sede Apostolica, anche dopo di aver dimessa la dignità di Cardinele, e di efferfi ritireto nel fuo Ereino di Fonte Avellena ; e feco lo conduste ne' diversi viaggi , che a questo effetto egli dovette intraprendere, per ubbidire agli ordini del fommo Pontefice . L'ultimo di tali viaggi fu quello di Ravenna, per riconciliare quella città colla Sede Apostolica, dopodichè nel ritorno, ch' ei faceva verso Roma, a' infermò in Faenza, e ivi terminò fantemente I fuoi giorni, come fi diffe nella fna Vita. Affiftè Giovanni el feo fanto maeftro fino all'ultimo respiro, e di poi, forse per temperare il dolore da fe provato nella perdita di un si grand' uorno, fcriffe la fua Vita 1 . Credeve s. Giovanni di poter condurre il rimanente del viver suo cel fiienzio, nella penitenza, e in una totale folitu-dine. Ma qualche tempo dopo la morte di fan Pier Damisoo gli convenne prendere il governo della fua Congregazione di Fonte Avellaoa, di cui fu eletto Priore generale, così chiamato, perchè comprendeva più eremi , o monasteri, che profestavano il medefimo Istituto . In quett' utizio cammino fedelmente fulle tracce del fuo fanto Maettro, e procuro che dagli altri ancora fi offervaffero fenza alcune mitigazione le regole, e coftumanze, che quetti aveva itabilite, e praticare , precedendo e tutti cogli esempi della fuz vita omile , mortificate , e peniteote , e avanzandofi fempra più nella perfezione , a mifura che fi avanzava negli aoni . La fua carità fi ftendeva ancora in benefizio de' poveri fuori del suo monastero , come apparve specialmente in une cereftia , che affliffe la città di Gubbio . e gli altri paesi confinanti. Imperocchè egli non solamente dispensò libéralmente tutto quello, che fi trova va ne' fuoi monafteri, ma inoltre fece venire del frumento, e delle biade dalle Puglia, e con esse sovvenne ei bisogno di molte persone, che correvano pericolo di morire di fame .

 Ere a. Giovanni arrivato ell'età di circa fettant' ennì, quando la divina Provvidenze difpofe, che foffe collocato ful candelliere di fanta Chiefa, ed illustrarla, febbene per poco tempo, co' fuoi

probabile, ehe sia il nostro Santo, come può vedersi presso i Bollandisti, e presso il P. Abase Sarsi,

co' fuoi fanti esempi, e colle fingolari sue virtù. Concioffiachè effeudo vacata la Cattedra epifcopale di Gubbio, il clero, e il popolo di quella città di unanime confenso lo elesse per suo Pastore . Egli fece quanto mai potè , per fottrarfene , allegando particolarmente la fua avanzata età che lo rendeva inabile, com'ei diceva, a portare un aì gran pefo. Ma gli convenne cedere a un espresso comando del Legato Apostolico, e portarfi a Roma a ricevere l' Ordinazione dalle mani del fommo Pontefice Pasquale II, Governò Giovanni quella Chiefa per lo spazio d'un anno incirca con molta pietà, e con profitto delle anime affidate alla fua cura . Sebbene egli era molto estenuato al per la vecchiezza, e al ancora per le sue penitenze : tuttavia non lasciò di adempiere tutti gli obblighi del suo ministero episcopale, supplendo il vigore dello spirito alla debolezza delle forze . Dispensava frequentemente al suo popolo il pane della divina parola; fi prendeva una cura particolare delle vedove , degli orfani, u delle persone bisognose, riguardando queste due cose come due obblighi i più indispensabili, ed essenziali del suo utfizio pasturale; e promosse con ogni diligenza la riforma de' coftumi in ogni genere di persone. Tra quette sante occupazioni termino a. Giovanni il corfo della fua vita ai 2. di Settembre dell'anno 1106. e fu da Dio illuftrato

La via de' giulli, dice il Signore nella fagra Scrittura 1, è come una luce , che va fempre crefcendo, finche giunge al giorno perfetto . Effi mai non a' arrestano nel cammino della virtà , ma fanno ogni sforzo, per viepiù avanzarsi nella persezione, fecondo quella mifura di grazia, che Iddio loro comparte. Così sece questo Santo , come si è veduto, e nellu flato di feculare, e di religiofo. e finalmente di Vescovo . Altrettanto dee fare chiunque defidera daddovero di fantificare l'anima propria, e di giungere al beato termine dell' eterna selicità del Paradiso . Altrimenti chi si ferma in mezzo al corio, e non fi prende nessun penfiere di andar avanti, al dire di s. Agoftino, corre evidente richio di non arrivarvi, e di perire . Anzi l' iffeffo non andar avanti , dice s. Bernardo, è un tornare indietro, e in confeguenza un esporsi a pericolo di cadere in colpe gravi, di perdere la carità, ch' è la vita dell'anime, e di dannarii. Procuriamo dunque con ogni poffibile diligenza di schivare questo pericolu; non ci stanchiamo mai di operare il bene, finche viviamo; e quanto più ci avanzlamo negli anni , tanto maggiori sforzi facciamo, ad efempio di s. Giovanni , e di tutti I Santi , per crescere nelle cristiane virtà , e principalmente nella carità , nell'amore cioè di Dio, e del proffimu, in qualunqu stato ci troviamo, giacchè, cume fi fa, e fi è più volte detto altrove, la perfesione della carità conviene a tutti gli ttati, ed è a tutti da Dio consudats. Ci files qualso fine fompre impression and a sinon quell's avertimento di a. Pasio 2. ch' egli praticava in fe medessimo, e infinuosa a tenti l'aediti. Pratelli mieli (de' egli pio penno di non effere ancora arrivato, dove fono , incamminato pia ma tutro quello che ora fo, è, , che fordandomi di ciò, ch' è dietro a me, 
ocora incessimonati versi in termine della 
calicità, alla quale Iddio ch a chiamati per 
metro di Gendio co'ritto, ...

### 8. Settembre . B. SERAFINA . Secolo XV.

Prefo i Bollandifi fotto questo giorno si hanno le memorie autentiche della Vita della testa Serafina , alle quali non è conforme in alcune circospare quella , che l' P. Antonio Marie Bonucci aveva pubblicata nell' anno 1744, in Idioma isidatano.

L A beata Serafina , la quale prima d'effere Religiusa si chiamo Sveva , su figliuola di Guido Antonio Conte di Monte Feltre, e di Caterina Colonna, ch' era nipote per via di fratello di Martino V. fommo Pontefice, e venne alla luce del Mondo circa l'anno 1434. Effendo ancor fanciulla rimafe priva de fuoi genitori rapiti ambedue dalla morte . E però ella fu trafportata a Roma, ed allevata in cafa Colonna presso i suoi parenti con quella cura, e diligenza, che conveniva alla fua nobiliffima condizione . Giunta all' età nubile fu data in matrimonio nell'anno 1448, ad Aleffandro Sforza Signore di Pefaro, e gran Conteftabile del Regno di Sicilia , al quale nell' anno precedente era morta la prima moglie, chiamata Coftanza Varana figliuola del Duca di Camerino, da cui aveva avuti due figliuull maschi , Costanzo cioè , . Galeazzo . Trasferitali pertanto Serafina a Pelaro, visse per alcuni anni con molta pace col suo marito, da cui era amata, e ftimata per le fue fingolari virtà. Di che egli diede ancora pubblica testimonianza, allorché dovendo allontanarsi da Pelaro, per andare al foccorso di Francesco Sforsa inu fratello Duca di Milano, che si truvava imbarazzato in una guerra difficile, lascio alla fua conforte il governo do' fuoi Stati con ampia potettà fopra i suoi sudditi . Corrispose Serafina pienamente alle intenzioni del suo marito, e nel tempo della di lui affenza, che durò qualche anno, fi portò con tale prudenza, accompagnata da una rara pietà, che fi guadagno l'affetto di tutti, e fino degli fteffi fuoi figliattri Coffanzo. e Galeazzo, i quali l'amavaoo, e rispettavano come loro cariffima madre . Ma avendo Aleffandro fatto ritorno a Pefaro dopo finita la guerra, le cose cambiarono faccia, e la beata Serafina dovet-

con molti miracoli .

dovette foffrire una lunga ferie di travagli , e di

afflizioni graviffime .

2. Imperoccbe Aleffandro datofi alle delizie della vita privata , e invaghitofi d'una donna Pelarefe, moglie d' un medico, cominciò a difguftarfi della fua legittima conforte, e crefcendo in lui l'avergone verso Serafina, ch' era di piccola flatura, e di aspetto non molto venufto, a mifura che si aumentavano le impure fiamme verso l'adultera, nominata Pacifica, la quale quanto era deforme di coftumi, altrettanto era ben fatta di corpo, giunfe a ai strani eccessi, che parrebbero incredibili , fe non fi fapeffe a quali precipizi posta spingere una cieca, e suriosa pas-sione. Non contento Alessandro de continui torti ed oltraggi, che faceva alla moglie, i quali e-rano da lei fofferti con invitta pazienza, tramodelle infidie contro la fua vita, avendo ben per due volte tentato di darle il veleno, e un' altra volta avendola affalita colle fue ifteffe mani per istrangolarla, come sarebbe seguito, se non fossero accorie al rumore le persone domestiche a liberarnela . Finalmente crescendo ogni giorno più il suo odio detestabile contro l'innocente conforte, un giorno dopo averla maiamente percoffa con battonate, la prefe pe' capelli, e ftra-fcinatala fino alla fala de' fervidori, le comando con terribili minacce di partirfi di fua cafa, ond' ella si ritirò nel monastero del Corpus Domini di Pesaro dell'Ordine di fanta Chiara per ubbidire all'ingiulto comando dell' imperverfato marito, il quale pose delle guardie alla porta di quel monaftero, per impedire, che ella non fosse visitata da alcuno, e non potesse nè ricevere, nè mandar fuori lettere a persona veruna.

3. Nè qui terminarono le inique sue stranezze, poiché a fine di giuttificare se medesimo, massimamente appresso i parenti di Serasina, i quali ne facevano quel rifentimento che conve-niva, le imputo falfamente l' enorme delitto d'adulterio , accusando l'innocente moglie di quella colpa, di cui egli era reo ; e per faria credere, usò tali arti maligne ediaboliche, che in qualche modo gli riusci di ricoprire avanti gli uomini le sue iniquità, e d'ingannare coloro, che non erano informati della sua perversa condotta. Ora quella sì enorme impoltura, e calunnia sì atroce su un colpo , che serì profondamente il cuore della fanta dama , la quale perciò trafitta da effremo dolore, e tutta bagnata di lagrime , si prostrò a' piedi d'un' immagine del suo crocifisto Signore , esponendogli umilmente la sua innocenza, e chiedendogli istantemente rimedio, e alleviamente alla fuz afflizione. E'fama, che il Signore non folamente la confolaffe internamente coll' effusione della fua grazia, ma le sacesse ancora sensibilmente udire una voce, per cui la confortava a tollerare con pasienza d'effere a torto accufata , e calunniata, full'esempio suo, che per amor nostro volle sol-Sec. Race. T. 11.

frire ogni forta di calunnie, d'obbrobri, e vituperi, fino a morir fopra un patibolo di croce fra due fcellerati.

4. Da quel tempo in poi, cioè dall' an. 1460., in cui quefte cose avvennero, reftò rafferenato lo fpirito di Serafina, la quale abbandonando tutta fe fteffa, e la fua caufa nelle mani di Dio, e nelle piaghe di Gesù Crifto, ad altro non pensò , che a fantificarfi in quel ritiro di fagre vergini, in cui la divina Provvidenza aveva permeflo, che fosse collocata. Onde benchè su' que principi ella vi dimoraffe in abito fecolare; menava però una vita mortificata e penitente a guifa di Religiofa; fi efercitava in ogni forta di virtù , e specialmente d'una profonda umiltà; e porgeva continuamente fervorofe preghiere al Signore per tutti quelli, che avevano contribuito alla fua umiliazione, ed afflizione, e principalmente pel fuo conforte, acciocchè fi ravvedeffe de' commeffi falli, e rompette quelle funefte catene, colle quali i fuoi folli amori lo tenevano miferamente avvinto, con evidente rifchio di cadere ogni momento nell'abisso dell' Inferno . Efaudi il mifericordiofiffimo Iddio le preghiere della sua serva; perocchè Alessandro aprè finalmente gll occhi fopra l'infelice fuo flato ; ascoltò i rimordimenti della coscienza, la quale inceffantemente gli rimproverava le sue scellera. tezze; e nove anni prima ch' egli ufciffe da quefta vita (il che fegul nel di 3. d'Aprile dell'auno 1473.), fi convertì di vero cuore a Dio . riparò i torti fatti alla fua beata conforte, la quale in questo tempo, come ora diremo, aveva veftito l'abito religioso, e sece una seria pentrenza de' fuei peccati , efercitandofi in opere di pietà, e usando fra le altre cose delle grandi liberalità al monaftero del Corpus Domini di Pefaro, in cui dimorava la beata Serafina fua conforte .

5. Quefta beata dama aveva col confenfo del fuo marito prefo l'abito religiofo , e profeffata la regois di fanta Chiara nel fuddetto monaftero, dove divenne un esemplare di persezione a tutte quelle buone Religiose, e pratico, finche visse, in un grado sublime tutte quelle virtà, che convezivano al fuo flato. Onde dopo tredici anni. dacchè aveva vettito l'abito religiofo, fu eletta Abbadeffa, e suo malgrado su costretta a prendere il governo del monastero. Allora maggiormente rifplendettero le sue virtà, e specialmente la fua prudenza , e carità , per cui fi rendè amabile a tutte le Religiose, le quali, mosse da' suoi fanti efempi, fempre più s'avanzavano nel cammino della perfezione, e offervavano con maggior efattezza la loro regola. Per lo spazio di cinque anni incirca ella governò quel monaftero, del quale riftorò e amplio la fabbrica materiale , e vi ftabili l'edifizio spirituale della disciplina regolare, finchè ricolma di meriti nell' anno 1478. agli 8. di Settembre, fefta della Natività della fantifima Vergine, della quale era-A 1 femfempre fans divotifima, dall' efflio di quefa. Terra paiso agli erani godinunti del Cielo. Il fino corpo dette tre giorni espote per foddisfare alla divotione de Fedeli, che concorfero in gran folla a venerario, tramandando sempre un odore foavifimo; e dopo molti sani, quando fi diotterato da un luogo umido, ove gizeva, of conferva nella Chishá del Corpo Demoit di Pe-faro, avendolo ancora il Signere Illustrato coll' operazione di motti miracoli:

Oh quanto debbono i conjugati stare attenti e vigilanti, a non invifchiarfi in amori, e corrifpondenze geniali verso altre persone, attesochè tono queste una maligna forgente di gravissimi disordini, e la cagione ordinaria de' disgusti , de' rancori, e degli odj tra' maritati, di rifle, e difcordie irreconciliabili nelle famiglie, e di altri mali temporali e spiritnali, che vanno pur troppo a terminare nell' eterna perdiaione , come farebbe avvenuto all'infelice Aleffandro, conforte della beata Serafina, se alcani anni prima di morire non avesse per le orazioni di lei ottenuta nna speciale misericordia dal Signore ! Si ricordino i mariti, che fono debitori del loro affetto alle proprie mogli, come a loro care compagne, e quali una porzione di se medefimi, secondo il precetto dell' Apostolo 1. Si ricordino le mogli, che fono obbligate di confervare il loro cuore pe' loro mariti, ed avere per effi foli un amore rifpettofo, come intima loro lo stesso Apostolo san Paolo a. Si ricordino finslmente ambedue, che in faccia al fagro Altare, e alla prefenza di tutta la corte celette fi promifero scambievolmente. una fincera fedeltà, la quale effer dee inviolabile in tutta la vita, ficcome inviolabile, e indiffolubile è quel vincolo, che gli unifce infieme si ftrettamente, e che rapprefenta quella divina unione , che passa tra Gest Crifto , e la sua Chiefa .

### 9. Settembre. S. SEVERIANO MARTIRE. Secolo IV.

Prefo i Bollandifi nel tomo serro degli Asti di Santi di Sattembre fosto quello giorno fi hanno gli Asti di S. Stravino più i antichi, e più fineri di quelli diterzi fecondo il fuo cofime dal Metafrafe, che fi riportano dal Surio fosto il medafino giorno.

A pice, che il gran Godantino Imperatore avvers concedeta alla Chiefa, fa truthati in Oriente di Licinio fiue Cognato, e collega nell'Imperio, onde motti fornon i Fedell, che in quelle parti foffirirono il martirio per la Fede di Gesi Grifte. Sono tra gli altri celebri I sa Quaranta Martiri, quali in Sebate, città dell'Armenia, riportatono una gioriofa corona, come fi puo vedere nella prima Eucatità delle Vite d'in pro vedere nella prima Eucatità delle Vite d'in

Santi ai 10. di Marao, nel qual giorno la fanta Chiefa ne celebra la fefta . Ora nella fteffa città di Sebaste, e per la medesima cansa soffri il martirio anche s. Severiano, del quale fi fa oggi memoria nel Martirologio Romano . Era Severiano uomo militare, il quale negli eferciti imperiali aveva date prove del fuo valore, e del fuo coraggio, ma nel tempo ftesto, esfendo cristiano, ferviva a Dio con fincerità di cuore, e Impiegava le sue sostanze in sovvenire i poveri Cristiani, ch' ereno perfeguitati, li confortava a mantenera fermi, e cottanti nella professione della Fede, e senza temere l'ira del Principe, li visitava ancora nelle carceri, come fece coi sopraddetti Quaranta Martiri ; talmentechè alle sue efficaci efortazioni fi attribuifce in gran parte l'intrepidezza, colla quale effi iucontrarono la morte. Queste sue buone opere furono da Dio ricomenfate colla grazia maggiore, ch' egli foglia fare in questo Mondo a' suoi sedeli fervi , con far cioè foffrire a lui stesso la persecuaione per amor fuo, e spargere il sangue, e perdere la vita in testimonianza di quella Fede, che professava.

2. Avutasi notizia da Lissa Comandante delle

truppe Imperiali nell' Armenia, che Severiano pubblicamente fi dichiarava feguace di Gesù Crifto, e in tatte le maulere a fe poffibili ajutava i Criftiani, e gl' incoraggiava a non temere lapersecuzione, comando che sosse arrestato, e condotto al suo cospetto. Severiano avendo saputo un tal ordine, si presento da se medesimo avanti a Lifia, e fece una generola confessione della fua Fede. Onde Lifia fremendo di fdegno, comando a' carnefici di fpogliario , e batterio con nerbi di bue. Dipoi credendo, che questo fuppliajo avesse indebolito il suo coraggio, gli diffe : To hai veduto, o Severiano, quanto caro ti fia costato il tuo ardimento, e la fiducia, che tn hai nel tuo Crifto . Rifolviti adunque di ubbidire agli ordini dell'Imperatore . Il Santo ficcome con tranquillità aveva fofferte le battiture ; così niente commoffo rifpole francamente, che fi recava ad onore di patire per amore di Crifto, da cui aspettava premi eterni, e che lo fteffo gindizio farebbe anche Lifiz, fe non foffe accecato dalla fua malizia . Lifia lo rimproverò , ch' effendo egli Uffiziale dell' Imperatore , non facesse conto de suoi comandi , e lo minaccio di maggiori tormenti, fe perfifteva nella fua oftinaaione. Rispose Severiano, ch'egli era servo di Crifto, il quale lo aveva rigenerato a una nuova vita col fuo fangue, e che da effo riconosceva la vera nobiltà, e la vera grandezza, superiore a quella degl'Imperatori , e de' loro minifiri . E però si protesto, ch' egli stimava come fango, ed immondezza, secondo gl' insegnamenti di Crifto , tutto quello che fi ftima grande , onorevole, e dilettevole in questa vita.

3. Allora Lifia viepiù infuriato contro il fanto

Mar-

Martire , comandò , che gli fossero lacerati i fianchi con unghie di ferro; nel qual tormento Severlano, altro non fece, fenonchè invocare Gesù Crifto, pregandolo ad affifterlo colla fua potente grazia, ficchè poteffe vincere, e trionfare delle poreftà infernali . Voi fapete (foggiunfe) o Signore, che la nostra virsu è più debole del fieno arido, e che la noffra vita è di certa durata, come quella d'un fore. Date dunque gloria al voftro nome , e confortate il voltro fervo , aceiocche la Terra conosca, che voi folo siete il vero Dio. Vedendo Lifia, che non poteva vincere la coftanza del fanto Martire, comando che fosse condotto in prigione, minacciandolo di più crudeli tormenti in un' alira udienza, se non si risolveva di esser più docile ad ubbidire. Mentre il Santo era condotto in carcere , feguitato da una gran folla di gente, andava ripetendo ad alta voce : Ovoi , che vedete le ferite degli atleti di Crifto , confiderate i premi grandi , che fono loro appareechiati . Se gl'Imperatori ricolmano di onori coloro , ebe per effi combattono virilmente, quanto più Geiù Crifto nostro supremo Signore ricompenferà nel futuro fecolo , e renderà partecipi del fuo celeste Regno quelli, che combattono per la gloria del suo nome ? E così glorificando Iddio entrò lieto e allegro nella prigione .

4. Dopo cinque giorni Lifia fattofi condurre novamente davanti il fanto Martire: lo credo (gli diffe) non effervi bifogno di altra ammonizione, ma che su abbi conosciuto da te fesso ciò, che ti è plù espediente . Sacrifica agli Del, e non volermi obbligare a farti provare tormenti più amarl . Severiano rispole : Lyanto fei fiolto , ed infelice ! Non ti è riuseito di vincere la mia coflanza con tante piagbe , e gra ti lufingbi di fedurmi colle que parole ? Mesti pure in opera i più fieri fupplizi, che io non nerberò mai il mio Signor Geiù Critto. Allora Lifia ordinò ai carnefici di pettargli con delle pierre quella bocca, che aveva ofato di rispondere in tal maniera. Indi lo fece frendere full' eculeo, acciocche gli fossero lacerati I fianchi, e risperte le piaghe. Ma prima che si desse cominciamento alla carnificina, eli diffe : Prometti una volta di facrificare agli Dei , primachè tu fii tormentato. Mira i tuoi laceri fianchi, abbi compassione di te, e non ti lasciar confumare da' supplizi. A queste parole del Tiranno replicò Severiano quelle dell' Apostolo: Non funt condigue pessone: bujus temporis ad suturam gloriam, que revelabitur in nobis; cioè; Non 21 è alcuna proporzione tra i patimenti del tempo prefeute , e quella gloria , che fi manifefferà in non nel fecolo futuro ; e però ( ei foggiunfe ) io mi affretto di confeguire quella eterna eredità, che afpetto . Nulla dunque giovando ne meno questo tormento a... scuotere la generosa fermezza del Santo, finalmente Lifia lo condanno a perdere la vita con un crudeliffimo (upplizio, qual fu quello, di fargli mettere al collo, e ai piedi due faffi pelansiffiml.

a pol legato per metro con una fune fario foipondere alla mura della città. Mentre il finto Martire flara così pendente dalle mura, e c'hel e membrit edia corpo fi frapparano, e dividesione: Mi Dio ressure di tuni le toje, fiperano di quelli, che in soi cretano e fantisca. Mini Dio, concettenta i retena vita, e ono presentere, che l'investifa pirativa abbit ai che piratipi di une ; e l'investifa pirativa abbit ai che pirativa di una cili revisabili pirativa abbit ai che pirativa di una cilia di periodi di consenti di una cilia di consenti di consenti di una ci-

Gli esempi illuftri di questo fanto Martire . nomo fecolare, e foldato di professione, e i suoi fentimenti, veramente criftiani, ed evangelici, ei ftiano impressi nel cuore, e da essi apprendiamo a regolare la nostra vita, e le nottre azioni fecondo le maffime del Vangelo, delle quali egli era ripieno, se vogliamo conseguire la nostra eterna falute. Non ci vergogniamo di comparire fedeli fervi di Gesà Crifto in mezzo alla folla de' mondani, i quali non avendo di Cristiani altro che il nome, non di rado fi beffauo della pietà e divozione, come in altri tempi facevano i Gentili della criftiana Religione . Disprezziamo le vane grandezze di quetto Mondo, le quali altro non fono che fumo, fogno, ed ombra, fecondo l'espressione delle divine Scristure, e abbiamo in pregio folamente quella nobiltà, co grandezza, che ci ha meritaia Geaù Cristo col fuo fangue , e per cui fiamo divenuti figliuoli di Dio , ed eredi del regno de Cieli . Riguardia mo come fango, ed immondezza tutti gli onori, e tutti i beni della Terra , in paragone di quella gloria e felicità eterna, che afpettiamo dal nottro Padre celefte, e che dee effer l'unico oggetto delle brame d'un vero Criftiano, come lo era di s. Severiano . E se per conseguirla , ci convien foffrire travagli, afflizioni, e perfecuzioni, ripetiamo noi pure con viva fede quelle parole dell' Apoftolo , che confortavano s. Severiano tra' fuoi acerbitormenti: Non funt condignæ paffiones bujus temporis ad futuram gloriam , que revelabitur in nobii . I pailmenti fono brevi e momentanel, ma il loro frutto è foavissimo, e non avrà mai fine . La fatica è leggiera , ma la ricompensa è immensa ed infinita. E perchè, come difie questo fanto Martire, noi fiamo deboli, come il fieno arido, e impotenti colle nestre forze a fare il bene, e a foffrire il male per amor di Dio nella maniera, che fi conviene, ricorriamo , come effo fece , con umiltà , e con fiducia al fuo celefte ajuto , acciocche ci foftenga , ci conforti, e ci conduca alla vita eterna.

### 5. SALVIO VISCOVO. Secala VI.

S. Gregorio Turonese in più luoghi della sua Storia de Franchi, e specialmente nel cap. 1. del libro v11. riporta le azioni di 2. Salvio, del quale egli era noa solo contemporaneo, ma ancora ancio.

S AN Salvio fior) nelle Gallie nel fecolo fefto, e prima di confagrarfi al fervizio di Dio nello flato monaffico, attefe allo fludio delle leggi, ed efercitò la professione di Avvocato nel foro . Ma benchè fin d' allora egli menaffe una vita affai regolata, e lontana da quei difordini, che regnano nel Mondo; tuttavia concepì tal difgufto delle cose terrene , che risolvè di abbandonare una professione, la quale l'obbligava ad imbarazzarli ne' negozj (ecolareschi; e di non pensar più ad altro negozio, che a quello della fua eterna falute . A quetto effetto fi rinchiuse in un monastero, e abbracció di tutto cuore le pratiche della peniteuza, e della perfezione evangelica, e tale fu il profitto , ch' ei fece in breve tempo nell'offervanza efatta delle regole del fuo litituto . e nell' efercizio delle virtà crittiane , che fu giudicato capace d'iffruire gli altri, e di guidarli nel cammino della vita relipiofa. Ond' è ch'essendo morto l'Abate del monastero, Salvio fu softituito in suo inogo, e obbligato a prendere il governo di quella Comunità , e a ritenerlo per qualche tempo con molto vantaggio di quei monaci, ai quali i fuoi fanti efempi erano una continua iftruzione, e un forte fiimolo ad avanzarů viepiù nella pietà. Egli fcelfe per fua abitazione una cella, la più rimota, e la più incomoda del monastero, e in està viveva ritirato nel filenzio, e nell'affiduz orazione, e meditazione delle celefti verità, in tutto quel tempo, che gli era permeffo dalle incombenze, e occupazioni della Comunità , a cui presedeva . Le molte austerità, con cui macerava la sua carne , e le rigorose sue aftinenze gli cagionarono tali sconcerti nel suo corpo, ch'era solito dire, che ben per nove volte aveva mutata la pelle .

2. L'amore però del ritiro, e d'un torale foitudine, per non occe Distriction de l'amore en tratteré de non con Dio, l'induifi finalmente a pregare i fuoi monaci a comenté, che dimettefi à fue circi d'Abste, centrale, del dimette de l'amore proprie, a sagli efectif della penie tenza, e della commenda degli somia, nel circulta, a cella commenda degli somia, nel cipitale, a negli atri efercià della poita antre potentia. Se veniva occi d'ordicio del proprie antre potentiane. Se veniva no d'ordicio de forticio del proprie antre potentiane. Se veniva no d'ordicio de l'accidenta del qualche documento fejituata, e la fue benedicio del giudiche documento fejituata, e la fue benedicio del giache giudice documento fejituata, e la fue benedicio del giache giudice documento fejituata, e la fue benedicio del giache giudice de commento fejituata, e la fue benedicio del giache giudice en il credito, e la fue benedicio del giache giudice en il credito, e la fue benedicio del giache giudice en il credito, e la fue benedicio del giache giudice en il credito, e la fue penicio del giache giudice en il credito, e la fue penicio del proprie del pr

che ognuno aveva della sua fantità ), egli si contentava di pregare con molto fervore Iddio per loro, e le sue orazioni riuscivano fruttuose in savore di coloro, che a lui erano ricorfi, talmeutechè spesso ottenevano per mezzo di esse la guarigione delle loro infermità corporali . Intanto avvenue, che il Sauto fu affalito da una grave. malattia, la quale in poco tempo lo riduffe agli estremi della sua vita, e rimase senza polso, e seuza respiro, come se fosse morto; anzi san Gregorio Turonese, Scrittore delle sue azioni, afferifce positivamente, ch' egli di fatto era... morto. Onde i suoi monaci dopo aver lavato, e riveftito il suo corpo, lo posero nella bara, è intorno a quella paffarono tutta la notte recitando de' falmi, e facendo altre orazioni per lui. Venuta la mattina, mentre si disponevano a celebrargli l'esequie, videro con graude loro stupore, che apri gli occhi, ricupero il colore della faccia, e algandofi a federe fulla bara, come fe si sosse risvegliato dal sonno, esclamo: O Signore Iddio misericordioso, perebe mai avete permesso, eb' io ritorni in quello Mondo tenebrofo? Meglio era per me godere in Cielo della voltra mifericordia, che il vinere più lungamente in queito fecolo maligno . Dipol usceudo dalla bara sano e vegeto, come fe non aveile avuto male alcuno, fe n' andò a dirittura alla sua cella , dove stette tre giorni fenza gustar cibo alcuno, e fenza parlare a veruno.

2. Paffati i tre giorni , chiamò i fnoi monaci , e coal fi fece a parlar loro : Vdite dilettiffimi , e capite bene : tutto ciò , che vedete in quefto Mondo , è un nulla ; tutte le cofe di quello fecolo fon vanità , come già diffe Salomone . Felice è colui , che impiega la fua vita a far ciò , che gli poffa meritare di vedere la gloria di Dio in Ciclo . Indi fi tacque , dubitando, se dovesse loro manifestare quello, che gli era flato moftrato in quel suo mirabile rapimento. Ma estendone stato con grande istanza pregato dai monaci, continuò a dire: Allorche quattro giorni fono voi mi vedelle fenza fpirito, e fenza moto, fui preso da due Augeli, e sollevato al più alto de Cieli , di modo ebe mi fembrava di vedere fosto i miei piedi non folo questo Mondo fquallido . ma le nubi ancora, la luna, il fole, e le fielle . Dipoi per una porta fplendidiffima fui introdotto iu un' abitazione vafliffima , e piena di una ineffabile luce , il cul pavimento era rifplendente come l' oro , e l'argento, dove era una moltitudine innumerabile di perfone dell' uno , e dell' altro feffo . In mezzo a quella moltitudine to poffai , preceduto da due Angeli , che m' accompagnavano , e giunfi ad un luogo , che già da lungi io contemplava , al quale foprattapauna nuvola più felendida di qualunque luce, e da effa nuvola procedeva una voce come di una gran copia d'acque . Allora to mi fentti ripieno d'una dolcezza , e d'una fragranza mirabile , che mi tolfe l' appetito di qualunque cibo, e bevanda; e nel tempo Reffo udis una voce , fenza che poteffi vedere colui . che parlense, la quade diffé: Tormi coltu ind lecolo, perchè à carelliro ille notre Chifei. E. in prilira soli particutes: Ah, Signore, diffé juageno, e perchè til colo em à vete fairo vodere, le poi dovers tornare nel fectol: Del non permeten no veder più questo lougo di efficiti si grande, e di ripolo. Ma replie quella vece: Va' in prec, chei oi tucolorio, finche poi riduce te in quatto lougo. In quel melefino pronto fiù indentanta della, 'Indigii, che m'avenna acompatione.

gnato , c qui piangendo me ne tornai . A. Terminato quello discorfo , che i monaci udito avevano tutti attoniti , l'uomo di Dio continciò di nuvoo a dire con lagrime : Mifero me, che ho ardito di rivelare un tal mistero! Ecco che si è da me partita quella foavità, che m'ha fostenuto per tre giorni fenza bifogno d' alimento. Ma voi fapete, o Signore, che ciò io ho fatto nella feinplicità del mio cuore, e non per vanità. Vi prego pertanto a perdonarini, e a non volermi abbandonare fecondo la vottra promessa. Ciò detto fi tacque, e prefe un po' di vifloro . S. Gregorio Turonese dopo aver raccontaro quetto fatto prodigioso nella maniera, che si è finora da noi narrato, foggiunge: Temo, che ad alcuno, che leggerà quette coft, non sieno per parere incredibili. Ma io ( dice il Santo ) prendo in tellimonio Iddio onnipotente, che non bo riferito fe non quello, che bo udito dalla bocca del medefimo Salvio, a cui effe appennero . Dal che fi raccoplie , che tanto s. Salvio, quanto a.Gregorio medefimo credevano, che la visione sopraddetta foste avvenuta all'anima di Salvio separata dal corpo , e trasportata dagli Angeli in Cielo, e non per una femplice estafi, e per un rapimento di spirito . Sopra di che ognuno può far quel giudizio, che gli parrà più verifimile, e addattare ad essa quelle parole di s. Faolo, allor-chè narrando il suo mirabile rapimento fino al terzo Cielo, dice, che non fa, se ciò avvenisse al suo spirito nel corpo, o suori del corpo, il

che a Dio folo era noto . 5. Seguitò a. Salvio a dimorare rinchiufo nella fua cella, e ad esercitarsi nelle fue consuete rigorose penisenze, dove credeva di terminare i suoi giorni. Ma il Signore volle follevarlo al grado episcopale, acciocche fosse di giovamento a molte anime. Ispirò pertanto al Ciero, e popolo di Albi, città dell' Aquitania, di eleggerlo per fuo Paftore dopo la morte del loro Vescovo; e non oftante qualinque fus resistenza, su il Santo co-stretto a lasciarsi imporre le mani, e ordinar Vescovo di quella città, la quale governo per lo fpazio di dieci anni . Egli confervo nel Vescovato quello stesso spirito di mansuetudine, di umiltà, e di penitenza, che aveva praticato da monaco; e vi aggiunfe una carità ardente verfo il fuo popolo , la quale risplende principalmente in due occasioni, come racconta a. Gregorio. La

prima fu , che avendo Mommolo Generale di Gontramo Re di Borgogna portati via molti schiavi della città e diffretto di Albì, il fanto Vescovo radunato quanto oro , e argento potè, gli corfe dietro, e procurò di rifcattarli tutti; perchè il dauaro, che aveva, non era a ciò baftante, seppe far al colle sue buone maniere, che gli furono rilafciati tutti liberi fenza prezzo, in riguardo della fua fantità, e della fvifcerata carità, che mostrava verso di loro. La feconda occafione fu d'una pettilenza, che defolava le Gallie. Introdottati questa nella città di Albì , vi cagiono una tale firage, che ne morì la maffima parte degli abitanti. Il Santo non volle ritirarfi, nè abbandonare il fuo amato gregge, ma bensi. affilterlo, e confortarlo in tutte le poffibili maniere, esponendo, come un buon partore, la sua vita per la falute di effo . Egli efortava tutti con discorsi pieni di tenera carità ad umiliarsi fotto la mano potente del Signore, e a fottometterfi con raffegnazione alla fua divina volontà, acciocchè quella calamità fervisse a meritare il perdono de' loro peccati. Aggiungeva, che quello era il tempo d'impiegarsi più che mai nelle opere buone , ne' digiuni , nelle limofine , e nelle ferventi orazioni , si per placare la divina giustizia, e sì ancora per trovare mifericordia al tribunale di Dio, allorchè fossero chiamati a comparire avanti di lui. Avendo poi faputo per divina rivelazione, ch'era imminente il fuo passaggio da, questa vita, si accomodò da se stesso il sepolero, si lavò il corpo, si rivestì cogli abiti, co'quali doveva effer fotterrato, e rende placidamente il beato fpirito a Dio circa l' anno 584. ai 19. di Settembre, nel qual giorno se ne sa commemorazione uel Martirologio Romano.

La visione, che ebbe a. Salvio nel suo mirabile rapimento, altro non fu, che un piccolo faggio della gloria, che godono i Santi in Cielo, e che Iddio ha apparecchiata a coloro, che lo amano, e fervono fedelmente nel breve corfo della vita presente; gloria sì grande, immensa, ed infinita, che l'Apostolo, il quale parimente ne gusto di passaggio nel suo rapimento fino al terzo Cielo, non leppe esprimersi in altra manie-ra, se non con dire, che occhie alcune non ha vedute, ne orecebio ba udito, ne enor umano può comprendere l'eccellenza di quei beni, che il Signore ha preparati a' fusi fedeli ferol nel fuo regno celeffe! . Questo regno egli ci ha infegnato, e comandato di chiedere ogni giorno nell'orazione dominicale con quelle parole adveniat regnum tunni, ch'è l'unica, e vera felicità, a cui il Criftiano dee afpirare . e che con infocati defideri dee chiedere continuamente a Dio; onde ebbe a dire s. Agostino, non altro effere la vita d'un buon Criffiano , fe non un fanto desiderio. E pure quanto pochi fono quelli, che vi aspirano, quanto pochi lo defiderano nella maniera, che conviene! Pur troppo una

gran parte de' Criftiani non occupa il suo cuore se non in defiderj terreni, e tutte le loro mire tendono a ftabilimenti di fortuna in questo Mondo, come fe ne foffero perpetui cittadini: e mettono, aimeno praticamente, in oblio quella beata patria, per la quale sono flati creati, e per la quale debbono unicamente vivere, e operare su questa Terra! Risvegliamoci da un si prosondo letargo; ricordiamoci, che fiamo pellegrini, e forestieri, i quali, o vogliamo, o non vogliamo, come dice a. Agostino , camminiamo verso l'eternità , che ogni momento ci fovrafta; diftacchiamo il noftro affetto da' beni fallaci ed efimeri del Mondo; e coll'efercizio delle opere buone, e colla pratica delle virtù criftiane afpiriamo ai veri, e folidi, e permanenti beni del Paradifo, come el efortal' Apostolo 1 dicendo : Lue furfum funt querite , ubi Chriffus eff Uc. Dye furfum funt fapite , non que fuper terram .

# II. Settembre. S. EDITA VERGINE. Secolo X.

La saa Viin seritta dal monace Goscellino dopo la metà del fecolo XI., si riporta dal Mabillon nel secolo quinso degii atti del Santi Beacedettini, e dal virio, e dai Bollandusi fotto il giorno 16. di Settembre.

V Enne s. Edita alla luce dei Mondo circa l'anno 961., e su figliuola di Edgaro Re d' Inghilterra , e della Principessa Vilsrida , i quali fono come fanti venerati con culto religiofo . Vilírida dopo averla partorita , fece sì vive, ed efficaci iffanze a Edgaro fuo conforte, acciocche le concedesse licenza di ritirarsi nel monastero, da cui contro sua voglia era stata estratta , quando si congiunse con esso lui in matrimonio, che alla fine vi condescese, e le permife ancora di poter portar seco, ed educare sotto I suoi occhi la sua figliuola. Onde Edita ebbe la felice forte, o per meglio dire, ricevà da Dio la grazia d'ignorare il Mondo, e le sue fallaci vanità, e di effere allevata fino dall' infanzia fiella cafa del Signore, negli efercizi della pietà, e divozione. La sua buona madre Vilsrida, che aveva vestite in quel monastero l'abito religiofo, si prese una cura particolare d'inftillarle l'amor di Dio, l'orrore al peccato, e un vero desiderio di acquistare la virtà, e la perfezione, come l'unico bene defiderabile in quefta vita per una creatura ragionevole, a fine di giongere ficuramente all' eterna felicità de! Paradifo . A questo effetto le faceva leggere de'buoni libri di pietà, le spiegava le sante massime, che in essi si contenevano, e fopra tutto le proponeva continuamente gli esempi delle Vite de' Santi, e di alcune Principesse della sua samiolia reale, che fi erano fantificate col disprezzare il Mondo, e con dedicará al fervino di Dio. Che cos 6000, le ripetera fovente, le gemme, e le collus d'oro, e di diamanti, te veft preziofe, e le delizie del fecolo, fe non inganni, e di lisificoni indegne d'occupare li corore di chi è flato creato per amare ladio, e goderio in eterno l'a veri ornamenti flore quelli dell' anima, ch' è ricca di grazia di Dio, e di virtà, e non del corpo, ch'è un poco d'Il nago, che prefio dee rilofverfa in poco d'Il nago, che prefio dee rilofverfa in

polvere, e in cenere , ed effere pascolo de' vermi . 2. Queste istruzioni di Vilfrida , avvalorate da" fuoi buoni esempj, e delle Religiose di quel monastero, le quali come vere spose di Gesù Criflo fervivano Iddio in ifpirito, e verità, fecero una sì forte imprefione nell'animo di Edita, che concepi una totale aversione al Mondo, e si risolvè di consacrarsi interamente al Signore, con abbracciare la professione religiosa nel modefimo monaftero, come fece allorchè su giunta all' età conveniente. Scordatafi la beata Vergine de' suoi regi natali, si considerava come l'uitima di quelle Religiose, e percio prestava loro ogni forta di fervigio, e amava di occuparfi ne-gli uffizi più baffi del monaftero. Ora come-Marta era tutta intenta alle faccende domestiche, e al lavoro, ed ora a gnifa di Maria fe ne flava a' piedi di Gesà Crifto, applicata all'orazione, e alla meditazione delle celefti verità. Trattava duramente il fuo corpo si nel cibo, che prendeva affai fcarfo, e quanto appena baflava per fostentarsi , si nel vestire , portando continuamente sulla nuda carne un ruvido cilizio, benchè esteriormente andasse vestita con proprietà, a fine di schivare ogni ombra d'affettazione, e di vanagloria. Siccome teneva fempre impreffa nella fus mente, e scolpita nel fuo cuore la Paffione del fuo divin Salvatore; così anche efternamente imprimeva spesso col pollice della destra mano fulla fronte, e ful petto li fegno falutare della Croce, onde non Intraprendeva a fare azione alcuna , che prima non fi fosse munita di questo fagro fegno , come d'un'arma potente contro le diaboliche tentazioni, nella guifa, che costumavano i primitivi Fedeli , come lo attefia Tertuliiano, che viveva nei fecondo fecolo. E questa pratica di divozione fu sì grata ai Signore, che alcuni anni dopo la fua morte fu سبة trovato incorrotto quel pollice , benchè ا mani fossero ridotte in polvere , come già le aveva predetto s. Dunstano Arcivescovo di Cantorber) .

3. Il Re Edgaro fuo padre volle provvederla di tre principali, e ricche Abbalie di religiofe, ma l'amile Serva di Critto le rifuto; amando di vivere foggetta, edubbilente alla Superiora del fuo monaltero, per imitare il fuo divin Rechetore, che ficee ubbildiente fino alla morte di croce; e pregò il Re a conientaró, che per quelle Abbalia foffero elette tre monache doia-

te di molta virtà, e pietà , le quali presedesfero al governo di que' monasteri con vantaggio delle Religiose , che in essi dimoravano . Ma della sua umiltà, e del fincero suo disprezzo di tutte le cose terrane ella diede un affai più illuftre, e fegnalato efempio, allorchè ricuso di falire ful trono del Regno d'Inghilterra. Imperocche dopo la morte del fopraddetto Edgaro padre della Santa, che seguì nell'an. 975., essendo succedoto nel Regno a. Eduardo fratello di lei; e questi essendo stato poco dopo tolto dal Mondo con un barbaro affaffinio, tutti i Grandi del Regno fi unirono a richiederla con vive istanze, anzi quafi a forzarla , acciocchè voleife uscire dal monaftero , e accettare la corona di quel Reame . Ella però costantemente ricuso quest' offerta, preferendo il velo della fua Religione a qualunque splendido diadema, e la qualità di ferva di Gesù Crifto a tutti i Regni della Terra. Fece la Santa fabbricare un fontuofo templo al Signore în onore di a. Dionifio, a cui professava una particolar divozione, e nall'atrio di quel templo ereffe un ofpedale, che doto di rendite fufficienti, per ricettarvi de poveri infermi, verso de quali, come anche verso d'ogni altra persona bisognofa , aveva avuto in tutta la fua vita vifcere d'una fingolare carità, e usate delle grandi liberalità. Finalmente circa l' an. 984, piacque al Signore di ritirarla da questo Mondo in età di 22, anni , e ammetterla tra le sue dilette spose nel suo celeste Regno, per cui ella aveva fempre con ardenti defideri fospirato .

Il monaftero, in cui la beata Edita fu per fua buona ventura educata, fu per lei una fcuola di celette fapienza, dove Imparò a disprezzare il Mondo con tutte le sue pompe, e vanità, e a desderare, e cercare con gran premura il ve-ro, ed unico, e sommo bene, ch' è Iddio, la fua grazia in questa vita, e la gloria eterna del Cielo: a cui ficuramente s'arriva per mezzo delle umiliazioni, della mortificazione, e dell'efercizio delle altre virtù criftiane, com'ella fece con tanto suo vantaggio, Beate quelle donzelle, alle quali il Signore concede la grazia di effere potte in educazione in monasteri consimili , ne' quali cloè regni lo spirito di Dio, e ove sia una fanta industria d'instillare nel loro cuore le masfime del Vaugelo, affatto contrarie a quelle del Mondo, per mezzo della lettura di buoni libri di pietà , di fante iffruzioni , e fopra tutto di buoni efempi, i quali più d' ogni altra cofa fono efficaci a perfuadere Il bene, e a farlo dolcemente abbracclare. Imperocchè o quefte donzelle rimangono ne monasteri, professando la vita re-ligiosa, come seces. Edita, e sautificano facilmente le anime loro coll'acquifto dell' evangellea persezione: o pure ne escono per appigliarsi ad un altro stato, a cui sieno da Dio chiamate, e portano in quelle case, dov'entrano, il bnon

odore di Gesù Cristo, come dice l'Apostolo. cioè quelle fante maffime, e quelle virtà, che hanno apprese, ed esercitate ne' monaster; ; amano la ritiratezza, fchivano i vani, e pericolofi paffatempi del fecolo corrotto, e menando una vita regolata, e conforme ai dettami del Vangelo, mirabilmente contribuicono alla fantificazione della famiglia , e de'figliuoli . Preghiamo il Signore, che fi degni concedere quefte benedizioni a totti i monafteri, ed eziandio a tutti que' luoghi , ne' quali viene educata la gioventà, e che da effi tenga lontano tutto quello, che può fomentare la vanità, e nutrire lo spirito del Mondo, e le passioni disordinate, le uali se di buon ora non sono represse, e mortificate, precipitano l' uomo in ogni forta di mali , e nel tempo prefente, e nell' eternità .

#### 12. Settembre.

#### SS. MACEDONIO, TEODULO, E TAZIANO MARTIRI. . Secolo IV.

Gli Atti del loro martirio prefi da Sozomeno fono inferiti nella Reccolta degli Atti fineeri de Martiri prefio il Ruinari, pag. 509, dell'edizione di Verona.

No de' mezzi , che l' Imperator Giuliano , detto l'Apostata, adoprò per opprimere la Religione critiana, e promovere il culto degl' idoli, su di destinare al governo delle provincie e città dell'Imperio Romano degli nomini parani , nemici del nome criftiano , e zelanti delle superstizioni idolatriche ; con ordine espresso di riaprire i templi profani de' falfi numi, i quali erano flati chiuli per comando del gran Costantino, e di Costanzo suoi antecessori, e di rinnovare con folennità gli empi riti , e fagrifizi ner molti anni intermessi , e severamente vietati . Quindi ne avvenne, che non pochi Fedeli (urono esposti alla persecuzione, e riportarono la palma del martirio , o perchè pubblicamente deridevano le facrileghe cerimonie, e i profani fagrifizi de' gentili , o perchà alcuni di loro mossi da un particolare iffinto del divino Spirito, fi avanzarono eziandio a spezzare gl'idoli, e a rovesciare gli altari. Del numero di quefti criftiani furono i ss. Martiri Macedonio, Teodulo, e Taziano , de' quali fi sa oggi commemorazione nel Martirologio Romano

a. Erano effi nativi di Mero, città della Frigia detta Sultara e, profefikavo con fincetti di cuore la criftiana Religione. Venne nell'an 641, al governo di quella città un amono pagano, chia mato Amachlo, invistori dall' Imperator Giuliano. Cottul ordino finitto, che feccodo la volonti dell' Applata Principe, foffe impero i tempio degl' idoli, il quale per lunga ferie d'anni era flato chialo, e deferro, che foffe nettao.

dalle fozzure, di cui era ripieno, e che ripulite le statue de'falf numi fosfero esposte alla pubblica venerazione . I Criffani di quella città non poterono fenza gran dolore vedere fimili profanità, e ne gemevano nel fegreto del loro cuore. Ma tre di effi , cioè i fopraddetti Macedonio , Teodulo , e Taziano , accesi d'un ardente , e ffraordinario zelo per la Religione criftiana, non potendo foffrire quella indegnità, entrarono di notte nel tempio, e ne spezzarono le statue. Il Governatore formamente silegnato per una tale azione, fece arreftare, e mettere in prigione molti Criftiani, i quali fospettava, che ne fossero gli autori , e minacciava di farli morire tra I più crudeli supplief. I nostri tre Santi avendo compaffione de mali, che foffrivano i loro amati fratelli, fi prefentarono arditamente davanti al governatore, e dichiararono d' aver effi fatto ciò che gli recava tanta moleffia, per vendicare gli oltraggi, che fi facevano al vero Dio, al quale folamente, e non a falle, e ridicole divinità,

fi doveva da tutti prestare culto ed onore . 3. Il Governatore fastigli arreftare, intimo lo-ro, o di foddisfare agli offesi numi, con offerir ad effi de fagrifizi, o pure ch'ei gli avrebbe placati col loro fangue tra i più fieri tormenti. Effi generofamente risposero d'essere pronti a soffrire qualunque pena, e di perdere mille vite, piuttoftochè imbrattarfi colle immondezze de' profani fagrifizj . Allora Amachio Il fece tormentare con ogni genere di supplizi, i quali essi soffrirono con una mirabile alacrità. Onde vedendo il Tiranno la loro invincibile coftanza, li condannò ad effere arroffiti a fuoco lento fopra una graticola di ferro roventato. 1 tre generoli Atleti di Crifto, confortati dalla fua grazia, non folamente tollerarono con invitto coraggio un s) dolorofo tormento ma inoltre infultarono lo stesio giudice, servendoß di quelle parole già un fecolo prima pronunalate in un confimile fupplizio dal martire a. Lorenzo : Se vuoi , o Amachio , guillare le nottre carni bene arrollite , fa' voltarei fu l' altro fianco , acciocche mezzo cotte non fieno ingrate al tuo guillo . E così dicendo con una fomma llarità di fpirito diedero compimento al loro preziofo olocautto

nell'anno fopraddetto 562.

Che diciamo off a questi efempj di generofist, e fortezza cribiana, (fono parole di a. Bernerdo in peoploto d'un aitro anno Marire) volo
dicto, che famo a debbuji dedicianto di condicto, che famo a debbuji dedicianto positiano
foffire con pues a clum dolore? E pure, foggiangei l'ant' Abate, noi famo fisti, com- effi, creatad immagine di Dio, redeni collo fesito finague, e famo chiamsti illa medefima erediti lincorruttibile del terra del Ciclo. Forf che alcocruttibile del terra del Ciclo. Forf che
accoratione, d'a figura puestra d'ago, rispifia fast
foccaragno, fi fi trovatin nel tempo della perfecuinore? Ma figura puestra d'ago, rispifia fast

Bernardo, el fi rende intollerabile, fe un' ingiuria el fconcerta, fe ogni fatica, che convenga tollerare, per offervare la legge di Dio, ci aggrava, come faremmo poi difpotti a foffrire tormenti sì atroci, e a perdere la vita tra al fieri fupplizj? Confondiamoci, conchiude il Santo, della noftra fiacchezza, e ricordandoci , che i Santi erano composti della stessa fragil creta, di cui noi ancora fiamo formati, ravviviamo la noftra Fede, e animiamoci a foffrire, almeno con pazienza, e rassegnazione, quelle piccole cose. che ci accadono alla giornata, contrarie al noftro gufto, e alla noftra volontà. Ricorriamo a questo effetto a quel Dio onnipotente, che ha confortati, e coronati i Martiri, acciocche conforti anche noi colla sua grazia, e poi ci coroni con quella gloria, che speriamo di godere co' santi Martiri per fempre In Cielo .

## 13. Settembre. S. SATIRO. Secolo IV.

S. Ambrogio frattllo di s. Satiro ha deferitto le azioni della fua Vita nell'Orazione, che fece per la morte di lui al luo popolo di Milino, la qual orazione è riferita tra le Opere del s. Dostore nel tom. a dell'ultima edizione. Si veda ancora di Ililemoni nel tom. 10. delle Memorie ecclifafliche al titolo di s. Ambrogio ent. 17, e 18.

HU a. Satiro fratello del grande s. Ambrogio Arcivescovo di Milano , e di s. Marcellina , de' quali fi riferi la Vita nella prima Raccolta delle Vite de Santi, del primo ai 6. di Dicembre, e della seconda ai 17. di Luglio. Egli nacque circa l' anno 337. di Ambrogio, perfonaggio della primaria nobilià Romana, dopo s. Marcellina, e prima di s. Ambrogio, ed era nelle fattezze del volto, nella flatura, e in tutte le altre qualità del corpo, tanto fomigliante al medefimo a. Ambrogio suo minor fratello , che difficilmente fi dittinguevano l'uno dall'altro; onde spesso avveniva, che molti prendeffero l' uno per l'altro, e credendo di falutare Satiro, o parlare con lui, falutaffero Ambrogio, e con effo parlaffero. Ma ciò che più importa,erano questi due fratelli fomigliantiffini ancora nelle doti e prerogative dello fpirito, e uniti tra loro con iftrettiffiml vincoli per la conformità de' fentimenti, per l'unanimità de' volerl, e per l'efercizio di tutte le criffiane virtà. Dopo la morte del loro padre Ambroglo , che feguì in Treveri circa l'anno 353., allorchè efercitava la nobiliffima carica di Prefetto delle Gallie, effi colla loro madre, e con s. Marcellina loro forella ritornarono a Roma, e atte-(ero agli ftudi delle lestere con s) gran profitto , che riuscirono ambedue eccellenti nelle scienze , e specialmente nell'eloquenza, e disesero le cause nel Foro con tanto credito, che meritarono di cffera effere deftinati al governo delle provincie dell'Imperio Romano, cioè s. Ambrogio della Liguria, come fi diffe nella fopraddetta fua Vita, e s. Satiro di un'altra provincia, che non si sa qual fosse : nella qual carica egli si porto con tanta equità, e foddisfazione de' popoli, che veniva da loro amato, e tenuto piuttotto in luogo di padre, che di giudice, fenza che però fi fosse guadagnata una tale affezione con pregiudizio della giuffizia, la quale amministro sempre con inviolabile fedeltà . Ma ficcome egli aveva accettata questa onorevole dignità non per motivo d'ambizione, nè per desiderio di far figura nel Mondo , ma unicamente per non parere di disprezzare i favori di coloro, che glie l'avevano fpontaneamente conferita; così abbracciò volentieri la prima occasione, che gli si presentò di rinunziarla, per ritirarsi a menare vita privata, e lontana dal tumulto, e dagli affari del fecolo, ch'è la più ficura, per operare la propria eterna falute .

2. Cio avvenne nell' anno 374., allorchè fant Ambrogio suo fratello su eletto Vescovo di Milano nella maniera straordinaria, e prodigiosa, che si disse nella sua Vita. Imperocchè Satiro, che di mala voglia foffriva di vivere da lui feparato per l'amore sviscerato, che questi due fratelli scambievolmente si portavano, dimessa la carica ch' efercitava, ando a riunirfi con effo in Milano, e prefe fopra di fe il pefo dell'amminifirazione di tutte le cose temporali, e del governo, e regolamento della famiglia domettica, acctocchè il fanto Prelato fosse più libero ad applicarsi unicamente alle fagre funzioni del fuo ministero e allo fludio, e alla meditazione delle divine Scris ture. Univa Satiro nella fua persona ad una fingolare innocenza, e semplicità, una mirabile industria, e destrezza nel maneggio de' negozi del fecolo, e fi rendeva a tutti amabile colla fua umiltà e mansuetudine. Era follecito, ed attento nel provvedere a tutti i bifogni di coloro, che flavano al fervizio suo , e del fratello , i quali non dovevano effere di piccol numero, per effer egli un gran Signore, e provveduto d'un ampio e ricco patrimonio. Faceva comparire in tutte le sue parole ed azioni una gran modertia, e purità, salmentechè nella verecondia, al dire di s. Ambrogio, raffomigliava un' innocente verginella. E quest'amore della purità su uno de'motivi, che lo indusse a riculare di ammogliarsi, quantunque ne foffe più volte flimolato. Il che però faceva fenza veruna affettazione, e con difinvoltura, per fuggire ogni ombra di vanità, e di fitima prefio degli uomini. Nel fuo trattamento era parco e frugale, abborrendo ogni spesa superflua, e tutto quello, che serviva al fasto, e al tuffo , benche , come fi è detto , possedesse delle grandı ricchezze; e ciò a fine di poter con maggior abbondanza foccorrere i poveri, verfo Sec. Race. T. 11.

de' quali era molto profuso e liberale , Nelle occasioni però di qualche giusta convenienza, o pure di dover trattare in sua casa degli amici, e degli ofpiti, non Izsciava di esfere magnifico e generofo, dentro i limiti della criftiana moderazione. Risplendeva in esso una singolare tranquillità di spirito , superiore ai torbidi movimenti delle paffioni , e agl' infulți delle umane vicende. Professava sopra tutto un amoroso rispetto, e un affetto sviscerato al suo santo fratello Ambrogio, da cui era corrisposto con altrettanta ftima, ed amore; ficche pareva che avelfero un cuor folo, e un'anima fola; tanta era la loro unione, e concordia, e affezione fcaribievole ! la quale però non confifteva in dimostrazioni, e tenerezze esteriori, ma in una perfetta conformità di fentimenti, fondata nellevirtù d'ambedue .

3. Accadde intanto , che Satiro dovesse per qualche tempo allontanarfi dalla dolce compagnia del suo amato fratello, e portarsi nell' Affrica, per ricuperare alcuni beni della fua cafa , che colà possedeva, i quali erano stati usurpati da un certo uomo potente nominato Profpero, Effendofi a quefto effetto verso il fine dell' anno 278. imbarcato, per traghettare il mare, fu forpreso da una burrasca, da cni la nave spinta in un seno pieno di scogli, e di banchi di arena, dovè cedere alla violenza dell'onde, e aprirfi in più parti, onde Satiro con tutta la fua comitiva fi trovò in pericolo di naufragare . In quel frangente egli non tanto temè la morte, quanto l'uscire dal Mondo fenza avere participato de' diviut misteri, giacchè era ancor catecumeno; effendo in quel tempi costume di molti, il differire il battefimo ad età adulta, ed anche avanzata, com' era avvenuto allo stesso fant' Ambrogio suo fratello, il quale, secondoche fi diffe nella sua Vita, era parimente catecumeno, allorchè fu eletto Vescovo di Milano. Animato però da quella viva Fede, che confervava nel cuore, richiefe, fenza abigottiru, il divin Sacramento dell' Eucariftia da quei, ch' erano battezzati 1, non già, dice fant Ambrogio , per portare i suoi curiosi fguardi in quella fagrofanta offia ( il che non era a'catecumeni permeffo), ma per ottenere per mezzo di essa il necessario soccorso. Fatta dunque involgere l'Eucarifia in un bianco lino, e questo legatofi al collo , fi gettò nel mare , fenza nè meno curarfi del foccorfo di qualche tavola dell' infranto naviglio , mettendo tutta la fua fiducia in quel fagro pegno di nostra falute, di cui fi era munito . Nè le sue speranze restarono delnie, poiche egli fu il primo a prender terra, dove giunto fu iommamente follecito della falvezza de' snoi servi, che seco navigavano, senza punto enrarsi della roba, che lasciò alla discrezione dell' onde . Liberato in tal maniera prodigiofa

(1) Permetteya allora la Chiefa, che i Fedell temffero presso di se, ed anche portassero ne vioggi l'Escaristico Sagramento.

da quel pericolo, il primo foo peníere fu di enderene 3 Dio le debite grasie, e di ricevere il battelmo, a fine di poter effere partecipacio, consigled avenue e più consigle di proprimentata una ci grassi di ci Ambroglo ) perimentata una ci grassi di ci este majero i provio i una fine, della ha gracia, quando l'angli proprio cili abrona, ricevana deura di printi E fi una gli avena giosate colla profese elitrista, che nue diversa aitendere dalla fa sirri, quando l'angli fuel per vifere l' Persanto fabito che arrivo ad una citta, dove en un Vicevou cittullica, domando, è ottenne il fagedanto battelmo, e confernito della profese di contra che la fine do vara i rivevai collo el loccetta, che in dello vara i rivevai collo el loccetta, che in dello vara i rivevai più nocetta, che in dello vara i rivevai più nocetta, che in dello vara i rivevai più proprimenta di professione di proprimenta di professione di p

4. Oltre al pericolo del naufragio, cadde ancora Satiro in quel viaggio in una grave malattia , dalla quale fcampò per interceffione del martire s. Lorenzo , a cul fi raccomando , e fece de' voti per ottenere la fanità , non già perchè gli premesse di vivere lungamente su questa Terra, ma per la brama di rivedere il fuo dilettiffimo fratello Ambrogio, e di rifparmiargli l'eftremo dulore, ch'ei ne avrebbe provato, se fosse morto da lui loutano . Ricuperata la fanità , e compiuto felicemente l'affare , per cui fi era portato nell'Affrica , fi affretto di ritornare a Milano , per confolare il fratello , e la fua fanta forella Marcellina, fulleciti am-bedue del fuo ritorno. Ognuno fi può immaginare quanto grande fosse il giubbilo di Am-brogio, e di Marcellina, quando videro tornato fano e falvo a Milano il loro amatifiimo fratello Satiro , Ma di breve durata fu il loro contento . Imperocchè infermatofi egli novaniente, fu rapito da una pronta morte, la quale convertì il loro gaudio in un acerbo cordoglio. Non fi possono leggere senza cummozione di tenerezza l'espteffioni effettuose di duolo, e le lagrime di amarezza, delle quali il fanto Dottore ha, per così dire, aspersa l'eloquente ora-zione, che pronunzio avanti il suo popolo di Milano nelle folenni efequie del fuo defunto fratello Satiro , il quale per le fue amabiliffime qualità, e per le rare sue virtù fu compianto da tutta quella gran città . Benchè il fanto Vescovo non dubitaffe, che il fuo fratello nun aveffe cambiato un mifero efilio, qual è questa Terra, coi godimenti della Patria celefte , e che la fua forte non foffe piuttofto oggetto d' una fanta invidia , che di rammarico ; tuttavla non putè trattenere le lagrime , nè far a meno di non contriftarfi , vedendufi feparato da un tal fratello, che gli era di tanto ajuto, e di tanta confolazione in mezzo ai travagli, e alle affizioni, da cui era per ogni parte circo ndato, e quali che oppresio . Tu mi bai ( egli dice , indirizzando il discorso al defunto ) tu mi bai preceduto, o cariff-

mo fratello, a quella cafa a tutti dovuta, ed omai a me più che ad ogni altro defiderabile . Prepara dunque anebe a me l'albergo; e fiecome qui avemma tutte le cofe comuni ; coil ne pur ivi abbiamo diverfa forte , e abbiam comune l'ofpizio . Prima di morire non volle Satiro far tettamento , benchè ne fosse istantemente da a. Ambrogio, e dalla forella pregato, ma folamente fi contentò di raccomandar loro i fuoi domestici, e i poveri, e lascio al loro arbitrio di dispensare ai medefimi quella parte de' fuoi beni, che fosse loro piacinta; effendo ben ficuro, che l'infigne loto pietà avrebbe abbondantemente foddiafatto alla fua pia iutenzione. Di fatto i poveri furono i fuoi eredi , polchè s. Ambrogio diftribuì tutto il natrimonio del fratello in limofina ai poverl, tra i quali certamente i domettici, e i fervituri di s. Satiro avranno avuto il primo luogo, e ne avranno fopra ogui altro, e in maggior copia partecipato. Seguì la morte di s. Saliro nell' anno 379., e probabilmente ai 17. di Settembre. in cui se ne sa commemorazione nel Martirologio Romano .

Descrivendo a Ambrogio le virtù del suo fanto fratello, fembra aver egli adombrato la più bella immagine, e il più compiuto modello d'un vero Critiano, specialmente nobile, e ricco, com' era Satiro, il qual viveva nel fecolo. E questo esemplare di virtà ha la divina Povvidenza disposto, che sia giunto fino a nui per mezzo d' un si grande , e illuminato Dottore della Chiefa, qual è a. Ambrogio, perche tuttà ue possano profittare, e particolarmente coloto . che vivono in mezzo al Mondo , a fine di fantificare , e metrere iu falvo le anime proprie , cb' è l'unico importante affare, che dee loro flar a cuore, giacchè a nulla fervirebbe il riuscire selicemente in tutti gli altri affari , e il guadagnare tutto il Mondo , come fi dice nel Vangelo 1, se poi perdessero l'anima in eterno. Merita fopra tutto rifleffione quella premura, che il Santo fi prese de fuol domestici . e servitori tauto in vita , quanto in morte , nella maniera che fi è veduto. Concioffiachè è quefto un obbligo, a cui fono tenuti fecondo la legge di Dio quei , che tengono delle perfone al loto fervizio, ma che pur truppo viene comune-mente trafcurato ; e non di rado fi trovano de' padroni sì duri, ed innmani, che trattano i loro fervitori fenza veruna discrezione, e fenz' alcun riguardo, come se fossero tanti animali nati per fervirli, e per sudditsare ai loro capric-cl. E pure non vi è cosa più opposta allo spirito del Criffianesimo di questa. Se alcuno (dice l' Apostolo a ) non ba cura de' fuoi , e particolarmente di quei della fua cafa , ba rinnegata la Fede , ed è peggiore d'un infedele. E voi padroni (dice altrove lo fteffo Apostolo 3), molirare dell' offitto ai voltri fervi . e aftenetevi dal rizore .

e dalle minacce , ful rifteffo che e vol , ed effi avete un padrone comune in Cielo, il quale non ba neffun rignardo alla condizione delle perfene . Chinnque pertanto vuol piacere a Dio, e tirare fopra di fe le divine mifericordie , procuri di trattare con dolcezra, e con discrezione criftiana quei, che tiene al fuo fervizio, e di provvedere a'loro bifogni nella maniera, che conviene alla loro condizione, finche vive, e di ricordarfi di loro, maffime quando hanno per lungo tempo fedelmente fervito, allorchè viene a morte, di modo che non abbiano da ridnrsi alla mendicità , e alla miferia, dopo aver impiegata quafi tusta la loro vita, e forfe ancora confumata la fanità in fervire. Questo è l'avvertimento, che dà a tutti i padroni lo Spirito fanto nell' Ecclefiaftico 2 : Un ferro dabbene ti fia caro , come l' anima tna , e trattalo come fe foffe tuo fratello , e alla morte avverti di non lo lafciar povero .

#### 14. Settembre .

### S. CATERINA DI GENOVA. Secolo XV. e XVI.

Cessames Marabous Confifore della Sanza (nicifa la la Fina e, chi filea più volcie in voj laoghi Banguai 1-la Sanza medifima ha faun on rivolivo di fi Pafa cel Die anna della della Villa. In oscipione della fina tamonitta 1900 della Più Villa. In oscipione della fina tamonitta 1900 della Più volcie della più tamonitta 1900 della Più volcie della Più tamonitta 1900 della Più volcie della più consortione i la quale Vivia reducci della delima indicano nel latino fi riporna del Bollandiffi faun i da 11,40 Secumbre.

Raffe Caterina i suoi natali da una delle più nobili, e principali famiglie della Repubhlica di Genova, chiamata de Fieschi, e venne al Mondo ai 5. di Aprile dell'anno 1447. Suo padre fi appello Giacomo, e la madre Francesca di Negro, per nobiltà, e per ricchezze eguale al marito, i quali allevarono questa loro figliuola secondo che conveniva alla loro condizione . Fin Caterina fino da fanciulla prevenuta da copiofe benedizioni del Cielo; e in età di otto anni riceve on dono particolare di orazione, e di unione coo Dio, per cui abborrendo tutti i traftulli, e trattenimenti propri di quell'età, amava la ritiratezza, il filenzio, e l'efercizio della mortificazione . Aveva nella fua franza appefa al mu-- ro ana divota immagine, che rapprefentava Geaù Cristo morto in grembo alla sua fantissima Madre, che comunemente chiamafi la Pietà . In questa fistando ella spesso gli sguardi, si sensiva accendere nei petto una fiamma d'ardente amor di Dio , e na vero defiderio d'imitare il fuo Salvatore, il quale tanto ha fatto, e patito per la salute del genere amano. Quindi è che in età di tredici znni sece istanza d'ester ammesta nel monaftero di s. Maria delle Grazie di Genova... dov' era monaca professa una sua sorella maggiore, a fine di nasconderfi al Mondo, e di consacrarfi interamente al divino fervizio nel rimanente della fina vita. Ma avendone avuta la ripulfa a capione della fina troppo tenera età . e della debolesza della fna compleffione , le convenne poi condescendere ai voleri de' snoi genitori , i quali , glunta che fu ai fedici anni, la collocarono in matrimonio con nn giovane cavaliere della steffa città di Genova , chiamato Giuliano Adorno ; col qual matrimonio su creduto di vie più stabilire la pace, e la concordia fra quefte due famiglie, Fielca, e Adorna, le quali effendo affai potenti, e tra loro discordi, avevano per lo passato cagionato delle torbolenze in quella Repubblica. 2. Ma forfe neffun matrimonio poteva effere

peggio affortito di quefto, attefa la diverfità degli omori, e la contrarletà de coftumi de due spoß . Perocchè Caterina era in vero dotata di una fingolare bellezza, ma di un naturale dolce, pacifico, e modefto, e inclinato alla virtù, e alla divozione, nella quale fi era fin allora efercitata . All'opposto Giuliano aveva un naturale focolo, bisbetico, e ftravagante, amava i piaceri, e le conversazioni, ed era totto dedito al luffo, al gioco, e alle pompe, e vanità del fecolo. Onde ne avvenne che coftui concepi dell' aversione alla propria moglie, disprezzandola, e oltraggiandola in molte maniere, e recandole continui disgusti; inoltre cominciò a scialacquare in pazze spese, e nello asogo delle sue viziose paffioni il ricco patrimonio della cafa, fiechè in progruffo di tempo fi riduffe in povertà, e in mi-feria. Soffriva Caterina tutto ciò con pazienza, e procurava di condescendere al genio e volere del marito in tutto ciò, che non fi opponeva alla legge di Dio, di modo che contenta di ascoltare una fola Metik in una chiefa vicina, fe ne ftava sempre ritirata in cafa , e applicata alle faccende domestiche, e al bnon regolamento della samiglia . Ma non per questo cambiando punto Giuliano la fua mala condotta, nè ceffando di trattare con asprezza, e con dispetto la sua buona conforte, ella fu forprefa da triftezza tale, che ne divenne macilente, e passo i primi cinque anni in una grande afflizione, e pieni d'affanno, e di cordoglio. Che però i fuoi parenti mossi a compaffione del suo stato, la consigliarono a noncondurre una vita al ritirata, come aveva fatto fin allora, ma a divertirfi a guifa delle altre dame, e coal trovare qualche follievo all'animo suo oppresso da troppa malinconia. Si lascio Caterina permadere da tali mondane infinnazioni, e cambiando il tenore della fua vita divota, e ritirata, fi diede a vivere alla moda, e a fare, e ricevere vilite, a frequentare gli fpaffi, e le conversazioni del secolo ; e cesì continnò per lo spazio di cinque anni, tenza che però trovaffe alcon alleggerimento a fuoi affanni ; anzi quefti viepiù fi accrebbero , attefochè all' afflizione , che

Bba

ie recava la scostumatezza di suo marito, si aggiunsero continue interne amarezze, e acuti stismoli, e rimordimenti incessanti di coscienza, originati dalla vita mondana, o rilassata, ch'elia

. 3. In mezzo a queste angustie, e a questi crepacnori, da cui era lacerato l' animo (uo, fu efortata dalla fua forella monaca, di cui abbizmo di lopra fatta menzione, a prender configlio da nn pio facerdote, ch' era confessore del Momaftero, dov'ella dimorava, e a far feco nna buona confessione. Abbraccio Caterina il parere della forella, e nel giorno di a. Benedetto dell' anno 1473. fi portò umilmente a' picdi di quel facerdote, rifoluta di purgare l' anima fua dai diferti, e mancamenti fin allora commessi con una fincera, e general confessione, e di seguire in tutto e per tutto le infinuazioni del confessore. Appena fi fu posta inginocchioni per confessarsi, che il Signore si degno d'illustrare la sua mente con un raggio della divina fua luce, ed'accenderle il cuore d'una fiamma di celefte fuoco, onde ella vide in un momento, e conobbe con molta chiarezza, da nna parte quanto grande sia la bontà di Dio, che merita nn infinito amore , e dall' altra quanta maliaia , e deformità contenga il peccato, e l'offesa di Dio, qualunque fiafi, benchè leggiera, e veniale. A quefta doppia vista fentì eccitarsi nel suo cuore una aì viva contrizione de' fuoi peccati, e un amore sì grande verso Dio, che ie manco la parola, e reito come fuor di fe, e poco meno che trainortita ; onde le convenne differire a un altro giorno la sua consessione. Da quel punto si fece nell'anima di Caterina un totale cambiamento d'affetti, e di fentimenti, ficchè dato bando ad ogni pensiere di Mondo, e deposta ogni follecitudine ed affanno delle cofe temporali, ad altro più non attefe, che a servire, ed amare ii fuo Dio, a conformarfi in tutte le cofe alla fua divina volontà, e a portare non folamente con pazienza, ma con allegrezza di spirito la pesante croce del suo stato. Fu tale l'orrore, ch' ella concepi de' suoi peccati, che sovente esclamava: Amor mio (così ella soleva chiamare il Signore fuo Dio ), amor mio, mai più precati . Anzi avendole il Signore un' altra volta dato un lume più vivo della bruttezza del peccato, fi proteftava, che piuttofto avrebbe defiderato di vedere i demoni dell'inferno, e patire qualunque altra pena, che soffrire una fimile vitta. La sua consormità pol ai volere di Dio divenne sì perfetta, che fembrava infensibile a tutti gli occidenti o prosperi, o finistri, che le avvenivano; onde aveva spesso in bocca quelle parole : lo voglio quel che Dio quole, e come , e quando Iddio vuole . E finalmente il foffrire travagli, e afflizioni non folo non le recava noja, e fattidio, ma pinttoflo gioja, e contentazzz .

4. La divina bontà, che aveva accesa nel cuo-

re di questa sua Serva un'ardente fiamma dell' amor ino . gliel' accrebbe s) fattamente in progreffo di tempo, che divenne un vafto incendio che operò in lei effetti maravieliofi di ratti. di estasi , e di comunicazioni interiori del divino Spirito, per cui menò una vita più angelica, che umana . Converrebbe avere un cuor infianimato d' amor di Dlo, come il suo, per poter descrivere le grazie fingolari, che nel rimanente della fua vita ella ricevè dal Signore. Chi ne voleffe avere diftinta notizia, può leggere il Dialogo da lei composto tra l'anima, e il corpo, e la vita feritta dal Sacerdote, che negli ultimi anni del viver suo su confessore, e direttore della medefima Santa . Noi ci restringeremo a narrare le azioni efteriori, nelle quali s' impiego dopo che fi fu interamente dedicata al divino fervizio. E primieramente per quattro anni continui fi efercitò in penitenze, e mortificazioni d'ogni forta, per domare il suo corpo, e i suoi fenti, ficchè foffero totalmente foggetti , ed ubbidienti alle impreffioni dell' amor divino, che da se solo senza ajuto d'uomo la guidava ad una fublime perfezione. Per ispirazione straordinaria del divino Spirito passo per lo spazio di ventitre anni due Quarelime l'anno, l'una cioè prima di Palqua, e l'altra prima di Natale, comiuclando dal giorno dopo la feita di s. Martino, fenza prender cibo di alcuna forta, fuoriche un bicchiere d'acqua con entro dell'aceto, e del fale. Effendole una volta apparito in visione Gesà Crifto tutto grondante di sangne colla croce in spalla, che le diffe, a quello flato averlo ridotto i peccati degli nomini, e l'amor fuo verso di loro, le resto si altamente (colpita nel cuore la Paffione del fuo Salvatore, che quafi ad altro non poteva, nè fapeva pensare, e fi struggeva in lagrima, e in delorofi gemiti, confiderando da una parte l'infinita carità d'nn Dio, che tanto ha patito per miserabili fun creature, e dall'altra l'ingratitudine moftruosa degli uomini, che dopo un benefizio si inetti-mabile non lasciano d'offenderlo, e oltraggiarlo co' loro peccati, e di rinnovare, per quanto è dalla parte loro , la Paffione del loro amabile Redentore. L'unico conforto, e ristoro, ch' ella trovava a queste sue pena interiori, e agli ardori dell' infocato suo amore, era l'accostarsi frequentemente, e quafi ogni giorno alla menía Eucariflica, di cui era formmamente famelica, trovan-

do in elli tutte le fiae dell'in:

5. Il frocco del divino amore, che ardeva nel
petto di a. Caterina, fi fiede esiandio in beneficio
de fiosi profilira. Imperecche ficori quattro ami
di vita quafi afiatto folitaria, e ritirias, s'inpiego ad afiliere, e fervice con grande affetto
gli informi tanto nelle cafe particolari, quanto
ne pubblici (pedali di Genova, e o precilimente
ch'erano inferti di lebera, e ali altri mali incurabili. Sall' rincipio che intrarareto aust'il opera di
li. Sall' rincipio che intrarareto aust'il opera di

carità, provò un gran ribrezzo, e un' aversione. poco meno che insuperabile, alle schifezze di quei miferabili , ma fi fece tal forza , che ne rimale vittoriola; onde poi non provò più difficoltà a medicare le loro pianhe, a ripulire i loro fordidi panni, e ad esercitarti ne servigi più abbietti, e stomachevoli, con grand'edificazione di tutta la cistà di Genova, nel vedere una daina di sì alto rango abbatfarti per amor di Gesù Crifto a fervire giorno, e notte, fecondo le occorrenze, le persone più meschine, e più derelitte, procurar loro tutti i foccorfi poffibili sì temporali che spirituali, con una tenerezza al grande, come se fosse stata la loro madre . Quindi è , che gli amministratori del grande spedale di Genova, detto di Pammatone, pregarono la Santa a prendere fopra di fe la cura, e fopraintendenza del medefimo spedale, costituendola Superiora di esso, e con ampia podeffà di regolare fecondo la fua prudenza tutte le cose, che riguardavano il servizio degl' infermi , e la condotta de ministri inbalterni dello stesso spedale . Accetto volentieri a. Caterina quest' impiego di carità, e in esso si occupo tutto il rimanente della sua vita . con grande foddisfazione degli amministratori dello spedale , e con molto profitto del luogo pio,e con non minore vantaggio de'molti infermi, che in esto concorrevano. Ella univa insieme snirabilmente gli usfizj di Maria , e di Marta : concioffiachè nel tempo ftesso che attendeva aoli esercizi dell' orazione, della contemplazione, e dell'unione con Dio , in cui , come fi diffe , era in modo particolare favorita dal Signore, non lasciava di provvedere, e d'invigilare con grande accuratezza a tutti i bifogni dello fpedale, e di prestare ogni assistenza la più diligente agl' infermi in tutte le cofe tanto spirituali, come temporali .

6. Se la carità di quella beata Dama era al ardente, e follecisa verso le persone a se estranee. ognuno fi può immaginare, quanto maggiore fosse quella, che nutriva nel cuore verso il suo conforte Giuliano, attefi gli firetti vincoli del matrimonio, che infieme gli univano, Ella pertanto non cessò mai di pregare il Signore congrande efficacia, acciocche fi degnatie di convertirlo da' fuoi travlamenti a via di falute, diporandofi fempre verso di lui con molta umilta, e mansuetudine . Ne ottenne in fatti la bramata grazia, poiché molti anni prima, ch'egli paffaffe da questa vita, fi ravvide de' fuoi falli, e venerando la fantità della fua moglie, viffe con essolei come fratello, e sorella, e si diede agli efercizi della pietà criftiana, abbracciando le pratiche di penitenza del terzo Ordine di a. Francesco; ed essendo stato assalito nel fine de suoi giorni da un male affai faftidiofo e dolorofo , fanta Caterina lo affittè, e fervi con indicibile carità , e gl' impetro ancora da Dio la pazienza a

fopportare con merito il suo male, che lo privòdi vita nell'anno 1497. Sopravvisse a. Caterina. tredici anni alla morte del marito, e continuò a vieniù fantificarfi negli efercizi della fua peniten-2a, e della fua carità verso gl'insermi dello spedale di Pammatone, e negli ardori del divino amore, che l'andava a poco a poco confumando, e che negli ultimi anni di fua vita le cagiono effetti ftraordinari, auche nel corpo, che ne retto fommamente iudebolito, e oppreffo da vari e gravi malori, ai quali nessuna umana medicina poteva recare alcun conforto, e follievo. Così il Signore purificò, come l'oro nel crociuolo, quelt'anima eletta, e la ricolmo di celefti favori, fincbè nell'anno 1510, ai 14, di Settembre nella notte seguente verso il di 15. dopo le sei ore la chiamò agli eterni godimenti del Paradifo. In quel punto medefimo , che l'anima fua fi fciolfa da' legami del corpo, fu veduta da una fua figliuola spirituale andarsene al Cielo adorna di splendori, e piena d'una gloria inestabile; e il Signore si è deguato con molti miracoli, per suo mezzo operati, rendere al Mondo testimonianza. della fua fantità , la quale con folenne rito è ftata approvata dalla Chiefa nell'anno 1737., in cui il suo nome fu ascritto nel catalogo delle Sante, proposte alla pubblica venerazione de' Fedeli.

La Vita di questa Santa foniministra molte falutevoli istruzioni, ma noi ci restringeremo a due fole . La prima cioè, quanto a' Ingannino coloro, che credono di trovare contentezza... follievo, e conforto alle loro affizioni ne' dilet ti, e piaceri del Mondo, come a persuafione de' fuol parenti fece per qualche tempo s. Caterina nella maniera, che fi è veduto; ma indarno, poichè non vi trovo se non amarezze, e augustie, che viepiù aggravarono i fnoi mali, e riempierono l'animo suo di maggiori trittezze . E la raglone è affai chiara: concioffiachè effendo l'anima d'un' infinita capacità ( fono parole della Santa 1 che parla per propria esperienza), come quella ch'è creata ad immagine di Dio, e capace di possedere, e godere Iddio, ch'è un bene infinito , non può mai faziarfi , ne quietarfi di tutte le. cofe terrene , perche fono finite : e quanto più cerca in eff: la fica contentezza, meno fi quieta , perchè ogni giorno più fi dilunga da Dio , ch' è la fua vera quiete, e contentezza. Il vero rimedio adunque alle noftre triffezze, e afflizioni fi è di riccorrere a Dio, di purgare l'anima nostra dagli affetti terreni , e di cercare la noftra confolazione in Dio folo, ch' è il Padre delle misericardie, e il Dia d'ogni confolazione, come dice l'Apostolo 2. Coa) faceva il a. David in mezzo alle tante angustie . e tribolazioni, da cui era oppresso. Io mi sono ricordato di Dio (dic' egli 5), a lai sono ricorso nel tempo de' miei travagli , e fono flato confolato . Se alcune di vei (foggiunge l' Apostolo a, Giacomo 4) è forprefo dalla tritlezza, ricorra all' orazione, e ne Ticeradifo .

riceverà conforso . L'amor di Dio , l'unzione interiore delle fua grazia, e le dolce speranze dell' eterna felicità. fono il vero ed unico entidoto ci nostri mali, per tollerarli con pazicoze, ed anche con gioja, come fece s. Caterina, dopochè fu difinganneta dal fuo errore, e fu dal Signore illuminata. La feconda istruzione, che possiamo ricevare dalla Vita di questa Santa, è quella di concepire noi pure e fua finitazione un graude abborrimento el peccato, e di deteftarlo, come l'unico, e fommo mele, che posta avvenire alla creeture ragionevole, poiche offende l'Infinita bontà di Dio, che merita un infinito amore . rispetto, ed ubbidienze; e se il peccato è grave, spoglia l'anime in un momento della grazia di Dio, e la rende schiava infelice del demonio, e rea di eterna pena nell' inferno ; e fe è leggiero e veniale, raffredda il fervore della carità, e impedifce quella perfette unione con Dio , nella quele confifte tutte la noftra vera felicità in quefte vite, e che è un pegno di quelle immenfa bestitudine, che speriamo nella gloria del Pa-

#### 14. Settembre.

#### SS. EMILIO, GEREMIA, ROGELIO, B SERVODIO MARTIRI. Secolo IX.

Saat Eulogio, di sui più volte si è parlato, ha descritto el loro martirio nel Memoriale de Santi lib. 2. cap. 12. e 11. Si trova questa opera insertia nella Biblioteca de Padri tom. 15. dell'estigione di Lione.

S I fa in questo giorno commemorazione nel Martirologio Romano de'as. Emilio, o Emile, e Geremia, e nel giorno feguente de' ss. Rogelio, e Servodio, i quali confeguirono le palma del martirio nella persecuzione dette Arabica, fotto il Re Abderramo,o Abderrama Maometteno che ellera doninave nelle Spegne. Ereno Emilio, e Geremia nativi di Cordova, edi nobili famiglie di quella città, ed erano flati allevati nalle lettere, e nella pietà criftiane nella fcuola della chiefa di a. Ciprieno . Avendo esti imparate perfettamente la lingue Arabica, furono in istato di poter più facilmente confutere I falfi dogmi, e dimottrare le strevaganti imposture di Maometto;il che facevano opportunamente, e in particolere Emilio, il quale ere adorno del carattere di Diacono, tutte le volte che fi presentava loro qualche occesione di ebboccarsi con alcuno di quegli infedeli feguaci dell' empia fetta di Maometto, fenze temere lo fdegno del Re Abderramo, nemico crudele de Criftiani , nè il pericolo , a cui e' esponevano, di perdere la vite, come era già acceduto ad altri loro compagni . Di fatto irritati i Maomettani dello zelo de' due Santi nel predicare la Fede di Gest Crifto, e nel condannare il falso loro profete, li fecero arrestare, e mettere in un'ofcure prigione, dove furono ritenuti per qualche tempo, e macerati con molti patimenti. E rimanendo elli fempre più fermi, e coftenti nel loro fanto proponimento, furono embedue condannati el taglio della tella; il che fu eleguito ei 15. di Settembrudell'enno 82.

2. Credeveno i Maomettani con tall fupplizi d'incutere terrore ai Cristiani, e di chiuder loro la bocca, ficcbè non arditfero di parlare contro l'empia fetta di Maometto . Ma s' ingannarono, poiche nal giorno feguente due altri generofi atleti di Crifto entrarono in lizea, e combatterono valorofamente per la criftiana Religione contro gli errori dell'iniquo loro profeta . Effi si chiamavano Rogelio , e Servodio , il primo di età avanzeta, e il fecondo giovane d'anni, ma ambedue uniti nelle professione monestica. e enimati dallo ftesso zelo per le difesa della. giustizia, e della verità contro l'empietà dominente . Quetti due valorofi campioni adunque moffi , com' è da credere , da un particolere impulso del divino Spirito, se n'andarono alla moschea ( così i Maomettani chiamano I loro templi profani) in tempo che quegli infedeli v' erano in gren numero adunati all' efercizio dellecerimoule delle loro religione, ad annunziare l' Evangelio, e a declamare contro le impofture, e le empietà di Maometto, minacciando a tutti il fuoco dell'inferno, fe non vi rinunziaveno, e non abbracciavano la Fede di Gesis Crifto , dal quale folemente potevano sperere le falute . Rimafero quegl' infedeli attoniti a teli voci ; e accesi di fdegno , e di furore contro i due Santi, fi fcagliarono loro addofio, riguardandoli come rei d'enorme delitto , per ever folamente ardito di mettere il piede dentro la loro moschea ; li caricerono di colpi, e di ferite, e gli evrebbero anche trucideti , fe non fossero accorsi i ministri delle giustizia e toglierli dalle lor mani .

3. Così malconci com'erano, furono ambedue prefentati el tribunele del Giudice meomettano, che li fece aspramente tormentare, come persone empie, e scellerate, e meritevoli d'ogni maggior gaftigo, foffrendo esti senea verune turbazione, anzi con ilarità di spirito tutti i tormenti, che furono loro dati, e non ceffendo di condannere con invitto coraggio l'Inique setta maomettana . Fece il Giudice ogni aforzo poffibile , per iscuotere la loro costenza , e per indurli a ritrattarfi di ciò, che avevano detto contro di Maometto . Ma vedendoli fermi e invincibili nelle loro determinazione, pronunziò contro di esti le sentenze, con cui ordinò, che foffeto ad ambedue recife le mani, e i piedi, perchè aveveno ofato di entrare nella mofchea, e poi fosse loro reciso il cepo . Essendo stati condotti al luogo del supplizio, presenta-zono i sa Martiri da se medesimi le mani, e si piedi, e poi il collo al carnefice con un coraggio

s) croi-

al eroico, e con una ferenità di volto al grande, che recò ftupore agli fteffi infedell, ch' erano prefenti; e così confumarono il loro gioriulo martirio ai 16, di Settembre dell'anno fopraddetto 872.

La generofità di questi Santi, e il loro coraggio nel pubblicare la verità, e nel condannare l'errore, e l'empietà, fenza temere il pericolo della vita, a cui s'esponevano, riempia d'una falutare confusione que' timidi Criftiani . i quali non ardifcono di professare pubblicamente le fante maffime del Vangelo, e di riprovare gli errori a quelle oppoiti, per non foggiacere a qualche rimprovero , o beffeggiamento di persone mondane , e libertine , le quali pur troppo non mancano a' giorni nostri in mezzo al Cristianesimo . Si ricordino essi, che secondo la dottrina dell' Apoftolo 1 non bafta credere nell'interno del cuore le verità evangeliche, o appartengano queste ai dogmi, o pure ai coftumi, fe non fi confeifano ancora efternamente colle parole, e co'fatti, in quelle occafioni, în cui il Cristiano è obbligato di farlo per la gloria di Dio, o per la salute propria, o de' fuoi proffimi. Che se per una tale confessione dovessero incontrare qualche disgrazia, ed infortunio, non per quelto essi debbono sgomentaru, ma riputarfi beati di poter foffrir quelche cofa per la giuffizia, e per la verità, come dice l'Apostolo s. Pietro 2, posciache hanno un sicuro pegno d' appartenere a Gesù Cristo , di essere fuoi veri discepoli, e in confeguenza suoi coeredi nel Regno calefte in compagnia di questi, e d' altri innumerabili fanti martiri , i quali non vi fono giunti, fe non per mezzo di tanti eraviffimi patlmenti, e supplizi sopportati non solo con pazienza, ma eziandio con allegrezza per amore di Gesù Crifto, e per rendere tettimonianza alla verità del fuo Vangelo.

16. Settembre.

#### S. EUFEMIA VERGINE, E MARTIRE. Secolo IV.

Profit I Raisure von gli Am faccei de Marvin alla rich schauf de la coma a frijent de compose del bien flavin brown a frei de compose de la compose de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition de la

S Ant' Eufemia è stata sempre nella Chiesa venerala come una delle sue più infigui Vergini , e Martiri , la quale ha illustrata la Religione cristiana a) colle sue sofierenze, e aì ancora co' miracoli, che il Signore ha per mezzo fuo operati . Ella foffr) il martirio circa l' an. 207. nella città di Calcedonia, dove in suo onore su pol fabbricato un magnifico tempio; nel quale ripofavano le fue reliquie, e ne portici del medefimo tempio fivedava rapprefentata fulla pa-rete da eccellente pennello l'iftoria del fuo martirio nella maniera, che descrive il beato Asterio Vescovo di Amasea, il quale viveva nel secolo quarto, in cui ella foffri il martirio, i tormenti, e la morte per Crifto . Vi compariva... dic'egli, in una parte la Vergine in abito nero, e fimile a quello de' filosofi, per denotare la rinunzia, ch' ella aveva fatta alle pompe, e vanità del fecolo, per dedicarfi al fervizio di Dio, a cui aveva confagrata la fua verginità. Ella era in mezzo a due foldati, i quali la conducevano davanti al tribunale del giudice. Si vedeva quefti affifo fopra d'un alto trono con un volto fevero , e minaccevole, e innanzi a lui la fanta Verginella con un'aria di modeffia e di pudore, che raplya gli occhi de' riguardanti . Erano intorno al giudice i foldati, i carnefici, e il notajo colle tavolette in mano in atto di scrivere gl' intorrogatori, e le rispotte della fanta Martire . Si vedeva in un'altra parte la medefima Santa tra due carnefici, uno de' quali le teneva alzata la tefta,e l'altro con un iftrumento di ferro le rompeva , o l' estraeva con violenza i denti dalle gengive, e perciò dalla bocca di lei scorrevano copiosi ruscelli di vivo fangue. Compariva in un lato la fanta Vergine rinehiusa in una tetra priglose, colle mani alzate verso il Cielo, in atto di porgere suppliche al celefte suo Sposo; e sopra del suo capo era dipinta una croce , ch' è il fegno della noftra falute, e il limbolo della vittoria, che per mezzo di effa fi ottiene contro le putettà infernali . Finalmante in un altro lato eravi un gran fuoco accefo, e in mezzo di esso si vedeva la beata Eufemia con un volto lieto, e tranquillo, che stendeva le fue mani verso il Cielo ; onde in questo supplizio fi crede, ch' elia esslasse il suo spirito, e volasse in Cielo a ricevere una doppia corona e di vergine cafta , e di martire Huftre .

2. Si è degnato Il Signore di onorre il fepolcro di quella Gas Serva fedele con molti, e tirepitofiniracoli. Uno di effi molto celebre nella
foria ecclinitato, e attefito da gravifimi Sertitori, che ne fono fixti teffimon) octulti, è il
fegonte, che l'inferieme colle fistili parole, con
fegonte, che l'inferieme colle fistili parole, con
giore di Companio di dicenti della collegatione
ca l'affortive fonore colli dicentificatione
parifer a al Victoriu e fonore colli dicentificatione
ca l'affortive fonore colli dicentificatione
parifer a al Victoriu de collegatione
ca della prefine, in quali fi pertane a vifiare la fua tumba; e
chicia, Vendemmia ciol di pietà, e di divosione.
Sobire, che fi d'avalgate la fama di un att artiu
dilla Santa, il Impraisore, il Parisirea di Coltanrimpoli, e i Magifimi di aguali caira, accompagnati
di

da gran moltitudine di perfone fi portano alla Chiefa di fant' Eufemia, per effere testimoni del miracolo, e partecipi delle grazie della Santa . Entra il Patriarca alla tella di quella gran folla di gente nella cappella,ove ripofa il corpo della beata Martire . E ficcome nella parte finifira del fepolero è una piccola apertura ; con per effa egli introduce una fpugna , colla quale poiche ba toccato quelle fagre Reliquie , la ritira a fe piena di fangue , parte liquido , e parte congelato. Indi lo moitra al popolo, ch'è prefente, il quale pieno di tenerezza , e di dioszione benedice ad alta voce l' Altiffino , e lo adora . Talce la copia di que-Ho fangue , che non folamente ve n' ba per farne dono a quei , ebe fono prefenti , ma ancovaper inviarne fino all'effremità della Terra ai Fedeli , che ne domandano , fenza che mai fi gualli , e ficorrompa. Ma oltre di questo miracolo (foggiunge lo fteffo Antore ) la divina Bonta ne opera un altro, il quale effendo continuo , e non mai interrotto , ne poffono ciafcun giorno fare la prova non folo i Fedeli, ma gl' Infedeli ancora . Chiunque s'accoffa al luogo, ove ripojano quelle fagre Reliquie, vi fente un odore maravigliofo, e più foave, e aggradevole di ogni forta di fiori , e di profumi ; e per effere differente da qualunque altro odore, è un autentica tellimonianza della virtà , e del mevito di quel fa-

gro depofito , che lo tramanda . Santa Eufemia al fiore odorofo della verginità, dice s. Pier Grifologo, aggiunfe il frutto copioso del martirio, fosserto intrepidamente per amor di Gesà Crifto, il quale perciò fi è degnato di ricompensaria d' una gioria sì grande, e in Lielo, e in Terra. Tale dee effere ancora lo ftudio, e la premura di quelle, che hanno abbracciata la nobiliffima professione della vergioità, di aggiungere cioè a quetta angelica virtù i frutti delle opere buone, concerneoti al loro flato, e specialmente di una continua mortificazione, interna, ed efterna di fe medefime, la qual mortificazione fi può giuffamente chiamare fecondo il linguaggio de' fanti Padri, un lungo, e lento martirio. E cio per due ragioni principalmeote; la prima perchè ficcome effe godono l'onore di effere spose di Gesti Cristo , al quale haono confagrata la loro verginità , così fono fopra ogni altro obbligate a raffomigliarfi a lui , a feguire più da vicino le fue vestigie, e a imitarne gli esempj. Elleno adunque hanno da prendere, come dette a se in un modo particolare, quelle parole di Gesà Cristo nel Vaugelo 1 ; Chi vuol a me appartenere , ed effere mio discepolo , negli se Bleffo, porti la fua croce, e venga dietro a me . La feconda ragione, per la quale fono tenute ad ab-bracciare la mortificazione, fi è che fenza di effa didicilmente potrebbero confervare intatta... la mrità del loro flato, refiftere agli affalti, coo cui fiaforza il demonio di farne preda, e tenere a freno la carne, ficche non fi ribelli allo (pirito , e oon le strascini nell' abisso del pac-

cato, e della perdizione. S. Paolo chiama morta avanti a Dio le vedove, che menano una vita molle, e tra le delizie 2. Quanto più fi può dire lo stesso di quelle vergini, le quali non si curano di mortificarfi, e cercano di appagare i loro fenfi con divagarfi in cofe vane , inutili , e curiofe, e di foddisfare alle loro passioni, e concupiscenze? E' vero, che una tale mortificazione cofterà loro un po' di fatica , e che dovranno privarfi di non poche cofe, alle quali le porta la loro inclinazione naturale. Ma fi ricordino, che il Regno de' Cieli è promesto a chi lo rapisce con forza, e sa continua violenza a se medesimo 3 : e che dopo una breve fatica confegnirauno quel frutto centchimo di eterna felicità, di cui parla il Vangelo 4, e che da s. Girolamo , e dagli altri Padri viene fingolarmente applicato alle vergini cristiane, come lo ha conseguito a Eusemia, e un coro innumerabile di vergini, che regnano con Crifto in Cielo.

### S. ILDEGARDA VERGINE. Secolo XII.

La fau Vita in tre libri fi riporta dal Surio, e dal Bollandilli fatto quello giarno. Il primo libro fa ficitto, dimeno quanta adla foldarque, da Colfricia, e di altri dasmeno panta dal foldarque, da Colfricia, e di altri date remportanti, e in gran parte coalasi della arional della Santa. Si vaduno ancora la fau letta riposa della Opere, che fi recosson inferite nel som. 21. della Biblionesca de Padri dell'edicipora al Lione.

RA i Santi, che fiorirono nel fecolo duodecimo, tiene fenza dubbio uno de' primi pofti la Vergine fanta lidegarda, si per le infigni (ue virtà, e sì ancora per le (ue mirabili rivelazioni, e per lo spirito di prosezia, e per li miracoli, e altri doni foprannaturali, de quali fu dal Signore in sì gran copia arricchita, che divenne il suo nome samoso in tutte le parti del Criffianesimo; onde a lei, come ad un oracolo, concorrevano o in persona, o con lettere i più illnttri perfonaggi tanto fecolari, quanto ecclefiaflici . Ella nacque l'anno 1098, nella Contea di Spaneim , appartenente al Palatinato inferiore del Reno, di nobili, e pit genitori, che fi chiamavano Ildeberto, e Matilde. Fino dall'età di otto anni su messa in educazione presso una fanta donna, nominata Gutta o Jutta, la quale professava la vita religiosa nel monastero, detto di Difibodo, fituato nella diocefi di Magonza . Uso Gutta ogni maggior diligenza per allevare questa fattciulla nella pietà cristiana, infinuandole e colle parole, e cogli esempj il disprezzo del Mondo, l'amor di Dio, e un vivo deliderio di renderfi ogni giorno più accetta al fuo Salvatore colla pratica di ogni forta di virtù , per far acquifto del regno de'Cieli . Siccome l'orazione è uno de mezzi più propri, ed efficaci, par confa guire un tal fine; coal non lasciò Gutta di tenerla continuamente elercitata in esfà , e specialmente nel recitare , o cantare i falmi di David, i quali contengono le più tenere, e affettuole urazioni, che lo flefio divino Spirito ha infegnate agli nomini . Mentre lidegarda riceveva queite ittruzioni efterne dalla fua huona , a fanta maefira, un altro maeftro interiore le parlava continuamente al cuore, e la riempieva in una maniera firaordinaria di lumi, e di grazie abbondanti . Imperocchè fino da fanciulla , com' ella medefima ipeffe volte attefta nelle fua Opere, il Signore fi degno di favorirla di visioni, a rivelazioni mirabili, e di comunicare all' aulma fua il dono di una fublime contemplazione, che la trasformo , per coal dire, interamente in Dio ; onde avendo a lui confagrata la fua verginità, e abbracciata la professione raligiosa in quel monaftero di s. Difihodo , tutti i fuoi penfieri , e tutti i suoi desideri non ad altro tendevano, che ad unirfi firettamente col fuo celefte Spofo, a a fare continui progressi nell'evangelica perfezione .

2. Siccome Iddio aveva ab eterno dilegnato di follevare questa sua serva ad un grado sublime di fantità, e di fervirfi di lei come d'una fiaccola luminofa, per ifpandere raggi di luce divina nella fua Chiefa per la falute di molti ; coaì dispose, che la sua virtù sosse provata comel' oro nel crociuolo , col fuoco della tribolazione ; a affinche per la grandezza de'doni, di cui arricchì l' anima fua , non fi levaffe in fuperbia , ma fi couservasse sempre umila al suo cospetto, la percosse con molte e varie infermità , le quali ora più, ora meno l'affiliero in tutta la fua vita, talmentechè era per lo più coffretta a giacere in letto, e quando flava in piedi, era così languida, e spossara, che appena poteva camminare, e pareva uno scheletro, non avendo nel suo corpo che pelle ed offa. Ma quanto più diveniva debole, e fiacca di forze corporali, tanto più fi rinvigoriva il fuo spirito, a cui il Signore cosnunicava lumi, a grazie straordinarie con frequenti visioni, e rivelazioni, delle quali era dalla divina bontà favorita . Effendo circa l'an. 1136. paffata a miglior vita la beata Gutta, Superiora dei monaftero, convenne a s. Ildegarda prendere il governo di effo, a benchè fosse quasi sempre inferma , a afflitta da' fuoi dolori , che ora in un modo, ora in un altro non ceffavano di moleftarla; tuttavia colle fue iftruzioni, e molto più cogli esempi delle sua singolari virtù promosse mirabilmente l'uffervanza regolare nelle fue Religiule ; di modo che fi sparfe da per tutto la fama, e il huon odore della pietà, che vi regnava, e vi concorfero molta donzelle, eziandio della primaria nobiltà della Germania, a veftire l' ahito monaftico fotto la disciplina di una a) illuminata ed eccellente maeftra di spiri-Sec. Roce. T. II.

(1) Efifte questo Breve nel tom. 21. della Biblioteca de" Padri dell' edizione di Lione pag. 117. to, qual'era la noftra Santa. Està perciò dopo qualche tempo su obbligata a fondara un altro monastero in un luogo vicino, detto il Monte di a. Roberto, presso a Biuga, dove si portò ad abitare con diciotto delle siue monache, ed ivi poi dimorò nel rimanenta della sua vita.

3. Intanto il Signore feca conoscere alla Santa, effere fua volontà, ch' ella metteffe in iscritto le visioni, e rivelazioni, che le cumunicava, e 112 facesse parte al pubblico per altrui ammaestramento. Onde fino dall'anno 1141, cominciò a registrare le rivelazioni , che fin allora aveva avute, e ne pubblicò il primo libro col titolo di Sciviai , cioè a dire , Nofce viat Domini : Conofci le vie del Signore . Furono quetta fne vifioni , e rivelazioni ricevuta da multi con applaufo, fcorgendo in ese lo spirito del Signore, che parlava per mezzo della fua Serva. Ma non mancarono altri, che le derifero, le biafimarono, e lacararono la fama della Santa, spacciandola per una visionaria, e illusa dallo spirito della tenebre. In questo contrasto di pareri, e sentimenti l' Arcivescovo di Magonza porto l'affare avanti il sommo Pontefice Eugenio Ill. , il quale nell' anno 1148, dalla Francia fi era portato a Treveri col feguito di diciotto Cardinali, e di molti Prelati, ed Abati. Il Pontefice adunque inviò il Vescovo di Verdun con altra persone qualificate al monastero di s. Ildegarda, acciocche si abhuccasfero con effolel, a faceffero un diligante esame del fuo fpirito , e della fua condotta . Fece ancora diligentemente efaminare iu un Concillo, cha tenne in Treveri , al quala tra gli altri intervenne il celebre a. Bernardo Ahate di Chiaravalle, feca, dico, efaminare gli scritti della fanta Vergine . i quali furono trovati efenti da ogni errore, ed illusione, e pieni di fapienza celeste. Onde il Pontefice fcriffe un fuo Breve I alla medefima Santa, in commendazione della fua virtà . e de'doni, che il Signora fi era degnato di comunicarle, esortandola a proseguire a mettere in iscritto ciò, che supernalmente le sarebbe rivelato in avvenire, e a confervarfi umile avanti Dio, e avanti gli uomini, per sempre più avanzarfi nella pietà , e perfezione . S. Bernardo ancora fcriffe alla Santa una lettera 2, nella quale seco si congratulo, e lodo il Signore, per le grazie fingolari, che le compartiva, ammonendola egli pure a riconoscere il tutto dalla gratuita. sua misericordia, e a sar sempre maggiori progreffi nelle fante virtù, e particolarmenta nell' umiltà, ch'è la hafe, e il foudamento di tutte, e fenza della quale l'edifizio spirituale perisce, e

affatto rovina.

4. Una aì folenne approvazione deilo fpirito
di a Ildegarda, henchè nun haftaffe a far tacere
affatto le lingue delle perfone maligne, e malediche, le quali feguitarono a lacerare la fua faC c

(a) Si trova quella lettera tra quelle di s. Bernardo, la 166, dell'ultima etizione.

ma ( foffrendo ella il tutto con fomme pace, e tranquillità d'animo ), tuttavia fervi e rendere più eelebre il fuo nome, e e coociliarle una fomma ftime, e venerazione. Onde gli stessi Imperatori Corrado, e poi Federico suo soccessore, e altri gran Principi, gli Arcivescovi, i Vescovi, e altri Prelati, e moltiffimi eltri persocaggi, e gli steffi fommi Pontefici successori di Eugenio III., cioè Anaftafio IV., e Adriano IV. scriffero alla fanta Vergine lettere onorevoliffime 1 . Ed ella nelle rispotte, che loro saceva, non lasciava di esporre con molte libertà quegli avvertimenti , e quelle emmonizioni, che dallo spirito del Sinore le venivano fuggerite , come anche di gnore le venivano laggere. torno a varie meterie, e specialmente intorno alla condotta propria di ciascheduno, le venivano da varie parti propotte, oltre quelli, che endavano in persona a visitarla , e consultarle nel fuo mooaftero di e. Roberto, ai quali dave evvisi proporzionati el loro bisogno. Continnò eziandio a mettere in ifcritto le visioni, e rivelazioni, che di tempo io tempo riceveve dal Cielo, nelle quali fi contengono elcune predi-21001 de futuri avvenimenti, e particolarmente della grande defolazione, che avrebbero recato alle Chiese della Germania l'eresie, che per la negligenza, e mala vita de' paftori, com' ella dice, farebbero inforte, e che il democio avrebbe suscitate, così permettendolo Iddio in gastigo de' peccati degli comint, come por troppo fi è verificato nel principio del fecolo XVI, per opera

di Lutere, e di altri erefiarchi. 5. Quanto però le Senta era facile a rifpondere a quelle domande, che rifguardavano la falote, e l' utilità dell'anima; altrettanto rigettava con isdegno le ricerche di cose curiose, ed inutili : come accadde (pecialmente a una persone . la . quale sopre di tali cose l'eveva interrogata , e probabilmente intoroo ella fua predeffinazione. Attendi (le rifpose le Santa ) a quello, che Iddio infegna nelle Scritture, poiche le Scritture fono lo fecchio, per mezzo di eni colla Fede vediamo Iddio . Combatti contro il demonio , il quale non dorme, ma fempre veglia a' nostri danni, e non veler tentare il Signore, per fapere quelle cofe, che non è lecito di fapere, per non efporti al pericolo di confentire alla diabolica tentazione . La tua dimanda è feiocea, e degna da farfi a un falfo profeta. In tali cofe non dobbiamo tentare Iddio , ma umilmente adorare i fuoi giudizj. Fo anche le Santa favorita del dono di conoscere gli occulti segreti del cuore, e del discernimento degli spiriti, e di altri doni celefti. Viffe la fanta Vergine fin all' età di ottantedue enni, non fenza una specie di prodigio, attefe le fue malattie, dalle queli eraquali fempre afflitta, e tormentata; il che fervì a viepiù raffinare la fua virtù, e a purificare l'anima foa de quelle imperfecioni, e piccoli alient; a cui è loggetto opuno, basché lanto, fasché vive fu quetà Terra. Il fuo coore infammato vive fu quetà Terra. Il fuo coore infammato d'amord Ello fedipriva incenfilmentone alla partia celelte, e coo ardeori voir bramava d'utier modell'efficie quelle paroie dell'Apodolo: Cupia deffisa, O. f. quelle paroie dell'Apodolo: Cupia deffisa, O. f. quelle paroie dell'Apodolo: Cupia deffisa, O. f. quelle paroie dell'Apodolo: Cupia defisa, O. f. quelle paroie dell'Apodolo: Cupia defisa, dell'esta delle della d

E' avvertimento dell'Apottolo 2, che non fi disprezzino i doni del divino Spirito, come quello di profezia, e altri fimili, de quali talvolta egli fi compiace arricchire le anime, quando, e come a lui piace, e per ordinario quelle, che fono più semplici ed innocenti, com'era s. lidegarda . Bensì è necessario , come soggionge il medelimo Apottolo 3, di non effer troppo facile a prestar credito a tutto ciò, che viene da perfone particolari fpacciato come inspirato da Dio, nie di prima elaminar bene il tutto, e non ricevere le non ciò ch'è buono, e conforme alle dottrina della Chiefa, e alle regole della fua morale : Omnia probate , dic'egli , quod bonum eff tenete. Il qual giudizio, e discernimeoto principalmente appartiene a quelli, che prefiedono, e ne hanoo ricevote da Dio la podettà, come appunto-avvenne intoroo alle rivelazioni di a. 1]degards , le quali , secoodochè a' è veduto , surooo io un Concilio efamioate, e approvate dal Pontefice Eugenio III., e meritarono encoral'approvazione dell' illuminatiffimo s. Bernardo . Bifogne però avvertire, che fimili rivelazioni fatte a qualche Santo, o Santa, quantunque sieno state approvate, non per questo appartengono al deposito della Fede, la quale noo si fooda in particolari rivelaziooi, ma in quello folamente, che fi cootiene nelle divine Scritture, e nella Tradizione proveniente dagli Apostoli emmeestrati da Gesù Cristo medesimo, e come tale è proposto a credere a tusti i Fedell della Chiefa cattolica. A queste infellibili verità di Fede ognuno è tenuto e cattivare il suo intelletto, come infegua il fopraddetto Apoftolo 4, e foggettare la fua volontà; e commetterebbe on gravifimo peccato d'infedeltà, chionque vi ripognaffe, o anche volontariamente ne dubitafie. Quanto poi elle altre particolari rivelazioni conviene schivare due eccessi, il primo di non effere troppo facile, e come tuol dirfi, corrivo a prestarvi credenza fenza legistime prove, fenze un fodo fondamento, poiche nelle Scrittore 5 è bialimato, chi crede tali cole troppo leggermente; e il fecondo, di non disprezzare indifferentemente ogni forte di rivelazioni, e di

(1) Elifono quefte lettere colle risposte della Santa nella suddetta Biolioteca de Paari . (a) 1. Thefs 4. 19. 10.

profe-(1) Ivi 21. (1) Eccli, 194profezie, poichè questo è uno de' pregi della Chiefa cattolica, come osterva a. Agostino, che in assa vi fieno di coloro, i quali ricevano dal divino Spirito il dono di predire le cose future, di far miracoli, e altri consimili doni.

### 18. Settembre B. GIUSEPPE DA COPERTINO Secolo XVII.

Tra le molte Vite di quelo Beaso scritte da diversi 'Autori la più autentica è sersa dubbio quella, che dal P. Pafrovicchi Minore Conventualit se silvata da Porrossi fiati per la sia Canonitra arone, e siampasa in Roma i enno 1711. Qualdo Vita medisfina raziona dal dissoma inliano nel latino è riportata da Bollandisti sotto quello giorno 18. di Settembre.

L beato Giuseppe, detto di Copertino dalla Terra di questo nome, in cui nacque, della dio esi di Nardo nel Regno di Napoli, venue al Mondo ai 17. di Giugno dell' anno 1603. I fuoi genitori per nome Felice Defa, e Francesca... Panara erano poveri , e di baffa condizione , ma pii, ed onorati ; onde allevarono questo loro figliuolo nella pietà criftiana, ed egli fin da fanciullo, prevennto dalle celefti benedizioni, diede fegno della fua futura fantità colla innocenza de' coftumi, coll'inclinazione alla virtù, e coll' ub. bidienza, e sommiffione perfetta ai medesimi fuoi genitori, e specialmente alla madre, donna per altro di ustura afpra , e fevera . Giunto all'età di diciassette anni rifolvè di confacrarsi interamente a Dio in qualche religione, ed eleffe quella de' PP. Cappuccini , come una delle più rlgide , ed offervanti , nella quale fu ammeffo nell' anno 1620. În qualità di frate la lco, giacche egli non avendo attefo allo ftudio delle lettere, non fi ftimò capace di grado più onorevole. Ma perchè o per la debolezza della vitta, o per la fua naturale aftrazione non riusciva adattato agli uffizi manuali del fuo fisto , dopo otto meli di prova fu licenziato, e spogliato di quel sagro abito con tanto suo rammarico, che foleva pol dire, che parvegli di fentirfi cavar con quella tonaca la pelle, e diffaccare la carne dall'offa . Non arrifchiandofi il buon giovanetto di tornarfene a Copertino, per non foggiacere ai rimproveri , e all'an are riprentioni d lla madre, se n' ando a trovare un suo zio Religiofo de' Minori Conventuali, che in quell' anno 1621. predicava il Quarefimale in un luogo, detto Vetrara, e gettandofia' fnoi piedi, lo pregò a prenderfi cura di lui, pronto a far tutto ciò, che gli aveffe comandato. Mosso il Religiofo a compafione, lo ritenne presto di se fino a Paíqua, e poi feco lo conduffe al fuo convento, derto della Grottella, distante un miglio e mezzo da Copertino , dove fu ricevuto in qualità di oblato Terziario, e deftinato al fervizi più baffi, e più vili della Comunità , e particolarmente ai governo di una mula di quel convento .

2. Tali però furono i fuoi buoni portamenti, così pronta la fua abbidienza in tatte le cofe, che gli venivano comandate, e fopra tutto si diffinta la fua divozione, e pietà, che appariva ne' fuoi difcorfi, e nelle fue azioni, che fi acquittò la ftima, e l'amore di tutti quei Religioù, i quali perciè rifolverono d'ammetterlo nella ioro Religione . della quale veft) l'abito da chierico ai 19. de Giugno dell' an. 1635., e compiuto con foddisfazione ed edificazione di tutti il noviziato, fece poi la folenne sua professione, ritenendo il nome di Ginleppe, che gli era stato imposto nel battefimo. Egli comparve fin d'allora un vert, e perfetto Religinio nella pratica di tutte le virtù convenienti al fuo ftato, e nell'offervanza efattiffima delle regole del fuo Iftituto, ficchè i Superiori nulla di più potevano defiderare da lui ; ma non coa) felicemente riusciva nello fludio delle lettere, per abilitarfi a ricevere gli Ordini ecclefiaflici, e adempiere le funzioni proprie di quelli, che fono stati ammessi come chierici nella Religione . Era perciò spesso ripreso su tal particolare , ma sebbene ei riceveva con umiltà le riprenfioni, effendo folito di dire al fuo maestro e Abbiate pazienza con me, che così pile meriterete; tuttavia pochiffimo profittava neli' apprendere . o fosse per incapacità di talento, o perchè viveva fempre afforto in Dio , e come aftratto da' feufi, in una continua orazione, e contemplazione, della quale come poi diremo, era in grado fublime favorito da Dio . I fuoi Superiori nondimeno crederono , attefo il buon odore della fua fingolare fautità, di farlo promovere agli Ordini fino al Sacerdozio; e fi vuole che negli efami, che fi fogliono premettere all' Ordinazione, avvenisse un non so che di prodigioso. estendogli stato dal Vescovo presentato a spiegare quel Vangelo della Mella, che comincia: Beatus venter qui te portavit , ch' era l' unico , che aveva con lungo ftudio imparato. Nel che però bifogna confessare, che un tal esemplo è più da ammi-rarsi, che da imitarsi, poichè nessuno si dee aliontanare da quelle regole, che fono flabilite ne' canoni della Chiefa, fecondo i quali fi richiede la conveniente frienza e abilità in quelli , chehanno da effere promoffi al ministero dell' Altare .

... Ordiatos che fa Giidippe Secrator nell' anno 64.8, fa prifit nell' animo di voter fra scquitto della più fublime perfezione, e di vivere differente differente di tutte le virti vernacamente intefo all'effeccisio di tutte le virti vernagiliche, e fepccimente di una totta e morritezziogiliche, e fepccimente di una totta e propriezzioche di propriezzione di propriezzione, e fina delle vetil interiori, contento della fola tonaca, i feqestifo di qualusque convertizione, e commercio cogli anomini, menando vira ritirata, e folitata indepi più proche, postra con-

del convento; fi privò totalmente dell'uso della carne, de' latticiuj, e del vino, cibandofi di fole erbe, e frutti fecchi, o di legumi conditi con una polvere amariffima; digiunava rigorofamente fette quarefime l'anno ad imitazione del fuo Patriarca a. Francesco, passando sovente le settimane intere fenza preudere veruna forta di alimento, fuori che il Giovedì, e la Domenica; prendeva un brevissimo sonno sopra un letticcinolo si difagiato ed incomodo, che gli recava più dolore, che ripofo; si flagellava frequentemente con discipline inteffure di spille, e di ftellette d'acciajo, onde ne scorrevano dal suo corpo rivi abbondanti di fangue ; portava continuamente fulla nuda carne un ruvido cilizio cinto di una catena di ferro; in fomma era a) aspro il governo, che il Servo di Dio faceva del fuo corpo, che si poteva giustamente chiamare un martire della penitenza, e fi vedevano rinnovati nella fua perfona quei grandi elemplari di penitenza, che si ammirarono già ne primi secoli della Chiefa ne' deferti della Siria, dell' Egit-

to, e della Tebaide. 4. Ma quanto Il beato Giuseppe affliggeva il fuo corpo con penitenze ai aspre, e superiori alle forze umane, le quali certamente bilogna attribuire ad una particolare ispirazione del Signore, per confondere la foverchia delicatezza, con cui non folo le perfone del Mondo, ma qualche volta ancora le persone Religiose accarezzano il loro corpo : altrettanto nutriva, e impinguava il fno spirito col dolce pascolo dell' orazione, e della contemplazione, nella quale fu da Dio graziato di estafi, e di ratti non solo di spirito, ma di corpo ancora al flupendi, e sì firaordinari, ed inauditi, che non farà difcaro al lettore di udirne il racconto nella maniera che fi descrivono nella sua Vita, ch' è stata formata fulle testimonianze autentiche de' processi fatti per la fua canonizzazione . Quette ettafi , e quefli ratti erano si frequenti , che per più di trent' anni ( fono parole di detto Autore della fua Vita ) egli non fu ammeffo cogli altri Frati in coro . alle proceffioni , e al refettorio , perche fi flurbavano le funzioni . Onde ficcome farebbe un non mai finire, fe fi voleffero raccontare tanti ratti, che il Servo di Dio ebbe in tutta la fua vita dopo il facerdozio; così batterà riferire quei foll, che avvennero in Copertino nel tempo che dimoro nel convento della Grottella , i quali dall' Autore fuddetto fi narrano nel modo feguente .

5. Eprimieramente in Copertine nella estet della vigitia di Styatat udendo Giufope ii fluoro il campente, e fifichetti di aliani patievelli, già da fi invitati ad onorre la mafitia del celefte Bombino, pria acominio à ablare per fororchia alligretze, più atas un fifipiro cua alta grido vobleper atta, come un angello da unezzo della Chefte fio fispor i alta maggiere, di là difello più di cinque canne: e quivi abbrattata la cuiloita de fi ferramentato Ostoro.

ffette dolecmente rapito circa un quarto d'ora , fenza che cader faceffe alenna delle candele accefe , di eni l' altare era pieno, o foffe in veruna parte delle vettimenta soccaso dal fuoco . Maravieliati foprammodo quivi reilarono que pattori ; ma non fu minore l'amnirazione di que' Religiofi, e de' po-poli di Copertino, allorebe videro il B. Giufeppe, veffito di Piviale , per affifere ad una proceffione nella folennità di i. Francefes , andare a volo fopra il pulpito della Chiefa, alto da terra 15. palmi , e nell' orlo dello fleffo colle braccia aperte flar lungo pezzo effatico, e mirabilmente genuficffo. Stupendo egualmente fu il vatto, ch' ebbe la notte di un Giovedl fanto, orando egli cogli altri Religiofi innanzi al facro Sepolero collocato nell' alto dell' Altar maggiare, e ornato di nuvole illuminate con gran copia di lampane : poiebe all' improvvifo ando egli a volo direttamente ad abbracciare l' urna del fuo divino teforo, lasciando intatti tutti gli ornamenti di quella macchina; e dopo qualche spazio di tempo riebiamato dal Superiore , a volo tornò al luogo , dond' era partito. Somiglianti voli egli fece aleuna volta fopra l'altare di s. Franceseo, e sopra quello di Maria Vergine della Grottella in atto di recitarvi le Litanie .

6. Ma più mirabile , e piacevole infieme fu il fuo trasporto di amore, quando rappresentar volen. do il mont: Calvario fopra una piccola collinetta fituata tra Copertino , e il convento della Grottella , ove aveva già fatte alzare due croci , e vedendo ebe dieci perfone unite non potevano fituare al luoga deftinato la terza croce più grande , perchè pefantiffina, ed alta cinquantaquattro palmi, moffoil Beato dall'interno fue fueco, dalla porta del convento pertoff a volo per diffanza di circa ottanta paffi verfo la medefima croce, e dandole di piglio, egli folo follevolla qual paglia leggiera, e nella preparata buca la colloco. Evano poi quelle Croci l'oggetto delle fue adorazioni ; onde avvenne più volte ; che cra per lo spazio di dieci , e ora di dodiei paff, quando fopra il chiodo della Croes di mezzo, quando fopra la cima di effa volò rapito dall' amor fuo crociffo. Volo ancora per quattro poffi in aria rapito dal fuoco dello Spirito fanto parlando della di lui venuta fopra gli Apostoli, allorebe vide paffare un Religiofo con in mano un' accefa lucerna. Volo similmente sopra un olivo all'udirsi dire da un Sacerdote: Fra Giuseppe, che bel Cielo ha fatto Iddio ; e colafiu fermatoli genuficffo per lo fazio di mezz' ora, flupenda cofa fu il vedere quel vamo che fo-Stenevalo, muoverfi, come fe fopra pofato vi foffe un augello . Ma pris che altrove reco Grufeppe flupore al eireoffanti nella chiefa di 1. Chiava di Copertino, allorche trovaudofi anch' egli prefente alla veffizione di alcune facre Vergini , nell' intuonarfi da Mufici Veni sponsa Christi, fu veduto da un augolo, ove orava genufi:fo , correr veloce verfo un Padre Minore Riformato, confessore del monastero, e presolo per la mano , levarlo da terra con forza foprannatuungfig queții da Giufoppe, c Giufoppe da Dio. Tveșpo qui lunge farbbe il tracount di tutti riat, voii Brejnisp per l'aria, che del Beats fi amuiravano in Ceperium; unde per non eccatere la breita, bății il fapere, che come vacogiliță de Proceff, quivi farono più di (ettanta, non contandorif quelli), che avera estidianamente nel celebraro la Birfis, la

quale pereiò durava regolarmente due ore . 7. Quetti maravigliofi rapimenti del beato Giufeppe, e la fantità della fua vita, gli conciliarono in quei paefi d'ogn' intorno una si gran fama, che i popoli correvano a gara, per vederio, per venerario, e per raccomandarfi alle fue orazioni, delle quali molti sperimentavano l'efficacia presto Dio, con ottenere per mezzo di esse delle grazie prodigiose. Ma questo medesimo concor-so di gente diede motivo al Vicario di un Vescovo, di dennnziare alla fagra Inquifizione il Servo di Dio, come un nomo pericololo, che poteva infinuare delle novità, e cagionare de tumulti nel popolo : ond' egli nell' anno 16;8. fn chiamato a Napoli a render conto di fe, e da. Napoli inviato a Roma, dove su esaminata, e riconosciuta la sua coudotta esente da ogni taccia. Bensì non fu più mandato al fuo convento di Copertino, ma a quello di Affifi. Quivi giunto, dispose il Signore, che sosse affaiito da gagliarde tentazioni efterne ed interne, che fervirono a viepiù ratfinare la fua virtù . Concioffiachè il Superiore di quel convento lo ricevè con volto torbido, e per qualche tempo uso verso di lui delle mauiero aspre e minaccevoli , mortificandolo continnamente con amare riprenfioni, e tacciandolo come un superbo, e come un ipocrita . Soffriva il bezto Giuseppe tali riprenfioni , e continue mortificazioni con mirabile pazienza, nmiltà, e rassegnazione. Ma ciò che più lo cruciava fi è, che d'improvviso fi vide privo d'ogni celefte confolazione. La fua mente rimafe offufcata da folte tenebre, il fuo cunre arido, e fecco in maniera, che non trovava più guito alcuno o nel falmeggiare, o nell'accostarsi al fagro Altare, o nell' orare, e come fe il Cielo fosse divenuto per lui di bronzo, non pioveva fopra di lui alcuna ftilla di celeste rugiada . Nel tempo medefimo il demonio lo travagliava con veementi tentazioni d'impurità vegliando , o con laidiffime immaginazioni dormendo ; talmentechè il buon Servo di Dio passava i suoi giorni nel duolo, e nelle lagrime, funza tralafciare però nulla de' fuoi foliti efercizi , e delle fue penitenze . Durò questa battaglia per lo spazio di due anni, dopo i quali piacque al Signnre di refituirgli la primiera calma, e tranquillità di foirito. e di riempiere l'anima fua di più abbondanti grazie e consolazioni . Onde fi rinnovarono in lui le confuete ettafi , e i rapimenti tfraordinarj, confimili a quelli, che fi fono di fopra

riferiti, con istupore, e maraviglia di tutti.

8. Quindi è che avvenne in Afisi quello ttesso,

ch'era avvenuto in Copertino, cioè che la gente da ogni parte fi affollava intorno al Servo di Dio , defiderando ciascuno di esfere spettatore delle maraviglie, che dal Signore fi operavano nella sua persona. Che però il sommo Pontefice Innocenzo X., che allora fedeva nella Cattedra di s. Pietro , ordinò all' Inquifitore della città di Perugia, per ischivare lo ttrepito e rumore del popolo, che trasportasse segretamente Giuseppe dal convento de PP, Minori Conventuali d'Affifi ad nn convento de' PP. Cappuccini fituato a Pietraroffa, luogo folitario tra le aspre montagne della Carpegua nella Diocefi di Monte Feltro, come fu efeguito ai 22. di Luglio dell'anno 165 2., e dopo tre mesi di nuovo dal couvento di Pietrarossa egli su trasserito a quello di Fossombrone de' medefimi PP. Cappuccini ; ubbidendo l' nmile Servo di Dio prontamente, come un maufueto agnello , agli ordini de' Superiori . Nella dimora, che quivi fece per lo fpazio di circa tre anni, fottratto alla vifta degli uomini, e come morto al Mondo, menò una vita affatto ritirata, c fecondo il fno folito penitente, celebrando Meffa in un privato altare, eretto a questo fine dentro il convento de' PP. Cappuccini, e converfando continnamente con Dio nell'orazinne, e contemplazione delle cose celesti . E quivi ancora accaddero più volte gli flessi rapimenti, tra quali è mirabile quello, che dallo Scrittore della fua Vita fi racconta colle feguenti parole . ?V-1la Domenica, in cui fi legge nella M: fa il Vangelo: Ego fum Pattor bonna , fi trovava il beate Giufeppe nell' orto de' PP. Cappuccini , e ivi vedendo un agnellino , prefolo per le zampe , fe lo pofe a traverfo del collo ; ed in tal atto contemplando il divino Pa-Hore, cominció a correre per l'orto verfo il Guardiano ivi prefente , dicendo con allegrezza : P. Guardiano , ecco il buon Paftore, che riporta la pecorella. Dipoi lanciato in alto quell'agnellino, egli dietro a lui diede un volo per aria fin fopra l' altezza degli alberi, e quivi genufi:fo rimafe con le braccia aperte , ed ellatico più di due ore , con illraordinaria maraviglia di quei Religiofi, che ne furono fpettateri; ritornando poi, com' era fuo coftume in fimili rapimenti, collo ftesso volo al iuogo dond'

era partito.

3. Pincipa finalmente al formo Pontefice Alef.

3. Pincipa finalmente al formo Pontefice Alef.

3. Pincipa finalmente al finalmente Alef.

4. Alef al finalmente al finalmente Alef.

4. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

5. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef. Alef.

6. Alef. Alef.

privatamente la Messa, segragato assatto del commercio di qualunque persone, coaì evendo ordinato il suddetto sommo Ponsefice Aleffandro VII. onde in tutto il tempo che soprevviste, ai non trattò mei con alcuno, eccettochè col Vescovo, a suo Vicerio, e co' Religiosi di quel convento; ne mai ufci dalle fue camere, che per vifitare quelche fuo Religioso infermo, e nna volta la chiese del convanto medesimo, il che seguì di notte, e e porse chiuse. Stava nondimeno così contento in qualta folitudine, che foleva dire : lo flo dentro una città, ma mi pare di flare in una felva, anzi in un Paradifo. E in Paradifo appunto dir poteve con verità di ebitere, poichè era quefi continuemente rapito in Dio, e favorito di dolciffime eftefi, elcuns delle quali gli duravano lo fpezio di sei in sette ore . Accostandosi il termine della fue pellegrinazione fu quetta Terra, del quale ne eveva del Signore ricevuta speciale rivelazione, viepiù fi accrebbero le fiamme del fuo amore verso Dlo, a l santi desideri d' essere sciolto de' lagami del corpo, ch'egli foleva per difprezzo chiamare il suo assallo, per unirsi perpe-tuamente col sommo Bene in Cielo. Sorpreso in fetti da un' ardente febbre, che gli durò circe un mele, accompagnata da un grende indebolimento di ftomaco, benche ei fosse rifinito di forze e) dalle penitenze, e ai dal mele, cha lo tormenteva , volle pero quati fin all'ultimo celebrere con ettremo giubbilo del fuo cuore la fanta Meffa; finché deflituto totalmente di forze, a eggrevandofi il male, fi riduffe egli eftremi delle fua vita; e ricevuti con fingolara e firsordinaria divozione i fantiffiml Sagramentl, riposò placidamente nel Signore ai 18. di Sestembre dell' anno 1663. Siccome il beeso Servo di Dio era stato arricchito in vite oltre l'estafi, e l ratti sopre riferiti, del . dono di predir le cose future, di conoscere gli occulti fegresi del cuore, di operere cose pro-digiose, e di altri doni soprannaturali; così fi degno il Signore d'illustrare dopo morte con molti mirecoli le sue fantità, di cui la Sede Apoftolice ne he date eutentice testimonianza, coll' ascriverlo nel numaro da Beati nall' enno 1753. e fe ne farà nel corrente anno 1767, la folenne Canonizzazione.

Sembre, cha il Signor Idallo co' mirebili strit, di ci fixvo quanto fio betro 25 erro, abbis volnot derci un feggio dalle doti gioriote, di cul feranon iveltiti corpi de gliniti dopo la ganerale riferrezione. Una di quelte doti, come ognon f., e l'a giulti, in virri dalla quali licorpo ferà peritaramente formando e abbidiente vio postra peritaramente formando e abbidiente vio printio, and la un momento moderni del printio, and a un momento postra del printione del printione

Apostolo 2, che il nostro corpo, il quale è al prefenta corruttibile, a animale, riforgerà incorruttibile,e spirituala, cambiato cioè, come offerva a. Agostino, non nella sottenze, ma nelle qualità contimili a quelle dello spirito . Ma di quetta beata,e gloriofa rifurrezione, e dalle doti d'impaffibilità , di chiarezza , di fostigliezze , e di agilità , che l'accompagneranno, quai foli faranno partacipi, che avranno mortificato il loro corpo in quefta vite, e in vece di secondere la sue parverse inclinazioni, e concapiscenze, lo avranno foggettato allo spirito colla penitenza . Omner quidem resurgemut, dice il suddetto Apottolo 3, fed non omnes immutabimur . Tutti rilorgeramo, ma ob quento diverfa ferà la forte de giutti da quelle de peccasori ! I primi in premio d'aver crucififs le loro carne co fuoi vizi, e colle sue concuoiscenze, par imitere Gasù Crifto, e ubbidire el suo Vangelo, durante la loro vita mortele, ricupereranno il loro corpo gloriufo, e femigliante al corpo glorificato di Gesù Cristo medesimo . Al contrario i peccatori , in gaftigo d' aver secondate le loro visiose passioni . e d'effere viffuti in quetto Mondo giufta i delider; della loro carne , faranno condanuesi ad abbruciare in anime, e in corpo nelle sempiterne fiamme dell' Inferno . Cercheranno i miferi ( dice l'Apostolo s. Giovenni 4) la morte, ma non la trover anno ; perocci è la loro parte farà di fiar fempre fommerfi in quello flagno di fuoco , e di zolfo a pattre in eterno . Quelli adunque , dice s. Agoftino, emano in verità il loro corpo, che lo mortificano in quetta vite , a lo foggettano allo fpirito, acciocche goda nell'elernità; al contre-rio quelli, che l'eccarazzano, e vivono a fe-conda de'fuoi pravi defideri, fono veri inimici non folo dell' enime, ma del corpo encora, perche espongono l'una, e l'altro a soffrire pene incomprentibili , e perpetue co' demonj nali' abiffo infernele .

#### 19. Settembre .

#### S. Pomposa Vergine, & Martire.

#### Secolo I X-

Il fuo martirio è riferite da s. Eulogio tuftimonio oculato, come fi è più volte detro, nel Memoriale de Santi lib 1, cap. s. inferito nella Biblioteca de Padri tom. 15, dell'edițione di Lione.

Ante Pompos, di cui si sogsi commemorazione nel Maritologio Romano, nacque in Cordova di genitori non meno illustri per loro singolare pietà, cha per le ricchetze, e pa le nobiliò. Siccoma all nono secolo, in cui esta viveva, regnivano in un gran parte delle Spegne i Sartchii Misomettani, i quali avevano sebilita

(1) Ibidem verf. 51. (4) Apoc. 9. 6. & 21. 8.

bilita la città di Cordova per capitale del loro imperio; e fpello accadeva, che i Criftiani foffero foggetti a molettie, augherie, e perfecuzioni di quegli infedeli; perciò i genitori di Pompofa vedendo, chea) ella, che gli alrri loro figliuoli non altro defideravano, che di fervire Iddio con una piera libertà, abbandonarono la città di Cordova, e fi ritirarono in un luogo chiamato Pillemellar , fituato tra le montagne del paefc. Quivi fabbricati due monafteri, une per gli nomini, e l'altro per le donne, abbracciarono la vita religiofa infieme co' loro figliuoli, e con altre períone della loro parentela, che avevano voluto imitare il loro efemnio . fotto la condotta di un fanto prete, chiamato Felice, il quale povernava, come Superiore, il monaftero degli uomini, ed era direttore spirituale di quello de le donne. Pompofa fopra tutti risplendeva per l'innocenza de'suoi coftumi, e per le sue singolari virtà . Avendo confacrata al Signore la fua verginità, cercava tutti i mezzi di renderfi ogni giorno accetta al fuo celefte Spofo co'digiuni . colle vigilie, e colle aufterità di una vita penitente, e mortificata. Le sue delizie erano l'orazione, e la meditazione delle Scritture, le quali leggeva continuamente, per confortare il fuo spirito, e per vie più infiammarfi nell'amore di Dio, e nell'efercizio delle viriù crittiane.

2. Verfo il fine dell' anno 852, effendo fucceduto ad Abderramo Re de Saracini il suo fieliuolo, per nome Maometto, fi riunovo più fiera la persecuzione contro I Criftiani , molti de' quali sparsero il sangue per la Fede di Geat Cristo. On de a Pomposa si senti accendere in petto un vivo e ardente defiderio di partecipare effa pure delle loro corone, e di portarfi a quetto fine nella città di Cordova, dov'era il teatro de'trionfi de' Martiri . Ma i Superiori del monattero , in cui dimorava, accortifi di quetto fuo difegno, le tenevano gli occhi addoffo, e la euftodivano con diligenza, acciocche non usciffe dal monaftere ; e per qualche tempo riuscì loro l'intento. Ma dopochè la fanta Vergine ebbe inteso il trionfo di a. Colomba, la quale ai 17. di Settembre dell' anno 853, fu coronata d'un glorio-fo martirio, come fi diffe nella fua Vita, riferita nella prima Raccolta delle Vite de' Santi nel fuddetto glorno 17. di Settembre, maggiormente fi accrebbe in lei il defiderio di feguire i fuoi esempi , e risolvè di tentare tutte le vie , per andare in Cordova a rendere testimonianza della foa Fede avanti il tribunale de' Maomettani . Di fattn avendo la Provvidenza disposto, ehe nella sera del giorno 18. di Settambre la porta del monaftero non fuffe chiufa a chiave . com' era folito, ma col folo catenaccio; ella apertala fegretamente, le n'ulci dal monaftero i, e a gran paffi a' incammino verso la città suddetta di Cordova, dove giunse la mattina de' 19. di Settembre, e immantineute presentatas avanti al giudice, sece una spouranea confessione della sua Fede, e parlò con gran forza contro le impossure del falso profeta Manmetto.

3. Refo il gialeice forproto dall'intrepido conreggio delli finat donzella y e come firovava gli non poco irristo da confinili rappredentata, si firate da atto' Crittalia ne' giorni precedenti, si farta de la contrata ne' giorni procedenti, si damo la fasta Vergine se diere decupitata vantilla porta del pisatro delli fia refodenta. Ne ofemita i fastenta nel di medelimo 3, si disetificata della bazia Maritto fia guttito rel fismera, donda colla bazia Maritto fia guttito rel fismera, donda poli fur tratto della pia diligenza de' Fedeli , econ grande concer freppellito nella Chiefe di fint' Talialia, fistata in un villeggio vicino a Condono per di fiata Colombata.

Bisogna certamente attribuire ad uno speciale, e ftraodinario impulso dello Spirito fanto la condotta di questa fanta Vergine, e di altri Martiri della perfecuzione Arabica, dalla Chiesa venerati con culto religioso, giacchè, come altrove fi diffe, secondo le regole ordinarie non è permeflo di prefentarfi fpontaneamente, ... fenza neceffità al martirio. Ma forfe il Signore ifpirò fino alle tenere , e delicate donzelle un tale coraggio, tanto superiore alla inclinazione della natura, che ama di confervare la vita, e abborrifce di perderla, particolarmente con nua morte violenta, per confondere la perfidia de' Maomettani, e animare i Fedeli della Spagna a mantenerfi fermi, e cottanti nella crittiana Religione, ch' era oppressa, disprezzata, ed avvilita da quei barbari infedeli . L'efempio adunque di fanta Pompofa quanto alle particolari circoffanze merita folamente di effere ammirato, come una operazione firaordinaria del divino Spirito; ma la fua generofa intrepideaza nel professare la fua Fede fenza timore, e il fuo zelo ardente nel rendere a tutti palefe l'amore, che portava a Gesù Cristo, possono, e debbono esfere oggetto d'imitazione a chicchefia. Perocchè a tutti comanda Gesù Critto nel Vangelo 1, di non ver-gognarfi della fua dottrina, ma di professaria e colle parole , e co'fatti in tutte la occasioni , fotto pena di effere da lui rigettato nel tremendo fuo giudizio. A tutti intima pel fuo Profeta 2. di non temere l'obbrobrio degli uomini, e di non curarfi degl' infulti de' malvagi ; poiche cofforo faranno quanto prima pafcolo de' vermi , e divorati dalle tienole . come una vette di lana , ma la falute , che viene da Dio , farà eterna , e la fua beneficenza verfo de giufti fi flendera di generazione in generazione, e non avra mai fine'.

20. Set-

<sup>(1)</sup> Not v'era in quei tempi ne' monasteri delle Religiosa quellu claujura, che prejentemente si oscriva in ess.

<sup>(1)</sup> Matt. 10. 12. (2) Ijai. 51. 7. 8.

# 20. Settembre. S. AGAPITO PAPA. Secolo VI.

Le ayioni del suo Pontificato sono riportate negli Annali ecclossistici II anno 15,1. e 5,18 Si vidano antora i Bot-lanussis situato anglo gonono, e la Storia ecclossistica del Cartanal Oris von. 17. sib. 39, 5. 67., e 10m. 18. sib. 40. 5. 11, e 15quenti.

F Sfendo vacata la Sede apostolica per la morte del Pontefice Giovanni II. feguita nel mefe d' Aprile dell' anno 535. , fu nello fiefio mele innalzato al fommo Pontificato a. Agapito Romano d'origine, e figliuolo di Giordano, nomo di motta pietà , e dottrina , e Arcidiacono della Chiefa Romana , del quale fi fa oggi commemorazione nel Martirologio Romano. Siccome non è rimafa memoria delle fue geste prima del suo Pontificato; coai noi ci reftringeremo a parlare di quello , che operò nel breve (pazio d' un... anno in circa, in cui fedè fulla cattedra di a. Piatro, e con fingolar lode governò la Chiefa univerfale, Una delle prime fue azloni fu di caffare, ed annullare un decreto ingiufto fatto da un fuo predeceffore . Concioffisché dopo la morte del Papa s. Felice IV. effendo diviù i voti del cloro, e del popolo in due parti, una in favore di Dioscoro, e l'altra in favore di Bonifazio, donde fovraftava uno fcifma nella Chiefa Romana, Iddio dispose, che dopo tre settimane Dioscoro paffaffe all'altra vita : e cos) Bonifazio, di questo nome secondo , rimase pacifico possessore del pontificato. Bonifazio però di ciò non contento fulmino decreto di scomunica contro Dioscoro, benchè desunto, e contro quelli, che avevano avuta parte nella fua elezione. Un tal eccesso di zelo, che fu attribuito, come dice Anastasio Bibliotecario, a un movimento di amarezza, e d'invidia contro il fno rivale, e contro i fuoi complici, non fu lodato da ninno, anzi biafimato da tutti. Nondimeno un buon numero di Vescovi, e di preti furono coftretti a fottoscrivere quel decreto, che infieme colle loro fottoferizioni fu da Bonifazio ripotto nell' Archivio della Chiefa Romana. Affunto pertanto alla Sede pontificale s. Agapito, in una folenne adunanza del clero, e in mezzo alla chiefa fece confegnare alle fiamme quel decreto , e così, come foggiunge il inddetto Anaffasio, tolse dalla Chiesa mal intenzionate .

2. Regnava allora nell' Italia Teodato di nasione Goto, unome di animo vile, e codave, Goftui temendo, che l'Imperator Giuffiniano, dopo la conquitta dell' Affrica, e dell' lifola di Sicilia, non faceffe piombare le fue armi fopra l'Italia, per riunirla all'Imperio, (criffe al fanto Pontefice, e al Sento Romano cou grandi

minacce di far paffare a fil di fpada non folamente i Senatori, ma ancora le loro mogli e figliuoli, fe non a'adoperaffero coll' Imperatore, a fine di rimuoverlo dal penfiero di far paffare il suo esercito in Italia . Per la qual cosa s. Agapito mosto dalle istanze , e suppliche del Senato , e fpinto dalla fua carità verso il suo popolo, a' incaricò di tal legazione, e si porto a Costantinopoli, dove giunfe nel mefe di Febbraio dell'anno 126. Per fare le spese del viaggio, dove prendere in prestito dal regio Fisco una buona semma di danaro, e dare per esta in pegno ai depositari del Re i vati facri , e la preziofa fuppellettile appartenente alla Chiefa ; aì grandi erano l' anguflie , lu cui egli fi trovava ridotto , per foccorrere i poveri , e le persone bisognose del suo amato gregge! In questo viaggio verso Costantinopoli su il fanto Papa onorato dal Signore con un miracolo, il quale è raccontato da s. Gregorio Magno colle seguenti parole .

3. Andando, egli dice, per la caufa de' Goti il beatissimo Azapito Pontefice di quella fanta Romana Chiefa , cui di prefente per divina dispensazione io fervo, al principe Giuftiniano, mentre era ancora in viaggio nelle parti della Grecia , gli fu un giorno prefentato , affinche lo curaffe , un muto , e tiroppio , il quale ne poteva proferire una fillaba , ne follevarfi da terra . A' fuoi conginuti, che per tal fine glielo prefentavano, chiefe il fanto Pontefice, fe veramente avellero fede di poter ottenere dalla divina Bonta per li meriti del Principe degli Apolioli quella grazia . Avendo effirispollo, che ne avevano serma fiducia ; il venerabile nomo pollofi in orazione , e dato principio alla folennità della Mega, immolò nel cospetto di Dio onnipotente l'adorabile sogrifizio . Compiuta la Meffa , e uferto dal fagro altare , prefe quel muto, e firoppio per la mano, e alzatolo da terra , gli diede forza di poterfi da per fe tleffo reggere in piedi : e poiche gli ebbe pollo nella bocca il corpo del Signore, la fua lingua tollo fifciolfe, e cominciò a parlare . Tutti gli allanti , pieni di maraviglia cominciatono a versar lagrime di allegrezza , e alla villa di quel doppio miracolo operato per divina virth, e coll'interceffione di 1. Pietro, furono le loro menti forprese da riverenza, e timore.

4. Full fanto Papa acrolto con fommo onore dull'Imprastore Giulhinino, col quate geli tratto dell' aftire della fua legazione, di cui prello tidell' aftire della fua legazione, di cui prello lichario piegra dulle fu fuppliche, di folpandere almeno per altore di far paffare l'efercito in Italia, come fembra per altro verifimile, a fine di prefervar Roma dall' eccidio minacciato dal fanto Pontefice privole l'animo a cole più importanti, e proprie del tuo facerdotti ministero. Er in que i rempi la Chiefa d' Oriente tutta fonnovita, e turbata dal funore degli sencita i consolta, e turbata dal funore degli sencita i carpo di effera Antimo, il quale per g'il intriphi.

dell'empia Teodora moglie di Giuftinfano, infetta effa pure del contagio dell'erefia, era paffato contro la disposizione de' fagri canoni dai Vescovato di Trebisonda ad occupare la Sede di Costantinopoli, vacata per la morte del patriar-ca Epifanio. Ora il fanto Pontefice non folo non volle mai ammettere alla sua presenza Antimo, per quante suppliche, e premnrose istanze glie ne fossero fatte ai da Giustiniano, che dall' Imperatrice fua conforte, nè comunicare con effolul . e con alcuno de' fuoi partigiani ; ma inoltre perfilendo coftui oftinato nel fuo errore, e nel ricufare di confessare due nature, la divina, e l'umana, tra fe dittinte, nella perfona di Gesù Crifto dopo l' Incarnazione, come era fiato definito dal Concilio di Calcedonia . Io depofe dalla fua Sede, e in suo luogo sece eleggere in Patriarca di Coflantinopoli un fanto Sacerdote, chiamato Menna; lo che riempì di gioja tntt'i Cattolici, e mife in confusione, e in iscompiglio il partito degli eretici, con fomma lode ed applaufo nniverisle del fanto Pontefice, da tutti venerato, come degno successore di s. Pietro, e pieno di zelo per gl' interessi della cattolica Religione.

4. La fama della venuta del Romano Pontefice alla città imperiale di Coffantinopoli vi aveva tirati da tutte le provincie dell' Impero d' Oriente nn numero grande di Vescovi, di Abati, e di monaci, e specialmente della Siria, e della Palettina. Avendo effi veduto con quanto lume, e coraggio aveva a. Agapito tolta la pelle d'agnello a quel lupo di Antimo , e cacciatolo dall' ovile di Cristo, presentarono unitamente cogli Abati de' monatteri di Costantinopoli delle suppliche al fanto Papa, acciocchè conducesse a fine l'opera selicemente intrapresa, e purgasse interamente la Chiefa di Coftantinopoli, e le altre Chiefe dal contagio degli eretici, deponendo dal fagro ministero coloro, che ripugnavano di consentire alle decifioni del Concilio di Calcedonia, e perfiftevano negli errori contrari alla Fede cattoli- ca . Di fatto il fanto Pontefice fi accingeva ad adempiere in questa parte ancora l' nifizio del suo Apostolato; e si crede, che a questo effetto aveffe convocato un Concilio di Vescovi a Costantinopoli, che in fatti poco dopo la fua morte fu tenuto in quella città, presedendovi il santo Patriarca Menna; quando il Signore, i cui giudizi fono imperferutabili, e le vie investigabili, chiamò il fno Servo a ricevere in Cielo la ricompenfa dovuta a' fnol glorioli combattimenti, e al fue zelo invitto per la difesa della verità . Egli fu affalito da un'ardente febbre, che in pochi giorni lo privo di vita, con fommo dispiacere di tutti I bnoni; e nella gran Chiefa di Coftantinopoli gli farono celebrate folenniffime efequie coll'intervento d'un folto numero di Vescovi, di Sacerdoti, di Abati, di monaci, e d'un popolo innumerabile. Mort il fanto Pontefice ai 32, di Sec. Race. T. 11.

Aprile dell'anno 336., e il fuo corpo deposto in una cassa di piombo, fu trasserito a Roma, e seposto nella baslica di s. Pietro al 20. di Settembre dello stesso anno, nel qual giorno perciò se ne sa, come si disse, memoria nel Martirologio Romano.

6. Finalmente non lasceremo d'aggiungere na fatto, che di s. Agapito racconta nel fuo Prato fpirituale Giovanni Mosco, che viveva nel medesimo setto secolo. Fu accusato al fanto Papa na Vescovo di un luogo vicino a Roma da alcuni fuoi diocefani, ch' egli fi valesse de' sagri vast nella menfa comune . Fu tale l'orrore concepitone dal s. Pontefice , che spedi incontinente due chierici, con ordine di condurlo a Roma, ove giunto lo fece rinchiudere iu prigione. Dopo tre giorni nella notte avanti la Domenica ebbe il fanto Papa una visione celefte, per cui gli fu moftrata l' innocenza di quel Vescovo, ch' era ftato inginstamente calunniato, e ricevè ordine, che nella mattina della seguente Domenica facesse in vece sua celebrare i divini misteri al Vescove, che teneva in prigione, come fece. Dal che, e da un miracolo accaduto nella celebrazione del fanto Sagrifizio, il Papa venne a chiaramente conoscere, che il Vescovo era innocente del delitto appostogit; and egli, foggiunge l'Autore. suddetto, concept un grave rincrescimento di aver sì facilmente prestate le orecchie alla calunnia, e fece fizbile proponimento di procedere in avvenire con più maturo gindizio .

Dal qual fatto fempre più si conosce, quanto bifogni andar cauto, ed oculato nel preftar fede alle accuse, che si fanno contro de' nostri fratelli, e alle ciarle, che non di rado fi fpargono in loro pregiudizio dalle persone maligue e mormoratrici . Perocchè se un Papa sì fanto , e sì illuminato fu da calunniatori ingannato , chi fi crederà esente dal pericolo di cadere in un fimile errore? Sogliono i calunniatori adoperare tutta l'arte più fina , e le maniere più fcaltre , per rendere credibill le loro imposture, come appunto dovettero fare quelli, che calunniarono il fopraddetto Vescovo. E però tanto inaggiore, e più attenta debbe effere la cautela, per non lasciaru preventre dalle apparenze; ma conviene efaminar bene a fondo le cofe, ed averne prove fufficienti prima di crederle, e molto più prima di far passo alenno contro di colui, che viene accufato di qualche difetto, e mancamento. Quefto è l' infegnamento, che ci dà Gesà Crifto con quelle parole registrate nel Vangelo 1: Nelite judicare fecundum facient, fed justum judicium judicate . Ora il giudizio non può mai effer ginfto, fe non è fondato fopra prove certe e convincenti . E in dubbio ogni legge e naturale e positiva richiede , che fi affolya piuttofto nno che foffe reo , che esporfi al pericolo di condannare un innocente.

# 21. Settembre. S. MAURA VERGINE. Secolo IX.

Le sue azioni si trovano asseritte in un sermone, che s. Prustenzio Vestovo di Trojes sece al suo popolo poco dopo la morte di ssi, si qual sermone è riportato da Bollandisti sotto quaso giorno 1. di Settembre.

N Acque Maura verfo l' anno 827. in Trojes ; e i fnoi genitori, ch'erano nobili e facoltofi, fi chiamarono Mariano, e Sedulia . Ella aveva nn fel fratello per nome Eutropio, il quale confacrandosi al servizio di Dio nella chiesa cattedrale di Trojea, di cui fu ordinato di 200 no, rinunzio a lel la porsione, che gli toccava de' beni paterni, acciocche potesse contrarre un matrimonio più onorevole, e vantaggiofo. Ma altri erano i difegni, e più nobili le mire di Maura. Ella conoscendo con lume divino il nnlla, e la vanità di entre le le cose del Mondo, aspiro ad essere sposa del Re immortale del Cielo, e della Terra, a cui dedicò tutta fe fteffa, e la fua parità verginale . Non fi ritirò però in verun monastero , ma nella propria casa menò una vita fanta , folitaria , e mortificata , come fe dimorafle in un chioftro . Il tenore della fua vitaera il fegnente. La mattina di buon' ora fi portava alla chiefa cattedrale dedicata in onore de' ss. Apostoll Pietro , e Paolo , e quivi se ne stava in orazione, e in pie meditazioni fino a mezzo giorno. Erano in quella chiefa tre immagini , che rappresentavano la prima Gesù Cristo bambino in feno alla fua fantiffima Madre , la feconda Gesù Cristo spirante in croce, e la terza Gesù Crifto medefimo affifo fopra nn trono di maeftà in atto di gindicare tutti gli uonini . Avanti ciascuna di queste immagini, una dopo l'altra, ella fi proftrava, adorando, e meditando con un profluvio di lagrime questi tre mitteri della Religione, e indirizzando umili, e ferventi preghiere al divino Salvatore, acclocche fi degnaffe fantificare l'anima sua, e renderla degna di confeguire il frutto della redenzione, ch' egli ha operata facendosi nomo per amor nostro, morendo topra nna croce, e falendo al Cielo, donde verrà in maestà terribile a giudicare i vivi, ed i morti. Il rimanente della giornata la passava ritirata in cafa, applicandofi a' lavori mannali, e fpecialmente a fare delle suppellettili necessarie al fervizio della chiefa, e de'fagri ministri di effa. San Prudenzio, ch' era il fuo Vescovo, attesta tra le altre cofe di fe medefinio, che Maura gli donò nn camice di tela fina, che aveva ella... stessa colle sne mani filato, tessito, e imbiancato, e che quante volte celebrava con quel camice, provava nna fingolar compunzione di fpirito, il che egli attribuiva ai merità di quetta fanta Vergine .

2. Ella digiunava in pane e acqua dne piorni della fettimana, il Mercoledì cioè, e il Venerdì, e in questi due giorni era folita di portarfi a piè nudi, e in abito dimefio alla vifita d'una chiesa diffante quattro miglia dalla città di Trojes . e in quella chiefa dedicata in onore de' sa martiri Gervafio e Protafio paffava più ore in divote orazioni . Era a quella chiefa annesso un monaftero , a cni presedeva un fanto Abate chiamato Leone, il quale era padre spirituale della fanta Vergine, avendola egli rigenerata a Dio nell' acque battefimali, e dipoi iffrnita nelle vie della falute, e nelle maffime della perfezione evangelica . A quetto monaftero usava ancora Maura delle liberalità, e particolarmente provvedeva di abiti, e di biancheria i monaci di effo. E quanto Iddio gradisse tall liberalità, che Maura faceva a quei poveri Religiosi, apparve da due miracoli , che feguirono nelle perfone di dne di loro, poichè furono guariti istantaneamente dalla febbre col tocco d'nn fazzoletto, di cui la beata Vergine aveva fatto prefente al fopraddetto Abate Leone. Un altro miracolo riferisce il mentovato Vescovo Prudenzio, del quale egli fu testimonio oculato . Trovandosi un giorno nella fua chiefa cattedrale, da cui poco prima era partita Maura dopo avervi fatte le fue confuete divosioni, trovandosi, dico, in quella chiesa in compagnia d' nn suo discono chiamato Maurizio, queffi gli fece offervare un rivolo di lagrime, che Maura aveva fparfe a piè d'un altare; dipoi confidato ne' meriti di questa vergine, intinfe le manl in quell'acqua ufcita dagli occhi di Manra, e applicandola agli occhi fuoi, che da qualche tempo erano offuscati ed infermi, immantinente rimafe guarito, e libero da ogni male, con maraviglia, e stupore non meno suo, che del Vescovo, ch'era presente.

3. La grazia però più pregevole, perchè riguardava la falute non del corpo, ma dell'anima, fu quella, che il Signore alle preghiere di a, Maura concedè in favore di Mariano ino padre. Era questo dedito alle vanità del Mondo , camminava per la via larga del fecolo, che va a finire nell' eterna perdizione, facendo ufo delle fue ricchezae nel luffo, e nel foddisfare alle fregolate ine paffioni. La beara sua figliuola compaffionando l'infelice stato di lui, non cessava di porgere servorose suppliche a Dio, acciocchè fi degnafie di toccargli il cuore colla fua potente grazia, e di ricondurlo fu la via stretta dell'Evangelio, che guida al Cielo. Efaudì il Signore i voti della sua Serva, poiche Mariano illustrato da lume celefte riconobbe i fnoi falli, e alla fteffa fua figlinola a' indirizzò, per effere iffruito nelle vie della falute, e per intraprendere un nuovo tenore di vita conveniente alla criffiana profeffione. Ella non mancò di dargli tutti quegli ajuti , che gindico necessari ed opportuni al sno bifogno; dipoi lo conduffe al Vescovo Prudenzio, ald quale, dopo fatta la conteffione de l'ino poecuti, riere con umila le pratiche della penitenna ingiuntagli, nella quale perfeverò fedela mente nel rimanete del virse fino, e termino i fioli giorni con fentimenti di gran pieta, e con laciare una parte de l'ino biani ala chiefa cattedrale di Trojes, acciocché ferviffi si culto di Die, e folivarie povert. Ondes, come dice s., Frederica los desarras de l'individuale de l'individuale del l'individuale de

4. Dopo la morte del padre continuò s. Maura lo fteflo tenore di vita ritirata e penitente preffo la fua madre Sedulia, avanzandofi ogni giorno più nell'amore di Dio, nel disprezzo di se stessa, e nell'efercizio delle criftiane virtà , finchè effendo già matura pel Cielo, fu in età giovanile affàlita da una grave malattia, che doveva liberarla dall' efilio di quetto Mondo, e trasportarla alla beata patria del Paradifo, verfo di cul erano indirizzati tutti i suoi desideri . San Prudenzio, e l'Abate Leone, ch' era, come si è detto, padre spirituale della Santa, accorfero per affifterla, e trovarsi presenti al suo selice passaggio. Dopo ch'ella ebbe ricevuti con fingolar divozione i fanti Sagramenti dell'Eucariftia e dell'eftrema Unalone dalle mani di s. Prudenaio, mentre che tutti itavano pregando per lei , e recitando fotto voce de' falmi, fi udi una voce armoniofa del Cielo, che invitava la Santa all'eterne nozze col Re della gloria, e nel tempo stesso si riempì la camera della fragranza d'un odore soavistimo ed inestabile . Pochi momenti prima che spirasse, le apparvero i ss. Apottoli Pietro, e Paolo, e i due fanti martiri Gervaño, e Protaño, al quali aveva professata una particolar divozione , e in mezzo a questi celetti favori rendè la fua beata anima al Creatore ai 21. di Settembre circa l'anno 850. in età di anni 2 2. L'acqua, con cui fu lavato il fuo corpo verginale, divenne candida a guisa di latte, e avendo di essa bevuto un certo Leonzio, ch'era infermo d' una febbre ardente, rimafe fubito guarito; come anche toccandoli una dama colla medefima acqua la faccia, nella quale aveva una macchia, che la deformava, ne refto immantinente liberata . Questi , e altri prodigi , atteftati da s. Prudenzio, che ne fn testimonio di veduta, renderono a tutti viepiù palefe la fantità di Maura.

guesta beata Vergine può fervire di modello a quelle dontelle, i e quali nelle proprie case vogliono fantificarsi mello stato ceibie, e e verginale. L'orazione, e una tenera divoaione a Genè Cristo, e al misteri adorabili della fua Vita, e Passione, la ritiratezza, la penitenza protra proprie della proprie di disprezzo di tutte ni la morrificazione, e il disprezzo di tutte le cose dei Mondo , e finalmente un ardente amor di Dio, e un vivo defiderio degli sterni beni del Cielo, furono i mezzi, de' quali fi fer-vì s. Maura, per far acquisto d'un' eccellente fantità , vivendo nella cafa paterna . Efle pure procurino col divino ajuto d'adoperare i medefimi mezzi , e quantunque non vivano in un chioftro, ma nelle proprie cale, potranno fantificare le anime loro , e divenire spose dilette di Gesù Crifto, non meno che quelle, che dimorano ne' monafteri , Non v' ha dubbio, che i monasterj , quando in esti fiorisca la pietà , e la regolare offervanza, fono fagri afill, ne quali con maggiore facilità fi opera la propria faiute. e fi giunge alla criftiana perfezione. Ma fueri di effi ancora, e nelle proprie case possono le vergini , che hanno una bnona e fincera volontà di fantificarfi, ottenere lo fteffo intento, come l'ottenne fanta Maura , e l'ottennero tante altre donzelle, e specialmente ne' primi tre secoli della Chiefa, in cui benchè non vi fossero ancora monafteri di monache; tuttavia fiorirono tante Vergini illustri, che arrivarono al colmo della fantità, fino a spargere il sangue per amore di Crifto, e per confervare illefa la purità.

#### 22. Settembre,

#### SS. GIULIANO, B FERREOLO MARTIRI

#### Secolo IV.

Le memorie autentiche del marzirio di questi due Santi fono riportate dal Tillemont nel tom. 1, della Storta eccléssifica; e gli atti di s. Ferrolo sono inferita intla Rascolia degli Atti finceri de Martiri del Rusnare alla pag. 205. dell' edizione di Verona.

E Rano Giuliano , e Ferreolo nativi della città di Vienna nelle Gallie ; e ambedue uniti di una stretta amicizia servivano a Dio con fincerità di cnore fotto l'abito della milizia fecolare, di cui facevano professione. Pubblicatifi nelle Gallie gli editti degl' Imperatori contro la criftiana Religione, Giuliano, come più noto a' Gentili pel fuo selo contro le pagane fuperstizioni, crede di doversi ritirare altrove, anche per configlio del suo amico Ferreolo, a fine di fottrarfi alle ricerche di Crifpino, governatore della provincia, il quale con surore perseguitava i proses-fori del Cristianessemo. Se n'ando danque nel territorio di Overgne, e quivi fi tenne nascoso, non già per timore della morte, ma per ubbidire al precetto evangelico, che prescrive di suggire d'una città in un'altra, e di non esporsi temerariamente alla persecuzione . Informato Crispino della fuga di Giuliano , spedì contro di lui alcuni de' fuoi foldati, con ordine di ucciderlo in qualunque lu ogo accadefie loro di ritrovarlo. Erafi il Santo ricoverato in un povero tugurio presio due vecchi, che abitavano in un luogo detto Vinicella, circa due miglia diffante dalla Dda

città di Briude, dove fi portarono con gran furia ad inveffirlo i foldati, che avevano avuto qualche sentore del suo ricovero. Giuliano con anismo intrepido si fece incontro a quei foldati: Ed ecco ( dific loro ) eeco alla poltra prefenza quezli . che voi cercate . Efeguite pure gli ordini , che avete ricevuti ; vibrate il colpo , e compite il voltro uffizio . Non mi curo di più vivere in quello Mondo, ne altro più defidero , che di veder Crifto mio Salvatore . Rimafero fulle prime I foldati attoniti, e fospesi ad un atto di sì generofacostanza;ma poi preso coraggio, e animati dalle stesse parole del fanto Martire, alzata uno di effi la spada, gli recise il capo dal bufto . Indi lasciato il tronco corpo fteso sul fuolo, a cui dai due vecchi fopraddetti fu data onorevole sepoltura, presero la testa del Santo, la portarono in Vienna, e la prefentarono al Governatore , come un trofeo della loro vit-

2. Ferreolo procurò, o con qualche fomma d'argento, o con altro mezzo, di avere in fuo potere quel sagro capo, che gli servi come di pegno, e d'incitamento al martirio. Di fatto essendo giunto all'orecchio di Crispino, essere Ferreolo Criftiano, lo fece tofto venire alla fua presenza, e così gli parlò: A te conviene, o Ferreolo, d'essere il primo ad ubbidire alle leggi de' nostri invittissimi Principi, e mostrarti of-fequiofo ai loro comandi, e per gli stipendi della milizia, che da loro ricevi, e per gli onori militari, a cui ti hanno follevato . ( Era Ferreolo Tribuno, ch'è quanto dire Colonnello negli esercisi imperiali ) . Ti è comandato di fagrificare agli Dei . E perchè indugi ad ubbidire? Sono Criftiano ( rispose Ferreolo ) , ne debbo fagrificare agli Dei . Ho militato fotto gl'Imperatori, finche m'è Hato lecito di ciò fare , falva la Religione . Alle leggi ginfle dovei ubbidire, come bo fempre fasto con prontezza : alle leggi facrileghe non bo donnto, ne debbo ubbidire . Non mi curo degli flipendi , che tu mi rammenti . Penfi a nutrire facrilegbi foldati un facrilego Imperatore . Non cerco i vantaggi della vita temporale . A me balla di effere Criftiano, e altro non curo , che di vivere , falva la mia Religione . Se ne anebe ció m' è permeffo , fono pronto di morire .

3. Origino gli rinfaccio il differezzo, che il recrea de Pinicipi, e delle leggi loro; e pol loggiunie, ch'era dispotto ad utar feco dellamanti, e mettere tuto in oblio, e perdonargli, purchà delle fepri di did degli Imperatori i Ivvei il di fisti della ina manifa (rilpote il tanto Martire) chi pitto di tegli mi montari pittori a manifa (rilpote il tanto Martire) chi pitto di tre, chissi inni linguareni piettri ci a manifa (rilpote il tanto Martire) chi pitto di tra dilamanti il recreativa il peri di pitto d

cioè dell'anima, alla vita, e la meneggna alla verità. E percie voi perirete per tutta l'estrutià ev vofiti demon; Laddova ano il nostro Dio per Gerà Critto fun settuolo ispira la fiducia di morire per lui; per fare aquatto d'una vita immortale, e disperzore le cofe presenti, e transitorie per le future, ed

4. Vedendo il Governatore, che nulla profittavano le fue efortazioni col valorofo foldato di Crifto, passò alle minacce, e dalle minacce at tormenti, comandando, ch' ei fosse aspramente battuto. Ma in mezzo a quella crudele carnificina rimafe il fanto Martire fermo, e coftante nel suo propon imento; onde il Giudice ordino. che carico di catene fosse rinchiuso in un carcere tenebrofo, finchè gli piacesse di richiamarlo al fuo tribunale, e foggettarlo a nuovi, e più fieri tormenti . Stette s. Ferreolo due giorni in quell' ergastolo, e la mattina del terzo giorno, mentre i cuttodi erano immersi in un profondo sonno, gli caddero prodigiosamente di dosso le catene, da cui era avvinto, e vide aprirfi la porta della prigione . Credè pertanto eller volere di Dio, che se ne fuggisse, come sece, incamminandosi fuori della città verso il fiume Rodano, che passo a nuoto. Ma poco dopo fu raggiunto da' foldati, che l'infeguivano, i quali arrestatolo, lo legarono, per ricondurlo a Vienna. Giunti però alle sponde del Rodano, per un fubito istinto di crudeltà gli tagliarono la testa, e il suo corpo su nel medefino luogo da' Fedeli con gran venerazione seppellito . Fin qui gli Atti del fuo martirio , il quale fi crede , che avveniffe ful principio del quarto fecolo nella persecuzione di Diocleziano. Aggiunge s. Gregorio Turonefe, che il corpo del fanto Martire dopo la metà del quinto fecolo fu trovato fenz' alcun feguo di corruzione, come se fosse addormentato, senendo con una mano la fua propria tetta ful petto, e coll'altra quella di s. Giuliano .

Le risposte, che a Ferreolo sece avanti al Tiranno per ispirazione, e suggerimento del Signore , fecondo le fue promesse registrase nel Vangelo , contengono le regole essenziali , che ogni Criftiano dee offervare in tutta la condotta della sua vita, per conservarsi fedele a Dio, ed arrivare ficuramente al porto della beata eternità tra le tempette delle ientazioni nel burrafcofo mare di questo Mondo . lo non curo (egli diffe) i vantaggi della vita temporale . A me bafta di effere Criffiano; ch'è quanto dire , figliuolo di Dio , ed erede di un Regno di gloria immortale, di cui ne abbiamo tutti ricevuta una promessa infallibile nel fanto battefimo . E però ad esempio di quetto santo Martire, e di tutti I Santi, che furono nomini fragili come not, dobbiamo generofamente disprezzare tutti i beni , e tutti i mali di quefta vita , e perdere anche la vita tra mille tormentl , piuttofto che mancare di fedeltà a Dio , e trasgredire la.

× ...

fua fanta legge. Questo è l'obbligo, che corre ad ogni Criftiano, questa è la disposizione, che ciascuno dee aver ferma, e stabile nel suo cuore, fenza di cui non vi può effere speranza di falute. Ma pur troppo accade spello, che si perturbi quest' ordine , come foggiunfe s. Ferreolo , e che fi antepongano i beni temporali agli eterni , la morte alla vita , la menzogna alla verità , e le cofe frivole , e transitorie di quello Mondo alle folide , e permanenti del Cielo, con rovina irreparabile di tante anime , che precipitano uell'Inferno . Preghiamo istantemente il Signore, che ci preservi da una cecità si deplorabile, e da un inganno sì perniciofo : e che ci conceda la grazia di mettere in pratica quel grande avvertimento di s. Paolo 1, di tener sempre fissi ali occhi della mente, e gli affetti del cuore nelle cose invisibili . ed eterne . e di dispregiare in loro confronto tutte le cose visibili, e temporali : Contemplantibus nobis , dic' egli , non que videntur , fed que non videntur ; nam que videntur , temporalia funt , que non vidensur , eterna .

#### 23. Settembre .

### S. DROSIDE VERGINE, E MARTIRE. Secolo 111. a IV.

Il martirio di questa fanta Vergine è riferito da s. Giovanni Grijostono in una sua Omilia, la quele si treva nelle sue Opere dati ultima edizione tom. 1, pag. 488., e presso il Rumare va gli Asti sinceri de Martur alsa pag. 671. dell'entrione di Verona.

N On v'è forse cosa, nella quale tanto risplen-da la potenza della grazia di Dio, che. Gesti Crifto ci ha meritata colla fua Paffione, e morte di croce , quanto ne' patimenti, e martirj con invisto coraggio foffersi da donne deboli, e da delicate donzelle in testimonianza della loro Fede, e del loro amore verío il medefimo Gesù Crifto noftro divin Salvatore. Una di quefte donzelle, o piuttofto eroine del Criftianefimo è la vergine s. Drofide, della quale ne ha fatto l'elogio s. Giovanni Grifostomo, e che in Antiochia foffri un gloriofo martirio in una delle perfecuzioni degl' Imperatori gentili, fenza faperfi in quale precifamente, perchè il Santo non l'esprime, ma probabilmente in quella degli Imperatori Diocleziano, e Maffimiano. Ecco in foffanza quello, che il fanto Dottore dice di questa illustre Vergine e Martire in una sua Omilia al popolo di Antiochia.

2. Era únta Drofide giovane d'età, e debole di corpo, ma forte di pirito, e armata d'una viva Fede, e di una coftanza fuperiore a tutti giu attacchi del demonio, il quale per mezo de tiranni carcava di fedurre i Fedell di Crifto, e tirril alla perdizione. Credeva il tiranno di figurentare la fanta Vergine, e indurla confentire a fiori voleri colla minaccia di efporta a più atro-

ci tormenti, e di farla bruciar viva nelle fiamme d' nn' ardente fornace. Ma chi ha ben fiffo, e radicato nel cuore il fanto timor di Dio, non teme nè il ferro, nè il fuoco, nè i morfi delle fiere, e incontra ogni genere di supplizi, piuttoftochè offendere Iddio, e perdere la sua grazia. Così fece fanta Drofide, Perocchè quando vide accefo il rogo, con cui il tiranno penfava d'inenterle terrore , viepiù fi accrebbero in lei le fiamme del divino amore, di cni ardeva il suo cuore, e ricordandosi di quella fornace, in cui furono gettati i tre giovani in Babilonia, pensò di partecipare ella pure delle loro corone, Con quelta differenza però, che laddove quelli furono con un gran prodigio prefervati dall'incendio, effa bramava di confumare il fuo fagrifizio, con reftare incenerita in onore del fuo Dio tra quelle fiamme. La fua monte, dice s. Giovanni Grifostomo, era talmente follevata in Ciclo, e l'anima fuz così inebriata dell' amor di Dio, che rignardo quel fuoco, che l'era apparecchiate, come una ruglada, che doveva innaffiaria, e come un fonte d'acqua, che doveva lavarla, e purificarla, e così renderla degna sposa di Gesà Cristo.

3. En dunque la fanta Vergine gettata in quel-le fiamme di ardente fuoco, nel quale confumò il suo glorioso martirio; e mentre in esso ardeva il fuo corpo, e si riduceva in cenere : il suo bea - to spirito fu con gran festa accolto, e trasportato dagli Angioli in Cielo, dove, come Spofa del Re celeffe, ella fu ammeffa nel coro di quelle beate vergini, che sieguono da per tutto i' Agnello immacolato Gesù, e cantano con immensa gioja un cantico nnovo, ed eccellente, che ad effe fole è permello di cantare, perchè confervarono puro e fenza macchia il loro candore verginale. Le ceneri della fanta Vergine furono da' Fedeli raccolte , e confervate con gran riverenza e divozione, e per mezzo di esse il Signore, come attefta s. Giovanni Grisoftomo, operava molti miracoli. Onde con ragione, dice il Santo, effe fono tenute in maggior pregio, che tutto l'oro e l'argento del Mondo, poiche ne l'oro, ne l'argento guarifce l' infermità, o reftituifce la vita a chi è in pericolo di perderia; ma tutto questo, anche a' giorni nostri, fanno le Reliquie della fanta Martire .

ciulle soffrire sì atroci supplizi con invitto coraggio, e con mirablle genarofità? Imparino dunque tutti, conclude il fanto Dottore, uomini, e donne , che ne l'età , ne il festo , ne qualunque altra cofa può recare impedimento alla virtà, e alla coftanza nel fervizio di Dio, a chi è armato di una viva Fade, ed'un ardente amore di Dio . Quetta Fede viva , e quetto madafimo ardente amor di Dio procuriamo di nutrire, e accrefcere sempre più negli animi nostri, e saremo infuperabili a tutte la macchine del diavolo, vittoriofi di tutte le tentazioni, e di qualunque male, che ci convenga foffrira, per non confentire al paccato, par mantenerci costanti fino alla morte nella grazia, e amicizia di Dio, e per confeguire quella corona di gloria immenfa , ed Infinita , che a' fuoi fedeli farvi tiene il Signore apparacchiata in Cialo.

# 24. Settembre. S. Gerardo Vescovo e Martire. Secolo XI.

La fue Vita ferita da un angnimo degno di fede, e quosi contemporaneo, si riporta dal Masillon nel fecolo fisho de Sante e dal Sollansisti, i anali con rugione regutano un altra Vita posteriore, composta du netro dersoldo, comi. trefesta di sunote, e di menegore. De quebe terbido fonte hanno attinto altum mostrari attaro tella Vita di quebe con contra di contra di contenta di contra di contra

C AN Gerardo ebbe i fuoi natali in Venezia Circa l'anno 975., e pravenuto dalla divina grazia, fin da giovinetto fi confacro al Signore, vaftendo l'abito monaffico, ed efercitandos con fervore nelle pratiche della pietà criftiana . La tenera, e fingolar divozione, che professava alla Passione del suo amabilissimo Salvatore, gli fece prendera la risoluzione di portarii in Tarra fanta, per venerare, e bagnare delle sue lagrime que' luoghi confagrati dalla prefenza corporale, e vifibile di Geau Crifto, e dagli adorabili mifteri dalla noftra Redenzione . A queft effetto ful principio dal decimo fecolo a incammino verso l'Ungheria, dove giunto volle visitare il fanto Re Stefano, che allora vivava, e colle fue ammirabili virtù illustrava non folo qual Regno, ma tutta la Chiesa ancora . Era quel santo Re desideroso di avere ne suoi Stati degli Ecclesiastici , e de' monaci pii, e dotti, i quali e col loro buon esempio edificassero , e colla pradicazione del Vangelo istruisfaro i suoi popoli, che giacevano fepolti nalle tenebre dell' idolatria, onda fcorgendo tali qualità nella persona di Gerardo, sece egni sforzo, per indurlo a fifiare la fua dimora in quel Regno, e fi vnola eziandio, che fuo malgrado ve l'obbligasse, e costringesse. Che però Gerardo, abbandonato il pensiero della visita di Terra fanta, fi fermo nell' Ungheria, e per alcuni anni menò vita folitaria in compagnia di un folo monaco per nome Mauro in un luogo chiamato Beal, o Boel, dove con rigorofi digiuni, con vigilie, colle orazioni, e colla meditazione delle divine Scritture fi apparecchio al ministaro, a cui il Signore l'aveva destinato, di cotitvara quella terrà infalvatichita, e di fipargere il seme della divina parola tra qualla gante barbara, ed infiedele.

2. Di fatto fcorfi fette anni, dacche il Santo viveva nella folitudine separato dall' umano commarcio, avendo a. Stafano pacificate le turbolenza interne , ed estarne del suo Regno , ed erette alcune fedi Epifcopali , per dilatarvi la Religione crittiana , come fi diffe nella fua Vita riferita ai due di Settembre nella prima Raccolta delle Vite de Santi , volle, che Gerardo riempialle una di qualle Sedi, e fosse consacrato Vescovo di una città detta Canadio, o Conadio, ch' era capitale... della provincia Moriffena, coai chiamata dal fiume Morifio, o Morifco, che la bagna, e va a terminare nel Danubio, Convenne pertanto a Gerardo, banchè di mala voglia , uscire dal suo ritiro , e caricarfi dal pelo gravissimo del Vescovato in un paele, dove la massima parte della gente eraidolatra , e dominata da ogni forta di vizi , compagni inseparabili dell' idolatria . Assidato però nella potenza della grazia di Dio, che ammollifce i cuori più duri , e li converte , quando vuole, alla Fada, e a via di faluta, cominciò a predicare la divina parola con uno zelo infaticabile : e in breve tempo gli riuscì di far abbracciara la Religione criftiana, e i coftumi ad effa convenienti. a quafi tutti gli abitanti di Conadio ; e dipoi fcorrendo molte altre città, e terre di quei contorni, da per tutto raccolfe fratto abbondante , benedicendo il Signore le sue fatiche, e moltiplicando ogni giorno più i fedeli adoratori del suo fanto nome . Alla falice riuscita dell'opera di Dio contribuivano fopra tutto i fanti efempj dalla vita irreprenfibile, e delle virtù fingolarl di Gerardo; poiche egli fi mostrava varso di tutti padre amorofo, fenza differenza, e accettazione di perfone; era fampre pronto, e follecito a foccorrerli ne loro bilogni; fprezzava ogni forta d'intareffe; e di vana pompa, e continuava ad efercitarfa nelle sue penitenze, e mortificazioni, come se vivaffe nella folitudine, alla quale ficcome profeffava una particolare inclinazione, quindi è che fi ritirava di quando in quando, secondochè gli era permeffo dalle fue pattorali occupazioni, a fine di attendere alla contemplazione delle cofe divine, e di ripigliare nuove forze, e maggior vigore nell'efarcizio faticolo del fagro fuo mi-

a. In tutte le città, e terre, ove annuniava l'Evangelio, dopo aver convectito un buon numero d'infedeli, innalzava delle chiefe al vero Dio, con gli ajusi fomminitiratigli dal fanto Re Stefano, e ne dedicava la maggior parte in onore della fantifima Vergine, alla quala aì egli, come il fanto Re, profedirarno una fipacial divo-

niftero .

zione, e una fingulare venerazione. Nella chiesa principale della città di Conadio, dedicata fotto il titolo di s. Giorgio martire, aveva egli eretto un altare in onore della beatiffima Vergine, avanti al quale volle, che sempre ardesse un vafo di aromi e profumi , e alla cura di esfo erano deftinate due persone , le quali a vicenda invigilavano, che mai ne giorno, ne notte cessasse quell' odoroso prosumo. Egli promosse talmeute fra que' novelli Criftiani il culto allagran Madre di Dio, che nessuo pronunziava, o udiva pronunziare il nome di MARIA fenza qualche dimottrazione efteriore di riverenza, eziandio col proftrarfi a terra col capo chino; ed era Maria fantifima appellata comunemente dagli Ungheri la Signora, la Padrona, la Sovrana; ed effi fi gloriavano di chiamarfi la Famiglia della Vergine Maria . Egli poi al folo nome di Maria fi fentiva riempiere il cuore di una tenera compunzione, che gli cavava le lagrime dagli occhi; e non (apeva negare cofa alcuna, che onesta fosse, e conveniente, a chiunque gliela domandava in nome, e per amore di Maria. Ella (diceva il Santo ) è quella stella propizia, che in questo mare burraícofo guida al porto della falute coloro, che in lel tengono fiffi gli sguardi, per ischivare gli scogli delie voluttà, e de pericolofi inganni del fecolo, procurando d'imitare le sue virtà, e implorando continuamente il suo validissimo patrocinio con divote preghiere ; e ne dava egli fteffo l'esempio agli altri, coll'andare a quetto effetto due volte il giorno, cioè dopo il Mattutino, e dopo Vespro, al suo altare infieme col suo clero, e col recitare in tutti i Sabati dell'anno avanti al medefimo altare l'Uffizio con nove leaioni, quale si recitava nella festa della sua gloriofa Affunzione .

4. Finche visse il fanto Re Stefano, zelante protettore , e fervoroso propagatore della criftiana Religione , fece questa maravigliosi progreffi, e s. Gerardo ebbe la confolazione di raccogliere abboudante frutto delle sue apostoliche fatiche. Ma paffato che fu a. Stefano alla gloria celefte, il che avvenne ai 15. di Agosto dell' anno 1038., le cose cambiarono faccia, e dove il fanto Prelato vedere con suo rammarico scor volto lo flato del Regno, e della Chiefa d' Ungheria . Il Re Pietro nipote da canto di furella di s. Stefano, che gli era fucceduto nel trono, fi rendè così esoso colle sue maniere altiere e crudell alla nazione Unghera, che verso il fine dell' anno 1041, ne fu scacciato, e obbligato a fuggirfene nella Germania, e in luogo fuo fu eletto un certo Ovone, o Aba, il quale nella Quarefima dell'anno 1042, fece barbaramente trucidare molti gran Signori, ch' erano ffati del configlio di s. Stefano, e del fuo fucceffore, perchè forfe gli aveva per fospetti, e contrarj al suo partito . Quefta uccifione trafife il cuore del buon Prelato, il quale perciò, effendo Ovone andato nel

giorno di Pasqua alla città di Conadio, accompagnato da Grandi, da alcuni Vescovi, e da altri principali Ecclefiaftici, e Signori del Regno, per ricevervi folennemente la corona dalle mani di s. Gerardo, egli non folamente ricusò di cooperare a una tal funzione, ma inoltre entrato in... chiefa, allorchè v'era Ovoue colla sua comitiva , falì ful pulpito , e mosso da spirito prosetico diffe ad alta voce : Afcolta , o Re : la Quarefima è flata ifiliuita, per procurare il perdono ai peccatori , e la ricompensa ai giusti; tu l' bai profanata con orribili firagi , eperò non meriti perdono . Effendo io pronto a morire per Criflo , ti dirò le cofe , che ti debbono avvenire : Fra tre anni tu farai privato del Regno, che bai ingiustamente, e con fraude ujurpato, e col Regno perderai ancora la vita.

5. Qual impreffione facessero nell'animo del Re queste parole profetiche del fanto Vescovo, non fi esprime dall' Autore della sua Vita, ma probabilmente dovettero effere disprezzate, com' effetto d'uno zelo iudifereto, e impetuofo, poichè nè meno fi dice, che ne facesse risentimento veruno. Ma pur troppo l'evento verifico la predizione del Santo, poichè dopo tre anni Ovone perde col regno ancora la vita, trucidato dai foldati del Re Pietro fopraddetto, il quale fostenuto dall' armi dell' Imperatore Enrico II. ricuperò il regno d'Ungheria, che tenne però fulamente due anni : concloffiache irritati gli Ungheri dalle crudeltà , che nuovamente efercitava contro di loro, novamente ancora fi follevarono. e privatolo di vita, innalazrono al regno un Principe della famiglia reale di s. Stefano chiamato Andrea, il quale, benchè criftiano, permife a'fuoi fudditi di professare l' idolatria . Onde grandi surono gli sconcerti, e senza numero i disordini, che gl'idolatri commitero contro i feguaci di Gesti Crifto, bruciando chiefe, uccidendo Vescovi, ed Ecclefiaftici, e cercando di diffruggere il nome cristiano in tutte le maniere loro possibili . In mezzo a quefti tumulti ognuno fi può immaginare, come s. Gerardo rimanesse trafitto da un vivo dolore, e quante lagrime spargesse sopra la desolazione, che pativa la Chiesa d'Ungheria. Credè pertanto di doversi opporre con tutte le fue forze alla perfecuzione eccitata dagl' idolatri , e a questo fine si partì , montato sopra... d'un carro, dalla città di Conadio, per andare ad Albareale, dove il nuovo Re Andrea faceva la sua residenza, e fargliene sopra di ciò le dovute rappresentanze. Ma giunto alle rive del Danubio , gli venne incontro una truppa di furiofi idolatri, i quali circondarono il carro, fopra di cui fedeva, lo rovesciarono a terra, e cominciaruno a scagliare de fassi sopra di lui. Il fanto Vescovo ad imitazione del santo Protomartire Stefano mife le ginocchia a terra, e fece per li fuoi perfecutori la fteffa orazione al Signore: Domine , ne flatuat illis boe peccatum : e mentre ch' egli così pregava, fa da uno di loro ferito nel petto

con-

con una lancia; e in tal maniera confumò il fuo glorioso martirio ai 24. di Settembre dell'an 1047.

Gli esempi di divozione, che questo Santo profesio alla fantiffima Vergine, eccitino ancora noi ad effere fempre più veri divoti, ed offequiofi veneratori della gran Madre di Dio, Il culto, che presto a. Gerardo, su interiore, ed esteriore, imitando cioè le fue fublimi virtù nel tempo stesso, che innalzava chiese, ergeva altari in suo onore, e faceva altre dimottrazioni di offequio, e venerazione verso di lei. Facciamo noi pure lo stesso; non ci contentiamo di una divozione folamente esteriore , come sarebbe il recitare qualche orazione in onore della fantiffima Vergine, il vifitare le fue chiefe, digiunare ancora il Sabato , e le vigilie delle sue Feste , e cose fimili. Ma procuriamo con ogni fludio d'imitare altres) la fua ardentiffima carità, la fua profonda umiltà , l'Illibatiffima fua purità , e le. altre fue infigni virtà , per quanto è poffibile alla noftra fiacchezza . E così faremo ficuri d'incontrare il genio della beatiffima Vergine, e di godere il frutto della fua potentiffima protezione in questo Mondo, e nell'altro. Non già che ci dobbiamo per questo credere esenti dalle tribolazioni, e perfecuzioni, come non ne fu fu efente s. Gerardo; poichè esse sono conseguenze indispensabili della vita presente, e la via, per cui gli eletti hanno da camminare, per giungere al Cielo, effendo feritto 1: che chiunque vuol vivere piamente, fecondo i precetti di Gesh Crifto, dee prepararfi a patire travagli , e perfecuzioni ; ma bensì perchè ella ci ottenga forza e grazia abbondante , per soffrirle con pazienza , e con merito, come fece a. Gerardo, a fine di arrivare fotto i fuol suspici al felice porto della eterna nofira falute , la quale dee effere i' nnico fcopo d' ogni vero crittiano , e la grazia principale, che per mezzo di MARIA dobbiamo chiedere . e sperare dalla divina misericordia .

25. Settembre.
S. GEREMARO.
Secolo VII.

La Vita di s. Geremuro, scritta da un Autore quosi contemporanco, è riportata dal Mubillon nel secondo secolo degli Atti de Santi Benedettini, e dai Bollandissi sotto il di a, di Settembre.

CAN Germaro fu figliaolo antico di nobilifi-Mi, e ricchifimi gainori, che fi chimarono Rigoberto, e Aga, e nacque nel difretto di Bovè citti delle Giliei circi l'amo 6to. La pia e fanta educazione, ch' ci ricevette, produffe nell'antimo fuo endifipotto, e prevenno dalle benedizioni del Ciclo, frutti abbondanti di virtà, noda nell' et piovanile modrò una rale maturità di fenno, cuna propenfione ni grande alla pietà e divozione, che recava foguma conolizatione ai

fuoi genitori , e non ordinaria ammirazione a tutti coloro, che lo conofcevano, e feco trattavano. Una delle principali fue occupazioni era il leggere, e meditare continuamente le divine Scritture, che aveva imparate quafi tutte a mente, e da esse traeva lumi copiosi, che illustravano il fuo intelletto, e fiamme ardenti di carità, che accendevano il fuo cuore, e che lo facevano esclamare sovente colle parole del Santo David : Mibi adbærere Deo bonum eft , U ponere in Domino Deo meo frem meam ; e quell'altre: Diligant se Domine , fortitudo mea , Dominut firmamentum meum , & refugium meum ; cioè : Ob che gran bene per me è lo flare unito con Dio , e il riporre nel mio Dio ogni mia fperanza ! Io vi amerò fempre con tutto il mio cuore o Signore ; voi fiete la mia fortezza , il mio conforto, il mio rifugio . Quindi ne feguiva, che disprezzando tutte le pompe, e vanità mondane, trovava tutto il suo piacere nell' esercitarsi in opere buone, e virtuofe; e nel menare una vita ritirata, mortificata, e in tutto conforme ai dettami dell' Evangelio , a fine di fantificare l'anima fua, e di far acquiito de' veri, e folidi beni, che sono in Cielo apparecchiati a quelli, che amano Iddio, e lo fervono fedelmente .

2. Effendo morti i fuoi genitori , rimafe Geremaro erede di ampie rendite, le quali impiegò non già nel luffo, e nel fatto, ma nel fovvenimento delle vedove, degli orfani, e de' poveri, flandogli impresse nella mente quelle parole di Gesù Cristo nel Vangelo: che fi dà a lui medefimo ciò , che per amor fuo si dispensa al poveri ; e quelle altre della Scrittura : ch' è un gran guadagno , e una mercatura vantaggiofiffima il cambiare beni caduchi, e terreni cogli eterni , e immensi del Cielo . Essendo giunta all' orecchie del Re Dagoberto la fama delleinfigni fue virtà, egli fu chiamato alla corte, e ricevuto nel numero de configlieri di quel Principe ; il quale scorgendo in lui una rettitudine, e una prudenza fingolare , lo ammife alla fua confidenza , e fi fervì dell'opera fua negli affari più importanti del Regno. Le fue maniere dolci, ed affabili gli guadagnarono ancora... l'affetto de' Grandi della corte, effendo egli fempre pronto, e disposto a rendere fervizio a tntti , come fe foffe loro fervo , ma nel tempo fteffo attento, e circospetto a non condescendere mai a cofa veruna, la quale potesse in minima parte offendere la fua coscienza. Mentre Geremaro fi tratteneva alla corte del Re Dagoberto, fposò una damigella per nome Domana, di fentimenti, e costumi totalmente conformi ai suoi , e dotata di tanta pieta, che in alcune Chiefe di Fraucia è venerata con culto religiofo come Santa . Da effa egli ebbe due figliuole femmine,una delle quali confagro al Signore la fua verginità , e l'altra paísò all' altra vita pochi giorni prima che fi congiungeffe in matrimonio collo sposo , che le era stato destinato; di che il Santo fu sì lontano dal rammarimaricarú, che anzi ringratiò Iddio, che l'avefe de chiamata alla patria celede, rivedita della candida thois della purità verginale. N'ebbe ancora un figliono mafchio, chiamato Amalberto, il quale allevò con tama cora, e diligenza, che con consecuente della consecuente con alcune Chife e.

2. Benchè Geremaro menaffe nella corte una vita molto regolata, distaccata da ogui affetto terreno, e più da religiofo, che da cortigiano; tuttavia il fuo cuore ogni giorno più fi difguftava... delle cose del Moudo, e gemeva sotto il peso degli affari (ecolare(chi , bramando la libertà de'figliuoli di Dio, i quali ad altro non penfano, che al grande affare della beata eternità . Effendo già il fuo figliuolo Amalberto giunto all' età da poter reggere da fe la cafa , e bene flabilito nellemattime crittiane, rifolvè Geremaro col configlio di fant' Audoeno Vescovo di Rosno, di ritirarsi dalla Corse, e confagrarsi interamente a Dio in qualche monastero. Egli aveva già colle proprie fottanze fondato, e dotato un monaftero di religiosi in una sua Terra della diocesi di Bovè, ma non credè di doversi ritirare in esto, forse perchè temeva di effervi riguardato con troppa ttima, e diffinzione, come fondatore di quello, quando il tuo defiderio era di vivere nell' umilizzione, per feguire le tracce di Gesù Cristo , che fi è per amor nostro abbassato, ed umiliato sino alla morte ignominiofa della croce. Avendo perranto ottenuto la licenza dal Re Clodoveo IL fucceduto a Dagoberto, di lasciar la Corte, e il confenso della sua fanta moolie di separarsi da lei , elesse ad infinuazione del fopraddetto s. Audoeno il monastero detto di Pentallo, situato nella diocesi di Roano, e vestitovi l'abito religioso circa l'anno 648., intraprese un genere di vita molto auftera, e penitente, elercitandoli in rigoroli digiuni , in vigille, in orazioni , con una particolare foddisfazione dell'anima fua , tutta accefa dell'amore di Dio, e di un vivo desiderio della propria fantificazione .

4. Vedendo s. Audoeno il profitto grande, che Geremaro in breve tempo aveva fatto nella monaffica perfealone, volle, che il Santo, malgrado la fua ripugnanaa, prendesse il governo di quella Comunità religiosa, acciocche i luminosi esempj delle sue virtu fossero d'incitamento agli altri a feguirle . Ma essendo pur troppo vero cio che dice s. Agostino , che nelle focietà anche più fante non di rado fi trovano delle perfone finte, e de perverfi e falfi fratelli , avvenne che la fua condotta, e l'efatta offervanza delle regole monaftiche, che efigeva da' fuoi monaci quanto incontrava l'approvazione di quelli, ch' erano veri deligiofi, e animati da buono fpirito, altrettanto difgufto alcuni, i quali amavano la libertà di vivere a modo loro, nè potevano Sec. Roce. T. 11.

foffrire la disciplina regolare, E però costoro congiurarono contro la fua vita, e gli tramarono delle infidie , per toglierlo dal Mondo . Accortosi Geremaro del perverso loro disegno, raduno nel folito luogo, detto il Capitolo, tutti i Religiofi , e fenza farne alcun rifentimento , nè fcoprire i colpevoli, fi proftro inginocchioni avanti ad effi , e con molte preghiere , e copiole lagrime li supplicò a scaricarlo del peso di essere loro Superiore, e di dargli la permissione di ritirarfi a vivere folitario in una fpelonca chiamata di s. Sanfone, che apparteneva al medefimo monattero . Quelli , che nulla fapevano delle trame ordite contro di lui ( ed erano il maggior numero), resisterono quanto potettero alla sua dimauda; ma al vive furono le istanze, ch' es continuo a fare fopra di ciò, che finalmente vi confentirono. Il Santo adunque dimeffa la carica di Superiore, fi ritirò nella fuddetta fpelonca . dove attefe a vieniù lantificarfi con iftraordinarie penitenze in una perfetta folitudine, fenon che s. Audoeno volle in ogni modo promoverlo al Sacerdoaio, non offante la fua refittenza, fondata ful crederfi indegno di un tal fublime carattere. Onde il Santo, ordinato che fu facerdote, offeriva ogni giorno a Dio il fagrofanto fagrifizio dell' Altare nella medefima fuz feelonca con a) grande, compunzione di cuore . che versava ordinariamente dagli occhi abbondanti lagrime .

5. Erano già alcuni anni, che Geremaro faceva la fua dimora in quella spelonca, quando gli fu recata l'infausta novella, che il suo figliuolo-Amalberto nel tornare che faceva dalla Guafcogna in compaguia del Re Clodoveo, forpreso da improvviso male era passato all'altra vita . A questo annunzio funesto l'uomo di Dio alzò gli occhi al Cielo, e proruppe in quelle parole del fanto Giob : Dominus dedit, Dominus abfinlit , ficut Domino placuit, ita fallum ell , fit nomen Domini beneditlum . E ficcome a lui ricadevano i molti bent della fua cafa , per effere il fuo figliuolo morto in: iftato celibe , e feuza legittimi eredi ; così giè convenne ufcire dalla fua folitudine, e andar a Bovè , per dar ordine alle cofe fue familiari . Egli dunque diffribul una parte de suoi beni af poveri, e agli spedali, e del rimanente, feguendo il configlio di s. Audoeno, ch' era il fuo fpirituale direttore, fondo in un luogo, detto Flaviaco, nella diocefi della medetima città di Bovè, un monaftero con una chiefa dedicata in onore della fantiffima Vergine, e di a. Giovanni Apoftolo, e radunatovi un buon numero di monaci, vi ftabili un'efatta offervanza, e una perfetta disciplina, che vi fiorì per molto tempo, anche dopo la sua morte. Egli sopravvisse per lo fpazio di tre anni e mezzo, facendo sempre nuovi, e maggiori progressi nella pietà, e perfezione, finche venuto il termine della fua vita, che da molto tempo fospirava, per unirsi perpe-E e

tuamente a Dio, passo dall'esilio di questa Terra alla beata patria dei Paradiso ai 24. di Settembre dell'anno 658. in età di anni circa quarantotto.

Ecco in questo Santo un illustre esempio d'un vero Criftiano, che in tutti gli ftati e di giovane cavaliere, e di conjugato, e di cortigiano e ministro d'un gran Principe, e finalmente di monaco, fi mantenne lempre fedele a Dio, e professò una fincera pietà , quale prescrivel'Evangelio a chi vuol confeguire ia vita eterna . Tanto è vero, che in tutti gli stati, e anche in mezao al Mondo fi può coll'aiuto della divina grazia fantificare i anima propria, e giungere ancora ad una gran perfezione , quando fi abbia una buona voiontà, e un vivo, ed efficace defiderio di regolare ia fua condotta fecondo le maffime . e lo fpirito dei Vangelo ! Ma pur troppo accade nou di rado ciò, che deplora s. Bernardo, cioè che alcuni ingannano se medesimi, e fi credono di camminar rettamente per la via dell' Evangelio , e di effer giufti avanti Iddio , perchè fono esenti da certi viaj materiali, groffolani; benché nel tempo fteffo fieno dominati dall' interesse, o divorati dall'ambizione, o innamorati della gloria mondana, e fchiavi infelici delle loro paffioni, fenza che fi prendano il penfiere di mortificarle, e di purificare il ioro cuore da tali fozaure . Costoro, foggiunge il fanto Abate, riponendo tutto il loro fludio in un'efteriore apparenza di virtà, e nelle pratiche di una superficiale divozione, danno ad intendere a se steffi di effere virtuofi ; ma in verità fono, fenza che quafi fen' accorgano, quegi' ipocriti, che Gesù Crifto tanto fpello condanna nelle persone de' Farifei, i quali effendo avari, fuperbi, ambiziofi, e invidiofi, fi credevano giutti, perchè facevano molte opere efteriori di pietà , e abborrivano certi peccati materiali . La vera pietà adunque, che fantifica ie anime, e le conduce dirittamente al Cielo, conclude s. Bernardo, è quella, che attende principalmente a mondare il cuore dalle ree paffioni, a diffaccare l'affetto dalle cofe terrene, e che aspira si beni eterni del Cielo per snezzo della carità , dell'umiltà, e delle altre virtà criftiane. Quefta è ia pieta, che praticò fan Geremaro in tutti gli ftati, e che dee ftudiarfi di praticare ogni Cristiano, che ha premura della fua eterna fainte.

26. Settembre.

S. NILO, DETTO IL GIOVANE.

Secolo X. e XI.

La Vita di s. Nilo feritta fedelmente in lingua greca da un fao affensolo , fu tradotta in lingua lettina da Giovanni Matteo Latina da Giovanni Matteo Latinafo V fesovo di locuto, a flamputa in Koma l'anno 1614. Quaffa medefima Vita fi rapporta da Bollandifi el fettimo tomo degli Atti di Sansi di Settimola.

DUE Santi col nome di Nilo fono celebri nella Storia ecclefiafica. Del primo che viste

nel quinto fecolo in Oriente, fi parlerà ai 14. di Novembre. Oggi riporteremo la Vita dell'altro fan Nilo, detto il giovane, non per l'età, poichè morì affai vecchio, ma perchè fiorì nel decimo fecolo nella noftra Italia, facendofi in questo giorno di esso commemorazione nel Martiroiogio Romano . Nacque s. Nilo circa l' anno 010. in Roffano città della Calabria nel regno di Napoli, ia quai provincia in quei tempi era foggetta agl' Imperatori Greci di Coffantinopoli. Egli fu allevato nella pietà , e nelle lettere con molta diligenas, e fi applicò in modo particolare ella teatone delle divine Scritture, e delle Opere de' fanti Padri . Ma pure nella fua gioventù fi lasciò adescare da' piaceri del secolo, e invaghitofi d'una donaella molto venusta, benchè di bassa condizione, se la congiunse in matrimonio, o, com' altri vogliono , tenne con effà per qualche tempo illecito commercio. Avendolo il Signore visitato con una grave infermità, il timore della morte, e del divino giudizio, che gli fovraftava per tutta l'eternità, lo fece rifolvere di voltare le spalle ai Mondo, e di abbracciare la vita monaftica, per operarvi con maggior ficurezas la falute dell'anima fua . Per quetto effetto nell'anno trentefimo di fua età vesti l'abito religiofo in un monastero del suo paese , dovefioriva la regolare offervanza fecondo la regola di a. Bafilio Magno, che da' Greci viene comunemente riguardato come padre e iffitutore de'monaci dell' Oriente, nella guifa che è s. Benedetto di quelli d' Occidente . Con tal fervore di fpirito intraprese Nilo la carriera della penitenza, che in breve tempo sece maravigliosi progressi in tutte le virtà , e divenne un perfetto mo-

2. Ma defiderando di vieniù avanzarfi nell'unlone con Dio, e nelle pratiche di una vita più auftera, per imitare gli esempj di quegli antichi monaci dell' Oriente, de' quali leggeva continuamente ie Vite, fi ritirò di confentimento del fuo Abate in una fpelonca, non molto diffante dai fuo monaftero, nella quale era un altare dedicato in onore di s. Michele, e iu essa condutse per più anni un genere di vita più angelica che umana, offervando il feguente metodo . Allo fpuntare dell' alba avendo già recitato il Mattutino , ano all' ora di terza, cioè fino a mezza mattina a' occupava a scrivere, o sia a copiare de' iibri, giacche uon effendovi allora la ftampa , quefta era l' ordinaria occupazione de' monaci per guadagnarfi il vitto, e non effere d'aggravio a veruno, anai in iftato di far limofine ad altri . Dali' ora di terza fino a fefta, cioè fino a mezzo glor-no, ftava ritto in piedi avanti una Croce, recitando Salmi, tramezzati da molte genufleffioni. Da festa fino a nona, ch'è quanto dire per io spazio di tre ore in circa, ieggeva, stando a sedere, attentamente la divina Scrittura, e ic. Opere de'ss, Padri . Dopo nona , recitate che

aveva le ore di vespro, usciva dalla sua spelonca a prender aria , e passeggiare , meditando in quel tempo ciò che aveva letto nella Scrittura . e ne Padri. Dopo tramontato il fole prendeva un po' di cibo, che confifteva in semplice pane fecco, o pure in poche erbe, o in qualche frutto secondo la stagione, e non beveva se non dell' acqua in una fcarfa mifura . Fatta la refezione . prendeva un brevissimo riposo, e dipoi passava il rimanente della notte in recitare de Salmi, e in fare altre orazioni , accompagnate da frequenti genufleffioni. In alcunt tempi però, come in quelli della Quarefima, raddoppiava le fue aftinenze, e i fuoi rigorofi digiuni, fino a paffare qualche volta delle intere fettimane, fenza mangiare cofa alcuna; il che bifogna certamente attribuire ad ispirazione particolare del Signore, che gli fomministrava le forze, per poter reggere a tali eccessive penitenze e austerità. Il suo abito poi altro non era che un facco teffuto di peli di capra, che cinto con una fune portava sempre di giorno e di notte, e il suo letto era una stuora, o un poco di paglia, fecondo il costume degli antichi monaci .

3. In quelta forta di vita penitente, e folitaria erfeverò Nilo per molti anni, e gli convenne fuffrire non poche tentazioni del demonio . il quale in vari modi l'affaliva, e lo travagliava, e specialmente con gagliarde immaginazioni impure , rappresentandogli vivamente alla fanta-fia quegli oggetti , che aveva curiosamente. mirati, allorchè viveva nel fecolo, ed eccitando nel fuo cuore gravi tentazioni , di modo che alle volte per fuperarle , fu costretto a... rivoltarfi nelle fpine, e a batterfi le carni con pungenti ortiche. Ma ficcome la Calabria era in quei tempi foggetta a frequenti incursioni de' baracini, per cui anche i monaci, che dimoravano nel vicino monastero, surono obbligati di abbandonarlo, e di ricovrarsi nella città di Rossano, o ne' suoi sobborghi; così egli pure dovette lafciare la fua fpelonca , e ritirarfi in un monte alpefire contiguo alla medefima città , dov' era una chiefa dedicata in onore di a. Adriano, e quivi feguitò a vivere folltarlo; fenonchè gli convenne accettare alcuni, i quali tirati dall'odor delle sue virtà, vollero vivere fotto la sua disciplina, ed effere suoi discepoli, e questi in poco tempo giunfero al numero di dodici. Egli però non volle mai effere chiamato Abate, ne ricevere da effi altro titolo, che mettraffe fuperiorità, o magiftero, poichè temeva, che dopo avere fcampati i lacci della foperbia mondana, non rimaneffe vinto da un' altra forta di fuperbia tanto più pericolofa, quanto che alle volte si ricopre collo (peciolo manto di fpiritualità, e in cambio d'avere in mira la gloria di Dio, e la falute del fimo , fi compiace dell'onore , e della ftima degli pomini.

4. Quantunque il Santo usasse ogni diligenza, per vivere nascoso agli occhi del Mondo; tuttavia effendofi fparfa la fama della fua fantità , unita ad un' eccellente dottrina , cominciarono a visitarlo molte persone principali della città di Rosfano , chi per effere iftruito nelle vie della falute, e chi per proporgli delle difficill questioni fopra la divina Scrittura, come fece tra gli altri una volta il Governatore di Rossano, accompagnato da altre persone di distinzione, Egli però dopo avere sciolte le questioni propostegli, soleva finire il discorso con qualche effica co esortazione intorno al ben vivere, e alla riforma de' coftumi, e all' importanza di mettere in falvo l'anima propria. Un giorno vi fu chi gli propose delle questioni inutili , e curiose , come per esempio quale specie d'albero, e di pomo fosse quello della scienza del bene, e del male, di cui guflo Adamo, e qual fosse stata la sorte di Salomone, fe fia cioè falvo, o dannato. Il Santo dopo avere con gravi parole repressa la curiosità di colui, che aveva fatte fimili interrogazioni , dicendo, che noi non dobbiamo ricercar di sapere cio, che Iddio non ha voluto rivelarci, e che non serve alla nottra falute, propose egli steifo una questione di maggior utilità, e importanza, cioè intorno al piccoi numero de Crittiani adulti, che fi falvano, facendo a tal effetto leggere ad uno de circoftanti una fentenza del grande s. Simeone Stilita, in cui fi diceva, che attefa la corruzione de'cottumi del Mondo, credeva, che di mille uno appena fi falvaste. Restarono essi flupiti, e quali fcandalizzati di una tal proposizione, Ma l' nomo di Dio replico, che pur troppo questa era l'opinione di s. Basilio, di s. Giovanni Grifostomo, di a. Efrem, e degli altri fanti Padri, fondati in ciò, che sta scritto nell' Evangelio, e nell'Apostolo a Paolo; e poi soggiun-se: Se voi non camminate per la via stretta del Vangelo, e non vivete virtuofamente, non giungerete mai al regno de' Cieli ; poichè Iddio non ha bisogno di alcuno di noi; e per falvarii, non basta effere Cristiano , e professare la vera Fede. ma chi cammina per la via larga del Mondo, certamente va a perire eternamente, fecondo il detto infallibile di Gesù Cristo nel Vangelo. Questo discorso del Santo riempi di un salutevole terrore quelli, che l'ascoltavano, onde sospirando disfero : Guai a noi presentori , fe non cambiamo vita , e non viviamo bene .

5. Efinado intanto vacta la Sede epificopale di Roffiano, il lectro, e it popo lo untranente rioliverono di volere per loro Vefcovo a. Nilo 3 deperche presedevano, che avrebbe riciatto di accettare unital carico, determinarono di portarfi alla fun folludidan, e forprendero in maniera che foffa cobrecto a confentire!. Uno però de' cittadini di Roffino il prevena credendo di portare una ilera novella ai Servo di Dio, il quale di futto lo riggrate. E a 2 a canche lo reconDipoi fe ne fuggi subito in compagnia d'un suo monaco, e si nascose in un luogo si occulto, che non su possibile di scoprirlo, per quante diligenze fiufiffero da quei di Rossano per ritrovario. Ne egli uscì dal suo nascoudiglio, se non dopo che seppe, ch'era stato eletto un altro per Vescovo di quella città . L' umiltà del Santo su da Dio ricompensata col dono della profesia, e de' miracoli, che operò in gran numero; guarendo molti infermi , e liberando molti offesti dallo spirito maligno. Egli non voleva però imporre le mani sopra d'alcuno, nè sare sopra di loro il fegno della Croce, dicendo, che a lui non conveniva il far questo per non effer egli ne Abate, nè Sacerdote, ma gl' inviava a qualche prete, acciocchè da lui fi facessero ungere coll' olio benedetto, o pure li mandava a Roma a visitare le tombe de'ss. Apostoli, e in tal guisa rimanevano guariti, e liberatl. La celebrità del suo nome traffe diverfi gran fignori ad offerire al Santo delle possessioni, e delle grosse somme di danaro per foftentamento della fua Comunità, e per dittribuirla a' poveri a suo arbitrio. Ma egli le rifiato, dicendo loro: I Religiofi miei fratelli faranno beati, le, come fidice nel Salmo 1, viveranno delle fatiche delle lor mani; e quanto ai poveri, effi mi loderebbero, e ammirerebbero, fe non possedendo io nulla facessi loro delle timofine, le quali fi possono, e debbono sare da voi madalimi; altrimenti eglino con ragione grlderanno contro di voi, come ufurpatori della roba loro : volendo con tali parole fignificare l' obbligo , che hanno i ricchi di dispansare il fuperfluo delle loro rendite in benefizio de' po-

6. Erano già quarant' anni, che s. Nilo menava un tal genere di vita folitaria e penitente, quando prevedendo con ispirito profetico, che la Calabria doveva effere foggiogata, e faccheggiata da' Saracini, come di fatto avvenne, egli così ispirato dal Signore, risolvè di abbandonaria infieme co'fuoi pochi mouaci, il che efegui uell' anno 980. Fu da alcuni fignori Greci invitato dl portarfi a Coftautinopoli, dove effendo cognito H fuo nome, farebbe flato accolto con onore dall' Imperatore ; ma egli appunto per questo non volle andare in quelle parti, ed eleffe piuttofto di venire verso la provincia di Capua, dove credeva di vivere sconosciuto . Lo iplendore però della sua santità, e de' suoi miracoli lo renderono bep presto manifesto anche in questeparti, onde Pandolfo ch' era allora Principe di Capua, lo riguardo come un dono a lui invisto dal Cielo, e come un Apostolo; e già aveva disegnato di farlo eleggere Vescovo di quella città , la cui fede era allora vacante, fe la morte sopraggiuntagli non aveste frattoruato questo suo dilegno. Effendo il Santo infieme co' fuoi monaci andato a vifitare il celebre monaftero di Montecaffino, il

beato Aligerno, che n' era di quel tempo Abate, l'accolfe con gran rispetto, e venerazione ; e la dimora, che Nilo fece per alcuni giorni in quel monastero, fu assai vantaggiosa a tutti i monaci di effo, poiche guari le infermità loro corforali e spirituali, le prime colla virtù delle sue orazioni, e le seconde coll'efficacia delle sue parole , e de' suoi fanti esempi . L'Abate Aligerno pertanto affegnò al Santo per abitazione fua, e de' fuoi monaci, un piccolo monaftero dipendente da Montecaffino , fituato in un luogo , detto Valle-lucio, o Valdilucio , nel quale a. Nilo avendo fiffata la fua dimora , molti vollero effer ammeffi tra' fuoi discepoli , onde in breve tempo quel monastero divenne numeroso, e sa provveduto ancora ab bondantemente delle cofe necessarie al vitto umano, non fenza dispiacere del Santo. perchè a' accorgeva, che da cio derivava il rilaffamento, che a poco a poco a audava introducendo nella disciplina monastica .

7. Quindi è che dopo aver dimorato quindici anni in questo mouastero di Valle-lucio, vedendo, che i fuoi monaci fi crano fatti negligenti negli efercizi fpirituali (fono parole dell' Autore della fua Vita ) , poco curanti dell' offervanza regolare , amanti della vita libera , ambiziofi , e in gara per gli uffizj del monaflero , e in fomma ebe in una gran parte di loro era vennta meno la vera offervanza . e la buona disciplina religiosa, al qual difordine . molto contribuiva la vita rilaffata , che conducevano i monaci del vicino monaftero di Montecaffino. poiche effendo morto l' Abate Aligerno fopraddetto , era fucceduto nel governo del monaffero un certo Manfo , nomo di ninno zelo , e amico della vita comoda , e agiata ; ciò , dico , vedendo i. Nilo, delibero di partirfi da quel luogo, e ritirarfi in qualche fito folitario , e deferto , dove con iftento , e fatica fi trovoffero le cofe neceffarie, acciocebe la penuria del vitto fosse come un freno, che tenesse den-tro i limiti dell'osservanza religiosa coloro, che voleffero feguitarle. Divulgatofi quello difegno dell' uomo di Dio , vi furono molti , che gli efferirono i loro beni per fabbricare un altro monaffero, e fiefibirono di provvederlo di ciò ch' era neceffario al mantenimemo fuo , e de' fuoi difcepoli . Ma egli rifiutò tali offerte, perebè non era quello, ebe anda-va cercando, cioè la folitudine, la quiete, la povertà , e il ritiramento dalla frequenza degli nomini , dicendo effere tali cofe molto utili , e profittevoli ai monaci , acciocebe attendeffiro all' orazione , alla meditazione delle cofe divine, e agli altri efereizi monastici , e fi allontanasfero' da' penfieri , e discorfi oziofi, dall' andar vagando qua, e la, e dal perico-

lo di cadere in altri errori, e difordini.

8. Si partì adunque con alcuni de fooi monaci, i quali gli cunero compagnia, dal monaftero
di Valle-lucio, nel quale rimafero quelli, che
amavano la vita comoda, e fi pòrtò in un luogo
defetto, chiamato Serperi, posto nel territorio

di Gaeta, e quivi in povere capanne fisso la sua abitazione . Quivi infieme co' fuoi compagni menava una vita più angelica che umana. Quivi continua era la fatica , frequenti i cantici di lode a Dio , non interrotta l'aftinenza , e perfetta l'offervanza delle regole monattiche. Quivi fiorivano le virtù religiose, la carità, l'umiltà, il. raccóglimento, il disprezzo delle cose terrene, e il defiderio delle cose celefti, precedendo a... tutti col suo esempio, e animando tutti colle sue infocate parole il vigilantiffimo loro paftore, e padre s. Nilo , il quale benchè invecchiato negli anni, e indebolito dalle sue rigorose penitenze, e afflitto da varie inferinità , fempre più fi rinvigoriva nello spirito, e a guisa di chi sta vicino a confeguire il palio, faceva nuovi e firaordinari sforzi, per giungere alla meta dell'eterna mercede, a cui con incessanti desider; afpirava.

9. Dieci anni visse s. Nilo in questa solitudine di Serperi, dove benchè si lusingasse di rimanere fcenoscluto agli uomini, non potè però schivare le visite di molti personaggi illustri, e tra gli altri dell' Imperatore Ottone Ill., poichè ritornando questo Principe dal monte Gargano, dov'era flato a far un pellegrinaggio di divozione, verso Roma, volte portarfi a trovare il Servo di Dio, e ricevere la fua benedizione . Nello fcoprire che fece l'Imperatore dall'altezza d'un monte i poveri tuguri, ne' quali dimoravano s. Nilo, e i fuoi compagni : Ecco ( difle ) le tende d' Ifraele nel deferto: ecco dove abitano i cittadini del Regno de' Cieli, che vivono fu quella Terra da pellegrini , spaffeggieri . S. Nilo ando co' fuoi monaci incontro all' Imperatore, il quale con gusto particolare del suo spirito si trattenne in divoti colloqui con questo venerabile vecchio, e vedendo l'incomodità del luogo, ove dimorava, e la grande fua povertà , lo prego istantemente a domandargli qualtuque monaftero, che più gli piacesse, o pure ad accettare delle poffeffioni , e delle rendite, che gli offeriva per la suffiftenza sua, e de' fuol monaci ; ma il Santo modestamente le ricusò, dicendo, che ai fuoi monaci nulla farebbe mancato del necessario, finchè fossero vissuti da veri monaci; e infiftendo pure l'Imperatorprima di partire , che gli dimandaffe qualche grazia , il fant' nomo stefa riverentemente la mano al petto dell'. Imperatore : ditra grazia ( rifpole ) io non vi chiedo ; o . Imperatore , fenonche abbiate premura della falute dell' anima voltra . Ricordatevi , che , quantunque Imperatore , voi fiete un nomo mortale, e che preffo degrete render conto al divino tribunale di tutto le azioni della vostra vita . Quefte parole cavarono le lagrime dagli occhi dell' Insperatore, il quale ricevuta la benedizione dal fanto Vecchio, fi licenzio da lui tutto edificato, e compunto.

to. Era s. Nilo gi à giunto all'età decrepita di fopra 90, anni, e aspettava a ogni momento il suo passaggio da quest'essito alla patria celeste,

quando seppe, che il Principe di Gaeta aveva rifoluto, morto ch' ei fosse, di trasferire il suo corpo cou grande onore nella sua città, poichè (perava di ottenere per mezzo di quelle Reliquie una speciale protezione del Cielo alla medefima città. S. Nilo pertanto, che aveva un fommo disprezzo di se stesso, e abborriva ogni sorta di onorificeuza agli occhi del Mondo e in vita, e dopo morte, fi part) da quel luogo con alcuni de' fuoi monaci, e preso il cammino verso Roma, fi fermo in un piccolo monaftero , detto di s. Agata, posto nel serritorio della città di Tusculo, chiamata dipoi Frascasi, dove dimoravano alcuni monaci greci . Il Conte Gregorio padrone di Tufculo, cio rifaputo, andò a trovare il Santo, e gettatofi a' fuoi piedi, lo pregò iftantemente ad accettare quel fito, che più gli fosse a grado, per fe , e pe' fuoi compagni . Accetto il Santo quest' offerta , e stabili la fua dimora in un luogo folitario, detto Grotta Ferrata, dove vennero eziandio ad unirii col loro beato maestro, e padre tutti i monaci, ch' erano rimaŭ a Serperi, e quivi dopo la fua morte fu poi edificato il celebre monaftero di Grotta Ferrata, nel quale fino a'giorni nostri fi offerva da' monaci, che vi dimorano, la regola di s. Basilio, e si celebrano i divini Uffizj in lingua greca, in memoria, e venerazione di a. Nilo loro Istitutore . Finalmente il Santo confumato dagli anni della fua decrepita età, ch' era di 95. anni, e dalle fue penitenze, nelle quali aveva perseverato per lo spazio di 65. anni dopo la fua conversione, rendè placidamente lo spirito al suo Greatore ai 26, di Settembre dell' anno 1005. , avendo prima di morire ordinato a' fuoi monaci, che fubito che fosse spirato, seppellissero il suo corpo senz'alcuna pompa funebre, e fenza che apparisse segno alcuno, che indicasse il luogo, ove giaceva sepolto. Ma non oftante queste sue precauzioni suggerite dalla sua profonda umiltà, il Signore, che aveva illustrato il fuo Servo con molti miracoli, mentre viveva, fi degno onorarlo con altri miracoli anche dopo la morte .

Dagli esempi della Vita di s. Nilo, e dalla condotta , ch' ei tenne co' suoi monaci, possia mo imparare , quanto contribuifca alla falute dell' anima la privazione delle comodità temporali . A persuaderci di questa verità batta riflettere alle maffime infallibili del Vangelo 1, in cui fono chiantati beati i poveri, ai quali è promesso il Regno de' Cioli, e disgraziati i ricchi, che godono in questo Mondo le loro consolazioni, poiche ad effi fovratta un pianto eterno. E pure non v'è cofa, che tanto fi tema, ed abborrifca comunemente, quanto la povertà, nè cofa , che tanto fi ami , e fi defideri , quanto l'abbondanza delle cofe temporali . E donde vengono tali fentimenti si opposti allo spirito del Vangelo, e agli esempi di Gesù Cristo, nato povero in una stalla, vistuto povero in una bottega, a

mor-

morto nudo, a povaro in una Croca, a sì oppofti alla condotta, che hanno tanuta tutti i Santi. cha ragnano con Crifto in Cielo? Vangono dalla poca noffra Fada, la quale in una gran parte de' Criftiani à affat languida, a poco meno ch' effinta. Vangono dall' attacco, che fi ha a quafta mifera Tarra, nella quale fi vive, coma fa fi foffe perpatui cittadini, e non come pellagrini, e foraftieri, quali in varità fiamo . Vengono finalmenta dalla poca premura, che fi lia della faluta dell'anima, la quale o fi trascura affatto, o fi riguarda, almano praticamente, come un affare di poca importanza, a cui per ordinario fi dà l'ultimo luogo, quando dovrebbe effere il primo, e l'unico varamente importante, poiche dalla buona riufcita di efio dipande l'etarna noftra forte. Questo è quallo, cha a. Nilo raccomando all'Imperatore Ottone, coma fi è veduto : questo è quallo, che noi dobbiamo fampre tenere fiffo in mente, a par effo avere gran pramura, ed attrema follacitudine . E allora ci riuscirà facils il disprazzare tutti i beni di quefta Tarra , coma cole da nulla, e il foffrire di buona voglia la privazione di affi, come un mazzo di operare con maggior sicurazza l' atarna falute dell' anima noftra .

#### 27. Settembre .

#### B. FELICE, O FELICIA VERGINE. Secolo XIV. e XV.

Presso i Bollandisti nel tom. 8. degli Atti de Santi di Sattembre si trovano le memorte autentiche della sua Vita, alle quali non corrisponde ia alcune circosanze la Vita, che nell'anno 1714, aveva già data alla luce in Roma il Padre Antonio Maria Bonucci.

L A beata Falica, o Felicia, detta di Meda, o perchè tal ara il cognome dalla fua famiglis, o parchè nacque in Meds, Tarra dalla dioceli di Milano, vanne al Mondo l'anno 1378. di nobili genitori , rapiti i quali da immatura morta , alla rimafe orfana in atà tauara con un fratallo, a una foralla utarina . Il Signora però prevenandola colla copia dalle fue grazia, non fo-lo la prafarvo da ogni pericolo di rimaner infatta dalla corruziona del Mondo, ma la riempì aucora di lumi, a doni calafti, ficchè abborrando le pompa, e vanità del fecolo, a lui confacrò la fua varginità, e in età di anni 22. vaftì l'abito raligioso di s. Chiara insiama colia sua foralla nel convanto datto di a. Orfola di Milano, come pura fece fuo fratello, autrando nella raligione di a. Francesco . Siccome il tolo desidario di unirfi più ftrettamenta con Dio, e di acquistare più facilmente l'avangelica parfeziona l'aveva indotta ad abbracciara io ftato raligiofo; così posto da parta ogni sitro pensiero, alla fi applicò con fomma diliganza ad offarvare afattamenta tuste le ragola del fuo Istituto, e ad afercitarfi nelle virtà convenienti alla fuz professione .

A questo affatto amava di praticare gli nffizi più baffi e più vili del convanto, a di fervire in tutte la occorranze la fua compagne Raligiofa, coma fa fosfa la farva di ciascheduna di loro; vivava faparata da ogni commercio, a lontana da ogni amicizia, a corrispondenza di genta di fuori ; era affidua nall' orazione , e lezione spirituala, impiegandovi tutto qual tampo, che la rimanava libaro dalle faccende, e occupazioni del monattero ; e carcava di mortificarsi intarnamente and afternamenta in tutte la cofe. foggattando la carna allo fpirito , e lo fpirito alla legge, a volontà di Dio . Quindi à che era amica dal filenzio, non parlando, fe non quanto la carità, a una giufta condificandanza lo richiadava; a non contanta da' digiuni prescritti dalla regola primitiva di fanta Chiara, i quali fono molti, a rigorofi, aggiungava con licanza da' fuoi Superiori altre aftinenza particolari, paffando alla volta uno, o due giorni, fenza prandar cibo di forta alcuna . Portava fulla nuda carne un ruvido cilizio, che mai uon deponeva. effando folita dire , scherzando su di ciò colla sue compagne Religiose, che nell' effata il cilinio la difendeva dal caldo, e nell'in varno dal freddo. a che in tutta le stagioni la racava folliavo; e fpaffo ancora affliggava il fuo corpo con discipline, e con altre panitanze .

2. Le fingolari qualità, che adornavano la beata Felice, le conciliarono la ftima, e l'amora da tutte is monacha : onda dopo 24. auni . cioè nal 1424. l'elaffaro concordamenta per loro Supariora , ed Abbadessa . Il basso fantimanto , ch'ella aveva di se medesima, le saceva credere di affara inabile par tala uffizio ; ficcha ripugno coffantamente di confentire alla fua elealone . Ma coffretta dail' ubbidienza dovutaa' fuoi Supariori, le conveuna cadere, e fottoporre il collo al carico impottogli . L'esparianas di tutti i tempi ha fatto conofcare, cha quagli per ordinario meglio d'ogni altro riascono uall'esercizio della caricha, i quali uon le ambifcono, e fanno fincaramente, a non per affettaziona i poffibili aforzi, per non accettaria. Così appunto avvanne nella perfona dalla beata Falice... Parocchè alla governò qual monattero per lo spazio di circa quiudici anni con molta prudanza, e con vautaggio confiderabile delle fue fuora , cooperando alla loro fantificazione , ch'è il principale , anzi l'unico fine di fimili prefidenza della Comunità religiosa. Ella mostrava a tutta fanza diftinziona un affetto di vera madra, qual era in varità; compativa le loro debolezza; non fi altarava mai pe' loro difatti, e mancamenti, da'quali pur troppo niuno o più o meno va aleuta , finche viva fu quatta Tarra . procurando benaì la loro amandazione con maniare dolci , ed affabili . Se cadavano inferme, o fi trovavano in quaicha altro bifogno o fpirituale, o temporale, apriva loro le viscere della

fua carità , e cercava tutti i mezzi poffibili , per recare ad esse il follievo, e sovvenimento opportuno. Era difereta nel comandare, ed efigeva da loro la convenevole ubbidienza, e l'offervanza della regola , più per via dell' a more , che del timore. Ma ciò che fopra ogni altra cofa contribulva al buon ordine del monastero, alla unione, e carità fcamblevole tanto neceffaria in tutti i convitti, e all'efercizio delle virtà religiofe, erano i fuoi fanti esempi, perchè ella era la pri-ma, e la più efatta nell'effervanza puntual delle coffituzioni monaffiche, nella mortificazione interna, ed efterna, che continuò fempre a praticare nella maniera fopraddetta, nell'umile foggezione a' fuol Superiori, e nella pietà fingofare, e tenera divozione, che compariva in tutti i fuoi difcorfi, e in tutte le fue azionl .

3. Mentre in tal maniera la beata Felice edificava non meno Il fuo monastero, che la città di Milano , il Signore difpofe , ch' ella foffe trasferita altrove a portare il buon odore di Geaù Crifto, e a spandere i raggi delle virtù, che in lei rifplendevano; ed ecco qual ne fu il motivo, el'occasione. Bramava la Contessa Batista moglie di Galeazzo Malatesta Signor di Pesaro d' introdurre nella medefima città di Pefaro le Religiose di s. Chiara, e a questo effetto aveva già dato cominciamento alla fabbrica di un monaftero, che fervisse per uso loro . S' indirizzò pertanto a s. Bernardino da Siena,e per meszo fuo ottenne dal Ministro generale dell' Ordine Francescano Guglielmo da Casale, che la beata Felice infieme con fette fue Religiofe andaife a Pefaro, e foste la prima pietra per fondarvi un monastero, in cni fiorisse quella stessa religiosa pietà, che fioriva in quello di s. Orfola di Milano : il che fu efeguito nel mefe di Luglio dell' anno 1439. , ubbidendo ella ai comandi de' fuoi Superiori. non fenza gran dispiacere delle sue care figliuole, che rimanevano prive d'una al buona, e fanta madre, anal di tutta la città di Milano. Ma appena ella era ginnta a Pefaro , che da perfone mal affette fi eccitarono tali contradizioni, mormorazioni contro la fondazione di questo nuovo monaftero, che Galeazao Malateffa, per fedare il tumulto inforto nei popolo per tal cagione , ordino , che non fi profeguiffe più avanti, e Felice già stava in procinto di partire da Pefaro, e ritirardi nella vicina città d'Urbino colle fue compagne, quando Iddio, ehe aveva permesta quelta tempesta per esercizio di pazienza, e d'umiltà nella fua Serva, fece fentire la fua voce per mezzo d'un miracolo da lei operato , il quale acquierò la tempesta medesima, e produffe la calma, e la tranquillità. Concioffiachè effendofi in questo mentre Infermata gravemente l'unica figliuola di Galeazzo, e di Batifta, chiamata Elifabetta, e disperata affatto dai medici, talmentechè fi attendeva a opni momento la fua morte ; per le orazioni della beata Felico ricuperò in un sitante la primiera sinti 1, onden nel giorno figuente poste direi di cafa, e por-tarfa illa chiefa a ringrasiave il signore delle gratat ricevara. Quelto miracolo foce tali imperò sono nello spirito di Galesazo, e dei cittadini di Pestro, che di tempero tatti favorrovi illa floradazione del nuovo monastero, siccibè ne si in bieve tempo perfectionata la fabbrica, e inbera ta Pelice potè sensa disturbo, e con tutta la pace stabilire in esfo l'offervanta regolare.

4. A questo primo miracolo ne aggiunse il Signore degli altri, de' quali concede la grazia a questa fua diletta Serva, come anche l'arricchì del dono della profezia; onde vie più s'accrebbe nei popolo di Pefaro la ftima verso di lei, e il concetto della sua fantità . Quindi è che molte donzelle concorfero a veftire l'abito religiofo in quel monastero , e sotto nna sì eccellente maeftra riuscirono ottime religiose, e recarono poi molta edificazione a tutta quella città . Sopravviffe la beara Felice quattr' anni dacchè era venuta în Pefaro, e colma di meriti , e di virtù passo da questa mortal vita alla gloria immortale del Cielo ai 30. di Settembre dell' sono 1444- in età di anni 66. Dopo la morte è piaciato al Signore d' onoraria coll' operazione di altri miracoli; e fpecialmente la città di Pelaro professa di esfere stata più volte a fua interceffione liberata da! flagello della peste, e di aver conseguite altre grazie per mezao fuo dalla divina bontà ; ond'è che la riconofce, e la venera, come sua singolare padrona , infieme colla beata Serafina , la quale viffe , e fi fantificò pochi anni dopo nel medefimo monaftero, come fi difie nella fua Vita agli 8, di questo mefe . Il corpo della beata Felice , come quello della beata Serafina, fi conferva incorrotto nella chiefa del Corpus Domini, annestà, e appartenente al fopraddetto monaftero di s. Chiara .

Rare volte accade, che le opere pie ordinate alla gloria di Dio, e alla falute de' proffimi non incontrino delle oppofizioni, e contradizioni, fuscitate dall' invidia del Demonio, e fomentate dagli uomini maligni, i quali fono del fuo partito, come appunto avvenue alla beata Felice nella fondazione dei fuddetto monaftero nella città di Pefaro . Il Signore permette queste oppofizioni, e contradizioni per prova, ed efercizio della pazienza, dell' umiltà, e della carità de' fervi fuoi, nella maniera che l'ha permeffa per più fecoli nella fondazione, e propagazione della fua Chiefa . Bifogna dunque in tali cafi a lui ricorrere con fiducia, e aspettare il soccorso dalla fua mano onnipotente, fanza mancare a queile diligenza, che fuggerifce la criftiana prudenza; e intanto foffrire il tutto con pazienza , e con nmiltà, confervando la carità verso di quelli, i quall o per malizia , o per fini umani , e politici fono gli oppolitori, e contradittori; e quando mal accada, ch' effi prevalgano, e che retti fraftornata l'opera, che fi era intrapresa, convien raffegarafs illa volonal di Die, prefili il quale unilla fiperde ilmetto, e di ricorpanta, son altrimenti che fii l'opera verific aviso un discinenti che fii l'opera verific aviso un discine, perita gli mira ia bisona volondi; a quelli folta, come die a Applitino, batis per piatimino, in come di canada di mantenio intatti, e le forze per metteria in efecucione co fatti. L'inquistudine, la turbascone, a l'impaistanta, chein tuli cafi fonce-pifice da qualcono, proviene dall'amor proprio, più dare, e virrosio-medicia intel fede opere

# 28. Settembre. S. ESUPERIO VESCOVO. Secolo V.

Nelle Memorie ecclesiastiche del Tillemont som. 10. si trovano raccolte quelle notizie, che sono giunte sino a noi, interno alle azioni di questo santo Vescovo.

S Ant' Esuperio, di cui si sa oggi memoria nel Martirologio Romano, è uno di quegl' insigni Prelati, che ful principio del quinto fecolo illustrarono la Chiesa nelle Gallie; onde meritò gli elogi di s. Paolino di Nola, e di a. Girolamo, il quale in modo particolare in più luoghi delle fue Opere esalta la fua dottrina, il suo zelo, e l'ardente sua carità . Egli succede a a. Silvio nel Vescovato di Tolofa, e governo quella Chiesa per lo spazio di circa 15.0 16. anni, con gran vantaggio del popolo affidato alla fua cura . Dimentico quali affatto di se medesimo, e nulla curante de' propri intereffi , ad altro non attendeva, che a foccorrere coloro, che fi trovavano nell'indigenza, fino a privarfi delle cose più necessarie per uso suo, e della sua Chiesa: Egli ( dice a Girolamo , scrivendo a un monaco per nome Ruftico ) imitando la vedova di Sarceta , patific la fame per pafiere gli altri, e ba la faceia pallida per la digiuni, a fine di faziare la fame altrui. Egli fi è ridotto a tale neceffità , per foccorrere le vedove, gli orfani, e i poveri, che fono le membra di Gesh Crifto , che porta il corpo del Signore in un canellro di vinchi , ed il fuo fangue in vafi di vetro . Ma quello fleffo moftra , che niuno è più ricco di lui , di vicebezze cioè fpirituali , che fono , come dice altrove lo stesso a Girolamo, le vere ricchezze d'un Criftiano, e molto più d' nn Ecclesiastico. Egli ( fegnita a dire a Girolamo ) ha cocciato dal tempio di Dio l'avarizia , e ba rovefciate le cattedre di quei, che vendevano le colombe, cioè i doni della Spirito fanto , e n' ba bandito l' intereffe , affinche la cafa di Dio fia cafa d'orazione, e non una spelonea di ladri . Di quella forta d' nomini tu dei feguire le pedate ( conclude il fanto Dottore parlando al fopraddetto Ruftico ), i quali divengono più umili, e più poveri nelle dignità, e colle rendite del Sacerdonio.

2. Non contento il fanto Vescovo di spandere

a larga mano le fue copiofe limofine ful fuo grega ge . fi prefe ancora il penfiere di fovvenire ai bifogni di persone straniere, che dimoravano in rimotifismi paesi. Avendo inteso, che i monaci, e i folitarj, che popolavano i deferti della Palestina, e dell'Egitto, si trovavano ridotti a grandi angustie, per cagione della carestia, che affliggeva quelle provincie, vendè quanto aveva, fiuo i mobili più neceffarj, e radunato quanto oro, e argento mai potè, invio in quelle. arti circa l' anno 406. un monaco per nome Sifionio , acciocchè dittribuiffe a quei fanti anacoreti, che servivano Iddio separati dal secolo, le il mosine convenienti ai loro bisogni. Della quale eroica carità ioformato s. Girelamo, che allora dimorava in Betlemme, ne rimafe sì flupito, ed edificato , che crede di doverla render pubblica ai Fedeli tutti dell' Universo, e lasciarne perpetua memoria ai posteri, acciocchè servisse d'esempio, ed eccitameoto ad imitarla. Che però flando egli allora per compiere i fuoi Commentari Copra il profeta Zaccherie, volle dedicarli and a. Efuperio, non oftante che ad altri avesse deftinato , e forse promesso d'indirizzare quelt Opera. lo bo intefo ( dice il fanto Dottore , parlando al fanto Vescovo ) con molta mia gioja, che voi vi ficte ricordato de'feroi del Signore abitanti in queili luogbi, e nelle folitudini dell' Egitto, che patifcono. necefità, e che inviando loro delle limofine per mez-20 di Sifinnio , voi vi fate degli amici prefis Dio , e vi preparate una ricca, ed eterna abitazione nel Cielo. Dipoi foggiunge, che non minor allegrezza aveva concepita il cuor fuo, dal fapere, ch'egli era continuamente intento a falire di grado in grado in viriù, e applicato nel leggere e meditare con gran fervore le divine Scritture, che fono, il fonte della vera fapienza, e che un minifiro, di Dio, come dice altrove lo stesso Santo, dovrebbe giorno, e notte tenere tra le mani, per ittrare le medefimo, e per effer in iftato d'ittruire gli altri .

3. Nel tempo che s. Esuperio presedeva alla. Chiefa di Tolofa, furono le Gallie inondate da un diluvio d'innumerabili barbari, Vandali, Alani, e Goti, i quali defolarono quelle fioritifime provincie dell' Imperio Romano , incendiando lecittà, faccheggiando le fostanze, e privando crudelmente di vita i suoi abitatori : disgrazia al funcita, e deplorabile, che il folo racconto di esta cavò amare lagrime non meno dagli occhi, di s. Girolamo, il quale ne fa una patetica deferizione, che degli altri uomini fanti, i quali fiorirono in quella ttagione . Ognuno fi può immaginare da qual acerbo dolore fosse penetrato il cuore teneriffimo del nostro Santo, che n' era poco meno che spettatore . Tuttavia il Signore , mosso certamente dalle sue preghiere, e dalle sue lagrime, preservo la città di Tolois dal comune eccidio, finchè vife questo tuo fedele ministro : e benche dopo la sua morte', nell' enno cioè 417., ella fosse presa dei Goti, non commisero però contro di essa vernna delle consuete loro crudeltà; anni ftabilirono in quella la Sede del loro regno; onde divenne una delle più popolate, e confiderabili citté delle Gallie ; il che fu attribuito ai meriti , e all' interceffione del fanto Vescovo, che dal Cielo proteggeve quel popolo, che aveva tanto amaio, ellorchè viveva in Terra. Fu il Santo aelantiffimo nel confervare il deposito della Fede, e nel mantenere il vigore dell'ecclefiaftice disciplina . intorno alla quale confulto fu varj punti la Chiefa Romana, cni allore prefedeva il fanto Papa Innocenso L., e da esso ne riporto quelle belle lettera decretale . la quale è dagli amanti della Storia ecclefiaftica rignerdata come un preziofo monnmento della fagra antichità. E' incerto il tempo, in cui il fanto Vescovo passasse de questa vita alla celefte patria, ma fi crede, che cio avveniffe circa l' anno 415. 0 416.

La carità verso il proffimo, come più volte fi è detto altrove, e non fi può mai abbastanza ripetere, è il carattere distintivo de' veri cristia-ni, e de' figlinoli di Dio, ai quali è promessa l' eterna eredità del Cielo, Quetta carità, come dice a. Giovenni Apostolo 1, non è sterile, ma produce buone opere, con foccorrere cioè ai bifogni de' noftri proffimi , per quanto fi ftendono le nostre forze . Altrimenti , come foggiunge il medefimo s. Apostolo a, chi vedendo le angustie, e neceffità de fuoi fraselli, e potendo fovvenirle , chinde le sue viscere sopra di esse , mostre co' fetti di non evere nel suo cuore la carità; e in confeguenza, fe non cambia fentimenti, e condotte , rimarrà escluso dal beato reono de'Cieli . Quetta carità abbraccia ogni forte di perfone , perchè tutti fono fratelli , a) per natura , effendo che tntti discendiamo dallo ftefto padre, e si per grazie, fe fono criftiani, effendo tutti ftati adottati in Gosù Crifto nel fanto battefimo. per mezzo di cni siamo divenuti figliuoli di Dio, e membri di un folo corpo, del quale è capo Gesù Cristo medesimo, che si degna essere nostro fratello primogenito , ed ammetterci alle participazione del suo celeste Regno. E però i pri-mitlyi Fedeli, ch'erano ben persuasi di queste verità, allorche fapevano le diferazie avvenute a qualche elità, e e qualche popolo, benchè firaniero, e rimotiffimo, erano folleciti d'inviar loro quel maggiori foccorfi, che poteveno, come praticò a. Esnperio nella maniere, che abbiamo fopra riferito. Quefta carità dunque flia a cuore anche a nol, e nell'efercizio di effafacciemo confiftere le nottra principale, ed ef-fenziale divosione: e fe non abbiamo il coraggio di privarci delle cofe necessarie, per sovvenire Sec. Race. T. 11.

(1) 1. Jo z 18. (2) Ibid. 2. 17. (21 Laur fi chiemevano quei monaflerj , ne quali i monaci fotto , l'ubbidienza d'un Superiore dimoravano in celle alle indigenze altrui, come fece a. Efuperio con una carità erolce; almeno non lasciamo d'impiegarvi il nostro fuperstuo; il che non è di folo configlio, ma di precetto indispense bile per la falure.

29. Settembre.
S. CIRIACO.
Secolo V., e VI.

Il monaco Civillo Scrinter, accessissiono delle Frie de facesa facultura (Saba, e Giovanni Stellagiata), friffa facesa facilitanta la Frie di s. Ciricco, con cui aveva favultura mente converfaco (2048) Fri perfej el Surce professiona fronte esta facesa del seguina facesa de la constanta del seguina facesa de facesa (se facesa de faces

AN Cirieco celebre monaco della Palestina nacque l'anno 448. in Corinto città dell'Acaja, di Giovanni, e d'Eudoffia, e fu educato nelle lettere appresso nn suo zio materno, per nome Pietro, Vescovo della medesime città di Corinto. il quale lo ascrisse al Clero della sne Chiesa nell'ordine di Lettore in età ancor tenera, La lettura continua, ch'egli faceva delle divine Scritture, espirando nel suo cuore la divine grazia, lo seço rifolvere di voltar le spalle al Mondo, e di confecrersi interamente al servizio di quel Dio, che vedeva aver tanto fatto, e patito per le falute degli nomini, e che sì largamente ricompenia coloro, che lo emano, e fervono fedelmente nel breve corfo di quelta vita . Onde in età di 18. anni s' imbarcò fegretamente nel vicino porto di Cencrea fopra une neve, che andava in Paleftine, dove giunto fi ricoverò nel monaftero dell' Abate Euftorgio, il quale l'accolfe benignamente, e gli diede i primi rudimenti della vita... monaftica . Era allora celebretiffimo in quelle parti il nome di s. Entimio, che governava une Laura 3 nu merofa di fanti Solitari . A lui dunque a' indirizzo il giovanetto Ciriaco, e lo supplico ad ammetterlo nel numero de' suoi discepoli. Ma siccome s. Eutimio non ere follto di ricevere nella fua Laura fe non perfone di età matura, così lo invio al monastero di a Gerasimo, acciocchè lvi fi esercitaffe nelle satiche della vita cenobitica prima d'intraprendere la vita folitaria. S. Gerafimo deftino Ciriaco a spaccare le legna, e portar l'acqua, e e far il pane, e agli altri fervigj faticofinella cucina del moneffero . Egli fi efercitava con molta nmiltà, e alacrità di spirito in quette occupazioni tutta la giornata, e fpendeva poi quali tutta la notte in fervorose orazioni, digiunando fempre in pane, ed ecqua, e paffando alle volte uno, o due giorni fenza pren-

fevarate, e sparse per la campagna, come presso a poco ara costumano gli eremisi Camalaoles.

der cibo alcano. Il fanto Abste Gerafimo era folito di puffire ogni anno più fettimane nel deferto di Ruban, per preparari alla folianniti della Pafqua; onde ammiraedo lo fipirito, e il fervo e di Ciricto, lo prendeva in fus compagnio, con cibial paffava quel tempo in continue orazioni, in digiuni, e pesitente flavordinarie.

2. Nove anni dimorò Ciriaco In quelto monattero, finche effendo morto s. Gerafimo, egli fi presento novamente alla Laura di s. Eutimio, e vi fu ricevuto dall' Abate Elia, ch'era fucceduto al medefimo s. Eutimio , paffato effo pure in quefto tempo di mezzo all'altra vita, nel governo di quella Laura. Quivi fi occupava il Santo nel filenzio, nell'orazione, e in rigorofe penitenze, quando dopo lo spazio di dieci anni crede di doverne partire , per non entrare a parte delle disfensioni , e de litigi , ch' erano inforti tra i monaci della medefima Laura, e i monaci del monastero, detto di s. Teotisto, a causa di alcune postessioni lasciate ad ambedue 1 monasteri da un Principe Saracino, convertito già alla Fede da z. Eutimio . Egli dunque , che amava la pace, ed aveva il ceore affatto diffaccato dai beni terreni, Jafciata quella Laura, dove regnava la discordia, e l'interreffe, fe ne andò ad un' altra Laura detta di Suca, dove fu ben accolto, e dettinato a fervire gli ammalati, a ricevere gli ofpiti, e ad altri uffiti, i quali efercitò con tanta foddisfazione, ed edificazione di quei monaci, che lo fecero promuovere all' Ordine facerdotale , e vollero che a' incaricafie della cura della loro chiefa, della cuftodia de' vafi fagri, e delle funzioni deil' Altare. In questi ministeri si era occupato il Santo per lo spazio di trentano-ve anni, allorchè si senti ispirato dal Signore a paffare il rimanente della fua vita nel filenzio, e in una perfetta folitudine , a fine di meglio prepararfi alla morte. Onde abbandonata col confenfo de' fuol Superiori la Laura di Suca, fe ne andò cun un suo discepolo, che volle tenergil compagnia, in un deferto, chiamato Natufa, dove non trovando per cibarli fe non che dell' erbe amariffime, fatta orazione al Signore Iddio, effe perderono l'amarezza, e fervirono di cibo a lui, e al feo compagno per lo fpazio di cinque anni, che dimorò in quel deserto.

dispiacere, a' inottrò più addentro nella solitudine di Ruban, e vi ftette altri cinque anni, continuando fempre lo stello tenore di vita al fommo penitente. Ma qui pure, dopochè fu scoperto il luogo del fuo ritiro , accorfe molta gente , conducendogli gl' infermi, e gli offeffi, i quali era. no da lui guariti, e liberati, con invocare fopra di effi. il nome di Gesà Crifto, e con benedirli col fegno della fanta Croce . Riufcendo all' uomo di Dio nojofa tanta turba di gente, che veniva a trovarlo, e temen do gl'inganni della ftima, e gloria umana, che a lui ne rifultava, fi part) da quel leogo, e fi ricoverò in un deferto . chiamato Sufacim , fituato tra dee rapidi torrenti , il quale era a) orrido , che fin allora nessun anacoreta vi aveva mai abitato, Quivi egli dimorò per lo fpazio di fette anni, godendo quella quiete, e folitudine , di cul andava in cerca , per trattare unicamante con Dio nella contemplazione delle cofe celefti, fconosciuto al Mondo, e separato dal commercio degli nomini .

4. Ma i bifogni de' monafteri della Paleftina, infestati in quel tempo dagli errori degli Origenifti, de' quali erano contaminati non pochi monaci, obbligarono il Santo ad nicire da geella folitudine, e ritornariene alla Laera di Suca. Coneloffizche i monaci di questa Laura audarono a trovarlo, e supplicarlo, acciocche venisse in loro foccorfo, e col eredito della fua fantità, e colla celefte fua dottrina difendeffe la verità cattolica dagli errori da' fuddetti eretici , com' egli fece , dimorando a quest' effetto per lo spazio di einque anni in quella Laura nella cella , ch'era ftata abitata da a. Carltone . Ceffate che furono le turbolenze cagionate dagli Origenisti, e restituita la pace ai monafteri della Paleftina, s. Ciriaco, benche allora fi trovaffe nell' età decrepita di 99. annl, vegeto però, e rubufto di forae, volle ri-tornarfena alla fua folitudine di Sufacim, per ter-minarvi la carriera della fua penitenza, e fottrarfi dalla noja , e moleftia , che a lui recavano quelli, che venivano a vifitarlo nella cella fopraddetta di a. Caritone . Mentre il Santo dimurava in... questa folltudine ando a trovario il monaco Cirillo , ch'è lo Scittore della fua Vita , il quale fu teftimonio oculato di uno finpendo prodigio, che Il Signore operava in favore di questo suo Servo. e che dallo stesso Cirillo si racconta nella maniera

fegunte. 5. Aveirinadoni (die egil) al lungo, one dimerare il famb Feshio, in compagnia di un foo dificiples, per mosse Grossani, a vouve lucasso un ferples dalle functioni di consistenti di contrefe dalle functioni il lucos fi ritio, e i allefe liberesi comatino. Giunta che fui alla prefunza del ventrali Verebio, che in excepti com grande allegrezza, varadagli Gioranni riferito il innore, che so acrea coute alla vitta del locar. Non comerci (mi diff) o fadia vitta del locar. Non comerci (mi diff) o fagliuolo, perocchè quel leone fta fempre presso di me, e mi cuftodifce gli erbaggi dalle fiere, e mi guarda ancora dagl' infulti de' ladri , e de' Barbari . Dopo var i difeorfi , volle , che infieme con lui preud:fiil cibo: e mentre flavamo mangiando, fopravvenne il leone, e fi fermò avanti al fanto Vecchio, il quale alzandofi gli porfe un pezzo di pane, e poi lo licenzio, dicendogli: Va' alla guardia degli erbaggi . Nel partire , che io feci dal fanto Vecchio, accompagnato dal fuddetto Giovanni ( foggiunge Cirillo ) ordi novamente il leone , che flava fulla firada , per cui noi dovevamo paffare , mangiando una capra falvatica. Ma quando il leone ci vide comparire, lasciando di mangiare quella capra, fi allontano dalla firada, finche noi foffimo poffati , e andati avanti. Un altro prodigio aocora racconta il medefimo Cirillo, che il Signore fece a pro' del fuo Servo, e fu , che mancandogli in tempo d'eftate l'acqua, egli indirizzo a Dio questa preghiera: Datemi, o Signore, un poco d'acqua per la necessità di questo mio corpo abiesto . E immantinente fu efaudita la fua orazione ; poichè comparve fopra quel luogo una piccola nuvola, dalla quale piove tant' acqua, quanta bafto per riempiere tutti i vafi , e i ricettacoli , che ivi aveva per confervarla.

6. Erano otto anni, che a Ciriaco dimorava in quetta folitudine di Sufacim, ed era già giunto all' anno 107, della fua età, allorchè i monaci della Laura di Suca vennero a pregarlo con molta istanza, che volesse ritornare alla loro Laura, e finire in ella i fuoi giorui per loro comune confolazione. Si lasciò il venerabil Vecchio piegare dalle loro preghiere, ed elesse per sua abitazione la sopramentovata cella di s- Caritone, nella... quale fopravvisse ancor due auni, senza che mai uulla perdefie della fua robuttezza, nè del fuo vigore , camminaodo ( dice Cirillo ) fempre col corpo diristo, e fenza che niente tralafciaffe delle fue confuete orazioni , e delle fue penitenze . Egli era ( foggiunge Cirillo ) di alsa flatura, affabile. e dolce nel tratto, eloquente, e foave nel difcorfo, attaccato alla dottrina cattolica, e aclaute de fuoi degmi, dotato dello spirito di profezia, e ricolmo d'ogni virtà. Finalmente arrivato all' età di anni 109, fu forprefo dall'ultima infermità, e avvicinandofi il termine della fua vita, fece a fe thiamare tutti I monaci della Laura, i quali abbraccio teneramente ad un per uno, e poi ripoto placidamente nel Sigoore ai 29. di Settembre dell' anno 557.

Se l' nomo à fosse mantenuto innocente, e avelle confervata la giuftizia originale, della quale fu da Dio dotato nells fua creazione, avrebbe avuto a se soggette, e ubbidienti tutte le bestie anche le più feroci , come s. Ciriaco per grazia fpeciale del Signore ebbe a se ubbidiente il leone nella maniera che si è veduto. Ma ribellandosi

l'uomo a Dio, e peccando, anche le creature irragionevoli a lui tiribellarono, e cominciarono a recargli noja, fastidio, e danno, ed egli perdè in gran parte il dominio, che Iddio gli aveva conceduto fopra di effe ; e quel ch'è più deplorabile, perchè è la forgente funefta d'innumerabili nızli, fi è, che lo flesso corpo dell' nomo divenne ribelle allo spirito, onde tutti foffriamo quella lotta Interiore tra la carne, e lo fpirito, tra la parte fuperiore, e la parte inferiore , per cui l' Apostolo 1 era costretto ad esclamare: Ab mifero me ! chi mi libererà da quefio corpo mortale , poiche io fento ne' membri miei una legge contraria alla legge della mia mente , che mi Hrastina al peccato, e debbo continuamente combatteria, per non rimaner schiavo delle mie concupifcenze? Da questo infelice stato, a cui ci ha ridotti il peccato del nottro primo padre, nel quale tutti abbiam peccato, imparianio a conofcere, quanto gran male fiz il difubbidire avli ordini di Dio, e quanto grande, e mottruofa. malizia contenga in fe il peccato, che tanto poco fi apprezza da molti Criftiani, ficchè lo commettono seuza ribrezzo, e come per giuoco, e per traftullo. Impariamo altres) ad umiliarci avanti a Dio, e a foffrire con pazienza, come una pena dovuta a' peccatori, tutte le moleffie, che ci recano le creature irragionevoli, e così convertirle in efercizio di virtà, e di merito; giacchè, come dice s. Agostino, questo fra gli altri è l'uso, che Iddio ora sa degli animali molesti, e nocivi, di punire cloè per mezzo di effi i malvagi in gaftigo delle loro iniquità; e di elercitare i giulti nella pazienza, fostrendo con rassegnazione i danni, e le molestie, che loro recano: Aut penaliter ladunt, aut falubriter exercent. Impariamo finalmente quanta vigilanza dobbiamo ufare fopra di noi medefimi, per non effere vinti, e superati dalle nostre concupiscenze, le quali a guifa di altrettaote bestie feroci insidiano all'anima noftra, ricorrendo con gran fiducia alla grazia di Gesù Crifto nostro Salvatore, la quale folameute , come foggiunge il fopraddetto Apoftolo 2, ci può foftecere, e confortare, e liberare da una si mifera (chiavità...

#### 30. Settembre .

SS. MARTIRI DELLA IX. PERSECUZIONE
DE'GENTILI
SOTTO VALERIANO, E SOTTO AURELIANO IMPERATORI.

Secolo III.

Sopra di questa perfecuzione di Valeriano, e quella ancora di Auretiano fivodano il Ruinari nella Prefesione agli Attifucci de Merriri num. 11. e 4, il Tillemon nei tomo quarro delle Memorie ecclesofiche e e il Cardinal Ofinal noncerpa (bi. 7., e 8. della Storie ecclesoficia).

Opo la crudele perfecuzione dell'Impera-tor Decio, continuata de Gallo, e Volufiano fuoi successori, che inviò al Cielo un' infinità di Martiri , come si disse ai gr. dello scorfo mefe di Agosto, godè la Chiesa un po di pace e di respiro sotto l'Imperator Valeriano, il quale nell'anno 253. fu follevato al reggimento della Romane Repubblica . Concioffiache quetto Imperatore ne' primi anni del fuo governo fi moîtro favorevole, e ben affetto verso i Cristiani, de quali aveva un buon numero nella fleifa fua corte, e famiglia. Ma verfo il fine dell' anno 256., o principio del 257. divenne egli pure un fiero perfecutore della crittiana Religione, e riempì di stragi, e di fangue de fedeli fervi di Dio le provincie dell'Imperio. Cagione di una aì firana mutazione nell' animo di questo Principe fu un certo Macriano, uomo di baffi natali, ma che pel suo valor militare era asceso alle prime cariche dell' Imperio, ed aveva acquiffato un credito tale presso l'Imperatore, che disponeva a fuo talento dello fpirito di lui. Effendo coftui affai dedito ella megia, e all' aftrologia giudiziaria, onde da a. Dionifio Aleffandrino, che viveva a quella flagione, viene chiamato Archifinagogo de Magbi, cioè capo, e protettore di coloro, che efercitavano le arti diaboliche della magia, fu da' fuoi demoni incitato a procurare l'etterminio de Criftiani colla promessa di conseguirne in ricompensa la corona imperiale. Che però dopo aver tirato il mifero Imperatore Valeriano a partecipare de facrileghi riti, e abominevoli fagrifizi della magia, lo induffe encora a pubblicare degli editti contro i professori della Religione di Crifto, e principalmente contro l Vescovi, l preti, e i diaconi, i quali fembra, che almeno nel primo anno della perfecuzione , foflero unicamente prefi di mira, e foggettati a'tormenti, e sbanditi, e tolti ancora dal Mondo, fe riculavano di facrificare alle profane divinità , perchè fi lufingavano i perfecutori, che difperfi , o ucciù i Pattori , fosse più facile il fedurre , e difpergere il gregge ; benchè poi in progresso la perfecucione féliato ezlandio contro l'empilei Fedeli, a fino contro le donne, e i fanciari, come apparifice dalle lettere di a. Cipriano, e da più atti finecri, ed autentici de Martri; che fi fino a fuo luogo riportati aì in quetta, che nella prima Receita elle Pita de Senti, de più non faremo qui particolar menzione, per non ripetere le cole giù dette.

2. La Chiefa Romana fu fenza dubbio la prima ad essere nobilitata dal sangue de suoi illuftri Campioni, a'quali precede come duce, capo, guida, e pattore SANTO STEFANO I. PAPA. e cui fu reciso il capo, me tre celebrava i divini milteri in un cimiterio della campagna intorno e Roma, e di effo fi fa memoria ai a. di Agofto, Sono ancora celebri ne' fatti della Chiefa i nomi di S. EUSEBIO prete, di S. MARCELLO diacono. e di molti loro compagni, i quali nel primo anno di quelta perfecuzione fosfrirono il martirlo in Roma; coai pure di a TARSICIO, il quale aifalito da' foldati, mentre portava con fomma venerazione il corpo del Signore, e richietto da effi che cofa ei portaffe, piuttofto che rivelare, ed esporre alla profanazione degl' insedeli i sagrofanti mitteri, volle esporre al loro furore le sua persona, e perdere la vita sotto una suriosa tem-pesta di bastonate, come attesta a Damaso Papa ne' versi da se composti , e satti incidere al suo fepolero. Avendo di poi i foldati con ogni diligenza cercato intorno al fuo corpo, e tra le fue vefti, non fu laro poffibile di rinvenir il divin Sacramento . A s. Stefano era fucceduto nel pontificato a SISTO II., ed egli pure confegui in... questa medefima perfecuzione di Valeriano la corona del margirio ai 6. di Agotto dell' anno 258. infieme con due fuoi diaconi AGAPITO, e FE-LICISSIMO, ai quali pochi giorni dopo, cioè ai ro. dello fleffo mefe d'Agosto, a' aggiunfe il gloriolo martire a. Lorenzo , il di cui celebratiffimo trionfo fi è riferito nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Si crede ancora , che a quelta perfecuzione di Valeriano, e alla città di Roma epparten gano, oltre le due fante Vergini Ruffine, e Seconda , delle quali fi è parlato altrove 1, euche le due Vergini, e Martiri s. EUGENIA, e a. BASSIL-LA, e i due as. Martiri PROTO, E GIACIN-TO: e benchè eli Atti loro fieno meno finceri, e fedeli, certe però è il loro martirio, e il culto, come apparifce dagli antichiffimi Martirologi, e Sagramentari, e da eltri autentici monu-

3. Collo fleffo farore, e forfe anche maggiore, feccado il genio maligno, e il capriccio de' Prefetti, e Governatori idolatri, infurio la perfecuzione nelle provincie dell'Imperio nell' Egitto, nelle Gallie, nelle Spagne, e particolarmente nell' Affrica, dove tra gli eltri confumò i fuo gloriofo martirio il grande s. Gipriano

menti .

Vescovo di Cartagine 1 . Oltre quelli , di cui fi è fatta altrove particolar menaione , giova qui il riportare i nobili trofei di una beata fchiera di trecento Martiri, conosciuti, e venerati dalla Chiefa fotto il nome di MASSA CANDIDA, per la ragione, che ura diremo. Trovandosi Galerio Maffimo Proconfole dell' Affrica in Utica . fece trasferire da Cartagine , e da altre parti trecento Cristiani di ogni età , sesso, e condiziune , ch' erano stati arrestati , e languivano nelle prigioni per la Fede di Gesù Crifto ; e avendoli trovati tutti coftanti nel loro fanto proponimento, ordino, che fossero condotti presso alla bocca di una gran fornace di calcina, e che eretto ivi un profano altare, fopra di quello offeriffero dell'incenfo, e facrificaffero agl' idoli, o pure fossero gettati nell'ardente, e sumante calcina. Ma effi piuttuftochè offerire l' impuro facrificio, e offendere Iddio, amarono di ardere vivi in quella fornace , nella quale tutti fena" ecceziune d' alcuno furono gettati, ovvero, fecondo altri mossi da uno straordinario istinto del divino Spirito, vi fi precipitarono da fe medefimi; e perchè delle loro ceneri, e della bianca, e viva calcina si formò una sola massa, furono percio appellati col nome di Massa Candida. Di cffi Martiri celebra in più luoghi le lodi s. Agottino, e se ne fa memoria nel Martirologio Romano ai 24. di Agosto.

4. Benchè nun possa dubitarsi in verun modo. che la stessa carnificina de' Fedeli di Cristo non & facesse ezlandio nelle provincie dell' Oriente, foggette al Romano Imperiu , specialmente allorchè Valeriano fi porto in quelle parti per la guerra Persiana, nella quale, come poi vedremo, su fatto prigioniero, tuttavia poche fono le notizie de' loro martiri, che la storia ci ha trasmesse . Di alcuni, de' quali ci reftano gli Atti finceri , fi è parlato ne' rispettivi giorni, in cui ne sa memoria il Martirologio Romano : di tre martiri Paleftini, chiamati PRISCO, MALCO, e ALES-SANDRO, fa menainne Eusebio nel libro settimo della fua Storia ecclefiaffica , Questi abitavano alla campagna , e intefa la nuova degli editti di Valeriano pubblicati contro i Criftiani, e che molti in Cefarea riportavano la corona del martirio , accesi effi pure del desiderio del martirio, e mosti da uno speciale impulso delio Spirito di Dio fi portarono alla città , e unitamente confessarono la loro Fede avanti al giudice , il quale li condannò ad effere abranati dalle fiere ; e di effi fi fa lodevole commemorazione ai 28. di Marao nel Martirologio Romano.

5. Tre anni e mezzo durò quelta perfecuzione, cioè dall' anno 257. fino alla metà dell' anno 260., onde s. Dionifo Ve(covo di Aleffandria, il quale, cume fidifie nella fua Vita, fu partecipe de' patimenti di effa, applicò all' Imperatur Valeriano quelle parole dell' Apocalisse : Egli vomita dalla fua bocca dell' empietà piene di fuperbia; e gli fu dato il potere di far la guerra ai Santi per lo spazio di quarantadue mest . Scorio questo tempo daterminato dal Signore per efercizio di pazienza de' fuoi eletti, piombo fupra il difgraaiato Principe la divina vendetta così fonora, e terribile , che ben si possono adattare a lui le feguenti parole della fteffa Apocalifie : Colsi , che condanna gli altri alla febiavitis, va egli fi:ffo in ifchiavità ( aveva Valeriano condanuati moltiffimi Confessori di Cristo a lavorare come vili fchiavi nelle miniere, e nelle cave de' marmi), e chi uccide colla fpada, fa d'uopo che per la fpada perifica. Quella è la pazienza, e la fiducia de Santi. Concinfiachè Valeriano facendo la guerra contro Sapure Re di Persia, per tradimento di quel Macriano, che l' aveva fedotto a perfeguitare i Crittiani , venue in potere di quel superbo, e barbaro Mouarca, il quale lo tratto nella manie-ra più obbrobriofa, che posta immaginarsi, e della quale non v' era esempio simile in tutte le storie. Perocchè non contento Sapore di condurlo in giro, come in trionfo, carico di catene, e vettito per maggior sua consusione della porpora, e degli ornamenti imperjali, l' obbligava a servirgii di sgabello tutte le volte, che doveva falire in cocchio, o montare a cavallo ponendo il piede fulla testa, o sul dorso del Ro- p mano Imperatore, ch' era coftretto a questo effetto ftarfene carpone in terra , come un vil giumento. Ma ciò, che all'infelice Valeriano dovette effere di maggior pena, e cordoglio, fi è, che il suo figliunio Gallieno già suo collega nell' Imperio, e dupo la fua prigionia rimafo folo Imperatore, non fi prefe alcun penfiere di lui, nè fi curò o di rifcattarlo dalla fua verguonofa schiavità, o di far vendetta de' suoi frapazzi . Tra queste infamie terminò i suoi giorni il mifero Valeriano, e dopo morte fu (corticato, e la fua pelle tinta di color rosso fu appesa nei tempio de' Barbari a perpetua memuria del loro

trionfo . 6. Gallieno adunque dopo la prigionia di Valeriano prese solo il governo dell' Imperio, e benche foffe un Principe inetto, e di fregolati costumi, e unicamente dedito ai piaceri ; tuttavia iftruito forse dalla disgraziata sorte del padre , fece cessare la persecuaione , e restitui la pace alla Chiefa, la quale ne godè fiuo ai tempi di Aureliano, il quale, effinti molti tiranni, che avevano (convolto, e meilo (ottofopra tutto l' Imperio, cuminciò a regnare nell'anno 270. Nel corfo di questi dieci anni, dall' anno cioè 260. fino all' anno fuddetto 270, non foffrirono i Cristiani alcuna persecuzione generale per comando de Principi; ma però, come fi è altrove offervato, non mancarono fovente delle perfecu-

nioni particolari cagionate dal tumulto, e dalle fedizioni de' popoli idolatri, i quali attribuivaco ai Criffiaoi tutte le calamità , e difgrazie , che loro avvecivano , o pure dalla malizia , e perversità de' Profetti , e Governatori , che si abufavano della loro podeftà , prendendoce il presetto dalle antiche leggi imperiali promulgate contro la criffiana Religione, come fece tra gli altri Il Governatore di Cefarea nella Paleftina contro a. Marioo , il cui martirio feguito fotto l'Imperio di Gallieno, fi è riferito nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai g. di Marzo, nel qual glorno la Chiefa ne celebra la memoria. Nell' 2000 270, affunto all' Imperio Aureliano, trovandofi occupato oe' primi tre anni in molte guerse ttraniere, e civili, non apparifce che abbia molettati I Criftiani, anai in qualche occasione a mostrò loro favorevole . Ma nell' anno 274. portato parte dal fuo naturale feroce . e fanguinario , e parte ftimolato da suoi perfidi configlieri, rifolvè d'infuriare contro i Criftiani, ed imbrattarfi del loro fangue innocente . Stava già colla penna in mano in atto di fottofcrivere gli editti contro di effi, quando fu arrestato dal colpo di un fulmine, che gli cadde vicino, e lo riempì di fpaveoto. Siccome però gli effetti del timore fono per lo più di poca durata, e passato il pericolo, e l'apprensione di esso, si risvegliano di anuovo le viziose passioni, ch'erano solamente sopite ; così Aureliano riavutosi dal conceputo terrore fegnò finalmente gli editti crudeli contro la Chiefa , il che avvenne circa la metà dell'an-

7. Questa persecusione di Aureliano non viene comunementa annoversta tra le dieci perfecusioni , che ha fofferte la Chiefa dagl'Imperatori Gentill, attefo che avendo egli cellato di vivere pochi meli dopo, uccifo da fuoi loldati ful principio dell'anno 179., gli mancò il tempo di far efeguire i suoi sanguioolenti editti, specialmeote nelle più rimote provincie. Contuttocio io quel breve tempo che fopravvifie, e forfe aucora per fei , o fette meli dopo la fua morte , ne' quali fu vacante l'Imperio, molti furono i Fedeli, che confeguirono la palma del martirio per la confeffione della Fede di Gesù Cristo, i nomi de' quali fi trovano regittrati cegli antichi Martirologj . Uno de' plù illustri, e forse de' primi, fu S. FELICE 1. PAPA, del quale, come di giorioso Martire, si fa commemorazione ai 30. di Maggio cel Martirologio Romano. Così pure è celebre nella Chiefa il nome di S. AGAPITO, che in età affai fresca riportò la corona del martirio io Palettrina; e quello di S. RESTITUTA vergine e martire nella città di Sora; e de' SS,EU-TROPIO, BONOSO, e S. ZOSIMA fua forella a Porto, città in quei tempi full'imboccatura del Tevere. Figalmente in quelta perfecuzione dell'Imperatore Aureliano fegui il martirio de'

ss. Felice, Ireneo, e Mustiola a Sutri, di s. Mamante nella Cappadocia, e di s. Conone a Iconlo, de' quall fi sono riportati gli Atri io questa Raccolta ne' rispettivi gioral, in cui se ne sa la commemorazione nel Martirologio Romano.

Il gloriofo Vescovo e martire s.Cipriano, allorche intefe i primi rumori della perfecuzione. eccitata contro i Cristiani dall'Imperator Valeriano, credè suo dovere di animare i Fedeli al combattimento, e di provvederli dell' armi invincibili della Fede, raccogliendo a questo effetto dalle divine Scritture, e principalmente dall' Evangelio quei tefti , che giudicò più adattati al loro bifogno, e più valevoli a renderli forti , coftanti , e rifoluti a perdere la roba , la libertà, e la vita, pluttoffoche voltare le fpalle a Dio, e restar privi della sua grazia. Abbiamo ancora tra le Opere del Santo quelto fuo feritto col titolo di Efortazione al Martirio , diffinto in dodici capitoli, la cui lettura può effere di grande ntilità ad ogni Criftiano , per confervarfi fedele a Dio io mezzo alle tentazioni, e tribolaaioni della presente vita, come allora lo fu al Criftiani dell' Affrica , i quali in gran numero diedero il fangue, e la vita per amore di Gesù Critto, e cooleguirono la gloriosa corona del martirio . Eccone un piccolo Gegio . Non bi-Jogna (dic'egli) fpaventarfi, ne conturbarfi, quando ai fervi di Dio fopravocagono delle preffure, e delle perfecuzioni in quello Mondo , come fe foffe sofa nuova , e inospettata . Conciossachè è itato predetto nelle Scritture , che gli nomini giusti surebbero dal Mondo odiati , e perfeguitati in pin maniero . Lue-Ha è flata la forte di tutti i giulli fin dal principio del Mondo . Lyette perfecuzioni (egli foggionge) fono nn peguo di quelle promeffe, che Iddio ei ha fatte, fono nna prova della nottra fedeltà ver fo Dio, fono una caparra di quegli eterni premi, che il Signore ci ba apparecchiasi in Clebo . Non ei perdiamo di coraggio nelle ingiurie, e nelle pene, che il diavolo fufcita contro di noi per mezzo degli nomini malvazi , perebe quel Dio , che ci protegge , è più forte del diavolo, che ci perfeguita. Egli ei dara la grazia per fopportarle con pazienza, e con merito, e per trionfare di sutte le macchine diaboliche . Ricordiamosi , the fismo flati redenti , e vivificati col fangue di Critto . Crifto per amor nostro ba elesso di ffrire tutti i mali in cambio de' beni, che poteva godere , come padrone di tutte le cofe , con preferire la povertà alle ricchezze, la fervitis alla dominazione, la merte alla vita. Villa dunque ancor noi dobbiamo preferive a Criffa, al fuo amere, e all' offervanta de' fuoi precetti . Con quella delleren-24, che noi ne' noilri mali, che foffrianco per amor fuo , preferramo a una poverta peffeggiera le riesbezge, ele deligie del Paradefo, a una fervità temporale un regno eterno, a una morte momentanea una fempiterna immortalità . Quindi fi può facilmente conoscere, quanto vadano ingannati quei Critiani, i quali vivendo bene, e offervado fediemente i comandamenti di Dio, fi danno acredere di dover effer fenti dalle tribolazioni, e perfeccioni, g odere felicit temporali nella vita prefente. No, dice : Agotino: «Yene fisi promitare quel Eurogeiame non promitte: «Gimo friprometta quello, che I Eusageia non promette. La divina Scrittura; loggiunge il Santo, nonpromettono ai gindi in quetto fecolo, fe non tribolationi, preffere, anguite, delori, a shbon-

danta di tentazioni. A quella convien preparacio, acciochò fopravenano al all'improvvifo, non ci perdiam di coraggio, a non rediamo
vinti, ed abbattuti con irparapile rovina dell'
anime noftre. Ma a quelle brevi, e pafaggere
tribolazioni, conciede il s. Dottore, fa fisma
fopportate con pazienta per amore di Crifto, fa
fuccederà na eterno ripofo, un permio incomprenfibile, e una gioris fisnas fina con Crifto y e
por fisoi Stanti nel besto regno del Paradifo, e

Fine del Mefe di Settembre.



#### OTTOBRE

x. S. Bavone .

2. S. Tommafo Vefcovo .

3. S. Maffiniano Vefcovo e Confeffore . 4. S. Ammone .

5. S. Pambo . . 6. S. Ladovico Beltrando . Nel Martirol, Roma-

no 9. Ottobre . 7. SS. Sergio e Baco Martiri .

8. SS. Daniele, Samuele, Angelo, e Compagni MM.

9. SS. Dionifo , e Compagni Martiri .

11. S. Geraldo \* .

12. B. Scrafino .

13. S. Eduardo . 14. S. Calillo Papa e Martire . S. Gaudenzio Ve-

food e Martire

15. S. Brunone Apollolo della Proffia e Martire . 16. S. Gallo Abate .

S. BAVONE.
Secolo VII.

Il Mabillon nel secolo II. degli Asti de Santi Benedettini riporta la Vita di s. Bavone, serstta aa un autore anonimo, chi etcred quafi contemporane o. Un'altra Vita del medesimo Santo scritta da Teodorico Abate di s. Trudone nel secolo XII. si trova presso il Sario sotto questo giorno.

L nome, e il culto di a Bavone, di cni fi fa oggi memoria nel Martirologio Romano, è celebre nelle Fiandre, cofpecialmente in Gant , dov'è venerato come il principale protettore di quella città . Egli nacque in una Terra del Brabante verso la fine del setto secolo d'una famiglia illnitre e facoltofa, ma ebbe la difgrazla-di effer educato con poca cura e diligenza; onde non avendo chi tenelle in freno la fua età giovanile , fi lasciò trasportare dal bollore delle paffioni a molti difordini, e a vergognofe diffolntezze. Nè a queste pole fine il matrimonio, che egli contrasse con una dama nobiliffima ; effendo pur troppo vero, che se manca il timor di Dio, il matrimonio è un debole ritegno alle afrenate concupifcenze . Continuò Bavone per molti anni la fua maia vita, finchè essendo già morta la sua consorte, piacque al Signore di gettare fopra di lui nno fguardo della fuz infinita mifericordia, e non folo di convertirlo a via di fainte, ma di formarne un gran Santo, ed un esemplare perfetto di penitenza. L'iftrumento , di cni fi fervì la divina grazia , per operare questo prodigio della sua onnipotenza, fu la predicazione di s. Amando uomo apostolico, e Vescovo di Mastrich, il quale nel settimo fecolo spargeva con gran fervore il seme della parola di Dio ne' pach delle Fiandre , Predican-Sec. Race. T. 11.

17. S. Antitude Vergine \* .

18. S. Giuliano Saba . 19. S. Fredefvinda Vergine .

Martir. Rom. 22. Ottobre . 22. S. Maria Salome .

23. S. Ignazio Patriarca .

24. S. Procio Patriarca . 25. S. Giovanni di Capiffrano . Martir. Rom. 27.

Ottobre . 26. S. Farone Velcovo .

27. S. Fara Vergine .

28. SS. Fedele , e Ferruzio Marsiri . 29. B. Beatrice Vergine .

30. S. Volfango Vefcovo. Martir. Rom. 31. Ottobre. 31. SS. Martiri della decima perfecuzione de Gentili fotto gl'Imperatori Diocleziano, e Maffiniano.

do il Santo nella città di Gant, rimafe Bavone al commofio e penetrato dilla verità della Fede, che aveva afcoltate, e al atterrito dalla confiderazione dello fato infelle dell' anima fina di rifoltà di cambiar coftume, e d'abbracciar.

l'unica tavola, che gli reflava dopo il natore gio, che reporte r

2. Andò pertanto a gettarfi a' pledi del fanto Vescovo, e tutto bagnato di lagrime gli sece nna fincera ed umile confessione de suoi peccati, e lo pregò a prenderfi cura dell'anima fua, e additargli la via, che doveva tenere nel nuovo genere di vita, ch' era risoluto d'intraprendere, per foddisfare alla divina giuftizia . Sant' Amando l'accolfe benignamente, l'incoraggiò nelle bnone rifoluzioni, che il Signore gli aveva ifpirate, e gli diede quegli avvifi, che allora credè convenienti al ino bisogno . Riguardate , gli diffe , la prefente vita, e tutte le cofe del Mondo, come un vapore , che in un momento fparifee , e i piacerà della carne, come lacci del diavolo, che vanno a terminare in eterne amarezze. Rivellitevi dell' atmi della giuffizia, e della corazza della Fede: amate i digiuni , frequentate l' orazione e le vigilie : flate vigilante fopra di voi fleffo, per ischivare le tentazioni del demonto . Ciò che abbatte , e indebolifice la carne, fortifica lo fpirito, e lo rende fecondo di frutti fpirituali . Non v' è uomo più coraggiofo di colui , che vince fe medefimo , e fostomette l'inimico del genere umano ; ficcome non v'è più vile , e codardo di chi fi lafcia vincere dai diletti della carne, e dalle sue fregolate passoni . La vigi-lanza adunque , l'austerità della vita , la earità verfo i voffri profimi, il difprezzo del Mondo, la mortificazione, e l'orazione fieno in avvenire gli efercirj, a cui v'applichiate, per guarire le piaghe dell'anima voffra .

3. Alcoltò Bavone con docilità gli avvifi del G g a, Ve-

e. Vescovo, e ne profittò talmente, che trovandofi libero da ogn' impegno del Mondo, giacchè nna fola figliuola, che aveva, fi era confacrata a Dio, vendè tutte le sue possessioni, e ne diftribuì il prezzo si poveri , e s' lnoghi pii ; rinanzio ad ogni commercio col fecolo; e abbracciò nn genere di vita molto suftera , e penitente . Sul principio egli accompagnava s. Amando ne' diversi inoghi, dov'egli si portava a predicare ia parola di Dio, a fine di vieniù profittarne, e confermarfi maggiormente nella pratica di quell' evangeliche verita, che ascoltava dalla sua bocca. Dipol avendo ricevuta dal fanto Vescovo la tonfura monaftica, che in quei tempi chiamavafi ancora clericale, fece un pellegrinaggio di divozione , vifitando alcuni più celebri monafteri, e romitori de' Solitari, chiamati ancora Rinchiufi, per animarfi co' loro efempi alla penitenza, e per raccomandarfi alle loro orazioni. Nel suo risorno a Gant andò a retirarsi in una felva vicina, e avendovi trovato un albero di faggio annolo, che aveva nel ceppo una spaziosa concavità, vi fi ricoverò dentro, e vi paísò qualche tempo ; finchè vedendofi difturbato dalle vifite di coloro, che dalla città venivano a trovarlo , se ne partì segretamente di notte tempo, e a' intanò in una foresta, dove sotto una capanna fatta di rami d'alberi visse nascoso a tutti, e menovvi una vita al fommo aspra, e penitente, cibandofi de' frutti falvatici, che trovava in quella foresta, e bevendo dell'acqua d'un rivolo, che per effa scorreva. Ma finalmente effendofi scoperto questo suo nascondiglio, e concorrendovi della gente, per profittare de' fuoi esempj, e delle sue iftruzioni , egli risolvè di ritornariene a Gant, e fillare la fna dimora nei monastero, che in quella città aveva fondato s. Amando , del qual monaftero era Abate un fant' uomo, chiamato Floreberto .

4. Nel ritorno, che il Sento fece in queff'occasione a Gant , probabilmente avvenne ciò , che tacconta l' Autore della fua Vita nella feguente maniera . S' incontrò a caso Bavone in un uomo, che molti anni prima era flato suo schiavo, e che per mancanze da lui commelle fattolo battere, e legare, lo aveva venduto, quali che fofle ftato un giumento. A questa vitta ricordandoli della crudeltà da fe ufata contro quell' nomo , ando a gettarfi a' fuol piedi, e a chiedergli con molte lagrime umilmente perdono de mali trattamenti, che gli aveva fatti, quando lo teneva al fuo fervizio. Poi con molta iffanza lo prego a tofargli il capo , come fi coftumava fare agli fchiavi , a legarlo con una fune , e così legato come un malfattore , firafcinarlo pubblicamente alle carceri della città. Quell' nomo rimale confulo, e attonito a tanta umiltà del Santo, e relifte quanto pote a tale fus ittanza...; ma vinto alla fine dalle fue replicate 'preghiere , vi condescese; e così Bavone già sì illustre, e rifpettato nel Mondo, volle, come nno schiavo vile e fcellerato, effer rinchiufo in un' ofenra priione, e ivi patire quelle pene, che fi facevano foffrire ai malfattori, non mangiando fe non no poco di pane d'orzo, nè bevendo se non una scarsa misura d'acqua, e dormendo sulla nuda terra. Quattro meli egli dimoro in quella specie d'ergaftolo, finchè l'Abate Floreberto lo perfnate ad ufcirne, e ritornarfene al fno monattero , polchè abbastanza si era umiliato avanti Dio, e avanti gli uomini, e aveva foddisfatto alle colpe commelle .

s, Ritornato Bavone nel monaftero, lo spirito di penitenza, di cui era ripieno, io mosse e supplicare l'Abate, e i monaci di esso a contentarfi, che in un fito appartato dentro il recinto del medefimo monattero gli fosfe fabbricata una cella angustissima , nella quale separato affatto dall' umano commercio, potesse prose-guire la sua penitenza, e finirvi i suoi giorni nelle pratiche d'ogni forta d'autterità ; e così fempre più purgare i fuoi peccati, e ottenere milericordia dal Signore. Conoscendo l' Abate Floreberto, ch' egli era da Dio ispirato in modo particolare a condurre un tal genere di vita ftraordinaria, e fuori delle regole compal, vi acconfenti; onde Bavone visse il rimanente de'inoi giorni rinchiuso in quel nuovo ergastolo, e in esso compi la carriera della sua rigorosissima penitenza . Poco prima che spiratfe , fu dal Signore favorito d' una vifita degli Angioli, i quali le invitarono a volariene in loro compagnia al Gieio, e molti furono i miracoli, co quali Iddio taffifico agli uomini la fantità del fuo fervo fedele . Accadde la fna besta morte nel di primo d'Ottobre circa l'anno 697.

La parola di Dio ascoltata con docilirà , come fi è veduto, fu il meszo, per cui a Bavone ricevà i lumi di Dio, per conescere lo stato infelice dell'anima fua, e la grazia di convertirfa a via di falute , e di giungere poi ad una eminente fantità. Di fatto la parole di Dio, dice l' Apotolo 1, è viva, efficace, e più penetrante d'una fin-da affiata a due tagli; ed è l'itromento, di cui la divina Provvidenza fi è fervita, e tuttavia fi ferve, per convertire le anime dallo ffato funesto della morte del peccato alla vita della prazia. per illuminare le loro tenebre, e per fantificarle . Adunque chi trascura di udire la parola di Dio, o di leggerla in buoni libri fpirituali, fi priva da fe medefimo del mezao più potente, forfe l'unico della fua fainte, e in un certo modo chinde la porta alla grazia di Dio, fenza la quale va a perire eternamente. Ma perchè la parola di Dio operi quegli effetti, che operò in questo Santo, e in altri innumerabili, bifogna riceverla con docilità , com' egli fece : Cum monfuetudise, dice l'Apottolo a Giacomo a, fufcipite infium verbum , quod potell falvere animas veffras . Oud'è, che nell' Evangelio 3 Gesù Crifto la paragona a un feme, il quale fe cade in una terra buons , produce un frutto abbondante o di trenta, o di feffanta, o di cento per uno . Ma fe cade in una terra cattiva, e mal disposta, non rende verun frutto, ma rimane fterile, ed iuntile. Il che altro non vuol dire, fenonchè dalla buoua . o cattiva disposizione di chi ascolta la parola di Dio procede in gran parte , ch' ella o fruttifichi , o no . Procuriamo pertanto di ascoltaria con attenzione, e con un fincero defiderio di cavarne frutto; e preghiamo umilmente il Signore, che fi degni colla voce interiore della fua grazia parlare alle orecchie del nostro cuore, nel rempo steffo , che ci fa udire la fua voce efterna, o per bocca de suoi ministri, o in altra maniera, acciocchè ne caviamo quel frutro, ch' è necessario per l'e-terna salute delle anime nostre.

#### 2. Ottobre

### S. TOMMASO VESCOVO.

La sua Vita sedelmente seritta da un autore anonimo si riporta dal Surio sotto questo giorno s. d'Ottobre .

N Acque Tommafo in Inghilterra di nobili genitori circa l'auno 2218., e fino dalla puerizia diede fagni manifesti di quella innocen-24, e fantità, alla quale poi giunfe col crefcere degli anni. Perocchè sebbene fosse nato in una cala nobile, e ricca, abborrendo le delizie, e gl'inutili trattenimenti, menava vita feria, di-vota, ed applicata allo studio, e agli efercizi fpirituali convenienti alla sua età. Subito che ne fu capace, prese il costume di recitare ogni gioruo le ore canoniche, e di affittere al fagrofauto fagrifizio della Meffa, ch'è il fonte primario, da cui derivano in noi le grazie divine, specialmente allorchè frequentemente, e colle debite difpolizioni si partecipa di quell'offia falutare, che vi fi offre , com'è molto verifimile , che faceffe il giovanetto Tommafo. Dopo avere studiate le belle lettere nella città di Oxford , si portò a Parigi, per apprendere la filosofia in quella celebre Università, e fu tale il profitto, che in essa fece , che ne fu creato maeftro . Ma ciò che plù importa, fi confervo esente da ogni disordine, e schivò quegli scogli , ne quali pur troppo la gioventù incauta fuol miferamente nrtare con rovius dell'anima propris . L'amor di Dio , che regnava nel fuo cuore, e il fine retto di dar gloria a lui folo in tutte le cose, erano lo scopounico de' suoi studi, e delle sue operazioni; eperciò nel tempo flesso, che si avanzava nella cognizione delle scienze umane, faceva ancora nu vi progreffi nella pietà criftiana. Compiuti i fuoi ftudj di filosofia in Parigi , fece ritorno a Oxford, dove fi applico con grande attenzione allo fiudio delle leggi, a in breve tempo meritò d'effer eletro Cancelliere di quella Università; nella qual carica fi portò cou tanta fedeltà, e rendè così palefe la fua eccellente dottrina, che dal Re Enrico III. fu nell'anno 1365, chiamato alla corte, e follevato al grado di gran Cancelliere del<sup>3</sup>

Regno d' Inghilterra .

2. Collocato Tommafo in questo sublime pofto, a cui era annella la suprema amministrazione della giuffizia, e la dittribuzione delle grazie', che si facevano dal Re a' suol sudditi, l'efercito con si grande integrità, che si conciliò l'amore, e la fiima universale di ogni grado di persone. Il favore, e le raccomandazioni de' grandi e potenti presto di lui nulla valevano, e nessura forza avevano fopra l' animo fuo i rifpetti umani . A tutti amminifirava un' incorrotta giuftizia, e il folo merito era quello , ch'egli riguardava , e proponeva al Re nel conferire le cariche. I poveri, le vedove, e le sitre persone prive d'ogni umano foccorfo , le quali per ordinario rimangono oppresse dalla potenza de' loro avversarj , trovavano in iui un padre , e un difenfore de' loro dirirti'; e se mostrava qualche parzialità verso d'alcuno , a queste sole era rifervata , fenza pregiudizio però della giuftizia , la... quale ben sapeva dover essere indifferente ver-so d'ognuno, ne doversi piegare la bilancia più ad una parte , che all' altra , ma mantenerfi uguale verío di tutti, confiderando il folo pefo delle ragioni , e non la qualità delle persone . In fomma era Tommafo un ministro cristiano , fedele a Dio, e al Principe, ed immune da ogni taccia : e nel tempo stesso che adempieva con esattesza gli uffizj della fua carlca, non lafciava di foddisfare con diligenza ai doveri della pietà, impiegando ogni giorno il tempo conveniente nell' orazione , nella lettura de' libri fanti , e negli efercizi spirituali, e facendo abbondanti llmoline, a fine d'implorare fopra di fe il divino ziuto, di cui conofceva avere tanto maggior bifogno, quanti più erano i pericoli, ai quali era espotto nell' esercizio difficile della sua carica .

3. Rileva fopra tutto l' Autor della Vita del Santo la fua purità , che confervo fempre illibata, benchè egli vivere in mezzo al Mondo, e foffe obbligato a trattare con ogni forta di perfone. I mezzi, che adoprò per mauteuerfi puro e casto di animo, e di corpo, furono primieramente una continua mortificazione de' fuoi fentimenti, e della fuz carne, offervando una particolare fobrietà , e temperanza sì nel cibo , che nella bevanda, e facendo molti digiuni: portava fulla nuda carne un cilizio, e fuggiva ogni forta di delizie, e di spaffi mondani . Era pol nemico dell'ozlo, che suol effere la forgente ordinaria degl' impuri penfieri , stando fempre occupato o negli affari del fuo impiego, o ne fuoi spirituali efercizi, e specialmente nell'orazione , ben fapendo effere la continenza un dono di Dio, a

cui si dec chiedere con grande istanza , e con inceffenti preghiere . Aveva ancora un grande abborrimento al vizio della mormorazione, onde dalla fua bocca non ufc) mai parola, che poteffe recare pregiudizio a veruno; e per quanto poteva, impediva, che altri mormoraffero in fus prefenza . În tutti i fuoi discorsi , e iu tutte le fue azioni compariva una fingolar modettia , ed umiltà, la quale effendo profondamente radicata nel suo cuore compariva all' efterno fenza la minizna affettazione ; e quefta virtù fopra l'altre era quella, che gli conciliava l'affetto, e la ftima di coloro, che seco trattavano - Finalmente in tutto il tempo ch'esercitò la carica di gran Cancelliere, fi guardo fempre di ricevere regali da qualunque perfona, e fotto qualunque pretefto; onde ognono era perfualo, che per ottenere... grazie, e favori de Tommafo, non v'era altro

anezzo, che quello della giuttizia, e del merito. 4. Effendo nell' sono 1272. paffato all'altra vitz il Re Eurico, Tommafo che aveva il cuore diffaccato dalle umane grandezze, e cha le riguardava per un mero nulle, quali in verità fo-no, fi affento dalla Corte, e li ritirò a menare vita privata nellz città di Oxford ; e a fine dl ftringerfi più con Dio, a viver lontano dagl' imbarazzi secolareschi , abbracciò lo stato ecclefizftico . Di li in poi le sue occopazioni altro non erano, che lo fludio della fagra teologia, la meditazione delle divina Scrittore, l'orazione, e l'esercizio di ogni sorta di opere buone. Tutte le volte che egli fi accostava al sagro altare ad offerire l'incruento Szerifizio, era tale la fua divozione, e compunzione, che gli ufcivano dagli occhi copiose lagrime, il che recava a tutti gli affanti fomma edificazione. Mentre il Servo di Dio così attendeva a fantificarfi in quefto ftato, e a preparara l'anima fua a comparire pura, e monda al divino tribunale, gli convenue foggettarfi a nuove fatiche, e intraprendere un nuovo pefantiffimo carico, qual è quello del Vescovato . Perocche effeodo vacata nall'anno 1274. lz Chiefa della città di Ereford, fu dal Clero, e dal popolo eletto d'unanisna confenso per loro paftore. Collocato adunque s. Tommafo ful candelliere di fauta Chiefa qual fiaccola luminofa, maggiormente risplenderono quelle infigni virtù , di cui il Signore l'aveva arricchito . Noi non poffiamo riferire le azioni particolari, che il Santo efercitò nel tempo del fuo governo epifcopale; poiche l' Aotore della fua Vita fi è contentato folamente di farci fapere in generale, cha is fus umiltà divenne più profonds, la fus carità più ardenta, la fua penitenza, e mortificazione più rigorofa; ch'egli era il padre de' poveri, e il tutore delle vedove, e degli orfani i. e che in tutta le cole fi porto da vigilantifiimo Paftore .

(1) Alvi perè credono , che il Santo prima ancora della morte del Re Enrico fi alfontantafe dalla corte , e dimettefe

5. Non mancarono al fanto Vescovo de' travagli , e delle contraddizioni , che gli convenne foffrire per la difefa de' diritti della fua Chiefa contro varia persone potenti, le quali trovarono una favorevole protezione presto l'Arcivescovo di Cantorberi, Primate del regno d'Inghilterra . Dopochè egli ebbe tentati inutilmente tutti que' mezzi, che giudicava i più adattati al fuo intento, credè di dover ricorrere alla fuprema autorità della Sede Apottolica ; e però benchè avan. zato negli anni intraprefe il viaggio di Roma. dove con fommo onore fu accolto dal Pontefice Martino IV. Avendo esposte le sue ragioni al Pontefice, ad otteooto ciò che bramava, attefa la gieffizia della fua caufa, fe ne part) da Roma. per far ritorno alla fua Chiefa di Ereford ; ma giunto a Moote Fiascone distante da Roma circa cinquanta miglia, fu forpreso da nos grave infermità, la quale io pochi giorni pofe termine alla fua vita nell' anno 1282., ovvero fecondo altri nell'anno 1287., e verifimilmente nel di a. di Ottobre, in cui se ne sa commemorazione nel Martirologio Romano . Le sue sagre ossa furono dipoi trasportate da Monte Fiascone in Inghilterra; ed è fama, che nell'incontro, che ad effe fece con gran divozione il clero, e il popolo di Ereford, fi trovaffe presente on certo Conte Gilberto, il quale vivente il Santo era flato nno de' più foriofi (uoi avverfarj , e al fuo comparire cominciaffero a ftillare vivo fangue, che bagno la caffa, dove fizvano riposte. Al qual miracolo resto il Conte talmente compunto, che immantineote reftituì alla Chiefa di Ereford tutto clò. che le aveva usurpato . Molti altri miracoli ancora operò il Signore per mezzo di quelle reliquie, onde trent'anni incirca dopo la fua morte fu il fuo nome dal Papa Giovanni XXII. afcritto nel catalogo de' Santi .

Nel leggere la Vita di quetto, e di altri Santi, i quali in tutto il corfo del vivere loro fu quetta Terra , a in totte le loro azioni hanno moftrata una grande innocenza di coftumi ; e una virtà fingolare, nou fi può far a meno di non provare qualche commozione, e un particolar affetto e alle loro persone, e alla loro virtù. La virtù, diceva un grao Filosofo, qual fu Platone, ha in fe medefima una tale bellezza, ed attrattiva, che aforza gli animi altrui ad amarla; ed intanto gli uomini comunemente non l'abbracciano, e non la feguono, perchè fono preoccupati dalle loro fregolate paffioni . Se queste fi mortificaffero , e fi badaffe onicamente alla retta ragione , ognuno feguirebbe li partito della virtà . Così la discorreva un Gentile privo del lume della Fede . Ora quanto più on Criffiano , ch'è figliuolo della luce , come dice l'Apostolo 1 , e che dotato del lume della Fede fa , e conofce , che la fola virtù reude le anima cara, ed ac-

la carica di gran Cancelliere ,

cette a Dio, degne del foo amore, e meritevoli di eterna vita, dovrebbe allontanarfi dal vizio, ed abbracciare la virtù? I Santi d'ogni flato, e condizione, e specialmente quelli, che in mezzo al Mondo, inenarono come s. Tommalo, una vita innocente, e virtuofa, fono quei modelli, che il Sigoore propone alla noftra imitazione . Noi li chiamismo giustamente beati, e come tali li veneriamo; e perchè dunque, febbene viviamo in mezzo a on Mondo corrotto, non ci rifolviamo d'imitarli? Perchè ci lasciamo miseramente strafcinare al vizio dalle noftre ree paffioni , e dal torrente del mai costome , che regna nel Mondo? Perchè non ricorriamo al Signore con nmiltà, e con fervore, com'effi fecero, acciocchè ci affista colla sua potente grazia, per camminare co-stantemente nella via retta de suoi fanti comandamenti, e nell'efercizio delle virtà cristiane, per giungere al beatifiimo termine dell' eterna felicità, alla quale effi fono giunti?

#### 3. Ottobre .

### S. Massimiano Vescovo e Confessore. Secolo V.

I patimenti di quello s. Vescovo, sono riseriti da s. Agostino nell Epsitola indirizzata al Conte Bonisazio, la 184, num. 17., e 18 dell'altima edizione, e nel libro terpo contro Cresconio nel tom. 9. della sella edizione.

D Opochè il gran Coffactino ebbe reflitoita la pace alla Chiefa in totto l' Imperio Romano, ed ebbero fine le persecusioni de Pagani contro la Religione Cristiana, l' Affrica fu sconvolta, e messa sossopra dalla sazione degli cretici, e scismatici Donatitti, i quali in più, e varie maniere perfeguitavano i Cattolici, e in molte città dell' Affrica medelima commifero degli orrendi eccessi, specialmente per mezzo de' loro Circoncellioni , ch' erano troppe di gente del loro partito fanatica-, furiofa , e difperata , e. ginnie il loro furore fino a gettare ai cani l' Eucariftia , che fi confervava nelle chiefe de Cattolici, dopo averle faccheggiate, e averne spezzati gli altari. Ma non lascio Iddio impunito l'orribile facrilegio . Gli fteffi cani , divenuti tofto rabbiofi, fi avventarono contro i loro padroni, come le fati fossero persone ignote, e ladroni, e lacerandoli co' loro denti , fecero del corpo di Crifto così profanato la dovota vendetta . Così pure avendo quegli empj gettato dall'alto di una fi-neftra un'ampolla del facro crifma, la mano di un Aogelo miracolofamente la fostenne, onde fana, ed illesa venne a posar tra le pietre . Dorò questa persecuzione più d'nn secolo , e mol-. tiffimi farono i Cattolici , particolarmente del clero , che da cottoro foffrirono ogni forta di emali trattamenti, e furono eziandio non di rado o mutilati, o barbaramente trucidati, e così riportarono la gloria o del martirio, o dellaconfellom per la difefa della cattolica verili. Del mamero di quetti benti Confellori fies. Maffiniano, del quale fi fi oggi oncrevole commemorasione ad Martirologio Romano. Era Maffiniano Vefcovo di Bagai, nobile città della Namidia, e veggia quale ficheli con ona fingolare pieta, e viggianza, quando circa l'anno qay, gli convenno foffire per parte del Domattiri i pià crudelli tappiti, che si postrono immagianze, natia monte poro non consolato, più che tagli era in quel tempo Vefcovo d'appona cirtà della festa provincia della Numidia.

2. Aveva Maffimiano in giudizio contradittorio ottenuto, che fosse restituito alla sua Chiesa il possesso d' una basilica, situata in nn luogo della sua diocesi, detto Calvia, che i Donatitti avevano con violenza uforpata. Irritati coftoro per tal motivo, e fremendo di rabbia, e di furo-re affalirono il fanto Vescovo, mentre stava all' altare celebrando i divini mifteri nella medefima bafilica, rovescisrono sopra di lui la sagra mensa ch' era di legno, e fattala in peazi, cominciarono a percuoterio co' medelimi pezzi di legno, e con baftoni al fieramente, che del suo sangua ne rettò asperso il pavimeoto, senza che egli saceffe alcnna refiftenza, mail tutto foffrendo come nn mansueto agnello . Uno di quei furiosi gli diede un colpo con un pugnale uel batfo ventre, dalla qual ferita fcaturiva il fangue in sì gran copla , che in breve ora egli ne farebbe morto, fe la divina Provvidenza non aveff disposto , che la stessa crudeltà de' suoi nemici gli falvasse la vita. Conciossiachè esseodo caduto boccone, coloro fi diedero a ftrascinarlo per terra, onde strifciando la parte offesa sul pavimen-to, la polvere di esso sece sulla ferita comun impiattro, che arretto il corfo del fangoe . E così quei furibondi affaffini lasciarono il saoto Vescovo mezzo morto, e se n'andarono,

3. Intanto accorfero molti Cattolici in ajuto del faoto Prelato, e trovatolo così malconcio, lo presero con riverenza sopra di se, per trasportarlo in altro lnogo, e farlo medicare, cantando inni, e falmi ad alta voce . Questa specie di trionfo riaccese lo sdegno di quei ribaldi Donatifti, I quali tornati all'affalto, inveftirono i Cattolici con tanta furia, che tolfero loro dalle mani il fanto Vescovo, non potendo esti resistere al maggior numero, e all'impeto, con cui fi gettarono loro addoffo come cani rabbiofi . Impadronitifi adunque dell'Uomo di Dio mezzo morto, gli fecero nuovi, e più atroci firapazzi ; dipoi fopravvenuta la notte, lo portarono sopra un' alta torre, e lo gettarono abbasso; ma Iddio volle che sopravvivelle, e poteffe rendere testimonianza in persona delle iniquità , e scelleraggini de' Donatiti . Imperocche egli cadde fopra un letamajo, che ttava a' piedi della torre, fenza ricevere nocumento dalla caduta, e mentre ivi giaceve fants moto , e fants fanto , venue a pafer di lu mo porer mono , i qualta riconoficiotolo, chimò la fus moglie in ajuto, e ambdue lo portremo di aporgia celo, musfi de due lo portremo di aporgia celo, musfi de qualtagno, confegnadolo si Cattolici. Questi intatti effendo e rendul intefi, lo trasfericon fegretamente il un'eltra abitezione più comoda, a di prefeto talcar delle fee piaghe, che quantunque il cisio parafie dilperato , contettocio Veferov ricupper la finto.

4. Si fperfe ben preftu per tutta i' Affrice , s enche oltre mare la fama dell' atroce misfatto e che il Vescovo Massimiano ere stato ucclio da perfidi Donatifti , e da per tutto fu udita tal nuova con indignazione, e dolore . Allorche dunque s. Meffimiano comperve in pubblico, fu rlguardato come un morto rifuscitato prodigiosameute e nuova vita ; e di fatto le tante , e graviffime cicatrici, che apparivano ancur freiche quali in ogui membro del fuo corpo, fecero dire a tutti, che non fenza ragione s' ere per ogni parte divulgate le fua morte ; e mirandolo in quello ftato , non fapevenu capire , come aveffe potuto suprevvivere e tanti mali. Credè il santo Vescovo di doversi portare in Italia, come... fece , e prefentarfi all'Imperatore Onorio , non già per chiedergli giuftizie contro I fuoi nemici, che l'eveveno sì barbaramente oltraggiato, nè per vendicarfi di loro, ma per implorare le fua protezione, e mettere in ficuro nell'avvenire da fimili infulti la fue perfona, la fua Chiefa, e ie altre Chiefe dell' Affrice , ch' erano continuamente jufeftate dalla fierezze degli scismatici Donatifti, e de loro furibundi Circoncellioni . La quai cofa fe egli avesse reascurata, non solo la fua pezienze non farebbe flata iodevole, dice s. Agostino, ma piuttosto colpevole, e degne di biafimo le fua negligenza. Del che ,fogglunge a. Agostino, ci diede l'esempio l'Apostolo, allorche appello e Cefare , quantunque fi trattaffe d'un Imperetore pagano, a fine d'impedire le ingiuftizie, e le violenze, che fi macchinavano contro di lui da' perfidi Giudei . Non fi fa quanto tempo Maffimieno fopravviveffe, ma probabilmente pochi auni dopo fe ne passo alla patria celefte, poiche non fi fa di lul menzione nella famola conferenza, che nell' anno 411. fi tenne in Cartagine tre i Vescovi cattolici dell' Affrica . e quei del partito scifmatico de' Donetifti .

Noi intento dalla condotta che tenne quefo fanto Vefcovo nel ricorfo de lni fetto all' imperatore, e dalla rifeffione che fopre di effo fa a Agottino, impariemo che fi pno lecitemente ricorrere alle pubbliche potetà, e si magittrati, per effere diffe, per putetti, mediante la foro autorità, che hauno da Dio ricevuta, dagi'infult, e dalla violenza degli uomini gerrefi, o

e scellerati, e anche per ottenere la riparazione dl quei danni, e pregiudizi veri, e reali, che fi sossero patiti; e molto più conviene sar ciò quaudo fi trastasse del pubblico interesse, come avvenne nel fatto di s. Maffimianu : Puori di quefti, e fimili cafi, ricordiemoci fempre del precetto del nostro divin Salvatore, di perdonere di cuore le ingiurie, di foffrire con pazienza gli oltraggi , di reudere bene per male , e di pregare per quelli , che ci perfegultano , e ci calunniano 2. Ora con questo spirito di mansuetudine, e di carità, raccomandato da Gesà Crifto a' fuoi feguaci, e tanto proprio de' veri Cristiani, come può effere compatibile quella durezze , che alcuni heuno, di negare le pace el suo offensore, o di chiedere al giudici il gaftigo, non per eltro motivo, fe nou che, come effi dicono, per dar luogo alla giuttizia, ch' efige le punizione de' delinquenti? Oh quanto è facile, che fotto il pretesto di zelo della giustizie fi mescheri le paffione delle venderra! A fine pertauto di fchivare nno scoglio sì pericoloso alle anime nostre, non vi è cola migliore, quento quella di aftenerfi de fimili iftanze, e di rimettere nou folo le ingiurie, e gli effronti internamente col cuore, ma dimoftrerlu exiandio efteruamente colle opere, dandu a' noftri avversarj tutti i segni postibili di fincera amicizia, e riconciliazione, poichè in tal maniere fiamo ficuri d'incontrare il piacimento del nostro padre celeste, e di essere da lui riconosciuti per suoi veri figliuoli, com'egli medelimo fe ne protetta iu s. Matteo 1, e lu coufegueuza d' ottenere come reli , l' eterne eredità del Peredifo.

#### 4. Ottobre.

S. AMMONE.

Presso il Tillemont nel tomo settimo delle Memorie sopra la Steria Ecclesafica si propa raccolto tuto ciò, che di questo estebre Sento hanno lestatto seritto s. Atacasio nella Vita di z. Antonio, Ressono, Palladio, e altri antichi autori.

Na Aque a. Ammone in Egitto circe l'an. 260. da nabili, je ricchi genitori, i quelli venuti a morte, allorchè ggli ere encor fancilio) commifero la cera della fise descione et alun fou sio, che l'allarò con molta diligenze i ondeconfero l'ainoccenta, che a vera riccretta nal me della criditana Religione, che rifolte di me me della criditana Religione, che rifolte di me me della criditana Religione, che rifolte di me di la criditana Religione, che rifolte di me di la criditana Religione, che rifolte di me di la criditana Religione, che rifolte di me di sun vita cella fautificazione dell'anime fun. Gio però unan tri il dedetto fono in formato da fiosi fentimenti, tratto per lui, e concluie generale fautificatione della presenta del periori della consistenza del periori della consistenza della consistenza del periori della consistenza della consiste

direli ; ficche ferono con folennità celebrate le nozze, effendo egli in età di 22. anoi. Ma poichè Ammone fi trovò a folo colla fua sposa, con tal efficacia ed energia le parlo de' pregi, e de' vantaggi fiella vergioità, leggendole a queft' effesto cio che ne dice Gesà Crifto oel Vangelo, e l'Apostolo s. Paolo nell'epistola prima ai Corintj , che la persuase ad ahbracciare questa eccellente evangelica viriù , e a vivere infierne come fratello, e forella. Uniti adunque di spirito attelero ad efercitarsi nelle opere buoce in ona perfetta pace, e coocordia tra loro. Ammone avendo un orto grande annesso alla foa casa, vi coltivava di gioroo le piaote di halfamo, che richiedono uos gran cura e fatica, e la fua conforte attendeva si lavori, e alle faccende domeftiche, e la maggior parte della notte la paffavano in orazione, e in recitare infieme de' Salmi . Coai vissero per lo spazio di diciotto anni, finchè essendo passato all' altra vita il sopraddetto zio di Ammone, rifolverono di fepararti l'ono dall' altro , e di coodorre una Vita più mortificata e più

perfetta. 2. Ammone pertanto lasciò la soa benta conforte nella propria cafa, nella quale ella radunò molte vergini, e l'iftrui negli efercizi della pietà criftiana, ed egli se n' sodo alla montagna di Nitria, ch' era on luogo deserto del hasto Egitto, confinante col famoto eremo di Sceti, e quivi intraprese on geoere di vita sommamente auttera, e penitente . Fin allora nessun monaco, o anacoreta aveva abitato in quel deferto, ma ben presto la fama della virtù di Ammone , e de' suoi miracoli, de' quali parleremo in appreño, vi tiro on concorfo grande di perfone, le quali fotto la fua condotta abbracciarono la vita folitaria, e giunfero in progresso di tempo fino al numero di cinque mila ; code quella terra deferta divenne uno de più nobili giardioi di fanta Chiefa, e un paradifo di delizie spirituali, abitato da fauti Anacoreti, tra quali fiorivano le più infigni virtù, come attestano Rufino e Palladio, che fi portarono alla vifita di effo alcooi anni dopo la morte di a. Ammone. Egli per evero in tosta la fua vita nelle pratiche della peoitenza, e di ogni forta di virtù ; e fenza che egli preferiveffe alcuoa regola particolare al fuoi discepoli, il suo efempio era per effi una regola viva, la quale hastava per guidarli nel cammino della perfezione. Era folito ogni anno di andare a fare una visita alla fua conforte, a fine di animarfi (cambievolmeote con fanti discorfi all' efercizio delle più fublimi virtà . e all'acquifto di quella gioria celefte, alla quale ambedue onicamente afpiravano.

 Il Signore fi degno d'illottrare la famitià di Ammooe coll' operazione di moli miracoli, per li quali il fuo nonie divenne affai celebre in tutto l'Egitto, e gionfe anche alla ootizia del grande Antonio. Il quale viveva nel medelimo tempo

nel deserto della Tehaide . Aveva il fant' Ahate , come attefta s. Atanafio nella fua Vita, noa ftima fingolare della virtù di Ammone, e fi portò ancora qualche volta a visitario, non offante la lontananza, e lunghezza del cammino, ch'era di tredici giornate incirca . Il medefimo a. Atanafio riferifce di lui , che dovendo on giorno paffare a nuoto il fiume Lico, ch' è on braccio dei Nilo, affai rapido e profondo, Ammone prego il fuo discepolo Teodoro, ch' era in sua compagnia, ad allontanarsi da lui, per non essere veduto ignudo . Ma nell' atto che stava per ispogliarsi delle vefti per nuotare, su sorpreso da ona grande vergogna di dover vedere se stesso ignudo, il che non aveva mai fatto fin allora, effendo folito dire, che fenza necessità ciò noo conviene a chi ama la purità. Mentre adunque frava così penfoso, e irrefoluto, fi trovò all'improvvifo trasportato di là dai fiume per mano angelica. Poco dopo lo raggiunfe Teodoro, che in altra parte aveva paffato il fiume a nuoto, e vedendo, che il fuo maeftro non era punto hagnato del acqua, gli richiefe in qual modo aveile paffata l'acqua fenza hagnara. Il Santo nulla rispose alla sua interro-gazione, ma cootionaodo Teodoro a pregarlo coo molta iftaora a manifestarglielo, finalmente gli narrò quello che gli era avvenuto, avvertendolo però di non parlarne ad alcuno, finchè ei viveffe , come in fatti Teodoro puntualmente efegul .

4. Stando nn giorno il Santo nella cella, gli fo presentato un giovane, che per un morfo datogli da on cane rabbiolo era divenuto arrabbiato, io maniera che i fuoi genitori glielo conduffero legato con catene . Ad ona tal vifta Ammone diffe ai genitori del giovane , I quali lo fupplicavano a ritanarlo : Perche fiete voi venuti a moleftarmi ? Quello che a me domandate è fopra delle mie forze . Rellituite prima il bue , che voi rubafte alla tal vedova ( che nominò ) , e allora il vofiro figliuolo guarirà . Restarono essi attoniti al sentire che il furto, che avevano commetto in fegreto, era maoifesto all' uomo di Dio : ed avendo promesso di faroe subito la dehita restituzione, come fecero, il loro figlinolo per le orazioni del Santo rimafe perfettamente guarito . Erano foliti di andar a trovare il Saoto due nomini, de' quali volendo egli provare la Fede, diffe loro, che aveva hilogno di una botte, per confervarvi l'acqua, che ferviva per quelli , che venivaco da loi . Effi promifero di portargliela; ma gionti a cafa, uoo di loro diffe al compagno: Se voi volete, portategli pore la hotte come potete, perchè quanto a me non voglio esporre il mio cammello a... morire fotto on fimile pefo. Voi sapete, rispose l'altro , che io non ho se non un giumento , e come questo potrà reggere ad un carico, che vol credete troppo grave per on caminello? Peofateci voi , replico l'altro , e faie come potete ,

perchè lo non voglio pardere il mio cammello. Allora quali lonno sădăto no "marti dei Serro di Dio, caricò la botte fopra il suo giumanto, chi portò con tanta facilità, come te ono fosfa di varun pefo. Arrivato alla cellà del Santo, agli lodo la siua Fedo, e gli diffe: Sappi, che il cammello dei no compagno, che solo solota rispamiato re, è già morto, come in fatti tornando a cafa ritrovò, chi ara avvenuto.

5. Molte altre cole prodigiola operò s. Ammone, le quali non fono giunte alla notizia de' pofteri, poiche quei primi monaci, e anacorati, come dice un antico autore, badavano più a praticare le virtà de' Santi, che a registrara i loro miracoli . Vantidue anni vissa Ammone nella folitudina di Nitria, e giunto al colmo della perfezione, fu dal Signore chiamato a ricavarne l'eterna mercede in Paradiso circa l'anno 340. ai 4. di Ottobre , in cui dalla Chiasa graca sone fa onorevola memoria ne' fuoi più antichi Manologi . S. Antonio , che dimorava , coma fi diffe , tredici giornate da lui lontano nal fuo daferto della Tebaida, vide l'anima fua, che fe ne andava al Cielo, incontrata da un numerofo fluolo d'Angioli , nell'ora fteffa ch'egli spiro , come atteftas, Atanasio nella Vita del medesimo fant' Antonio.

Quando lo spirito di Dio investe nn' anima con gl' influffi copioli della fua grazia, la prima cofa, che d'ordinario le ispira, si è l'abborrire i piacari, a il fuggire le delizie, quantunque lecite, e permesse, come fece s. Ammona, allorchè si trovo, suo malgrado, costituito nello stato conjugale nella maniera, che abbiamo riportato. Ela ragiona fi è, perchè i piacari, benchè non viatati, ammollifcono il cuora, finervano il vigore dello spirito, lo randono pigro, a mai disposto alla pratica della virtù criftiane, a agli afercizi spirituali di divozione. Sono dunque in inganno quai Cristiani, che si lusingano di menare vita spirituale, e divota, nal tampo stasso cha non negano a' loro fanfi tutt' i piaceri, che credono permeffi, e vivono tra le delizie. Sepientia, fi dica in Giob 1, non invenitur in terra fuaviter viventium : La fapienza, che è quanto dire la perfatta divozione, non fi ritrova tra coloro, che menano una vita deliziofa. La mortificazione è tutta propria de fi-gliuoli di Dio, a de feguaci fedali del Salvatora, come infagna l' Apostolo 2; a chi vuol profittare nella virtà, e perfazione criftiana, dee prima d'ogni altra cofa allontanarsi, quanto può, da' piaceri, da' paffatampi, e dalle delizie del facolo. E' bensì varo, che poche perione conjugate fono in litato di aspirare a quella perfetta continan-za, che per grazia speciale di Dio osservò s. Amenone. Ma pure l'Apostolo 3 l'aforta, e la configlia tutte in generale, ad offarvarla almeno qualcha volta, e per qualcha tampo, e di comune confanto, per attendare con maggior fervore all' orazione , a alle cole spirituali ; a la disciplina dalla Chiefa par più facoli foleva loro praferivere una fimile continanza nella Quarefima, e negli altri giorni di digiuno, come giorni deffinati alla penitenza tanto naceffaria ad ogni Criftiano, fecondo l'Evangelio, par arrivare al poffaffo dalla vita eterna. E lo ftaffo anche di prefente dafidara la medatima s. Chiata ( banche a naffino lo comandi afprafiamente ) come apparifce spacialmente da ciò , ch' ella ingiunge al facerdote . che celabra la Mesta alli novelli sposi, di avvertirli cioè ad offarvare la continenza nelle folennità . e ne' giorni di diginno : Moneat cos facerdos ( fono parole dal Meffala Romano) fermone gravi , at tempore jejuniorum , & folemnitatum caffi maneant .

S. Ottobre.
S. P A M B O.
Secolo. IV.

Il Tillemont nel tomo ottavo delle Memorie fopra l'Istoria ecclesiastica riporta quello, che s. Gir olamo, Palladio, e altri antichi autori hanno detto di questo Santo.

S AN Pambo, o Pambone viene da s. Girola-mo, da Palladio, a da altri annovarato tra\* più celebri e fanti Solitari, che fiorirono nal deferto di Nitria dopo s. Ammone, che fu il primo ad abitarvi , come fi ditfa jeri nalla fua Vita . La fua aminaute virtà, illustrata ancora dal Signore col dono da' miracoli, fu ammirata dal grande Antonio, il quale nel suo secolo, cioè nel quarto, ara giustamente riguardato come una stella di prima grandezza, e un modello di perfatta fantità . Effando Pambo ancor giovane, s'indiriazo ad un monaco, par ricevarna qualche docnmanto spirituala. Avendogli letto il monsco quel varietto del Salmo 38. lo diff: flarò attento e vigilante fopra me fleff) , per non peccare colla mia lina gua; egli non volla, che passasse più oltre a leggere il fecondo varfetto, e fa n'audo, dicendo, cha quel folo gli baftava per aliora, e che avrabba cercato di ban impararlo, col matterlo in pratica. Dopo fet mefi il monaco rivide Pambo, e gli dimando, parchè non fossa tornsto da lui : Perche, rispose Pambo, non bo ancora ben imparato a praticare quel documento , che mi defle . Anzi dopo molti anni avendolo un fuo amico richiefto, fa l'avasse finalmente imperato: No, rispofe , non fono ancora venuto a capo d'impararlo , e praticarlo, come porrei. Tale a tanta ara la premura, ch'affo aveva, non di caricare la fua memoria di molti documenti (pirituali, ma bans) di mattere in esecuzione, e sedalmente praticare colla maggior perfezione possibile quelli , che aveva imparati

s. Di

2. Di fatto la fut efattezza nel cuftodire la lingua, e la diligenza, che useva pel regolare le sue parole, era così grande, e giunse a colmo tale di persezione, che si credeva, che in questa virtù egli non avefie l'eguale tra tanti fanti monaci, e anacoreti, che allora popolavano le folitudini dell'Egitto, e che nemmeno il grande Antonio in effa l'uguagliaffe . Quando era interrogato sopre di qualche difficoltà, e sopra quelche paffo della divina Scrittura, rare volte rif-pondeva fubito, ma prendeva tempo, e matureva le sue risposte con una feria considerazione, e con molta orazione , che faceve a Dio ; onde ne seguive , che le sue parole , come piene di fapienza divina, erano ascoltate con rispetto, e ricevute con venerazione, specialmente dopo che essendo stato promosso all'Ordine sacerdotale . doveve ittroire nelle vie delle perfezione i monaci, e folitari , che in gran numero , come fi diffco nella suddetta Vita di a. Ammone, dimoravano in quel deserto delle montagua di Nitria. Fu tale la cautela , ed attenzione , che il Santo usò in tutta la fua vita nel moderare la lingua , e misurare le parole; che trovandosi al punto della morte potè afficurare i fuoi discepoli , ch' egli non aveva rincrescimento , ne rimorso d'aver detta parola alcuna , di cui aveffe a pentirfi , dacche fi era flabilito in quel deferto . Applunfe ancora in tal occasione per loro istruzione, che non aveva lafelato paffar giorno elcuno , fenza far qualche opera manuale; e che non avevamai mangiato altro pane, fe non quello guadagnato colle fue fatiche .

3. Il fauto Abate Pemenio foleva dire di lul , che sopra le altre cose aveva ammirate nella sua condotta tre pratiche efferiori , nelle quali fedelmente, e coftantemente fiefercito in tutta la fuz vita: il fuo continuo digiuno, che offervava in tutti i giorni , non mangiando se non verso sera ; il suo indesesso lavoro delle mani; e il rigorofo filenzio, che non rompeve fe non per una giufte neceffità . Fu Il Santo un giorno interrogato da un mousco, fe era cofa huone il lodere gli altri ; al che rispose : E' cosa molto migliore il tacere . Egli veftive poveriffimemente , ed era follto dire, che il monaco doveva ufare un tal abito , che poteffe lafciarlo fulla fireda , fenza temere, che nessuno lo portasse via . Nel rigore della sua eustera pentienza conservave il Santo un umore allegro, e gioviale, come apperifce dal fatto seguente. Venne un giorno a trovario l'Abete Piorio, uno de' più illustri solltari del deferto, e dopo vari discorsi spirituali si essilero per prender cibo infieme . Piorio aveva a quelt' effetto porteto con se del pane. Del che ftupitofi Pamho, gliene domando il motivo; e Piorio replicò, che ciò aveva fatto per timore di recargli incomodo. Pamho per allora fi tacque. ma dopo qualche tempo indo esso pure a fare una vifita e Piorio, e porto feco del pane inzup-Sec. Race. T. II.

pato nell'acqua; della qual cofa richiedendogti Piorio la ragione: Io l'ho fatto, rispose Pambo, per non recaroi incomodo e molellia alcuna.

4. Audò un giorno da lui un monaco, e gli diffe: Perebe gli fpiriti maligni m'impediscono di far del bene al mio profitmo? Non parlare così ( ril-pole Pamho ), ma di piuttofio, che tu non vuoi ufa-re misericordia, nè sar del bene a' tuoi profitmi. Imperocebe Iddio dice nella Scrittura : Io ni ho data il potere di camminare fopra gli scorpioni, e i ferpenti , e di calpettare tutta la potenza dell'inimico . Perchè non ti fervi di questa podellà, che l'adio ti ba data di metterti fotto i piedi tutti gli spiriti maligni ? Queste misericordie verso il prostimo premeve al grandemente al Santo, che ad un altro monaco, il quale l'aveva pregeto ad infegnargli, che cofa dovesse fare per falversi, dopo molte iftanze , altra rifpofta non gli diede , che quetta : Va', ed efercita la mifericordia verfo di tutti , e farai falvo . E ad un altro monaco , che gli aveva detto : Padre , io fle due giorni di feguito fenza prendere cibo alcuno , e quando lo prendo , non mangio altro cibo , che due piccoli pani . Credete voi , ch' io mi falvere? Il Santo per allora non gli fece alcuna rifposte a proposito, ma dopo alcuni giorni , allorchè il monaco venne a . licenziarli da lui , fi mife a ferivere in terra quefte parole : Pambo digiuna due giorni di feguito : è egli monaco per queito è no . Pambo non maneia fe non due piccoli pani : è egli monneo per questo è no . Pambo fi guadagna il pane colle fue fatiche: è celi monaco per quello ? no . Dipoi rivolto el monaco aggiunie: Ciò che tu fai , è bueno: ma fe tu procuri di non far torto alcuno al tuo proffino , e gli ufi mifericordia , tu farai falvo .

5. Benchè il Santo amasse sopre modo la solitudine ; tuttavia allorchè fi trattò di rendere teftimonienza alle verità , e all' innocenza di fant' "Atanafio , e di disendere la Divinità di Gesti Crifto contro la perfidia degli Ariani , non ebbe niuna difficoltà di andare ad Aleffandrie, e di produra al pubblico, come parimente fece per la fteffa caufa s. Antonio . Mentre per tal occafione ei dimorava in Alessandria , vide un giorno paffare una donna commediante tutta adorna, e imbellettata. A questa vista Pambo fi mise a... piengere, e interrogato da quei ch'ereno in fua compagnia, perchè piangeffe : Piango ( rispose ) la perdizione di quella femmina, e piango, perchè to non bo tanta cura di piacere a Dio, quanta ne ba coffei di piacere ad nomini infami , e diffoluti . Lo aelo, che Santo mostro in Alessandria nel di-fendere gi interessi della Religione combattuta dagli eretici ; gli meritò il gloriofo titolo di Confeffore, poiche to sbandito dall' Egitto, e rilegato per qualche tempo in Diocefarea nella. Palettina , donde poi fe ne tornò alla fua amata folltudine di Nitria .

6. Concluderemo la Vita del Santo eol racconto di eio, ehe avvenne a Melania le vecchia, H h famosamosa dama Romana, di cui si parlò nella prima Reccolta delle Vite de Santi ai 31. di Dicembre . Trovandofi Melania in Aleffandria circa l'anno 366. , e udita la fama dell'eccellente fantità di Pambo, volle andar a trovarlo, per ricevere la fua benedizione. Giunta adonque alla montagna di Nitria, fi prefento avanti l'aomo di Dio , che flava feduto nella fua cella lavorando delle sporte, e gli offerse una borsa di monete d'una riguardevole fomma, pregandolo ad accettare quella piccola parte de' beni, che lddio le aveva dati . Il Santo nel prenderla altro non diffe, fe son quefte perole : Iddio ricompenferà la voltra carità . Dipoi rivolto a un suo discopolo chiamato Origene: Va', gli diffe, e drifribuifci queflo danaro ai poveri della Libia, ma non ne dar nulla a quei dell' Egitto , perchè eff fono abbaflanza provveduri del bifognevole. Melania vedendo, che il Santo non le diceva altra cofa, e non le faceva alcun ringrazlamento per un dono sì confiderabile, crede di daver faggiungere : Sappiate , o Padre , the in quella borfa vi è la tal fomme, Pambo fenza nemmeno alzar gli occhi verso di lei, e continuando Il suo lavoro le rispose : Mia figlia, quel Dio , a eni voi avete fatto quefto prefente, fa bene qual forama contenge . fenzachè voi lo diciate . Se voi evelle fatto e me quello dono, avrelle ragione di dirmene la quantità . Ma colui , che pefa nelle fue bilance le montagne, le forefie, e tutta la Terra , non ha bifogno di fapere il pefo del eotiro argento. Ricordatesi, ch'egli non isulegnò due quattrivelli dalle mani d'una povera vedova. o che preferi la fua efferta a quelle d' oro, e d' argento, che gli vennero fatte da' riechi . Ecco, diffa Melania nel racconto, ch' ella steffa ne fece a Palladio, che lo rapporta nella fua ftoria Lau-Gaca, ecco come to fui riceouta, e ifruita da quel fanto Vecchio . Prima ch' ella partifie , le regalò una sporta lavorata colle sue mani, la quale ella teneva in molto pregio, come una gioja preziofa . Poco dopo, fecondo Palladio, ovvero più probabilmente nell'anno 385., il Santo paísò da quelta vita alla gloria immortale, rendendo dolcemente l'anima a Dio fenza febbre, o altro male, come gli era stato dal Signore rivelato.

Profiction noi jura delle litruzioni, e dagil ciempi di quello banto, e feccialmente procurismo d'imiarra quella premura, ch' egli chese, di intetter in pratica quel bondi documenti, les, di intetter in pratica quel bondi documenti, ben delle saline moltre; pocish, come dice l'Apostoni 2. Pisciono a Dio, e divesgono giudi si fuo colpetto, non quelli, che s'Coltsno folamente la fia divina proto, ma bensi quelli, che la praticano co fini: 'Que adlisere' qu'elli, de la praticano co fini: 'Que adlisere' qu'elli, proto d'aposto de l'aposto de l'aposto delle qu'elli, proto delle protone, le d'aposto et progiorni norti di quelle perfora, le quali, come dice attrove il modestimo Apostolo-9, soo fampre follecite di saper molte cose in materia di spirito, e ansiose di riempiersi la mente di dottrine fublimi , e di concetti raffinati intorno alla virtà, e alla perfesione, ma che poi nelfuna cura fi prendono di venire alla pratica delle virtù più comuni , e più ordinarie , femper difcentes , O numquam ad fcientiam veritetes pervenientet . Sono tali persone, al dire di s. Giacomo Apoftolo 3, fimili a chi rimira fe tteffo in uno specchio (giacchè la parola di Dio è appunto uno specchio , che ci discopre i difetti , e le macchie dell' anima), e poi se ne scorda subito, come se non fi fosse mai specchiato . Procuriamo ancora con ogni fludio di frenare la noftra lingua . come fece il medefimo Santo, e di amare piuttofto un discreto filenzio, che il troppo parlare; concioffiache, (econdo l' infegnamento dello Spirito fanto 4, nelle molte parole rare volte fi fchiva il peccato, e quegli è veramente faggio orudente avanti Iddio , e avanti gli uomini , che sa moderare la sua lingua , e parlar poco: In multiloquio non deerit peccatum, & qui moderetur labia jua , prudentifimus est .

## 6. Ottobre. S. Lodovico Beltrando. Secolo XVI.

La fia Vita feritta in lingua Spagnola da Vintenço Onfitano Ansife Religiofo dell'Ordane de Predictatori, che aveva per lango tampo conversito familiarmente col Santo, fia fiampata in Valenza i anno 1881, e nell'anno medifimo tradotta nell'udioma italiano, e fiampata in Genevo.

Acque Lodovico il prime giorno di Genna-jo dell'anno 1526, in Valenza città della Spaona da Giovanni Luigi Beltrando, o Bertrando Notajo di professione , e da Giovanna Angela Effarca . Fino da fanciullo fi mostro inclinato alla pietà, e agli efercizi di divozione, ed essendo d'un naturale ferio, e malinconico, amava la ritiratezza , e fi teneva lontano da' giuochi , e da trattenimenti giovanili. Frequentava spesso le chiefe, e i fagramenti fotto la direzione d'un dotto, e virtuolo Religiolo dell' Ordine de' Minimi, per configlio del quale rifolvè di confacrara al fervizio di Dio nella religione de Frati Predicatori di s. Domenico, non offante la ripugnanea di suo padre, che, per effer egli il primosenito de' fuoi figliuoli , bramava di flabilirlo nel Mondo nello flato (ecolare . Nell' anno adunque 1544. ai 26, di Agotto vesti l'abito religiolo nel convento de PP. Domenicani di Valenza, e cominciando il suo novigiato, intraprese con gran fervore la carriera della penitenza, e della mertificazione cell' ciasta offervanza delle regole del suo litiruto, la quale prosegui poi, e continub fempre finche viffe . E tale fu il profitto , che in breve tempo el foce nella virtà, che i fuol Superiori l'obbligarono in età di 21. anni a prender i' ordine del Sacerdozio ( giacchè non ere allora peranche flata fiffata generalmente l'età di 24. anni per un tal Ordine, come dipoi fece il fagrofanto Concilio di Trento ) ; e appena fcorfi cinque anni dopo la professione, gli appoggiaro-no il geloso, e importante impiego di Maestro de'novizi, al quale secondo le coffituzioni dell' Ordine Domenicano, appartiene eziandio la cnra, e direzione de' giovani Religiofi, finattentochè non fieno ordinati Sacerdoti . In quest' offizio di Maestro de' novizi diede il Santo tali prove della fna capacità nel guidare le anime alla perfezione, e nell'iftillare ne' cuori de' giovani la foda e verace pietà religiofa, che ben per fei voite in diversi tempi fu costretto ad esercitario, e fempre con vantaggio grande della fua religione. poiche fotto la fua disciplina rinscirono molti foggetti eccellenti si nelle virtà, che nelle lettere, convenienti al loro stato,

2. Di fatto egli non tralafciava alcnna indufiria, e diligenza, per altevare quelle novelle piante, in maniera che fantificando prima fe mefimi , fossero ancora coi tempo utili alla Religione, e adattati a cooperare ella fantificazione de' loro proffimi negli efercizi, e ministeri, che fi praticano dai religiosi dell' Ordine de' Predicatori. Infinuava loro a quefto fine con grande efficacia le maffime fante dell' Evangelio, ch'è il fonte di tutte le verità della falute; proponeve toro gli esempi del fanto Fondatore, e degli altri Santi del fuo Ordine : e fopra tutto ne dava a... ciascheduno illustri elempi nella sua stessa persona, poichè menava una vita fanta, e irreprenfibile. Effendo l'uomo di Dio periusio, e conoscendo per esperienze , come dice l'Autore della foe Vita, quanto fia vera quella fentenza di a. Agoftino, che ficcome non aveva trovato persone migliori di quelle, che evevano profittato nella religione; coal non ne aveva sperimentato peggiori di coloro, che in tale stato fi erano portati male; perciò facilmente ficenziava dalta religione, e con molto rigore rimandava a cafa loro quei novizj, che non camminavano pel diritto femtiero. Efortava con grand' energia ciascuno all' orazione, e all' esercizio delle virtà : me nel tempo fteflo voleva , che attendeffero con feria applicazione ai fagri ftudi . Perocebè egli non era , come certi altri macfiri t fono parole del fuddetto Autore della fua Vita, ch' era ftato novizio fotto di lui), i quali inculcano folamente la divorione , e tengono pochissimo conto degli fludi , come fe le lettere ripugnaffero alla fantità , o l'ignoranza ojutaffe la divorton: . Anni celi lempre ci vicordave, che findialimo . dicendo, che nella Religione. di s. Domenico defiderawa, che tutti i chierici fiff-ro dotti ; perchè aveva fperimentato , che in quella ordinariamente i più dotti erano anche i più religiofi , e i più timorati di Die, i più amatri della cella, i più ritiral, ri più cauti na geni lora glare, intendendo pra di più cauti na geni lora glare, intendendo pra di guelli, che fina datti in norrat, e nan di certi, che fina catti no ben fina. Egli Bendo, loggingge il medefino Antore, fi dilettava tanto di finadiare, che in tatta la fia vita non fi mai reduce finaza qualche libro in mano; e quantanque aveili poca memoria, a non ritensfi le code lette, come avrebbe desiderato; tuttavia non la-citava di condunamenta leograe. è findise.

sclava di continuamente leggere, e fludiare. 2. Effendo ttato il Santo deffinato da' fnoi Sueriori a predicare la parola di Dio, e ad ndire le confessioni , fece molto frutto nelle anime , e convert) a via di fajute un gran numero di peccatori, o per meglio dire, il Signore fi fervì di lui, come d'inftrumento per operare colla fua divina grazia la conversione di moiti . Egli nel predicare useva una meniere facile, e popolare, e schivando ogni sorta di pompa nelle parole, e nelle frafi, ad altro non mirava, che a perfinadere con tutta la poffibile efficacia quelle verità. che annnziava, delle quali effendo egli intimamente ben perfusfo, e praticandole colle opere, gli rinfeiva facile d' infinuarle negli animi de' fuoi uditori. Ma ciò che fopra ogni altra cofa contribniva a ricayar frutto dalle fue prediche, era la vite angelica, e penitente, ch' egli menava, e il concetto grande, che i popoli avevano della fua fantità, la quale appariva in tutti i fuoi difcorfi, e in tutte le sue azioni, e anche nelle cose prodigiose, che il Signore operava per mezzo ino , reftituendo la fanità agl' infermi predicendo le cole future , e scoprendo i segreti del cuore con lume foprannaturale, e divino . Avendo il Santo intefo da certe perfone vennte dall'Indie occidentali le grande scarfezza, ch' era in quelle vafte regioni , di operai evangelici , fi fentì ispirato a portarfi colà ad annunziare la parois di Dio a que' poveri Indiani, che giacevano fepolti nell'ombra della morte. Moire furono le contraddizioni, che dai parenti, dagli emici, e dagli fteffi fuoi Religiofi dove foffrire. acciorche non mertelle in efecusione quetto fuo difegno , specialmente per effer egli di debole complessione, e soggetto a frequenti infermità . Ma il ino ardente zelo superò tutti gli oftacoli, e circa l'anno 1561. a'imbarcò in Siviglia fulla flotta, che navigava per le Indie. Giunto colà , a' impiegò per lo spazio di otto anni a coltivare quella vigna infalvatichita, e ad an-nunziare l'Evangelio a quelle barbare nazioni -Incredibili furono le fatiche, e fenza numero l patimenti, che vi foffrì, per promovere la gloria di Dio ye la fainte delle enime, delle quali molte guadagno a Gesù Crifto, avendovi battezanto più migliaja di pagani, e idolatri. Ma poiche vide con grandiffina fue pena ( fono parole dell' Antore della fua Vita ) la gran cradeltà di alcuni conquiftatori , e comandanti dell' Indie , i quali non folo melte volte emmazzavano gl'Indiani per cofe leg-

H h a

giere,

giere, e fenza alcuna ragione antora impedivano la preditazione, rifeleò di tornarfene in lipagna, conne fece con licenza de fuoi Superiori nell'anno 1560, in cui nel mafe di Ottobra approdo a Siviglia, e di là fi portò immediatamente al fuo

convento di Valenza. 4. Quivi ripigliò Lodovico le fue confuete funzioni , e continuò ad efercitara i fagri fuoi minifterj con pari zelo, e profitto dell' anime . Gli convenne ancora , benchè con fua ripugnanza , prendere il carico di Superiore prima nel convento di s. Onofrio vicino a Valenza, e poi dello stesso convento di Valenza, ch' è uno de' più nobill, e primari del suo Ordine. In questi ustizi procurò il Santo con ogni studio di promuovere la buona disciplina regolare, e di riformare gli abufi , che a poco a poco vi fi erano introdotti , precedendo egli a tutti i fuoi Religiofi co' fuoi fanti efempi, e con un'efattiffima offervanza d'ogni minima ragola del suo litituto. A questo effetto si era proposto per massima del suo governo di non cercare altro che la gloria di Dio, il bene del suo Ordine, e il profitto spirituale de suoi sudditi, e perció di disprezzara qualunque rispetto umano, tenendo feritte nella fua cella a lettere cubitali e a tutti vifibili quelle parole dell'Apoitolo : Si bominibus placerem , Chrifti ferous non effem . Era però affabile , mansueto , e umile verfo di tutti, e a ciascuno de' suoi religiosi mofirava in ogni occasione viscera di padre amorofo, e prendeva parte in tutti i loro bifogni spirituall, e temporali, consolandoli, a soccorrendoli con una grande carità. Fu il Santo dal Signore visitato con varie e sastidiose infermità, e specialmente con una dolorosa piaga in una gamba, cha per molto tempo lo termento; e in tali occafioni viepiù apparve la fua virtù, poichè foffriva il totto non folo con pazienza, ma ancora con ilarità di spirito, e con rendimento di grazie a Dio, affendo folito di ripetere spello quelle parole di s. Agoftino: Domine, bie ure, bie feca, ble non pareas, ut in eternum parcat : Signore , affliggetemi , e aggravate fopra di me la voftra mano in quefta vita, e niatemi mifericordia nell'aternità. Finalmeute nell'anno gegg, verfo il mefe di Marzo fu affalito da una lenta febbre, e da altri mali, che o poco, o affai lo affliffero per lo spazio di circa otto maß , finche nal mese di Ottobre dello stesso anno 1581. fi aggravò talmente la fua infermità , che lo ridufie agli eftremi della vita. Allorchè i fuoi dolori , fi rendevano più fensibili indiriz-22v2 2 Dio quell'oraziona di a. Pio V. Domine, adauge dolorem, fed adauge patientiam : Signore , accrescetemi i dolori , ma accrescetemi ancora la pazienza . Gon questi pii sentimenti il Santo spirò placidamente la beata sua anima tra le braccia dell' Arcivescovo di Valenza, che volle affifterlo continuamente negli ultimi giorni della fua infermità, per la gran venerazione , che gli portava , e alla prefenza di altri

personaggi principali, che facevano pia corona al suo letto, il di 9. di Ottobre dell'anno suddetto 1481.

E' notabile la premnra, ch' ebbe questo Santo, che i suoi Religiosi addetti ai ministeri ecclefiaftici uniffero alla divozione anche l'applicazione ai fagri fludi, per abilitara ad efercitarli in una maniera profittevole a se medefimi , e vantaggiofa a' loro profilmi . Perocchè , come già diffe a. Bernardo, ficcome la scienza senza la carità fnol gonfiare il cuore , e portare alla fuperbia, fecondo che infagna l' Apostolo 1; così la carità fenza la fcienza conveniente al proprio stato, ed uffizio, è cagione di molti errori, a di gravi abbagil, tanto più pericolofi, e infieme peruiciofi, quanto meno fi conoscono, e fi avvertono . Scientia , dice il fanto Abate , fine caritate inflat ; caritat fine scientia aberrat ; scientia cum eavitate edificat . E' notabile ancora in a Lodovico Beltrando la superiorità d'animo, asenta da ogni rispetto ninano, sì nel magistero de' Noviaj a lui commeffo, e ai nel governo de Religiofi del suo Ordine, poichè non altro cercava, come fi è veduto, in quefte , e in totte le altre fue azioni, che di piacere a Dio, e di promuovere la falute de' fuoi proffimi, ch'è quanto dire, la carità, la quale, come dice il suddetto Apostolo. non quarit que fun funt , ma que Jefu Chritli , non fi cura punto de' fuoi intereffi , d'incontrare l'applaufo, e il gradimento degli nomini, eziandio a spese della propria coscienza, e de propri doveri, come pur troppo accade spello nel Mondo : ma nnicamente di adempiere l'obbligo fuo fecondo le regole immutabili prescritte dalla legga di Dio . Preghiamo umilmente il Signore , che fi degni imprimere ne' nostri cuori questo farite maffime , e ci dia grazia di praticarle fedelmente, a fine di giungere noi pure al possesso di quella gloria, che ora gode, e in eterno godera a, Lodovico Beltrando .

### 7. Ottobre. SS. SERGIO, B BACCO MARTIRI.

Secolo III.
Si veda intorno a questi fanti Martiri il Tillemont nel

Si veda intorno a questi fanti Martiri il Tillemont nel tom. 4, delle Memorie fopra l'Istoria ecclesiostica.

Arabbe defiderabile, cha quanco à antico, e celebre, fisculimente nell'Orinte, il nome e il cutto dia Sergio, il quale verio il fine del e Miffinizion, Offici na gleciolo marticio infame con a Bacco; altrettento certe foligro le uotizio intorno alle particolari circobante ad le medefino loro martirio, per potente riferire a nostra edi-ficazione. Ma polch queste fono perite, a da troc ci rimane, fe non quello, che brevemente rapporta Adone ant fon Martiriogio, pi piamo-

piamente il Metafrafte, la cal autoriti non è dimitiente a habilite quella morale certeza, che fi richisde nelle cofe intoriche ; percio noi cl contenteremo di recontare quel poco, che viene ammello per vero dalle perione pratiche, ed erudite in fimili materie, a con maggior edendimo riportreremo le cofe prodigiofe, delle quali rende autentica tellimonitana nella fian forti secclefishica Evagrio<sup>7</sup>, che viveva in Antochia nel tempo medefimo, in cui avvennero.

2. Erano Sergio, e Bacco Uffiziall, che militavano nell'efercito Imperiale fotto il comando di Galerio Maffirniano . Siccome I due Sauti professavano di tutto cuore la cristiana Religione, coa) effendo ftati invitati a intervenire ad un profano fagrifizio, che dal Principe fi offeriva a Giove, e a mangiare delle carni fagrificate agl' idoli , effi coftantemente ricufarono di confentire ad una tale empietà, e disprezzarono le lusinghe, e le minacce, che surono a quest'effetto adoprate . Laonde idegnato fortemente Maffimiano contro di loro , ordino , che in fuz prefenza fossero spogliati dell' Insegne militari ; e ricoperti di una vette semminile, e con una catena al collo fosfero condotti la giro per tutto l' efercito, a fine di fvergognarli, e d' esporti alla derissone de' foldati, come due persone imbelli; la qual conenmelia, e derifione effi foffrirono di buon animo, e con lieto volto per amore di Crifto. Dipoi comando, che si consegnassero al Presetto, o Governatore della Siria nominato Antioco, acciocchè a forza di tormenti gl' inducesse a sagrificare al numi dell'Imperio, oppure li privafie di vita, la caso che persistessero nel loro proposito.Furono dunque i dne generofi campioni prefentati al Prefetto Antioco , il quale uso tutte le persuasive possibili, per indurli a sagrificare, ena riuscendo queste inutili, cominció ad efercitare la fua crudeltà contro a Bacco , faceudolo stendere full'ecnles, e ordinando a' carnefici di batterlo a morte con nerbi di bue ; e in tal maniera il fanto Martire confumò Il fagrifizio della fua vita in onor del Signore in una piccola città della... Siria, detta Barbaliffo posta full' Eufrate . Nel giorno seguente essendosi il Presetto portato ad una Terra chiamata Rafafia , diffante circa 20. miglia da Barbaliffo , fece colà condurre s. Sergio , al quale, dopo averlo fatto firaziare con divera tor. menti, per vincere la fua coftanza, finalmente ordino, che fosse tagliata la testa, il che probabilmente fegul nel di 7. di Ottobre, in cui in tutti gli antichi Martirologi, e nel Romano ancora si celebra la commemorazione di questi due illuftri Martiri .

3. Il suo corpo so sepoto nella medesima Tera di Rassa, e renduta che su pochi anul dopo la pace alla Chiesa dal grau Costantino Imperatore, vi su fabbricato in suo onore un magnifico tempio, nel quale ripostrono le reliquie del Santo

infieme con quelle di a. Bacco, che vi furono trasportate da Barbalisso. Innumerabili poi erano le grazie, che il Signore concedeva a coloro che da tutte le parti si portavano a visitare le Reliquie di a. Sergio, ficchè la breve quella Terra di Rafafia divenne una città confiderabile, e popolata , onde fu cinta di mura, e fortificata, e prete il nome di Sergiopoli, cioè città di fan Sergio, ed onorata ancora non folo di una fede episcopale, ma eziandio del titolo di metropoli, Iunumerabili parimente furono le obblazioni, che fi fecero ne' due feguenti fecoli al fepolero di s. Sergio da' Fedeli , i quali ricorrendo alla fua intercellione, ricevevano le grazie, che domandavano al Signore; e lo stesso Imperatore Giustiniano infieme colla fua moglie Teodora gli prefento una ricca croce di oro, e fece aucora abbellire, ed ornare il medefimo fuo tempio. Ma quello ch'è più fingolare e maravigliofo, gli tteffi barbari, e insedell ebbero un gran rispetto, e una particolare venerazione al nome, e al fepolcro di s. Sergio, e a lui ricorrevano per ottenere delle grazie dal Cielo, e otteuntele... per mezzo suo, gli fecero de' ricchi presenti; ficcome tra gli altri racconta Evagrio, testimonio oculato, di Cofroe Re di Perfia nella feguente maniera -

4. Nell'anno 592. Cofroe fu cacciato dal fuo Regno della Persia per la ribellione d'un certo Zadespramo, che sollevo i suol sudditi contro di lui , ficchè egli fu obbligato a rifugiarfi nelle terre de' Romani, e implorare il foccorfo di Maurizio, che allora reggeva l'Imperlo orientale. Ma fopra tutto a' Indirizzo alla potente protezione di fan Sergio, e in essa quantunque pagano ripole principalmente la fua fiducia , promettendo di offerire alla sua chiesa di Sergiopoli nua croce d' oro arricchita di pietre preziofe. se gli otteneva la grazia di esfere ristabilito nel Regno, e di riportar vittoria contro il capo ribelle Zadespramo . Di fatto appena scorso na mese ottenne ciò che bramava, e gli su recara la tetta di Zadespramo. Onde risalito sul trono della Persia, adempiè il voto, che aveva fatto a s. Sergio, inviando al Patriarca di Antiochia una croce d'oro ornata di gioje, acciocche fosse prefentata al fepolero di s. Sergio; e nella croce aveva il Re fatto incidere, e il voto da fe fatto, e la grazia che aveva ricevuta dal Santo, E per moftrase la fua più viva gratitudine verso il santo Martire, oltre la suddetta croce, ne mando ancora un' altra , che fi trovava nel teforo reale ; ed era quella stessa, di cui abbiamo di sopra fatto menzione, che Giuftiniano, e la fina conforte Teodora avevano offerta a a. Serglo, e che cinquant'anni avanti l'avolo di Cofroe, chiamato parimente Cofroe, fi era fatto dare con altre ricche spoglie dagli abitanti di Sergiopoli , per levare l'affedio, che aveva posto alla medesima città.

5. Nè questa fola volta Cofroe sperimantò la beneficenza di a. Sergio verso di se : conclossiachè due anni dopo, cioè nell'anno 595. , bramando di aver figliuoli da una fua moglie a fe molto cara per nome Sira, ch' era crittiana..... ricorfe al fuo protettore s. Sergio, e fece a lui un nuovo voto, fe riceveva questa grazia. Dieci giorni dopo fatto il voto, a. Sergio apparve a Cofroe mentre dormiva, e l'afficuro, che la fua moglia era glà gravida , e che gli avrebbe partorito un figliuolo; e la visione retto avverata dall' evento. Onde Cofron mando al fopraddetto Patriarea di Antiochia de' ricchi doni da offeririi alla chiefa di a. Sergio, e tra gli altri un gran bacile d' oro, nel quale egli aveva fatto scolpire il suo voto, e la grazia prontamente ottenuta dal Santo, e finalmente la fui riconofcenaa verfo di lui , concludendo l' iferizione con quefle parole; che bramava, che tutti gli nomini fapeffero , quanto potente feffe la virtà di t. Sergio , e che tutti riponeffero la loro fiducia nel fuo foccorfo . Evagrio rapporta ambedue quefte iscrizioni, e foggiunge, che accadde a questo Principe una cola confimila a quella, che avvenne a Balamo, il quale, come fi ha nella Scrittura, benche glorificasse colla bocca il nome del Dio d'Ifraele, e profetaffe , pure rimafe offinato nella fua perfidia, e incredulità; polchè Cofroe non offente questi favori ricevuti da s. Sergio, a non offante una al aperta confessione de' medesimi , con offerte di ricchi doni fatti al Santo, refto nella fua incredultà, e viffe, a morì da pagano .

E quindi impariamo , quanto poco contino avanti a Dio le grazie temporali, le quali tanto fi prassano dal comune della gente, giacchè egli per meazo de fuol Santi le conce-de egli fteffi fuoi nemici, e al pagani, qual era Cofroe s e in confeguenza apprendiamo a non aver per esse tropps premura, a follecitudine, nè a stimarci felici , quando le confeguiamo; ma bensì a tener conto , e a preznare fopraogni altra cofa le grazie spiritaali, che riguardano la falute dell'anima, e conducono alla vita eterna ; onde queste dobbiamo chiedere con molta iftanza, e fenza mai ftancarci, alla divina fua Bontà ; e per quafte effere molto folleciti , ed anfiafi, com' agli ci eforta nel Vangelo s; perocchè quette fono le vere grazie fommamente, e unicamente pregevoli, le quali egli concede ai fuoi figlinoli , e agli amici fuoi , che fi degna con gratuita mifericordie chiamare, e deftinare al Regno de Cieli. Che ci gioverebbe l'acquifta. ra esiandio un Regno, come fece Cofroe, antl il Mondo tutto, secondochè fi dice nel Vangelo 1, fe poi perdeffieno l' anima , e dopo una breva, a momentanea felicità goduta fu quefta. Terra cadefimo in un'ererna infelicifima dannazione nell'inferno ? Allorchè adunqua ricor-

rimo all'intercefficon del Santi per ottenere da Dio quiche garia temporale, quiunque ella fia siempre dimandismola conqueña condicione, que de pedente alla coloria este a que puche fia ville, e del predienta sila coloria este an mente, e nella doice, e fondata speranta di consiguirla dalla divina mifericorda riponiamo ia nofira vera confoliazione, e al alegarza, e non elle code scadere, e pullegre di quel mifera nelle code scadere, e pullegre di quel mifera nelle code scadere, e pullegre di quel mifera finali è, non preteb detennel pren a violegaria, con presenta gife mensiglia del uni sona ra, un percisi e setti viole prima coloria per discontinua del considera con la considera del considera

#### 8. Ottobre .

#### SS. DANIELE, SAMUELE, ANGELO, E COMPAGNI MARTIRI.

#### Secolo XIII.

La floria del martirio di questi Santi è riportata dal Vaaingo negli Annali dell'Ordine de Minori, e dal Sario fotto il di 11. di Ottobre, in cui se ne fa la commemoratione nel Martiblogio Romano.

A Veva a. Francesco d' Affisi fondatore dell' Ordine de' Minori bramato ardentemente di spargere il fangue per la Fede di Gesù Crifto, predicando l' Evangello a' Saracini, maomettani, al qual effetto, come fi diffe nella fua Vita ai 4. di Ottobre nella prima Rascolta delle Vite de Santi, fi era portato nella Sorìa, Ma questa grazia del martirio, ch' effo non potè confeguire, fi compiacque il Signore di concederla ad alcuni fuoi discepoli, mentre egli ancora viveva. Di cinque di loro martirizzati nell'Affrica nella città di Marocco fi parlo in quetta Raccolta fotto il di 21. di Gennajo; oggi favelleremo di altri fette, i quali pure nell'Affrica nella città di Ceuta riportarono la palma d'un glorioso martirio. Il capo di questi fanti Religiosi si chiamava Daniele, Provinciale della Calabria, e gli altri fei fuoi compagni furono Samuele, Angelo, Donno, Leone , Niccolò , e Ugolino , Partirono effi d'Italia nell'anno 1221. con licenza di frate Elia , che efercitava l'uffizio di Vicarlo di s. Francesco, e acceli d' un fanto zelo di dilatare il nome, e la gloria di Genì Crifto, fi portarono a Ceuta neliº Affrica , la qual città allora apparteneva ai Saracini . Ivi glunti prefero alloggio in un fobborgo della città presso d'alcuni mercanti Pisani , e Genovefi, ai quali era da' Saracini conceduto di poter ivi abltare libetamente per ragione del loro commercio; e per qualche tempo s' impiegarono ad iftruire I Criffiani dimoranti in quel fobborfobborgo, e ad amministras Iroro i fanti figrament . Dipol diendo rifolari di annuaisera la parola di Dio agli itali inicalei: Saracini a colto delle loro vite, vi fi preparatono con moltuorazioni, eli giorno avanti, che avevano dellinato d'entrare nella citti, è monitono dell'ammi figiritati de fagramenti della Confelione, a di Genè. Citto, col l'avera ficambiavolmente i piedi, com'egli aveva fatto nell'attime cemco' fiosi difecpoli prima della fina patione.

2. Nel giorno feguente adunque dopo aver afperfi i loro capi di cenere, entrarono arditamente nella città di Ceuta, e cominciarono ad ennunatare ai Sarecini la Fede di Gesù Cristo, come l'unico mezao di confeguire il perdono de' ioro peccati, e l'eterne felicità, efortandoli a rinunziare all'infame fetta di Meometto, e a convertirà di vero cuore a Dio . Il popolaccio mal foffrendo di ndire maltrattato il fuo profeta Maometto, fi getto loro addoffo, come tanti cani rabbiofi, e li cericò d'ingiurie, di calci, e di percosse; e arrestatili tutti fette, li condusse avanti el Re di Merocco, che fi troveva allora nella cistà di Ceuta , acciocche fossero puniti come malfattori , e bestemmiatori maritevoli dell' ultimo supplizio. Il Re, vedendoli colla tetta raía, e poveramente vettiti, li giudico gente ftolida, ed infenfata; tuttavia per foddisfare al popolo tumultuante, ordinò, che follero meffi in carcere , e trattati con esprezza , per farli pentire del loro ardimento ; onde per otto giorni che stettero in prigioue, esti ebbero a sostrire ogni forta di mali trattamenti de quei barbarl infedeli . Dopo otto giorni il Re comando, che gli fossero novamente presentett, e credendoli abbattuti per li patimenti fofferti nella prigione , gli eforto a ritrettarfi delle ingiurie , che avevano detté contro il suo proseta Maometto, e ed abbracciere la sua setta; ma eglino con magglor vigore, e coraggio gli rapprefentarono le imposture, e straveganze del suo falso profeta, e la necessità di credere in Gesù Cristo, se voleva schivare le fiamme Infernali , nelle quali ardeva il medefimo fuo impuro profeta.

3. Vedende partanto il Re, come l'atte featt Relajiof sease immobili ; e condant nel loro proponimento, ordinò, che fuffaro ricondorti in pripiense, feararil l'ano dall' attor, ecciocchè non s' incorraggiaffero fermènevolunente, e common de l'anoraggiaffero fermènevolunente, e common de l'anoraggiaffero fermènes que l'anoraggiaffero fermènes que l'anoraggiafe promette giundo a tele effetto prima le più rasginche promette, a pol lle mianezo, che foliero finante più valevoli, per ottesser l'instato. Del condi guidete barrieno, per monte straido, per tottes del conditione del conditio

no, polchè egil con mirabile introplezza diference del Tiranpresso i le promete, che les misocce del Tiranno; il quele perclò despato fieramente contro
di lui T. dunque; egil diffa jo somo frottifimo, c che il basto Daniele, situsti gil occo) il Cello, che il basto Daniele, situsti gil occo) il Cello, tipole: Ti piatolis peritar stremmere, a somo insocciolian nella malitta, pi mon si movereli al Dir controli della malitta, pi mon si movereli al Dir nel controli della malitta, pi mon si movereli al Dir lettera profita Mamentes. La fetti collaces, culette profita Mamentes. La fetti collaces, cute della profita di salla di sa Daniele, che però li controli della di salla di salla di salla di salla di poblicia e pisata dalla citta deceptiva dalla pobli-

4. Allorche fu pronunciata dal Giudice la fentenza, i fanti fei Religiofi fi gettarono ai piedi di s. Daniele, e piangendo per allegrezas, esclamarono : Grazie vendiamo a Dio , e a te , o padre , che ci hai condotti a ricevere la corona del martirio . Da' adunque a noi tuoi figlinoli la tua benedizione . Ed egli , abbracciandoli teneramente : Kallegriamoci (difie) o fratelli ; e celebriamo con giubbilo quello giorno per noi filivo . Perocebb gli Angioli ci affitiono , la porta del Cielo fla aperta per noi , e oggi tutti infieme riceveremo la corona di martiri nella gloria del Paradifo . Nell' andare , che facevano al luogo del supplizio, canteveno inni di lode a Dio; e giunti che vi surono, presentarono le loro tefte al carnefice con tale, e sì marevigllose alacrità, che reco flupore a tutti coloro, che in gran folla eraoo accorsi e questo spettacolo . I perfidi Seracini incrudelirono eniandio contro i loro corpi , calpeltando co' piedi le loro teste recise, e abranaodo in più parti le loro facre membra; le queli, paffato che fu il furore del popolaccio, vennero raccolte dai Criffiani, che abitavano, come fi diffe, nel fobborgo della città; e dipoi furono tresportate in Portogallo, dove il Signore fi degno illuftrarle coll' operazione di molti miracoli. Seguì il martirio di quetti Santi agli 8. di Ottobre dell' anno 2221.

Con ragione questi Santi fi rallegravano, e ringraziavano Iddio, ellorchè fi videro vicini a ricevere la gloriose palme del martirio, poichè queste è la grasia più fingolare, che il Signore dispensi in questa vita a' suoi fedell servi , e quefta altresì è la meggiore, e più fincera teftimonianza del suo amore, che una creatura postà rendere al fuo Creatore, e Redentore, il quale ci ha amato fino e dare per noi il fangue, e la vite fopra un patibolo di croce. La fteffa ellegreaza a proporzione dovremmo encor noi concepire, quando il Signore ci percuote con qualche tribolazione , specialmente se quetta a noi fopravvenga per qualche cofa, che rifguarda it suo divino fervinio . Rallegratevi , fratelli mici , dice l' Apostolo a. Giacomo 1, rallegratevi di sutto cuore, allorele ficte affaliti da varie affizioni :

fapendo, che per mezzo di effe viene provata la votira fede , e fi efercita la pazienza, e la pazienza vi rende perfetti . Quefta è la via ordinaria , per cui Iddio purifica le anime, che ab eterno ha predeftinate alla gloria celeffe, come in plù luoghi c' infegnano le divine Scritture 1 . Quella è la prova più ficura, e meno foggetta ad inganno, che poffiamo poi avere in questo Mondo, di appartenere a Dio, e di amarlo finceramente, e di tutto cuore , come fiamo per tanti titoli obbligati , di patire cioè non folo con raffegnazione alla divina fua volontà (il che però baffa per la falute ); ma eziandio con giois interna, e fpirituale della parte superiore dell' anima nostra ; la qual gioja può effere compatibile coll' efferna afflizione, e anche colle ripuguanze, e co gemiti della parte inferiore, come avvenne al fanto Giob, esemplare persetto di pazienza, il quale meritò le lodi di Dio medefimo,

### 9. Ottobre.

S. Dionisio Vescovo, a Martire, a SS. Rustico, ad Elauterio Martiri.

Secolo 111.

Presso il Tillemont nel tomo quarto delle Memorie sopra Il ssoria ecclesissiva è riporiato ciò, che ci rimane di più autantio intorno a s. Dioniso Vestovo di Parzi, e suot Compagni Marris.

S AN Dionifio Vescovo di Parigi, e Martire è fiato sempre riguardato, come uno di quegli nomini apoftolici, i quali colla loro predicazione portarono il lume della Fede nelle Gallie, e la confermarono , e illustrarono col loro fangue, mediante un oloriofo martirio, che generofamente soffrirono per amore di Gesù Cristo, nel procurare la falute di quelli , a cui annunziavano l' Evangelio . Si crede , che verso la metà del terzo secolo egli fosse spedito dal Pontefice san Fabiano nelle Gallie infieme con altri fei perfonaggi di un egual merito, cioè con a Gaziano, s. Trofimo , s. Paolo , s. Saturnino , s. Auftremonio, e s. Marziale, i quali, come fi diffe nella Vita di s. Saturnino, riferita al 29. di Novembre nella prima Raccolta delle Vite da' Santi, vengono confiderati, e venerati, come i primi Vescovi, e fondatori delle Chiefe di alcune città principali delle medefime Gallie, cioè s. Gaziano di quella di Turs , a. Trofimo di Arlea , s. Paolo di Narbona, a Saturnino di Tolofa, a Austremonio di Clermont, s. Marziale di Limoges, e finalmente s. Dionitio di quella di Parigi. Il più illuftre, e il più celebre fra effi fu fenza dubbio il medefimo a. Dioniño , il quale dopo aver predicato l'Evangelio in più luoghi, e città delle Gallie, avendo in fua compagnia, e per fuol coadintori s. Ruftico prete , e s. Eleuterio diacono , u a-

vanzò fino alla città di Parigi , e in effà fisò la fua dimora. Era allora quefta città sepolta nelle tenebre dell'idolatria , e pochi , o forse nessuno de' fuoi abitanti, conoscevano il vero Dio, e il nome di Gesà Crifto; onde s. Dionifio ebbe molto da faticare uella cultura di quella vigna affatto incolta, e piena di triboli, e di fpine. Affiftito però dalla divina grazia, cominciò ad annunziare l'Evangelio a quei miseri ciechi idolatri, e gli riufe) di convertirne molti alla cognizione, e al culto del vero Dio. E sebbene gli convenisse foffrire molte contraddizioni, e perfecuzioni da coloro, che rimanevano attaccati alle antiche loro superftizioni, non per questo fi arresto punto il fuo zelo, ne lafcio di continuare l'opera incominciata , e di predicare liberamente la

2. I miracoli, che il Signore operava per mez-20 fuo , molto contribuirono ad autenticare la fua predicazione, e a disporre gli animi del popolo ad abbracciare la Religione criffiana, di modo che avendo già formato un buon numero di Fedeli, edificò una chiefa, nella quale effi fi radunarono a lodare Iddio, e a celebrare i divini mifterj . Della qual cofa i facerdoti degl' idoli reftarono talmente idegnati, e irritati, che cercarono tutti i mezzi poffibili, per opprimere il fanto Vescovo, e così tolto dal Mondo il pastore dispergere più facilmente il gregge di Gesù Crifto. Effendoù pertanto eccitata una perfecuzione contro la Religione criftiana, fecere iu modo, che il Governatore della città di Parigi, chiamato Sifinnio Fescennio , ordinafte l'arretto di Dionifio, e de' due fuoi discepoli Ruftico, ed Eleuterio. Prefentati i tre Santi al tribunale del Governatore confeifarono intrepidamente la Fede di Gesù Critto, e fi mostrarono prouti a confermarla col loro fangue. Onde dopo effere frati foggettati a varj tormenti , co' quall fu indarno tentata la loro costanza, fu a tutti tre per ordine del Governatore tagliata la teffa . Non contento il Tiranno d'avere incrudelito contro le vite de fanti Martiri, comandò, che l loro corpi fossero gettati nel fiume Senna, a fine di fottrarli alla venerazione de' Criftiani; ma una pia dama per nome Catola a forza di danaro ricuperò i loro corpi da' foldati, che avevano avuto l'ordine di gettarli nell' acqua del fiume in qualche diffanza dalla città di Parigi,e diede loro nascolamente la convenevole (epoltura, dove poi in progresso di tem-po, cessate che furono le persecuzioni, fu edificata la celebre chiefa ed Abbadia di a, Dionifio . Segul il martirio del fanto Vescovo, e de suoi compagni o fotto l'Imperatore Aureliano circa l'anno 273., o più probabilmente fotto l'Imperatore Maffimiano verso il fine del terzo secolo. in occasione che questo Principe si porto nelle Gallie , e vi sparse molto sangue de'Criftiani , contro i quali egli aveva fommo odio, ed aver-

Il Signor Iddio ha voluto con una condotta totalmente opposta a quella, che fi pratica dagli nomini per la buona riuscita delle loro imprele. ha voluto, dico, e difposto, che i fanti Fondatori di quafi tutte le Chiese crittiane le innaffiaffero col loro fangue, e per così dire, le confacraffero colla perdita della vita, mediante il martirio, che in esse soffrirono, come avvenne non folamente a s. Dionifio, e agli altri ss. Vefcovl foprannominati, che fondarono illustri Chiefe nelle Gallie, ma agli fteffi Apostoli, e a quas tutti gli nomini Apottolici, de quali resta memoria nella Storia ecclefiaftica, di molti de' quali & fono riferiti gli atti sì in quefta, che nella precedente Raccolta delle loro Vite . E ciò fenza dubbio , come offerva s. Agottino , per infegnare, anche col loro efempio, a tutti i Fedeli, di qual natura fia la vocazione al Criflianefimo, e quale la condizione di coloro, che fi fono arrolati alla milizia, e sequela di Gestà Crifto : In boc vocati ellir , dice il Principe degli Apofioli 1: In hoc positi sumut, soggiunge l'Apostolo 2, Paolo 2, di sossirire cioè tribolazioni, e perfecuzioni nella prefente vita, per confeguire.
l' eterna eredità del Cielo. S' ingannano dunque all'ingroffo quei Criftiani, i quali perchè fono perfone dabbene, e perchè vivono fecondo le regole dell' Evangelio, fi danno a credere di dover effere efenti dalle tribolazioni , e di dover effere profperati ne'loro affari temporali. No, difinganuiamoci pure, diceva a' Fedeli del fuo tempo a. Agostino nel celebre sermone, intitolato de Pafforibus , Geat Crifto noftro capo e Maeftro non ha promesso a' suoi seguaci selicità temporali, anzi ha voluto, che stiano preparati a patire ogni forta di mali in questo Mondo, seguendo le tracce fuc, e de' fuol Santi . Ma nel tempo fteffo ha loro promesso la fua grazia, per sopportarli con pasienza, e con merito, come ce ne afficara per bocca del fino Apostolo 3, durante la prefante vita breviffima, e momentanea, e dopo di effa ha loro promeffo di renderli felici, e beati per tutta l' eternità nella gloria celeffe .

10. Ottobre.

S. PUBLIA. Secolo IV.

Teodoreto nel libro y. della Storia ecclefiastica cap. 19. rapporta la generofa confessione di questa Santa.

L'Eroice coraggio, che fants Pablia moftrè nel confefine avanti si un potente Imperatore il culto del vero Die, e nel riprovare in pegant faperaticione, ha meritato, che il fino some fa disvanto celebre, e venerato ne frait della Chiefa. Era Pablia una darna principale della Città di Anticolai, metropoli dell'Oriente, ia quale per l'eccellenas delle fue virtà, e per Sec. Rete. 7.11.

la purità de' fuoi fanti coftumi era notiffima, e rinomatifiima preflo de' Criftiani . Effendo rimafa vedova, allevò l' nnico figliuolo, che aveva avnto dal fuo matrimonio, chiamato Giovanni, con tale pietà, che si consacrò al servigio di Dio nella Chiesa d'Antiochia, que su ordinato prete, e in progresso di tempo estendo stato più volte eletto Vescovo, fi mostro sempre alieno da quella dignità, e fece in modo di non effer coffretto ad accettarla . Aveva Publia admato nella fua cafa un coro di caste Vergini, le quali istrniva nelle vie del Signore, e a cantare inni, e falmi in onore di Dio . Or avvenne, che trovandofi in Antiochia nell'anno 263, l' Imperatore Ginliano , detto l' Apostata , il quale cercava di mettere in credito l'idolatria , già abbattuta dal gran Costantino, e da Costanzo suoi predeceffori, la fanta dama tutte le volte, che Giuliano pattava vicino alla fna cafa, per confondere l'empia fua fuperflizione, faceva cantare a quelle vergini, e cantava ella medefima ad alta voce que' falmi, ne' quali è meffa in derifione la vanità , e debolezza degl'idoli , e specialmente que i versetti del Salmo 113., ne' quall si dice : / Simolacti de' Gentili non fono, fe non argento, ed oro, ed opere delle mani degli nomini . Effi banno la bocea , e non parlane ; banno gli occhi, e non vedono ; banno le orecchie, e non odono, le navici , e non odorano : banno mani fenza poter toccare , e piedi fenza poterfi movere . Divengano ad effi fomiglianti quei, che li fanno, e tutti coloro, che in effi pongone la loro fiducia .

2. Queste voci ferivano altamente l' animo dell' idolatra Imperatore, perchè gli rimproveravano la fus difgraziata apostasis , per cui , abbandonato il culto del vero Dio, aveva abbracciato quello degl'idoli . Laonde fece intimare alla Santa, che fi teneffe in filenzio infierne colle altre vergini fue compagne, quando fosfe di co-là passaro. Ma Publia senza far conto de' suos comandi, allorchè il Tiranno nuovamente s' incontrò a paffare per quella contrada, fece cantare ad alta voce il falmo 67, , che comincia s Sorga Iddio , e i suoi nemici sieno distipati , e fuggano della fua faccia quei che l' odiano . Irritato per un tal fatto l'empio Principe, fece venire alla fos prefenza la fanta Matrona, e rimproveratale la fua arditezza fenza aver riguardo alla fua canizie, e al suo venerabile aspetto, comandò ad una delle fue guardie, di fchiaffeggiarla in ambedne le guance, fino ad imbrattarie tutta la faceia di fangue . Riceve la fanta donna quelt' affronto con gloja, e fi ftimo felice di foffrire delle contumelie pel nome di Gesà Crifto, e continuò come per l'avanti a cantare in compagnia di quelle vergini le lodi a Dio , e a rampognare. l' empietà dell' Imperatore con quei falmi , ne' quali lo Spirito fanto per bocca del fanto David efalta la gloria del fuo fanto nome , e rin-I i

faccia agli uomini la loro cecità, e fupiaerza di dare alle creature, a s' vani idoli quell'onore, che a lui folo è dovuto. La fioria ecclefinitica sulla: di deci di ciò, che avvenife a s. Publia dopo quefa illutre teltimonianza della fina Feda, niè del rempo in cui (sgol) la fun mora; quale certamente fip preziota agli cocci) di Dio, quale certamente fip preziota agli cocci) di Dio, fa certamente fip preziota agli cocci) di Dio, fa ne fio quarierio loro fictato di

fa ne' suoi martirologi sotto il di g. di Ottobre . La generofità di quetta fanta matrona nel glorificare il nome di Dio ad outa di un grande e potente Imperatore, e nel ricevere con giubbilo gli affronti , che per tal casione le furono fattianimi il coraggio di tutti, e specialmente di quelle del suo sego, ad imitare il suo esempio in tutte le occasioni, in cui loro convenga incontrare qualche beffa, e derifique, per professare la pietà criffiana. Perocchè sebbene at tempi nostri non vi sia alcuno, che ne' paesi cattolici ardisca di bestemmlare apertamente il nome di Cristo, e di promuovere il culto di falso divinità, come accadeva nel tempo, che viveva fanta Publia; tuttavia non mancano pur troppo de' falli criftiaui, che olavo di mettere in buria le fante massime del suo Vangelo, e che deridono quelle persone , le quall offervano quella modeftia , e verecoudia , e quel disprezzo delle vanità , che tanto conviene alle femmine criftiane , e che Iddio in modo particolare loro raccomanda per bocca del Principe degli Apostoli a, Pietro nella fua prima epiftola t. Ora che debbono effe fare in quetti cafi? quel medefimo che fece s. Publia, e con effolei innumerabili altre Saute , cloè non folamente non far conto alcuno delle derifioni . de' inotteggi, ed anche degli affronti, che per una a) bella cagione dovessero soffrire dalle per--fone mondane , chiunque effe fieno ; ma auzi rallegrariene, e goderne avanti al Signore, perche hanno uno de' più ficuri pegni, che posta avera in queita vita, di appartenere a lui, e di effere del beato numero de fuoi eletti, fecondo che egli stesso dice nel Vangelo 2: Se voi foste del partito del Mondo, di quel Mondo, ch' egli ha condannato, e riprovato fino a protestars, che per esto non pregava l'eterno suo Padre 3, il Mondo vi approverebbe , e vi loderebbe . Ma perchè io vi bo feelti dal Mondo , e a me appartencte , per quello il Mondo vi odia, e vi perfeguita. E per maggiormente confermarti, e stabilirii in questi pii, ed evangelici fentimenti, fi ricordino di quelle tremende parole di Gesà Crifto nel Vangelo 4 : Chi fi vergognerà di me, e delle mie parole avanti gli uontini , io mi vergognero di lui avanti il mio Padre celeste nel giorno del giudizio, e lo condannerò alle ardenti famme dell'inferno. Un timore adunque maggiore, come dice s. Agoffino, vero, e reale, qual è quello d'incorrere la divina indignazione, vinca, e foffoghi un timore minore, vano, e iminaginario, qual è

quello di dispiacere agil uomini di qualunque grado, e carattere effi seno adorni, poichè a vanti Iddio altro non sono che polvere, e cenere, e miseri, ed abjetti vermicciuoli della terra.

### II. Ottobre.

Secolo I X. e X.

La Vita di quello Santo fu fedelmente feritta da s. Odone Abete di Ciugal autore contemporanco, e di riportata nella Bibliotene di Monari Unintensifi, e nell'aditioni più recenti del Surio. Si veda ancora il Mubillone ful principio del quinto fecolo di Santi Benedettini.

N Obiliffimi furono i natali di Geraldo figliuo-lo di un gran Signore, chiamato eño pure Geraldo, e di Adeltrude, i quali possedevano molte terre e castelli nell' Overgne, e specialmente la contea di Origliac, dalla quale coll è comunemente dagli Scrittori denominato il Conte di Origliac. Egli nacque nell'anno 855., e ricevè una crittlana educazione da fuoi genitori. i quali alla nobiltà del fangue accoppiavano una fingolare pletà . Ne' primi anni della fua gioventù fi addettro agli elerciaj delle armi, e della caccia, ch' erano in quel tempi l'occupazione ordinaria delle persone nobili . Ma effendorif fopraggiunta una indisposizione, che lo rendeva poco atto alle fatiche della milizia, fi diede interamente allo findio delle lettere, e principalmente alla lettura delle divine Scritture, e di altri libri fpirltuali . Quefta lettura fu per Geraldo una forgente di lumi, e di benedizioni celeftl, che mirabilmente contribuirono alla fuafantificazione . Concloffiachè vi apprefe a dif-pressare le grandezze , e vanità del Mondo , come eofe da nulla , o indegne di occupare il cuore d' un Grifflano, e a defiderare di far acquifto de' veri beni, che altro non fono, nè poffono effere, fe non le crittiane virtà in quefta vita, e il poffesto della gioria celeste nell'eternità. Onde pose entto lo studio nel mortificare le sue passioni, e nel menare nna vita conforme ai dettami dell' Evangello, ch'è quanto dire, affatto opposta a quella, che communemente fi mena dalle persone nobili in mezzo al gran Mondo, tra le delizie.

tra l'divertimenti, è pafitempi.

A. Efindo Graido Irimdo crete di ampie ricchezie per la moste de fiol genitori, (tabili di fime quell' dio, she prictive la legge di Dio; firm quell' dio, she prictive la legge di Dio; for la more de fiol di fine di consideration de fine di more de di consideration de fine di more de di consideration de la more de di consideration de la more de di consideration de la more di consideration della finita carriera, del figli servici interpreta, per finitiscratica della more di consideration della finita carriera, chi eggi aveza interpreta, per finitiscratica della more di consideration della finita carriera di consideration della finita carriera della finita

(t) 1. Petr. 3. 1. , & feq. (1) Jo. 14. 18. , & feq.

(3) Jo. 17. 9. (4) Imc. 9. 16,

l' anima fua , poco manco , che non fosse vinto da una pericolofa paffione. Avendo un giorno fiffati gli occhi curiofamente in una giovane fcbiava , dotata d' nna firaordinaria bellezza , che abitava nella fua cafa , concepì per effa delle. fiamme impure, e già ravvolgeva nell'animo di derfi in preda alla afrenata libidine, quando il Signore, rimirandolo con occhio di mifericordia, gli fece conoscere l' orribile precipizio, in cui fi gettava, e colla fua potente deltra lo ritenne , ficchè non vi cadese . Pochi giorni dopo egli perdè la vifta, fenzachè apparifie alcun difetto ne' fuol occhi ; il che attribuì a nn giusto gastigo di Dio, per avere con soverchia libertà guardati oggetti pericolofi . Si umilio pertanto nel cospetto del Signore, e gli rendè divote grazie della mifericordia , che ufava verfo di lui, col punirlo in quetta vita de'fuoi mancamenti . Si degno il Signore di accettare favorevolmente la penitenza del fno fervo, al quale ancora reftitnì la primiera vifta degli occhi. Geraldo pieno di gratitudine, e di riconoscenza verso Dio, risolvè di consacrara totalmente al fuo fervizio, e di offervare in avvenire una totale, ed efatta continenaa, vivendo fempre celibe , e ulando tutte le cautele poffibili , per ifcbivare i pericoli, e le occasioni di peccare.

3. A questo effetto volle, che nella fua cafa non vi dimoraffe più alcuna femmina, e nemmeno verun giovanesto, ma che tutti i fuoi domeftici foffero uomini di età matura , e di coftumi efemplari , e che tutti viveffero nel fanto timor di Dio. Regolò il metodo della fua vita in maniera di stare fempre occupato , e lontano dall' ozio, che fuol effere la forgente funefta di molti vizi, e difordini. Si alzava ogni giorno due ore dopo la meaza notte, e recitato il Mattutino . spendeva il rimanente della notte in pie meditazioni, e in lezioni spirituali. Al sar del giorno afcoltava la Messa nella cappella del suo palazzo, affiftendo al tremendo Sacrifizio con... una fingolar divosione, e compunzione di cuore; e implegava il refto della mattina nell'accudire agli affari de' fuoi Stati, nel dare udienza a' fuoi fudditi , e nel provvedere ai loro bifogni , e rendere a tutti egualmente la dovuta giuftizia, fenza alcuna paraialità, e diftinzione. Bensì con particolar attenzione esaminava le canse delle vedove, degli orfani, e de' miferabili, e fi faceva loro protettore, fapendo che per ordina-rio quella forta di persone è oppressa dalle violenze, ed inginftiale degli uomini ricchi, e potenti . Faceva ogni mattina imbandire la menfa a un determinato numero di poveri, e spesso vi affisteva egli la persona, acciocchè fossaro ben trattati, aflaggiando i cibl, che loro fi appreftavano . A mezzo giorno faceva il suo pranzo , frugale bensì, ma proprio, e civile, al quale invitava fovente delle persone pie , e letterate. Durante il pranzo faceva fare la lettura di qualche buon libro, e dopo il pranzo fi tratteneva qualche tempo in discorsi o di pietà , o di letteratura, prendendo per ordinario il foggetto da quello ch' era flato letto. Impiegava poi le ore del dopo pranzo o in vifitare, e fervire gl' infermi nello spedale, o nel frequentare qualche divoaione nelle chiefe , o in altre opere di pietà , fecondo le occasioni , che il Signore gli presentave . Digiunava tre giorni della fettimana , aftenendoù dalle carni, e cibandoù tre ore dopo il mezzo giorno; e negli altri giorni, in cui non digiunava, faceva un folo patto la mattina. Era poi non folo liberale, ma profuto nelle limofine, talmentechè neffun povero partì mai da lui fcontento, ficchè fi poteva dire, che le fue grande entrate erano il patrimonio delle vodove, degli orfani, e de' bilognofi .

4. Aveva il fanto Conte nna particolar divozione verso il Principe degli Apostoli s. Pietro, onde ben fette volte fece il viaggio di Roma fenza faito, e con ispirito di penitenza, per visitare la fua fagra tomba, e implorare la fua protezione . In fuo onore edificò ancora una chiefa con nn Monastero a quella annesso, al quale affegnò convenienti rendite, e vi pose de monaci Benedettini, i quali lodaffero Iddio, e pregaffero per ini . Avrebbe eziandio bramato di veftire egli fteffo l'abito monaftico, ma s. Guiberto Vescovo di Caors, ch' era il suo direttore spirituale, lo configliò a rimanere nello fiato fecolare, e a fantificarfi in effo coll'efercizio delle opere buone , che continuamente faceva , e col promuovere il bene spiritnale e temporale de suoi sudditi. Permise il Signore, ch'ei sosse asflitto da varie tribolazioni, e specialmente da frequenti moleftie, e vessazioni, che a lui recarono alcuni Principi, e Signori confinanti a'fuol Stati ; le quali tribolazioni fervirono a viepiù purificarlo, e a dargli occasione d'esercitare la pazienza, e la carità, che confervo fempre inviolata in meazo alle più furiose tempefte. Sette anni prima, che terminaffe i fnoi giorni, fu novamente percosio dalla cecità, la quale sopportò non folo con raffegnzaione, ma con ilarità di fpirito, pregando il Signore ad accrescergli il lume interiore dell' anima a proporzione che fi oscurava quello del corpo. Così visse fantamente il beato Geraldo, e così fantamente finì la carriera della fua vita fu questa Terra, per passare alla gloriz immortale del Cielo ; il che avvenne si 13. di Ottobre dell' anno 909. I miracoli, che feguirono al fuo fepolcro, de' quali rendono certa teftimonianza s. Odone autore della fua Vita ; e altri gravi Scrittori , confermarono fempre più

l'opinione, che tutti avevano della fua fantità. La Vita di questo fanto Conte può servire di modello, e di elemplare a quelle persone, che vivono nel fecolo, e postono imparare da esto la maniera di fantificare le anime proprie, ch'è i' unico affare , per cui fono fu quefta Terra , 2 li2

fine di confeguire l'eterna felicità del Paradifo. Imparino a regolare la loro vita con un tal metodo, che piaccia a Dio, e sia conforme alla sua divina volontà, fecondo le diverfe occupazioni del loro flato, poichè quel vivere, come fuol dirfi, a cafo, e fenza snetodo, non va d'ordinario efente da molti mancamenti, e peccati, i qualt nemmeno a' avvertono, per pentirfene. ed emendariene . Si gnardino dal faito, dal luffo, e dall'oziolità, e da quelle mondane occupazioni, che fono peggiori d'ogni oziofità, come fono le promifcue e geniall converfaziont, e corrispondenze pericolose, i giuochi, e pastatempi disconvenientt alla professione critiana , profesfione fanta, e immacolata, come dice l'Apoftolo a. Pietro 1 . Attendano feriamente a mortificare le loro paffioni, e a cuttodire i loro fentimenti con tale cautela, che non fi espougano al pericolo di trascorrere in desideri illeciti, come accadde a s. Geraldo . E finalmente ad efempio suo si esercitino in opere buone, si nutriscano ogni giorno della parola di Dio, leggendo attentamente, e con defiderio di profittarne, qualche buon libro fpirituale a; frequentino le chiefe, i Sagramenti, e l'orazione, a fine d'implorare fopra di fe le divine mifericordie, e la graaia di foffrire con pasienza, e con merito quelle molettie, e quei travagli, che la Provvidenza ha dispotto, che fieno annessi ad ogni stato .

#### 12. Ottobre.

## B. SERAFINO. Secolo XVI.

Le vita di queso Beoto, oltre il Boverio negli Annali della Religione de Cappuccini, è stata feritata dal P. Giovarania, e dal P. Silvesfre da Milano, Religiosi Gappacini, ricevandola dei protessi fatti per la fisa canonitzagione. Dopo questi autori per ultimo ha compilato una Vita del medismo Beato il P. Gallinzi, stampata per la feconda volta in Roma la rano 1718.

I. have Seraino, atros d'Afoli, città della Marca, pel luogo fegierno, che de Rilginó fece in efis, e che illistro colla fas fanta vita, e co fion imizcoli, é faitmà al fecolo Felici, e nuc-que l'anno 1540. In Monte Granzo, Terra della concentration de la compania de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta del const

(1) 1. Petr. 2. 9.

(2) Ottimo libro per perfoca fecolari è la Viez di Gesil Crifto eltratta das sa Evangeli, come anche il libretto dell'Imitazione di Gesil Crifto di Tommilo da Kenneja; coil pure può effer loro sulle quello distribularo: librazioni lopra gli obblighi d'egai Criliano,

fino da fanciullo ad odiare il peccato, ad amare, e fervire Iddio, e a vivere fecondo le maffime della Religione. Cresciuto negli anni su messo al fervizio d'un contadino, il quale lo deftino a guardara le pecore, giacchè fuo padre, attefa la povertà del fuo flato, non poteva fomministrargli il necessario mantenimento. Questo allontanamento però del glovinetto dalla cafa patema, e dagli occhi de' genitori non arrecò vernn pregiudizio a quella pletà, che effi glt avevano initillata, poichè confervo la fteffa innocenza de' coffumi , e la fieffa divozione : ond' era folito, staudo in campagna alla custodia del gregge, d'incidere una croce in qualche albéro di quercia, e avanti quella proftrato di recitare le fue orazioni, e raccomandare gl'intereffi dell' anima fua al fuo Salvatore Geaù Crifto, e alla Santiffima Vergine Maria, della quale fu in tutta la fua vita divotifimo . Effendo morto dopo qualche tempo il suo genitore, su Serasiuo richiamato alla propria cafa da un fuo fratello maggiore, nomato Silenzio, acciocche lo ajutaffe, e ferviffe di manuale nel meftiere di muratore, ch'egli pure efercitava, a imitaatone del padre. Nell' esercizio di tal tnestiere dovè Serafino soffrire molti travagli e patlmenti, concioffiachè avendo egli poca attitudine per efio, veniva fpefio rampognato con ingiurie, e villanie, e anche battuto fenza discrezione dal suo fratello, uomo affai furiofo e collerico . Egli con mirabile pazienza fopportava questi mall trattamenti, dando fin d'allora faggio di quella virtù, la quale

poi la fublime grado pratico nel chioftro. 2. Avvenne intanto, che Silenalo fi portaffe a Loro , Terra poco diffante da Monte Granaro , per farvi una certa fabbrica, e feco conduceffe Serafino suo fratello , acciocche lo ferviffe da manuale . Ora nella cafa , in cul dimorava... , v' era una buoua e divota giovane, la quale leggeva frequentemente ad alta voce de'libri fpirituali, e fpecialmente uno, che trattava de noviffiml. Sarafino pertanto, come quegli, ch'era molto anfiofo e fitibondo della parola di Dio, v'applicava l'orecchio, e il cuore, e un giorno fra gli altri udendo leggere la feverità del giudizio, che Iddio farà di tutti gli tomini , e le pene atroct, e incomprentibili delle fiamme infernali, alle quali condannerà i peccatori, ne refto con abigottito e atterrito , che diffe a quella giovane : Se le cose vanno così , meglio farebbe ritirarfi in un bofco a far vita eremitica , per non efporre ad un tanto pericolo l' anima propria . Non v' è bifogno di quefto ( rispose la giovane ); ma fe tu vuoi affeurare la falute dell' anima tua , baffa che tu entri nella Religione de' PP. Cappuccini, dove fi

che viva nel secolo. Quali libri sono hati negli anni addietro risampati in Roma de Marco Pagliarini. Finalmente sarà loro molto giovevole l'Introduzione alla Vira divora di s. Francicco di Sales. profigio in fant e positions. Sentino, che non avera finaliza noticia alcuna di quelli Religioli, a' informo dill'guestemente del modo di viver avera finalizza non informati in occiono e, che nella fia cada erano allogatui i Cappacini, che nella fia cada erano allogatui i Cappacini, che palirano per il Erre di Loro; e avendo interdo, che di everano un convento in Tolentino, che di everano un convento in Tolentino, che in estato della considera di estato di considera di estato di es

viziato . 3. Ognuno sa quanto dure e aspre sieno le prove di mortificazioni, e di umiliazioni, e di peniteuze, che da' PP. Cappuccini fi praticano co'novizj, a fine di sperimentare la loro vocazione , e d'juffillare nei loro animo lo fpirito proprio di quella Religione , la quale è in modo particolare addetta, e confacrata alla vita penitente e mortificata, con tanta edificazione della Chiefa. Il beato Serafino non folamente abbracció di buon cuore, e praticò cou fomma prontezza, e ilarità di spirito tutto cio, che da suoi Superiori gli era ingiunto, per quanto fosse aspro e difficile; ma inoltre aggiungeva altre aufferi-tà e mortificazioni particolari, e viveva si dimentico del ino corpo, e di ogni forta di riftoro, che bisognò, che il maestro de' novizi invigilasse fopra di lui, acciocchè non sottraesse al cibo, e al fonno quello, ch'era necessario per conservare la vita. La fua ubbidienza non aveva limiti, bastando un folo cenno de Superiori , anzi di chinnque altro de' fuoi confratelli religiofi, perchè subito eseguisse ciò, che da lui si voleva. La ina nmiltà era profonda, riputandofi il minimo di tatti, e a nulla buono, al che eziandio molto contribuiva nn naturale difetto, ch' egli aveva, d'una certa inettitudine alle cose efferiori, per la quale non folo nel tempo del noviaiato, ma in tutta la vita foggiacque a frequenti rimproveri, ripransioni, e mortificazioni, mastime da qualche Superiore indifereto, senza che egli si lagnasse, o si sensasse, o mostrasse alcuna turbazione, ma anai prendendo da tale suo involontarlo difetto motivo di umiliarfi, di avvilirfi , e di chiamarfi l'afinaccio del convento, che mangiava il pane a tradimento, e non meritava fe non baftonate , e aferzate . Fino da principio fi diade tutto all'eferciaio dell'orazione, nella quale o in chiefa, o in cella confacrava tutto quel tempo, che gli rimaneva libero dalle faccende degli uffizi a se commessi. Questa era il dolce pascolo dell'anima sua, da cni traeva lume, e vigore per la pratica delle virtù ; e in quella fu da Dio n' favoriro, che febbere folie immo leitora, e femalettere, tettatrà aveva fiabimi fentimenti delle grandezze di Dio, e dicorreva conta leumione di firito, e con tanta propriett de 'miteri della Religione, che recarameraviglia e florpore a qui mededini, che Compariva in tutte le fine zisoni una fanta femplicità, accompagnata della prodenza del ferponte, lectodo l'efeprefione del Vangelo, onde di rendeva mabile a tutti, e condecimente agil attimi voleri, in maniera però che non fofficia sicon derimento la delicatezzi della fasa co-

A. In prova di che bafterà riferire quello, che una volta gli accadde con una dama della città di Afcoli. Quetta fignora pregò il Servo di Dio a trattare un certo affare di molta premura con una tal persona, nel che egli si mostrò pronto di compiacerla ; ma fogginngendo ella, chenell' abboccarsi con quella persona singesse di parlare come da se, senaa punto nominarla, Serasino, inarcate le ciglia: Signora (le disse) come giudica ella un Religiofo capace di fingere ? Chi è dedicato al divino fervizio, come fon io, è obbligato di procedere schiettamente con tutti. Non per quetto fi arretto la dama, ma profegnì a dire, effere necessario di regolare l'affare in tal maniera , acciocche riuscisse felicemente , e che quando ancora vi fosse corsa una piccola bugia, farebbe quetta flata officiofa, e di poco rilievo. Alteroffi allora il buon Raligiofo al nome di bugia, e fantamente sdegnato le rispose francamente : Sc coire, io non fono al cafo per fervirla. E voltare a lai le spalle , se ne parti , lasciandola , non saprei dire , se più consusa , o edificata della innocente semplicità, e singolare purità di coscienza dell'uomo di Dio. Quetta innocenza e parità, ch'ei confervo gelofamente in tatta la fina vita, è tanto più ammirabile, quanto che ne'diversi nsizj, in cui su impiegato, o di Portinaro, o di Cercante, o di compagno de' Predicatori in diversi luoghi, ebbe a trattare con ogni forta di persone; e pel concetto grande, che universalmente si aveva della sna persona, gli era d'uopo di caricarsi di molte e varie incombenze per motivo di carità verso de'snoi proffimi, la quale era in lui ardentiffima, come nn effetto di quella gran fiamma d'amor di Dio, che gli ardeva continuamente nel cnore, e fovente lo saceva lauguire a) e per tal modo, che l'ob-bligava a gemere, e sospirare pel desiderlo di nnirsi al sommo bene, e di vedersi sprigionato dal carcere del fno corpo, e liberato dall'efilio

di questa mifera Terra.

5. Effetto altreaì della fua fingolare carità fu lo
aelo, ch'egli aveva d'impedire le offete di Dio,
e di togliere dai Fedell le occasioni di offenderto.
Quantunque egli fosse religioso laico, al quale non
conveniva di predicare, e di promuovere per

uffizio il bane spirituale de' proffimi ; tuttavia girando par le ttrade, e per le cate in occasione dalla cerca delle limofine a fe commeffa , non lasciava di dare saintevoli documenti, infinuando a tutti la fuga dal paccato, e ricordando il gran penfiere dell' eternità de' premi , e delle pene dell' altra vita con parola sì gravi , e fenfate, che panetravano il cuore di chi le ascoltava, e producevano frutti marzvigliofi nella loro anima . Conofcando egli, che il giuoco delle carte contiene un semiuario di mzli si pel tempo, che vi fi perde, al pel danaro, cha vi fi getta via in pregiudizio delle famiglie e de poveri, e sì finalmente per le bestemmie, per le risse, e per la frodi . che per ordinario l' accompagnano; mostrò fampra gran premura di eftirpare un fimile vizio . Onde quando s'imbatteva in qualche bottega, o in qualche cafa, dov' arano giuocatori, fi metteva a federe vicino ad effi , a poi prefo qualche contrattampo, con deftrezza lavava loro le carte di mano, a le lacerava in minutiffimi pezzi, fanza cha alcuno avelle ardire di contraddireli, attefo il concetto grande, che ognuno aveva della fua fantità; a nel lavare che faceva loro le carte di mano, era folito dire : Perdonatemi , non fo ingiuria a voi , ma bensi al demonio , che per mez-20 voffro maneggia quelle carte . Era al noto quetto suo costume di levar di mano, e strappare le carte ai giuocatori , che al vederlo comparire da lontano , effi folevano dirfi fcambievolmente : Finiamola, finiamola, ecco che viene fra Serafino ;

e deliftevano in fatti dal giuocare . 6. La fteffa, anzi affai maggiore pramura mostrava il Servo di Dio, per togliera dalle case le pitture immodefte, che da lui fi chiamzvano peccati permanenti , e fcandali pendenti dalle pareti tra cornici d' oro , funefta forgente d' innumerabili colpe, massime nella gioventù. E però dovunqua gli capitava di vederne, pragava, a fcongiurava i padroni a lacerarle, e bruciarle; nè ammetteva per buona la scusa, che fossero pittura di prezzo, a di eccellente peunello ; anai tanto più loggiungeva doverti abolire fimili pittura, quanto più rapprefentavano al vivo, e con maeftria l'immodaftia, e la nudità di quelle parti, che La verecondia eziandio naturale infegna doverfa coprire, e nascondere. In quelle case poi, dove aveva maggior confidenza, se gli occorreva di vedere quadri di fimil forta, da fe medefimo gli flaccava dal muro, li lacerava, e li gettava alle fiamme con quella autorità, cha Iddio gli comunicava in tali occasioni, e che gli avevano conciliata presfo tutti le sue fingolari virtà , e anche i miracoli, cha il Signore operava per meazo suo nalla guarigione di molti infermi, specialmente in Ascoll, dove, come si diste, passò la maggior parte della fua vita nello stato religiofo. Così puro era follecito a toolier di mano dalle persone certi libri di profane poese, le quali colla dolcezza del verfo inftillano nel cuore il

veleno della libidine . Un giorno tra gli altri trovè una dama, che ttava leggando l'Ariofto; il beato Serafino la riprefe di una tal lattura, da cui altro frutto non potava trarre, che di riempierfi la mente di vanità , e il cuore di profanità indecenti e di laidezze, efortandola efficacemente a leggera libri (pirituali, I quali foffero di profitto ail' anima fua , come di fatto ella promife di voler fare nell'avvenire . Non minore guerra fece il beato Serafino alle vaoltà femminili . e alla fogge di abbigliarsi improprie, e scaodalose, e gli riusci d' indurre molte dame a deporte le soverchie pale . e a veffire nella maniera conveniente a dama criftiane, vale a dire a figliuole di Dio, e a seguaci del Crocifisto. Una però di esse disprezzo la sue ammonizioni, dicendosti: Che pretendete da me ora che fono giovane? Quando farò vecchia, allora rinungierò a tutte le pompe . Alla quale il Beato rispose : Quando non fi da retta a tempo alle voci di Dio, manca poi il tempo di rifarcire il pregiudizio. Queste sue parola surono una profezia, poichè la dama poco dopo fi ammalo. a in mezzo al corso delle vanità comparve al tribunale di Dio con po ca disposizione, e in conseguenza con poca speranza della sua falute .

7. Il medefimo zelo , che ardeva nel petto del Servo di Dio, faceva ai, che appena fapeva effervi nelle cafe difunioni, e fcandali, ch'egli subito correva a toglierli, e farli cessare; e tale era l'anargia del suo parlara, e tanta l'efficacia delle sue ragioni, che ad esso cedevano gli aoimi più inaspriti , a gli scandzli più invecchiati. Seppe una volta tra l'altre , cha in una casa principale della città di Afcoli regnava una fiera difcordia tra Suocera, e Nuora, dalla quale ne nascevano degli effetti lagrimevoli . Ando egli pertanto ad inveftire quelle due dame, per pacificarle infieme, e dopo aver provati inutili tuttă i suoi tentativi, tanto essa erano accecate dalla paffione! fi gatto a terra avanti di loro, piangendo dirottzmente, e pregandole a riflettere non mano al danno spirituzle delle loro anime, che al tamporale della famiglia. Il suo pianto, e la fua umiltà ammolliroco il cuore di quelle due fiare, onde in fuz prefenza, deposto ogni rancore, s'abbracciarono, e con una fincara riunione portarono a fe, e alla famiglia dopo lunghe tempefte la desiderata calma. Innumerabili poi furono coloro, che per mezzo della fue efortazioni , animate dallo spirito di Dio , e avvalorate dalla ferventi preghiere, che porgeva inceffantamante a Dio, ch'è il padrone de cuori umani , o fi ravvedevano de' loro falli , facendone fincera penitenza, o entrando in qualche religiona, se erano, peccatori ; o pure si avanzavano nella pietà, e nalla divoziona, se erano tepidi e svagati . Tanto può in un nomo anche idiota, a fenza lettere, com'era il beato Serafino, la vita fanta, efemplare, sadorna di eroiche virtù , quali concorrevano nella persona di questo fanto Religioso! In prova di che potremmo noi quì addurre molte fue azioni , da cui appariva a qual fublime grado di perfezione fosse giunta la fua carità, e uniona con Dio, la fua ubbidienza, la fua umiltà, la fua continua e ammirabile peultenza e mortificazione, la fua teneriffima divozione verso la sagratifima Passione di Geaù Grifto, che aveva fempre fiffa nell'animo , passando le notti intere in pie meditazioni fopra di effa, e verso l'angustiffimo Sagramento, che riceveva quafi ogni giorno con tal fervore di spirito, che recava compunzione a chi lo rimirava, e verfo la gran Madre di Dio, sella quale dopo Gesù Crifto riponeva la fua figliale confidenza : ma noi per brevità cl contenteremo di riferire qualche cofa della fua umile pazienza, o mansuetudine, che suol essere la prova meno fospetta della vera e foda viriù.

8. Si può dire, che la Vita del beato Serafino fosse un continuo esercizio di pazienza, e di manfuetudine, tante, e sì continue furono le occa-fioni, ch' egli abbe di praticarla, ora co' fuoi Superiori, chiamati Guardiani tra Cappuccini, i quali o per indiferetessa, o per mortificarlo, e tenerlo lontano dal pericolo d'invanirsi, atteso il gran concatto , che per la fua fantità , e pe' fnoi miracoli aveva presso il popolo, in più e varie maniere lo molestarono , e vestarono ; ora da medefimi fuoi confratelli, da' quali, così permettendolo Iddio, non rade volte ricevè mali trattamenti; ora finalmente dagli afiranai nall' occasione che per i' ustizio suo di cercatore audava girando per le strade della città, e della campagna, non mancando mal de' malvagi, che odiano la virtù, e perfeguitano le perfone virtuole. Egli però sempre si mantenne sermo, e cottante nel foffrira tutto con invitta pazienza, fanza mai alterarfi, nè surbarfi, come uno scoglio immobile, battuto dall'onde del mare, e dalle tempefle . Dei molti esempi di tale sua invitta pazienza, e inalterabile manfuetudine, che fi rapportano nella fua Vita, bafterauno i faguenti. Un giorno avendo lasciato di sare una certa saccenda del convento, il Guardiano in presenza d'altre persone lo caricò di parole pungenti, d'ingiurle, e villanie, chiamandolo un nomo da nulla, un teffardo , un disubbidiente , e con altri fimili nomi obbrobriofi . Dure l' invertiva quasi un quarto d'ora, dopo la quale il Servo di Dio fi gastò ai piedi del suo correttore, glieli baciò con tenerezza, ringraziandolo, e promettendogli una fe-ria amendazione de' fuoi difetti. Un' altra volta effendo andato per compagno del fuo Guardiano, il quale fi portò ad una chiefa, per eforeissare una gentildonna , che fi diceva offeifa , egli fu interrogato da alcuno de' circoftanti , fe credeva, che quella donna fosse veramente spiritata, al che, fcorto dal lume celefte, rifpofe con femplicirà, e francamente di no. Il Guardiano, che le intefe, gli fi rivolto contro adirato come un aspide, e gli sece una solenne ripassata, chiamandolo infolente, e temerario, mentre ignorante com' era, ofava di metter bocca in cofa tale, e alla prefenza di dotti Religiofi, che ivi erano, ingiungendogli, che in pena del fuo ardire baciaffe la terra, e domandaffe a tutti perdono, come fece prontamente, fenza moftrare alcuna minima turbazione . Paffeggiando un... giorno il Guardiano nall' orto del convanto d' Ascoli con un Religioso forettiere, vide il Servo di Dio, che faceva orazione in una cappelletta corrispondente al chiostro della porteria, onde per far prova della sua virtù, si accosto a lui, e con faccia brufca , e parola rifentite gli diffe : Che fai tu que ipocritaceio ? Il Signore infegna, che fi faccia orazione a porte chiufe, e tu la fai in pubblico, per effer veduto . Levati di qua gabbamondo , c. vergognati d'ingannare coil s poveri foreflieri . A questi amari rimbrotsi il beato Serafino û umilio fin a terra, baciandola con rispetto, e si parti tanto lieto, e con tale ilarità di volto, come fe avesse ricavuta qualcha cosa di suo gusto, a vantaggio, con grande ammirazione ed edificazione

di quel Religioso sorestiere . 9. Così pure furono fenza numero gli strapazzi, i mali termini, e i rimprovari, che in varie conglunture riceve da' fuoi compagni Religiosi, e da altri, na niai fi offervo in lui un minimo moto di collera, e d'impazienza, anzi corrispofe fempre con benefizi a chi lo maltrattava, e ringrazio con grande affetto quelli, che lo rimproversvano, e riprendevano. Faceva un giorno con molta umiltà la correzione a un uomo fecolare par certo delitto da lui commello; ma coftui, a guifa d'nn frenetico, che fi rivolta contro il medico, il quale cerca di curarlo, gli fi voltò tutto idegnato, ed avendo in mano un pesso di piombo, lo percosso in tasta con tale violeuza, che ne doveva restar morto, fe Iddio con un prodigio non l'avestà prefervato. E pure fu tanto lontano dal mottrarne riferrimento, che anzi con volto gioviale, mesiagli la mano fulla fpalla, ed accarezzandolo gli diffe: Dyanto ti fo-no obbligato ! Un'altra persona, ch'era mai soddisfatta del Servo di Dio, perchè non era riuscito a modo foo un certo affara , benchi egli non. v' avesse colpa alcuna , preso dalla collera , o piuttofto invafato dal demonio, gli fearico uno febiaffo con tale impeto, cha gli fece erollare

Étaido con tale limpeto, cha glí fece crolliter sutra is atrà. Rere, cha queda folla d'il somo di Dio una crezca, e non un'ignominia; comcivilitche finar punto commoverni, e con alcentral de la consecución de la consecución no fulta folla; a disendagli; I fallar si henelica. Andrava su giorna con un compago alla cerca della lara nella camagana, quando un Religido d'un altro Cultura (incontrandos), comincio a riemproveratio con terminal tampetay); trattamtiva mordace con disc, che non arrivabe sel in-

gannato Dio, come gli rinfciva d'ingannare gli uomini . Il Servo di Dio senza punto rattriftarfi fiumilio, e con tutta piacevolezza fi raccomando alle orazioni di quel Religiofo . Non così pero l'intendeva l'altro Religioso suo compagno, il quale gindicando, che con quelle ingiurie fi venisse a frapazzare il sagro abito della sua Religione, voleva che se ne sacesse il dovuto risenlimento. Ma il Servo di Dio l'acquietò, con dirgli : La vera gloria di un Religioso consille non tanto nel molto amare Iddio, e molto operare per lui , quanto nel molto patire per amor fuo . In fomma la mansnetudine, e la pazienas del besto Serafino era giunta a tal fegno di perfezione, che pareva infensibile alle ingiurie, e agli strapazzi. benchè per altro egli foffe d'un naturale focofo, e rifentito, onde molto ebbe da faticare, per arrivare ad effere padrone di fe fteffo, e fuperiore ad ogni moto di collera, e d'impazienza, com' egli stesso confesso un giorno a un suo confidente, il quale l'aveva interrogato fopra di cio: Ho flentato trent' anni (egli rispose) a vincere quello mostro , e finalmente dopo un lungo efercitarmi in feffrire, il Signore mi ba fatta quella. grazia d'effere infensibile come un legno , o una pietra a tutti gli offronti .

to. Erano già quarant' anni, che il beato Serafino ferviva Iddio in ifpirito, e verità nella religione, ed edificava tutti i fuoi proffimi colle fue fingolari virtà, favorito ancora dal Signore di più doni foprannaturali di operar miracoli , di profezia, di estafi, e ratti, di conoscere gli occulti del cuore, e fimili, quando fi avvicinò il tempo di volarfene al Cielo, com' egli da gran tempo bramava con infocati fospiri. Onde soleva dire : M'è infoffribile quello efilio, che mi tiene lentano da Dio . lo defidero, che preflo termini , per andare a goderio . Nel mese duuque d' Ottobre dell'anno 1604. fu affalito con maggior vigore da una doglia, che da qualche tempo lo moleftava fenza che egli ne tenesse conto , e ne parlaffe con alcuno, amando di foffrirla con filenzio per amore del suo Dio crocissso. Venne il medico a visitarlo, e credè, che il male non fosse di molta importanza, nè vi fosse alcun pericolo. Ma il Servo di Dio, che aveva avuto o rivelazione, o presentimento della sua morte imminente, richiefe con grande istanaa i fanti Sagramenti della Chiefa, dicendo chiaramente, e fenza efitazione, che poco gli rimaneva di vita . Per condescendere al suo ardente desiderio, e allefue calde preghiere, gli fu amministrato il fantiffimo Viatico, che ricevè con lagrime di teneriffima divozione . Dipoi richiele con moltapremura l'eftrema Unaione, ma il Superiore non credendolo in pericolo di morte fecondo il giudizio ancora del medico, ricusò d'esaudirlo, diceudogli, che v'era tempo, e che moderaffe il foverchio suo ardore. Al che egli con pari umiltà , e affeveranza replicò : Apranno poi rammarico di

darmi quefto Sagramento con troppafretta . Di fatto oco fi tardò a conoscere con quanta ragione egli fi fosse affrettato a richiedere quel Sagramento, ch' è l'ultimo conforto delle anime criffiane pel gran passaggio all' eternità . Imperocchè mentre egli perfeverava in fervorofi, e divoti colloqui col fuo Dio, fu forpreso da improvviso deliquio, che lo riduffe agli ultimi effremi , onde bilognò amministrargit l'estrema Unzione con tutta fretta, secondo che aveva predetto. Appena terminata quella fagza funzione , terminò egli ancora di vivere, efalando il fno beato spirito nelle mani del suo Signore ai ta. di Ottobre dell' anno sopraddetto 1604. in età di feffantaquattro anni . I molti miracoli, che Iddio ha operati a fua interceffione dopo la fua morte, hanno renduta fempre maggiore, e più autentica testimonianza della fua fantità, ch' è ftata dalla Chiefa approvata col titolo di Beato, e in queft' anno 1767, fi at tende la fua folenne canonizzazione col eloriofo titolo di Santo -

Lo zelo, ch' ebbe questo beato Servo di Dio di esterminare dalle case de' Fedeli il visio del ginoco delle carte, e le pitture ofcene, e immodefte, come fi è veduto, ci porge motivo di fare una breve rifieffione fo tal proposito. V' è un giuoco di puro divertimento e follievo dell' animo, in cui poco, o nulla a' arrifchia, e in cui poco tempo a' impiega, fenza pericolo di riffe, e di parole indecenti ; e di questa forza di ginoco non fe parla . Si parla benat di quella forta di giuochi, de' quali fe ne fa nna feria occupazione, ne' quali fi arrifchiano confiderabili fomme di danaro, e i quali fono per ordinario accompagnati da vari altri difordini di parole indecenti, di beftemmie , dt diffentioni , di riffe &c. Ora quefti ginochi fono certamente contrari alla legge di Dio, fono incompatibili colla professione cri-Riana, sono peccati, e sorgente di molti peccati . E perciò ogni Criftiano dee schivarit , fuggirli, e abominarli a tutto potere, per non esporre l'anima sua a rischio evidente di dannazione . Bafta leggere fte tal proposito il cap. 32. par. 2. della Filotea di s. Francesco di Sales, libro . come ognuno, fa , indirizanto non a perfone religiole, o ecclefiaftiche, alle quali neffuno dubita che non convenga maneggiare altre carte, che quelle de' libri fagri, ma bensì ai fecolari, che vivono in mezzo al Mondo, e anche alle corti, per effere perfuafo appieno di una tale verità . La fomma del danaro, che folo fi arrifchia, e molto più la perdita di effo, che spesso fi sa in fimili giuochi, è più che baftevole a condannarli; posciachè o questo danaro è necessario al mantenimento della famiglia , ed è un' ingiustizia manifefta, che si commette in pregiudizio dell' obbligo, che corre verío di està : o quel danaro è superstuo ai propri bisogni, e della samiglia, e appartiene ai poveri, ai quall il Signore coman-da nell' Evangelio 1, che fi diffribuifca in limo6na , E' un inganno affai groffolano di coloro , che fi credono effere padroni dispotici del loro danaro , e di poterlo spendere , e spaudere a. loro capriccio . No , effi ne fono ben padroni rifpetto agli uomini, ma non fooo tali riguardo a Dio, a cui dovraono un giorno rendere conto dell'ofo, che ne avranno fatto, fecondo l' ordine della fua eterna immutabile legge . Meum eft aurum , meum eft argentum , dice Iddio nella Scrittura 1 : Domini ell Terra , & plenitudo ejus 2 . A Dio appartengono tutte le cole nostre , e le noftre foftanze in qualunque maniera fi fieno da noi acquiftate , o per eredità de' maggiori , o per propria ioduffria ; e però tutte foggiacciono al fupremo fuo dominio, e di effe noi non fiamo fe non meri economi, e dispeosatori, e a lui, come fi è detto , fi dovrà reodere conto , per rices veroe o premio, o pena, secondo l'oso o buono, o cattivo, che ue avremo fatto, Rifpetto poi alle pitture ofcene, e immodelte non vi è dubbio alcuoo, che fi debbaoo lacerare, e bruciare, o in tal maniera ricoprire con altro pennello, che non possano recare scandalo a veruoo, di qualonque prezzo , e di qualuoque artefice effe fieno , giacche è certo , che a qualfifia riguardo , o intereife omano dee prevalere la legge di Dio, fe-coodo la quale è severamente vietato di recare fcandalo, cioè occasione di rovina spirituale a veruno, come lo recano coloro, che ritengono nelle loro cafe fimili pitture esposte agli occhi de' riguardanti. Si ricordino effi di quella tarribile fentenza pronunziara da Gesà Critto nel Vangelo 1: Effere meglio di vonire gettato nel profondo del mare con una macina di molino al collo, che di recare feandalo a qualunque minimo Fedele .

13. Ottobre.

S. EDUARDO.

Secolo XI.

La Vita di questo Santo Re , seritta dal bearo Elredo Abate di Rievalle in Inghilterra , si riporta fotto il di 5. di Gennajo dal Surio , da' Bollandisti , e da attri .

L'Albardo nipote di on fano Re. « Martire dello fello nome, e fin figinio odi Etterico Re d'Isphilterra, e di Erman, c'A era figinio di Ricrirdo dece di Normandia. Egi reme il Mondo cor fancillulo di Ricriro di Partire di Mondo cor fancillulo di Ricriro parte i ovisto nelle Calip perfisi il Duca di Normandia fico si on materno, si fine di fotterarlo al pericoli di perdere la vista nelle incentifoni, e devitationi, che Il Duroff facevano in tutto il Repno d'Inghilterra, come di rimorfano in tutto il Repno d'Inghilterra, come di ricriro di Control di Partiro di Partir

cevà Eduardo nella corte del Duca di Normandia un'ottima educazione, la quale riufci al fanto giovane taoto più fruttuofa, quaoto che il Signore l'aveva dotato d'on naturale doclle , e manfueto, e inclinato alla virtà . Egli concept fino da' più teneri soni un fommo orrore ad ogni forta di vizio, fi efercitò celle pratiche di una foda pietà, e si rendè a tutti amabile colla fantità, e innocenza de suoi costumi. Non poteva però fare a meno di noo udire con gran difpiacere, e deplorare amaramente le calamità della fua reale famiglia, e della fua patria, dove à Danes, che se n'erano impadroniti, commettevano ogni genere di crudeltà, e di eccessi, incendiando le chiele, e i monasteri, faccheggiando le città , e portando da per tutto la strage , e la desolazione. Adoro tuttavia i giudizi di Dio, il quale permetteva tutti questi difordini in gastigo de' peccati de' popols d' Inghilterra ; fiumilio al fuo divino cospetto ; si rassegnò alle sue giuste disposizioni, procurando di purificare ogni giorno più l'anima fua coll'efercizio delle virtù criftiane, a fine di rendersi deguo di conseguire il regno celefte, che preferiva a tutti i regoi fragili, e caduchi di questa misera Terra . Onde quanto a fe non aveva verun defiderio, ne premura alcuna di ricuparare il regno de' fuoi maggiori : anzi fo più volte udito dire , che vi avrebbe rinunziato volentieri, fe con vi fosse potuto arrivare, fe non colla forza, e collo fpargimento

di fangua umano .. z. Il Signore però, che aveva ab eterno dise-gnato di sare di questo Priocipe un modello di fantità sul trono reale, dispose, che le cose in Inghilterra cambiassero saccia. Conciossiachè esfendo morto Canuto Re di Danimarca , e ofurpatore di quel regno, i Danefi furono cacciati dall' Inghilterra , e s. Eduardo nell'anno 1047. . fu dagl' Inglesi di comune consenso acclamato loro Re . Salito adunque il Santo ful trono de' fuoi maggiori, fi applico con tutto lo fpirito a. far fiorire ne' fuoi Stati la Religione , la giuftiaia , e la pubblica felicità. Il primo fuo pensiere fu di promuovere nella miglior maniera possibile il culto di Dio , ristorando le chiese , sabbricandoce delle nuove, e facendole provvedere di micifiri, e facerdoti dotti, ed esemplari, che istruissero i popoli, e gli edificassero co' loro buoni esempj . Lo ttesso pratico co' monasteri , che erano ftati devaftati dalla guerra , e vi riftabilì i monaci, i quali lodassero iddio, e lo placassero colle loro orazioni, e ottenaffero a lui, e al suo regno le celesti beoedizioni. Con equal premura, e follecitudina comandò l'efatta offervanza delle leggi , che per li paffati disordini erano ite in oblio; e ne promolgo delle noove, per impedire le inginftizie, e le violenze, ch' erano divenute comuni, specialmente ne' Grandi, e Kk potenpettare da' malvagi.

potenti del regno. Effendo il fanto Re perfusio, che non poteva piacere a Dio , se non usasse ogni diligenza, e applicazione poffibile nel foddisfare agli obblight del fuo fublime flato ; era perciò continuamente intento ad edempierli con perfezione, fenza perder punto di tempo in trattenimenti Inutili , o in vani divertimenti . Egli era il padre de' poveri , e il protuttore delle vedove, e de' pupilli, e con tal nome appunto veniva comonemente appellato ( nome affai più pregevole, e gloriofo di quanti ne ha inventati l'umana adulazione per li pretefi fuoi eroi . e conquistatori ); perocchè oltre le copiose limofine . che loro difpenfava , era follecito , che non fosse ad esti fatto alcun torto, ascolsando da se medefimo le loro rapprefentanze, e provvedendo alle loro neceffità . Nel rimanente l' affabilità e dolcezza, con cui riceveva, e trattava i fuoi fudditi , la fua facilità nel far del bene a tutti , la fua clemenza, la fua modeftie, e umiltà, e le altre fue virtà, gli guadagnarono l'amore, e la ftima universale de' buoni , e lo fecero rif-

3. Era il fanto Re rifolato di viver celibe per l'amore fingolare, che aveve fempre avuto alla purità ; ma per condescendere alle continue e replicate iftanze, e preghiere de fooi fudditi. se abbligato a congiungers in matrimocio con una nobiliffima donzella , nomare Edita , figliuola di Goduvino, uno de' primi Signori del Rogno. la quale egli scelse fra tutte le altre, perchè gli erano noti i fuoi fanti coftumi, e sperava di poter confervare con effoiel la continenza. Nè puntoa' ingannè nel conceputo difegno, polchè Edita di buon anima confent) a vivere infierne nell' effetne apparenza, come marito, e moglie, ma uel fegreto come fratello , e forella , applicati embedue alle opere buone, e alla fantificazione delle anime proprie. Profestiva Eduardo was fingolar divezione alla fantifima Vergine Madre di Dio , e al Principe degli Apostoli fan Pietro, in onor del quale aveva fatto voto fin dal tempo, che dimorava la Normandia, di andare a visitare la fagra sua tomba . Volendo egli adempiere questo suo veto, i Grandi del suo configlio pli rappresentarono il pericolo di quel-ene turbolenza, che l'affenza fua poteva cagionare nel Regno, e l'efortarono a farne di meno. Egli pertanto prima di determinarfi , ne volle scrivere al sommo Pontefice, che allora era san Leone IX., dal quale riceve la dispensa, o pinttofto la commutazione del suo voto, ingiungendogli, che impiegaffe in benefizio de' poveri, e nell' edificare, o nell' aumentare un monaftero con un tempio in onor di s. Pietro , quel danaro che avrebbe speso nel viaggio di Roma, come dipoi egli fece nella città di Londra .

4. Professava ancora il fanto Re una particotar divozione ell' Apostolo a, Giovecol, che insieme colla fautifima Vergine aveva eletto per

protettore della fua purità, ed era fuo coffume di uon negar mai cofa alcuna, purchè iscita, e onetta, che gli fosse domandata per amore di questo a. Apostolo . Avvenne un gioroo , che nu povero in abito di pellegrino gli chiefe la limofina in some di s. Giovanni . Non avendo il Re aican danaro prefib di fe , fi cavo l'anello dal dito, e glielo diede. Quel pellegrino era s. Giovanui in fembianza di povero ; il quale dopo qualche tempo gli rimandò i enello per mezza di due pellegrini , che tornavano da Terra fenta , coll' avviso, che fi preparafte alla morte, che dopo fei mefi gli farebbe avvenuta, come in fatti accadde . Laonde il fanto Re moltiplico viepiù le fue orazioni , le limofine , e le altre opere buone, a fine di accumular@ un ricco teforo di meriti presso Dio pel giorno dell' eternità, alla quale felicemente paíso con una fanea e placida morte ai ç. di Gennajo dell' anno 1066. dopo vanritre auni di regno, che aveva posseduto sempre in pace, e ricolmo di ogni forta di benedizioni fopra di fe , e de'fuoi fudditi ; tanto è vero , che la pietà è utile a tutte le cole, come dice l'Apoftolo, al per la vite prefente, che per la futura! Mentre Il Santo viveva , Iddio l'aveva onorato del dono de' miracoli, tra' quali annovera quello di aver rifanato un paralitico, e rettituita la vista a un cieco ; come anche del dono della profesta, avendo tra le altre cofe veduto in ifpirito, uell'ora stessa che accadde , il naufragio del Re di Danimarca, e della fua fiorta, con cui quel Principe aveva difegnato di affalire l'Inghilterra. Dopo morte ancora il Sigoore illuftro il fuo fepolero con altri mirecoli; onde feorfi trentafei anni fu trasferito in luogo più onorevole, ed esposto alla pubblica venerazione il suo sagro corpo, che fu traveto insero, ed incorrotto, e spirante un soave odore . Segui questa trasfazione nel di 12. di Ottobre, il qual giorno parciò è ftato dalla Chiefa deffinato, per celebrare la foa

Questo fanto Principe confervò mirabilmente, come fi è veduto, l'innocenza in mezzo alle delizie della Corte, in cui fu allevato, l'umiltà tra le grandezze del foglio reale, a cui fu innalazto, la povertà di spirito tra le ricchezze d'un florido regno, e una inviolabile purità fino nello fato conjugale. Souo questi effetti della potente grazia del Salvatore, la quale conforta riuoi fervi, e fa loro inparare tutti gli ottacoli, che fi oppongono alla loro falute, e li conferva intatti aoche in mezzo alle più gagliarde tentaaioni, come confervo illesi tra le fiamme ardenti della fornace i tre fanciulli in Babilonia . Tal è la rideffione, che il besto Elredo premette alla Vita da fe scritta di a. Eduardo . In qualangue flato dunque che noi ci troviamo, e di qualunque forta fieno gli offacoli, che v'incentriamo alla nofira fantificazione, non ci perdiamo di coreggio, nè ci sgomentiamo; ma bensì diffidati affatto di

noi fiefi, mettiamo retta la noftra seducia nella grazia del notro Salvatore Genà Crifto; quosta imploriamo con fervente, e incefiante erzicone; e riportezemo una piena vitoria di rutti inostri nemici vifabili, ed invisibili ; e finalmente giungeremo con a: Edurado, e con moltifismi altri Santi, che vistero in mezzo al Mondo, alla besta patria dal Parasidio.

#### 14. Ottobre.

#### S. CALLISTO PAPA E MARTIRE, E S. GAUDENZIO VESC. E MART.

Secolo III. e IV.

Si veda intorno al martirio di s Calliflo il Tillemont tom. 1. delle Memorie ectefigliche, e l'Iforia del Cardinal Orfi tom. 4. lib. 6, b. 12. E quanto a s. Gaudenzio fi vedano gli Annali ecclefiofici all'anno 159, 5, 60.

S Uccede a. Callifto nel fommo Pontificato a s. Zeffirino nell'anuo 215., o ful principio del 216., regnando allora l'Imperator Elagabalo, il quale benchè fosse di stravaganti, e corrottiffimi coftumi , lasciò nondimeno godere si Criftiani una perfetta pace : che continuò anche fotto il fuo successore Alessandro Severo . Anzi Aleffandro , che cominciò a regnare nell'an.222. fi moftrò , come fi diffe altrove 1 , favorevole alla criftiana Religione, e ne ammiro le maffime, e la disciplina . Non per questo però mancarono , anche durante il fuo Impario , de' Martiri alla... Chiefa iu Roma stessa, o per le frodi, e violenze di Ulpiano celebre giureconfulto, ch'era Prefetto del Pretorio, e zelantiffimo per le pagane superflizioni, o per le sedizioni del popolo, che bene spesso veniva commosso, ed attizzato coutro i Fedeli da' facerdoti degl' idoll . In una di quette fedizioni popolari fi crede , che foffriffe il martirio a, Callitto , con effere pettato in un. posso nell'anno 222, , o fecondo altri nell'anno 283. 3i 14. di Ottobre, nel qual giorno col titolo di Martire viene registrato il suo nome ne più antichi Martirologi, e Sagramentari.

rologio Romano commemorazione di s. Gaudenzio Vekovo di Rimino, il quale si crede, che confeguisse la palma del martirio, non già per mezzo de pagani, come a Callitto, ma per le mani di coloro, che professavano bensi il nome di Critiano, ma nel tempo stesso erano nemici, e impugnatori dell'adorabile Divinità di Gesù Critto . Imperocchè effendofi nell'anno 359. radunato in Rimino, città della Romagna, un Concilio di quattrocento Vescovi dell' Occidente, per trattare delle cofe della Fede, accadde, che ful principio i Vescovi cattolici, che ascendevano al numero di trecento e venti,mostrarono della generofità, e del coraggio per la difesa della verità, e per foftenere, e confermare la definizione della Fede intorno alla Divinità di Gesù

2. In questo medefimo giorno fi fa nel Marti-

Crifto confoftauziale al Padre, fatta già nel Comcilio Niceno , tenuto nell' anno 325. fotto il gran Coffantino Imperatore, e tiprovarono le nuove formole di Fede proposte da'Vescovi Ariani , che in numero di ottanta intervennero al medefimo Coucilio, e che protetti dall' eretico Imperatore Costanzo mettevano fosfopra la Chiefa colle loro cabale, e colle loro violenze fenza mumero. Ma ad uu così bello e glorioso principio non corrispose equalmente il fiue; conclossiachè attediati i Vescovi cattelici della lunga dimora, ch'erano costretti loro malgrado di fare in Rimino, dove da' ministri imperiali erano senuti in una specle di relegazione, e in molte guifemaltrattati ; e inoltre ingaunati dalle frodi di Urfacio, e Valente capi della fazione Ariana, condescelero a sottoserivere una nuova formola di Fede ambigua, e favorevole agli Ariani, e nella quale fi fopprimeva la parola Confofianziale adottata dal Concilio Niceno , per esprimere la Diviuità del Figliuolo di Dio, in tutto eguale al divino fuo Padre . Onde una tal nuova formola... fabbricata dagli Ariani fu dalla Chiefa cartolica rigettata; e gli stessi Vescovi cattolici, che l'avevano o per forprefa, o per deboleaza fottofcritta. tornati che furono alle loro Chiefe, la ritratta-

3. Ora in merzo a queste dispute, cha fi facevano in Rimino, e durante il tumulto, che vi cagionavano gli Ariani , foftenuti dall' autorità dell' Imperatore, fi vuole, che a. Gaudenzio Vescovo di quella città con alcuni pochi Vascovi si ritirafie in un borgo, o villaggio posto tra Rimino, e Pefaro (che fi crede effer quello, che fi chiamò poi col nome di Cattolica, perchè inquett'occasione servi di ricetto a'Cattolici); e ivi fi trattenesse , finche fu (ciolta l'adunanza del Concilio, a fine di fottrarfi dalle moleftie degli Ariani , e di non partecipare della prevaricazione , o seduzione de' fuoi confratelli . Finito dunque il Concilio s. Gaudenzio fe ne ritornò alla fua Chiefa, e fegnitò feuza timore a predicare la Divinità di Gesà Critto confottanziale al Padre . e allo Spirito fanto, e depose dal grado del facerdozio un prete per nome Marciano, che fi era fatto partigiano dell' Ariana erefia . Irritato perciò il Governatore della città contro il fanto Vescovo, come trasgressore degli ordini dell' Imperatore, che pretendeva di obbligare i Vescovi a conformarfi a ciò, che fi era ftabllito nel concilisbolo di Rimino , lo maltratto in varie guife , e finalmente lo fece da' fuoi foldati privar di vita fuori della città con baftonate, e con iscagliare fopra di lui un nembo di faffi. In tal maniera s. Gaudenzio confermò col suo sangue la verità della Fede, e riportò la corona del martirio nel fopraddetto znno 359., ovvero nel feguente 260. Non v'è maggior gloria per un Criftiano, e molto più per un Pattore di anime, quanto quella di poter dare il fangue, e la vita per quelle

K k 2

preziose verità della Fede, che il Signore ci ha rivelate, come fecero e s. Callifto Papa in faccia al furibondi pagani, e s. Gandenzio a fronte de" frandolenti Ariani, nella maniera, che fi è veduto, e altri innumerabili grandi uomini, che veneriamo fu gli Altari. Amiamo dunque anche noi queste verità, che loro costarono tante fatiche , tanti stenti , e ogni forta di patimentl, per istabilirle, e per difenderle contro le podestà dell' Inferno, collegate con quelle del fecolo, per diffroggerle , e annichilarle , fe fosse flato poffibile. Amiamo tanto le verità, che appartengono ai dogmi, quanto quelle, che riguardano i coftumi , poiche derivano dallo fteffo foute , ch'è Iddio, effenziale, ed eterna VERITA'. La prova più fincera , che noi possiamo dare di amarle, fi è non folamente di crederle con una fermiffima Fede, e di cattivare, coma dice l'Apottolo 1, il noftro intelletto in offequio di effe; ma inoltre di procurare, che la noftra vita corrifponda in pratica alle verità, che crediamo, e di regolare secondo quelle i nostri costumi. L'usmo giuffe, fecondoche dice lo fleffo Apoftolo 2, vive di Pede, ch'è quanto dire, nfa ogni findio, che i fuoi fentimenti, e le fue operazioni fieno in tutto uniformi alle fan te maffime della Fede, che professi, e alle verità, che Gesù Cristo noftro Salvatore, e Maestro el ha infegnate nel Vangelo. Ora queste massime, e queste verità sono opposte a quelle del Mondo; e basta fare il confronto di quelle sole, che sono comprese nelle otto Beatitudini, regittrate nel capo quinto di a. Matteo, colle quali Gesà Crifto cominciò il divino sno sermone sul monte, per restarne a pieno parfuafo . Adunque chi vive fecondo le mañime del Mondo, e siegue in pratica la turba de' mondani , non può effere del numero de' giufti, che vivono secondo la Fede; anzi è del numero infalice di coloro, de' quall dice il fopraddetto Apostolo 3, che colle parole confessano Iddio, ma coi fatti lo negano; e in conseguenza... fe non cambia fentimenti , e condotta , farà per fempre escluso dall' eredità celefte, e la sua parta farà, come fta scritto nell' Apocalisse 4, con gi infedeli in uno stagno di suoco, e di zosso per tusta l' eternità .

14. Ottobre .

S. BRUNONE APOSTOLO DELLA
PRUSSIA, E MARTIRE.

Secolo X. e XI.

Dismaro Vescovo di Mersburgo, ch'era stato condiscepolo di s. Brunont, ed era anche suo parente, ha brevemente registrate le azioni di lui nel suo Cronico stampato la prima volta in Francsort l'anno 1490.

E RA Brunone figlioolo d'un Signore Tedesco dello stesso suo nome, e d'Ida dama di molta piatà , e venne alla luce del Mondo dopo la metà del fecolo decimo. Egfi fu allevato nelle lettere, e nelle maffime della Religion fotto la disciplina d' un certo Giddone, uomo in quei tempi molto flimato nelle scienze filosofiche. e fece in ambedne gran profitto ; poiche, come attefta Dittnaro, ch' era flato suo condiscepolo. fuggiva l'ozio, e gl'inutili trattenimenti, e lin-piegava tutto il tempo, parte nella feria applicazione allo fludio, e parte nel trattare con Dio nell'orazione, nella lestura de' fagri libri, e in efercizi spirituali. In tal maniera passo Brunone gli auni pericolofi della gioventà nella innocenza, e riusci un eccellente modello di modeftia, di faviezza, di pletà, e di ogni altra virtà. Onde l'Imperatore Ottone III, informato delle fingolari qualità di Brunone , lo chiamò presso di fe, l'onorò della sua confidenza , e si fervì dell'opera sua, e del suo consiglio negli assari dell' Imperio . Ma l'aria della corte, e la diffipazione di spirito, che è quasi inseparabile dalla dimora in està, non può estere aggradevole a chi ama lo fludio, ed è difingannato delle grandezze, e vanità del Mondo . Coaì avvenne a Brunone , il quale perciò dopo effere per qualche tempo dimorato nella Corte, fe ne allontanò con buona grazia dell'Imperatore, e fi ritirò a menare vita privata, e folitaria, applicandofi continuamente allo studio della Religione, e agli esercizi della penitenza, e dell' orazione.

2. Dopochè il Santo ebbe paffati dodici anni in questo genere di vita, si sentì inspirato dal Signore ad impiegarfi nella conversione de' popoli della Pruffia, che giacavano sepolii nelle tenebra dell' infedeltà; a a quefto fine fi presentò a a, Eurico, ch' era succeduto nell'Imperio ad Ottone, per ottenerne da lui la permiffione , e per mazzo soo le debite facoltà dal fommo Pontefice . Approvò l'Imperatore il pio difeeno del Santo. a non folamente gli ottenne dal Pontefice totte le facoltà, che bramava, per aonunziare il Vangelo al popoli della Pruffia, e alle altre nazioni infedeli, ma di più il Papa commife all' Arcivascovo Tagmondo, che gli conferisse l'Ordine epilcopala, acciocchè potesse con maggior vigore predicare la parola di Dio, e ordinare ancora ministri ecclesiastici in quei luoghi, dove fosse per effere abbracciata la criftiana Religione . e l'onorò eaiandio del Pallio, che dalla Sede Apoftolica non fuol darfi fe non agli Arcivefcovi, e rare volte ai Vescovi di gran merito .

3. Sul principio admque dell'uodecimo facolo Brunone fe ne part) per la fan Milfione, in compagnia di altri diciotto operai, che aveva feclia tal effetto, e tutti animati dallo fipirio di Dio, a difpotti a dare il fangue e la vita per la gloria del Signora, e per la falute delle anime, alle quali andavano ad annuntiare l'Evangelio - Entrato Brunone nella Pruffia, provò un

pop

(1) 1. Cor. to. f.

(1) Heir. to. 18.

(1) Tit. 1, 16,

14) Apre. 10. 9.

popolo rozzo, superstizioso, e immerso nell'ido-latria, e ne'vizi di ogni sorta, che ne sono la confeguenza. Si preparo al suo apostolico miniftero con ferventi orazioni, e con macerazioni del fino corpo, e penitenze firaordinarie, per placare la divina giuttizia, e ottenere mifericordia fopra quella gente incredula. Dipoi cominciò a feminare con molto zelo la parola di Dio in quel campi salvatici , e pieni di triboli , e di fpine , Bolessao Duca di Pollonia , e altri gran Signori cattolici avevano efibito al Santo tutti i necessarj soccorsi di danaro, e di quanto bifognafie in quella fua Miffione; ma egli quanto a se volle vivere nella povertà, ed imitare gli efempi degli Apostoli, i quali avevano annunziato il Vangelo ai Gentili, come dice s. Paolo, nella fame, nella fete, nella nudità, e nella indigenza di tutte le cofe; e folamente accettò quello, ch'era necessario al fostentamento de fuoi compagni, e all'edificazione delle Chiefe, che furono fabbricate in quei luoghi, ove gli riufch di ftabilire la Religione criftiana . Il frutto però non corrispose alle sue fatiche, e ai suoi desiderj, perocchè nella maggior parte di quei popoli incontro de cuori duri , ed offinati , che non fi ammollirono alle fue predicazioni, e furono ribelli alla luce della verità, che loro annon-

4. Dopo avere inaffiata co' fuoi fudori per alcuni anni la Pruffia , fi avanzò al confini di effa verso la Ruffia, a fine di predicare la Fede di Gesù Cristo anche a quei popoli infedeli. Ma appena ebbe mesto piede nel loro paese, che su cac-ciato con molti mali trattamenti. Ciò non ostante il s. Vescovo ardendo di zelo della loro fainte, e compaffionando le loro tenebre, volle fare nuovi tentativi, per rientrare in quel paefe, e predicarvi la parola di Dio. Per la qual cofa idegnati quei Barbari , l'affalirono colle armi alla mano e dopo molti ftrapazzi , ch'egli foffrì come un agnelio manfueto, recifero la telta dal bufto sì a lui, che agli altri operaj evangelici, ch' erano in fua compagnia, e coal effi riportarono la palma del martirio ai 14. di Febbrajo dell' an. 1008. , o del feguente 1009. Il Duca di Pollonia Bolefiao . di cui fi è di fopra fatta menzione , informato di ciò, ch'era avvenuto, ricuperò con danaro da quei Barbari il corpo del fanto Martire, quelli de'fuol compagni, e trasferitili ne' fuol Siati, diede loro onorevole sepoltura. Seguì probabilmente quefta trailazione ai 15. di Ottobre, in cui il nome del Santo è registrato nel Martirologio Romano .

Poteva a. Brunone condurre una vita quieta, e tranquilla nel fino paefe, e fenza esporsa tanti diagi, a tante fatiche, e in fine alla morte violenta, che incontrò nella Missone, che intraprese in regioni barbare, e infedeli. Ma quella carità mediuna, che spingeva a, Paolo, come egi, dice feriedita, che spingeva a, Paolo, come egi, che spingeva a, paolo, che spinge

vendo ai Corinti 1, a foggettarfi a tanti, e sì eccet fivi patimenti, per portare la Ince del Vangelo ai Gentili, animo ancora questo Santo, e moltiffimi altri uomini apottolici, i quali, feguendo le tracce del s. Apostolo, anzi di Gesù Critto medefimo nostro Salvatore, fagrificarono la loro quiete, i loro comodi, le fostanze, e la vita medefi-ma per la gloria di Dio, e per la falute de'loro proffimi . E ciò fecero con tauto loro vantaggio, qual è quello di acquiffarfi una corona di gloria grande ed eterna in Cielo . Impariamo dunque ancor uoi a non perderci d'animo, nè a fgomentarci, allorchè per le cose del divino fervizio, e per ajutare i nostri prossimi ne' loro bisogni spirituali, o temporali, ci convenga foffrire delle contradizioni, e delle vessazioni, e forse aucora delle perfecuzioni ; nè credizmo gettate inutilmente le nostre opere, e fatiche, quando non riefcono le cofe nella maniera, che noi avevarno ideato; come accadde a s. Brunone nella fua Miffione intraprefa certamente per divina ifpirazione. e approvata dal fommo Pontefice; posciachè ciafcuno, dice l' Apostolo 2, riceverà la mercede da Dio, non già fecondo il frutto, che ne avrà ricavato, ma benai fecondo le fatiche, che avrà foftenute, per promuovere la gloria di Dio, e la falute de fuoi proffimi : Unufquifque propriam. mercedem accipiet fecundum fuum laborem .

### 16. Ottobre.

### S. GALLO ABATE.

Il celebre Valfrido Strabone fulle antiche memorie del monaftero di s. Gallo ferifie de Vita di quefo Santo avanti la meia del nono fecolo . Queffa Vita vien riportata dal Mabillon nel fecondo feculo de Santi Benedettini , e dal Surio fotto quefo giorno 16. Ottobre .

Na Acque s. Gallo in Irinada circa I' anno 560.

Id inobili, poli geniori, i quali finda funciullo I offeriono a Dio e to confegurational
in comparation i confegurational in confeguration at inin effor incevelle una crifitira e dencasione. Ebbe
Gallo la forte di vivere fotto la dicipina di fan
Colombano, perfonaggio di grav virio, del quafeoria di una illiaminato maethro fece gran progerffi ai nella pieta, che nelle lettere, e fiscialmente nelle divine Soritaree, delle quali giunfa
con chiarezza i pol dificili questioni. One dopo aver vetito l' abito monattico, fu da fioi
Superiori obbilguo a prendere gii Ordali depti,
non ottane la ripugnatua della dis unulla, per
titico, Arendo a Colombano rifolitto di Infeirer
lico, Arendo a Colombano rifolitto di Infeirer

il suo paese d'Irianda, e di pastare in Francia con dodici monaci , per vivere in una totale folizudine, e propagare in quelle parti l'Iftituto moneftico, scelse tra gli eltri, e come uno de' principali suoi discepoli, la persona di Gallo, il quale perciò eccompagnò il Santo in tutti i fuot viaggi, e su encora a perte delle varie, e diverse veffazioni, e perfecuzioni, che il medefimo s.Colombano ebbe e foffrire in Francia , e che qui non riferiremo, per non ripetere ciò, che fi poò vedere nella foddetta Vita di questo Santo. Ci rifiringeremo pertanto a rapportare le azioni di s. Gallo, dopochè per l'occasione, che ora diremo, si separò da s. Colombano, il quale dalle Francia circa l'anno 612, fe ne venne ,in Italia, ove fondò nel ducato di Milano il celebre Monaftero di Bobbio.

2. San Gallo adonque trovandofi affiitto da ona infermità , allorchè il suo fanto Abate, e maeftro Colombano passo in Italia , fu costretto a ritirarfi in un cattello chiamato Arbona , fituato vicino el Lago di Coftaoza, presso un virtuoso prete per nome Villimaro, il quale si prese cura di lui, e l'affifte con gran carità nella fua lunga malattia . Ricuperata ch' ebbe il Santo la pritniera fanità , richiefe , fe in quelle parti v'era elcun luogo deferto, e foliterio , in cui poteffe fiffare la fua dimora, e finirvi i fuoi giorni nella peniteuza, nel filenzio, e nelle folitudine , fegregato dal commercio degli uomini . Avendo intelo da on diacono di Villimaro nomato Iltiboldo, effervene uno molto a proposito, e confacevole a' suoi desider), ma insestato da serpenti , e da fiere , vi fi portò in compagnia del medesimo Iltiboldo , e al comparirvi che sece il Santo, se ne suggirono i serpenti, e le fiere, ed egli conobbe per divina ispirezione essere quello il luogo da Dio deftioatogli per la fua dimora . Onde vi piantò una Croce, nella quale pose alcune Reliquie , che porteva seco , e pieno di fidocia nel Siguore , diffe quelle parole del Salmo 13t. Hac requier mea in feculum faculi ; ble babitabo, quoniam elegi cam. Ivi dunque cominciò, o per meglio dire profegui a menare la. fuz vita penitente; e ben pretto la feme della fua fantità gli tirò de' discepoli , i quali vollero vivere fotto le fua condotta , e menar effi pure in fua compagnia vite folitaria , e penitente .

3. Inanto avvenne, che il Duce Gonzone Ggoroc di quol paefe fi trovalfe molto affilito, perchè una fua figlicola chiameta Tidiaburga ere maiamente veffice di demonio, fenua che punto fa aveffero gioveti giri eforcifimi a lei fatti de des Vigiora; venui cappit per di considerationa de vigiora; venui cappit per di considerationale de Gallo poteife colle fue orazioni ottenera de Dio la bramata gratia, e per metto dellopraddetto prete Villimaro lo fece irbantementa pregare, che fi poraffe a vifitare fa fin figlicola.

Non potendo il Sento negere e Villimaro, attefe. le obbligacioni , che gli professava per l'essittenza prefetagli nella fua malattia , non potendo . dico, negargii un tal favore, endò e trovare la fieliuole del Doca, e fatte per esta orazione, coll'imposizione delle sue mani sopre il capo di lei , la liberò dallo spirito maligno . Laonde il Duca pieno di giabbilo offerì al Santo de ricchi dont, i queli egli nou accetto, fe non per diftribuirli a' poveri del ceftello di Arbone . . nemmeno fi volle rifervare un vafo d' argeoto ben lavorato , fecondo che gli aveva fuggerito uno de' fuoi discepoli , per servirtene nella fagre oblazione dell' Altare , dicendo , che voleva feguir l' elempio del fuo fanto maettro Colombano . il quale non aveva mai voluto adoprare nel fagro ministero se non vasi di merallo di poco valore, per imitare in quetto ancora la estrema povertà del Salvatore, confitto con chiodi fopra di un tronco di croce . Beus) coi foccorfi ricevuti dal suddetto Duca Gunzone Sabbrico nelle sue solitudine una piccola Chiefa dedicata in onore della fantiffima Vergine, di cui ere divotiffimo, e intorno ad essa dodici celle anguste per ricovero de' suoi discepoli, ai quali prescriste da osservare efattamente le regola di s. Colombano . Quefti fucono i principi della femofa Abbedia di s. Gallo . che suffifte enche a' giorni noftri ne' paesi degli Svizzeri , con una città dello ftesso nome , di cui è fovrano Signore l'Abate di s. Gallo , evendo però in progresso di tempo i monaci di essa ab-bracciata le regola, e l' istituto di s. Benedetto, patriarca de' moneci d' Occidente .

4. Vaco in questo mentre il vescovato della città di Costanza per la morte del Vescovo chiamato Gaudenzio, onde effendoli in quella città radunati alconi Vescovi delle vicine città per l'elezione di un nuovo Vescovo di quella Chiefa , una delle più illustri delle Germania , effi posero gli occhi fopra la persone di Gallo, il quale v'era stato chiamato per opera del Duca Gunzone; e il Ciero, e il popolo tutti d'eccordo lo pregarono ed effere loro pettore , dicendogli : A te conviene di effere noftro Paffore, poiche tu fei erudito nelle divine Scritture , e rifplendi in ogni genere di virtà . Tu che poffiedi una perfetta callità , e una diffinta umiltà , e manfuetudine , ci dei governare , ed effere il padre de poveri , il confolator delle vedove , il protettore degli orfani . Ma per quente iftanze , e preghiere gli foffero fatte al dal Duca Gunzooe , ai da' Vescovi, e da tutti gli altri, non su possibile di vincere le fua umiltà, ed ei ricusò coffantemente di accettare un tal carico. Propose bensì per quel ministero on Diacono suo discepolo , per nome Giovenni, nomo di molta pietà, e dottrina, ch' era di quel paele, e che da lui medeumo era ftato ammaettrato nelle fagre lettere, il quale fu di comune confenso ricevuto, e confagrato Vescovo di Coftanza . La flessa umiltà , e alighazione de ogni superiorità onorevole mostrò il Santo, albecchà sell' anno 635, avando finito di vivera a. Dodido Abaza del montarto Luflovia-69, i monaci di quella nomerola Comunità eleffero o. Gallo per loro Abaze, e. fepdirono a lui fai monaci, per fupplicarlo a prandere fogra di fe il governo di quel monettero polchè l' Uomo di Dio rifictò collantemente di confentire alle levo replicate illanna, preferendo la quiete dalla fas folludine a tunti i più fipsciosi onori del Mondo.

4. In quello flato di umilizzione, di penitenza , e di mortificazione continuè il Santo a vivere il rimanente de' fuoi giorni, fansificando fe medefimo , e cooperando alla fantificazione di quei pochi discepoli, che il Signore aveva affi-dati alla sua cura; e i suoi santi esempi, assai più che le sue luminose iffruzioni, contribuivano a farll camminare fedelmente nella via anguffa,che avevano eletta, della penitenza, e della mortificazione, a fin di giungere al possesso della gloria celefte . Era già a. Gallo arrivato all'erà decrepita, quando il prete Villimaro, di cni fi è di fopra parlato, defiderò che andafe a trovarlo per intervenire ad una folenne festa, che si celebrava nel caftello di Arbona . Vi ando il Santo, e nel di della fetta predicò con gran fervore di fpirito al popolo, che vi era concorfo in gran numero; ma poco dopo fu affalito da una violenta febbre, la quale in pochi giorni confamò Il fuo corpo eftenuato non meno dalle penitenze, che dagli anni , e colmo di meriti egli passo dall' ergaftolo di quefta vita alla beata patria del Paradito in età di citca novant' anni ai 16. di Ottobre intorno all' anno 646. Il fuo corpo fu trafferito al suo monattero, e illustrato dal Signore di molti miracoli, de' quali Valfrido Strabone autore fincero della fua Vita seffe un lungo casalogo nel libro fecondo della medetime Vita .

Oh quanto mai gll uomini fanti fono folleciti nel fuggire gli onori, e l'elevazione, e bramost di nascondersi agli occhi del Mondo, per vivere a Dio folo nell' ofcurirà, e nell' umiliazione ! E donde procedono tali fentimenti ? Non da aitro , le non da un fanto timore , ch' effi hanno di effere affaliti, e vinti dallo spirito della superbia, la quale più facilmente fi nuttifce, e trova il luo pascolo in mezzo agli onori, e alle grandeaze, e fa sì, che quanto una persona apparifce grande, e onotevole agli occhi degli nomini, altrettanto diventa piccola , e dispregevolc al cospetto di quell'eterno Giudice , che difeerne i metiti delle fue creature non fecondo l'esterne, e ingannevoli apparenze, ma secondo la verità ; onde fta feritto 1: 200d hominibus altum eff , ante Deum abominatio eff . Si può fenza dubbio confervare l'umiltà auche in measo agli onori, e alle grandezze, quando la divina Provvidenza difpone, che fiamo in effi collocati; e di fatto innumerabili fono quelli, che in tutti gil stat is foso famificati, e nei più alto grade di elevazione kanon praiacto quel preceito evangelico <sup>2</sup> di vienni piccoli agli occhi propri, e a quelli di Dico una mi finence quili di mittali e quali di Dico una mi finence quili di mittali e lecitudine c che alcond hanno, di fampre più lecitudine c che alcond hanno, di fampre più rananafa fineli dignita; a consideraze, adi fare, come finol dirit, la loro fortuna, nosè compubble coll un'un'i biggiare, e comadata di ce, per guarire da quello morbo tasto pericolo, fi à il meditire forente avani a Dio quella fantenza più volte replicita di divino Salvatore; gia fi centra, suntilitativa, Grap di Santina, gia fi cantali, suntilitativa, Grap di Santina, Vili gializzati funt paratil , non intrabititi in...

# 17. Ottobre. S. Anstrude Vergine. Secolo VII.

La Vita di questa s. Vergine, ferittu da un Autore anonimo quasi contemporaneo, è riportata dal Mabillon nel secolo II. degli Atti de Santi dell'Ordine di s. Benedetto.

A Nêrude în figliuola di Biandino, e di s. Sa-laberga, di cui fi riferi la Visa ai 24. di Settembre nella prima Raccolta delle Vite de Santi . illuftri ambedue fecondo il Mondo, per la nobiltà, e per la copia delle riccheare, ma molto più illuftri avanti Iddio per la finsolare loro pletà . La fua buona madre fin dall' infanzia i' offert al Signore, e le instillo nel cuore quelle fante maffime di Religione , delle quali era ripiena l'anima fua. Questa pia educazione, accompagnata dalle benedizioni del Cielo, produffe nella fanciulla un frutto abbondante di virtà, e un diforezzo totale delle mondane vanità, e di quei frivoli, e caduchi vantaggi, che pur troppo tatto fi apprezzano dalle nobili donzelle. Ondegiunta che fu all'esà nubile, effendo ftata tichiefta in ifpofa da un giovane gentiluomo per nome Landrano, ch'era uno de più nobili, e ricchi fignori della città di Tul, pairis della Santa, ella ricusò d' effère spoia d'un uomo mortale, perchè voleva divenite sposa del Re immortale del Cielo, e della Terra, Di fasto nell'anno 646. in età di circa dodici anni fi ritirò in un monaftero di fagre Vergini della città di Laon, il quale era fraio fondato, e veniva governato da s. Salaberga fua madre , come fi diffe nella fopradderta Vita di lei . Quivi Auftrude, benche giovane d'anni , fece maravigliofi progreffi la ogni genere di virtà, ficche poteva patagonarfi alle più provette,e più virtuose monache di quella Comuniei , che ascendeva fino al numero di trecento Religiofe.

2. Effendo nell'anno 654. paffata da questa vita alla beata eternità s. Salaberga madre della fanta Vergiue Anstrude , questa fu da tutte le monache di comun confenso eletta per loro Superiora, e Abbadeffa, ma ella ricusò costantemente di accettare un sal carico, allegando tra le altre ragioni quella della fua inciperienza, e giovanile età, che non eccedeva gli anni venti. Fu tuttavia obbligata a cedere si alla rifoluta volontà delle monache, e aì agli espressi comandi di Attilone Vescovo di Laon suo Superiore . Gli effetti fecero ben tosto conoscere, quanto questa elezio-ne fosse stata regolata dallo spirito del Signore; perocchè Auftrude foddisfece perfettamente a tutte le obbligazioni della fua carica , e fegui fedelmente le tracce di s. Salaberga fua madre, onde finche ella viffe, fiorì in quel monaftero un' efatta offervanza delle regole prefcritte dalla medefima s. Salaberga, e una fincera concordia, e carità fcambievole in quelle monache, la qual carità è l'anima di tutte le regole, e il vincolo più dolce, e più importante delle Comunità religiofe. Nel tempo flesso, che la Santa invigilava con gran diligenza a tutti i bifogni spiritua-Il, e temporali delle sue monache, non lasciava di attendere a perfezionare se medesima nell' efercizio di tutte le virtà, e nella pratica di un' austera penitenza. I fuoi digiuni erano frequentl, e rigorofi, la fua orazione, e unione con Dio si può dire, che fosse continuata, e non mai intermessa, poiche aveva sempre Iddio prefense in tutte le fue azioni , e alla fua gloria rapportava tutto quello, che operava con una pura intenzione, e fenza mefcolanza di fini, e rispetti umani .

3. Oltre le orazioni, che faceva di giorno, e di notte in comune con le fue monache, e alle quali non lafciava mai d'intervenire, qualanque fossero le faccende, e gli affari, che le fopravvenifiero , foleva paffare quafi le intere notti nella recitazione de falmi, e nella meditazione delle cose celefti . E percio ella dormiva pochiffimo, e a poco a poco giunfe a fegno di non coricarfi a letto , ma di prendere un breve ripofo feduta fopra una piccola fedia, che teneva vicino alla porta della chiefa. Allo spuntare del giorno andava a visitare le mouache inferme, le ferviva colle proprie mani in tutte le loro occorrenze, e con foavi parole l'efortava alla pazlenza. Dipoi provvedeva si bisogni del monaftero, acciocche tutto camminaffe con ordine, e fenza disturbo. Si prendeva ancora cura de poveri fuori del monaftero, e cercava più che le fosse possibile di mandar loro i convenienti foccorfi, e le opportune limofine, sperando, che queste tirerebbero sopra di lei, e sopra la sua Compnità abbondanti benedizioni dal Cielo, fecondo le promesse, che Iddio ha fatte nelle divine Scritture . In fomma era Anftrude una fanta Religiofa, e una fanta Superiora, e in totte de fue azioni irreprensibile , e ricolma d'ogni-

4. Volle però il Signore, che la virtù di onesta fua diletra Serva fosse provata col fuoco di varie tribolazioni , com' è solito fare colle anime a se più care. La prima, e forse la più sensibile tribolazione, che fommamente affiisse l'animo della Santa, fu l'affaffinamento d'un fuo fratello , chiamato Baldovino , ch'era diacono , e fecondo alcuni, canonico della Chiefa di Laon, il quale fo barbaramente trucidato da alcuni uomini scellerati , non per eltro motivo se non perchè difeudeva le ragioni della Chiefa contro le loro inginftizie, e ufurpazioni . Siccome la Santa amava teneramente questo suo virtuoso fratello, il quale viene veuerato come un Santo dalla Chiefa di Laon ; così reftò il fuo cuore trafitto da un acerbo dolore, che proruppe in amare lagrime ; ma nel tempo ftefio fi raflegnò interamente alle supreme disposizioni di Dio, senze la cui volontà nulla può mai accadere di male; onde ripereva spesso quelle parole del fanto Giobe Dominus dedit , Dominus abstulit , ficut Domino placuit , ita fallum ell , fit nomen Domini benediilum; e di tutto cuore perdono agli uccifori del fratello. Fu ancora la Santa accusata di cospirazione contro lo Stato presto il Re Teodorico III., onde venne a Laon Ebroino Presetto del regio palazzo, e fi portò al monaftero accompagnato da una truppa di foldati, mal intenzionato verfo di lei; ma il Signore prese le difese della sua innocenza, poichè comparve un prodigiofo globo di fuoco fopra nna torre del medefimo monaftero, che mife in fuea i foldati, e riempiè di tal terrore Ebroino , che fece alla Santa umili scuse dell'inganno, in cui era caduto per le calunnie di nomini malvagi, i quali, come dice l' Autore della fua Vita, non hanno mai ceffato dal principlo del Mondo, e non cesseranno mai sino al fine di vestare, e perfeguitare le persone giuste, e timorate di Dio . Corfe ancora un'altra volta pericolo di vedere messo a facco, e a ruba il fino monaftero da un certo Ebroardo, uomo furiefo, che si era impadronito della città di Laon; ma il Signore fi degnò liberarnela colla morte fubi-

tanes del medeimo Ekourdo.

5. Macio, ke magiormente dovè sfiligae.

re la Santa, fornon le vafiationi, e moleite, e
la Santa, fornon le vafiationi, e moleite, e
la stata, fornon le vafiationi, e moleite,
dia vita per parte del medefimo fino Paforcial IVVefovo di Laon nomato Madelgario, ch' era
deva di appropriari alcuni dirinti temporali del
diri. Siaberga fina tande fondattico del medefimo monafero; ond ella dopo aver tentato in
vanoratte i vie pesichle, si conterta di ricorrere a Figino silora l'retto del regio palizzo,
con controlla del medefino del regio palizzo,
forno del les fene fina del regio palizzo,
forno del fene fina più perendo, si, cretticoro dalle fine inquitte perendosi, e retti-

tuì alla fanta Vergine, e alle fue monache una perfetta calma, e tranquillità. Servirono però queste molestie a viepiù purificare la Serva di Dio, e a farle acquittare magglor copia di merito presio il Signore, il quale si degno finalmente di chiamarla a quelle celefti nozze, alle quali ella unicamente afpirava. Seguì la fua preziofa morte ai 17. di Ottobre circa l'anno 688., prima ch' ella spirasse, apparve nella stanza, ove giaceva inferma , un' improvvila luce ; e nell'atto medefimo, che fpiro, fu da' circofianti veduta la beata fua anima fotto la specie di candida colomba volarfene al Cielo. Con che fenza dubbio volle Iddio dimoftrare agli uomini la fua innocenza, e fantità, la quale venne ancora confermata da più miracoli, che avvennero al suo sepolero.

Il pio Scrittore della Vita di questa santa... Vergine offerva, che gli uomini malvagi, come fi è di fopra accennato, fino dal principio del Mondo non hanno mai lasciato di molestare in varie guile i buoni . Così , dic' egli , Caino perfeguito Abele, e così hanno continuato, e continueranno a fare fino alla fine de' fecoli gl' imitatori della perfidia di Caino contro i feguaci dell' innocenza e bontà di Abele. Da quetta ingiufta persecuzione nemmeno è stato esente il Figlipolo di Dio satt'uonso, il quale fi è degnato per noftro elempio, e conforto (offrire le inique contraddizioni de' peccatori, fino alla morte ignominiofa di croce . Non ci giunga dunque cofa nuova, ed inaspetiaia il vedere, e forse ancora il provare le molettie, le Ingiuffizie, e le oppressioni degli uomini iniqui e malvagi. Nolite peregrinari in fervore , qui ad tentationem vobis fit, quafi novi aliquid vobis contingat, dice s. Pie-tro Apostolo 1. Non vogliate turbarvi, vedendovi provati dal fuoco della tentazione, e perfecuzione , come fe vi accadeffe qualche cofa di nuovo , e Hraordinario . Concioffiachè , come foggiunge il medefimo Apostolo, questa è la sorte de giusti, che appartengono a Dio, e però dee piuttosto esser loro motivo di gioja, poichè participando delle sofferenze de' giutti, e di Cristo medesimo, capo di tutti I giufti in questa vita, faranno ancora partecipi della (ua gloria per tutti i fecoli in Cielo .

# 18. Ottobre. S. GIULIANO SABA, Secolo IV.

Teodoreso nel fuo Filosco prefo il Rofveido nelle Vite de Patri dell'eremo (ib. 9. cap. 1. riporta le agioni di guello Santo Hanno accora di esponatao s. Giovanni Grijostomo, e Palladio nella Storia Laufaca. Si veda il Tiliamonna nei som. 8. selle Memoria eccifigilità e

SAN Giuliano Saba è uno de' più antichi, e illuftri folitari, che nel quarto fecolo viveste-Sec. Racc. T. II.

(1) Petr. 4. 12. 13.

ro nella Mesopotamia. Il suo nome divenne celebre in tutto l'Oriente, non già per Il fuoi natali, poichè era uomo della campagna, nè per le fcienze umane, delle quali non aveva alcuna tidtura, ma per la scienza de Santi, per le sue ammirabili virtà, e per li miracoli, che opero in gran numero. Egli in età ancor frefca fi ritirò circa l'anno 270. in un deserto della Mesopotamia, e trovata una spelonca poco lungi dalle rive dell' Eufrate, fiso in effa la fua dimora, e vi meno fino all' ultima vecchiezza una vita più angelica, che umana. Il suo cibo era un poco di pane d'orzo con faie, che non prendeva fe non una volta la fettimana, la fua bevanda acqua pura, che beveva in scarsa misura, li suo letto la nuda terra, fopra di cul dava un breve ripofo al suo corpo, il quale era divenuto si magro. che pareva uno scheletro, non avendo che pelle ed offa. Una vita sì dura, auftera, e penitente riusciva a Giuliano dolce, soave, e gioconda, perche il suo cuore era acceso d'ardenti fiamme d'amor di Dio , a cui aspirava unicamente. d'unirii, e diventare con esso un solo spirito nella beata eternità ; e intanto le fue delizie erano il converfare con Dio nell' orazione, e il continuo (almeggiare ; non faziandofi mai ( dice Teodoreto ) e gedendo infaziabilmente di riempiere la fua mente, e il fuo cuore di quegli infocati fentimenti d' amor di Dio, di sui abbondano i Salmi, compofli per divina ispirazione dal fanto David, per diftaccare le anime da quella baffa Terra, e follevarle al Cielo , e infiammarle d'ardente carità . Onde spesso esclamava colle parole de' medelimi Salmi : Ob quanto fono dolci , mio Dio , le sue parole alla mia bocca ! I giudizi di Dio fono veri e giulli , e defiderabili più che l'oro, e le gemme . Guffate , e vedete quanto foave è il Signore: beato l'uomo , che in lui ripone la flia speranza. L'anima mia è fitibonda di Dio , come d'una fonte , ove folamente può eftinguere la fua fete .

2. Dopo aver paffato qualche tempo folo in quel deferto, Iddio dispose, che seco si uniffero alcuni, i quali defideravano di vivere fotto la fua disciplina, e d'imitare i fuoi esempi. Egli prescriffe loro i medefimi efercizi di penitenza, e d'orazione, e specialmente il canto de' Salmi. Si nutrivano effi pure di pane d'orzo con fale, e di acqua, e probabilmente mangiavano ogni giorno, giacche, per quanto apparifce dal racconto di Teodoreto, ve n'erano alcuni di gracile , e debole complessione . In progresso di tempo però aggiuniero al loro cibo dell' erbe, che raccoglievano nel deferto, e le confervavano poi tritate, e acconciate con fale dentro vasi di terra. Ma perchè accadeva spesso, che quell' erbe fi corrompevano a cagione dell' umidità della spelonca , in cui ffavano ripoftepregarono il Santo a contentarii, che fabbricaffero una cafuccia, nella quale poteffero riporre

quei vafi , e confervare immuni dalla muffa... l'erbe fopraddette. Avendovi Giuliano condifcefo, effi in tempo ch'egli era affente, fabbricarono la cafuccia alquanto più grande di quello che il Santo aveva difegnato. Al fuo ritorno vedendo quell' edifizio, o piuttofto tugurio, maggiore di quello, che aveva prescritto: lo temo (diffe ) o fratelli , che mentre flargbiamo l'abitagione terrena, noi non rellringiamo l' abitazione celefte . Ricordatevs , che per breve tempo abbiamo da flare qui in terra, dove tutto pretio finifice, ma che la celefte abitazione è eterna , e non avra mat fine . Tuttavia , perchè era uomo mansuetifimo, e condiscendente, tollero quello, ch' era ftato fatto , e fi contento , che di effa fi ferviffero nella maniera, che volevano.

3. Si compiacque il Signore d'illustrare la fantità del fuo Servo coll' operazione di molti miracoli, che renderono il fuo nome viepiù celebre anche nelle rimote contrade . Soleva il Santo inoltrarfi di quando in quando più addentro nel deferto, per attendere in una piena folitudine, e lontano da' fuoi discepoli, alla contemplazione delle cose celesti : e in tal occasione conduceva qualche volta seco uno de' suoi discepoti de' più fervorofi . Avvenne una volta , che gli fi fece incontro un gran dragone colle fauci aperte per divorarlo. Si fermo Giuliano, e fatto contro il dragone il fegno della Croce, e invocato il nome di Gesù, immantiuente quella bestia cadde estinta ful fuolo . Ma it Santo impose rigorosamente a Giacomo, ch'era il suo discepolo, ch'aveva in sua compagnia, di non parlare ad alcuno di quetto fatto fin ch'ei vivesse; perchè, come of-ferva Teodoreto, temeva la superbia, e la vanagloria, che fogliono eccitare ne cuori umani le cose prodigiose. Un' altra volta era andato con effolui un altro discepolo per nome Atterio , il quale dopo tre giorni di cammino per luoghi aridi, fo affalito da una fete sì ardente . che correva pericolo di rimanere estinto . Mossone Giuliano a compaffione, fi prottrò a terra , ed invocò con lagrime il divino foccorfo. Appena le fue lagrime bagnarono la terra, che da effa scatur) un fonte di limpida acqua, rinnovando il Signore, dice Teodoreto, in favore del suo fervoil miracolo, che altre volte aveva operato per meazo di Mosè in favore del popolo Ebreo. E siccome Mosè battendo una pietra dura colla fua verga ne ottenne acqua a diffetare il popolo Ifraelitico; così Giuliano inaffiando colle fue lagrime una terra fecca , e arenofa , impetrò a pro d'un folo suo discepolo un fonte d'acqua . la quale , come foggiunge Teodoreto , fino a' tempi fuoi fcorreva prodigiofamente nel medefimo luogo.

4. Ma ciò che rendè più famoso il nome, e la virtù di s. Giuliano Saba, e nel tempo stesso più prosittevole alla Chiesa, furono i miracoli, ch' egli operò nella città di Antiochia, per consondere

gli eretici Ariani, i quali fostenuti dalla potenza dell' Imperator Valente furiofamente perfeguitavano i Castolici . Erano già quaranta e più anni, che il Santo viveva nascolo nel suo deserto, e applicato unicamente alla contemplazione, e alla penitenza, allorchè fu obbligato ad uscirne alle preghiere de' Cattolici d' Antiochia a fine di recar loro foccorío nella perfecusione . che foffrivano, e di finentire gli Ariani, i quali per ingannare i femplici, e tirarii al loro partito, fpacciavano con quella impudenza, che è propria degli eretici, che il gran Giuliano Saba era della loro comunione, e aveva abbracciata la loro credenza . Venne pertanto il Santo nell' anno 372. in Autiochia , dove fu incontrato da maggior concorfo di popolo, che se vi fosse venuto un Generale di armata, e lo stesso Imperatore . Egli non volle prendere alloggio dentro la città, ma fi ricovrò in una caverna potta fuori della città medefima, la quale, fecondoché correva la fama, aveva fervito di ritiro all' Apoftolo s. Paolo. Ma appena giunto colà fu affalito da una violenta febbre, che fece dubitare della fuz vita. Della qual cofa reftarono molto turbati i Cattolici, e uno de' principali di effi, chiamato Acacio, che fu poi Vescovo di Berea, rapprefentando al Santo vecchio la turbazione del popolo, egli rispose : Non vi turbate , perche fe la mia fanità è necefaria, Iddio me la reflituirà fubito. Ció detto si prottrò colle ginocchia, e colla fronte per terra, nella qual pofitura era fuo coftume di orare, e prego il Signore, che gli rendesse la fanità, fo da quella era per rifultare qualche utilisa alla Chiefa, e ai fuoi fratelli . Non aveva ancor finita la fua orazione , quando gli fcorfe all'improvviso per tutta la vita un gran fudore, il quale ettinfe il calore della febbre , ed egli ricuperò la primiera falute.

5. Indi il Santo fi portò pubblicamente alle adunanze de' Cattolici , e con un tal fatto diffipò le calunnie, e menzogne degli eretici . Inoltre operò innumerabili guarigioni d'ogni forta d'infermi, e tra gli altri del Conte, o sia Prefetto dell'Oriente, il quale trovandofi gravemente. ammalato, mando a pregarlo umilmente, che fi compiaceffe d'andarlo a visitare, come fece, restituendogli iftanzaneamente la fanità, e ordinandogli, che di esta a Dio solo autore di ogni bene rendeffe le debite grazie . Uno de' più ftrepitofi miracoli, che in quella occasione esti opero . è quello , che Teodoreto racconta ne' feguenti termini : Paffando un giorno il Santo per una contrada della città avanti la porta del Palazzo imperiale , gli fi accofto un mendico , il quale avendo perduto l'afo delle gambe , fi Hrafeinava per terra , e toccando con Fede il mantello del Santo , rimafe fubito guarito; onde faltando in piedi correpa in prefenza di tutti , ed efultava , a imitazione di quello Horpiato , il quale , come fi ba negli Atti Apollo-lici , fu rifanato da' 11. Apolloli Pictro , e Giovanni . ConConcorfe a un tal prodigio tutto il popolo di Antiochia, lodando tutti, e benedicendo il Signore, ch' èmirabile ne fuoi Santi. Gii eretici furono ricoperti di cordiane, a mao ne pre quebo, almeno la maggior parte, vollero aprire gli occhi a conofere i a verità, e a rinnantare i loro perverfe errori ; feguendo cotì il pravo efempio de 'perfidi Giudei; che alla vittà del miracolo fopraddetto degli Apostoli erano rimusi ottinati nella loro incredadistè.

6. Dopochè Giuliano ebbe renduta la teftimunianza dovuta alla cattolica verità in Antiochia, fe ne partì, per ritornare al fuo deserto, e alla fua fpelonca . Nel paffare ch' ei fece per la città di Ciro, distante due giornate da Antiochia, trovo quei cittadini in una fomma inquietudine, perchè gli Ariani avevano colà inviato per Vescovo un Sofiita della lor Setta nomato Afterio. Temendo effi il veleno de' fuoi perniciofi discorsi, ricorfero a Giuliano, il quale gli esorto a confidare in Dio, ed a seco unire le loro pregbiere, avvalorandole col digiuno, e con altre opere buone, affinché il Signore li liberaffe dal contagio di quell' uomo pestilenziale, com' effi secero . Esaudi Iddio le loro orazioni , poichè nella vigilia della fetta, in cui Atterio doveva predicare al popolo , fu il mifero forprefo da un male sì violento, che nello spazio d' un folo giorno lo tolfe dal Mondo, e lo precipitò nell' abiffo infernale . Così il venerabile Vecchio . carico di trionfi riportati per la divina virtà, contro i nemici della Fede cattolica, giunie dopo altre cinque giurnate di viaggio, che tante erano, cioè fette in tutto, da Antiochia al luogo della sua dimora, e riunitosi co' suoi amati discepoli, visse ancora lungo tempo, dice Teodoreto, nelle pratiche della fua auftera penitenza, finché da questa misera valle di lagrime paíso agi immortali godimenti del Paradifo verfo il fine del quarto fecolo .

S. Giovanni Grifoftomo in una fua Omilia al popolo di Antiochia , volendo dimoffrare ; quanto grande sia la gloria, che il Signore dispenía a'iuoi fedeli fervi , propone loro l'efempio di questo celebre Santo, di cui era ancora in... quella città recente la memoria, e che con particolar colto vi era venerato : Voi fapete , dic'egli, e avete udito, e alcuni di voi banno ancora veduto Giuliano, quell' uomo ammirabile; quelli era un contadino, nato baffamente, e privo d'ogni umana erudizione , ma ripieno di grazia , e di viriu . Quando egli entrò in quella città, vi fu accolto con tal concorfo di popolo, e con tanto onore, che neffan illuftre personaggio ne ba riceonto altrettanto . Anche al prefente il nome di lui non vi è forfe in una fomma venerazione ? Ora fe tali cofe fi fanno in quefto Mondo , in cui Iddio non ba promeffo nulla di bene temporale a fervi fuoi , penfate voi quanto grandi fieno quei beni , che fono los o apparecchiati in Cielo ! Se tanto onore riceverono , dove erano pellegrini , e foreflieri , quanta gloria non goderanno nella celefie patria, di cui fono cittadini? Se dove il Signore non ba loro promeffo fe non affizioni , pure fono it grandemente venerati , qual onore , e qual felicità non avranno in Cielo , dove egli ba promesso di largamente ricompensavii ? Quetta rifleffione di s.Gio. vanni Grifostomo serva a noi di eccitamento a disprezzare tutte le cuse terrene, e ad aspirare all'acquifto degli eterni, e immenfi beni del Gielo . Conversatio noffra in Celis eff , dice l' Apoftolo 2, parlando in nome suo, e di tutti i Fedeli ; il nostro cuore , e i nostri affetti sono tutti indirizzati al Cielo, e colafiù tendono le nostre mire, e i nostri desiderj. Questo è l'obbligo non folamente de' Monaci, e de' Religiosi, ma di ogni Cristiano, a cut Gesù Cristo ha insegnato, e comandato di dire nell'orazione domenicale non colla fola bocca, come molti fanno, ma con fincero fentimento del cuore: Adveniat regnum tuum . Questa è la nostra vera patria, quefta è l'unica noftra felicità, questo è i'unico, e fommo bene, per cui fiamo ftati creati, e redenti. A questo dunque aspiriamo, questo desideriamo, e questo procuriamo con ogni studio di acquistare, mediante l'efercizio continuo delle criffiane virtù. e il disprezzo delle cose fragili e caduche di quefta milera Terra.

#### 19. Ottobre .

### S. FREDESVINDA VERGINE. Secolo VIII.

La Vita di quefta fanta Vergine , scritta da un autore anonima, è riportata aal Mabillan nel secolo III, degli Atti de Santi Benedettini .

Acque s. Fredesvinda nella città di Oxford in lughilterra sul fine del secolo settimo, o nel principio dell'ottavo di genitori affal nobili e facoltofi , i quali ln età di cinque auni la confegnarono a una divota matrona chiamata Algina, Superiora di un monaftero o pinttofto di una adunanza di divote donzelle, che vivevano fotto la fua direzione. Fredefvinda col crefcere negli auni fece maravigliosi progressi nella virtà, e fi accese talmente nel suo cuore l'amore di Dio, che sebbene susse figliuola unica, ed erede di un ricchissimo patrimonio, deliberò di confacrare a Gesù Cristo la fua verginità, e d'impiegarfi interamente nel divino fuo fervizio . Effendo in questo mentre passata a miglior vita la fua genitrice, Didano suo padre, che dallo Scrittore della Vita della Santa viene chiamato Re, cioè fignore di qualche Stato, volle ch'ella ritornaffe presso di se, a fine di consolarsi colla fua prefenza della perdita, che aveva fatta della fua consorte. Le lasciò per altro una piena li-

(1) Philip. 1. 10.

berth di vivere a modo fio, e attendere, com'elle bramava, a 'fool 'prireani efercir', Onde la fanta Vergine menava nelle cal prirea in menava difficialità di superiori della propositionalità di contratta in a mortificatione errano le face que la face della provincia di superiori di superiori di l'altroro, e la mortificatione errano le face quotificane occupazioni, vivendo più che folfa poffibili eritiera, e contana non folo dat pufficempi snondani, ma eziandio dal commercio delle perfone del fecolo.

2. Siccome il suo genitore mostrava verso di lei un particolar affetto ; così ella fe ne approfitto, per infinnare nell'animo di lui le fante maffime della Religione, il disprezzo delle cose terrene . e il defiderio de' beni eterni del Cielo ; e scorgendo, che il padre ascoltava volentieri i fuoi discorsi, gli parlava sovente delle cose di Dio, e del grande affare dell' eterna falute . Onde Didano fi diede efto pure a menare vita molto divota, e all'efercizio delle opere buone, specialmente in fare delle sue copiose rendite limofine abbondanti ai poveri. Per condescendere ai defider della fus fants figlipola edificò in Oxford una chiefa dedicata alla fantiffima Trinità in onore della beatiffima Vergine , e di tutti i Santi , affegnandole i fondi sufficienti per li ministri, che dovevano in effa fare il divino fervizio. In questa chiefa Fredesvinda fi ritirava sovente , col confenso di suo padre, e sorie in qualche cappella a quella annella, paffava i giorni e le notti în orazioni, în vigilie, e in meditazioni delle cofe celefti . Finalmente aveudo fatto fabbricare nu' abitazione contigua alla medefima chiefa, ottenne dal padre la licenaa di radunarvi dodici nobili donzelle, che bramavano di dedicarfi al fervizio di Dio, alle quali esta pure fi uni, e infieme con loro attefe a ludare Iddio con inni, e falmi, e ad esercitarsi nelle opere di pietà, e di penitenza .

3. Effendo intanto paffato all'altra vita Didano padre della Santa , ella continuò a vivere fantamente nella beata compagnia di quelle divote donzelle , e fenza avere fopra elle alcun titolo di superiorità, n'era di tutte il modello col suo servare di spirito, e coll'esempio delle fue fingolari virtù . Mentre la Serva di Dio attendeva in tal maniera a fantificare l'anima fua, e a renderfi ogni giorno più accetta al fuo Spofo celefte, il demonio fuscitò contro di effa una furiofa procella, che le cagionò non piccola turbazione . Un fignore potente di quelle parti, chiamato Algaro, a' invogliò di avere Fredefvinda per moglie, sì per la rara bellezza, di cui era dotata, e sì ancora per impadronirsi de'molti beni, ch'ella aveva ereditati da suo padre, giacche, come si diffe, era figlinola unica. Le fece pertanto fare la propofizione con molta premura , e in maniera ai forte , e rifoluta , che ben moftrava di non voler acquietarfi a qualun-

que fua ripulfa. Di fatto avendo la fanta Vergine risposto, che per effersi confagrata a Geat Critto, non era più in iftato di accudire a nozze terrene, Algaro deliberò di rapirla con violenza; e a quett' effetto fe ne venne a Oxford, scortato da un buon numero di gente, per mettere in esecuzione il suo scellerato disegno. Informata Fredefvinda del pericolo, che le fopraflava, se ne suggi segretamente di notte tempo in un bosco, e vi ftette per qualche tempo nafcofa . Ma il Signore medefimo prefe la difefa della fua fedele Serva . Algaro fu percoffo improvvisamente dalla cecità ; e la perdita del lume degli occhi corporali gli aprì gli occhi della mente per conoscere l'enorme gravezza del fao fallo; onde ne chiefe perdono prima a Dio, e poi alla fanta Vergine, la quale rendendo bene per male, com' è proprio di tutti i Santi, colle fue orazioni gl'impetrò dal Signore la restituzione della vifta, Liberata in tal forma s. Fredefvinda. da ogni vessazione, potè seguitare a servire Iddio con piena pace, e a fantificarsi colle pratiche della fua penitenza, finchè nell' anno 735. fu dal fuo divino Spolo chiamata all'eterne nozze in Paradifo nel di 19. di Ottobre, nel quale fe ne fa commemorazione nel Martirologio Romano.

Noi abbiamo spesse volte veduto ai in questa, che nella precedente Raccolta, delle generofe donzelle, le quali, come s'. Fredefvinda, disprezzarono con animo virile tutte le pompe, e vanità del fecolo, e resistendo coraggiosamente a tutte le follecitazioni, e anche alle violenze, che loro furono fatte, fi mantenuero forti e coftanti nel proponimento di confacrare a Dio la loro purità virginale. Esse avevano impressi nella mente, e nel cuore i magnifici elogi, che le divine Scritture . e i fanti Padri hanno fatto della virginità , per cui una mortale creatura diviene fimile agli Angeli, tempio vivo dello Spirito fanto, e diletta sposa di Gesà Cristo, il quale per bocca del ino Apostulo 1 chiama beate quelle zitelle, che rinunziano alle nozze terrene, poichè fono esenti da quelle gravi tribolazioni, e afflizioni della carne , che accompagnano lo flato del matrimonio, non hanno il cuor divifo, e con molta facilità possono divenire fante di anima , e di corpo, e occuparfi interamente nel fervire , ed amare con tutto lo fpirito il loro celefte Spofo, e confeguire quella fingolare, e immuriale corona, che alle vergint egli ha promesso in Cielo. E però con ragione in confronto del teforo Incomparabile della verginità esse stimarono come fango, ed immondezza tutti i tefori della Terra, e preferirono questa virtù angelica, e sovrumana a tutti i vantaggi, che loro prometteva il Mondo, e finalmente per confervaria intatta, ed illefa foffrirono qualunque pena, e contrafto. Quelle zitelle adunque, che per divina ispirazione hanno eletto lo flato della verginità, non possono mai

abbastanza ringraziare il Signore di questo dono fingolare, che hanno ricevuto dalla fua divina bontà , nè mai abbaftanza dimoftrare la gratitudine, che gli debbono per un benefizio si grande, e si diffinto, ch'egli ha loro compartito. E quefta gratitudine confifta nell'unirfi fempre più a lui con un fincero, e perfetto amora, nel vivere ritirate, mortificate, e diffaccate da ogni terreno affatto , e nell'efercitarfi in tutte le criftiane virtu, a specialmante nell'umiltà, nella pazienza, e conformità al fuo divino volera in tutte le cose. In somma esse per corrispondare degnamente alla loro vocazione, debbono manare una vita pura , e fanta ad efemplo di s. Fredesvinda, e di tante altre ss. Vergini, che le hanno precedute; a a guifa delle vargini prudenti, della quali fi parla nella parabola del Vangalo 1, tanere sempre le lampane accese, e provvedute dell'olio dell'opare buone , per effere in istato d'andare prontamente incontro allo Spofo celefte , allorche verrà a chiamarle all' eternenoaze in Paradifo.

20. Ottobre -

B. ELREDO.

Secolo XII.

Le sue azioni sono descritte nell'Istoria, e negli Annali dell'Ordine Cisterciense.

T Acque Elrado, o Aelredo in Inghiltarra circa l'anno 1109, d'una delle più illustri famiglie di quel ragno, la quale ara imparantata e congiunta di fangue coi Re di Scozia. Dopo avar paffati i primi anni della fua età nalla cafa paterna, a attefo agli fludi convenienti alla fua condizione, fi porto nel fiore della gioventù alla corte di David Re di Scoaia, prasso il quale incontrò tutta la buona grazia, e il più favorevole accoglimento, attefa la vivacità dal fuo spirito, e le sue nobili qualità, per le quali si randà ben prasto amabile a tutti i Grandi di quella corta, a su promosso alla riguardevole carica di gran Maggiordomo della cafa reala . In questo osto egli abbe campo di far viapiù spiccare quelle belle doti naturali di prudenza, di liberalità, di fuperiorità d'animo, di magnificenza, e altre fimili, delle quali era fornito, onde fi acquifto il concatto d'un cavaliere compito e virtuofo, e ognuno applaudendo al suo merito fingolare, facava a gara d'effer ammesto alla sua amiciaia . Quefti applaufi , ch' Elredo riscuoteva univerfalmenta, gli goufiarono il cuore in maniera, che ad altro non aspirava, che a sar una gran figura nel Mondo, e ad acquistarfi fama, e gloria presto degli uomini . Tali erano i legami ,

che tenevano Elredo avvinto a quelta mifara Terra , e alle ingannavoli vanità del fecolo , per cui l'anima fua era vota di merito avanti lddio , e priva dello spirito di vero cristiano , a cui il Vangelo infegna di dispressare le grandezae, e gli onori paffeggiari, e di non avervi at-taccato l'affatto, allorchè ia divina Provvidenza dispone che egli vi sia innalzato. In somma la vita, che Elredo menava alla corte del Ra di Scoaia, era bensì propria di chi fuol chiamarfi oneft' uomo , poco diffimile da quella d'un giufto e onorato pagano, ma affatto inutile al confeguimento della vita eterna , la quale è i unico fine, per cui l'uomo è flato da Dio creato, e per cui vive su questa Tarra. Il Signore però, che di Elredo voleva far un vafo di elaziona, fpaaaò tutti i fuoi legami, i quali, quanto più erano forti, tanto maggiormente secero risplendere la potenza della fua grazia, cha li mifa in pezzi, allorchè gli piacque d'usar saco della sua milericordia. Ii mezzo, di cui lddio fi valfe a questo effetto, fu di fargli provare delle amareaze nelle fraffa cofe , cha prima l' allattavano , e d'ispirargli un vivo defidario di godare una perfetta paca , a tranquillità d'animo , la quale in vano egli cercava nelle dalisie , e nelle grandazze mondane ; anzi questa lasciavano nel suo spirito un certo voto, e un tale difgufto, che lo rendevano sempre inquieto, Il che meglio non fi può asprimara, che colle stesse parole, colle quali egli dascriffe poi lo flato, in cui allora fi trovava l'anima fua, nalla feguenta maniera,

2. lo cercava, dic'agli , la quiete , e il ripofo dell' anima mia tra le grandezze , e nel godimento de beni di quello Mondo. Ma io non vi trovava fe non delle pene , delle amarezze , e delle inquietudini, che laceravano il mio cuore , e mi viempievano di dolori , e d' afflizioni . Voi avete fatto , o Signore , fentire la votira potente, voce all' orecchie del mio enore: voi mi avete chiamato , avete rotti i miei legami , avete guarita la fordità dell' anima mia . Voi avete spezzata la durezza del mio cuore colla dolce forza della voffra grazia , e mi avete fatto guflare la felicità , e la pace , che fi trova nel fervire a voi . Allorche la voltra divina voce ha penetrata l' aninta mia , io bo detto : Stendete , o mio Dio , flendete la voftra defira , e foccorrete colui , che è opera delle voffre mani . . . Allora io cominciai a c .nofcere , per quanto è capace un nomo fent' efperies.-2a, o piuttoflo fecondo la mifura de lumi, che il Signore fpandeva nell' anima mia, quale fia il piaerre , che fi guffa nel divino fervizio, e quanto profonda , e foave fia la pace , che provano quelli , che cercano Iddio in verità , e con tutto il loro cuore . Ob quanto grande, Signore, è la gioja, e tranquillità di fpirito , quanto amabile e defiderabile la pace , che voi fate guffare ai voffri feroi! Aveva Elredo ventiquattro anni , quando Iddio infuse nell' ani-

ma fua quatti pii fentimanti, e distaccandolo dalla fallaci vanità dal Mondo, lo chiamò al fuo divino fervizio. Egli non tardò un momento a... corrispondere alla voce del Signora, e abbaudonando la corte de' principi dalla Tarra, per paífara in qualla dal Ra fovrano dal Cialo, a dalla Tarra, andò a confacrarfi a Dio nal monaftero di Rievalle dall' Ordine Cifterciense circa l'anno 1122. Appena egli ebba veftito l'abito religiolo, cha fu un uomo tutto diffarenta da quallo, ch'era stato fin allora nal secolo. Tutto il suo findio era di divenir grande avanti Dio coll'afarcizio delle criftiane virtù, e colla fedale imitazione di Gesù Crifto. E percio non v'era umiliazione, e mortificaziona, ch' agli non abbracciafia di buon cuore. Un'ardenta carità lo randava fervoroso in tutte le pratiche monastiche, applicato all' oraziona, fottomaffo ai fuoi Supariori, a mansueto verso de' suoi fratelli. La meditazione delle cofa celetti, a la leziona dalla divine Scritture, erano il dolce pafcolo dall'anima fua, e le caste dalizie del suo cuore. In quatta leziona de' divini oracoli, alla quala nniva quella da' fanti Padri, e specialmenta di s. Agottino, egli fece un sì gran profitto, che venne riguardato in Inghilterra, e nalla pietà, e nella dottrina, come un altro s. Bernardo, che allora fioriva nallo stasso suo Ordine in Francia con fama di eccellente fantità e dottrina .

3. Le virtù fingolari di Elredo non poterono flare lungo tampo nascose nall'oscurità dal suo monastero, com' agli per altro bramava; essendo proprio de' Sauti amare di nascondersi agli occhi dagli nomini, e di schivara con tutto lo fludio poffibila le loro lodi , e approvazioni . Fu elatto Vescovo di alcune Chiese principali d' Inghiltarra, e gli furono da parte dal Re offerte della nobili e pingui abbadie; ma agli fe ne fcusò con sì buona maniera, cha gli riuscì di sottrarfi a questi carichi , a di essara lasciato vivere nalla sua dilatta solitudine . Non così però potè asuggire di accettare il governo dal suo monastaro di Riavalle, a cui par la morte dell'Abate di eflo fu eletto circa l'anno 1145, di unanime confanfo da fuoi monaci; i quali esparimantarono nalla fua persona un Superiore vigilante, e un padra amorofo. Imperocchè quantunque agli efigaffe da loro l'efatta offarvanza dalla ragole monaftiche secondo gli asampi, ch' egli ne dava a tutti, e non permattella Il minimo rilallamento, il quale suol produrre pessimi effatti, e a poco a poco rovinare le raligiose Comunità; era però attanto nel fovvenira a tutti i loro bifogni . e moftrava a ciaschaduno viscere di tal carità, ch' egli fi guadagnava il loro affetto, ad effi volentieri ascoltavano, e mattevano in pratica le falutari iftruzioni , cha fovanta loro faceva in una maniara forte infieme , a ripiena di quell'unzione dello spirito di Dio, di cui sono asperse le Opara afeatiche, cha di lui ci reftano . Arende il beato Elrado intefo ; che Ricardo, il quale reggava un' Abbazia filiale, e dipandenta da... Revalle, ratavaz con afperata, e con alterigia i monaci di quella Comunità, lo riprefe faveramente, e i obapio dall'i disilo, faccando ia podafià, ch' si ne avera, e vi folitui un attro sappriore, disconte lippo dall'i disilo di richia priore, disconte lippo dall'i disilo di richia un disconte di controlo dell'i disilo di richia di

A. Aveva il fant' Abata un dono particolare di confolare i fuoi monaci nalle loro dafolazioni, e tantazioni , a di guarire le loro spirituali insermità . Avvenne una volta tra l'altre, che un Monaco, il quale da poco tampo fi era ritirato nel suo Monastaro di Riavalla, pativa un gran tedio nall'oraziona, a molta aridità di spirito in tutte la funzioni dalla raligiona ; dovacchè nel fecolo ara spesso da Dio savorito di dolcazze, e consolazioni spirituali non ordinarie. Egli ando tutto afflitto a comunicare lo flato, in cui fi trovava l'anima sua, a la pana, che provava nelle sue noje, e aridità, al baato Elrado, il quale gli disfa: Credete voi, o fratello, ebe il vostro tenore di vita fia adeffo più conforme alle maffine del Vangelo , più mortificato , e penitente ? Credet: voi , che la voltra volonta fia ora più fottomeffa a quella di Dio, e che abbiate ora più parte nella eroce di Gesù Crifto? Avando il monaco a queste interrogazioni risposto di si . Or bene ( ripiglio Elrado ) ; Hate pur di buon animo , e confolatevi , poiebe il voftro amore per Iddio è più vero , più fodo , e più grande ; attefocbe le opere fono la prova prù certa, e ficura dell' amore ; e quanto più l' nomo è fommeffo , e ubbidiente a Dio, il fuo amore è pris puro, e più perfetto . Non siudicate dunque della qualità del vofiro spirituale prositto dai sentimenti di divozione sen-sibile, nè dallo spargere qualebe lagrima di compunzione , perchè quefli fono fegni molto incerti , ed equivoci ; ma bensì giudicatene dall' efercizio delle virtà , e da una volontà ferma , fincera , e coffante di biacere a Dio in tutte le cofe, e di vivere pienamente fottomello ai fuoi ordini , e al divino volere . Governò il fanto Abate il fuo monaftero di Rievalle par lo spazio di circa ventidua anni, e fantificando se medesimo cooperò , mediante il divino ainto, alla fantificazione di molti monaci. che viffaro fotto la fua disciplina, finchè colmo di meriti passo dall' afilio di quafta Terra alla beata patria del Paradifo nell' anno 1166.

Dalla ifirazione, che quetto illuminaro manfro di fipriro diede al monaco forpradatro, n pariamo a non turbarci, e a non perdarci di coraggio, allorchè ci troviamo atfalti di andi, da tedio, e ariditi nell'oraziona, e negli altri afarcisi, fiprirutali. Bilogna in questi con paca, e tranquillità d'animo ricarcarne la cazione, 8 è la cocicana ci rimprovera diqualche infedeltà nel divino fervizio, di qualche mancanza ne' noffri doveri , o pure ( il chepiù ordinariamente accade secondo a. Bernardo) fi scopre qualche occulta superbia, e presunzione, e vana compiacenza di noi fieffi, conviene simediare al male, che fi è commeffo, emendarci de noffri difetti, e mancamenti, e fopra tutto umiliarci nell' abiffo del nottro nulla , e della noftra miferia avanti la maeftà di Dio , giacchè il Signore concede la grazia, anche fenfibile della divozione, agli umili, e la nega ai fu-perbi, e prefontuofi ; e le acque de divini favori scorrono , fenza fermara, dai monti , cioè dagli altieri , e fi fermano ad inaffiare le valli , le anime cioè , che fentono bassamente di fe medefime, e vivono sempre timorose de' divini giudizj . Che se poi non ci pare di trovare in noi colpa alcaua, dopo aver pregato il Signore, che ci purifichi il cuore dai peccati occulti, come faceva il fanto David 2, bifogna raffegnarfi alle divine disposizioni , e fenza inquietudine, e amarezza d'animo continuare, anzi raddoppiare, fe fi può, l'orazione, e non tralafciare, i foliti efercizi fpirituali, benchè non vi fi provi gusto, e consolazione alcuna, unendo le nofire noje , triffezze , e defolazioni a quelle , che il nostro divin Maestro, e Salvatore volle per amor nostro soffrire nell'orazione, che sece al divino fuo Padre nell'orto di Getfemani prima della fua paffione. Finalmente conviene fitfarfi bene in mente, che la vera e foda divozione non confiste nel fentir gutti , e confolazioni , o nello spargere lagrime di compunaione, ma bensì nel conformare la nostra volontà a quella di Dio, e vivere fottomesso a suoi ordini supremi ; nel moreificare le nostre passioni, nell'esercitare le virtù criftiane convenienti al proprio fiato ; e foprattutto nel portare la fua croce , feguendo le vestigie di Gean Cristo . Se alcuno , dic' egli nel Vangelo 3 , vuol effere mio diferpolo ( ch' è lo fteffo che dire vero divoto ) neghi fe lleffo : prenda fopra di fe la fua eroce , e mi feguiti , cioè imiti me . Chiunque (egli dice altrove 4) farà la volontà del Padre mio , ch' è ne cieli, queffi è mio fratello , e mia forella ; quelli avra l' ingreffo nel Regno de' cieli . Non gindichiamo donque di noi steffi, e del noftro profito, come diceva il beato Elredo, dai gufti, e dalle confolazioni spirituali, ma dalle opere buone, e dalla fincera, e coftante volontà di piacere a Dio, e di vivere intatto, e per tutto fottometfo ai fuoi divini voleri.

21. Ottobre .

SS. NUNILONIA, B ALODIA VERGINI, E MARTIRI.

Secolo IX.

Sant' Eulopio, del quale si esso si è fatta menzione, nel Memoriale de Sonti lib.z. cap.q. riferisce le azioni, e il martirio di queste due Sante , ch'egli aveva inteso da Venerio Vescovo di Compluto testimonio oculato .

M Unilonia, e Alodia erano forelle, e nate in Ifpagna da un padre maomettano, e da una madre crittiana. Avendo il padre permeffo. che fossero allevate nella criftiana Religione . dedicarono la loro verginità a Gesù Critto, al quale cercavano di piacere in tutte le cofe , e di purificare ogni giorno più le anime proprie, per renderfi accette al loro divino Spofo . Pafao intanto all'altra vita l' infelice loro padre maomettano, e la madre in cambio di astendere alla cura delle figliuole in una fanta vedovanza, o pure volendo passare alle seconde nozze, in vece di prendere un marito fedele, come comanda l'Apostolo alle vedove cristiane, sposi un secoudo marito infedele maomettano, come il primo. Coltni non cessava di molestare le due fante Vergini , acciocchè abbandonata la Fede di Gesù Cristo , abbracciassero l' infame e impura fetta di Maometto. E però le fante forelle firitirarono dalla cafa paterna, e voltate le fpalle alla madre, e al padregno, fi rifugiarono preflo una loro zia da cauto di madre, ch'era crittiana, e ivi goderono per qualche tempo una piena pace , esercitandos nelle opere di pietà convenienti al loro ftato . Ma effendofinell' anno 851. eccitata la persecuzione contro i Crittiani da Abderamo, o Abderamma Re de' baracini, che allora dominavano nelle Spagne, forono le fante Vergini denunziate al Governatore del luogo, ove dimoravano, il quale ordinò, che fossero arrettate , e condotte avanti di fe , perchè come figliuole di un padre maomettano, pretendeva cofful, che foffero obbligate a professare la ftessa Religione .

2. Presentate dunque le due Verginelle al tribunale del Tiranno, egli fece ogni aforzo, per Indurle ad arrendersi a' fuoi iniqui voleri . Adopro primieramente le lufinghe, e le carezze, promettendo loro la grazia del Re, copiose ricchezze, e onorevoli matrimoni, fecondo la qualità della loro nafcita, ch'era nobile, e ragguardevole . Dipoi riufcendo inutili le promesse, le minacciò d'ogni forta di snali, e finalmente d'un infame, e vergognaso supplizio, se perfiftevano nella loro rifolnaione . Ma Nunilonia , e Alodia, animate dalla grazia dello Spirito fanto , che abitava ne' loro cnori , disprezzarono intrepidamente e le lufinghe, e le minacce. Noi, differo concordemente al Tiranno, non ei curiamo di tutti i beni del Mondo, che fono vani, e di poca durota, e afpiriamo folamente ai beni eterni del Cielo , che afpettromo da Gesis Crifto . Noi non temiamo i mali , e i fuppliaj , che tu ci minacci , i quals poffano in pochi momenti , e folamente temtawo i fupplia j dell'inferno , che non bauno mai fine .

3. Vedendo pertanto il Governatore, che tutti i suoi tentativi andavano a voto, penso ad

un altro ripiego, per vincere la loro costanza. Quetto fu di confegnare le due catte colombe , feparatamente l' una dall' altra , a due scaltre donne maometrane invecchiate nella malizia, acciocchè cercaffero di pervertirle; avvertendole di far si che le due forelle non poteffero abboccarsi insieme, e nemmeno parlare con alcun Criftiano . Ufarono quelle due scellerate donne tutti i mezzi poffibili, per fedurle ; ma vani , ed inutili riuscirono i loro tentativi , perchè le due Sante, benchè isolate, e prive d'ogni ajuto, e conforto nmano, fi mantennero forti , e coftanti nel loro proponimento per la virtà di quel Dio onnipotente, in cui avevano posta la loro fiducia, e che mai non abbandona coloro . che fperano in lui . Onde finalmente le due donne maomettane furono coftrette a rapprefentare al Governatore , che l'oftinazione delle due forelle era invincibile, e che effe perdevano il tempo in persuaderle ad abbracciare la religione di Maometto . Allora comandò il Governatore , che fossero condotte al suo tribunale ; e dopo averle nuovamente interrogate, e minacciate fenza frutto, pronunzio contro di loro la fentenza di morte , con cui le condanno al taglio della tefta nella pubblica piazza. Segul il loro martirio nell' anno fuddetto 851. nel giorno 22., o fecondo altri nel giorno 21. di Ottobre .

L' esempio di queste due Vergini , e martiri ferva d' iffruzione, e di conforto a quei figliuoli , e a quelle figliuole , a cui toccaste la disgrazla d' avere de genitorl, se non infedeli di religione, come accadde alle fuddette due Sante, almeno di coftumi empi, e scellerati, che tentaffero d'indurli al male , i quali talvolta fono più pericolofi degli fteffi infedeli; perocchè per la Religione fanta, che professano, si rendono meno fospetti, e perciò più facilmente possono ingannarii, e pervertirli . Si ricordino a questo effetto, che Iddio solo è il vero, e supremo loro padre, a cui debbono amore, rifpetto, e ubbidienza fopra tutti i padri, e fopra tutte le madri del Mondo . Onde quando fi tratta della fna fanta legge, e di schivare il peccato, sono obbligati di odiare il padre, e la madre, come infeena Gesù Critto nel Vangelo 1, cioè di non confentire giammaisi loro ingiusti voleri, e'di abborrire non le loro persone, ma le loro inique maffine, e i loro facrileghi efempi. Anzi in tali cafi se possono separarsi dalla compagnia di esti, come fecero le sopraddette due fante vergini , per fottrarfi al pericolo di effere fedotti , e pervertiti, non faranno che lodevoll, perocchè quette fono appunto le occasioni, nelle quali Gesù Cristo dice nel Vangelo 2 : di effere venuto al Mondo , per separare il figlinolo dal padre, e la figlinola dalla maire, quando cioè fono loro di fcandalo, e d'impedimento ad operare la falute dell'anima propria. E'vero bensi, che in fimili cafi faranno facilmente ef potti a dover foffrire de' ditterbi , delle moleftie , e forte qualche pregiudizio temporale . Ma per superare ogni difficoltà , ed effere coftante nel fervizio di Dio, bifogna fcolpirfi nel cuore quelle parole di eterna verità, che differo al Tiranno le due fante forelle : Noi non ci enriamo di altri beni , che de' beni eterni ; noi non temiamo altri mali , che i mali eterni . La grazia di Dio, e la falute dell' anima è l' unico vero bene, che il Criftiano dee amare, e cercare; il peccato, e la dannazione nell'inferno è l' unico, e vero male, che il Cristiano dee temere, e schivare fopra qualunque male patfeggiero, e momentanco di quella vita mortale .

### 22. Ottobre. S. MARIA SALOME.

Secolo I.

Di quela Santa discepola del Salvatore parlano gli Evangelisti s. Matteo cap. 20. v. 10 Di seg. e cap. 27. v. 16., e s. Marco cap. 12. v. 40., e cap. 26. v. 1. Si veda ancora il Tiltemont tom. 1. delle Memorie sopra l'Isoria eccletaftica, al tutolo di s. Giatomo Meggiere Applolo.

Aria Salome (cos) fi riporta nel Martiro-M logio il nome di quetta Santa, che nell' Evangelio è folamente chiamata Salome) è una di quelle beate donne, le quali ebbero la forte di effere discepole di Gesù Crifto, nel tempo che fi degnò conversare cogli nomini su questa Terra . e di operarvi la redenzione del genere umano. Era Salome moglie di Zebedeo, il quale esercitava la professione di pescatore nel lago, dalla Scrittura chiamato mare di Tiberiade, o di Genefaret, ch' erano due città poste alla riva del medefimo lago . Erano questi due conjugi probabilmente nativi di Betfaida, città della Galilea fulla riva del fuddetto lago, dove avevano la loro abitazione, e furono genitori de'due Apostoli, fan Giacomo sppellato il Maggiore, e fan Giovanni Evangelists . Esercitavano questi due figliuoli di Zebedeo, e di Salome la pescagione infierne col loro padre, allorchè il Salvatore nel primo anno della fua predicazione fi degnò di chiamarli alla fua fequela, ed eglino abbandonarono fubito padre e madre, e quanto avevano, per ubbidire alla fua divina voce, e divenire fuoi discepoli, come si disse nelle loro Vite riferite nella prima Raccolta ai 25. di Luglio , e ai 27. di Dicembre, fenzachè nè Zebedeo, nè Salome vi facessero alcuna opposizione, o ne mostrassero alcun rincrescimento . Dal qual fatto apparisce , quanto grande fosse la loro pierà , e quanto ossequiofa quioù la loro Fede verlo di Crido, effendol privati violentieri de due foli figlinoli, che averano, e de foccorfi, che da effi ne ricevevano: efempio degno di effere initato da tutti j genitori, a llorche il Signore fi degna di chiamare colla fia divina fibrazione i loro figliuoli al fuo divino fervizio.

2. Non contenta Salome di aver donati 2 Genì

Cristo i suoi figliuoli Giacomo, e Giovanni, ac-

ciocchè fossero snoi discepoli, volle ella ancora divenire sus discepola, e natrire continuamente i' anima fua delle parole di vita eterna, che ufcivano dalla bocca del Salvatore del Mondo. Onde nell'Evangelio viene annoverata tra quelle fante donne, che feguitavano il medefimo Salvatore ne' diversi viaggi, ch'egli saceva per la Galilea, e per la Giudea, spargendo da per tutto il seme della divina parola, e annunziando a tutti il regno di Dio. Ma ella fu foggetta alla debolezza, la quale per altro era comune alla nazione ebraica, di credere cioè, che il regno di Critto dovesse essere temporale su questa Terra, e accompagnato da quella pompa, e gloria, ch'è propria de' Re , e Sovrani di quetto fecolo . Quindi è, che trasportata dall'amore di madre verso de suoi figliuoli , si presentò un giorno avanti a Gesù Critto, e supplichevole gli fece quetta domanda : Fate , o Signore , che quetti due nivi figliusii ( erano effi ancora prefenti ) feggano, uno alla defira , e l'altro alla finifira nel votiro regno. Era quetta dimanda, dice s. Ambrogio, compatibile in una madre, la quale fi era privata dell'affirtenza de fuoi figliuoli, e della foddisfazione di averli presso di se, acclocchè seguissero il Salvatore . Tuttavia , secondochè offerva... s. Agostino, siccome la dimanda proveniva da nn defiderio difordinato di ambizione tanto della madre, quanto de' medefimi figliuoli, di occupare i primi potti nel regno del Messia, che si figuravano temporale; così Gesù Critto rispose non meno alla madre, che ai figliuoli : Voi non fapete che cofa dimandiate . Dipoi rivolto a Giacosno, e Giovanni fogginnie, che dovevano prepararfi a bere Il calice, che avrebbe bevuto egli medelimo, cioè a partecipare essi pure della sua passione, e morte di croce, che quanto prima doveva soffrire per la salute degli uomini; poichè i patimenti, e le amiliazioni erano la via, per ginngere a quella gloria, che il suo Padre celette aveva ab eterno deftinata a' fnoi eletti, non in questo Mondo, ma nell'eternità.
3. Quanto la fanta Donna profittasse di questa

3. Quanto la fanta Donna profittaffe di queftà diruzione del Salvatore, fi può raccogliere dall' inviolabile fedeltà, con cui lo feguitò non folamente allora quando operava miracoli nella... Giudea, e nella Galilea, ma eziandio nel tempo

Sec. Race. T. II.

(1) Nella Vita di s. Maria di Cleofa ai 9. d'Aprile s'è detto, che il corpo di quella Santa fi venera in Veroli, full'autorità d'alcuni gravi Scrittori, che ciò hanno afferito: ma da'monumenti certi ed autentici della Chiefa di

della sua dolorofa e ignominiosa Passione; polchè ella fu di quelle donne, che affitterono al Calvario, allorchè Gesù Crifto confumò l'opera della Redenzione colla sua morte di croce. Ella ancora affittè alla fua fepoltura, accompagnandolo con quelle divote lagrime, che ognuno fi può immaginare . Ella finalmente nemmeno l'abbandonò dopo morte , poichè la mattina del terzo glorno andò di buon'ora al fepolero, infieme con a, Maria Maddalena, e con Maria di Cleofa, portaudo seco degli aromi, per imbal-samare il corpo del suo amabilissimo Redentore. Onde merito, che a lei, e alle altre sue compagne appariste Gesù Cristo riforto glorioso , prima che fi facesse vedere agl' istessi Apostoli , e Discopoli, e che avesse la beata sorte di baciargli i piedi, e di ricevere la fua celefte benedizione, come un pegno del suo divino amore, e di quella eterna felicità, che le aveva apparecchiata in Paradifo - Il Corpo di questa Santa si venera con culto speciale in Veroli, città della Campagna di Roma, ed è flato da Dio illustrato con molti miracoli 1, Nel dì 25, di Maggio è notata nel Martirologio Romano la festa della traslazione del medefimo fanto Corpo, la quale è con gran folennità celebrata nella reffa città di Veroli

Questo è quanto di s. Maria Salome abbiamo ne' sauti Evangelj , e quetto basta per nostra ed ficazione. Imperocchè dal fuo efempio poffiamo totti imparare la fedeltà, che fi dee a Gesù Cristo, non solo nel tempo della prosperità, ma ancora nel tempo dell'avverfità , e della tribolazione, la quale fa discernere i veri discepoli di Gesù Cristo, che lo amano in verità. Par troppo melti vi fone ( dice nn pio Autore 2), chr amano Gesis fino a tanto che loro non avvenga qualche tribolazione . Molti lo lodano , e benedicono , finche da effo vicevono delle confolazioni . Ma poi fi abbattono fuor di modo, e lo abbandonano nelle av-verfità, e defolazioni. Tutti bramano godere con lui , ma pochi vogliono fiffire qualche cofa per lui . In fomma molti compagni ha Gesù ful Tabor . quando fi tratta di godere , ma pochi ful Calvario, quando fi tratta di patire ; molti amatori della sua gloria, e pochi della sua croce. E pure, come diffe Gesti Crifto ai figliuoli di s. Salome, per aver parte nella fua gloria, bifogna prima partecipare del calice amaro della fua Paffione . Înoltre i padri , e le madri possono dall' esempio di questa Santa apprendere a donare volentieri f loro figliuoli a Geaù Cristo, allorchè si compiace di chiamarli al fuo fervizio, e a preferire la volontà di Dio a qualunque vantaggio, e foddisfaaione, che ricaverebbero dalla prefenza, e compagnia de medefimi loro figlinoli. Finalmente dalla rifpofta , che Gesù Crifto fece alla doman-

Veroli apparisce, che il corpo della Santa ivi venerato, non è altrimenzi quello di s. Maria di Cleosa, ma di s. Maria Salome. (2) Tommaso da Kempis lib.2, capat. da di quala Santa la favore de fina (figlica) (Giacomo, e Giovanal, imparino i galico); quale fin il vero bene, che principalmente, e lopra il arco da dabono difiderare i l'oro figlioso-quala resoluzione del constitucione del constitucione di calcione di calcione di calcione, di calcione di calcione, di calcione di c

# 23. Ottobre . S. IGNAZIO PATRIARCA. Secolo IX.

La Vita di 3. Ignazio fu fedelmente feritta da Niceta David di Pafizgonia autore contemporaneo, e fi riporta nel tomo vivi. della Raccolta de Concilj dell'edizione di Parigi pag. 1180.

I Liustri furono i natali d'Ignazio, poichè fu figlipolo di Michele I. Imperatore di Costantinopoli, e della principella Procopia figlinola di Nicefore, che aveva tenuto l'Imperio immedistamente avanti al fuddetto Michele . Egli venne alla luce del Mondo nell'anno 700., e fin dall' etè di quattordici anni provo gli effetti dell' incoffanza, e inftabilità delle umane grandezze. Imperocchè nell' anno 813. Michele suo padre Principe di molta pletà, per fottrarfi alle violenze di Leone, detto l'Armeno, il quale effendo Generale dell' efercito imperiale con orribile tradimento a ufurpò il principato, e per ifchivare una guerra civile, dopo un anno, e nove men rinunzio volontariamente all' Impero di Coffantinopoli , e fi ritiro inun monaftero infieme co'due fuoi figliuoli Teofilatto, ed Ignazio. Ma non per questo furopo effi efenti dalle veffazioni dell'iniquo traditore Leone Atmeno; poichè coftui non contento d' averusurpato l' Imperio, li rilego per gelosia di Stato separatamente in ifole diverse, ed ebbe inohre la crudele inumanità di rendere eunuchi i due giovani principi Teofilatto, ed Ignazio, benchè fosse loro padrino, per averit levati al fagre fonte; tanto può in cuore umano la furiofa, e cieca ambizione di regnare! Si fottomife Ignazio umilmente agli ordini della Provvidenza, e adorando gl' imperferusabili giudizi di Dio, fempre retti , fempre giuft , benche occulti , foffri con pazienza, e raffegnazione la difgrazia della fua real famiglia , e le fcellerate azioni del Tiranno contro la fua persona, e rivolse il suo cuore all'acquisto d'un regno non già caduco e mortale, come sono i regni di questa Terra, ma eterno ed im mortale nel Cielo .

2. A quelto effetto velti l'abito di monaco,

e allora prefe il nome d'Ignazio , poiché prima & chiamava Niceta, benchè in quei templ non fi costumasse di cambiar nome da chi professava la vita monaftica ; e ciò fece forfe per dimottrare il totale fuo spogliamento di tutte le colterrene, e la fua ferma rifoluzione di vivere dimenticato affatto del Mondo, e di tutte le fue pompe, e vanità. Di fatto egli visse nell'oscurità di un monaftero fituato in un'Ifola detta la Principesta, per lo fpazio di trenta, e più anni. sempre applicato agli esercizi della Religione . e alle pratiche della penisenza, e dell'umiliazione, e fece tali progreffi nella pietà, che la fama delle sue virtù si sparse da per tutto : oud'effendo frato eletto Abare di unanime confenso de monaci, concorfe tanta moltitudine di perfone a metterfi fotto la fua direzione, che fu obbligato a fondare in due isole vicine altri tre monatteri, ne'quali Iddio era fervito in ifpirito, e verità. Il Santo precedeva a tutti co' fuoi efempi , e questi più che le sue istruzioni contribuivano a mantenere la disciplina regolare in tutti i suoi Religiofi, e a farli camminare con fervore nella via della perfezione . Egli fu anche promofio agli Ordini fagri , e al Sacerdozio , e questo nuo- . vo carattere accrebbe il luftro delle fue virtà. e l'ardore della fua carità, nel procurare la falute di tutti coloro , che si portavano da lul in gran numero, per effere iftrniti nella ftrada della falute, e nelle fante maffime della Religione.

2. Intanto dopo molti fconvolgimenti accaduti nell'Imperio di Costantinopoli , tanto rifpetto alle cofe dello Stato, quanto a quelle della Chiefa . la quale foffr) gravi perfecuzioni dal fopraddetto Imperatore Leone l' Armeno, perfido eretico Iconoclatta, e da altri Imperatori fuoi fuccessori , segnaci del medefimo errore , che impugnava il culto delle fagre Immagini, finalmente nell'an. 843. fu ristabilita la pace nell'Imperio, e la Fede cattolica nella Chiefa di Coftantinopoli per opera della piiffima Imperatrice Teodora, tutrice di Michele III, Imperatore ancor fanciullo . e del Patriarca z. Metodio . come fi diffe nella Vita di quetto Santo, riferita in quetta Raccolta ai 22, di Gingno. Ora effendo paffato a miglior vita nell'an. 846. il medefimo s. Metodio, tutti i voti del Ciero, e del popolo di Coftantinopoli fi unirono nell'eleggere per suo successore s. Ignazio, il quale perciò con gran piacere dell' Imperatrice Teodora fu confagrato Patriarca ai 4. di Lupito del fuddetto anno \$45. Il Santo riufci nella dignità Episcopale uno zelactissimo Pattore, e adempiè perfettamente tutti i doveri del fublime fuo mioistero . Alle virtà religiose , che porte fel trono patriarcale, un) quelle di una eccellente fapienza nel governo delle anime commesse alle fua cura, e d'una generofa libertà evangelica nel riprendere i vizj , e le male coffumanze di qua-Innque forta di perfone, eziandio de' Grandi, e potenti del fecolo .

4. Tra gli altri, che sperimentarono lo zelo del fanto Vescovo, su il Patrizio Barda fratallo dell'Imparatrice Teodora, e Prefetto del Pretorio ; concioffiachè estendo costui invischiato in un pubblico, e fcandalofo commercio con una fua nuora, s. Ignazio l'ammoni più volte a togliere quasto scandalo, e a fare penitenza del suo peccaso. Ma Barda non solamente non profitto delle ammonizioni dal Santo, ma di più abbe l'impudanza di prefantarfi alla fagra mansa nella festa dell' Episania, per ricevare la Co-munione dalle mani del a. Patriarca, il quale lo rigetto come indegno di partacipare del Cor-po di Gesù Critto, mantre si trovava, com ara a tutti noto, involto nelle immondazze della libidina . Irritato Barda del vigora apostolico del fanto Patriarca , rifolvè di vandicarfane , con farlo deporra dalla fua Sede patriarcala, a cacciarlo in atilio. E pur troppo colla fne cabala a inique trame riufci all'uomo fcallerato di ottenera l'intento . Perocchè rendutofi egli padrone dall' auimo dall' Imperatore Michela III. il quala aveva a fua fuggattione confinata in un monastero la sua santa madra l'Imperatrice Taodora, e privatala d'ogni ingerenza nell'amminiftrazione dall' Impario , fece nell' anno \$17. coll'autorità dell'Imparatore radunara un conciliabolo di Vescovi cortigiani, a ln affo con cafunniole accuse di supposti delitti fece deporre il fantiffimo Patriarca Ignazio , che fu dipoi rilegato in nn monastero già da lui fondato nell'ifola di Terebinto . In suo luogo venne softituito nella cattedra di Costantinopoli il famoso Fozio, uomo laico, e primo segretario della Corte imperizle , il quale nel breve giro di fei giorni passo dallo stato sacolare al sublime grado di Patriarca, o pinttosto di adultero della Chiesa patriarcale di Coftantinopoli . Era Fozio uomo d'il-Inftra nascita, di gran talanto, dottiffimo in tutte le scienze sagra, e profana, e forse il più eccallanta lettarato del fuo fecolo nella Chiefa. Orientale . Ma l'infelice di questi suoi talenti fingolari ( in vace d' impiegarli a gloria di Dio ) s'abuso tiranamente, per promuovere la fua fmisurata ambizione, e opprimare l'innocenza di s. Ignazio , niurpando la fua Sede ; ed egli fu , cha gettò i primi femi di quel funefto felfina , cha da tanti fecoli tiene divifa , e feparata la Chiefa Greca dalla comunione della Chiefa Romana .

3. Ne qui finirono le inique procedure di Barda, edi Fozio contro il fanto Fariarca; poficiache imputarono faifamente al fanto Freiato, che avefie cofipirato contro l'Amperatore; e come reo di leta mantà agli fa rittetto prigione in diversi foice, nelle quali fa traliperato, percofio più volta, e fchiaffeggiato fino a rompegliti denti, ein altra guife indepamenta trattato. Sopporto Ignazio quetà niquista perfecusione con quella pasienza, ch'è propria fegli uomini faira.

ti : ma nel tempo stesso ne fece ginngere la notizia alle oracchia del Pontefice a. Niccolò L., il quale prese sopra di se con petto apostolico la difesa dell' innocenza del fauto Patriarca , benchè fanza frutto , finattantochè viffero l'Immerator Michale, e il fopraddetto Barda fuo zio, ch'esti aveva affociato all'Imperio . Tolti però dal Mondo ambedue con morta violenta, e fuccaduto nell'Imperio Bafilio Macedone, a. Ignaaio fu riftabilito con granda onore nella fua Sede ai 23. di Novembre dall'anno 867. , e l'usurpatora Fozio fu rilegato in un monastero . Sopravviffe il Santo ancora diaci anni, nel qual tempo face vieniù folccare la fua ardante carità. la fua profonda umiltà, il suo zelo pastorala, ele altre fue eroiche virtà, le quali erano ftata provate col fuoco di gravi e moltiplicati patimenti , fofferti per lo. spazio di dieci anni nella inddetta persecuzione; finchè piacque al Signore di chiamarlo a ricevere in Cielo la corona di quella celefte gloria, che gli aveva ab eterno daftina-ta. Seguì la fua preziofa morte nell'anno 877. al 23, di Ottobre, in cni fa ne fa onorevole commemorazione nel Martirologio Romauo .

A quali precipizi la afrenata paffione dell'

ambiziona non ifpinge gli nomini, eziandio dotati di gran talanto, e forniti di qualità accellenti, qual era certamente Fozio per confassione di tutti gli Storici ! Non fi possono leggere senza orrore la ingiuftizia, le cabale, le calonnie, e gli altri maliziofifimi artifizi , meffi in opare da Fozio , per falira al trono patriarcale di Co-ftantinopoli , e per fostenersi in asso, le quali fi postono stefamente vedare nella Storia ecclafia flica, e che noi per brevità abbiamo folamente accennate . Sarvano le altrni cadute a nostro ammestramento, a fine di non lasciarci mai occupare il cuore da una paffiona sì cieca , e sì furibonda, e di refiftere anche ai piccoli princlpj di effa; poiche non fappiamo fin dove elle possa condurci, con eterna rovina dell'anima. Ricordiamoci, che noi pure, come figliuoli di Adamo , portiamo dentro di noi , dirò così , inviscerata qualla rea cupidigia di sovrastara agli altri, nel che confitta principalmanta il veleno dall'ambizione; e però fa d' nopo di star sempre vigilanti fopra di noi medefimi, per non reftar vinti a superati da quatta battia sarocifima, come l'appella s. Giovanni Grifostomo . Il rimedio più ficuro contro nna peste a) perniciosa si è quello di ricorrere al nostro celaste Madico Gesà Cristo, il quala folo colla fna potente grazia ce na può prefervare, e guarira; di spesso leggere, e meditaro quelle verità , colle quali nel Vangelo sì fpaffo egli c' infegna di umiliarci , e di non afpirare mai ai primi posti , anai di cercare e desiderare l'altimo luogo, recumbe in novifimo loco, coma apparifca dalla parabola degl' invitati al convito 1, da esto proposta appunto contro gli M m 2

ambitofi, a finalmbate al tener fempre fiftigli ocicij ud medefimo notro divin Salvatore, il quale effendo egnale in tutto a Dio fuo Padre, e un folo Dio con 680 di Matelli findita; a fè, come dice l'Aportolo 1, abbasto fino a prendere la forma di fervo, e la fomigliatus di peccatore, per guarrie la noftra fuperbia, e lafignate! l'amili da. Si vargogal, fogglinger. Agodhio, al effecte di la compliatus di peccatore, per guarrie la nota finalmbate di matelli di la constanta d

#### 24. Ottobre -S. Proclo Patriarca. Secolo V.

Presso il Tillemont nel tomo 14 delle Memorie sopra la storia ecclesiglica si trova raccolto ciò che Socrate, Soprameno, Teodoreto, ed altri antichi Ausori hanno serato di ampio Santo. Si vedano ancora gli Annali ecclesiussici tom, c. e. d.

S An Procio, o Proculo è uno de più celebri, e illustri Prelati, che nel secolo quinto soriffero nella Chiefa in Oriente . Si erede , che egli fortifie i fnoi natali nella città imperiale di Costantinopoli circa l'anno 390, e certamente egli era lettore nella Chiesa patriarcale di quella eitta fotto s. Giovanni Grifoftomo, a cui fu fempre unito, e si conservò fedele, come si disse nella sua Vita riserita at 27. di Gennajo nella prima Raccolta delle Vite de' Santi. Ristabilita però la memoria del Santo col dovuto onore da Attico, che dopo Arfacio gli succedè nel Ve-scovato di Costantinopoli, Proclo su promosso da Attico medefimo all' Ordine del diaconato, a poi al facerdozio , nel quale più che prima fece rifplendere la fua dottrina, la fua eloquenza, il fuo zelo, e le altre infigni doti, delle quali il Signore l'aveva arricchito. Laonde avendo Attico ceffato di vivare nell'anno 415., una buona parte del clero, e del popolo di Cottantinopoli lo richiefe per fuo paftore ; benche poi prevalica per allora il partito di quelli , che eleffero Sifinnio, uomo anch' egli di merito, e degno di quella Sede, ch'era in quei tempi la più rispettabile dell' Oriente . Siccome Sifinnio conosceva a pieno la virtà, e capacità di Proclo; così di proprio movimento l'elesse, e ordino Vescovo di Cizzico metropoli dell'Ellesponto, che si trovava vacante, e della quale Sifinnio pretendeva a se appartenere l'elezione. Ma il Clero, e popolo di Cizzico mal foffrendo d' effere privato del diritto di eleggere il proprio Pastore, come facevano le altre tittà , ricuso di ricevere Proclo per fuo Vescovo, e mentre egli fi disponeva a portarfi alla loro città, eleffero un monaco per nome Dalmazio, e fattolo ordinare da alcuni Vescovi della provincia, lo misero in possesso di quella cattedra epifcopale :

2. Proclo non fece alcun rifentimento per un tal fatto , nè fi valle dell' autorità del Patriarca , e anche di quella dell' Imperatore, come avrebbe facilmente potuto, per obbligare i Cizzicelia riceverlo per loro Vescovo, anzi attribul a suo vantaggio t' effère ftato per un tal mezzo efentato dal portare un pefo sì grave, e formidabile, e continno ad efercitare nella Chiefa di Coftantinopoli le funzioni, e i ministeri di prete, come prima, e specialmente ad istruire il popolo colla fuz predicazione, per la quale egli aveva un talento particolare. Siccome il Santo era lontano da ogni ambizione, nè altro cercava, che di promuovere la gloria di Dio, e la falute delle anime ; perciò non aspirava ad occupare posti onorevoli, o dignità eminenti nella Chiesa, ben fapendo, che queste per se medesime nulla contribuiscono a fantificare coloro , che le possiedono , zna pinttofto gli espongono a molti pericoli di commettere de' gravi falli , e di perdersi . Quindi è, che la stella indifferenza mostro due anni dopo, allorchè vacata di nuovo la Chiefa di Coftantinopoli per la morte di Sifinnio, e venendo egli richiefto dal clero, e dal popolo per loro Paftore in luogo del defunto, vide a fe preferito un monaco straniero, qual fu Nestorio, il quale per opera dell' Imperator Teodofio il giovane fu fatto venire d' Antiochia, e follevato al trono patriarcale di quella eittà. Ma questa elezione di Nestorio in Patriarca di Costantinopoli eccitò un funetto turbine nalla Chiefa , a caufa degli eretici dogini, ch' egli cominciò a spargere da per tutto, e diede occasione a s. Proclo di mottrare il fuo zelo per la purità della Fede , e a prendere pubblicamente la disesa dell' angusto titolo di Madre di Dio, con cni la Chiesa cattolica ha fempre oporata la fantiffima Vergine Maria , fenza teniere le infane furie dell'erefiarca Nettorlo; il quale fu di poi folennemente condannato, e deposto dalla sua sede nel Concilio ecumenico tenuto in Efefo i' anno 431., e finalmente per ordine dell' Imperator Teodofio cacciato in un vergognofo efilio , come meritava la fua arrogante, e oftinata pertinacia nell' e-

 Rovi da una ad un' altra fede, giacchè, come fi è veduto, egli era flato da Sifinnio ordinato Vescovo della città di Cizzico. Era cofa facilifiima il togliere di mezzo questo ostacoio , e far vedere , che la disposizione de canoni su tal particolare non riguardava quei Vescovi, i quali ordinati per una Chiefa , erano ftati rifiutati dal popolo , e impediti fenza loro colpa di prenderne il poffeffo, com'era accaduto a s. Proclo, nella maniera, che di fopra abbiamo narrato. Il Santo però , che non folo non defiderava quella dignità. ena anzi la temeva fommamente, e tanto più ne apprendeva i pericoli , quanto più effa era eminente, non fi curò di togliere ia difficoltà op-posta alla lua elevazione, e dimostrarne l'insusfi-stenza. E perciò con molta pace, e tranquillità di fpirito vide a fe ftello preferito per la terza volta un altro foggetio , che fu Maffimiano , nomo per altro di merito, e degno di quel fublime grado; e fotto di effo non lascio s. Proclo di attendere collo ttesso fervore all' istruzione dei popolo , e di elercitare le funzioni convenienti a

un semplice prete. 4. Ma Iddio, che alle volte in questo Mondo ancora fi compiace di efaltare gli umili, dispose, ch' effendo paffato all' altra vita nel mefe d'Aprile dell'anno 414 dopo due anni e messo di Vefcovato Maffimiano , i' Imperatore Teodofio . fenza frapporre alcuu indugio, fece subito da'Vefcovi, che allora fi trovavano in Coffantinopoli, collocare ful trono patriarcale di quella Chiefa il nostro Santo, poichè fu creduto il più atto a fedare i tumulti, che tutto giorno eccitavano i partigiani della Nestoriana eresia . Fu la fua esaltazione ricevuta con universale applauso dal Clero, e dal popolo di Costantinopoli, e fu ancora intefa con approvazione, e con giubbilo da s. Cirillo Patriarca d' Alessandria, da Giovanni Patriarca d' Antiochia, e dallo stesso fommo Pontefice a. Celeftino , effendo a tutti ben note le rare virtù, che adornavano il Santo, e lo rendevano deguissimo di quella Sede . Di fatto egli ad un' eccellente dottrina , e perizia nelle fante. Scritture, ad una foda eloquenas nel dispensare la divina parola, nniva una fincera piatà, nna gran mansuetndine, e umiltà, e sopra tutto una bontà e dolcezza tale, che io rendeva amabile e tutti, e ch' egli ufava eziandio varfo gli eretici; onde è flato scritto in sua lode , che amava pinttofto di ridurre gli erctici al feno della Chiefa-colla dolceaza e foavità, che colla forza, ed afprezza. Questa fina bontà, e dolcezza però tanto cummendata da tutti gli Scrittori delle sue azioni , non degenerava in debolezza , e in codardia , anzi andava congiunta con uno zelo conveniente ad no paffore vigilante nel procurare il bene del fuo gregge, e nell'eftirpare da affo gli errori, e i vizi . che vi regnavano , facendo a tal effetto afo, quando bifognava, e lo credeva opportuno, della fua autorità contro quei, che ottinatamente impugnavano la Fede della Chiefa, o ne laceravano l'nnità; e finchè viffe non cessò mai di combattere e in voce, e in iscritto contro i seguaci dell'erronee dottrine.

5. Di quetto fuo zelo per la Fede egli diede una prova fingolare in occasione, che da' Vescovi dell'Armenia radunati in un Concilio fu richiefto del fuo oracolo fopra alcuni capitoli effratti da' libri di Tendoro di Mopfinettia, dal quale fi credeva , che Nestorio avesse attinta la sua veienosa dottrina , Concioffiache effendo già per la definizione del Concilio d' Efefo, e per gli ordini dell'Imperatore (creditati da per tutio i li-bri, e i dogmi di Nestorio, alcuni Vescovi della Siria , e della Cilicia infetti de' suoi errori fi valevano delle Opere di Teodoro Mopfueffeno, per tener vivo nella Chiefa il fuoco della discordia, e per softenere ia loro perversa, e corrotta dottrina . S. Proclo persanto esaminò diligentemente in un finodo i'affare propoftogli da' Vescovi dell' Armenia, e scriffe loro in risposta quella eccellente lettera , divennta poi celebre in tutto ii Mondo cattolico , e celebrata con magnifici encomi in tatti i fecoli fotto il nome di Tomo di s. Proclo agli Armeni . In questa lettera , o sia trattato, il Santo spiego mirabilmente, e con precisione i dogmi della Chiesa intorno al mistero inestabile dell'Incarnazione del Verbo, e vi stabilì la dottrina cattolica contro gli errori di Teodoro, e del suo discepolo Nestorio. Onde fu ricevnta con applaulo tanto da s. Cirillo Patriarca di Alessandria, quanto da Giovanni Patriarca d' Antiochia , e da tutti gli amatori della verità, e fu dipoi fommamente commendata, e riguardata come nna regola ficura della dottrina della Chiefa nel quinto Concilio ecumanico fotto l' Imperatore Giuffiniano, Si rendè ancora il Santo celebre nella Chiefa per la traffazione dei corpo di s. Giovanni Grifoftomo, che a fua istanza, e persuasione da Comana, dove il fanto Dottore nel fuo efilio era morto, fu per comando dell' Imperator Teodofio portato confommo onore in Costantinopoli, e ricevuto come trionfante, e con religiofa venerazione da ogni ordine di persone di quella metropoli dell'

Imperio.

6. Concluderemo la Vist di 1, Proclo con uno concentrativo recumento, che derneta il la 6. Concluderemo la Che derneta il la 6. Storici è narrato a no disperio mendio con el maneratori della manieratori della manieratori della manieratori della concentrativa il retribiti termoti, che cagionarono in entre della concentrativa il retribiti termoti, che cagionarono in editori della concentrativa d

alla campagna in un lungo, detto il Campo, dove andò lo flesso Imperatore Teodosio coi Senato , e il fanto Patriarca Proclo coi fuo Clero , e ivi dimorarono molti giurni esposti ali' ingiurie dell' aria, e del freddo . S. Procin efortava il popolo a piacare l'ira di Dio con una fincera conversione, e pentimento de' peccati commessi contro la divina Maestà, e d'implorare la sua misericordia colle orazioni, co' digiuni, e coll' opere buone , come di fatto e piccoli , e grandi , e nobili, a plebei facevano di tutto cunre. Ora mentre un giorno la terra era più del folitu agitata . ficche pareva voieffe ingojare nelle fue voragini tutti i mortali , e che il popolo atterrito fuor di modo a grandi vuci esclamava ; Abbiate o Signore , pietà di noi , avvenue una cofa al ftupenda, ed infolita, che viepiù accrebbe. la tur-bazione, e lo spavento del popolo, il quale profeguiva a gridare con maggiur forza : Abbiate , o Signore , pietà di noi .

7. Imperocchè tre ore avanti mezzo giorno aila prefenza di tutta la moltitudine dei popoio un fanciulio di tenera età fu di repente da mano invisibile follevato così alto nell'aria, che fu perdutu di vitta . Indi dupo lo spazio d'un'ora (aitri dicono di tre ore) per la medefima via fu dal Gielo reflituito alla Terra, e collocato per mano angelica avanti a a. Procio. Ivi egli espose al medefimo fanto Vescovo, all' Imperature, e a tutta la moititudine accorfa coià, e attonita per la novità dei prodigio, espose, dico, d'avere intefo in Cielo i cori degli Aogeli cantare dinanzi a Dio, e ripetere queste voci : SANTO DIO, SANTO FORTE, SANTO ED IMMORTALE, ABBIATE DI NOI PIETA'; e che per mezzo di questa orazione fatta a Dio cun fervore la città di Coftantinopoli farebbe liberata dai fiagello del tremoto. Esposta ch'ebbe il fanciullo ia celeste ambasciata spirò l'anima, e deposte le mortail spoglie se ne torno a godere in Cielo il consorzio degli Angeli . S. Proclo , udito ciò , comandò subito al popolo di glorificare Iddio, e invoca-re la sua misericordia con quei cantico: Santo Dio , Santo forte , Santo ed immortale , abbiate di noi pietà , come fece con indicibile fervore di fpirito; e ceso subito ii tremoto, e la terra, cessata l'agitazione , tornò alla primiera quiete. Onde il popolo riavutofi dallo (pavento rientrò nella città, cantando ad alta voce lo stesso inno di tode, il quale per ordine dall' Impera-tore fu ancora cantato in tutti i luoghi, e per tutte le città dell'Imperio . Poco tempo foprava viffe Proclo a quefto avvenimento, poichè nello fteffo anno 447. zi 24. di Ottobre paísò da quefta mortal vita alla gioria immortale dei Paradifo dopo tredici auni di Vescovato.

I fiageili pubblici, qualunque effi fieno, e da qualunque parte vengano, fono per l'ordinazio gaftighi, che Iddio invia agli uumini per li peccati, e difordini, che regnano nel popolo, e specialmente per gli fcandali, che fi commeti tono fenza ritegno, e che irritano la fua tremena da giuffizia . Così c' insegnano in mille laoghi le divine Scritture , e bafta leggere i Profeti . per reftare pienamente persuaso di questa verità . Quando dunque Iddio ci percuote con qualche flagello o di tremoto, o di guerra, o di pette, o di carettia, e fimili, non ferve a nulla l'andare ricercando curiofamente le caufe, donde provengunu i flagelli medefimi, e moito meno di prenderfela contro coloro, che fono gl'iftrumenti della divina Giuftizia per flagellarci : ma bansì conviene in tali cafi far ciò , che s. Procle infinuo ai fuu popolo di Coftantinopoli, di piacare cioè Iddio con una feria penitenza, ed emendazione de' coftumi, co' digiuni, colle limofine. e colle altre opere buone. E intanto, mentre fi aspetra il divino soccorso, e ia liberazione dai flagelli, che ci affliggono , bisogna profittarne per le anime nottre, e riceverli con ispirito di umiliaziune, e di penitenza, poiche tutti i mali temporali , dice s. Agostino , sono come tanti medicamenti, che fervono a curare le piaghe interoe dell' anima, e a liberare chi ne profitta colla pazienza , e fommissione alla divina volontà, dai mali tremeodi, e dai fempiterni gaftighi dell' aitra vita .

# 25. Ottobre. S. Giovanni di Capistrano. Secolo XV.

Scriftro in lingue latine la Pite del Sonto poshi entit copo le for morte Niccolò delli Fera. Circlamo Vidicia del Pite della Companya della Fera della Companya La distinti del Marcio (Olivevita se companya di medigeno Sonto. Farmo quelle tre Vita fomonate informa anti enno 1111. Intra cana del largo, ver formo famono e, e in fronta air fe vi è l'elogo fosto del Servo di 120 menretamo vivore, a Esca Sister (Escolatinia, che di Si voda antora il Vallego negli Annali dell'Ordine de' Manori.

An Giovanni detto di Capiffrano da una Ter-S An Giovanni detto di Capatrano da una a pr-ra di quetto nome della diocefi di Sulmona nell' Abruzzo, ove nacque l' anno 1386. ai 25, di Giugno, fu figliuolo di un gentiluomo Aleman. no , il quale venne in Italia con Luigi Duca d' Angiò aila conquitta del Regno di Napoli, e prefe per moglie una onurata douzella della fuddetta Terra di Capittrano, nella quale fiso la fua dimora. Fu Giovanni allevato con molta diligenza, e applicato allo studio delle lettere , nelle quali pel fuo raro, e perspicace talento fece molto profitto . Giunto all' età capace delle scienze fu inviato a Perugia , e in quella Università attefe ailo ftudio delle leggi civili, e canoniche, e vi confeguì la faurea dottorale , la quale non fi conferiva fe non a coloro, che fe ue rendevano meritevoli con una feria , e lunga applicazione

• dopo na diigente éame, in cui defino prova della ioro abilità mella giurifpredenta. Di fatto Giovanni fatishio Impiegato in onorvoil ceritale della della della della della della della della consistenza della della della della della della della si chi atte cui ria la Ladialto Ne di Napoli, e, ciò di caranti le cariche a le commedice on molco del clati dominava nacora in Pregia. Efercito Giovanni le cariche a le commedice on moto prefil gli inti, i ciocetto di unumo di molta dottrina , e capaca si folianere degamente qualumque grande impiego. Onde un genitiomo principita di Peragia gli promisi per moglie trimonio, colla quale courrate gli promisi.

2. Mentre Giovanni gonfio del fuo fapere, e pieno delle idee di grandi avanzamenti nel Mondo , viveva tutto immerfo nell' amore delle cofe caduche di questa Terra, piacque al Signore di percuoterlo con una grave tribolazione, e di fareli per mezzo di ella conoscere l'incertezza delle cofe omane, e l' inflabilità di quella, che eli nomini chiamano buona fortuna . Imperocchè bollendo atlora la guerra nello Stato Perugino , ed effendo quella città divifa in varifazioni , accadde , che uscendo egli un giorno dalla medefima città , su fatto prigioniere da quelli, ch' erano nemici del Re Ladiflao, e che con gente armata battevano la campagna , e carico di catene fu rinchiufo in una torre di un castello chiamato Brufa, distante circa quattro miglia da Perugia , dove fu trastato con grande durezza; molto più dopo che tento di fuggirfene. come gli farebbe riufcito, fe non fosse stato feo. perto da un contadino nell'atto della fuga... Concioffische per afficurarfi di lui , e anche per gattigarlo del suo attentato, su messo nel fondo della torre co' ceppi a' piedi , e con una pefante catena, che gli cingeva il corpo giorno, e notte, nè eli era dato altro nutrimento, che un pezzo di pane per cibo, e un poco d'acqua per bevanda, Si lufingava Giovanni che il Re Ladifiao. per la cui cagione pativa quella prigionia, o pure i suoi amici dovessero prendersi il pensiere di procurare con premura la fua liberazione, e il fuo rifcatto. Ma vedendo, che nessano si moveva a foccorrerio, e a torio da quelle miferie, conobbe per esperienza, quanto fia fallace la speran-2a, che fi ripone negli nomini, i quali per ordinario non penfano, che al loro intereffe, e abbandorano facilmente alia discrezione della mala loro force quei, che vi cadono, benchè fenza loro colpa . Si rivolfe pertanto con tutto l'affetto a Dio, dal quale imploro quel foccorfo, che non isperava più dagli nomini, e gli promife d'impiegare il rimanente della vita nel divino fuo fervizio, fe gli concedeva la grazia di ufcire da quella prigione, in cul correva pericolo di perdere la vita, giacche oltre gli altri patimenti vi aveva l'acqua quan fino a mezza gamba. Liandì il Signore le suppliche del suo Servo, con riempiere il suo cuore di celetti consolazioni, e anche col favorirlo di una risone, nella quale gli apparve s. Francesco d'Affisi, e lo invito a vestire il suo abito, e professare la sua Religione.

3. Confortato Gievanni da quelta visione, rifolve di abbracciare l' Iftituto de Frati di fan Franceico, chiamati Minori Offervanti, o dell' Offervanza, i quali avevano un convento fuori della città di Perugia , detto del Monte , donde fece chiamare due Religiosi, e manifestando loro il suo disegno, gli richiese di un abito della loro religione, per metterfelo indoffo nella fteffa sua prigione. Esti risposero, che non potevano condescendere si suoi voleri, finchè non soile liberato dalla sua cattività; ma però si adoprarono con suppliche presso degli Umziali, che lo ritenevano prigione, ficchè col pagamento d' un groffo rifcatto finalmente ottenne la bramata libertà . Uscito Giovanni dalla sua prigionia , riuunzio all' impegno delle nozze, che aveva contra:to colla suddetta donzella, e distribuiti i suoi beni ai poveri, si presento al Guardiano del soprannominato convento del Monte, per effervi accettato a veffir l'abito di a. Francesco . Il Guardiano però temendo, che il suo servore non sosse un fuoco, come suol dirsi, di paglia, e di poca durata, efige da lui una prova afili dura della fua vocazione, quale fu quella di andar in giro per la città di Perugia, montato fopra d'un vil giumento con una mitra in testa di carta, in cui foffero scritti a lettere grandi , e intelligibili i suoi peccail . Soddisfece Giovanni al desiderio del Guardiano, e fi foggetto a quella umiliazione, che gli tiro addoffo le rifa, e gli scherni di tutta la città , credendo la gente, che avelle perduto il cervello, e compaffionando altri la sua difgrazia , e altri beffandosi di lui , e accompagnandolo, maffime i fanciulli, con urli, schiamazzi, e derisioni.

4. Dopo una prova si straordinaria, e fi può ancora aggiungere, stravagante della formezza della fua vocazione, fu Giovanni ammello a veftir l' abito religioso de' Minori Offervanti, correndo l'anno trentefimo della fua esà ; e intraprese con tanto fervore di spirito la carriera della perfezione, che riusci ben presto un compiuto modello agli altri fuoi confratelli . Alle penitenae rigorofe della fua regola egli ne aggiungeva delle particolari, vivendo fempre raccolto, e unito a Dio nell'orazione, ch'era in lui poco meno che continua . Per lo spazio di sette aoni camminò (empre a piedi nudi fenza fandali, o zoccoli ; veftiva poveriffimamente ; non gufte mai carne in tutto il rimacente della fua vita, e non mangiava se non una volta il giorno assai parcamente, e fovente pane, ed acqua, e quelle volte che usava un poco di vino, era temperato dall' acqua in tanta copia, che più che vino

poteva chiamarfi acqua avvinata, Il fuo fonno non eccedeva per ordinario le tre ore, e questo lo prendeva fopra delle nnde tavole; e la notte fi flagellava fpefio fino a fpargere 11 fangue. Cnflodiva i fnoi fentimenti, e specialmenta la vista, con tale cantela, che sebbene fosse obbligato a trattare con ogni forta di perfone , come fra poco diremo, non fu mai offervato, che fifiaffe gli occhi in alcuna femmina, nè mai che discorresse con alcana, fa non in luogo pubblico, e alla prefenza di altri . A quefte virtà , dirò così , efterne nniva il Santo la pratica delle virtù interne, che formano principalmente il carattere della vera, e soda pietà. Egli era nmila al maggior segno, e mansueto con tutti, e aveva di se medefimo, e delle cose sue un vero disprezzo, il quala faceva comparira in tutre le occasioni, in cui era maltrattato, ed oltraggiato, poichè in cambio di rattriftarfi, fe ne rallegrava . La fua carità verso Dio, e verso il profiimo era si ardente, che impiegò tutta la fua vita, e fostenne incredibili fatiche, per procurara la gloria di Dio, a la falute dell'anime ne' varj ministeri, che furono da lui efercisati.

4. Uno de' principali fu quello della predicazione della parola di Dio commeffogli da' fuoi Superiori . Egli scorse le principali città d' Italia, e anche della Germania, della Polionia, e della Moravia, chiamando da per tutto a penitenza i peccatori, de' quali un gran numero fi convertì per mezzo foo a Dio. Molti eretici ancora, e sclsmatici aprirono gli occhi alla luce della verità, e convinti dal Santo de'loro errori, ritornarono al feno della Chiefa cattolica. Il foggetto più ordinario delle fue prediche, ad imitazione di s. Bernardino da Siana, che viveva nel medefimo tempo, e di cul Giovanni fi gloriava di effere fedele discapolo, ara la divozione al nome fantiffimo di GESU', e l'efortare i popoli ad adorarlo, ad amarlo, e ad imitarlo, come l'unico noftro Salvatore , Mediatora , e Maeftro, dal quale, e pel quale dobbiamo sperare ogni bene, e l'eterna noftra falote. Effendo flato accufato circa l'anno 1427, al fommo Pontafice Martino V. il fopraddetto a. Bernardino da Siena, come fe la fua dottrina in alcune cofe, a fpacialmente nel proporre alla venerazione del popolo l'Immagine del nome di GESU', fosse contraria alla dottrina della Chiefa , s. Giovanni, che allora predicava in Napoli, fi portò fubito a Roma, e con tale facondia, e fodezza di ragioni difefe la causa del medesimo a. Bernardino, che ne riportò una piena vittoria, avendo il Pontefice imposto perpetuo filenzio agli avverfari, e calunmiatori di quel Santo .

6. In tal occasione il Pontefice avendo conofeinta la profonda dottrina di a. Giovanni, accompagnata da una fingolare piatà, e prudenza non ordinaria, volle fervira dell' opera fua, e appoggiargli molte, a gravi incombenze in vantaggio dalla Chiefa univerfale. Lo fleffo fecero dipoi Eugenio IV., a Niccolò V. fommi Pontefici succeduti a Martino V., talmenteche il Santo dovette portarfi in diverse parti,non folamente dell' Italia, ma ancora della Francia, della Germania, a di altri paefi, e trattare negozi importantifimi della Religiona con Principi grandi, e con ogni forta di perione, per adempiere le commiffioni pontificie . Egli fece fempre quefti viaggi a piadi , accertochè negli ultimi anni della fua vita , e offervò fempre lo steffo tenore di vita , e il rigore dalla fua penitenza ; e dovunque egli andava, fpargeva il feme della divina parola, che avvalorata dalla fue infigni virtù, e. spesso ancora da' miracoli, che operò in gran numero, produceva frutto copioliffimo nella anima di coloro, che l'ascoltavano, i quali erano sempre moltistimi ; onde per lo più era coffretto a predicare nelle piazze, o in aperta campagna, perchè le chiese non erano capaci a consanere l'immanía moltitudina di popolo, che concorreva da totte le parti ad afcoltarlo. Lo zelo del Santo a' impiego ancora in favore della fua Religione, nella quale esercito due volte l'affizio di Vicario generale, e altre primaria cariche, e riformò molti conventi, con reflisuire cioè la disciplina regolare alla primiera offarvanza..., ch' era scaduta, e fondo eziandio in molte città. a specialmanta della Germania, nuovi conventa dal ino Ordine .

7. L'ultima impresa, con cui a Giovanni diede compimento alle sue apostoliche satiche, fu quella di unire in una fagra lega i Principi criftiani della Garmania, della Pollonia, a di altri paefi, a fine di far fronte alla armi Turchesche. che minacciavano d'invadere tutta l'Europa , e diftruggere il Cristianesimo . Perocchè Maometto IL, dopo efferfi impadronito nell'an. 1452, dell' imperiale città di Coffantinopoli, e d'aver affatto diffrusto l' Imperio de' Greci, fi era avanaato in Ungheria con un formidabile efercito di cento venti mlla combattenti, e messo l'assedio a Belgrado, fortiffimo baluardo dell' Ungheria, minacciava d'afforbire quel regno, e diffendere poi le fue conquiste negli altri regni cristiană dell'Occidente, come aveva fatto di tutti quelli dell' Oriente, Riusci felicemente al Servo di Dio coll'efficacia della sue eloquanti esortazioni, d'indurre i Principi criftiani, e specialmente il famofo Giovanni Unniade Principe di Tranfilvania, a radunare un futficiente efercito, benchè inferiore di forze a quello di Maometto, e di andare al foccorso di Belgrado. Egli stesso, benchè già avanzato negli anni , e sì effenuato , che non aveva fe non che pelle ed offa, volle tuttavia accompagnare in persona l'esercito cristiano, per animarlo a combattere valorofamente contro il nemico comune della Criftianità, e nel tempo stesso non cessava di porgere ferventi, e continue preghiere al Dio degli eferciti , acciocchè

s daganda di benedire le armi critiane. Di fatno en Imede II. Legio dell' mon e 1456, fe diafrata: interamene l' armata Turchéta, e i Critianiripatro por la companio del conseguire del conseguire del participatro del conseguire del conseguire del conseguire del ed Santo. Ma poco dopo eggi fe afailito de ana violenta differente a accompagnata de fabbre, che l'affini per lo fazzio di lettanatoto giorni, con la conseguire del conseguire del conseguire del frequience al volore di Dio, finche la giorno 23, di Ottobre dell' anno findettro 1456, dopo averciercio con fingoli divisioni e liggramati della Chiefa, dell'oppiratio dell'Uniphera.

I finifiri avvenimenti, che il Mondo chiama difgrazie, e tali fouo in verità, fe fi riguardano coeli occhi carnali , fono non di rado effetti della divina misericordia, per diftaccare gli nomini dall'afferto difordinato, e pernicioto delle cofe terrene, e tirarii foavemente colla forza della fua grazia interiore al fuo divino fervizio, e all' acquitto degli eterni beni del Cielo. Cosi avvenne a s. Giovanni di Capiffrano nella maniera, che abbiamo veduto, allorchè cadde prigioniero nelle mani de'fuoi nemici, e che si vide da tutti abbandonato in tale difavventura. Questa fu il principio del suo difinganno delle vanità del Mondo, quetta l'origine della fua convertione a Dio, quetta il primo anello di quella catena di grazie, che con tanta abbondanza ricevè dal Signore, fino alla perfetta fan-tificazione dell' anima fua, e si poffesso di quella beata eternità, che ora gode, e goderà fempre in Cielo . Impariamo dunque ancor noi a profittare in vantaggio delle anime noffre, allorchè fiamo percoffi da qualche finistro accidente. In cambio di prorompere in impazienze, e imprecazioni, come pur troppo fanno alcuni cattivi crittiani , umiliamoci fotto la mano potente di Dio, come ci eforta l'Apostolo s. Pietro 1, e preghlamo il Signore, che ci dia grazia di raffegnarci alla fua volontà, e di prendere da effi motivo , per conoscere praticamente la vanità , e inflabilità delle cofe umane, e disprezzarle, per emendare i nostri costumi, e per attendere feriamente alla fantificazione delle anime nottre, e all'acquitto dei veri, e sempiterni beni della. noftra Patria celefte .

## 26. Ottobre. S. FARONE VESCOVO. Secolo VII.

Blagario Vescovo Meldense, e uno de successori di z. Farone nel Vescoveto, sersse decost doro la sua Vise , ricavando dall antiche memore della sua Chia-Ella è riportata dal Mabillon nel secondo secolo degli Set, Rase T. II.

(1) to Pet, t. 6.

Aui de Santi Benedettini. Il Surio riporta di essa un compendio sotto il di 18. di Ottobre, in cui ne sa commemorazione il Martirologio Romano.

S AN Farone, chiamato ancora Faro, o Bur-gondofaro, venne al Mondo in Mò città del-le Gallie verso il fine del sesso secolo, e su figliuolo di un gran Signore appellato Agnerico , il quale godeva la grazia di Teodeberto Re d' Auftrafia, e occupava una carica primaria nella fua corte . Egli fu allevato con diligenza nelle maffime della criftiana Religione da Leudegonda fua madre dama di molta pietà, e cresciuto negli anni fu ammeffo egli pure nella corte del Re Teodeberto, e dipoi in quella di Clotario II., che rinna nella fuz persona tutta la monarchia Francese. In questa gran Corte faceva Farone una delle prime figure per la nobiltà della fua nafcita, per le fue ample ricchezze , e pel favore , che fopra ogni altro godeva presto del Sovrano. Questi grandi vantaggi temporali però non gli fecero met-tere in oblio i doveri della Religione, poichè il Signore col fuo celefte lume gli fece conofcere, che le maggiori grandezze del Mondo non fonoche vanità, le quali come nn'ombra spariscono in un momento . E percio fortificato dalla divina grazia menava una vita affki regolata, edificante, e lontana da ogni difordine. Egli fi ferviva dei credito, che aveva presso del Re, per difendere gl' iunocenti , allorche vedeva , che dagli nomini maligni e potenti , fi tentava. d'opprimerli, per proteggere le vedove, e gli orfani, e per far del bene ad ogni forta di perfone, che avessero bisogno del suo ajuto. Sopra tutto a' intereffava in modo particolare a pro' diquelli, ch'erano condannati a morte, o ad altre gravi pene , come di perpetna prigionia , di rilegazione, e fimili, facendogli la fua carità riguardare le loro miferie, come fue proprie; onde per megzo (no molti ettennero la liberazione: da tali fupplizi ; e questa grazia specialmente confegnirono alcuni Inviati della Saffonia, i quali avendo parlato al Re Clotario con infolenza, era il Re rifoluto di condannarli all' nitimo fupplizio . ma Farone cercò di placare con buona maniera lo sdegno del Re, e gli riuscì di sottrarli da

quel pericolo.

J. Banché Parone godeffe un sì gran favore nella Corre e venific ancors ffirmito e amato mella Corre e venific ancors ffirmito e amato mella Corre e venific ancors filmito e amato di titti si di dolcetar, manifectuline, e un'init verfo di tutti ; tuttavia il fino coro non era quieso, contento, anzi oggi giorno più deprimentava noia e affigialo del fino fiato, delideratio di la contenta del propieta del fino fiato, delideratio di la figura del presenta del fino del manifesta del fino del fino del fino fiato più della Corre a A mettere in efectione quello fio dedicio alcle motto impulsio

una fua fanta forella , chiamata per nome Fara . la quale, come diremo domani nella fua Vita, fi era confacrata a Dio, e governava con fingolare pietà un monaftero di Vergini . Farone adunque, feguendo i configli della fua forella , e di altri. uomini illuminati nelle vie del Signore, rifolvè di rompere quei vincoli, che lo tenevano legato al Mondo, e di separarsi aucora dalla compaenia della fina cunforre chiamata Elidechilde. quando volefie acconfentirvi . Avendone a lei fatta la proposizione, ella, ch'era dama virtuo-fa, e assezionata alle cose di Dio, volentieri vi condescese ; laonde nell'anno 623. Blidechilde prese il velo di Religiosa, ritirandosi in un monaftero, e Farone la tonfura clericale, effendo flato ascritto nel Clero della Chiefa Meldense . 11 Santo, giacche, per cuanto apparifce dalla fua Vita , non aveva avuti figliuoli dal suo matrimonio, vende la maggior parte de' molti beni, che possedeva, e ne distribuì il prezzo ai poveri , e quella parte, che di effi ritenne , impierò in altri ufi pii, e specialmente ve bisogni della Chiefa di Mo , di cni coll' Ordinazione era divennto membro , e che in quei tempi era spovera , e bisognosa di soccorso .

2. Scaricatos in tal maniera Farone d' ogni cura, e imbarazzo temporale, e rinunsiate le grandezze e magnificenze fecolari, attefe nnicameme all'efercizio delle opere di pietà, e ad unirfi firettamente col suo Dio, mediante la pratica delle virtà criftiane ; ficche in breve tempo divenne l'ornamento principale del Clero della Chiefa Meldenfe . Onde avvenne , ch' effendo vacata nell'anno 627. la Sede Episcopale della medefima Chiefa, il Clero, e il sopolo di una-nime confenso l'eleffe per sno pattore, e lo co-Brinfe ad accettare quelto carico , non offante qualunque fua ripugnanza. Egli governo quella Ghiefa per lo spazio di quaranta cinque auni con ues fomma prudenza, e con nna vigilanza, e carità degna d'un ottimo pattore; onde venne riguardato universalmente come nno de più spiendidi luminari, che in quel fecolo illuftraffero la Chiefa Gallicana. Ma noi non poffiamo riferire le particolari azioni virtuole, ch' egli efercito in un così lungo governo, posciachè lo Scrittore della sua Vita le ha tralasciate, e piuttosto si è diffuso nel narrare i molti tniracoli , di ciechi illuminati, di paralitici, e infermi guariti, di offeffi dal demonio liberati, e fimili, che il Signore fi degnò operare per mezzo fuo al in vitz, che dopo morte. Aggiunge folamente, che il fanto Prelato spandeva le sue copiose limofine non folo fopra i poveri bifognofi della fua dincefi, ma ancora fopra di quelli, che a lui venivano da altre parti, e fino dall' Inghilterra, e dall' Irlanda, aj quali apriva le viscere della sua carità t e per dar ricovero a coloro, che volevano fervire a Dio separati dai Mando, fondo un monaftero di religiosi, e loro diede per Superiore un fanto Abate; il qual monaftero (uffifte anche di prefente nella diocefi di Mò, e porta il nome di s. Farone. Colmo finalmente il Santo di anni, e di meriti passo agli eterni godimenti del Gielo in età di circa ottant' anni ai 28, di Ottobre del 672.

Gli nomini fanti, e illuminati dallo fpirito di Dio non folo non amano le grandezze, gli onori, e le altre umane profperità, nelle quali f trovano , ma anzi fe ne rattriftano , e vi rinanziano volentleri, come fece a. Farone. Imperocchè effi le riguardano come impedimenti di andare liberamente a Dio, e come na vischio. che impania le ale del loro fpirito, ficchè non così facilmente poffano innalzarlo al defiderio vivo , ed efficace del fommo Bene , a cui il Criftiano dec in quetta vita unicamente afpirare, e nel conseguimento del quale confirte la sua vera felicità . Ineltre i Santi , dice a Gregorio Magno ne fuoi Morall , quando fi veggono presperati in quello Mondo, temono di non ricevere in quella vita il frutto delle opere buone, che fanno ; temono , che la divina Giufizia, mitando nel loto enore qualche occulta fuperbia , o altra piaga fegreta, non li vicelmi di prosperità in quella vita, per poi punirli eternamente nell' altra . E benché elaminando con diligenza il loro interno, fembri loro, che nel bene, che fanno, nou altro cerchino, che di niacere a Dio , e di signoere al coffesso dell'eterna bestitudine : Contuttorio ( foggiunge s. Gregorio ) la temporale prosperita apparta loro della moleflia, e nen lafciano di temerla, poiche conofcono, ch' ella intirpidifer il fervere delle furrite, e fuerva i fanti defidet ; ellendo fuor di dubbio , che più diffrapeo. no dalle cofe droine gli cnori, e le prosperita, che le umiliationi e l'avverfita . E quindi avviene (conclude il fanto Poniefice), che gli uomini fanti più temone la profpetità, che l'avverfità; e in confeguenza effi santo fono lontani dal compiacersi. e rallegrarfi delle onorificenze, e grandezze del Mondo, che anzi gemono fotto il peso di effe, e quando posiono, cercano di igravariene, come fece s. l'arone , e con effolni moltiffimi altri Santi.

## 27. Ottobre. S. FARA VERGINE.

Secolo VII.

Le azioni di s. Fare sono inserite nella Vita di s. Faro, o Farme suo fratello, serita da litesperio Vestovo Melicave, e resperien and secondo secolo de sono Benedescial dal Mabilion, il quale nel medessa secono clare memora dello Sausa, instrumo al Monafero an lei sonodato, seritate dal monaco Giona autore contentivo por esta del monaco Giona autore contentivo por esta por la secono contentivo del monaco Giona autore contentivo por esta por la secono dello seguino del monaco Giona autore contentivo dello seguino del monaco Giona autore contentivo dello seguino dello se

S Anta Fara, chiamata eziandio dagli Scrittori Burgondofara, nacque verfo il fine del Gefio fecolo in Mò città delle Gallie di nobiliffimi genitori, quali furono Agnerico, e Leodegonda, e fu forella di s. Faro, o Farone Vescovo della città città medefima di Mo, di cul nel giorno di jerì riferimmo la Vita . Effendo Fara ancor fanciulla di tenera età, ricevè una fingolar benedizione dal Signore per le mani del celebre a. Colombano. Alloggiando il fauto Abate di passeggio nella cafa di Agnerico padre della Sante l' anno 610. le parlò delle felicità di chi ferve a Dio, e per piecere a lui fi conferva puro di anima, e di corpo, efortandola e confegrare a Gesù Cristo la fua verginità, al che la beata fanciulla fi moftro difpostissima, onde fe vuole, che s. Colombano facesse di lei una particolare oblazione al Signore . Altri però erano i dilegni d' Agnerico lopra questa sua figlinola, poiche scorsi quattro, o cinque anni , effendo ella già in età nubile , la promife in isposa a certo giovane gentiluomo di gran nescite, e fornito di copiose ricchezze. Fara ricordevole delle promessa fatta e s. Colombano, che il Signore aveva pianteta nella fua mente, e ineffiata colla fua grazia, ricusò di confentire a qualunque nozze terrene, volendo effere spofa del Re immortale del Cielo, e della Terre . Ma nulla giovendo presto il padre, che si trovava impegnato di meritarla, nulla dico, giovendo nè le sue preghiere, nè le sue legrime, ne concepì tal dolore, che cadde gravemente inferma d'una violenta febbre, e le fi offuscò la vista in maniera, ch'era divenuta poco meno, che

2. Mentre Fare fi trovava in questo stato , venne a paffare per la città di Mò s. Eustafio discepolo di fan Colombano, che andave per alcuni affari del fuo monattero di Lufiovio alla corte del Re Clotario . Fu il Santo ricevuto in cafa di Aguerico, il quale lo pregò a vifitare le fua filiuola inferma, e colle fue orazioni ottenerie da Dio la fanità, per cui egli fi moftrava molto anfiofo, e follecito, Avendo s. Eustafio inteso dalla bocea di Fara la cagione della fua infermità, e l' enguftia, da cui era oppresso il suo cuore, l'afficuro, che evrebbe parlato ad Agnerico, acclocchè le lasciasse la libertà di scegliere lo stato, che bramava; dipol proftratofi a terra prego Iddio per lei, e col fegno falutare della Croce, ch' ei fece fopra i fpoj occhi, le reftirui tanto la vifta, quanto la falute primiera . Delle qual cofa Agnerico provo tanta allegrezza, e confolazione, che promife a s. Eustego di non più molestare la figliuole intorno al difegnato matrimonio. Ma pure chi il crederebbe, fe von fi fapeffe quanto grande fia l'incoftanza degli uomini nel mantenere le promeste, che si oppongono ai loro desideri, e alle loro paffioni? Beu prefto Agnerico fi penti della parola data a s. Euttafio , e pretefe di costringere la figliuola a consentire senza indugio a prendere il marito, che lo aveva propotto . Fara pertento vedendo, che non v'era fcampo di refittere alle violenze d'un padre potente , e risoluto, prese il partito di fuggirsene segretamente di cafa colla compagnia di una fole fua admigalla, e di rifugieră în nua chiefa, pofia fuori della cittă. Monto il pară ciuli forire, quando intefe în fuga della figiuola, e întrio delle fua quen con ordine di ricondurla per forza alla cafa peterna, e di minacciaria estandiod privratir divita, fe nou ubolitara. Ma ia funta vegine con mois termezza ripofo, ch' era canta, e che fir riputerebbe felice di figrificare la propria vita per amor di quel Dio, a cpi aveva configrate le funta verginit .

3. Frattanto il fanto Abate Eustasio ritornando dalla Corte del Re Ciotario, fopraggiunfe opportunamente per liberare la feuta donzella da queste vestazioni . Perocchè il Sento rappresento con grand' efficacia ad Agnerico il torto, che egli aveva di sforzare la figliuola a prendere uno fato contrerio alla fua volontà , e i geftighi , che gli fovraftevano in questo Mondo, e nell' altro per la sua condotta irregolare . Onde gli riuscì di calmare il suo sdegno, e di ottenere alla beata Fara una piena libertà di confagrare la fua verginità al Signore . Non fidandoli però il fanto Abate dell'incoftanza, e volubilità di Agnerico, volle, che la Sauta prendesse il velo di vergine dalle mani del Vescovo di Mo, finchè egli fi tratteneve in quella città, come di fatto fegui ; la qual cerimonia, come altrove fi diffe, era in quei tempi , come une professione religiosa , e come un voto di cattità, che le donzelle facevano in faccia alla Chiefa . Ognuno fi può di leggieri immaginare, qual fosse il glubbilo di senta Fara, nel vedere finalmente adempinti i suoi defider , che fin da fanciulla , come fi è detto , aveva concepiti di dedicarfi interamente al divino fervigio, e di potere fenz' alcun impedimento impiegare tutta fe fteffa negli eferciaj della criftiana pietà, a fine di fautificare l'anima fua. e giungere ficuremente al beato termine, a cul aspirava, della ploria celette.

4. Benediffe il Signore coll' ebbondanze delle fua grezia le fanta rifoluzione di queste divora Vergine, e cambio talmente il cuore di Agnerico padre di lei, che fondo egli stesso per la figliuola un monaftero in una Terra, chiamata Ebroico nella diocesi di Mò, e lo dotò di copiose rendite, effendo egli un fignore ricchiffimo e nel qual monattero la bante fi ritirò in compagnia di altre vergini, che seguendo il suo esempio. dedicarono al Signore la loro verginità. Ella ne fu cottituita dal Vescovo di Mo la prima Superiora, o fia Abbadeffa, e vi flabili l'efatte offervanza delle regola di s. Colombano, alla quale poi in progresso di sempo dopo la morte della Santa fu furrogata quella di s. Benedetto . Le fue luminose virtà, non meno che le sue ittructori fervivano di ttimolo e di eccitamento a quelle Vergini, per attendere all'acquifto della perfezione religiosa; onde molte di esse meritarono fpeciali favori da Dio, e giunfero ed un'eccellente fantità, come ne fa certa testimonianza il monaco Giona, che allora viveva, e che ne riporta in compendio le Vite, e la beata loro morte. Governo fanta Fara , finche visse , questo monaftero con fomma prudeoza, e fingolare pietà, e l'odore della sua fantità trasse molte giovani donzelle a professare la vita religiosa sotto la fina direzione, ficchè in breve tempo divenne quel snonaftero uno de' più celebri di quelle parti, e nna fcuola di monastica persezione. Ella fu, come fi diffe nella Vita di s. Farone, che colle fne efortazioni induste il medesimo suo fratello a rinunziare alle pompe, e vanità del fecolo, e a confacrarsi al divino fervizio. Finalmente colma di meriti fu dal Signore chiamata agli eterni godimenti del Paradifo circa l'anno 655.

L'elempio della coffanza, e fermezza invincibile di quella fanta Vergine, fuperiore a totte le iufinghe, e veffazioni , che le furono fatte, per induria ad abbandonare lo flato verginale, ed abbracciare quello del matrimonio, ferva di conforto a quelle donzelle , le quali fono da Dio ispirate, e chiamate al medesimo flato della verginità, affine di mantenersi esse pure ferme, e cottanti nel ioro fanto proponimento . Perocchè sebbene lo flato conjugale sia in se flesso buono, come istimito da Dio, ed elevato ancora nella legge evangelica alla dignità di fagramento ; tuttavia non v'è dubbio , anzi è di Fede , che affai più fanto, e più accetto a Dio è lo flato di Verginità, come infegna l'Apostolo 1, e lo ha definito la Chiefa cattolica ne' suoi Concili . Onde, come fi è detto altrove, le Vergini fono fempre flate riguardate, come la gloria, e l'ornamento della Chiefa, e fono flate da' fanti Padri ricolmate d' innumerabili, e diffintiffini elogi . Quelle persone adunque tanto fra le donne, quanto fra gli uomini, che hanno ricevnto da Dio questo dono si pregevole, ne rendano amilissime grazie alla fua divina bontà ; la custodifcano con fomma cautela, e gelofia, giacchè è un tesoro, che, come dice l'Apostolo 2, si porta io vasi di creta facili a spezzarfi; e fi ftimino felici, fe per confervarlo intatto fia necessario di foffrire delle contraddizioni, delle molettie, e delle veffazioni, come avvenne a fanta Fara, poiche tanto maggiore farà la ricompanía , che riceveranno in Cielo da Gesù Cristo, divino Sposo delle anime pure .

#### 28. Ottobre .

## SS. FEDELE, B FERRUZIO MARTIRI. Secolo IV.

Prefio il Surio fotto questo giorno si riporta un sermone di 2. Piet Damiano lopra s. Fedelt, e un altro sermone di Mesinardo monaco di bulda spra sin Ferrupio. Insorno all'uno, e all'altro di appli Santi si veda il Ilitemon tel tomo e, delle Memorie esclipshiche nel tetolo della Perfecuzione di Diocleziano arr. 14., e nel titolo di s. Cipriano ari. 6.

B Enchè a. Fedele, e s. Ferruzio vivessero in paesi diversi, e sorse ancora in tempi diversiriportaffero la gloriofa palma del martirio; tuttavia di ambedue parleremo in quetto giorno, giacche di effi & fa unitamente memoria nel Martirologio Romano . Era s. Fedele d'una illuftre nascita, e aveva abbracciata la prosessione della milizia fotto gl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano; ma effendo Crittiano terviva Iddio con una fincera pietà, e in cambio d'intervenire agli spettacoli, e agli altri mondani passatempi, come facevano eli altri fuoi compagni, impiegava nell' orazione, e nepli esercizi della Religione quel tempo, che gli rimaneva libero dalle fue occupazioni militari . Soccorreva con abbondanti limofine i poveri , e fecondo le occasioni , che la divina Provvidenza gli prefentava , promoveva il culto dei vero Dio, e la conversione de' pagani alla Fede di Gesù Crifto . In fomma fotto nn abito militare, dice a Pier Damiano, egli menava nna vita tale, che fosse nna disposizione al martirio, quando Iddio aveffe permeffo, che cassasse la pace, che allora godeva la Chiefa, e fi eccitaffe la perfecuzione contro la criftiana Religione. Di fatto effendo venuto a Milano, ove il Santo faceva la fua dimora, l'Imperatore Maffimiano Erculeo, nemico implacabile de Criffiani, ordino che fi facesse no esatta ricerca di coloro, che adoravano Gesù Cristo, a fine di obbligarti a facrificare agl' idoli . Fedele credè di doversi sottrarre alla persecuzione, e si sitirò a Como, non già per mancanza di corag-gio, ma per ubbidire all'infeguamento evangelico di fuggire d'una in altra città , quando fopravviene la perfecuzione. Ma per ordine di Maffimiano fu infeguito, ed arreflato a Como, dove avendo generofamente confessato il nome di Gesù Crifto, e superati con cottanza i tormenti, confeguì la corona del martirio col taglio

della tefta ai 28. di Ottobre circa i'auno 104. 2. S. Ferrazio parimente era nato nobilmente, e feguiva la profeffione dell' Armi, come avevano fatto i fuoi Maggiori. Ma la fua principale premura era di divenire soldato di Gesà Crifto, e servirlo fedelmente , poichè il fuo cuore era affatto diffaccato da' beni vifibili della Terra, e unicamente aspirava ai beni invisibili del Cielo . Crefcendo ogoi giorno più il fno amore verso Dio, a il defiderio di attendere alla criffiana perfezione, alla quale sembravagli, che recaste impedimeoto la professione militare, attefe le distrazioni, e i pericoli, che ne fono infeparabili, deliberò di abbandonare ia milizia, a fine di confacrarsi ioteramente ai servizio di Dio, supremo padrone del Cielo, e della Terra. Trovandofi pertanto di quartiere nella città di Magonza, manifetto la fua rifoluzione al fuo Tribuno, o fia

Colonnello, e dimandò il fuo congedo. Il Tribuno non folo glielo nego, ma inoltre resto talmente offeso di quetta sua dimanda, che lo fece arreftare, e carico di catene lo mando prigioniero in un castello posto di là dal Reno, che credesi che fosse quello, che ora chiamasi Cassel. Quivi Ferrusio fu rinferrato in un' ofcura prigione, trattato come un malfattore ; patendo percio la fame, la fete, la nudità, e ogni forta di mali, fenza che punto fi rimovesse dalla fua risoluzione. Anzi confiderandofi già come vero difcepolo, e foldato di Gesù Cristo, riguardo gli obbrobri, le mortificazioni, e i tormenti, che foffriva, come una porzione della Croce del Salvatore, deftinata a' fuoi feguaci, e come una caparra di quella gloria, alla quale di tutto cuore

3. Dopo fette mefi di prigionia, e di patimen-ti fofferti dal Santo, non folo con pazienza, ma con ilarità di fpirito , egli paíso da questa mortal vita alla immortale del Paradifo . Fu data al fuo corpo onorevole sepoltura da un prete chiamato Eugenio , il quale fi prese ancora il pensiere di far incidere nel suo sepolero un epitatto, nel quale veniva descritta la cagione della sua morte; e quest'epitatio esisteva aucora nel nono secolo , in cui il monaco Meginardo pronunció in sua lode un fermone nel giorno della fua fetta . Il Signore fi degno di manifestare agli nomini la fantità del fuo Servo cot miracoli, che si operavano al suo fepolero fino ai tempi dei fuddetto Meginardo, che li riferifce come testimonio oculare. E la Chiefa onora, e venera il Santo col titolo di Martire, perocchè febbene non fosse proibita ai Criftiani la professione della miliaia, eziandio sotto gl' Imperatori pagani; tuttavla erano al grandi, e frequenti i pericoli, a cui erano esposti di contaminarii con qualche rito, e superstizione idolatrica, che alcuni foldati cristiani elessero piuttosto di foffrire i supplizi, e la morte, che l'abbracciare, o il continuare la professione militare; di che abbiamo altri efempi nella Storia ecclefiattica. Non fi fa il tempo, in cui s. Ferruzio confeguiste la palma del martirio, ma probabilmente ciò avvenne nel principio del fecolo quarto , regnando gl' Imperatori Diocleziano , ... Maffimiano .

S. Pier Damino nel fermone da lacitation ded dimartire. Fedele offera, ce le li Santo fi preparò al martirio col menare una vita vezamente crilitana, e applicata sil Pérciaio delle opere bonoe; e con trovandoli ben fondato, e raziatato nella cartirà, allorché florpraveme la perfecusione, quella non lo fosfis panto dali fosti porposito, sun i gili fignifico di boso saimen il fangue, e la vita per amore di Cesta Crifico.

mi l'Angue, e la vita per amore di Cesta Crifico.

di tono recipare nel conferenti forte e Dio, e di tono refare vinto dalla tentatione, ficonde l'Avertingenco, che dà a tutti lo Spirito fatto

nell' Ecclefiastico 1: Fili, accedent ad fervitutem Dei prapara animam tuam ad tentationem . Ne giova il dire, foggiunge s. Pier Damiano, che da molti fecoli fieno ceffate le perfecuzioni , poichè fe fono cessate le persecuzioni de' Tirauni , non mancano, nè mancheranno mai quelle, che il demonio, il Mondo, e la carne suscitano continuamente, e in varie guise contro i Servi di Dio . E quette perfecuzioni, benchè fieno meno ftrepitofe, anat alle volte fieno lufinghevoli, fono però egualmente, e forfe più pericolofe, e poffono cagionare la tteffa rovina e il medelimo precipizio, cioè la perdita della grazia di Dio, e l'eterna danuazione a coloro, che fi trovano difarmati, e non preparati alia pugua, Che però l' Apostolo s. Paolo 2 intima a tutti i Cristiani di tutti i fecoli a premunirii delle armi fpirituali, e a stare sempre vigilanti, e sempre armati, a fine di poter residere al diavolo, e riportar vittoria nel giorno cattivo , quale appunto è quello della tentaziune . Altrimenti chi trafcura quefte diligenze, e vive spensierato, e disapplicato dagli esercizi di pietà, e delle opere buone, sopravvenendo qualche gagliarda e improvvifa tentazione, resta facilmente vinto, ed atterrato, come accadeva nel tempo delle perfecnzioni ai Criftiani tepidi, e negligenti, e come pur troppo ai tempi nostri accade sovente a coloro, che trascurano di mortificare le loro passioni, e menano una vita più mondana, che criffiana.

# 29. Ottobre . B. BEATRICE VERGINE. Secolo XIII.

Il monaco Padovano Autore contemporanto, e altri autori hanno descritte le azioni di questa beata Vergine, che si riferiscono sa Bollandisti sotto il di 10. di Maggio.

N Acque Beatrice l'anno 1206, nella Terra d'Este, situata nella diocesi di Padova, e appartenente alla fua nobiliffima famiglia, la quale da effa ha preso il cognome d'Este . I suoi genttori furono il marchefe Azzune d' Efte, e Leonora de' Cunti di Savoja. Effendo ancor fanciulla perdè la madre, e reftò la cura della fua educazione appoggiata a Marchefella degli Adelardi, che Azzone aveva sposata in seconde nozze : e ad essa purto Beatrice tutto il rispetto, e tuttal'ubbidienza, che avrebbe prefiata a fua madre, di cui la madrigna teneva il luogo, e le veci. Nell'anno 1212, finì di vivere eziandio il fuo padre Azzone, nella qual occasione ella deposte le vesti preziofe, fu rivestita di abitt di lana di color nero , come fi fuol coftumare , durante il tempo del lutto per la morte delle perfone congiunte di fangue . Beatrice , che in quella tenera età era stata dal Signore abbastanza illuminata a disprezzare le vanità del Mondo , scorso il tempo del lutto, non vulle più ripigliare gli

abiti di feta, nè veran altro abbigliamento fem minile; ma finchè retto nella cafa parerna, usò fempre vesti di poco prezzo, e di colori mode. fti, come se fosse una donna volgare. Fin d'allora ella prevenuta dalle celefti benedizioni . concepì un grande amore per Gesù Cristo suo Salvatore, e si studio d'imitare gli esempi delle virtù, che egli ci ha infegnate , e specialmente. l'umiltà, e la carità verfo dei bifognofi, ai quali diftribuiva in limofine tutto quello, di che poteve disporre. L'orazione, e la lezione spirituale erano il dolce nutrimento dell' anima fua, vivendo ritirata, e lontana da tutti i vani trattenimenti del Secolo, dimodochè passo i primi enui della fna adolefcenza in una felice innocenza di coftumi, tanto più ammirabile, quento che ella viveva in una cala abbondante di ricchezze , di egi, e di ogni forta di comodità, e divertimenti .

2. Ginnta Beatrice al quattordici anni, effendo dotara di uno spirito vivace, e di una singolare avvenenza, le fi presentarono più occasioni di accafarfi con perfonaggi della primarie noblita d'Italis; e tanto la madrigna Marchefelia , quanto il fuo fratello, chiamato, come il padre, Azzone, o Azzolino, e gli altri conglunti, fecero ogni sforao per perfuaderle ad acconfentirvi . Ma ella ricusò costantemente di esfere sposa di qualunque uomo mortale, effende risoluta di confacrare la sua verginità al Re immortale del Cielo, e della Terra . A questo fine , benchè non fenza dispiacere de' suoi parenti, ella eutro in un monaftero di fagre Vergini , detto di s. Mergherita di Salarola, dove fotto la disciplina di una fante Abbadeifà, chiamata Concordia, fece de gran progreffi nella pietà cristiana. Appena mile il piede la questo monastero, che parve fi fosse dimenticata della fua nobile condizione, e de' pregi illnitri della fua famiglia; confiderandofi come la ferva di tutte le religiofe, che trovò in effo, ad altro più non penso, che a prestar loro tutti quei fervigi , ch'erano a lei poffibili , e ed occuparfi negli ufizi più vill, ed abbjettl . Viveva diffaccata affatto da ogni affetto terreno, e separata da ogni commercio col Mondo, per unirft più ftrettamente, e fenza diftrazione col suo Sposo celette. Anzi perchè le sembro, che nel monastero di Salarola, per esfor vicino alla fua cafa parerna, e ad una rocca, in cui era nn presidio di foldati , non potesse godere quella quiete e pace, che ella bramava, dopo un anno e mezzo di dimora, che aveva fatto in effo . passo ad un altro monastero situato in un luogo rimoto, e folitario, chiamato Gemmola, o Zemmola, e quivi ella conduste il rimanente di sua

3. Questo monastero di Genmola era stato prima abitato da alcuni monaci, i quali l'aveveno abbandonato, o pure secondo altri, n'erano stati discacciati, a cagione della loro vita ir-

regolare, e scandolosa. Onde i parenti di Beatrice ne secero l'acquisto, per condiscendere elle istanze di lei, ed ella colla licenza del Vescovo di Padova , nella cui diocefi ere anche quefto monaftero, vi formò una nuova Comunità di fante Religiose, conducendone seco dieci di quelle del fopraddetto monastero di Salarola. Ella precedeva e tutte le monache cogli elempi delle fue inligni virtà . Macerava il fuo corpo deliceto colle vigilie, co' digiuni, e colle fatiche nel lavorare. Abborriva ogni forta di delizie, e di superfluità ai nel vestire, che ne' mobili, e in qualunone altre cofa, che fervifie all'ufo fuo. Amava la povertà in rutre le cofe tanto proprie, quanto comuni del monattero , come un teforo altrettanto preziofo agli occhi illuminati dalla Fede , quanto nascoso , e vile apparisce alle persone mondane e carnali. Ed era folita dire, non v'effer cola, che più contribuifca... a rilaffare gli animi delle fagre Vergini, e ad eftinguere in loro il fervore della divozione,quanto l'abbondanza de' beni terreni , e la copia delle ricchezze . Era affidua , e fervente uell'oraaione, e nella meditazione delle cofe celetti, alle quall unicamente aspirave il fuo cuore inflammato dell'amore di Dio. Risplendeva in tutte le fne parole, e in tutte le fue azioni un'ange-Hea purità, una profonda umiltà, e una carità, e mansuetudine incomparabile . Infomma era Beatrice uno specchio, e un persetto modello di tutte le virtà criffiane e religiofe .

4. Benchè ella uon fosse Superiora di questo monastero, attesa la sua età giovanile; tuttavie l'odore delle sne fingolari virtù si sparse ben prefto anche fuori, e ne'paesi circonvicini; onde tirò a quel monaftero molte nobili donzelle , le quali, disprezzete le mondane vanità, amarono di seguire gli esempi di questa illustre Vergine, e di confacrarsi al divino fervisio, vivendo in sua compagnia. Ma poco tempo este poterono godere di un tal vantaggio, poichè effendo già matura pel Cielo, dopo cinque enni di di-mora nel monattero di Gemmole, fu dal Signore chiamata all' eterne nozze del Peradifo . Ella morì placidamente tra le lagrime, e i gemiti delle sue monache, ch'erano inconfolabili perl'immatura perdita che facevano inTerra d'una al fanta Religiofa; morì, dico, neil' anno 1226., venresimo compiuto della sua età. Rimase dopo morte il suo volto colorito, e di una straordinaria bellezza, e dal fuo corpo verginale spirava una foave fragranza, ch' era un faggio di quella immenfa felicità, di cui godeva la fua beata anime in Cielo . Grande fu il concorfo della gente e venerare il corpo di quella beata Vergine, ella quale il Signore fi degno aggiungere la gloria de miracoli, che a sua intercessione furono operati. Si conservo quello deposito nella chiesa di Gemmola fino all'anno 1178., in cui da Federico Cornaro Vescovo di Padove su trasserito infieme colle monache di quel mouaftero dentro la città di Padova nella chiefa di a. Sofia, dove al prefente in una cappella dedicata in tuo onore fta esposto alla pubblica venerazione.

În questa Verginella si è avverato ciò, che fta feritto nella Sapienaa 1, che confummata in brevi explevit tempora multa, cioè, che nel breve tempo. in cui viffe fu quefta Terra, compi un lungo corfo di vita, perchè fu ricolma di meriti, e di virtà : onde effendo l' anima fua cara , e gradita agli occhi di Dio , fi affretto di tirarla a fe , e di liberarla dai lacci , e pericoli del Mondo . Poco importa, che la vita fia breve, o fia lunga; quello che fommamente, e unicamente importa, fiè, che fi viva bene, fi mnoja bene, e fi giunga alla patria celefte, a quel regno eterno, che Geau Crito ci ha meritato, e ci ha infegnato di domandare ogni giorno con quelle parole dell'orazione domenicale : Adveniat regnum tunm . Mille anni avanti Iddio, come fi dice nella Scrittura 2, feuo come un giorno, e tutto quello che una volra finifce , non è fe non un unlla , fe fi paragona a quella interminabile eternità, verio la quale ogni giorno camininiamo a gran paffi, e che ci invratta ogni momento. Concepiamo dunque un vero , e fincero disprezzo di tutte le cole di quefto Mondo; e non fiamo anfiofi, e folleciti di prolungare questa mifera vita, pie 12 di affanni, e di cure molefte. Ma benai procuriamo con ogni maggior premura poffibile, come fece quella benedetta donzella, di mettere in ficuro la noftra eterna falme. E fe mai aveffimo deviato dal retto feutiere . e ci foffimo lasciati fedurre dalle vanirà mondane; non tardiamo un momento folo a convertirci a Dio, ed a rimetterci prontamente fulla buona firada, che conduce al Cielo. Ricordiamoci a questo effetto quante volte Gesù Cristo nottro Salvatore ci ammonisce nel Vangelo 3, a stare fempre vigilanti e apparecchiati, perchè non fappiamo ne il gierno, ne l'ora, in cui egli verra per giudicarci; e che la morte fuol venire come un ladro, in quel tempo cioè, che meno fi afpetta , e fe ne vive più fpenfierato . Beato colui (dice il Vaugelo 4) che farà trovato vigilante. e apparecchiato, quando verrà il Signore, poichè ndirà dalla fua divina bocca quelle dolciffirme parole : Vieni fervo buono , e fedele , entra nel gandio del tuo Signore, per lodarlo, per amarlo, e per goderlo in compagnia degli Angeli, e dei Santi per tutta l'eternità,

30. Ottobre,
S. VOLEANGO VESCOVO,
Secolo X.
La fue Vica ferina da un Autore anonimo, che fu con-

temporareo, e familiare del Santo, fi riperta alquanto

alterata nello fiile dal Surio fotto il di 11. Ottobre, e nella fuo originale integrità dal Mabillon nel jecolo quinto degli Atti de' Santi dell' Ordine di 1. Benedetto.

Acque Volfango nella Suevia provincia del-la Germania prima della metà del decimo fecolo d'una famiglia di mediocre condizione, e ne povera, ne ricca; e nell' età di fette anni fu da' fuoi genitori confegnato ad un Ecclefiaftico . acciocche l' iftruiffe nelle lettere , e ne' buoni coftumi. Cresciuto poi negli auni, allorchè era capace d'apprendere le fcienze, fu metfo iu educazione nel monastero Augienfe, dove fiorivano gli fludi secondo il putto di quel fecolo, e quivi dimoro per alcuni anni con tal profitto. che recava maraviglia agli stessi suoi maestri . tanta era la perspicacia del suo ingegno, e la sua feria applicazione allo fludio? Nel tempo flesso però non trascurava i doveri della pietà cristiana , anzi fece in essa progressia non inferiori a quelli , ch' ei faceva nelle fcienze . Tra gli aitri giovani , che in quel mouaftero stavano in educazione, eravi un Signore di gran nascita. chiamato Enrico, col quale Volfango contraffe una ftretta amicizia; onde finiti ch' ebbero ambedue i loro fludj, Enrico volle, che il Santo andaffe con effolui ad Erbipoli, della qual città era Vescovo Poppone suo fratello . Nel tempo che Volfango ivi dinioro in compagnia d' Enrico, fi applicò allo fludio delle divine Scritture, e da esse apprese nuovi lumi, per menare una vita degna di un Crittiano, e d'un figliuolo adottivo di Dio, deftinato a regnare cogli Angeli in Cielo. Quindi è, che difguitatofi del Mondo, e delle fue vanità , era già rifoluto di voltargli le fpalle, e di ritirara in qualche monaftero perattendere unicamente al grande affare dellafua eterna salute ; quando estendo stato pro-mosso nell'anno 9,6. al Vescovato di Treveri di fopraddetto Enrico, gli convenne arrenderfi alle sue preghiere, e tenergli compagnia anche a Treveri, per ajutarlo nel governo di quella Chiefa .

2. Voleva Enrico appoggiare a Volfango la cura principale della sua diocesi, e destinario suo Vicario in tutti gli affari ecclefiaftici ; ma egli, che era veramente umile di cuore, e aveva un basso fentimento di fe stello, rifiuto tal onore, ed eleffe piuttofto l'uffizio laboriofo d'iftruire nelle lettere, e nella pietà i giovani cherici, atfinchè divenissero utili operai della vigua del Signore . In progresso però di tempo su obbligato ad accettare la carica di Decano della Chiefa cattedrale di Treveri, il che molto contribui alla riforana di quel clero , poichè il Santo, e colle fue iftruzioni, e co' fuoi efempi, e coll'autorità conferitagli dal Vescovo, riffabili in esso la disciplina ecclefiaftica, ch' era molto fcaduta, La vita, ch' egli in quello tempo menava , raffomigliava a quel-

(4) Mart. 21. 24. Marc. 33- 15.

(1) Sap. 40 11. (4) Luc. 12. 7. a quella d'un perfetto monaco, sì per li digiuni, per le vigille, se per le altre penitenze, che praticava, e sì ancora per le orazioni, per le meditazioni, e leizoni fagre, e per le altre opered di pietà, nelle quali continuumente si efercitava. Il Vescovo Entico bramava ai promovere il Santo ai grado del Sacerdozio, ma egli ripottando si inciano del sacerdozio, ma egli ripottando si inciano del sacerdozio con esta del proposita di per la continua del periodi di continua di periodi per la continua del periodi di continua di continua di periodi di periodi di continua di periodi di continua di periodi di periodi di periodi di conta periodi si intro metrevolo in periodi conto al pari d'oggi intro metrevolo in periodi con-

. Avvenne intanto , ch' Enrico portatofi in Italia nell'anno 964, in compagnia dell'Imperatore Ottone , ch' era fuo parente , fini i suoi giorni in Roma nel fiore dell'età. Questa morte immatura fece viepiù comprendere a... Volfango la caducità di tutte le cofe umane per lo che trovandos egli fciolto da quei legaml d' amicizia, e di gratitudine verso d' Enrico, che fin allora l' avevano obbligato a rimanere nel Mondo, rifolvè di mettere in esecuzione il suo disegno di farfi monaco . A quest' effetto mise l'occhio fopra d'un monaftero posto nella felva Ercinia, a cui presedeva un fanto Abate per nome Gregorio, e in cui fioriva un' efasta disciplina regolare . Presentatofi dunque nell' anno 665. a quell' Abate, vi fu fubito ricevuto con molto giubbilo di esfo, e de fuoi monaci, poiche esfendo a tutti nota per fama la fua fingolare virtù e dottrina, crederono di fare un nobile e vantaggiolo acquisto pel loro monastero . Nè rimasero punto defraudati della loro speranza; conciossiachè Volfango fino da primi giorni, che aveva vestito l'abito monastico, apparve adorno di tutte quelle virtà, che convengono ad un munaco provetto, e da lungo tempo efercitato nelle pratiche della penitenza religiofa. Scorfo l'anno del noviziato, e fatta la professione, volle l'A-bate, che egli impiegasse i suoi talenti nell' istrui-re i mouaci uelle sagre lettere, e nelle vie della falute; il che egli adempì con tal successo, che dagli altri vicini munasteri venivano i giovani monaci con licenza de' loro Superiori a metterfi fotto la fua disciplina. Era quel monastero fituato nella diocefi d'Augusta, della qual città era in quel tempo Vescovo a. Uldarico, di cui fi riferì la Vita ai 4-di Luglio nella prima Raccolta delle Vite de Santi. Siccome questo santo Vesco-vo andava qualche volta fra l'anno a dimorare con que'fanti monaci, per rifocillare il fuo fpirito dalle molette cure del suo ministero; così avendo occasione di trattare familiarmente con Volfango, e di ammirare i rarl doni, de' quali Il Signore aveva arricchito questo suo Servo, ri-folve d'innalzarlo al grado del Sacerdozio. Fece Volfango quanto mai potè, per ifchivare l'ordinazione, e adduste tutte le ragioni, che la fua umiltà gli fuggerì, per diftogliere s. Uldarico da tal penfiere, ma finalmente gli convenne ubbidire agli espressi comandi del fanto Vescovo, e circa l'anno 970. fu ordinato facerdote.

4. La grazia abbondante del divino Spirito . che il Santo ricevè col carattere facerdotale, gl' infiammò il cuore di un vivo defiderio d'impiegare tutto fe flesso nel procurare la falute delle anime. Onde dopo qualche tempo fi fentì ifpirato dal Signore di portarfi a predicare l' Evangelio in alcuni paesi della Germania, dove fapeva, che vi regnava ancora l'idolatria. Con licenza pertanto del fuo Abate fi parti nell'anno 972. dal monastero, e se n'ando negli ultimi confini del Norico verso la Pannonia, ch' è quanto dire in quella regione chiamata dipoi l' Auftria verso l'Ungheria , e annunzio l'Evangelio a quei popoli allora barbari, e sepolti nelle tenebre dell' infedeltà. Ma il frutto, che ne raocolfe, non corrispose al suo zelo, e alle sue satiche apostoliche ; tanta era la rozzezza di quella gente, e tanto l'attaccamento, che avevano al loro errori! Del che essendo informato il Vefcovo di Paffavia nomato Piligrino , lo chiamò presto di fe, acciocche esercitasse con maggior profitto il ministero della predicazione nell'ampia fua diocefi, che aveva bifogno di un operajo si zelante, ed efficace nel dispensare la parola di Dio, qual era il fanto monaco Volfango, com' egli fece, con raccogliere frutto abbondante da' fuoi fudori. Fu tale il concetto, che Piligrino prese delle virtà , e del merito dell' uomo di Dio, che lo credè degno di estere follevato alla dignità episcopale. Onde esfendo vacato il Vefcovato di Ratisbona , fi adoprò fegretamente presto l'Imperatore Ottone , acciocchè cadeste nella persona di Volfango l'elezione del nuovo Vescovo di quella nobile città . Diffi , che ciò fece fegretamente, e fenza farne parola col Santo, perchè ben pravedeva le ripugnanze della fua umiltà ad una tale dignità . Come Piligrino aveva ideato, così la cofa riufe) felicemente. poichè il Clero, e il popolo di Ratisbona feguendo le infinuazioni dell' Imperatore, eleffero con-

cordemente Volfango per loro Vescovo. 5. Allorchè il Santo ebbe notizia di tal elezio ne, e che perciò fi fentì chiamato alla Corte imperiale, la quale allora risedeva in Francfort. ne resto fommamente turbato; e portatosi alla Corte si gettò a' piedi dell' Imperatore , proteftandu più colle lagrime, che colle parole, di effere affatto indegno, e incapace d'occupare un ai sublime posto, e lo prego istantemente a lafciargli la fibertà di non accettarlo . Si ftupì l'Imperature di tale iftanza, e preghiera, come di cofa molto rara, e infolita, e da effa argomentò il merito tiraordinario del Servo di Dio a onde in vece di arrenderfi al a fua dimanda, viepiù fi confermò nel defiderio di vederlo collocato nella cattedra Vescovile di Ratisbona. Conyenne pertanto al Santo di cedere alla volontà rifoluta dell'Imperatore, e di lascia fi confacrare Vescovo di Ratisbona, il che segui nell' an. 974. Gli detti mohrarono chiaramente, quanto egit noime mieriore di quel grado, e quanto fa ve-10, che quelli ricevono copiole batedizioni di difinite ministero, 1 quali conolcendone la gravezza , e timandose indemi , lo tiggono, quanto più poliboro, e son vi i foggettato, fe no rediretti e forniti. Improcette egil riscino Patiore vigilitati chies, promofe minishi mener, e forna mil factori, in gipori di Dio, e la faitate dell'anime della vatta dioces commetti alla factori.

6. Trovò il fanto Prelato le cofe della fua città, e diocesi in pessimo stato, e molti abusi in ogni ordine di persone tanto ecclesiastiche, che fecolari, de quall difordini erano ftate la principal cagione le continue infermità corporali del Vescovo suo antecessore, per cui non aveva quefli potuto attendere alla cura paftorale nella maniera, che fi conveniva. Volendo pertanto fan Volfango metter mano a quella riforma, ch' efigeva il bifogno delle fue amate pecorelle, cominciò quetta fant' opera da' monaci, ed ecclefiatticl, l' elempio de quali influisce affaissimo nel rimanente del popolo. V'era nella città un monaftero di Religiofi altre volte celebre, detto di s. Emmeramo , in cui era affatto fcaduta l'offervanza regolare, attefochè i Vefcovi fuoi anteceffori, effeudofi impoffeffati de' beni del momattero col titolo di Abate di esso, non si erano poi prefa cura alcuna della buona disciplina de' monaci, i quali perciò menavano una vita totalmente oppoita alla fanta loro professione. Il Santo adunque per rimediare a un tal difordine diede a quei Religiosi per Abate on santo monaco per nome Rumoldo, che sece a posta venire dal monaftero di s. Maffimino di Treveri ; e dimettendo il titolo , e nome di Abate, che i fuoi anteceffori portavano uniso a quello di Vescovo, restitul al monastero tutte le possessioni, di cui i medefimi fuoi anteceffori s'erano impadroniti, e in tal maniera riftabili in effo una buona, fanta disciplina . Di quasto satto egli su da molti biafimato, e chiamato uno fiolto, ed impruden te, perchè avelle privato se medefimo, e i suoi fuccessorl delle ricche rendite di quel monastero, che da molto tempo godevano i Vescovi di Ratisbona, Ma cell nulla curando le dicerie, e à biafimi degli nomini carnali, che ad altro non mirano, fe non al vile, e mifero intereffe temporale, perfiftè nella fua deliberazione, di cui con molto fiio contento vide il frutto; poichè i monaci di s. Emmeramo da quel tempo in poi menarono una vita sì religiofa, e sì offervante, che recava a tutti fomma edificazione, Ondequei medefimi, che fulle prime avevano vituperata la fua condotta in tal particolare, furono cottretti a colmarla di lodi , e ad ammirare Il difinterelle del loro fanto Prelato. La ftella riforma Sec. Race, T. II.

introdusse ancora ne' conventi delle monache, le quati col nome di Canonicheffe vivevano una vita più secolare, che religiosa. Questa riforma gli costo maggior fatica, e follecitudine, ma affitiro dalla grazia del Signore ne venne a capo a al che molto contribui l'ausorità del Duca di Baviera, a cui le monache erano foggette, poichà il pio Principe secondo pienamente le sante mire del Vescovo, pel concetto che aveva della sua fantità. Del qual concetto egli diede anche una prova più fegnalata, coll'athdare alla fua cura l' educazione del suo figliuolo primogenito, chiamato Enrico , il quale fu fatto poi Imperatore , e illuttrò la Corona Imperiale con una eminente fantità, come si diffe nella sua Vita ai 19. di Luglio. Colla fleffà, anzi maggior premura a'impiegò nella riforma del clero, e specialmente di quello della sua Cattedrale, come a se più firettamente unito . Prima d'ogni altra cosa provide a' loro bifogni temporali, affegnando a ciafcuno entrate sufficienti al proprio mantenimento, sicché non aveffaro a diftrarfi in negozi eftranei , e impropri della loro professione. Con che essendofi guadagnato l'animo loro, gli fu più facile di ridurli ad offervare quelle regole, e ordinazioni, che loro prescrisse, secondo la disposizione da fagri Canoni, i quali da gran tempo erano trascurati, e posti in oblio. Sopra tutto si prese una cura particolare di far educare i giovani cherici nella pierà, e nalle lettere, al quale effetto face venire de' buoni maestri, che gl'istruissero ; ed egli fteffo voleva fovente vedere le loro compofizioni, e intervenire qualche volta alle iftruaioni, che loro fi facevano, a fine di animarit a profittare nello fludio , efortandoli nel tempo stesso a far anche progresso nelle virtà cristiane per renderfi degni operai della vigna del Signore, 7. Quindi il fanto Prelato con ogni studio at-

tefe a riformare I coftumi dal popolo, e a togliare, per quanto gli era permeffo dalla condizione infelice di quel fecolo , in cui regnava da per futto una grande ignoranza, e scoftumatezza, a... togliere, dico gli (candali, la superffizioni, e gli altri invecchiati disordini . Tre mezzi egli mise in opera a questo effetto ; il primo di menare egli fteffo una vita fanta, irreprenfibile, e degna... d'un fuccessore degli Apostoli, come sono i Vefcovi; ond'è ch' egli teneva fiffo nella mente, e nel cuore , dice l' Autore della fua Vita , quelle parole di s. Pietro, che i Paftori ecclefiaftici non debbono efercitare dominazione fopra I loro fudditi, ma bensi farfi loro modelli, ed efemplari di virtù. Il fecondo mezao fu un totale difintereffe, e una profusa liberalità, dispensando abbondanti limofine, e foccorrendo con viscere di padre ai bifogni non folo spirituali, ma ancora temporali delle sue pecorelle , talmentechè egli era riguardato, e amato, come il padre de' poveri, il nutritora delle vedove, e degli orfani, eil protettore, e consolatore degli afflitti, e blfognosi . Il terzo mezzo fu quello della divina parola, la quale dispensava affiduamente al suo popolo con tanta efficacia, e unzione di fpirito, che compungeva i fnot nditori, e cavava feinpre dagli occhi loro copiose lagrime . Questa era la principale, e più importante funzione, in cui a occupava nelle visite, che faceva ogni anno della fua ampia diocefi, ora in una parie, e ora in on altra, d'iftruire cioè il suo gregge, per quanto poteva, da se medesimo, e noo per mezzo d'altri, effendo perfuzio, che la parola di Dio ha ona particolar virtà, ed efficacia nella bocca del proprio Pastore, destinato dal Signore a dispensaria. Ma perchè sapeva , che nè chi pianta, come dice l'Apostolo, nè chi innassia non fa nolla, se Iddio colla sua grazia non dà l'accrescimento, e il frutto, e non apre il cuore di chi ascolta , percio con gran servore porgeva contioue preghiere al Signore in favore del fuo popolo, ascompagnate da vigilie, da digiuni, e da penitenze, per ottenere fopra di esfo copiofe benedizioni dalla divina mifericordia .

8. Benedisse il Signore talmente le sante operazioni, e le apostoliche fatiche del suo Servo fedele, ch' egli ebbe la coofolazione di veder cambiata in gran parte la faccia della fna diocefi, tolti molti abnfi , abolite le fcandalofe coftumanze, e introdotto un genere di vita veramente criftiana in ogni forta di persone i della qual cofa, nmiliandofi nel fuo niente avanti a Dio, a ini folo ne attribuiva la lode, e la gioria, come all'unico autore d'ogni bene . Erano già ventidne anni, ch'egli governava la Chiesa di Ratisbona , quando previde avvicinarfi il termine della sua vita, o pinttosto della fna laboriola carriera , di che molti anni prima avevaavuta una celette visione. Tuttavia effendogli sopraggiunto un affare, che richiedeva la sua presenza in un luogo della sua diocesi, lontano da Rasiabona ; ad esemplo del gran s. Marsino Vescovo di Tura, non lasciò di partire della... città, imbarcandofi a tal effetto nel Danubio; ma per viaggio fu affalito da un male sì violento, che l'obbligo a fermarfi in un luogo chiamato Puppingo. Quivi egli volle effer trasportato in un oratorio di quel luogo, e posto avanti l'altare di s. Otmaro, in onore di cui era dedicato quell' pratorio . Dipol conoscendo imminente la disfolnzione del fuo corpo, ricevè con teneriffima divozione gli ultimi fagramenti della Chiefa, afpettando con atti ferventifimi di carità l' ora d'unirfi in eterno col suo Dio. Era vennta in quell' oratorio molta gente, tiralavi dalla fama del fanto Vescovo; onde i custodi dell'oratorio a mifero in atto di mandarla fuori di effo, acclocchè non recaffero diftorbo al fanto Prelato. Ma egli, che se n'accorse, comando, che si lafciafie ftare , dicendo : Gett Crifto Principe de' pattori non fi è vergognato di morire nudo in croce pr la nutira faluta in faccia atutto il Monda. Vegga espunoo nella uni morte ciò, che fravaita a fimedafuno, acciactò la tenua, e vi fi apparaccio: ildia bonno e picalo fi Acqui sore migliericordia si un apparen pecciatre, che ilo marendo, e di tutti calore, che ciò debedono con trascra, e con unitida. Detrequelle parolo, chiufe piacidamente pil occhi, come in un dolec bono, e rende il nima i lon me in ma dolec lono, e rende il nima i lon trato da Dio e la vivia, e comere coll'opertazione di molti mircoli.

Tra le molte virtù, che adornavano questo faoto Vescovo, parmi che meriti special riflesfione quel suo eroico difinteresse, e totale dittaccamento da ogni cupidigia di roba, come fece particolarmente vedere nella rinunzia de' bent del monastero di s. Emmeramo, che da'suoi antecessori erano stati nniti alla mensa episcopale di Ratisbona. Siccome l'intereffe, e l'attacco alla roba, al dire dell' Apostolo 1, è la sorgente di molti malt, e della perdizione di molte anime; così al contrario il diffacco da' beni della terra , e la liberalità nel diffribuirli volentieri per amor di Dio ai poveri, o nel privarfene per motivo di viriù, è un gran gnadagno, e una femenza di meriti inenarrabili avanti al Signore, e per l'eternità . Quefta virtù conviene a tnui i Criftiani, ma molto più agli Ecclefiattici, e Paftori delle anime, se vogliono efercitare con frutto il loro ministero, come dice s. Gregorio nel suo Pattorale ; altrimenti fe compariscono interessati , e fi moftrano folleciti per le fostanze di questa Terra, fi rendono poco meno che inutili ai loro fudditi , i quali poco , o neffun conto terranno della loro predienzione; e in confeguenza effi corrono evidente rischio di perdere se ftesti, e di esser caufa, o occasione della perdizione ancora degli

#### 31. Ottobre .

SS. MARTIRI DELLA X. PERSECUZIONE DE'GENTILI SOTTO GL'IMPERATORI DIOCLEZIANO, E MASSIMIANO.

Secolo III. e IV.

Si vedano intorno a quella perfeccijone il Ruiner nella perfazione agli Assi factori ac Marteri num. cc., e faquesti, il Ililemoni nella Memorie fopra la Storia ecclifiglica tom. 4 verfo il fine, e som. c,, e la Storia ecclfuficia del Caránnol Optom. 1 ib. 5, e som. 4, ib. 9,

A D Aureliano Imperatore tolto di vita fel principio dell'anno 27, come fa dilis' al 70. dello foorfo mefe di Settembre, fu dal Senato, dopo un interregno di fein feste mefi, ada open foccesfore nell' Imperio Romano Tacito, al quate, accifo dal foldati dopo fetre mefi, fuccedè Probo, e a Probo dopo fei anni di regno Caro, e dipoi i due fooi fagilioti Carino, e Nomeriamo

fino all' anno 284-, in cui cominciò l'Imperio di Diocleziano . Sotto gl' Imperatori fopraddetti fino a Diocleziano non apparifee, che vi sia fiata persecuzione generale de Cristiani, nè che alcuno de medesimi Imperatori abbia pubblicati nuovi editti contro la Religione criftiana . Ma non. perciò mancarono anche in questo intervallo di tempo de Martiri alla Chiefa , concioffiachè , come più volte si è detto, , parte per iftigazione de profani facerdoti degl'idoli, parte per furore, e tumulto de popoli idolatri, e parte finalmente per l'iniquità de giudici, fi eccitavano fovente delle perlecuzioni particolari contro i Fedeli di Crifto nelle provincie, e città dell'Imperio, e fino in Roma stetia, dove tra gli altri è celebre la memoria de' ss. GRISANTO, e DARIA, i quali si crede, che conseguissero la palma del martirio fotto Carino, e Numeriano, e di essi si cele-bra dalla Chiesa la festa ai 25. di Ottobre. A quetto medefimo tempo , cioà all' anno 283. fi riporta eziandio il martirio di s. CLAUDIO Tribuno, di s. ILARIA sua moglie, e di dne loro figliuoli GIASONE, e MAURO fanciullo, in onore del quale abbiamo un epigramma, con cui s. Damafo Papa onorò il fno fepolero.

2. Nell' anno adunque 284. al 17. di Settembre fu dall' efercito eletto, e acclamato Imperatore nell' Oriente Dioclesiano, e quindi comincial'epoca, o era chiamata de Martiri, perchè innumerabili surono i Cristiani, che durante il lungo fuo imperio, e de' fuoi colleghi, confeguirono la corona del martirio ; ond'è, che ne' Martirologi della Chiefa quafi ogni giorno viene contraffegnato con qualche fanto Martire, che per la confessione della Fede sparse il sangue nella persecuzione di Diocleziano . E' bensì vero . che la persecuzione generale mossa, o piuttosto rinnovata da lui con crudeli editti , non ebbe principio se non nell'anno 303. Ma prima ancora di quetto tempo furono i Criftiani moleftati, maltrattati, e meffi a morte, ora più, ora meno, in tatte le provincie del vafto Imperio Romano, il quale, come fi fa, comprendeva in quei tempi quali tutta l' Europa , una gran parte dell' Affrica, e dell'Asia, e poco meno che tutto l'Oriente, e l'Occidente del noftro Emisfero . Non è noftra intenzione di qui descrivere minutamente tutta la ferie di questa lunga perfecuzione, che fi pnò vedere presso gli Scrittori della Storia ecclefiaftica , ma di folamente darne un piccol faggio, e di accennara i nomi di alcuni di que' campioni , che valorofamente combatterono per amore di Gesù Cristo , soffrendo atroci tormenti , e lacrificarono la loro vita riportando la vittoria d'nn gloriofo martirio , oltre quel molti , de' quali , ficme ci reftano gli Atti finceri così abbiamo rifurite in particolare le loro gefte sì in quetta, che nella precedente Raccolta. Portatofi Diocleziano nell'anno 285. dall' Oriente a Roma, per farvifi riconoscere Imperatore , lascio una

plena libertà ai Prefetti, e ai Governatori di gindicare i Criftiani, e condannarii fecondo le leggi, e gil editti de' fuoi predeceffori, a fine di conciliarfi la benevolenza del Senato, e del popolo, che vedevano di mal occhio fempre più fiorire la Religione, e crescere ogni giorno il numero de' Cristiani . Laonde dagli Atti di s. Sebastiano , tennti in molto pregio dagli nomini eruditi delle cole ecclesiattiche, apparisce, che in questo tempo, e nell'anno feguente ardeva nella capitale istessa dell' Imperio la persecuzione, per cui molti Fedeli sì in Roma, che in altre parti, confe-guirono la palma del martirio. Sono tra effi rinnomati, oltre s. Sebastiano, i due fanti fratelli Marco, e Marcelliano, i.as. Primo, e Feliciano parimente fratelli, e s. Genefio, de' quali fi è parlato ne rifpettivi loro giorni , e a. GA-BINO, che fi vuole fosse fratello di s. Cajo Papa, colla fua figliuola vergine a, SUSANNA, In onor della quale y' era fin dal quinto fecolo in Roma una Chiefa, che fuffifte anche al prefente, decorata di titolo cardinalizio, con un monaftero annesso di fagre Vergini .

3. Molfo più fi accrebbe il fuoco della perfeenzione, dopochè Dioclesiano ebbe dichiarato suo collega, e Augusto Massimiano Erculeo, nomo barbaro , (coftumato , e nemico crudele della Religione criftiana , il che fegui nel mefe di Aprile dell' anno 286. Della fua barbarie, e crudeltà diede cofful prove fegnalate in occasione della fua spedizione contro i Bagaudi, che fi erano ribellati nelle Gallie . Perocchè nel passare coll' efercito dall' Italia nalle Gallie, arreitatofi in nn luogo tra l' Alpl, detto Ottoduro, per fare de fagrifizi a' fuoi numl, fece con inaudira... innmanità trucidare un' intera legione , detta Tebea , della quale era capo , e colonnello a. Maurizio, perchè effendo tutta composta di foldati criftiani, effi non vollero prender parte ai fuoi profani facrific) , come fi diffe ai 22. dl Settembre nella prima Raccolta delle Vite de Santi . Entrato poi Maffimiano nelle Gallie, e debellati i Esgaudi , riempiè di fangue , e di ftragi de Fedeli quelle provincie in tutto il tempo, che vi dimorò, che fu di cinque anni in circa, tanto per se medenmo, quanto per messo de suoi ministri, ed uffiziali; tra'quali teune il primo inogo , per la fua ftraordinaria fierezas , Riaio Varo Prefetto del Pretorio . E però a quefti tempi oltre s. Vittore, e i se Marciano, e Rogaziano, de' quali abbiamo gli Atti finceri riferiti a' luoghi loro, fi crede che appartengano molti intigni Martiri, che illuftrarono le Chiefe delle Gallie . Tall, oltre a. Dionisio Vescovo di Parigi, e compagni, di cui fi parlo ai 9. di questo mese, sono s. QUINTINO, che ha dato il nome alla città, nella quale ripofano le fue reliquie, i sa. CRISPINO, e CRISPINIANO fratelli e gentiluomini Romani , i quali predicando la Fede nella città di Soesson nel tempo stesso, che, ad imitazione di a. Paolo,

fi guadagnavano il vitto col mefiiere di Calzolajo, furono decapitati per comando del fuddetto Rizio Varo. Tali fono a. FUSCIANO, e. a. FIR-MINO martirizzati nella città di Amiena, a. CA-PRASIO, e fanta FEDE Vergine nella città di Agen, e molti altri, che troppo lunga cofa fa-

rebbe quì annoverare. 4. Intanto esfendo le provincie dell'Imperio Romano affalite da' Barbari per ogni parte , Diocleziano , ch' era naturalmente timido , credè , che due foli Imperatori non bastassero a sostenere fra tante scolle , e turbolenze una al vasta mole : onde rifolvè di creare due nuovi Cefari, e conferita loro una fomma autorità, benehè di grado inferiore alia fua, dividere in quattro parti l'Imperio; il che esegnì di consenso del suo collega Maffimiano Ercnleo nell' anno 292. I due Cefari furono Coftanzo Cloro padre del gran Co-Stantino , e Galerio Massimiano , d'indole assai diffimile, e di coffumi affatto contrarj a quelli di Coftanzo. Era Coftanzo Cioro nato di ttirpe nobile, d'un naturale dolce, pacifico, grave infieme, ed amabile, e inclinato a far del bene a tutti. Benche non professasse la Religione crittiana, conosceva però, ed era persusso della vanità di tanti Dei, che si adoravano da Gentili, e aveva ftima de' Criftiani, come adoratori d'una fola divinità, e fi mostrò sempre loro savorevole in tutte le occasioni , come vedremo . All' opposto Galerio Maffimiano era di viliffima schiatta, e traeva · la fua origine, almeno per parte della madre, dai Barbari, e portava in fronte la barbarie e e la fierezza, congiunta ad una intollerabile superbia, e ad una smisurata ambizione. Egli sino dall' infanzia aveva succhiato col latte un odio Implacabile contro la Religione crittiana, per le infinuazioni di fua madre , donna Tcellerata , e dedita fuor di modo alle pagane superfizioni . Fra quefti due Cesari, e i dne Imperatori su diviso l' Imperio Romano. Diocleziano riteune per se tutta l'Asia, e l'Egitto; a Massimiano Erculeo su asfeguata l' Italia , e l' Affrica ; a Coffanzo Cloro le Gallie, le Spagne, e la gran Brettagna; e a Galerio Maffimiano la Tracia, e l'Illirico . Una tal divisione, e moltitudine di regnanti, che si pretende effere flata nociva al bene della Repubblica, e gravofa zi popoli, fu per alcuni anni favorevole alla Religione crittiana; conciofhachè in tutto il dominio di Costanzo Cloro si estinse assatto la persecuzione , e nelle altre parti fimilmente o cessò, o almeno molto si rallento, e diminnì. Anzi Diocleziano fi mostrò per qualche tempo talmente propenso a savorire i Crittiani, che nel fuo stesso palazzo di Nicomedia, dove faceva la fua residenza, e tra' suoi più intimi domestici vi erano molti, che facevano aperta profeffione del Criftianelimo , e quel ch' è più mirabile , la fteffa Prisca sna moglie, e la sua figliuola Valeria erano

criftiane, come altrove fi diffe 1.

5. Gode la Chiefa di quefta pace fenza interruzione in tutto l'Imperio fino all' anno 208. nel quale, e ne feguenti apparvero nall' Oriente alcune scinsille di quel vatto incendio d' una generale persecuzione, che poi scoppio nell' anno 303-, come diremo in appresso. Imperocchè da varj monumenti della ftoria, e da alcuni Atti di Martiri fi rileva , che Galerio Maffimiano gonno, e altiero per le vittorie da se riportate contro i Persiani nell' anno 297., pretete nell' anno seguente di obbligare i toldati criftiani, che militavano nelle sue truppe, a sagrificare agli Dei dell' Imperio, onde moiti amarono puttotto di rinunziare alla milizia , e ai loro impieghi , che di contaminarfi cogl'impuri fagrifizi; e altri furono dal crudele Tiranno fatti morire , tra' quali fono annoverati i fanti Sergio, e Bacco, di cui fi parlo ai 7. di quetto mese di Ottobre, e i fanti Nicandro , e Marciano , e altri, gli Atti de' quali fi riportarono nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Anzi in questo medesimo intervallo di tempo, prima cioè dell'anno 2027, accadde. un avvenimento, che alieno l'animo di Diocleziano, e lo rendè averso ai Cristiani, di modo che s' indufie a imitare la condotta di Galerio, e poi finalmente a decretare la perfecnzione contro di effi . Essendo Diocleziano a cagione del suo timido naturale molto anfiofo, e follecito dell' avvenire, offer) un gran fagrifizio ai fuoi Dei, n fece scannare molte vittime , per ritraerne qualche notizia dalla ispezione delle loro viscere, secondochè portava l' nío della cieca gentilità . Si trovarono prefenti a questo sagrifizio alcuni Criffiani della sua Corte, ai quali era permesto di accompagnare ai profani templi i loro padroni . purchè non prendesiero parte alcuna, e non contribuiffero coil'opera loro all' impure oblazioni . Ora quei Crittiani fi fecero fulla fronte il fagrofanto fegno della Croce nel tempo fteffo, che il superflizioso Imperatore, ei suoi profani sacerdoti flavano tutti intenti, ed occupati ad efami. nare le viscere delle vittime ; e quel segno di Croce bafto a mettere in fuga i demonj, ficchè fvanirono in un momento i preftigi, co' quali lo spirito maligno foleva ingannare i miferi gentili. Allora uno de' facerdoti degl'idoli, accortofi forse del segno di Croce sattosi dai Criftiani, diffe all' Imperatore, che i numl non rendevano le loro risposte, perchè al sagrifizio intervenivano alcuni nomini profani, e nemici degli Dei. Onde acceso d' ira l' Imperatore caccio dalla sua prefenza quei Criftiani , e fi crede ancora , che per placare lo sdegno de' suoi Dei, si unisse con Galerio Massimiano a ordinare, che gli ustitiali delle fue armate fosferu obbligati a fagrificare, e ri-

cuíando, fossero privati delle loro cariche.
6. Ma questi non sucono se non preludi della granda, e atroce persecuzione, che dipoi si eccito in sutto l' Imperio l'anno 303., in cni il Si-

(1) Si veda la Vita di s. Gorgonio , e Compagni Martiri ai 7. di Settembre nella prima Raccolta delle Vite de Santi .

gnore, o per risvegliare, come dice Eusebio Ce-fariense, il primiero servore de' Cristiani, molti de' quali erano divenuti languidi , ed infingardi, o per punirli de'difordini, e degli fcandali, che tra non pochi di effi, e specialmense del Clero, e de' ministri del fantuario, allora regnavano, come attefta il medefimo Eufebio. che viveva in quel tempo, il Signore, dico, diede licenza alle potenze infernali di fcatenarfi, e ai Principi della Terra d'infuriare contro i profeffori della fua fanta Religione . Nell'anno dunque 303, ad ittigazione di Galerio Massimiano s' indusse Diocleziano a pubblicare il primo editto , con cui fi ordinava la demolizione di tutte le chiefe, e la confegna de libri fagri in mano de'Prefetti, e Governatori, a fine di darli alle fiamme; e inoltre fi comandava, che i Criffiani foffero privati di ogni forta di dignità, onori, e cariche; che non fossero ammesse le loro istanze in giudizio, nè essi a disendersi da qualunque delitto loro apposto, se non rinunziavano alla loro Religione, e non offerivano incenso agli Dei dell'Imperio; e finalmente fi proibivano severamente le fagre loro adunanze. Quetto editto su pubblicato in Nicomedia ai 24. di l'ebbrajo dell'anno fuddetto 202,, come attesta Latranzio, che allora dimorava in quella città , nel suo libro della morte de' persecutori , e produste subito un' infinità di Martiri in Nicomedia medefima, come già fi diffe nella Vita di s. Antimo Vescovo di quella città, riferita ai 27. di Aprile nella prima Raccolta. Fu questo primo editto feguito poco dopo da un fecondo, ch' era indirizzato contro i Vescovi, i Preti, i Diaconi . e gli altri ministri della Chiesa : e finalmente da un terzo, che comprendeva ogni condizione di persone di ogni sesso, ed età, contro le quali fi prescrivevano i più atroci tormenti , e un generale macello, se persistevano costanti nella professione della cristiana Religione .

7. Questi ferali editti furono inviati sì a Maffimiano Erculeo Imperatore, al quale, come fi è detto, appartenevano l'Italia, e l'Affrica, il quale vi diede pronta esecuzione, atteso l' odio che portava ai Cristiani; e sì a Costanzo Cloro, il quale come Cefare governava le Gallie . Spagne, e la gran Brettagna. Egli non potè sar a meno di non permetterne la pubblicazione, e tollerò ancora la demolizione di alcune chiese, ma nel resto si astenne dal tormentare, e persegultare alcun Cristiano, onde le sole Gallie nell'univerfale incendio , che divorava l' Univerfo, furono efenti dalla perfecuzione, e godero- . no una perfetta pace, eccettuato qualcuno Inalcune lontane città per la malizia e perversità di qualche giudice zelante, e fanatico. Non coa) però avvenne nelle Spagne, dove come Prefetto del Pretorio presedeva il famoso Daziano, nomo fcelleratifilmo, e fanguinario, e dove forfe Coffanzo, come in regioni più lontane, non

poteva esercitare la stessa autorità, che esercitava nelle Gallie, in cui faceva la fua residenaa. Per altro quale ffima faceffe Coftanzo Cloro della criftiana Religione, e de fedeli feguaci di effà , egli lo dimofirò chiaramente con un fatto illuftre, che ci par bene di qui rapportar in poche parole. Ricevuto ch'egli ebbe e pubblicato il primo editto, che contenevala privazione di tutte le cariche e civili, e militari per quei Crittiani, che riculaffero di fagrificare agl' idoli, chiamo a fe tutti gli uffiziali del fuopalazzo, e gli altri giudici, e fignori della fua Corte, ch'erano crittiani, e pose in loro elezione, o di ubbidire agli ordini degl'Imperatori, e rimanere al iuo fervizio, ovvero di efferne efclufi, e licenziati, se perseveravano ne' loro sentimenti . Effi fi divisero in due parti, altri fi mottrarono pronti ad abbandonare la Religione, e fagrificare, e così rimanere ne loro potti ; altri prefarendo la propria coscienza, e il timor di Dio ai temporali intereffi , fi dichiararono rifoluti di perfiitere nella loro Religione, e foffrire la perdita delle cariche , piuttoftochè voltare le palle a Dio. Allora Coftanzo da principe prudente scoprì il suo configlio, che aveva tenuto celsto, e ritenendo al fuo fervizio quefti fecondi licenzio, e bandi dalla fua corte i primi, dicendo loro: Come favelle vei fedeli al principe terreno e morsale , quando fiese perfili , e infedels verfo Dio immortale , Supremo Signove dell' Universo ?

8. Eccettuate dunque le Gallie, il resto delle provincie del vasto Imperio Romano , ch'era fotto la dominazione di Diocleziano, di Maffimiano Erculeo, e di Galerio Massimiano, su inondato per ogni parte dal fangue de' Criftiani di ogni condizione , fesso , ed età , e da per tutto i Presetti delle provincie, i Governatori, e i magittrati delle città erano intenti a tormentare barbaramente, e a trucidare fenza compaffione I fedeli feguaci di Gesà Crifto; e giunfe tant' oltre la crudele inumanità de' persecutori, che diedero alle fiamme un'intera città crifliana nella Frigia, come fi diffe nella Vita di fant' Adauco, riferita in quetta Raccolta ai 7. di Feb. brajo . Ne cento bocches ne cento lingue I dico Lattanzio, tettimonio oculato della perfecuzione ) , ne una voce di ferro , potrebbero annoverare ne la variatà delle violenze , ne i diverfi generi di fupplizi, che quelli fpictati tiranni fecero foffrire agli nomini giuffi, ed innocenti. Ma sebbene in tanto numero di Crittiani, che allora popolavano le città dell' Imperio, non vi mancaffèro degli apoflati, che a una misera vita temporale, e ai comodi terreni posposero la vita eterna, e i beni infiniti del Cielo, come prima di tutti fecero la fopraddetta Prifca moglie di Diocleziano, e la fua figlinola Valeria conforte di Galerio Maffimiano Cefare, le quali facrificarono agl' idoli, per ischivare l'indignazione, e le minacce de'loro furibondi mariti ; e tra gli Ecclefiaftici , ed eziandio frat Vefcovi, vi folfaro di quelli, che confegnarono si guidci de divine Scrittre, per effere gettate nel fosco , detti perciò Tradistri , tuttavia fenta numero farono quell' Fedei , che con grande alscriti, e invitta fortezza foftennoro i più crudio i comeni e, i escontarono coraggiofamente la morte per amore di Gesi Grifio, e fine le donne invelli, i e delicate doncie, le, e gli ileffi fanciali dispezzarono i tormendi, e la vita per figungere a poficiere per mezzo

d'un gloriofo martirio il Regno de' Cieli . 9. Per concepire qualche idea dell'atrocità di quetta perfecuzione, fopra ogni altra crudele e fpietata, bafterà il riferire quel folo , che avvenne nell' Egitto, e nella Tebaide, e che Eufebio Cefariente vide co'propri occhi, e nel lib. 8. cap. 8. e o. della fua Ittoria ecclefiaftica ha defcritto ne' termini feguenti . Nell' Egitto (dice egli ) una moltitudine innumerabile d'uomini , di donne , e di fanciulli follennero ogni genere di fupplizi per la difefa della dottrina del noffro Salvatore . Altri dopo aver foff rto crud:li battiture , le ungbie di ferro , e le Hirature de' nervi , furono confumati dal fuoco . Altri furono decapitati . Altri morirono di fame , e di fienti nelle prigioni . Altri fricarono in mezzo ai tormenti . Altri erano meffi in croce', o nella maniera ordinaria, o colla tetta rivolta verfo la terra, e lafeian vivi inchiodati in eroce , finebe vi perdeffero la vita per la efficione del fongue, e per la fame . Mancano le parole agli Storici ( foggiunge Eulebio ) per elbrimere la violeaza de' dolori , e la crudeltà de' fapplizi , che i Criftiani foffiirono nella Tebaide . Alcuni in cambio di ungbie di ferro furono lacerati per tutto il corpo con cocei , o frammenti di terra cotta , finche fpiravano l' anima in quella lunga carnificina . Alcuni furono legati per le gambe a groffi rami d' alberi piegati per forza , ond' grano fatti in pezzi , quando i rami tornavano con impeto al loro fito naturale . Alcune donne legate per un piede , e fo/pefe in aria con certi ordigni , erano esporte effatto nude alla pubblica vi-Ha con non minore infamia, che inumanità . Chi dopo molti tormenti era gettato nelle fiamme , e a chi tagliata la tella in 1) gran numero, che fi fpuntavano , e divenivano ineste le mannaje, e i carnefici flanchi fi fuccedevano gli uni agli altri . lo bo veduto ( dice il sopraddetto Eusebio) delle truppe di quelli beati Confessori , nomini , e donne , ora di trenta , or di feffanta , e talora fino a cento per volta , fatte morire dopo varj, e più volte replicati tormenti . Ma nel medefimo tempo io ebbi occasione di ammirare il maravigliofo ardore, e la divina virtu di questi beati la fentenza contro di alcuni , che altri fi prefentavano avanti al tribunale , e ad alta voce confessavano d' effere crifliani , disprezzando i pericoli , e burlandosi de tormenti, ch' erano loro apparecchiati. E con gioja udivano la fentenza della loro condanna ; e fino all' ultimo respiro lietamente cantavano salmi , e inni di lode , e di ringraziamento al Signore , che pativa

in loro, e con loro, confortandoli colla fua grazia, e facendoli trionfare de Tiranni colla fua virtù onnipotente, e finalmente coronandoli con un'eterna, e immenia gloria nel Gielo.

10. Ma quale sia stata la condotta de giudici, e magistrafi Romani in questa persecuzione, e quale la costanza de ss. Martiri ne lero combattimenti, molto meglio, e plù diffintamente apparisce dagli Atti di non pochi di effi , che la divina Provvidenza ci ha confervati finceri , ed autentici, e che noi abblamo non meno in quefra, che nella precedente Raccolta, riferiti a suo luogo, e ne' giorni della loro festa, o commemorazione. Onde per non ripetere le cofe già dette, ci contenteremo di quì accennarne alcuni altri, de quali o non ne abbiamo eli Atti, o pure non gli abbiamo di quell'autorità, che farebbe desiderabile . Ma perchè il loro numero è si grande, che quafi ogni giorno, come di fopra dicemmo, fi fa di alcuni di effi memoria dalla Chleia ne' suoi Martirologi, ci restringeremo per brevità ad alcuni pochi, che fuffrirono in Roma, e in qualche altra città della noftra Italia . Il primo luogo, fe non in ordine al tempo, fi dec per la suprema dignità di capo della Chiesa a fan MARCELLINO Papa, che nell'anno 204confeguì la corona del Martirio, intorno al quale ci rimettiamo a cio, che fi è detto nella Vita di s. Marcello, fuo fuccessore nel Pontificato, riferita al 16. di Gennajo in questa Raccolta . In Roma parimente ne' primi auni della medefima persecuzione sparsero il fangue per la Fede s. LU-CIA, nobile matrona Romana, differente dalla vergine s. Lucia , illustre martire della Sicilia , e s. GEMINIANO, e i ss. ABBONDIO, e AB-BONDANZIO, l'uno prete, e l'altro diacono della Chiefa Romana : a. EPIGMENIO pretedella medelima Chiefa Romana con a. CRESCEN-TE fanciullo, ch'egli aveva allevato nella criftiana Religione ; e i as. CIRIACO Diacono, LARGO, e SMARAGDO, de quali fi celebra la festa agli 8. di Agosto; e la Vergine s. BIBIA-NA, colla fua forella DEMETRIA, delle quali fi fa l'utfizio ai 2. di Dicembre . Tra' Martiri Romani della perfecuzione di Diocleziano fono ancora annoverati iss. PAPIA, e MAURO, ambedue foldati, i di cui nomi fono registrati ai 29. di Gennajo; e i as. SEVERO, SEVERIANO, CARPOFORO, e VITTORINO, de'quali col nome de' quattro Santi Coronati fi fa dalia Chie-

raniglish arkar, e. la divina wirth di qushi heats
metris di Crip, Appea access il guidie reportire, aguingere din Sallatto, o, SAVINO Velovo di
la festerica contro di alcusi, she ditri fi prefestrano
Affidi, e. i due fiosi discosi imativo Velovo di
la finite e, e. di la cose confifemante della Compania della Compania di Compania della Compania dell

fa commemorazione agli 8. di Novembre .

del martirio : e la celebre Vergine s. CRISTINA. la quale dopo molti tormenti fofferti con invitto coraggio confegui la corona di martire in una di Diocleziano, e Maffimiano foffrissero il martirio in Viterbo, o piuttofto in quella regione, dove poi ne fecoli feguenti fu edificata la città di Viterbo, i ss. VALENTINO pretp, e ILARIO diacono; e nelle medefime vicinanze, ov'è prefentemente la Terra di Soriano, i ss. EUTICHIO, o EUTIZIO prete, s. GRATILIANO, e s. FE-LICISSIMA Vergine; nella città di Capua i ss. RUFO, e CARPOFORO; in Nola tre fante Vergini TECLA, SUSANNA, e ARCHELAI-DE; nella Lucania i ss. VITO, e MODESTO con fanta CRESCENZIA; nella città di Amelia s. SECONDO Velcovo , e s. FERMINA Vergine; e in quella di Narnis. GIOVENALE Vescovo: e finalmente per tacere degli altri, san GREGORIO Prete a Spoleto, s. ILLUMINATA Vergine a Todi; s. PELLEGRINO Diacono ad Ancona; s. PROCLO a Bologna; iss. FERMO, e RUSTICO a Verona; s. GIUSTINA Vergine a Padova; e nel territorio di Parma s. DONNINO, da cui ha preso il nome la città potta tra Parma, e Piacenza, in cui ripofano le Reliquie del fanto Martire .

12. Durò questa persecuzione collo stesso vigore tanto nell' Oriente, quanto nell' Occidente fino al primo di Maggio dell'anno 303., in cui i due Imperator i Diocleziano, e Maffimiano Erculeo depofero la porpora, e il diadema imperiale, e ritiratifi a menare vita privata, rinunziarono l'Imperio a Coffanzo Cloro, e a Galerio Maffimiano, i quali di Cefari furono dichiarati Augusti e Imperatori, e in Inogo loro furono creati Cefari Severo, e Maffimino, detto Daja , nella qual occasione fu fatta una nuova divifione delle provincie dell' Imperio Romano, rimanendo però le Gallie, le Spagne, e la gran-Brettagna fotto la dominazione di Coftanzo Cloro, col titolo di Augnito, come prima le aveva overnate fotto nome di Cefare . Per un tal cambiamento di Principi niolto fi diminul , anzi quali affatto s'eftinle la persecuzione nell' Occidente; ma rinforzò, e viepiù infierì vell' Oriente, dove regnavano due beftie feroci, e nemiche del nome criftiano, cioè Galerio Maffimiano , e Maffimino , e vi continuò fino all'an. 217. Ma noi per non aggravare soverchiamente il lettore , ci riferviamo a parlare di quefta nuova perfecuzione , o piuttofto continuazione della medefima perfecuzione, che ritiene nella Storia

ecclessatica il nome di persecuzione di Diocleziano, e Massimiano, ci riserviamo, dico, a parlarne al 30 del seguente mese di Novembre.

Intanto ammiriamo, e adoriamo con profondo rifpetto la condotta fapientiffima di Dio totalmente opposta a quella degli nomini, nel permettére quefta perfecuzione la più atroce, e la più lunga di tutte, a fine di rifvegliare i Fedeli dalla loro fonnolenza, e dalla trafenratezza delle cofe divine, in cui erano caduti, e per formare i suoi Santi, ed Eletti, che per mezzo di essa popolarono il Cielo, e nel tempo stesso per punire coloro, che falfamente portavano il nome di Criftiani, perchè le loro opere non corrifpondevano alla Fede, che professavano; ond'è, che fopravvenuta la perfecuzione, vilmente cederono, e abbandonarono esternamente quella Religione, della quale avevano già internamente abbandonato lo spirito ; sicchè la persecuzione , come offerva s. Agostino , su come il ventilabro, o sia la pala, la quale separò il grano dalla paglia, cioè i veri dai falli criftiani, gli eletti dai reprobi. Ma pure chi il crederebbe? In mezzo a una sì fiera, e lunga persecuzione i Fedeli si moltiplicarono, e la Religione viepiù fiorì, e fi dilatò, e divenne più illuftre . Così l'atteffa Arnobio nell'Opera da lui composta in questi tempi per la difesa della criftiana Religione contro i Gentili, in cui espone e la fortezza de' Martiri nel soffrire i tormenti, e la propagazione del Cristianefimo: Voi ( dic'egli parlando ai Gentili ) ci fogliate de' noffri beni , ci bandite dalle paterne fedi , ci tormentate , di lacerate , ci abbruffolite , e riducete in cenere, e ci date a ibranare, e a divorare alle fiere . Trattanto però onde proviene , che i padroni eleggono d' effere ridotti allo stato di fervi, i mariti di lafeiar vedove le loro amate conforti , e i figlinosi d'effere diferedati da' genitori , piuttoflo che violare la Fede della cristiana milizia? Onde proviene , ch' effendo da voi proposte tante forte di pene contro quei , che professano la noffra Religione , ella fempre fi aumenta, e contra tutte le minacce diventa più animofa, e le fleffe proibizioni fervono a fempre più dilatarla? Credete voi , che ciò accada fenza ragione ? E non conefecte voi effer quella un' opera divina? E non iscorgete , che Iddio solo può fare fimili converfioni ? Sicche quantunque forrattino a quei , che credono in Crifto , i carnefici , gli uncini , e le unghie di ferro , e altri innumerabili tormenti , eglino tuttavia , come inchbriati di un certo divino fpirito, e allettati da una celefie dolcegga, il tutto difprezzano, e a tutto antepongono l' amicigia di Critto, e la speranza di quegli eterni beni, che aspettano in Ciclo .

Fine del Mefe di Ottobre .

#### NOVEMBRE

1. Fella di tutti i Santi . 2. SS. Metro , e Serapione , e fanta Quinta , e Compagni Martiri .

3. S. Babila Vefcovo e Martire .

4. S. Teodoro Confessore .

3. B. Angela da Brefcia Vergine .\*
6. SS. Vindemiale , e Longino Vefconi , e Martiri . 7. S. Ercolano Vefcovo , e Martire . 8. S. Goffredo Vefcovo .

Q. S. Emiliano . Martirol. Rom. 12. Novembre. 10. SS. Areadio , Probo , Pafeafio , Eutiebiano , e Paolillo Martiri . Martirol. Rom. 13. Nov. 11. SS. Menna , Varo , e Compagni Martiti .

12. S. Diego .

13. S. Staniflao Kofika .

14. S. Wile . Martirol, Roin. 12. Novembre . 15. SS. Gurio , Samone , e Abibo Martiri .

16. S Edmondo Vefeovo .

17. S. Gregorio Turonenfe .

#### 1. Novembre. FESTA DI TUTTI I SANTI.

Elebra in questo giorno fanta Chiefa la fetta di tutti i Santi, della quale già fi parlò nella prima Receolta delle Vite de' Santi , e fi diffe, tre effere principalmente i nottri doveri verlo di que' beati Cittadini del Cielo : il primo , d'nnirci con effi a benedire, glorificare, e ringraziare Iddio per la ineffabile bontà, e mifericordia, con cui fi è degnato d'arricchirli di meriti ; e di virtù quì in Terra, e di coronarli di gloria nel fuo celefte Regno : il ferondo , di venerarli con culto religioso, d'invocarli, e di ricorrere alla loro interceffione, per ottenere le grazie spirituali e temporali , delle qualt abbiamo di bifogno ; ricordandoci fempre , come ivi fi accennò, che Iddio è quegli, che diftribuifce tutte le grazie, come affoluto padrone, e Signore, e che i Santi, come suoi diletti servi ed amici, e ia fteift fantiffima Vergine Maria, regina di totti i Santi, ie intercedono prefio la fina divina Maeftà cotte ioro preghiere, le quali ricevono l'efficacia dai meriti di Gesù Crifto noftro unico Salvatore, e Mediatore. Quindi è, che indirizzando le noftre orazioni a Dio, diciamo: Miferere nobis : exaudi nos : Abbiate di noi pietà , efauditeci ; e invocando la beatiffima Vergine, e i Santi, diciamo 1 Orate pro nobis : intercedite pro nobis : Pregate per noi ; intercedete per noi . E fe talvoita. nelle orazioni indirizzate ai Santi fi ulano alcune espreffioni consimili a quelle, che fi usano con Dio medefimo , i' intenzione della Chiefa fi è ( e la noftra gitres) dee effere ) d'intenderle , e porgerle nella maniera fopraccennata , cioè d'im-Sec. Race. T. II.

19. B. Margberita di Città di Caffello Vergine .\*

20. S. Felice Valefio .

11. S. Gelafio Papa. 22. S. Colombano. Martirol, Rom. 21. Novemb. 22. S. Anfilochio Vefcovo .

24. SS. Antonino , Zebino , e Ger mano Martiri , e 1. Ennata Vergine, e Martire . Martirolog. Rom. 12. Novembre .

25. S. More Martire . 26. S. Pietro Aleffandrino Vefcovo , e Martire .

27. S. Maffino Vefcovo di Torino , e s. Maffino Ves fcono di Riez .

28. S. Giacomo della Marea . 29. B. Silvefiro. Martiroi. Rom. 26. Novembre. 30. SS. Martiri della persecuzione di Diocleziano, e Maffiniano , continuata nell' Oriente da Galerio Maffiniano, e da Maffinino, e rinnovata da Licinio Imperatori .

plorare la loro interceffione appreffo Iddio, accioechè preghino, e intercedano per noi . Quindi è ancora , che la medefima fanta Chiefa nelle loro fette fuoi concludere le fue orazioni con quelle parole: Per Grin Crifto Signor noffro . il quale effendo Dio vive e regna col Padre, e collo Spirito fanto per tutti i fecoli de' fecolt; a fine d' infinuare ai Fedeli, che i meriti di Gesù Crifto fono il fonte, e la forgente di tutte le grazle, ie quali Iddio dispensa agli nomini, eziandio per la interceffione de' Santi . Totto ciò e fizto espreffa. mente definito nel fagrofanto Concilio di Trento contro i Novatori , nemici del culto , e dell' invocazione de' Santi, nella feffione 25, cap. 2., ove fi dice : Che i Santi, i quali regnano con Cri-Ho . offeriscono a Dio le loro pregbiere per gli nomini; e ebe è cofa buona, ed utile l'invocarli, e il ricorrere alle loro orazioni , e al loro ajuto , per ottenere da Dio le grazie, per Gezu Grifto fuo figliuolo, che è il folo noffro Redentore, e Salvatore . Finalmente il terzo, e più importante nostro dovere rispetto ai Santl è quello d' imitarli nell' esercizio delle virtù, ch' effi praticarono mentre viffero fu quefta Terra, e di aspirare noi pure con ardente defiderio a quella infinita, immenfa, ed eterna beatitudine , ch' effi godono nei Cielo . Per infiammarci di questo desiderio sembrandoci molto adattata l' Omilia del venerabile Beda, che la fanta Chiefa propone nel divino Uffizio in quefta folennità, abbiamo crednto di fare cofa grata, e profittevole si Fedeli col riportarla quì tutta intera; ed è la feguente, tradotta dal latino nell' idioma volgare .

2. Pieni di fanta allegrezza , fratelli dilettiffimi . celebriamo in quetto giorno folenne la fefta di tutti i Santi. Efulta il Cielo, che tutti li poffiede infieme riuniti nelle fue fedi ; fi rallegra la TerTerra , perchè gode del loro padrocinio ; va lieta, e festofa la fanta Chiefa, che fi vede coronata dai loro trionfi, riportati nella confessione, che fecero del nome di Crifto; la quale tanto più fu onorevole, e gioriofa, quanto più grandi furono i patimenti, che con invitta fortesza foftennero . Perocchè quanto fu più violenta la pugna, tanto maggiore è la gloria de' combattenti, e il trioufo de' vincitori ; e quelli , che più patirono, fono flati altres) più largamente premiati. Concloffiache la Chiefa cattolica noftra madre, fparfa per tutte le partidel Mondo, avendo imparato da Gesú Cristo suo capo a non temere ne le contumelie, ne le croci, ne la morte, ed effendo divenuta fempre più forte, non già col far resistenza, ma colla sofferenza, ha infpirato ai fuoi incliti figliuoli il valore di combattere , e di vincere col patire , e foffrire , e di passare per messo della pasienza dal penoso carcere di questo Mondo al glorioso regno del

3. Oh Madre veramente besta son folo per quell'abbondants di hmme, di cui d'avorite dal-la divina Gratia, ma anche per quel fingolare arramento, che riceva non meno dai gloriolo fargua del Martiri, che datil llibrat ponti delle la compania del mante del ma

ciascuno . 4. Confoliamoci inoltre ful rifleffo, che l'immenfa ineffabile bontà del nostro Dio con mirabile provvidenza ha disposto, che non fosse nè etetno, ne lungo, ma breve, brevifirmo, e, per così dire , momentaneo il tempo di faticare , e del combattere , deftinando folamente per quefta fugace vita i patimenti, le ansterità, le penitense ; e per la futura , ch' è l' eterna , le corone , e i premi de meriti, affinche I patimenti terminaffero prefto, e le ricompenie, e i premi du-raffero fenza fine; talmenteché i Santi dopo le tenebre di quetto Mondo fossero ammessi alla vifione beatifica di quella celefte candidiffima luce, e ricevessero una gloria senza paragone maggiore di tutti i più acerbi patimenti da loro fofferti; testificando l' Apostolo non esser condegui, nè proporaionati i patimenti di quelta vita alla futura gloria, che fi manifesterà in noi .

5. Chi può spiegare i lieti incontri, le affettuose accoglienze, con cui la città colefte riceve nel suo seno tutti coloro, che seco portano i trofei del vinto, e debellato comune nemico? A

pare del gran trionfo unitamente cogli-momini vengono anche teònne, je quali Oris diliteri, e le tentazioni del fectolo vinfero di più le debo-lezte del proprio fisto : e acrefeno la glori ad le trionfo le Verginelle, e il Fanciulli, che virtuo-fimente paliziono gli anni teneri della loro etè. Tutta finalimente la moltiveline del veri feguaci di Crifto, che ad una fincera Fede congiunifera del uni pracetti, cuttrati in pacifico possibili di quell' auguntati paciti, cuttrati in pacifico possibili di quell' auguntare la regria caletti.

6. Corregio dunque, o fratelli, profeguimo, l'Incominciato commino, che ci condece sil retema Pariti, ove lono regilirati anche i nomi contri. Alon famo mol gli folgit, si braileiri, di modri. Alon famo mol gli folgit, si braileiri, di contributi di cont

vi regnera un eterna giocondiffina vita.

8. Non vi far allora più altou minimo diferatine, o diffapore, ma tutto fari ordinato, e coevente, percie tutti il banti faranno fra loco coevente, percie tutti il banti faranno fra loco que qui per ai viba il fino regno. Livitato è qui to percata viba il fino regno. Livitato è qui to percata viba il fino regno. Livitato è que de la contina, e indeficiente; nà fimile a questa notita, ma tanto più sidoggeratte, quanto più ficile; polichi quella fasta città non avvi bilogno del lemme del fole, ma il onnipocente idalo: l'illiminato, e indeficiente più percente discontinato del percente di la contra della contra della contra della contra della contra di la cont

9. Quei bati cittalini non avranno mai notte, che attrilit colle fut enterbe, non caldo che annol colle fue vampe, non freddo , che tormenti co fuoi rigori. Al primo ingrafio della celela Gerafalemme farè tolta a' vecchi fteff ogni vuga di fronte, ogni cantite di capo, ogni debolessa di doffo, e tutti a un tratto ritorierennol di Genò Crifto, fempre fiordi, a more i funotale, kempre invariabile. Ob beata Patria i Chi può ridire la tute felicità, e Dellerra, fo non quei foli, che ora ti godono, e ti posfeggono, e che pradeftinati, e purificati nel faugue dell' immacolato Agnello affiftono prefenzialmenta al trono di Dio, fatti già comprensori di quell' augustiffima divina Maattà ? Fuor di loro non fi figurò mai occhio mortale di vedera, non orecchio di udire, non mente umana quaggiù d'intendere, che mirabili cose abbia preparate Iddio per quei, che l'amano, e fedelmente lo fervouo in questa vita. Oltre cio, che segnalato onore farà mal l'effere affociato ai corl degli Angioli, degli Arcangeli, da' Troni, delle Dominazioni, de' Principati, e delle Podetta, godere del loro conforzio, e coabitare con effi in eterno! Che giocondo spettacolo il vedere le ordinate numerofiffime schiere de' Santi , e quivi contemplare premiata, e coronata la Fede de'Patriarchi, la sperauza de' Profeti, lo zelo degli Apo-Roli, la fortezza de' Martiri, la purità delle Vergini ; e il consemplate la Regina delle Vergini , la gran Madre de Dio , circondata d' immenfa gloria , e affija fis d'un eccelfo trono fopra tutti i cori degli Angioli , e fopra tutti i Santi !

10. Qual lingua poi può effere fnificiente a par-lare di quel Re, che fiede in mezzo a loro? Ah che la sua bellezza, la sua venutta, la soa virtù, la sua gloria, la sua magnificenza, la sua maeftà fupera la capacità d'ogni mente creata! Il giungere a vederlo, e ad effere illuminaro dallo folendore della fua maeftà, è it colmo della. gloria di tutti i Santi. Dovremmo intauto foffrire volentieri ogni tormento, e fino l'ifteffo inferno per breve tempo, per poter veder Crifto nel trono della fua gloria. E l'affer partecipe di un tanto bene , e d' una gloria sì grande , non merita forfe, che uno di buon grado fi fottoponga a qualfivoglia amarezza in quelta vita? Qual farà mai , o fratelli cariffimi , la gloria de' Giufti, quanto mai grande farà l'allegrezza de'Santi, quando la faccia di ciascun di loro rifolenderà come un fole ; quando comincerà il Signore nel giorno del giudizio a diffribaire nal regno celefte il suo popolo ne' snoi ordini ; a dare a cialcuno il premio promello, corrispondente alle sue opere, e a' mariti suol; a donare per le cose terrene le celesti, per le temporali le etarne , per le tenut , e di nessun momento le grandi, e di prezzo infinito ; a condurre i fuol Santi alla vinone dalla gioria dell'etergo suo Padre, e a faril federe fu gil fcanni celefti, al che Iddio venez ad affare tutto in tatti; e a concedere l'etarnità promessa a chi l'ama, a l'immortalità, a cui gli ha reintagrati per mezzo del fuo fangue; e ad aprire loro, fecondo la fedeltà, e veracità delle sue promesse, il regno de'Cleli? 11. Sieno quette cofe altamente fcolpite nella nottra mente , crediamole con piana Fede. amiamóle con tutto il cuore, e procuriamo di acquiftarie , col non cessar mai dal fare opere

bnonz e virtuofe . La cofa fta in noftro potere : perocchè con violanza fi guadagna il regno de' Gieli. Quefto Regno uon fi compra ad altro pres-20 , cha a quel di te fteffb; vale tanto quanto vali tu ; da te fteffo , e l'avral . E perche ti tutbi , a fentir quefto prezzo? Crifto ha dato fe medefimo per acquittare il regno de' suoi Santi all' eterno suo Padre; così tu dà te medesimo per divenire suo regno , e fà , che nel tuo corpo mortale non regni il peccato, ma benzì lo fpirito, per acquittare la vita. C' innamori pertanto il premio, e la palma dell'opere falutari, e virtuofe. Portiamoci da valorofi in quefio campo di battaglia, in cui fi combatte per la giuftizia alla divina prefenza, e fotto gli occhi di Gesù Crifto; e polché abbiamo già incominclato ad effere superiori al Mondo, e al fecolo, deh non ritardi il corfo noftro alcuna mondana cupidità . Se celeri , se sciolti ci troverà nelle carriera l' ultimo effremo giorno del viver noftro, non mancharà certamente il noftro Iddio di concederci la meritata ricompenía,

12. Quel giuftiffimo Signore, che dispensa le vermiglie corone a tatti coloro, che sparsero il fangue nelle perfecuzioni , non farà per negare le candide a quei, che in tempo di pace fi efercitarono in un altro genere di virtà, e di opere meritorie . Nè Abramo , nè Isacco , nè Giacobba diedero il fangue, e la vita per la Fede, e per la Religione, e pare con altri meriti di giuffizia furono giorificati, e onorati come primi fra' Patriarchi. A quel celafte convito, a cui effi fono affili, fart indiffintamente ammeffo chlungne dal Padrone del banchetto farà trovato colla vefte nutziale di una carità veramente criftiana, e fineera . Bafta ricordarfi, che non & dee fare la propria, ma la divina volontà, perchè chi fa la volontà di Dio, viverà, e regnerà, come vive, e

regna Dio in etarno. 13. Per la qual cofa, o fratalli, con animo risoluto, e pieno di fede, di carità, di vigore adempia fedelmente ciascuno i suoi doveri, e offervi efattamente la volontà, e la legge di Dio. Vada tntt' ora congiunta all'innocenza la femplicità, alla umiltà la modeffia, alla carità la concordia . Siamo diligenti, e vigilanti negli uffizj, e ministerj : facili, e pronti nel perdonare l'ingiurle, nel confolare i tribolati, nel foccorrere i bifognofi. Sizmo coftanti difenfori della... varità, e feveri coftodi della disciplina ; onde tutte le azioni noftre fieno di gradimento a Dio, e di edificazione al proffimo. Quefta è la via tenuta da' Sauti nel loro ritorno alla Patria : quefte sono l'orme, che ci han lasciate impresse, perchè ci fervano di guida nel gran viaggio . Seguitiamo i loro paffi, imitiamo i loro efempi, e arriveremo ficuramente ad effer anche noi partecipi della loro gloria .

' 14. Penfiamo, che noi pure abbiamo com' effi P p 2 il Pa-

il Paradiso per nostra pztria; che abbiamo per nostri progenitori i Patriarchi; perchè dunque non ci affrettiamo , perchè non corriamo per rivedere la nostra patria , per falutare i nostri parenti ? Noi abbiamo colzísi un gran numero di persone a noi care, che ci aspettano; e una gran moltitudine di parenti, di fratelli, di figliuoli, che lieti per aver già posto in sicuro la loro felicità, fono ancor folleciti della nottra salvezza, e colassà ci desiderano. Il giungere a vederli, e ad abbracciarli, quale allegrezza non farà ella per loro, e per noi? Quale farà il piacere di que' celefti cittadini nel ricevere nella compagnia loro quei, che hanno fervito il medefimo Signore, e che fono da loro con grande avidità aspettati? Quanto è mai grande, anzi perfetta la loro felicità, che mai non avràfine! Là il gloriofo coro degli Apostoli; la un ragguzrdevol namero di Profeti pieni di gioja ; là un popolo innumerabile di Martiri co trofei delle loro vittorie; là una turba nobiliffima di Vergini, tatti infieme gioiscono, e si rallegrano. Là risuonano eziandio le lodi di quelli, che moftrarono la fortezza loro nel confessare il nome di Crifto . Ivi fono messi a parte della rimunerazione loro anche quei, che offervando i divini precetti, mandarono innanzi a loro nel Cielo per le mani de poveri i patrimonj, che possedevano su questa Terra. Se ci piace di unirci con loro, accendizmoci di nn vivo defiderio, e domandiamo a Dio istantemente la grazia, che prefto ci faccia effere con loro, e con Critto. Prendiamo per guida nel nostro viaggio colui, che è l'autore della falute, e il principe della luce, il donatore della vera allegrezza, il quale vive, e regna con Dio onnipotente suo Padre, e collo Spirito fanto per tutti i fecoli de' fecoli . Amen.

#### 2. Novembre -

#### SS. METRO, E SERAPIONE, E S. QUINTA, E COMPAGNI MARTIRI.

#### Secolo 111.

Il maririo di gussi Santi è riferito in una lettera, che san Dioniso l'escova Atssandano, come testimonio oculato, ne scripte e Estivo Vestovo d'Antochia. Questa letterà insertantia Storia ecclesissica di Eustivo tib.o. cap.41., na è anche riportata dal Rumari negli Atti saccer de Man tiri par, (10, dell' divisora de Vesona.

Dopo la perfecuione dell'Imperatore Maffaminol., che casió di vivere, e di regnare nell'anno 137, godò la Chiefa nua perfettapace, per parte degl'Imperatori fiosi fuccioni fino a Decio, e fpecialmente fotto l'Imperato Filippo, il quale ficede, che professible la Filippo di quale ficede, che professible materano delle parfecusioni particolari, cagionate dal tu-

gnulto de' popoli idolatri, per mezzo delle quali molti Fedeli confeguirono la palma del martirio . Una di quette perfecuzioni affai fiera fu eccitata nella gran città d' Alesfandria in Egitto verso il fine dell' an. 248. da un certo Sacerdote degl'Idoli, che faceva ancor l'indovino, con declamare da per tutto contro i Criffiani, come gente empia, e nemica degli Dei; onde quel popolo naturalmente propenio alle fedizioni fi fcatenò contro di effi con incredibil farore . Il primo Cristiano a cader loro tra le mani fu nn fanto, e venerabil vecchio per nome Metro, o Metra, al quale ufarono ogni forta di violenza , per indurlo a bestemmiare il nome di Crifto. Il che avendo egli coftantemente riculato di fare, a irritarono maggiormente contro di lui , e cominciarono a batterlo fieramente con baftoni , e a ferirlo in faccia , a negli occhi con caune aguzze . Indi lo ftrascinarono fuori della città, e lo feppellirono fotto una grandine di pietre, che scagliarono sopra di lui. Così il beato Metra fe n' ando a Dio riveftito della porpora del sno sangue sparso per la confessione del fuo nome .

2. La feffi forte toccò ancora a un airco no biliffimo Griliano chiamato Serpione. Egli fu affattato da quel feriosi nella propria cefa, e carimonatifie a lotto del vero Dio. Kulfecendo quefie insulia, lo batterono, e tormentarono crudelmente, faio a rompegli tate! ('ola, E' in fine mette, faio a rompegli tate! ('ola, E' in fine tarono da una fineltra fulla firada, dove tunto fracifitto per la cadata fipiro! 'anima, che fu dagli Angioli accolta, e trasporata al Cielo, per estry coronatta d'una gioria immarcelicibile, e de deriv coronatta d'una gioria immarcelicibile, e de deriv coronatta d'una gioria immarcelicibile.

3. A questi due Atleti della Fede aggiunge a. Dioniño, ch' era di quel tempo Vescovo di Aleffandria, e che poteva effere fpettatora de'loro trionf, aggiunge, dico, due generofe donne, le quali furono vittime del furore del popolaccio . L' una fu s. Apollonia, che il fento Vescovo chiama vergine ammirabile per la fua castità, e pietà fingolare, di cui fi parlo ai 9. di Febbrajo nella prima Raccolta delle Vite de Santi . L'altra è fanta Quinta, la quale su da quei sediziofi Infedeli condotta al tempio d'un loro idolo, facendo tutti i poffibili sforai, acciocchè infieme con effi lo veneraffe e adoraffe . Ma detestando ella il facrilego culto, le strapparono di dosso le vesti, e legatala par li piedi, la strascinarono nuda per le ftrade della città laftricate di acuti felci, battendola nel tempo ficifo fenza pietà con fizgelli . Finalmente più morta che viva la conduffero ne' fobborghi della città, ove fotto una tempesta di pietre ella finì di vivere in Terra, per vivere aternamenta cinta di una corona immortale in Paradifo .

4. Pareva, fogginnge s. Dionisio, che la città

di Aleffandria foffe caduta in potere de' Barbari, poichè quei furiofi idolatri fcorrevano impetuofamente per le contrade di esta, sforzavano le porte delle case de' Cristiani, le saccheggiavano e spogliavano, appropriandos le cose di qualche pregio, e le più vili masserizie, o facevano in pezzi , o gettate per le fineftre in iftrada , le abbruciavano. Non era permesso a verun Cristiano il comparire in pubblico, nè di giorno, nè di notte, udendofi da per tutto del continuo rifonare un mormorio del popolaccio infuriato, e rifoluto di confeguare alle fiamme chiunque de Fedeli foffe capitato alle loro mani, e avesse ricusato di proferire parole di bestemmia contro il nome sagrofanto del Salvatore, Frattanto i Criftiani, per quanto fu loro permeño, prefero la fuga, e fi nafcofero, soffrendo con allegrezza per amore di Gesù Crifto la rapina delle loro fottanze, nella guifa che avevano fatto i primitivi Fedeli, de' qua-Il parla l' Apostolo nell' Epistola agli Ebrei . De' Criftiani, che capitarono alle mani de fediziofi idolatri, e che certamente dovettero effer molti in una sì grande, e popolata città, attefta fan Dionifio, che uno folo rinnego il culto del vero Dio, e diede un funesto colpo di morte all' anima fua, per falvare la roba, e la vita; e gli altri tutti generofamente facrificarono se stessi, e le cose loro, e riportarono la corona gloriosa, o di martiri , o di confessori di Gesti Critto . Durò lungo tempo, dice s. Dionifio, queita perfecuzio. ne, nè cesso fino a tanto, che per una sedizione, e guerra civile inforta nella fteffa città d' Aleffandria, non fi rivolfero quei miferi ad efercitare contro di loro steffi le crudeltà, che avevano esercitate contro de' Cristiani .

Ecco verificato in quefta, e in molte altre perfecuaioni , che furono frequentissime ne' primi tre secoli, ciò che Gesù Crido aveva predesto nel Vangelo 1, che i suoi seguaci sarebbero dal comune del Mondo odiati, perfeguitati, e messi a morte dagli stessi concittadini, amici, fratelli, e parenti per cagion sua, e del suo nome ; aggiungendo però, che non farebbe perito neinmeno un capello del capo loro, e che per mezzo della pazienza, e della fedele perseveranza fino al fine avrebbero falvate le anime loro . Cos) hanno fatto questi, ed altri innumerabili fanti Martiri, che noi veneriamo, lodiamo, e glorifichiamo come atleti fortiffimi della Fede, e generofi campioni della Chiefa . Eff , dice lo Spirito fanto nella Sapienza a , fembro agli occhi degl' Infedeli che periffero, e fu preso pir un totale efferminio il poffaggio, che da quella Terra effifecero alla beata... immortalità. Il Signore li provo come l' oro nel fuoco della tribolazione, e dopo una breve, e paffeggiera afflizione , li coronò d' una gloria sempiterna . E verra un tempo, in cui giudicheranno le nazione, e quel

(1) Matt. 14. Luc. 11. (1) Sap. 1. 2. & feq. (1) Alcuni hanno messo in dubbio, se l'Imperatore Filippo sosse cristiano batterzatto, ma oltre s. Geo. Grisossomo,

medefimi , da' quali furono copreffi , perfeguitati , e trucidati . Queste verità infallibili procuriamo di scolpire altamente nel nottro cuore, ed esse sieno il nostro conforto, e sosteguo in mezzo alle varie vicende, afflizioni, e persecuzioni, che non mancheranno mai alle persone dabbene fino alla fine del Mondo . Queste verità ci riempiano di confolazione, e di forza, per non lasciarci mai abbattere da qualunque tribolazione, e per non mai dilungarci da quella inviolabile fedeltà , che dobbiamo a Dio, e alla fua fanta legge. Non pretendiamo di essere sempre in quelto Mondo liberati dalle oppressioni, e persecuzioni ingiufte de' malvagi, ma aspettiamo con longanimità e pazienza quel tempo, in cui il Signore nel cofpetto di tutti gli uomini glorifichera i fuoi eletti , e ricolmerà di perpetua , ed orribile confusione i loro ingiusti oppressori, e persecutori.

#### 3. Novembre.

## S. BABILA VESCOVO, E MARTIRE. Secolo III.

Presso il Tillemont nei somo v. delle Memorie sopra l'Isoria ecclessissica si vova reccolo susto quello, che jan Giovanni Urissomo, Eugleto, Teodoreto, e altri antichi Autori hanno scristo intorno a questo illustre fauto Vesevon e, Russier .

Uccedè a Babila a Zebino nel Vescovato di Antiochia l'anno 237., e con fomma vigilanza, e con apostolico aelo governo quella gran Chiefa, metropoli dell'Oriente, per lo spazio di tredici anni; onde è frato da tutti gli Scrittori della Storia ecclefiaftica commendato come uno de più fanti, e ragguardevoli prelati, che fioriffero in quel fecolo, fecondo per altro di grand' uomini, e infigni per la pietà, per la dottrina, e per la gloria del martirio. Diede il fanto Vescovo una illustre prova del suo invitto coraggio, superiore a tutti gli umani rispetti , allorchè l' Imperatore Filippo , dopo efferfi con un orribile tradimento imbrattate le mani nel fangue del fuo Principe , cioè dell'Imperatore Gordiano , e dopo aver usurpato l'Imperio, si presentò alla Chiefa per intervenire alle facre funzioni della folennità della Pafqua dell'anno 244. 3; imperocchè il fanto Vescovo armato d'uno zelo consimile, dice s. Giovanni Grifostomo, a quello di Elia, e di a Giovanni Batifta, ricusò di riceverlo nel tempio di Dio, e nella comunione de' Fedeli, fe prima non fi foggettava alla debita penitenza per li fuoi enormi e fcandalofi ecceffi

 Queft' uomo ammirabile, foggiunges. Giovanni Grifoftomo, non refto punto abbagliato, nè atterrito dallo fplendore della porpora, nè dalla

aliri antichi autori l'hanno creduto tale. Si veda il Tillemons nella Storia degl'Imperatori al titolo di Filippo art, 1. not. 1. 10m. 4. dalla potenza, e dalla pompa, che circondava l'Imperatore; ma lu faccia al doveri del fuo miniftero riguardo tutto ciò, come una vana pittura, come un'ombra, e un fogno; e fece vedere, che colui folamente è indegno di partecipare ai fagri mifterj , ch' è schiavo del peccato, benchè portaffe cento diademi in tetta, e comandaffe a tutta le Terra; e al contrario quegli è grande evanti Iddio, e superiore a tutti i Re nelle cose divine, che he la coscienza monda, e pura dal peccato. Quefta fola azione di e. Babila è baftevole, secondo il medesimo s. Giovanni Grisostomo, e darci un' idea grande del fuo merito fingolere , e della fua virtà eroica , e a renderci ficuri, che nel fuo cuore non allignavano nè il timore, o il favore nmano, nè l'adulazione, o eltra men regolate paffione. Con quetta azione finalmente egli lascio, seguita a dire s. Giovanni Grisoftonio, e tutti i Prelati, e Sacerdoti delle Chiefa un illustre esempio della generosità, con cui effi debbono efercitare le funzioni del fagro lor ministero, e mantenere illibate senza eccettazione di persone le regole del Vangelo, e le leggi ecclefizitiche , delle quali fono cuttodi , e ban-

3. Collo stesso valore, e colla stesse intrepidezza il fanto Vescovo softenne sel anni dopo, nell'anno cioè 259., gli affalti di Decio, fucceduto a Filippo nell' Imperio, allorchè in vigore de' suoi sanguinolenti editti egli su arrestato , e presentato ai tribunali, dove rendè una pubblica e generola teftimonianze della fua Fede, e difprezzo le minacce , e i tormenti , de' quali beuche non ci fieno note le particolari circoftenze, non poffiamo però dubitare, che non foffero crudeli,ed atroei , giacche fi fa , che i giudici in quetta perfecuzione mirevano più a uccidere le anime, che i corpi, come dice s. Girolamo, facendo ogni sforzo, per indurre i Fedelt a riuunziare alle criftiana Religione . Fu di poi il Santo carico di catene rinchiulo in un'ofcura prigione,nella quele oppreffo dalla fame, dalla nudità, e dagli citri patimenti,rende la foa beata aulma al Creatore nel fuddetto anno 250., avendo prime di morire ordineto, ehe il suo corpo fosse sepolto colle cetene , di cui era evvinto ; tanto, al dire di s. Giovanni Grifostomo, fe ne compiaceva, e in este riponeva la fira gloria, per averle fofferte per amore di Gest Crifto. E di presente aucora, soggiunge Il fanto Dottore , quelle catene più preziose dell' oro, e delle gemme, mescolate colle sue ceneri, efortano tutti a foffrire generofamente, e con. ginbbilo le prigionie , i supplizi , e la morte , piuttofto che mancare al propri doveri, e tradire la coscienza in qualunque cosa, che si opponga alla legge di Dio .

4. Cento, e più enni dopo volle il Signore onorare le ceneri del fuo Servo fedele con un avenimento affai rinometo nella Storia ecclefiafties, e descritto tra gli altri colla fua folita elo-

quenza da s. Giovenni Grifoftomo, che ellora viveva in Antiochia, dove accadde, e che ne fu testimonio oculato. Erano state alcuni auni priına quelle fagre Reliquie collocate in una chiefa, dedicate in suo onore in un borgo distante sei miglia da Antiochia, chiameto Dafne, luogo deliziofiffimo, e profanato da' Gentili con disfolgtezze, e celebre per un tempio di Apollo, che ivi era , in cui il demonio soleva ingannare i Gentill co' fuoi falfi oracoll, i quali però ceffarono. dopochè colà furono trasportate le suddette Reliquie di s. Babila . Ora trovendofi nell'auno 262. in Antiochia l' Imperatore Giuliano Apostata, tutto occupato ne' preparativi per le guerra intraprefa contro l Perfiant, e follecito di fapere da' fuoi fala numi l' efito della medefime guerra . uon rifparmio nè vittime iu gran numero, che furono fcannate in onore di Apollo, nè oblazioni, ne offequi, per avere da effo qualche rifposta conforme ai suoi desiderj. Iddio, che per li meriti del fuo fervo Babila aveve fatto ammutolire il demonio, gli permise allora di parlare, ma per suo scorno e confusione, e e maggior gloria del Santo: Sono, diffe l'idolo, o piuttofto Il demonio per bocca fue, fono impedito a darr le rifolte da cadaveri de morsi , che fono in quello luogo. Comprese subito Giuliano il senso di quette parole, e in cambio di rettare Illuminato, e difinganneto della fallacie, e debolezza de' fuoi Dei , ordino , che a' intimaffe ai Galilei ( cost quell'empio appellava per disprezzo I Crittiani ) che toglieflero de Dafne le offa di Babila .

5. I Criftiani pertanto di Antiochie vi fi portarono in folla, e posta la cassa di quelle Reliquie iu un cocchio, le trasportarono come in trionfo ed Antiochia, e le collocarono nellachiefa principale di quella città . Durante il tresporto, ch'effi fecero solennemente, e per tutto il tratto della firada , ch' era , come fi è detto , di fei miglia da Dafne ad Antiochia , cantevano ad alta voce i falmi di David, e specialmente quelli , che rapprefentavano la venità degl' idoll, ripetendo la moltitudine ad ogni verfetto de falmi quefte parole del falmo of. Siene coperti di confusione sutti coloro , che adorano i simolacri , e fi gloriano degl' idoli . Quefte voci di giubbilo , che ferivano le orecchie dell'apostata... Giulieno, lo riempierono di rabbia, e di furore contro de' Criftiani, ficebe era rifoluto di prenderne vendetta . Ma resto bene più mortificato , e confuso, quando nelle notte seguente venne un fuoco dal Cielo, che in un momento consumo tutto il tetto del tempio d'Apollo, rovesciò l'idolo, e lo ridaffe in minatiffimi pezzi, infieme colle altre statue, e divorò tutti gli ornementi, e le magnificenze di quel tempio, tanto famolo presto i pagani, non rimanendovi altro, che le quettro muraglie, come un milero avanao dell'incendio . Così il Signore , mirabile ne' fuoi Santi, fece spiccare viepiù non solo preflo i Criftiani, ma ancora presso gl'idolatri, il merito del fuo fervo Babila, e il potere fopra i demonj, ch'egli aveva in Cielo, affai maggiore di quello , cha fopra di effi aveva efercitato , enando era viffuto mortala in Terra. Avrebbe volnto Giuliano attribuire la colpa di queft' incendio ai Criftiani, e ne fece fara a tal effesto delle diligentiffime ricerche, ma indarno, poiche gli steffi suoi facerdoti, cha vegliavano alla custodia del tempio, benchè foggestati a' tormenti , furono coffretti ad atteffare , non effere esso flato eccitato per opera umana, ma da una fiamma discesa dal Cielo. Ciò non offante l'infelice Giuliano rimafe offinato nella fua cecità, e per poco avrebbe fatto un macello de' Crittiani , fe non foffe ftato trattenuto , e atterrito dal coraggio di un giovane criftiano, che fu esposto a' tormenti, per nome Teodoro, di cui nel giorno di dimani riferiremo i gloriofi combattimenti.

Intanto noi poffiamo riflettere, feguendo le tracce di s. Giovanni Gricoftomo nell' Omilia da lui fatta al popolo di Antiochia in lode di a. Babila, che il Signore giorifica i finoi Santi anche dopo morte, e opera flupendi miracoli per mezzo delle loro offa , e delle loro ceneri , e li rende terribill non folo ai Principi della Terra, ma ancora agli fleffi principi delle tenebre infernali, acciocchè tutti fappiano, ed imparino, che la morte de' Santi non è una morte, ma il principio di una vita migliore, e feliciffima, e che le loro ofta, e ceneri, che furono tempio dello Spirito fanto, mentre effi vivevano in questo Mondo, debbono nel giorno effremo riforgere glo-riofe, e che i corpi loro, benchè ridotti in polvere, riuniti alla anime, parteciperanno della gloria eterna e immenfa, che effe ora godono in Cielo; della qual gloriofa rifurrezione fono un pegno le opere miracolofe d'ogni forta, che Iddio opara per mezzo delle loro offa medefime . Quindi Impariamo anche noi non folamente a vena-- rare con religioso culto le Reliquie de' Santi , come fi è fempre costumato fino da' primi feceli nella Chiefa cattolica, ma inoltre ad imitare gli efempi de' medefimi Santi , mortificando specialmente i noftri corpi , duranta la vita prefente, com' effi fecero fino a foffrire il martirio, per effere noi pure a parte della loro gloria, prima nell'anima, e poi nel corpo nella generale rifurrezione de' morti ; poiche , come dice l'Apoftolo 1 , fe faremo compagni de Santi ne loro patimenti , faremo eziandio compagni de Santi ne loro godimenti .

### 4. Novembre. S. TEODORO CONFESSORE.

Secolo IV.

Ruffino nel lib. 10. della Storia ecclefiofica cap. 15. riferijce i patimenti di s. Teodoro, e il tefto di Roffino è riporato ancora dal Ruinart tra gli Aui finceri de Martiri pag. 517, aell edizione di Verona. Si veda il Tillemont nel som. v11, delle Memorie ecclefisfiche al titolo della perfecuzione di Giuliano Apofian art. 28.

Ella Vita di s. Babila , riferita nel giorno di jeri , fi è vednto , come l'apoffata Imperatore Giuliano refto fortemente idegnato contro i Criffiani, si pel trionfo, con cui avevano trafportate da Dafne in Autiochia le Reliquie di quel fanto Martire , cantando falmi in derifione del culto degl' idoli, a sì ancora per l' incendio fegui-to In Dafne del famofo tempio di Apollo, diftrutto dal fuoco disceso dal Cielo, del qual incendio egli volle in tatti i modi credere colpevoli i Criftiani . Ora febbene Giuliano affettaffe una filofofica moderazione, e per l'ordinario fi aftenesse dallo spargere il sangue de Cristiani con manifeste violenze, invidiando loro la gloria del martirio ; tuttavia in quella occasiona non seppe contenerfi, e montato in furore comando a Saluflio Prefatto dell' Oriente, che facasse imprigionare, e tormentare i Criftiani, fpecialmente. quelli , ch' erano flati i capi degli altri , nel deridere gl' idoli , e nel buriarfi de loro adoratori. Saluftio, quantunque ei pure fosse gentile , fece nondimeno ogni sforso , par diffuadere l'Imperatore da una tale impresa , rapprasentandogli , che ciò non avrebbe fervito fe non ad accrescere il trionfo de' Criftiani, che si mottravano defiderofi del martirio , e a recare a fe , e al fnoi numi maggior vergogna, e confuñone. Ma non effendogli riuscito di placare la collera dall' infuriato Imperatore, fece prendere, e carcerara alcuni Crittiani , e fra gli altri un giovane pieno di selo della oloria di Dio, chiamato Teodoro, il quale inngi dal tenera nascoso per timore dell' ira del Principe, passeggiava liberamente per la pubblica piazza.

a. Saluftio adunque fattofi prefentare avanti al fuo tribunale Teodoro, e trovatolo fuperiore a tutti i fuoi rimproveri, e a tutte le fue minacce, ordinò che foffe posto full'eculeo, e tormentato con tutta fierezza. Durò la crudele carnificina dalla mattina fino alla fera , fuccedendofi i carnefici gli uni agli altri . Ora gli fu lacerato il dorfo co' flagelli, ed ora sbrauate le carni ne'fianchi, e nelle cofte con unghie di ferro, fenzachè gli nfciffe di bocca una parola di lamento. Anzi fe ne flava il fanto Giovane con faccia liera e gioconda tra quei crudeli tormenti, e in vece di dare alcun fegno di triffezza , altro non faceva, fe non ripetere ad alta voce quei varfetti de' falmi , che fi arano cantati nel trasporto delle Reliquie di s. Babila , per cui fi era accefo d'ira, e di fdegno l'apostata Imperatore... Fattolo deporre dall' eculeo , e ricondurre in prigione, la mattina feguente Saluftio fi porte da Ginliano a rendergli conto di quanto era accaduto, e novamente l'afortò a defiftare da un' impreh, de cul non era per rifultare fe non ignomina siui, e gloria maggiore SCriliani. Sisigottio l'Imperatore da un tal efempio, ordinò al Prefetto di non paffar otra, e di rimettre prigionati, rifervandori a free di efficie di tratta prigionati, rifervandori a free di effi, e di tutti il feguaci del vero Di una fiera, e crudela per fecusione, allorché foffi tornato vittorio dalla guerra Perifina, alta quale altoria fa eccineva, per per perifina, alta quale altoria fa eccineva, oracoli de fiol faifi numi, e da "maghi, e indovini, che lo circondavano, india qual guerra poli il diferante principe peri miferamente nell'fibile, onde cadde editto fai filora mon linti fibile, onde cadde editto fai filora mon linti fibile, onde cadde editto fai filora mon linti

3. Sopravvisse più anni il fanto Confessore di Crifto Teodoro nella città d' Antiochia, dove effendafi dipoi portato Ruffino Aquilejenfe, ebbe ia forte di conoscerlo, e di parlargli. Avendolo interrogato , le avesse sofferto gran dolore tra' suoi acerbl tormenti, gli diffe di aver provato ful principio qualche dolore; ma che nel progreffo della carnificina, che fi faceva del fuo corpo, gli apparve un belliffimo giovane, il quale era certamente un Angelo, che gli aftergeva il fudore con un candido lino, e lo refrigerava fovente con acqua freica. Onde egli ne fenti al grande alleviamento, e tanta confolazione, che non fenza fuo difpiacere fi era veduto togliere dall'eculeo, ed aver fine i tormenti. S. Agostino ancora ebbe notizia di questo fatto, del quale parla nella sua grand' opera della città di Dio 2, ed offerva, che per la coftanza, e intrepidezza d'un giovane Criftiano, che per un giorno intero foffri atroci tormenti con fomma ilarità, e cantando falmi, rettò atterrito, e colmo di orrore Giuliano apostata, onde defittè dalla fauguinofa perfecuzione, che aveva risoluto di fare contro la Religione cristiana, non meno di quello, che avevano fatto i precedenti Imperatori Gentili .

Il coraggioso zelo di questo santo gievane, che mediante la viva Fede, e invitta alacrità, con cui confessò ii nome di Geat Cristo tra i più acerbi tormenti, arretto l'ira d' un superbo , ed empio Imperatore, ferva a noi pure di ftimolo, e di eccitamento ad imitare i fuoi efempi, allorchè ci accade di udire discorsi empi, e libertinì, onde fi mettano in burla le fante maffime del Vangelo, e si derida la pietà cristiana, e coloro che la professano. Ricordiamoci, dice s. Agoftino, che fummo fegnati in fronte col fagrofanto fegno della Croce, quando nel fagramento della Crefima ricevemmo lo Spirito fanto, e diventammo foldati di Gesù Critto , per combattere i nemici della fua Croce, quali tra gli altri, come infegna l' Apostolo 2, fono gli nomini carnali , che pieni delle perverse massime del Mondo corrotto , fervono al loro ventre , e alle loro fregolate paffioni , come bruti animali , il fine de' qua-

ii . come fiegue a dire il medefimo Apostolo . è l'eterna perdizione nel fuoco dell' I nferno. E però abborriamo le prave maffime di quetti tali. turiamo le orecchie alle infane parole, con cui ardifcono di mettere la bocca in Cielo, gloriamoci in faccia loro, e di chicchefia della Croce del nostro Salvatore, e di estere fedeli discepoli de' fuoi fanti lufegnamenti Evangelici , affatto oppotti allo spirito del Moudo; e in tal maniera o nol avremo la gloria di arrettare la afrontata loquacità delle persona libertine, come a. Teodoro arreftò i' ira dell' Imperator Giuliano , o certamente acquifteremo un merito granda preffo il nostro Salvatore, il quale ha promesso di riconoscere per suoi avanti il divino suo padre, e di rendere partecipi dell'eterna felicità coloro che con libertà evangelica avrauno confessato , senza vergognarfi, il fuo nome, e la fua dottrina avanti degli uomini 3.

### 5. Novembre. B. Angela da Brescia Vergine.

### Secolo XVI.

La Vita di questa Beata è injertta nella storia degli Ordini Relignofi, tradutta dal Franceje dal Padre Fontana della Congregazione della Madre di Dio, e siampata in Lucca l'anno 1718. tom. 4. pag. 161.

A besta Angela , sopramominata da Brescia , a causa del soggiorno da lai satto in quella città, in cui termino ancora i tuoi giorni, e prima ittitutrice della Congregazione delle donzelle dette di a. Orfola, ovvero Orfoline, nacque in Defenzano, Terra posta sul lago di Garda, nel principio del secolo decimosetto. Fino da faucluila ella mottrò una grande ioclinazione alla virtù ; e abborrendo tutte le vanità, e gli abbigliamenti femminili , fi diede agli efercizi della pietà crifiana, e specialmente all'orazione, e alla lezione de'libri (pirituali , che fono i due più efficaci meazi, per prefervarfi dalla corruzione del fecolo, e per confervare intatta l'innocenza ricevuta nel fanto battefimo. Ella concepì fin da' più teneri anni tal orrore al peccato, che l'ombra fola del male le cagionava stringimenti di cuore, e una specie d'ambascia, e di deliquio . Avendo da glovauetta perduti i fuoi pii genitori , che l' avevano educata nel fanto timor di Dio, paísò fotto la cura d' un fuo zio infieme con una fua forella maggiore d'età, e in quest'occafione probabilmente da Defenzano ando a fifiare la fua dimora nella città di Brefcia. Siccome anche lo zio era un uomo dabbene, così lasciò a queste due forelle sue nipoti una piena libertà di continuare le loro divozioni, senza recar loro verun difturbo ..

2. Esse adunque animate dal medesimo spirito, e accese di un vivo desiderio di fantificarii,

(4) Matt. to. 11.

vivevano affatto ritirate nella propria cafa , e trovavano tutto il loro piacere nel trattare con Dio uell'orazione, nel mortificarfi, e nella pratica dalle virtù convenienti al loro ffato . Frequenti e rigoroti erano i loro digiuni; breve era il loro ripolo, e per ordinario fulle nude tavole, o anche in terra; levavansi di notte tempo, e infieme oravano, falmeggiavano, e fi occupavano in ple meditazioni , o fagre lezioni . Mentre quefte due beate forella conducevano una sì fanta vita, e fi aiutavano scambie volmente a sar sempre maggiori progreffi nel divino fervigio, piacque al Signore di chiamare alla gloria celette la forella maggiore di Angela ; la quale per questa perdita refto molto afflitta , perchè le mancava un grande ajuto e conforto nel cammino della virtà, che aveva intrapreso. Tuttavia fi sottomise alle divine disposizioni, e foffr) quetta dara separazione con tanto coraggio, e con si maravigliofa coftanza, che febbene fi fentiffe trafitta da un vivo acnto dolore, non proruppe però nè in lagrime, ne in fospiri.

3. Dopo la morte della forella la beata Angela raddoppio i rigori della fua penitenza, della quale volle eziandio fare un' esterna, a pubblica professione, vettendo l'abito del terzo Ordine di a. Francesco . E perchè la sua vita corrispondetfe a quest' abito di penitenza, ch' ella portava, fi mile in cuore d'imitare perfettamente le virtà del medefimo s. Francesco, che aveva eletto per fua guida, e per fuo afemplare. Siccome la povertà fu una delle virtù più dilette di quel gran Santo; così ella procuro, che tutte le cofe sue , la camera , i mobili , e la vetti , fpiraffero povertà e femplicità . Il suo letto era composto di rami d'alberi, sopra di cui stendeva nua fluoja. Il fuo cibo ordinario era pane ed acqua, e qualche legume, eccettuate le feste più folenni, nelle quali beveva nn po' di vino . Nella Quarefima uon prendeva cibo fe non tre volte la fettimana . Portava fulla carne un ruvido cilizio , che uon depose mai finchè visse. E sopra tutto nutriva il suo spirito , e si sosteneva in questa vita si auftera col dolce pascolo di frequenti orazioni, e della menfa eucariffica, a cui quafi coni giorno fi accostava , e sempre con nuovo fervore, e con trasporti di un'insocata carità verso il fuo fagramentato Signora.

4. Questa carità , che ardeva nel petto della beara Angela, fi ftefe ancora in benefizio de' fnoi proffimi , per giovare al quali fi feutì ispirata dal Signore a iffituire una Congregazione, compofta di quelle donzelle, che vivono nelle proprie case , senza prendere flato , o di maritarfi , o di monacarfi . A quette nell' anno 1527, prescriffe una Regola addattata alla loro condizione, coll'offervanza della quale poteffero agevolmente fantificarfi, e cooperare alla fantificazione degli altri . Oltre le pratiche personali di pietà crittiana, cioè di orazione, di penitenze secondo le Sec. Race, Tall.

forze , e il bisogno di clascheduna , e di frequenza de fagramenti, volle, che a' impiegaffero in tutti gli efercizi di carità, che potevano contribuire alla salute de' loro proffimi . Dovevano perciò cercare le persone afflitte per consolarle, le ignoranti per iffruirle, le povere e bifoguose per follevarle; dovevano visitare gl'infermi o negli spedali, o nelle proprie case, e serviril nmilmente nelle loro necessità, soggettandos per amor di Dio a qualunque fatica, che conveuisse soffrire nell' esercizio di questa opere di carità ; e sopra tutto dovevano con ogni fludio procurare la falute di quelle persone, colle quali convivevano nelle proprie case, e specialmante di quelle del loro sesso, istruendole nalle verità della Fede, e nalle maffime della Religione, e animandole non meno colle parole, che co' loro bnoni esempj a suggire il vizio, e ad abbracciare la

s. Apparve ben prefto, che quaft'Iftitnto era opera di Dio, poiche su subito abbracciato da ferranta e più donzelle della cirtà di Brescia, molte dalle quali erano delle più illuftri famiglie della medafima città, e se ne vide ancora un copioso frutto . Perocchè queste divote vergini mensvano una vita sì fanta, e fi applicavano con tanto fervore alle opere di carità prescritte dalla beata Angela, che parve rinnovato in Brescia lo fpirito de primitivi Cristiani . Tutte quette donzelle aggregate a tal Istituto elessero di comnne confentimento per loro madre e Superiora la beata Angela , come fondatrice di esso , ma ella ricusò quetto titolo, e volle che la Congregazione fi chiamaffe la Compagnia di a. Orfola, la quale dovevano riguardare come loro speciale avvocata , a protettrice , giacche questa Santa era stata condottiera di molte donzelle alla palma del martirio . Quindi ne venne al medetimo Iftituto il nome della Congregazione di s. Orfola , ovvero delle Orfoline , ch' è ftato da più fommi Pontefici approvato dopo la morte della Beata, e specialmente da Gregorio XIII. ad ittanza di s. Carlo Borromeo, il quala, fatte venire da Brescia alcune di quelle donaella, lo stabili con gran fratto delle anima nella fua città e diocesi di Milano. Lo stesso è avvenuto in altre città tanto dell' Italia , quanto d' oltramonti ; benchè poi in progresso di tempo in alcune città quelle donzelle fi uniffero a vivere infieme , e facessero i voti solenni, come religiose claustrali, ritenendo però il nome di Orfoline .

6. Intanto la beata Angela rendeva umili graale al Signore dalle copiose benedizioni, che si degnava di spargere sopra la sua Congregaziona, alla quale ella era un vivo esemplare, e una regola animata d'ogni forta di virtà, precedendo tutte le fne figliuole co' fanti fuoi efempi, e animandole colle sue insocate parole a servire Iddio în ispirito e verità, e a sare sempre nuovi progressi nell'amore di Dio, e negli esergizi della carità cricriftiana . Nell' efercizio di questa medelimacarità, e nelle pratiche di un'austera penitenza ella compì in età encor fresca il corso della sua fanta vita si 21. di Marzo dell'anno 1540.

Oh quanto è defiderabile, che quelle zitelle, che vivono celibi nelle proprie cafe, fe non professano l'istituto della beata Angela, ne abbraccino però le pratiche, e ne seguano sedelmente lo fpirito , come in tutto e per tutto conforme a quello del Vangelo, ch'è la regola comune a tutti i Criftiani, di qualunque festo, grado, e condizione fi fieno! Esfe in tal maniera fantificherebbero le anime loro, e gioverebbero ancora agli altri, e specialmente alle persone, colle quali convivono, per iffradarle nella via della fajute. Ma per effere in iftato di poter ciò fare con frutto , fa d'uopo , che votino il cuore dell'amore del Mondo, e fi spoglino d'ogni forta di vanità , e abbiano un vero , fincero , ed efficace defiderio di piacere unicamente a Dio, di fantificare se medesime nel breve corso di questa vita, e di giungere all'eterna felicità del Paradifo, per cui fono ftate create e redente. Pofto questo fondamento, bisogna inoltre, che fi esercitino in quelle opere di pietà crittiana, e di carità, che fono compatibili col loro flato, e colle faccende domestiche, alle quali debbono attendere con ogni diligenza e puntualità poffibile. Conviene finalmente, che itiano apparecchiate a foffrire con pazienza, e fenza turbarfi, le derifioni, i motteggiamenti, e le beffe, accompagnate ancora da qualche foprannome per parte di coloro,che vivono dello fpirito del Mondo, e camminano per quella via larga del fecolo, che conduce alla perdizione, ricordandosi sempre, che, come sta scritto nel Vangelo 1, non si pnò servire, e placere e due padroni , e che chi vuot essere servo di Cristo, come insegna l'Apostolo 2, dispiace necessariamente al Mondo, e alle persone mondane.

#### 6. Novembre .

SS. VINDEMIALE, E LONGINO VESCOVI, E MARTIRI.

#### Secolo V.

Le notivie into no a questi Santi sono inserite nell'Istoria aella perseuvione Vandalica del Ruinart cap. 8, pag. 119. e seguenti dell'edivione di Venevia.

Due fanti Vescovi col nome di Vindemiale fiorirono nell' Affrica nel ficolo quinto, allorchi le Chiefe di quelle provincie erano vessite dalla perscuzione Vandalica, della quale si parlato altrove, e specialmente nelle Vite di L. Eugenio Vescovo di Cartagine ai 17, di Luglio,

(1) Matt. 6. 14. (1) Gal. 1. 10. (3) In questa Vita è scorso uno sbaglio di numero

e di s. Vittore Vescovo Vitense ai 23. di Agosto 5 nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Il primo fini i fuoi giorni rilegato per la Fede nell' Ifola di Gorfica, donde su il suo corpo insieme con quello di s. Fiorenzo trasferito a Trevigi città della Marca Trivigiana nel fecolo fettimo . L'altro s. Vindemiale era Vescovo di Capsa, città della provincia Bizzacena, il quale si rendè Illustre infieme con a. Longino Vescovo di Pamar nella Mauritania Cefarienfe, e col fopraddetto s. Engenlo nel difendere con intrepidezza la divinità di Gesù Crifto contro la perfidia Ariana,tanto fotto il Re Unerico, quanto ancora fotto il Re Trafamondo, ambedue fieri perfecutori della cattolica verità. Effi disputarono più volte co' Vescovi Arianl, e specialmente col loro patriarca, chiamato Cirila , e li riduffero al filenzio colla forza della fapienza, e dottrina, della quale erano fommamente forniti . E il Signore pet maggiormente accreditare la loro predicazione, e per confortare i Cattolici a mantenersi costanti nelle Fede , gli arricchi eziandio del dono de' miraco-

li. Di a. Eugenio già fi diffe nella fuddetta fua

Vita, come reftituì la vifta ad un cieco: di fan

Longino abbiamo , che fovente guariva gl'in-

fermi, che a lui ricorrevano: e di a Vindemia-

le tra gli altri prodigi fi he, che richiamò uno

da morte a vita . 2. Vedendo pertanto Cirila falfo Vescovo degli Ariani la forte impressione, che questi miracoli facevano nel popolo in favore de dogmi cattolici, e il diferedito, in cui cedeva la fua fetta, pensò di fostenere il suo partito con quei mezzi, che fono propri degli eretici , coll' imposture cioè, e colla furberia, e non potendo fare de' veri miracoli, come facevano i Vescovi cattolici , ebbe l' impudenza di fingerne uno falfo nella maniera seguente . Persuase costul ad un nomo, che crede atto a rappresentare la scena, di fingerfi cieco, e sborfandogli cinquanta monete. d' oro , l' induste a richiedergii la liberezione della fua fupposta cecità, mentre ei farebbe paffato per la pubblica piazza. Nel giorno adunque concertato Cirila procurò di avere in fua compagnia i fopraddetti tre fanti, Eogenio, Vindemiale, e Longino, acciocche fossero testimonj del prodigio, e passando per la pubblica piazza , il finto cieco cominciò ad alta voce e gridare : Odimi , beatiffimo Cirila , odimi , o facerdote di Dio , e mira la mia cecità . Abbi compaffone di me , e fa', ch' so ei veda . A quefte grida Cirila fi arretto, e pieno di superbia, e di vanità, pose le mani sopra i suoi occhi, dicendo: Secondo la notira fede ti fi aprano gli occhi .

3. Ma quella ridicola commedia fi cambiò ben totto in una lottuofa tragedia. 11 finto cieco divento in un fabito cieco da dovero; e tal fu il dolore, ende gli occhi di quel miferabile forono affallti,

dell'anno, cioè 487, in cambio dell'anno 484, , in cui morè Unerco Re de Vandali. che pareva gli fi volessero svellere dalla fronte : fiechè cominciò ad escla mare : Misero me , che sono Hato fedotto dal nemico della legge divina, e che bo voluto burlarmi di Dio per cinquanta monete, che bo vicevate ! E al fraudolento Vescovo diceva : Ecco le tue monete; rendimi il lume, che per tuo inganno bo perdute. Ma indarno gridava l'infelice a chi non poteva soccorrerlo. Si rivolse pertanto ai fanti Vescovi, e con pietose voci li pregava, che si moveffero a pietà di lui, e lo liberaffero da quella difgrazia, confeifando di averla meritata, per aver ardito di burlarfi di Dio. I fanti Vescovi mossi a compassione di lui: Se su credi, gli distero , taus è possibile a chi crede . Ed esfo : Credo ; rispose , la fantifina Trinità . Credo Iddio Padre onnipotente; credo il Figliuolo di Dio Gesti Crifto uguale, e confoilanziale al Padre; credo lo Spirito fanto confostanziale al Padre, e al Figliuolo. Chi non crede , patifea quel eb' io di prefente patifeo . Allora i fantl Vindemiale, e Longino impofero le mani fulla testa di quel misero ; e s. Eugenio fece sopra i suoi occhi il segno della santa Croce , dicendo : Ti fi aprano gli occhi nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito fanto, che confessimo Iddio uno nell' esfenza, e trino nelle Persone. Appena egli ebbe pronunziate queste parole, che il cieco su libero dal dolore, e ricuperò la vista

4. Ognuno fi può immaginare, qual fu la confusione di Cirila, e degli eretici, e quale all' opposto il trionfo de' Fedeli seguaci della cattolica Religione. Ma pure nè quetto, nè altri miracoli furono vzlevoli ad aprire gli occhi della mente ai nemici della Fede, e a far loro conoscere, e consessare la verità. Anzi per un giusto giudizio di Dio z'accecarono maggiormente, e a' indurarono nell' empierà , e Inaspirono talmente l' animo del Re Trafamondo contro i fanti Vekovi, che fattili arrestare, dopo averli soggettati a vari tormenti, alla fine li condanuò ad effere decapitati . Quanto a a. Eugenio non fu eseguita la sentenza, ma su cacciato in esilio, come si disse nella sua Vita; e rispetto zi sa. Vindemiale, e Longino si crede che riportaliero la gloriola corona del martirio circa l'anno 500., ignorandoù l'anno e il giorno preciso del loro trionfo.

I veri miracoll fono un pregio della folta-Chiefa cattolia, nella quale, come offirare faril Agolfino, il Signore in turti i fecoli, ora pila, era meno ha fitro, e fara fino alla fine di Monatoria della fina di manto di manto di concioni della fina divina consiporenta. Di queto pregio fono afitto prire tutte l'restiche fatte, ia quali possiono bean fedurra i conti col pregio fono afitto prire tutte l'imperator, pregio fono fina fina di martino della risportator, pregio proportato della fina di proportato, una non portratto mai vantare un vero profesigio, fina città di fira fina proportatione di successione della fina di proportatione di successione della fina di pro-

va della loro credenza. I miracoli fervono non folo a conferniare i Fedeli nella vera credenza, ma eziandio, come infegna l'Apostolo 1, a illuminare gl'Infedeli, e anche i traviati peccatori, e col foccorfo della grazia convertirli a via di falute. Ma pur troppo avviene non di rado quel medefimo , che avvenne al difgraziate Cirila, e ai fuoi partigiani, ch' effi cioè resistano al lume di Dio, e non folamente reftino oftinati nella perfidia, ma fempre più fi accrefcano le loro tenebre, e imperverano nel male. Noi abbiamo di ciò un terribile esempio ne' Farisei, i quali dal miracolo più ftrepitofo, che operò Gean Crifto, qual fu quello di rifuscitare Lamaro quatriduano , prefero motivo a determinarfi di cercare tutti i mezzi, per togliere la vita a chi sperava tali prodigi . A fine dunque di non cadere in al orrendi precipizi, procuriamo di effere docili alle voci di Dio tanto interne, quanto esterne, e preghiamolo umilmente, che fi degni col suo lume celeste illuminare le nostre tenebre, e colla potente sua grazia spezzare la durezza del noftro cuore, ficchè ubbidia mo alla fua voce divina, e operiamo la nostra eterna falute .

#### Novembre.

### S. ERCOLANO VESCOVO, B MARTIRB.

S. Gregorio Magno nel libro q. cap. 13. de' fuoi dialoghi riporta il martirio di questo s. Vescovo, a ciò che avvenne di prodigioso dopo la sua morte.

S Ant' Ercolano fi confagrò da giovanetto al fer-vizio di Dio in un monaftero, dove viffe religiofamente, e risplendè talmente in ogni genere di virtù, che fu tratto da effo, e collocato fulla Cattedra episcopale della città di Perugia. Mentre il fanto Prelato governava con fomma vigilanza, e con pari zelo il popolo commeffo alla fua cura, fu la città di Perugia circondata dall' efercito di Totila Re de' Gotl , e assediata per lo spazio di sette anni , nel quale intervallo di tempo ognuno fi può immaginare a quali angustie, e a quali patimenti dovette foggiacere il fanto Vescovo Infieme col suo amato gregge . Benchè molti de' cittadini fi fottraeffero colla fuga alla fame, e alle miferie, che affliggevano quella città, egli pero non volle abbandonare le fue pecorelle, a fine di consolarle, e di soccorrerle, per quanto gli era permeño in quel lungo , e penoliffimo sfledio, effendo pronto, e disposto come un buon pastore a dar per este la sua vita , come di fatto avvenne. Imperocchè prima che spirasse il sestimo anno, i Goti a' impadronirono della città , e tra gli altri prigioni principalmente arrestarono il a. Vescovo Ercolano, come quello,e cui probablimente attribulvano la cagione della lunga refiftenza di quella città all'armi loro, per avere persuaso il popo-Q q 2

lo a confervatifi fedele al fuo principe. Che però il Conte, che comandava l'efercito Goto, ferific al Re Totila, che cofa dovesse farsi al Vectoro Ercolano, che si anno le fuo forze readele tiranno ordiuò, che al fanto Vescovo si levasse in prima una strifcia, o coreggia di peledal capo fino ai calcaggia, e poi spi fosse ta

gliata la tefta .

2. Il Conte ricevuto quest' ordine, fece condurre a, Ercolano fa le mura della città di Perugia, e quivi al Santo fu reciso il capo, e dipoi fu levata la striscia di pelle, avendo il Conte per qualche fenso di umanità, o di rispetto verso di lui temperato in tal maniera il crudele comandamento di Totita. Il morto corpo colla tella recifa fu dalle mura gettato uella foffa fuori della città ; donde alcuni Fedeli della medefima città lo tolfero, e gli diedero sepoltura nel luogo fteffo alla meglio, che poterono, per timore de' Goti , e infieme col Santo seppellirono un fanciullo, che ivi trovarono morto. Scorfi quaranta giorni Totila placatofi coi cittadioi di Perugia , de' quali moiti iu quetto mentre erauo flati meffi a fil di spada, pubblicò un editto, con cui permise a tutti quei, ch' erano suggitivi, di poter ritornare nella loro città, e abitarvi liberamente , com' effi secero ; e allora fu , che il Signore fi degno di mostrare con un prodigio, quanto preziofa fosse stata agli occhi suoi la morte del fuo fervo Ercolano

3. Imperocchè avendo i Perugini deliberato di effrarre il corpo del loro fanto Vescovo dal luogo, in cui era fiato sepolto, e collocarlo col dovuto onore uella Chiefa di s. Pietro ,ed avendo fcavata a quest' effetto la terra, trovarono con loro maraviglia, che il corpo dei Santo era affatto incorrotto, e così fresco, come se in quel giorno snedefimo fosse stato seppellito; dovecchè il corpo di quel fanciullo, che gli giaceva accanto, era tutto putrefatto , e inverminito . Ma ciò che niù accrebbe lo flupore, fu, che il capo era talmente riunito al bufto, come fe non fofse mai stato reciso, e inoltre non appariva nei medesimo corpo alcun vestigio dell' incisione, che, come fi diffe , gli era flata fatta nel doffo, con levargli una strifcia di pelle. Onde glorificando tutti Iddio, ch' è mirabile ne' suoi Santi, presero con riverenza grande quel fagro corpo, e con cantici, ed inni lo trasportarono nella sopraddetta chiefa di s. Pietro, dove gli diedero onorevole sepoltura. Accadde il martirio di a. Ercolano circa l'anno 545., e dopo quel tempo, come apparisce dalle memorie della Chiefa di Perugia, molti furono i miracoli, che fi operarono al suo sepotero prima nella medesima chiesa di a. Pietro, e poi nella chiefa cattedrale di quella città, ove circa quattro fecoli dopo, cioè nell' anno 056, fu trasferito ,

Il Pontefice s. Gregorio conclude il racconto del martirio di s. Ercolano, e de' miracoli,

che avvennero dopo la sua morte, dicendo, che questi miracoli si fanno per l'esercizio della Fede de' viventi , pro exercitatione vivorum , ch' è quanto dire, acciocche da effi impariamo, che Iddio tieu cura de' Servi suoi, e in modo particolare li protegge, allora eziandio quando fembra abbandonarli al furore de' loro nemicl , da' quali fono oppreffi, straziati, e privati di vita, come avvenne a s. Ercolano, che divenne vittima della crudeltà di Totila, e fiul i suoi giorni con una morte tragica, e funesta agli occhi degli nomini. ma preziofa al cofpetto di Dio. In tutti gli avvenimenti adunque, benchè fastidiofi, e in tutte le calamità, e difgrazio, da qualunque parte esse ci vengano, riconosciamo sempre la mano invisibile di Dio , che le permette per nostro esercizio, e seuza la cui voloutà nessuno ci può recare nè noja, ne danno alcuno, o nella perfona, o nella roba, o nell'onore, e nemineno togliere un fol capello dalla noftra tefta, come infegna il Vangelo. E però in cambio di adirarci contro la malizia degli nomini perversi, che ne sono la cagione, e l'iffrumento, e di mormorare della divina Provvideuza, come pur troppo fi fa da molti in cafi tall , umiliamoci fotto la mano potente di Dio, e preghiamolo, che ci conceda la grazia, che concedè a s. Ercolano, e a tutti i fuoi Santi , di profittarne per le anime noftre, e di signoere per mezzo di tali diforazie, e calamità temporali al possesso dell'eterna gloria, alla quale fono giunti i medefimi Santi .

#### 8. Novembre.

#### S. GOFFREDO VESCOVO. Secolo XI. e XII.

La Vita di s. Gosfreao su servica seaelmente de Niccolò monavo di Soesson, ch' erasteto juo samiliare, e cestimonio oculato delle jue azvoni. Si riporta dal Surio sotto guesto giorno.

S An Goffredo, o Gotifredo nacque circa l' an-no 1066, nel diffretto di Soeffon città delle Gallie . Suo padre per nome Frodone, e sua madre chiamata Elifabetta, ambedue forniti di molta pietà, appena nato l'offerirono a Dio per le mani d' uo faot' Abate del monaftero di s. Quintino, il quale lo battezzò, e gl'impose il nome, ch' ei portava di Goffredo; e quando fu giunto all' età di ciuque anni, egli medefimo lo ricevè nel fuo monaftero, per iftruirlo al nelle lettere, che nelle fante maffime della criffiana Religione. Fece Goffredo col crescere negli anni gran profitto nelle une , e nelle altre , e specialmente uell'affidua, e attenta lezione delle divine Scritture, alla quale fi applicò in modo particolare, e ne traffe quei lumi copiofi, che poi fervirono a fantificarlo nel corfo della fua vita. Avendo abbracciata nello fteffo monastero di a. Quintino la professione religiosa, fiefercito con molto fervore nella pratica di tutte le virità, e specialmente dell' milità, dell'ubbilenta, e dellamortificazione di se medefimo, onde divenne in breve un modello di perfezione a tutta quella Comanità. Essendo dato dal sico Abate dell'inato alla cura degl'inferni, e all'usinio di ricevera gli ospiti, fu tale la puntualità, e la cerità, con considera di forma adificazione un meno ai fuoi confratelli, che al forestieri, che capitavapo inquel monastero.

2. Che però il suo Ahate Goffredo benedicendo il Signore de' doni fingolari ; di cui fi era degnato di arricchire quetto suo servo, credè che couveniffe di farlo promovere al facerdozio , benchè non eccedeffe ancora l' età di 25. anni, al qual grado in quei tempi non si soleva far ascendere se non pochi monaci, e tra effi quei foli, ch' erano adorni e di virtà, e di scienza non ordinaria . Goffredo, ftimandosi indegno di questo sublime carattere, ricusò quanto mai potè di confentirvi, ma alla fine gli convenne cedere ai voleri non folo del fuo Abate, ma del Vescovo ancora, che glielo com ando espressamente. Col sagro carattere del Sacerdozio, e coll' efercizio de' minifieri di effo fi accrebbero vie più, e fi renderono note anche agli altri fuori del monaftero le infigni virtù del Santo. Onde non passo molto tempo, che l' Arcivescovo di Rems tenendo un concillo provinciale, e discorrendo coi Vescovi della fua provincia de mezzi di rittabilire la difciplina regolare, ch' era di molto fcaduta nel monaftero di Nogento, rifolvè di comun confenfo degli altri Vescovi di servirsi a tal effetto dell' opera di Goffredo, coffituendolo Abate, e superiore di quel monaftero . S'incontrarono però difficoltà quali insuperabili, per indurre il Servo di Dio ad accettare un tal carico, amando egli di ubbidire, e non di comandare agli altri, e riputandofi di vero coore, come umile ch' egli era, inablle per quell'uffizio; e non vi volle meuo dell' autorità dell' Arcivescovo, e degli altri Vescovi sopraddetti, congiunta a quella del Re Filip. po, per vincere la resistenza di Gosfredo, e ob-bligarlo ad accettare quell'incarico.

3. L'éperieux di tutti i tempi ha fatto concore, che queji moglio d'opi altro riefono nell'efercisio delle digniti eccelefatiche, che non le missiono, mui fanon i posibilite, per contentiamento, mui fanon i posibilite, per contentiamento, mui fanon i posibilite, per contentiamento delle discontinento delle discontinento del contentiamento del posibilita de foncierno, col cola sirre difference, che suò, fece in herre cempo fiorire una al efetta difficiento delle de

ligiofo, e vi furono eziandio due Abati di altri monafterj , che rinunziarono alle loro Abbadie , per aver la forte di vivere da femplici monaci fotto la condotta del fanto Abate Goffredo ; ficchè il monastero di Nogento, in cul si contavano poco più di fei monaci, quando egli ne prefe il governo , divenne numerofifimo , e uno de' più celebri di quelle parti. Tanto può in una religiofa Comunità la buona e fanta condotta. di chi vi prefiede ! Egli ufava nel comandare a' fuol monaci una grande dolcezza , e foavità temperata da una giulta severità, e di quella si ferviva verso di coloro, che per malizia e durezza di spirito si mostravano disubbidienti, e inosfervanti . Amava tutti con vifcere di vero padre . che questo appunto significa il nome Siriaco di Abate, con cui fi appellano i Superlori de' monaci; era fempre pronto a confolarli, e a foccorrerli in tutti i loro bifogni, e verso gl' infermi fi portava come una madre amorofa, tanta era la sollectrudine e premura, che si prendeva di affifterli, e confortarli nelle loro infermità! Soleva spesso tra le altre cose raccomandare a' fuoi monaci, che avessero continuamente avanti gli occhi il fiue, per cui erano venuti al mouattero, cioè di santificare le anime loro, e il termine, ove tendevano, cioè l'eterna felicità del Cielo, e finalmente la via, per la quale dovevauo camminare, della perfezione cioè evangelica, e, dell' efatta offervanza delle loro regole, e principalmente della carità, e dell' umiltà , che fono l'auima de tutte le regole, fenza le quali non fi può piacere a Dio , non che far acquitto della perfezione religiofa .

4. L' Arcivescovo di Rema rimase si contento. e foddisfatto del huon ordine, e della fanta disciplina, che Goffredo aveva stabilita nel monattero di Nogento, che in un concilio provinciale tenuto dopo alcuni auni in Rema, rifolvè di far paffare il Servo di Dio da Nogento all' Abbazia del monaftero di a. Remigio della città medefima di Rema, per ricompeusa del suo distinto merito, giacche questa Abbazia di a. Remigio era nua delle più ricche, e delle più ragguardevoli del regno, Una fimile proposta, che ad altri forse avrebbe recato piacere, recò a Goffredo un fommo e incredibile difgutto . Egli fi protettò rifolutamente di non voler abhandonare la fua sposa povera, e disadorna, cioè l'Abbazia di Nogento, per qualunque altra più nobile, e più ricca, e che in quel potto, in cul la divina... Provvidenza l'aveva collocato, era determinato di vivere, e morire. Che se alcuna cosa doveva hramare, altra non poteva effere, fenonchè di fgravarii di quel pelo medelimo, che contro la fua volontà gli era trato addoffato . E in fatti tanto diffe, e tanto fece, che ottenne il fuo intento di effere lasciato a Nogento 2. Ma poco dopo 1 nell' anno cioè 1104. gli convenne fotto-

<sup>(1)</sup> Gli Abati de monasterj erano altora perpetui , e non foleyano passare del governo di un monastero ad un altro , come anche al presente si column in Cermania .

porre le spalle ad un peso affai più grave a formidabile, qual è quallo del Vascovato. Imperocchè trovandofi vacante la Sedo episcopale della città di Amiens , il clero , e il popolo , mosso dalla fama delle virtù di Goffredo, l'eleffa di unanime confenso per suo pattore, a inutili riuscirono tutte le sua ripugnanze, e le sue suppliche accompagnata eziandio da lagrime per fottrariene, atteíochè il Legato della Sede Apostolica , che allora fi trovava in Francia, con politivo, ed espresso pracatto gli comando di accattara quella dignità . 5. Ricevuta adunqua dall'Arcivescovo di Rema fuo Metropolitano l' ordinazione epifcopale, a' incammino Goffredo varío la città di Amiens, nella quale volle entrare fanza veruna pompa . ma in abito di penitente, e a piè nudi; a portatofi a dirittura alla chiefa cattedrala, accompagnato da numarofo papalo, vi pradico con tal farvore, e unzione di spirito, che cavò la lagrime dagli occhi degli uditori , e cagiono in tutti una grande compunaione di cuora. Quafto efercizto della pradicazione continnò agli poi fempre, fenza mai stancarsi , rignardandolo come uno de' principali, e de' più indispansabili doveri del suo ministaro . Egli considerava la sua dignità, non come un onore, che lo facesse sovraftare agli altri, ena coma un pefante carico, che l'obbligava a pascere un numeroso popolo, e che lo rendeva debitore a Dio della falute di tante anime , quante erano commeñe alla fua cura pattotale, dalle quali fa una fola periffe per fus colpevole nagligeuza, ne dovava rendare firatto conto al tribunala di Dio . E parò fapendo, quanto il bnon efempio fia più efficace della parola e parfuadere la virtù, regolo la fna vita in maniera , che potaffe fervire a tutti di fpecchio per imitaria . Le sue affinanze , e i suoi di giani , le sue vigilie , e mortificazioni erano continue a rigorofe, non meno di quello che foffero flate nel monaflaro . Nel fuo trattamento domeftico, e in tutta le fue azioni faceva comparire l'umiltà del principe de pattori Gesù Crifto , di cui fosteneva le veci . La fna carità, specialmante verso de poveri, degli orsani, e delle vedove bifognose, non aveva limita alcuno, privandofi qualche volta fin delle vafti . e delle cose più necessarie, per sovvanire alle indigenze delle sue amate pecorella. La sua vigilanza era indefeffa, procurando con ogni diligenza la riforma de' coftumi, e la buona disciplina, specialmenta nelle persone confacrate a Dio sì del fuo Clere , cha de' monasteri della sua città e diocefi . Sopra tutto porgeva continue e farvorose orazioni a Dio , acciocchè si degnaste di spendare la sua celesti benedizioni sopra di sa, e sopra dal sno popolo, ben sapando, cha nè chi pianta, nè chi inaffia, sa nulla, sa il Signore non dà colla sua grazia l'accrescimento, e non rende colla sua misericordia fruttuoso il ministero de fagri pattori .

6. La vita irreprensibile, che il fanto Prelate manava, e la fna pattorale follecitudine par le fantificazione dal suo gregge, quanto incontro la foddisfazione e l'applaulo dalle persone dabbena ; altrettanto gli concitò il difguito , e l'odio de' maivagi , de' quali pur troppo suol affere grande il numero in ogni luogo. Non potendo costoro soffrire di essera disturbati nello asogo delle loro fregolate paffioni, non lasciavano di mormorare contro la fua condotta, di difapprovara pubblicamenta le sue ordinazioni, e di pigliarfala coma frenetici contro il medico, che voleve guarira le loro piaghe. Siccome il Santo efigeva da' fuoi Ecclefiaffici una vita pura, lontana da ogni sospatto di corrispondenza con persone di sesso diverso, privando de loro usfizi qualli, che persistevano nalla loro vita scandalofs ; così avvenne , che una ras fammina fdegnata fieramante contro il fanto Prelato, perchè l'avelle privata dell'amiciaia, a conversaaiona d'una persona acclassatica , carco di avvelenarlo con un certo liquore da lai praparato a tal effetto, e che fese in maniera che fosfe presentato al santo Vescovo. Ma la divina Provvidenza lo prafervò da questo paricolo, facendogli scorgere con lume celefte, che quel liquore era avvelenato ; del qual enorme attentato egli non feca alcun rifentimanto, nè volle, che fe na formaffa procesto, nè inquisizione veruna. Così pure ebbe a foffrire molta veffazioni da carti monaci, che senza titolo legittimo si pretendevano efanti dalla fua giurifdiziona , per vivere a modo loro , e fenza disciplina ; onde bisognò ch' egli disenderse le ragioni della sua Chiesa , prima avanti l'Arcivascovo di Rama, e poi avanti al Pontefice , a cui i monaci avevano appellato , e fi portaffa a Ruma, per esporre le sue ragioni al Papa, che aliora era Palquale II., il quale, benchè da principio fi mostralle prevanuto in favore de' monaci fuoi avvarfari ; tottavia riufc) poi al fanto Vascovo di disingannario dalle sue prevanzioni, e di ottenere, che rimanafièro illefi i diritti della fua Chiefa , e obbligati i monacl a foggiacere alla fua correzione. Il che ridondò in vantaggio di effi, poichè il fanto Vescovo ebbe campo di togliere i difordini, che raguavano nel loto monattero, e di ristabilirvi la di-

Giplias ragolare. Ter moire contraditional che Ty. Quette, article contraditional che Ty. Quette, article che Contraditional ch

rinunzia di quella Chiefa, pregandoli a provvederfi d'un nunvo Pastore , giacchè egli fi conofceva inabile a foftenere quel carico, ed era rifoluto di finire i fuoi giorni nel deferto della Certofa negli efercizi della penitenza. Laonde i cittadini di Amiena inviarono i loro deputati all' Arcivescovo di Rems, e secero istanza, che sosfe loro permeffo di venire atl' elezione d' un nuovo Vescovo, attesa la dimissione fatta da a. Gosfredo. Quel Prelato tanto fu lungi dall'aderire a tale litanza, che anal dopo aver fatta una fevera riprensione al deputati sopraddetti, perchè colle loro cattive procedure aveilero obbligato un sì fanto Vescovo ad abbandonarii, si protetto, che, lui vivente, non avrebbe mai confentito, che nessun altro governasse come Vescovo la-Chiefa di Amiens . E però ordinò loro , che fi portaffero alla Certofa, e con umili suppliche procuraffero d'indurlo a far ritorno alla ioro città .

8. Intanto fu adunato un concilio di Vescovi a Soeffon, al quale presedeva un Legato del Papa, ed efaminatofi quett'affare, fu rifoluto, che fi scrivesse in prima al Priore della gran Certosa, acciocche licenziaffe Goffredo dal foo monaftero, e poi allo stesso Gosfredo, affinchè se ne tornatfe alla fua Chiefa di Amiens , glacchè i fagri canoni vietano ai paftori di abbandonare le luro greggie. Fu dunque il Santo obbligato con grande suo rammarico, e con amare lagrime a lafciare la fua cara folitudine, e a portarfi novamente al governo della Chiefa di Amiens, dove fu ricevuto con giubbilo univerfale da quei cittadini, che fi mottrarono pentiti de'difgufti dati a un sì bnon pattore, e rifoluti di effergli in avvenire più docili ed ubbidienti. Ma i fatti non corrisposero alle parole, e le belle promesse di emendarfi de' loro costumi presto svanirono; sicchè il a. Prelato era coffretto a gemere continuamente fopra l' indocilità d' una gran parte di quel popolo , e sopra la durezza del cuore di molti di loro, che non fi arrendevano nè alle fue correzioni, nè alle fue preghiere . Rinfcendogli pertanto amara la vita, fi rivolfe a Dio. supplicandolo a ritirarlo dall' esilio di questa Terra, e a liberarlo dalle angustie, che opprimevano il suo spitito. Esaudì il Signore le orazioni del fuo Servo; onde nell' anno 1115, circa il fine di Ottobre, o principio di Novembre effendo partito da Amiens, per andare a Rems a trattare alcuni affari ecclefiaffici con quell' Arcivescovo, fu per iftrada affalito dalla febbre, che l'obbligò a fetmara nel monastero de' fanti Crespino, e Crespiniano di Soesson, dove aggravandosi vieplù il male , dopo aver ricevuti con fingolar divosione i se. Sagramenti della Chiefa, ftendendo le mani, e alzando gli occhi al Cielo, rende placidamente Il suo beato spirito al Creatore agli otto di Novembre del fuddetto anno 1115. In età di circa ci nquant' anni . e undici di Vescovato .

La vita d'un paftore zelante, che conosce a pieno gli obblighi graviffimi del fuo ministero, e che defidera, e procura con tutte le forze la lalure delle anime atfidate alla fua cura, non può effere fe non amera, e ricolma di angustie, e di follecitudini , allora fpecialmente che s'incontra in un popolo indoclle, come avvenne a questo fanto Vescovo, e com'è avvenuto a molti altri fanti Prelati , anzi all' liteffo s. Paolo , il quale, come abbiamo dalle fue epiftole , foffri anguttie , e crepacuori si grandi nell'efercizio del suo Apostolato, che si protestava di esfergli venuta a tedio la vita, e di passare i giorni nel duolo, nelle amaresze, e nelle lagrime per la falute di coloro , a'quali annunziava l' Evangelio , è che male corrispondevano alle sue apostoliche fatiche, talmentechè paragona la sua vita ad una morte quotidiana. Non v'è cofa, dice s. Agoftino , più facile , più piac vole , e più gioconda a' di noffri , della dignità di Veferer , fe f efercitane le funzioni di essa superficialmente, senza zelo, e adulanto gli nomini ne' lori disordini; ma nel tempo il-ffo non v' è cofa più detellabile di quella agli occhi di Dio , ne più perniciofa se al pattore , che al gregge . Al contrario non o'è cofa più difficile , no più faticofa , ne più ripiena di feogli e di pericoli , fe nell' efercizio di effa fi vogliano offervare, come fi dee , le regole infegnate dal principe de paftori Gein Crifte Signer noffre . Quindi è , che gli uomini illubrati da lume celefte sfuggivano, quanto mai potevano, le dignità ecclesiaftiche e paftorali; e quando erano coffretti ad accettarle, gemevano fotto il earico di effe; e attribuendo per la loro umiltà a propria colpa il poco frutto, che vedevano rifultare nelle anime dalle loro fatiche e follecitudini, cercavano tutti i mezzi di fgravariene; e qualche volta il Signore ha dispotto, e permeffo, che alcuni Santi venerati dalla Chiefa, come a. Goffredo, fe ne fottraeffero, e ritlraffero, per attendere a fe foli, e alla propria falute . Il che certamente bisogna attribuire a una particolare ispirazione del Signore, superiore alle tegole ordinarie ; o pure fe in ciò commifero qualche difetto, veniva questo ricoperto dall'abbondanza della loro carità, e fcufato dal falutevole timore, che avevano di perdere l'anima propria, mentre procuravano quella dell'anime altrui .

#### 9. Novembre -

### S. EMILIANO. Secolo VI.

San Braulie, o Branlione Viscovo di Saragozza scriffe la Vita di s. Emiliano secondo la memoria somministrate di das discossi del messimo s. Emiliano poche anni dopo la sua morre. Si ricorta quella Vita dal Mabillon nel primo secolo de Santi Bandestini.

E Miliano è riguardato, cume uno de più illuitri Santi, che hanno menata vita felitaria taria nelle Spagne. Egli venne al mondo nell' anno 574, io un luogo detto Vergegio della diocefi di Tarragona, e passo i primi venti anni della fua età nell' efercizio di paltore nella cafa paterua. Ma avendo inteso parlare con lode di un fanto eremita per nome Felice, che conduceva vita penitente in un luogo detto Bilibio, fi fentì ispirato dal Signore ad abbracciare esso pure quella forta di penitenza, per fantificare l' anima fua . Ando pertanto a trovare Felice nella fua folitudine, il quale l'accolfe di buona voglia, e dimorando con estolui per qualche tempo apprese le pratiche della vita eremitica, e fi efercito ne' digiuni , nelle vigilie , e nella orazione , e meditazione dell'eterne verità della Fede . Quindi fece ritorno al luogo della fua nafcita, con difeguo di ivi profeguire quel medefimo genere di vita, Ma vedendofi dilturbato da' parenti, ed amici, che venivano a vifitarlo fovente, fe ne partì occultamente, e ando ad intanarfi nel più cupo, e inacceffibile delle montagne di Tarragona dette di Dittercio, e quivi visse per lo spazio di quarant' anni fconolciuto agli uomini , e noto a Dio folo, a cui offeriva un cootinuo fagrifizio di penitenza, e di orazione. Quali foffero i fuoi combattimenti col nemico comune della falute; quali le vittorie, che riportò fopra di esto in si lungo spazio di tempo, Iddio solo lo fa. dice a. Braulio scrittore della sua Vita, e gli Angeli, che surono spettatori delle sue stupende aufferità, e delle sue infigni virtà. Verso il fine de' fuddetti quarant' anni il Signore dispose, ch' ei fosse scoperto, e si rendesse nota al Mondo la fua fantità. Che però il Vescovo di Tarragona obbligo il Servo di Dio a venire a Vergegio, e ordinandolo Sacerdote, non oftante la sua ripugnanas, gli commife la cura delle anima di quel luogo, acciocche le iftruisse, e le indriazasse nel-

la via della falute. 2. Il Santo non potè se non con molto suo dispiacere vedersi privo della quiete, e del ripofo , che godeva nella lua folitudine ; tuttavia... fottomettendoß alla divina volontà , fi diede tutto a procurare la falute di coloro, ch' erano flati affidati alla fua direzione , e ad efercitare verfo di effi l'opere della più fopraffina carità, tanto in riguardo a' bifogui spirituali, quanto rispetto alle necessità loro temporali. In quest'uso saoto egli impiegava i beni della Chiefa a fe comsnefia, nulla, o quafi nulla ritenendo per fe, o fpendendo in altre cose , giacchè continuava a snenare la stella vita penitente ne' digiuni , nelle vigilie, e nelle altre aufterità, ch' aveva praticate nella folitudine. Ora queste sue singolari virtù moffero l'invidia degli altri Ecclefiattici, i quali riguardavano di mal occhio quel genere di vita auftera del Santo, come una tacita cenfura della loro vita rilaffata, e biafimavano angora la profusione delle sue limosine ai poveri, come una diffipazione de' beni della Chiefa . E

giumé tant oltre la loro cecità, che l'accufarono al Vekcovo di Trargona, come un novatore, un usomo pericolofo, e di un'acceffiva feverità, o voglian dire un indifereo rigorità, che condo il vocabolo, che ficottuma s' giorni no diri. il Vekcovo il faichi forprendere da tai l'apprefeutanze, e piccato etib pure da fipirito d'invidia, s' indules a fragii della estr riprendion; e poi finalmente a privarlo della cura dell'anime, che aveva a lui spopogiata.

3. Il Santo riceve queit' oltraggio con vero spirito di umiltà, e non si curò di giustificare la fua condotta, battandogli d'effere puro da ogni macchia, e innocente avanti quel Dio, a cui cercava unicamente di piacere, e da cui afpettava l'eterna ricompenia delle fue operazioni . Anzi abbracció di buooa voglia quest'occasione di effere scaricato di quel peso, che l'aggravava, e che fin allora non aveva portato, fe non per ubbidire alla volontà di Dio . Si ritirò pertanto di nuovo nella folitudine, ma non pero così rimota come la prima, giacchè ben vedeva, che non eli farebbe frato si facile allora di vivere fconosciuto agli occhi degli uomini; e ripiglio con maggior servore le pratiche austere della vita eremitica, e il dolce pascolo della contemplaaione delle cose celesti. Allora fu, che il Signore comincio ad illustrare il suo Servo col dono de' miracoli, che operò in gran numero, e specialmente gli concede una fomma podeltà fopra eli spiriti maligni, discacciandoli da' corpi osfeffi. Il fanto scrittore della sua Vita rapporta... molti di tali miracoli, ma noi per brevità ci reftringeremo a riferirne un folo, che su più ftrepitofo degli altri , perchè operato in favore d'un nomo illuftre, chiamato Onorio, Senatore della città di Pampiona.

4. Era la cafa, in cui Onorio abitava, moleflata continuamente dallo spirito maligno, il quale di giorno, e di notte recava fommo diffurbo al povero gentiluomo, e alla fua famiglia. Ora in tempo di notte, quando tutti erano andati a dormire, toglieva di camera le loro vefti, e le trasportava sul tetto della casa, ora mentre ftavano a menía, contaminava le vivanda con offa di animali morti, e con altre immondezze ; nà per quante diligenze Onorio avesse usate, gli era potuto riuscire di liberarsi dalle vessazioni dello spirito impuro. In queste angustie egli cbbe ricorfo an Emiliano , e istantemente lo prego a portarfi alla fua cafa, el berarla dalla infeftazione del demonio. Il Santo, mofio a compaffione di lui, e vinto dalle sue preghiere, se ne venne a Pampiona, e vide cogli occhi fuoi quello che gli era ftato rappresentato . Intimo persanto un digiuno di tre giorni, che passo in orazio-ne infirme con alcuni sacerdoti di quella città, chiamati in sua compagnia. Nel terzo giorno egli fa degli eforce fini sopra del sale (sono parole del s. Vescovo Braulio autore, come fi disse, della fin Vita, ), in negles cell agent fromta it estimaerio della Chiefe, et pi sion quell'a quan breachtte afterge tatta le cafe . Aller si il demonio dalla pure spi interna dalla cesa contine è la rg un rumore, e afagliare de l'igli centro il Serva di Dio, ad quali ci non from soft poli, gridadi erman coi figuo della Croce. Pinalmenti il demonio fue olitera effa vanisi delle famore, e voi legit un prace frisidcia della croce voi legit un prace frisidgi vanisi delle famore, e voi legit un prace frisidgio vanis della famore, e voi legit un prace frisidcia della croce della consistente della concontrol y rella quella cegli letterna dalla frisio maligio con grande allegrezza di Onorio, e di truta la lun famiglia.

5. Questi miracoli e le continue guarigioni prodigiose, cha per virtù divina il Santo opareva, tiravano alla fua cella molta gente, e alcani vollero rimanere in sua compagnia come suoi discepoli, e sbitando in celle saparate , menere essi pure vita eremitica, e penitente; al cha il Servo di Dio fu delle fua carità obbligato e confentire . Ma pure ( chi il crederebbe , se non fi fapeffe fin dove ginnga l'umane malizia ? ) gli emoli del Santo, invidiofi fempre più della fue virtà , non cessavano di molesterio , e lacerare le sua fame anche nalle folitudine , in cui fi are ritirato. Siccome tra la gente, che andava e vifitarlo, vi ereno ancora delle fammine ; e inoltre perchè evendo il Santo patita una greve infermità d'idropifie, fi era contenteto , che alcune divote vergini lo affittaffero , e ferviffero , ( il che egli aveva permesto , per estere già vecchio sopra ottant' anni . e difacceto dalle fue aufterità , e penitenze in maniere ch' ara in lui quafi effinta la concupifcenza) così ie persone maligne, ed invidiofe prefero da cio motivo di mormorare della fua condotta, e di screditare la sua virtà, Esti però colle sua consueta nmiltà, e mansuetudine foffri le dicerle de fuoi melevoll, fenza fare alcun rifentimento, e attefe a vieniù fantificare l' anima fna cell'efercizio delle più fablimi virtà . Finalmente effendo già errivato ell' anno centefimo dell' età fua , terminò felicemente i fuoi giorni, onorato da Dio anche dopo morte di molti miracoli, da' quali alcuni fi rifarifcono dal fento Scrittora delle fus Vita . Egli morì nell' anno 574., non fi fa in qual giorno , benchè il fno nome fia noteto al 12, di Novembre nel Martirologio Romeno.

Quello che avvenne a a. Emilieno, di effere per invideo leciretta la fa fara, a parigonitas i fia parfona da coloro, che menavano un ava oppuba illa faz, e mireveno li fa viria), continuamente nel Mondo, a accaderi finche vi farano delle perfono cattiva, a poco timorate di Dio. La viriadi? mone piello, dico lo Spirito fami continuamente nel Mondo, a accaderi finche vi Dio. La viriadi? mone piello, dico lo Spirito fami continuamente nel Mondo, a accaderi finche vi Dio. La viriadi? mone piello, dico lo Spirito fami continuamente nel mondo per a continuamente di periode continuamente di periode di periode continuamente di periode di

(1) Sap. 2. 12. (1) 1. Jo. 3. 12.

Abele fu il primo a provare quelta ingiulta perfecuzione dallo fteffo suo fratello Caino, non per altro motivo, come dice i'Apostolo e. Giovenni a, se non perchè le opere di Abele erano buone , e quelle di Caino cattive, onde coftui mosso da rabbiola invidia commile l'orribil misfatto del fratricidio . Lo fteffo accadde al Cepo di tutti i giufti, e ai Santo de' fanti Geau Crifto Signor nottro, il quale, come ognuno fa, e lo attefta il Vangelo 3, fu da' Farifei , e de Sacerdoti della Sinagoge odiato, perfeguitato, e messo a morte, perche non poteveno soffrire le verità, ch'ei predicava, opposte ai loro errori, e alle depra-vate loro massime, nè la vita umile, povera, e fantifime, ch' ei menava, contraria al lor fafto, e alla loro superbia ed avarizia . Nessuno pertanto fi fgomenti, ne fi perde di coraggio, quando fi veda da' cattivi malirattato, e perfeguitato per le verlid, e per la virtu; anzi fi rallegri nel Signore, e fe n' approfitti per fantificazione dell'anima fua mediente l'efercizio dell' nmiltà , della pazienza, e delle maninetudine, come colle parole, e co' fuol esempi he insegneto Gead Crifto noftro Salvatore, e come pretico s. Emiliano, e con effolui innumerabili Santi, che ci hanno preceduto in quelto cammino , finchè ginnsero al Regno de Cieli , dove debbono tendere tutti i noftri defideri , e tutto le più vive brame del nostro cuore.

e però cercano di fereditarlo, ed opprimerlo. Il giusto

#### 10. Novembre -

SS. ARCADIO, PROBO, PASCASIO, EU-TICHIANO, E PAOLILLO MARTIRI.

#### Secolo V.

Presso il Ruinart nella Storia della persecuzione Vandalica cap. 4. pag. 207. dell'edizione di Venezia, si riportano i monumenti autentici del martirio di questi Santi.

Enferico Re de' Vendali dopo aver invafe I le provincie Affricane foggette all' Imperlo Romano, ed efferfi frabilito pacifico poffeffore di effe , cominciò nell' anno 427. e perfeguitare i Cattolici, per indurli ed abbrecciare l' Ariane erefia , delle quale egli feceva professione ; onde riempì di fangue, e di stragi quel vasto paefe , e aprì il campo a molti Fedeli di confeguire la gloria della Confessione, o del Martirio . Le primizie di questi beeti campioni delle Fede furono quattro gentiluomini delle fuz Corte, che a chlamavano Arcadio , Probo , Pascasio , ed Eutichieno, I qualt dalle Spagne erano con Genferico paffati nell' Affrica , allorchè egli v'andò con nn potente efercito a farne la conquitte . Effi erano nati nobilmente in Ifpagna, poffedevano emple ricchezze, e godevano in modo particolare le greaie del Re, e cui evevano prefteti im-Rr

portanti fervigi . Credè pertento Genferiso , che gli ferebbero più fedeli e più emorevoli, fe gli aveffe indotti e professare l' Arianismo, e a farsi ribetteznare nella fua fatta ; a inoltre che il loro efempio, come di persone principali e eutore-V voli . evrebbe molto contribuito ad ottenare lo · feffo intente eziandio cogli altri . A questo fina il Tiranno prima colla lufingbe, a coll'afibizione di grandi onori, dignità, e ricchezza, a poi colle minacce di ogni forta di supplizi tento la loro Fede, ma indarno . Imperocchè eglino con invitta fermezea disprezzerono non meno le promesse, che le minecce, e si protestarono di esfere pront a perder tutto, piuttofloche voltare le ípaile a Dio , e renderú indegui della fue grazia, ed emicizia, che preferivano e tutte la cofe del

Mondo . , a. Irritato il barbero Principe dalla loro costanza, confico i loro beni, a li condanno primicramenta a un duro sfilio; dipoi richiamandoli alle Corte, il foggettò ad atroci tormenti, per abbattere il loro coraggio ; e finalmente trovatili sempre più costanti nel loro santo proponimento, li fece tutti quattro morira col taglio della tefta per meno del cernefice ; e così i nobili atleti di Crifto acquifterono la corone d'un illu-Bre martirio . Due di effi, cioè Pafcasio ed Eutichiano, grano fratelli, e avaveno un altro fratello di senera età , chiamato Paolillo , il quale parimente stava nella Corte di Ganferico, a cui era molto eccetto e per le bellezza del volto, e per la nobile indole, di cui era dotato. Fece il Tiranno tutti gli sforzi possibili, per indurre il giovanesso a professare l'Arianismo; ma lo trovò non meno coftanta de' fuoi fratelli nella fedeltà verso Dio . Nè punto giovarono le battiture, con cui il barbaro Principe lo fece crudelmente flagellare. Si affenne pero dal condannario all' effremo fupplizio, per non avere la confufione di effere vinto e superato de un fanciullo di pochi anni; bensi dopo everlo spogliato di tutti i suot beni , lo cacció di Corte , e lo deffinò ad un'obbrobriofa e viliffima fervità, Per le quali fofforenze egli è fiato riputato degno di cilere infieme co' fuoi fratelli conoverato tra' Martiri ne' fatti della Chiefa , facendofi di effo onorevola commemorazione nel Martirologio Romano fotto il medefimo giorno 13. di Novembra, in cui fi ceiabra la memoria de fopraddetti quattro Martiri .

Gi reth nells Storia ecclefiblica un'eccelleme lettera i che Antonino Vectovo di Cirra,
aletta nacora Coftantina, nell'Affica, ferific e
Arcadio, mentra dimorsa in fallio, co'ine
compagni, per animarlo al mertirio. Crediamo pertano di far cofa grata, a utile infinema i
lettore di qui riportare una parte della sudafenne
lettero in vece della folia ritalizione. Profegue
purt egil dico), e arina fedele, profegui a combattere virinemes, o Confifere della Trittisi, odattre virinemes, o Confifere della Trittisi, o-

rallegrati , perchè bai meritato di patire delle contumolie pel nome di Crifto , a gnifa degli Apotioli , allorebe furono flagellati . Ecca ebe giace fotto i tuoi predt l'autico ferpente ; febiacciagli il capo , accesechè non possa alzarso contro di te nel tempo del tuo martiria. Non temere di nulla. Ecco che Critto ti mira , e f compiace del tuo combattimento . Gli Angeli fi rallegrans, e ti porgono la mano. E' teco il coro de' Martiri , che ti banno preceduto ; effi ti afpettano, e ti prefentano la corona. Tieni forte quello, che tieni, affinche un altre non riceva la tua corona . Confidera quanto breve è il tempo della battaglia , e che eterno è quello della mercede . E perchè il Santo aveva moglie, e figliuoli, e una numerofa famiglia, percio egli foggiunge : Giob non bado alla moglic , ne ai figliuoli , ne alle ricchezze, e fu vittoriofo. Adamo troppo amb la moelie , e cadde miferamente . Ricordati di ciò , che dice il Siguore: Se alcono non rinunzia al padra, alla medre, alla moglie, e al figliuoli, non può effere mio difcepolo . Che farebbe Hato , fe tu f.ff. morto per condizione della natura ? Forfe che la moelic , e i figliuoli ti potrebbero richiamate in vita? Combatti dunque per la verità fino alla morte . e non paventar di nulla. Temi le pene eterne, ove fempre fi arde , ove l' enima e il estpo feno termentati nelle tenebre, eve col diavolo fi brucia in eterno . Temi l' inferno, e ita' firettamente unito a Crifto . Combatti fortemente per la purità del tuo battefimo. Prega, piangi, dimanda ajnto a Crifto, ed egli ti ajutera . Sei ficuro della corona , che ti Ha apparecchiata , Ora è il sempo della prova . Conclude finalmente la lettere, con proporgli avanti girocchi per mo conforto gli efempi di Gesà Crifto, dicendo: Crifte riceve degli fchiaffi, e degli fonti in faccia; Crifto fu coronato di fpine ; Crifto fu abbeperato di fiele , ed acetu; Crifio è morto in croce tra due ladri : Criflo quelle cofe ba fefferte pe' tuoi pecceti; quanto più dei to flar ferma e coftante nel patire per l'anima tua, acciocche su non perda la ma corona?

### SS. Menna, Varo, e Compagni Martiri.

Secolo IV.

Si veda intorno a quelli fanti Martiri il Tillemont nelle
Memorie pu la Sioria ecclefichea tom. 5, net titolo ai fan
Peterro Algandrino art. 5, e 6.

I N quello giorno dedicato principalmente a celebrara la fusta del gran o Martino Velcovo di Tura, di cui fi riferi la Vira neala prima Resulta delle Picta d' Santi, fa Chiefe attinudi special commamorazione d' un illustra Martine chiameto a Menna, dal quele quanto è celebre e suite di Culto fina del primi facoli, muslimamente in Coftentinopoli , dove egli eveve una chiefe dedicate in fuo onore ; eltrettanto farebbe deuderebile , che eveffimo Atti eutentici del fuo mertirio. Me poiche non ci reftano fe non quelli scritti del Metefreste, che petiscono molte difficoltà presso le persone erudite nella Storia ecclefiaftica, perciò ci contenteremo di riferire folemente cio, che le medefime persone erndite credono più probabile . Era s. Menna nativo d' Egitto , e foldeto di professione , e per alcuni enul dimoro nelle Frigia , dove eveve il fuo quartiere, ed efercitava ancora quelche cerice di comendo nelle truppe Romane. Quendo nell' enno 202, furono pubbliceti gli editti degl' Imperatori Drocleziano, e Maffimieno contro la crittiena Religione, Menna conofcendo di non poter continuare il fervigio delle milicia , fenza contaminere la fua coscienze di quelche pegene fuperstizione, depose il cingolo militare, e fi ritiro in una folitudine, nelle quale pefso quelche tempo nell'orazione, nel diginno, nelle vigilie, e in altri esercizi di pietà. Dopo avere in tel menlere fortificeto il fuo (pirito, fi fent) in modo particolare ispireto del Signore a producti in pubblico, e a fare una manifette professione delle fue Fede . Scelfe a quefto effetto un giorno, in cui il Governetore della Frigia, nominato Pirro, stave con tutto il popolo radunato nell'anfiteatro delle città di Cotico, e ivi comperendo ell'improvviso , si dichiaro di essere Cristiano , e di chominare il culto degl' idoli, in onore de' quali fi facevano allora de' ginochi nell' enfiteatro. Sdeenato Pirro dell' erdimento del Sento, lo fece erreftare , e crudelmente fireziere con veri tormenti, per obbligerio e rinunziare el culto del vero Dio. Ma rimenendo Menna fempre fermo e coffante nella professione della Fede , finelmente fu per ordine del Governatore decapitato ; e così egli riportò la gloriofa palma del mertirio agli 11. di Novembre circa l'enno 304.

a. A a. Menne ci fia permeffo di unire un altro illuttre Martire per nome VARO, parlmente Egizieno, e uffiziale nella milizia Romana, il quale nella fteffa perfecuzione foffrì il martirio nell' Egitto . Benchè gli etti del fuo martirio portino il nome del Metefratte, tuttavia fi crede effer effi ftati ricaveti de memorie entiche e originell . Professeve a. Vero fotto l'ebito militere le criftiane Religione, ma vedendo gli atroci tormenti, con cui i tiranul incradellyeno contro i Criftiani, non erdive di farne pubblica professione per timore de supplizi, e cui fi farebbe esposto. Bensi di nottetempo fi portave occultamente e vifitare i fanti Confesiori ritenuti nelle prigioni, e fi raccomandava elle loro oracioni , ecciocchè gli ottenessero da Dio la grazia d'Imitare i lore efempj . Quett' uffizio di carità fpecialmente efercitò verso di sette Cristiani, i quali erano steti erreffati, ed ereno ritenuti in cercere pel nome di Geau Crifto. Uno di effi intento morì nella

prigione, prime di effère interrogato, e Vare continuo e preftare agli eltri fei tutti quei fervigj , e conforti , che gli erano permeffi . Avendo il Giudice comendato, che i sa Confessori foffero prefentati el fuo tribunale, e vedendo, chi erano folemente fei , domando che ne foffe det ? fettimo . Allore Vero, che fi troveve prefente tra la folla del popolo, ecceso d'un improvviso fuoco del divino Spirito, e mosso da un pertico-lare impulso di esso, si fece eventi, e disse ad elta voce : Quel fettimo è morto, ma io fono il fue erede , ed eccomi pronto a prendere il fuo polio . Reftò il Giudice ettonito a une tel dichierazione di Vero, e riprendendolo dol fuo ardire, fi mise e persuederlo di rinunziare al culto del vero Dio, e di fagrificare egli Dei dell' Imperio, par non foggiacere ai fupplizi, che gli fovrattaveuo, se persitteve nelle sua disubbidienze ai comandi dogl' Imperetori .

3. Ma riuscendo inutili le sue persuasive , e le sue minecce , il Tiranno ordino , che fostasospeso full'eculeo, e fieramente tormenteto; e nel tempo flesso fece cradelmente flagellere gli altri fei Confesiori di Cristo. Mentre a. Vero stave full' eculeo, rivolto ei as. Confessori li pregava ad impetrargli dal Cielo la forze, per foftenere i suoi ecerbi tormenti . Allora il Giudice, insultendo il santo Mertire, gli diffe: Dov'è, o Varo, la potence del tuo Critto, che non ti foccorre, e non ti libera de'tuoi tormenti? Non fapeve questo cieco pagano , dicono gli Atti , che le potenza di Crifto rifplendeve nelle fortezes, e coftenza, che infpirava al fuo Servo, e che lo conforteve in mezzo e'fuoi dolori colla rugiada interiore delle sua grezie. Rispose Varo agl' insulti del Tiranno, ch'egli non chiedeva a Gest Critto, nè bremava di effere liberato da quel tormenti pafieggieri, me folamente degli eterni fupplizi . Irriteto il Giudice dal coraggio invincibile del fanto Mertire , gli fece lacerare i fienchi colle unghie di ferro , e dipoi aprirgit il ventre, ed eftrarne le viscere; e in quello ftato lo lascio sospeso sull'eculeo per lo spazio di cinque ore , finche egli rende il suo beato spirito a Dio . Gli altri sei Confessori furono ricondotti nelle prigione, e nel glorno feguente novamente presenteti el Tirenno, il quale dopo ever fetto loro foffrire neovi tormenti, il condennò s perdere le vite col taglio delle tefta ; e così effi confumarono il nobile loro mertirio . Si fa commemorecione di s. Varo, e degli eltri Mertiri fuoi compagni ei to, di Ottobre nel Martirologio Remano .

Nonè maraviglia, che un pagano privo del lume delle Réde, e che non concieva le non i beni, re i meli vifibili di quelto Mondo, non ravvissità le potenza di Geola Critto nel fostenere, e confortere colla fua grease ne' tormenti i frosifedil Servi, el quali dopo brevi, e perficie ri patimenti fosferti per emor suo teneva epperia patimenti fosferti per emor suo teneva eppe-

recchiata una corona di beni eterni, e incomprenfibili in Cielo . Quello bensì , che dee recar maraviglia e stupore, si è, che non pochi Criftiani , benchè illuftrail dal lume della Fede . che loro infegna effere un nulla tutti i bani, e " tutti i mali di questa vita in confronto e paragone de'beni, e dei mali eterni ed infiniti della vita futura , si credono disgraziati , e da Dio abbandonati, quando fi vedono percoffi da qualche pena, e travaglio temporale; e al contrario flimano felici, e cari a Dio folamente coloro . che abbondano di beni temporali. E' questo un errore, ed inganno intollerabile, e opporto direttamente non meno agi' infegnamenti di Gesù Crifto in tutto il Vangelo, che agli esempi suoi, e de' fuoi Santi, e specialmente de' fanti Martiri, à quali certamente tenevano il primo lnogo tra gli amici di Dio, e pura ha disposto, e permes-so, che fossero perseguitati, maltrattati, oppreffi, e in mille guile tormentati ; e per quetto mezao gli ha condotti a quella gloria eterna, ed immenia, che godono in Cielo. Difinganniamoci adunque d'un fimile errore, e rimiriamo le cofe di questo Mondo, come dice a. Agostino, con gli occhi non de' pagani, ma de' cristiani: Nolite babere oculor paganorum, diceva il fanto Dottore al suo popolo, sed babrte oculos Christianorust . E ficcome noi veneriamo I ss. Martiri . come beati , perchè , confortati dalla potente grazia di Gesù Cristo, per mezzo di pasimenti, e di pene inenarrabili fono arrivati all'eterna felicità, che godono in Cielo; coaì preghiamo il nostro Salvatore, che conforti anche noi ne' nofiri travagli , ed afflizioni colla medefima fua grazia , ficchè foffrendole con pazienza, e con merito per amor suo nei breve corso di questa vita, arriviamo al possesso della stessa felicità, che nou avrà mai fine nella vita futura .

#### 12. Novembre .

### S. DIEGO.

Tra le molte Vist di questo Santo, scriste da diversi autori, la più autenita è quella, che pubblicò in Roma Canno 1,89 in lingua latina Francesco Pegna Auditore della Ruota Romana, ricovandola dagli Aut della sua cennizzazione, fusta nell'anno precedente 1,88, dal Pontèpic Sijol.

Nacque a. Diego verfo il fine del fecolo decimoquarro in un Tarra, chiamta t. Niccolo del Porto, della dioce fi di Siviglia nelle Spagne,
di genilori di Bafi conditione ; e fin da giovanetto diede chiari fagni di quella fanità, a cui
col divino siputo doveva no giungere . Imperochà in età sancor tenera per l'febivare i pericoli
, che s'incontrano in mezzo ai Mondo, fi rittri
in un luogo folitario preffò d' un facerdote, il
quale mensav visi eremitica, e ponitente in an

romitorio annesso ad nna chiefa dedicata inonore di a. Niccolò , potta in mezzo alla campagna, e non molto discosta dalla sopraddetta Terra. Quivi visse alcuni anni fotto la direzione di quel buon facerdote, fempre applicato agli efercizi della criftiana pietà, e principalmente all' orazione, e alla meditazione delle cofa divine. Comincio fin d'allora a domare la fuz carne, e le fue paffioni giovanili co' digiuni poco meno che continui, colle vigilie, e col lavoro delle mani, ora coltivando un orto, ch'era contiguo al romitorio, in cui dimorava, ora occupandoft in far de cucchiari , delle scudelle , e delle altre cofe di legno, dalla vendita delle quali ritraeva il fuo fcarfo e povero alimento. Vivea Diego talmente fraccato da ogni affesto de' beni terreni , e da qualunque cupidigia di danaro , che avendo un giorno vedute fulla firada alcune monete , non le volle nemmen toccare , ma avvisò altri, che le raccoglieffe, e fe non fi trovaffe il padrone di esse , le distribuisse per limotina ai poveri, come più gli piaceva. Conoscendo egli con lume celefto il pregio della povertà, in cui la divina Provvidenza l'aveva fatto nascere, e riguardandola come un mezzo da poter più facilmente fantificare l'anima fua , e giungere ali' aserna felicità, viveva contento del fuo flato. e fi compiaceva di avere continua occasione d'imitare il fuo divin Salvatore, nato per amor nostro povero in una fialia, viffuto povero in una bottega, e morto nudo e povero fopra d' un tronco di croce . Anzi per maggiormente ftringerfi, diro così, colla stessa povertà, resolvè di abbracciare l'Iftituto di s. Francesco tra i Minori Offervanti, o dell'Osfervanza, i quall professano una rigorofa povertà, fecondo la mente del loro

fanto Fondatore. 2. Avendo pertanto fatta istanza di esfère ammesso a vestir l'abito di questi Religiosi, come laico , o frate converso , vi su ricevnio in questa qualità nel convento di a. Francesco di Arrizassa nel diffretto della città di Cordova, ove dopo il foliso anno del noviziato fece la sua profeffione con molta contentezas non meno di lui, che de' Religiofi medefimi, attefe le prove di ogni forta di virtà, che avera date in tal tempo, e dei fervore fingolare , che aveva moftrato in tutti gli efercizi di penitanza, e di mortificazione propria del loro Ordine. Ne quetto fuo fervore fa rallento coll'andare del tempo, come fuole accadere, ma anai viepiù fi accrebbe, e fece flupendi progreffi , di modo che Fra Diego era comunemente riguardato, come una regola viva ed animata dell' Iffituto di a. Francesco, che veniva da esto offervato secondo la lettera, e senza veruna mitigazione ; e benchè ei fotfe uomo sfornito di ogni umana letteratura, aveva tuttavia imparata a memoria la fua regola, a fine di tenerla prefente allo (pirito , e offervarne ogni apice quantunque minimo con tutta l'efattezaa...

poffibile. Nell'entrare in raligione aveva rinunziato alla fua volontà in maniera, che in tutte le cose dipendeva dall' ubbidienza de' Superiori. nella persona de quali riguardava la persona di Gesù Crifto , e ne' loro comandi quelli del medefimo Salvatore . A una perfetta ubbidienza accoppiava una profonda umiltà, una totale povertà, e uno ipogliamento generale di tutte le cofe terrene, una mirabile manfuetudine . e pazienza . un' angelica purità , una carità sviscerata verso di tutti ; in somma riuniva in se stesso il complesso di tutte le virtù cristiane, e religiose. E clò, che recava maggior maraviglia, fi era, che sebbene ei susse uomo idiota, e senza lettere , faceva nondimeno comparira in tutti I fuoi discorfi, e in tutta le sue azioni una prudenza. e (apienza s) grande, che ben dava a vedere, che essa proveniva non da industria umana, ma dagl'influffi del Cielo, e dal fanto commercio, ch'egli aveva continuamente con Dio nell'ora-

3. Questa sua prudenza, e sapienza singolare fece si, ch' egli sosse destinato Superiore, o sia Guardiano ( così fi appellano i Superiuri dell'Ordine Francascano ) di un convento della sua religione nelle Isole Canarie, e precisamente in un' Isola detta Forteventura, dove il Santo ebbe occasione di esercitare in modo particolare la sua ardente carità, e di mostrare il servido suo zelo. Imperocchè essendo molti abitanti di quell'isola sepolti nelle tenebre dell' infedeltà, egli fi pose nell'animo di procurare con tutte le fue forze la conversione di quei poveri infedeli . 1 mezzi, ch' egli adoperò a quetto effetto, furono in prima di ricorrere a Dio con fervorose, e lunghe oraaioni, acciocche si degnasse di assisterlo colla sua grazia; dipoi di macerare cun aspre penitenze il suo corpo, per placare la divina giustizia, e ottanere misericordia sopra di effi; e finalmeute di dar loro gli etempj delle più luminofe virtà, e principalmenta d'una iufigne carità, fovvenendoli ne'loro bisogni, distribuendo loro abbondanti limofina, cha raccoglieva dalle persone beneftanti, e moftrandofi verso di tutti qual padre amorofo, sempre prutto ad ajutarli, e confolarli nelle loro necessità . In tal maniera , e con quette fante induffrie ammolliti i cuuri di quel Barbari, e rendutili disposti ad ascoltarlo con docllità, fi mise ad annunziar loro il Vangelo, e ad efortaril con foavi e dolci parole ad abbandonare il culto degl' idoli, e ad abbracciare la vera Fede. Il Signore, ch' eleffe già dodici idioti pescatori per la conversione del Mondo, fi degnò in qualche modo di rinnovare lo stesso prodigio in quetto suo Servo, poichè per mezzo suo reftarono quelle genti illuminate a conoscere i loro errori; e in alcuni anni, che colà fi trattenne, gli riufci di ridurli tutti, o quafi tutti all' ovile di Gasà Critto , ricevendo effi il fanto battefimo da' fagri minittri della Chiefa. Il che recò al Santo fomma confolazione, onde non cessava di renderne divote grazie al Donatore d'ogni bene , umiliandos viepiù al suo divino cospetto, e a quello ancora degli uomini, e confessando, che il tutto si duveva attribuire alla potente grazia di Dio , il quale sceglie gl'ittrumenti più deboli, a di niun conto, per operare le maraviolie della fua infinita mifericordia in favore di coloro, che ha eletti nella fus eterna predeftinaatone.

4. Iutanto avvicinandos l'anno del Giubbileo, che nel 1450. doveva celebrarfi in Roma dal Pontefice Niccolo V., che allora fedeva nella Cattedra di s. Pietro, Diego fi partì con licenza de fuoi Superiori da quell' ifola di ritorno in Ifpagna, e di là se ne venne a Roma, camminando sempre a piedi, e soffrendo molti dilagi la un a) lungo viaggio, per far acquifto dell' Indulgenza dell'anuo Santo, Giunto in Roma con uncompagno, chiamato Frate Alfonfo, vifito frequentementa con fomma divozione, a in ifpirito di penttenza le bafiliche degli Apoftoli, e gli altri Santuarj di questa metropoli del Cristianesimo. Si trovavano allora in Roma circa 2800. Religiofi del suo Ordine venutivi da tutte le parti. sì per occasione dell' auno Santo, e aì ancora per la folenue canoniazazione di s. Bernardino da Siena , Religioso dello stesso suo Ordine , che in quel medefimo anno su celebrata dal Pontefice. Onde avvenne, cha molti di quei Religiosi per li pati-menti sofferti nel viaggio, e anche lo ftesso frato Alfonfo compagno del banto, cadeffero infermi. Quindi fi aprì a a. Diego un largo campo di efercitare la sua carità , puiche essendo trato da suoi Superiori deputato per uno de' principali infermieri , non fi può abbaffanza eforimera la diligenaa, con cui egli affittè tutti quei fuol confratelli infermi, e la pia follecitudine, con cui provide a tutti i luro bilogni, ficchè non mancaile loro nulla, non ottante la penuria de' viveri, che in quell' anno correva in Roma, attefa l'innumerabile moltitudine di popolo, che v'era concorío per l'occasione del Giubbileo . Tre mesi fi trattenne il Santo in Roma, donde in compagnia del fuddetto frate Alfonfo già guarito della sua malattia fece ritorno in lipagna, ove su deftinato di stanza nel convento della città di Alcalà . Quivi a. Diego dimorò nel rimanente della fua vita, e benche avanzatu negli anni, e rifinito di forze, continuò lo stesso tenore di vita auftera, e al fommo penitente, e fempre intento agli efercizi di pietà, e di carità, e di una continua oraziona, e meditazione, specialmente della Paffione di Gesù Cristo, e d'una tenera divozione verso la santissima Vergine; finchè nell' anno 1462, ai 12, di Novembre dopo una breve malattia rendè lo spirito al Signore, che si degnò e in vita, e dopo morte illuftrare il fuo Servo

Concluderemo la Vita di s. Diego con una

fedele cull' operazione di molti miracoli .

rifleffione, che fa il pio e dotto Scrittore delle fue gette : Chi avrebbe mai penfato , dic'egli , vedendo una il grande moltitudine di Religiofi Francefeani , ch' crano in Roma pel Giabbileo , e per la sanonizzazione di s. Bernardino da Siena, i quali, some fi è detto , ginafero al numero di tre mila e ottocceto, altri de' quali erano infigni trologi, altri celebri predicatori , altri dotti filo/ofi , altri riguardevoli o per le fcienze, di eni erano adorni, o per le cariebe , eb' efercitavano ; chi avrebbe , dico, mai prefato, che dopo cento anni incirca tutti quel Religiofi, allora tanto rifpettabili nel cofpetto degli. nomini , refterebbero fepolti nelle tenebre dell'obilo, come fe non foffero mai flati al Mondo , e che un povero fraticello laico, e di niun conto in paragone di est, farebbe con solenne pompa ascritto nel cata-logo de Santi, e venerato da un numero grande di Cardinali, di Patriarchi, di Arciveferei , Vefeovi , e Prelati , e dallo Heffo fommo Pontefice ? Ma altri ( egli (ogglunge ) fono i giudicj di Dio , e alers quelli degli nomini . Apprendiamo danque , che la fola fantità è quella , che merita di effere apprezzata, e che fopra ogni altra cofa fi dec da ognuno bramare, e procurare di confeguire con ogni ttudio, e diligenza t e che tutto il rimanente, per grande e pregevole che apparifca agli occhi del Mondo, in paragone di effa non è se non no fogno, un'ombra, un nulla, come diffe già Salomone, anai il divino Spirito per bocca fua 1: Vanitat vanitatum, & omeia vaeitat, & afflittio spiritus; e che il solo timor di Dio, e la fedele offervanza de' fuoi comandamenti rendono l' uomo veramente grande , felice , e beato : Deum time, U mandata cjus obferva : boc eff enim omnis bomo 2.

# 13. Novembre. S. STANISLAO KOSTKA. Secolo XVI.

Uno de primi Scritteri della Visa di 1. Stanifiao fu il Padre Francesco Sacchini della Compagnia di Greiù. Egli la compose in idiona latino, e in tiuliano, e questa seconda fu stampeta, o piuttoso ristampata in Koma l'an. 16ts.

O Tanilso fa figliuole di Giovanni Koblas, a di Marpheria Karka, perfonsi lilutri, epinicipili del ragno di Pollonia, e nacque si a B. di Tottore dell'inno rego, in Rodolovo, Terra applicatione del Pollonia, e nacque si a B. di Varendia del Pollonia, e nacque si a B. di Varendia del Pollonia del Pollonia del Pollonia peramoto de copiote homelicioni del Giolej no one appeas abbel falo dalla ragione, che fi rivolle di tutto core illo core illo dell'a regione come illo dell'a regione del Pollonia del Pollonia del Pollonia dell'antico come illo core del Pollonia dell'antico dell'anti

ch' effendo nomo dabbene , l'iftrul s) nelle lette, re convenienti all'età fua, e al nella pietà cristiana, alla quale egli era talmente inclinato, che schivando le frascherie, e i trastulli giovanili, trovava tutto il fuo piacere nell'orazione, nella lezione de' libri spirituali, e in altri eserciaj di divozione. Ebbe fopra tutto una tenera, e finolare divozione alla Vergine fantiffima, ch' el foleva chiamare la fua cara madre; e fapendo quanto ella ami, e gradifca gli offequi delle anime pore, a let dedico la fua purità , che fotto il fuo potente padrocinio confervo intatta, ed illibata fo totta la fua vita . A quetto fine cultodiva con gran gelofia i fuoi fentimenti , e fpecialmente la vitta, come il fentimento più pericolofo ad infinuare nell'animo le tentacioni immoode : fuggiva le cattive compagnie : e aveva tal orrore a qualunque gefto indecente, o parola menche onetta, che se gli avveoiva talvolta di udire qualche discorso troppo libero , il suo volto fi ricopriva di on modetto rosfore, di poi impaltidiva , e poco mancava , che non ilveni fle per la pena, che ne provava

2. Giunto che su Stanislao all' età di quattordici anni , fu da fuo padre inviato a profeguire i fuoi ftudi nella città di Vienna , metropoli dell' Auftria, infieme con un fuo fratello maggiore chiamato Paolo . A tal effetto furono ambedue ammefi in on collegio, o sia convitto, che in quella città era ftato iftituito per le persone oobili fotto la direzione, e disciplina de Religiosi della Compagnia di Gesù. Ma appena un anno vi poteroco dimorare , concioffiachè essendo morto l'Imperator Ferdinando, che aveva aperto e iffituito quel convitto in un fuo palazzo, Maffi-miliano, che gli faccedò cell' Imperio, volle ritornare in possesso del medesimo palazzo . e però rimafe disciolto il convitto . Dovettero pertanto i due fratelli Koftka cercare alloggio in cafa particolare; e Paolo, a coi come a maggiore di età apparteneva di disporre di ciò, scelle scon-figliatamente d'albergare in casa d'un eretico Luterano, non fenza gran dispiacere del fanto fuo fratello Staniflao, il quale, non oftante la fua ripugnaoza, bifogno, che ubbidiffe, e dimoraffe infieme col fratello in quella cafa , per contiouare io Vienna gli ftudj incominciati. Quindi fi apri un largo campo al fanto giovane di efercitare la pazienza , e di acquiftarfi un cumolo di molti meriti presto Dio. Perocchè esfendo Paolo di costumi assai differenti da quelli di Stanislao , e dedito oltre modo alle vanità mondane, non poteva foffrire la vita ritirata, modesta, e divota, ch'egli menava; onde non cessava di continoamente spingerlo, e quasi violentarlo a feguire le fue tracce, e ad uoira feco di fentimenti, e di condotta, pretendendo così convenire alla loro nobile condizione ; ma in

verità le fue maffime non erano conformi al Vangelo, che dee effere l'anica regola d'ogni Critiano, di qualunque grado, e condizione egli fia.

3. Stanifizo però nulla curando le dicarie, gli fcherni , e le derisioni del fratello , e degli altri fuoi compagni fimili a lai, flatte faldo, ed immobile nella risolazione di servire fedelmente al suo Dio, e di schivare tutto ciò, che potesse macchiare la fna innocenza , e mettere in pericolo l'anima fua . Per ricevara dal Signore gli ajnti, che gli erano necestari in questa quotidiana battaglia, frequentava i fanti Sagramenti con una fingolar divozione ; spesso si ritirava a far oraaione , o nelle chiefe , o nella propria camera ; fiontriva sovente della parola di Dio; e attende-va a mortificarsi non solo insernamente, ma eziandio esternamente, quanto più gli era permesto, per placera a Dio, e randersi maritavola delle sue misericordie. Nel retto usava col sno fratello tutta l'umiltà, e manfuetudine possibile, lo rispettava come suo superiore, e non lasciava di condescendere a' inoi voleri in tatto quello, che non intereffava la foa cofcianza; e alla ingiurie, e a' mali trattamantl, che da lui riceveva, non rifpondeva fe non col filenzio, e colla pazienza. Ma quetto suo filenzio, e quetta paaienza medefima in cambio di ammollire il cuore del fratello, lo irritava maggiormente, e lo faceva dare nelle furie, fino a percuoterlo col bastone, e a fargli altri insulti, ed oliraggi, che troppo lunga cofa farebbe il dafcriverli per minuto. Così Iddio dispose, che la virtù del suo Servo foffe provata col fuoco della tribolazione, la quale doveva effergli tanto più fanfibile, quanto che proveniva da persona sì firettamente a lui congiunta di fangue, fenza varuna fua colpa, e per motivi affatto ffravaganti , e irragionevoli .

4. Ma fe il fanto Giovane confortato dalla divina grazia, fuperò colla virsù dello spirito quefli travagli , e quefte inglufte perfecuzioni : la carne però foccombè fotto il pefo di effe, onde cadde gravemente ammalato , e fi riduffe agli estremi della visa, talmentechè ara data da' medici per disperata la sua falute . Piacque tuttavia al Signore di reffituirgli contro l'espettativa di ognano la primiera fanità, mediante l' intarceffione dalla fua grande avvocata, e protettrice la Vereine fantiffirma Madre di Dio , cha fi vuole effergli apparita in una visione, e aver ripieno il suo servo di celefti dolcezze . Riavutofi pertanto il Servo di Dio dalla fofferta infermità, fi fentì ifpirato dal Signore a confagrarfi interamante al suo divino servizio con antrara nella Raligioce della Compagnia di Gesù. Fece a quetto effetto le fue ittanze al P. Provinciale dell' Autria refidanie in Vienna, il quale approvò la fina vocaaiona, e fi mostrò pronto di riceverlo, purchè vi concorrelle la volontà, e il consenso del suo

genitore, il quale effendo un Signor potente nella Pollonia, poteva recar de gravi danni a' Re-ligiofi della Compagnia in quel Ragno, fe contro il fuo volere egli fosse stato ammasso nella medefima Compagnia . Siccome il Santo fapeva beniffimo, che noo era in verun modo poffibile d' indurre fno padre a confentira, ch' ei vaftiffe l'abito religiolo ; così cerco tutti i mezai par togliere quest' ostacolo, fino a parlarne al Nunaio della Sede Apostolica residente in Vlenna . ma fenza frutto . Laonde rifolvè col configlio del sno consessore e direttore spirituale di portarfi ad Augusta, dove faceva la sua dimora il Provinciale della fuddetta Compagnia per la Germania, e procurare di ottenere da effo il bramato intento. Coal di fatto elaguì, partendo occultamente a piedi, e travestito in abito di contadino da Vienna, non fenza suo grande pericolo, poichè fu infaguito dal fno furibondo fratello Paolo , il quale lo ragginnie nel cammino , ma Iddio dispose , che non lo riconoscesse, e non gli poreffe recare alcuna moleftia .

5. Giunto Stanislao ad Augusta gli convenne andare a Dillinga, dova fi era portato il Provinciale della Germania, da cni febbene ei foffe benignamente accolto, confortato nel fuo pio difegno, e confolato : contuttocio credè effere più espediente, per mettere in ficuro la sua vocaalone, che fu n' andaffe a Roma a prafentarfi al P. Genarale della Compagnia , ch' era in quel tempo s. Francesco Borgia , e colà veftife l'abito religioso. Non refto il Santo giovana punto spaventato dalla longhessa del viaggio, che doveva a queft' effetto intraprendere , e da' difagi , che all convarrebbe foffrire, camminando fempre a piedi ; al grande era il fervora del suo spirito, e ei ardente la carità, che infiammava il fuo perto! Giunfa a Roma nal mafa di Ottobre dell' anno 1767., e quivi trovò il porto, che tanto bramava, e riceve la maggior confolaziona, che potelle avere in quetto Mondo, qual fu quella di effere amencilo a vettir l'abito di quella religione ; il che fegui ai 28. del medefimo mefe di Ottobre, ch' era il giorno del suo nascimento a quefta vita mortale. Da ona vocaziona ai ftraordinaria e fervorofa del Sauto giovane non fi potava aspettare, sa non una rinseita di eccallenta fantità . E in effetto egli entrato in religione , intraprefe la carriera della perfezione , e fi diede all'efercizio di tutte le virtà , con tanto fervore di fpirito, che in breve sempo fuperò non folo i novizi fuoi compagni , ma gli stessi provesti Religiofi . La fua nbbidienza era ei pronta, ed efatta, che fembrava non poter effere maggiore, dimodochè recava maraviglia agli tlaffi fuoi direttori e maettri. La sua purità angelica compariva anche nel suo sembiante, e nella modettia fingolare, e compoftezza di tutte le fua azioni. Cosi pure l' umiltà , cl. è la bafe deil' edifiaio (piradici nel fuo cuore, ch' era giunto ad avere non folo un baffo fentimento, ma un difprezzo ancora totale di se stesso, e un vivo desiderio di esfere avvilito, e disprezanto dagli altri, ondenessuna cosa gli riusciva più gradita, quanto quella d'impiegarfi negli ufizi più abbietti , e plù faticofi della cafa, come di fervire in cucina, di portare legua, di lavare le floviglie, e fimili. 6. Ma fopra tutto la fua carità, ch' è la cima, e il vincolo della perfezione, era in lui tanto ardente . e infieme sì tenera . che dovunque flesse . e qualunque cofa facesse, aveva sempre Iddio presente, ed era intimamente a lul unito; onde fovente, fpecialmente nell' orazione, e negli altri afercizi spirituali, prorompeva in dolci lagrime di divozione, che non poteva contenere; e talvolta le fiamme d'amor di Dio, che gli ardevano nel cuore, operavano encore nel fuo corpo, e gli cagionaveno de' deliqui, o pure un tal calore, che bisognava refrigerargli il petto con panni lini bagnati nell' acqua frefca . Quelte fiamme di carità, di cui il Signore favorì abbondantemente questo suo diletto Servo, giunsero a tal fegno, che a poco a poco lo confumarono, e aprirono Il varco all'enime fua, ficchè fciolta dai legami del corpo le ne volaffe ad unirfi col fommo bene in Cielo, conforme egli continuamente bramava con infocati fospiri . Del suo felice paffaggio de questa Terra ebbe s. Stanisiao non ofcuro prafentimento ful principio del mefe d'Agofto, ch' era il decimo mese del suo noviziato ; onde chiaramente fi espresse co' suoi compagni, che sperava d'andare a celebrere in Cielo la folenultà dell' Affunzione della fentiffime Vergine fua cariffima medre. Di fatto nel giorno della festa di e. Lorenzo fu affallto dalla febbre, che l'obbligò al letto; e benchè il male, anche a giudisio de medici, pareffe di poco momento, e di niun pericolo; egli tuttavia fi preparò con molto fervore di fpirito alla morte, come se fosse imminente. Nel giorno decimoquarto, vigilia dell'Affunzione, il male fi aggravò talmente, che con gran forprefa di tutti i fuoi religiosi lo ridusse agli estremi della vita, Ricevè pertanto con fentimenti di teneriffima divozione i fanti Sagramenti, e pieno di una viva coufidenza ne meriti di Gesù Crifto fuo Selvatore, e nella protezione di Maria fautiffima, con i loro fantifimi nomi in bocca, e molto plù nel cuore, fpirò la beate e innocente fua anime la mattina di buon' ora del giorno 15. di Agosto I dell'anno 1568., e diciottefimo non compiuto della fue età. Il Signore fi è degnato d'illuftrare la fua fantità con molti miracoli, tra quali merita cer-

rituale della virtù , aveva gettate sì profonde

quale alcuni anni dopo la morte di lul, commoffo dalla finat del fantita del fortatello e, e molto più siptato, come fi può piamente credere, dalle fue reppilere prefio l'Altiffino, abbracciò un tenore di vita penitente, e applicata all'ederichi delle opere buone; di diribui la meggior parte del fioli beni in limofine a' poveri, e a' luoghi piì; e de ragi pi rilotto di entrare cifo pure nella Compagnia di Geal, in cui era fleto eccettato, ma prevento dalla morte, non potè

efeguire il fuo difegno . Dagli esempj di questo Santo giovane, di cui fi può dire ciò, che fla scritto nella Sapienza, che confummatut in brevi e xplevit tempora multa, poffono i giovani principal mente epprendera la maniera di confervare intatta, e fenza macchia... quella candida ftola d'innocenze, che riceverono nel fanto battefino, la quele rende l'anime loro fimili agli Angeli, ed è un certo pegno di quella celefte gloria , per cui fiamo tutti flati creati, e redenti, e per cui viviamo per poco tempo e incerto su questa misera Terra. La custodia de' fentimenti, specialmente degli occhi. le fuga de cattivi compagni, e delle pericolofe occasioni , l'eserciaio dell'orazione , la figliele divozione alle fantiffima Vergine, la frequenza de fagramenti , e fopra tutto un vero e ardente amor di Dio, furono I mezzl, con cui s. Stanislao mantenne sempre illefa dal peccato mortale la fua coscienza, fantifico l'anima sua, e giunse al porto dell' eterna felicità . Adoprino effi pure fedelmente gli steffi mezzi, e confortati dalla divina grazia fi prefer verauno dalle gravi cadute, fi renderanno accetti a Dio, e arriveranno ficuramente e falvare le anime loro, in qualunque tempo piaccia al Signora di chiamarli da quelta all'eterna vita . E' vero bensi , che per mantenerfi faldi, e cottanti ne' fanti loro proponimenti, bifognerà che vincano , e fuperino molti contraffi . e . difficoltà, provenienti forfe da' medefimi doma frici, e congiunti, come avveune a s. Stanislao. Me dal suo efempio esti debbono farsi animo, e prender coraggio, per combattere valorofamente colle fteffe armi, ch' egli a tal effetto uso ; e fono principalmente una ferma, e stabile rifoluzione di mai non offendere Iddio per qualunque creatura , e cofa del Mondo ; mai niente contre Dio, e contro la fua legge, ch' era la maffima favorita di s. Francesco di Seles . Sono altresì la pazienza invitta nal foffrire gli fcherni , le derifioni, ed anche gli oltraggi, e mali trettamenti, fensa lasciarfi mal diftogliere dal retto fentiere . Sono finalmente un odio fanto delle perverie massime , che corrono nel Mondo , opposte a quelle del Vangelo; e una fincera premura di confervare il preziofo teforo della grazia di Dio . e di falvare e qualunque cofto l'anima propria.

tamente di essere annoverato quello della convarsione del sopraddetto suo fretello Paolo; il (1) Il Papa Clemente X. in un suo Breve dell'anno 1670. dessinò per la celebrazione della sua sessa il genno 11, di

Novembre, in cui il fuo corpo era flato trasferito nella cappella, ove al prefente è venerato.

## S. NILO Secolo IV. e V.

Le azioni di r. Nilo fi rilevano principalmente dalle fue lettere, e dagli altri fuoi feretti. Si veda il Tillemont nel tom. 14 delle Memorie ecclefusfiche, e la Storia ecclefusfica del Card. Orf. tom. 11. lib. 8.

F U a. Nilo d' nna nobiliffima profapia, e for-nito di tutti quei pregj, che possono rendere illnftre un gran personaggio nel cospetto degli uomini ; concioffiachè alla nobiltà ,e copia delle ricchezze nniva on gran talento, e ona fingolare vivacità di spirito, che aveva mirabilmente coltivato collo fludio delle scienze, e dell' eloquenza ; onde meritò in età ancor fresca di esfere follevato dall' Imperator Teodofio il grande alle cariche più cospicue dell'Imperio, e specialmente alla Prefettura della città di Coftantinopoli. Egli prese per moglie nna dama sua pari per la nobiltà, e per le ricchezze, e dotata effa pure di eccellenti qualità di animo e di corpo, con cui viveva in una perfetta unione, e n'ebbe da essa due figliuoli maschi. In mezzo a queste umane profperità e grandezze, le quali pareva, che deveffero attaccarlo firettamente al Mondo, udi Nilo la voce di Dlo, che interiormente lo chiamava all'acquifto dell'evangelica perfezione, e al disprezzo di tatte le cose terrene e caduche . per giongere al possesso de beni eterni del Cielo. Onde circa l'anno 390, col confenfo della fua moglie voltò le spalle al Mondo, e fi ritirò nel monte Sina nell' Arabia a menar vita foliteria e penitente, conducendo feco uno de fuoi figlinoli, chiamato Teodolo, a cui il Signore aveva ispirato i medesimi sentimenti, e lasciando l' altro figliuolo per compagnia e confolazione della fna bnona conforte, Quanto rigida fosse la penitenza, che fi praticava da quei fanti Anacoreti, che in celle separate l'una dall'altra abitavano nel monte Sina, già fi diffe ai 14. di Gennajo in questa Raccolta, nel riferire Il martirio di alcuni di loro uccifi da' Saracinl . Qui folamente aggiungeremo le battaglie, che a. Nilo dovè fottenere in quel deferto coi demoni, nemici implacabill de' fervi del Signore, e ch' egli descrive nelle sue lettere, che scrisse ad alcuni monaci, per confortarli a non perdersi d'auimo, e di coraggio in fimili combattimenti.

de' medefinti inique fpiriti , con cui voi mi fignificate di effere moleflati iu codefli vollei ritiri . Nou vogliate , dico , temerli , ne vi fpaventius tali cofe . Le fleffe , e molto più gravi abbiamo auche uoi fpeff: volte sperimentate, e sappiamo averle provate altri ancora prima di ngi . Tutto ciò è un unlla, e si ba da tenere per nulla . Portatevi pure da uomini valorofi, e adoperate le armi fpirituali, per abbattere i voltri nemici . Lyeste armi fono una viva Fede in Gesh Cristo, e un umile ricorfo al fuo celette ajuto; fono i digiuni, e le vigilie, il canto de falmi, le genustessioni, e il dormire su la terra; sono le fagre legioni , il fegno falutare della Croce , l' spilta, e la parieura. Adoperate quelle armi, diffidate di voi fleffi, e confidate in Dio , e vedrete i voftri nemici dileguarfi come il fumo . E in un' altra lettera scritta al medesimi monaci egli dice : Chiunque è infestato dal diavolo, fi ricoveri in Cristo d ove il uemico della nostra falute, benchè ci perseguiti, non può aver luogo. Nè trascuriamo il lavoro delle mani del quale fi gloriava in mezzo alle fue apoftoliche fatiche, e tra le innumerabili fue molettie t. Paolo .

3. Ora non v'è luogo a dubitare, che il Santo non faceile nío per fe de' medefimi eferciaj, che fuggeriva agli altri, e che per mezzo di tali efercizj non riportaffe piena vittoria de' fuoi nemici. Ma oltre a questi esercizi comuni agli altri monaci, egli fi occupava eziandio nel comporre delle Opere ascetiche di molto pregio, e nello scrivere molte lettere ad ogni forta di perfone, che lo confultavano da tutte le parti, per essere da lui istruite o nelle regole de coftumi , o nella intelligenza delle divine Scritture, o ne' dogmi della Chiefa; tanta era la fama della fua dottrina, e della ina fapienza, che fi era iparia per tutto l' Oriente! E in fatti in quefte lettere, che sono giunte fino a noi , oltre l' eleganza dello ftile, e la proprietà dell'espressioni, si ammira la fua profonda scienza delle cose divine, acquiflata, com' egli confessa, nel filenzio della folitudine, nella meditazione delle divine Scritture, e nella separazione dal tumulto del fecolo ; gpichè il credere, dic'egil, di poter apprender, la vera scienza de Santi tra le cure, e torbolenze del fecolo , è lo ftesfo , che feminare tra le fpine , che foffocano il buon feme, e non lo lafciano germogliare. Spicca in queste sue lettere l'ardore della fua carità, e una mirabile libertà evangelica, con cui riprendeva i difordini, anche di coloro , che si trovavano elevati in posti subilimi, e tra gli altre dello flesso Imperatore Arcadio , che regneva in Oriente, ammonendolo con gravità di parole, ed energia di fentimenti a togliere dalla Chiefa lo fcandalo cagionato dall'efilio di fa n Giovanni Grifoftomo, oppresso dalla cabala di alenni Vescovi suol nemici. Prese s. Nilo a petto la difesa della cansa del santo Dottore, e nulla temendo le infidie, e la potenza degli avverfari del Santo, non lascio di declamare con tutte le forze contro le ingiuffizie, e le violenze ufate

verío

verso di lui ; ond' è , che da alcuni è stato a. Nilo riguardato come uno de' discepoli del medesimo

e. Giovanni Grifoftomo . 4. Mentre il Santo in compagola del foo figliuo-lo Teodolo attendeva a fervire Iddio con pace e tranquillità di spirito, e a santificarsi nella solitudine del monte Sina , accadde circa l'anno 430: l'invasione de Saracini, i quali commisero contro quel fanti Anacoreti I barbari ecceffi, che fi fono riferiti ai 14. di Gennajo, colla morte di alcuni di effi . In tale incorfione quei barbari conduffero in ischiavitù il sopraddetto Teodolo, il quele foffri con invitta pazienza i gravi oltraggi, e gli ffrapassi, con cui fu da coloro maltrattato, e corfe anche pericolo di perdere la vita . Ma finsimente avendolo effi venduto come un vile schiavo, capitò nelle mani del Vescovo di Elusa neila Paleitina, il quale lo tratto con molta umanirà, e ordinandolo chierico lo deftino per fagriftano della sua Chiesa, Intanto l'afflitto padre a. Nilo nulla fapendo della forte del fuo figlioolo Teodolo, e temendo che fosse stato trucidato da quei barbari, ere inconsolabile della perdita di lui , e per averne qualche notizia ando vagando per molti looghl, fiuchè noo gli fu detto, che quel fuo caro figliuolo fi trovava nella città di Elufa . Andò pertanto colà il Santo vecchio, e nel vederlo fi puè ognono immaginare, qual fu l'allegrezza di ambedue, e quali rendimenti di grazie fecero a Dio pel benefizio ricevuro . Il Velcovo di Elufe . presso di cui stava Teodolo come soo schiavo, per averlo comprato da Saracini, accolte Nilo con formma cortefia e carità, e non folamente gli rendè libero fenza alcuno aborfo di danaro il fuo figlicolo, me icoltre lo pregò a fermarfi cella città medefima di Elufa al fervigio della fua Chiesa, volendo imporre le maoi ad ambedoe, a lui cioè , e a Tcodolo , e ordinarli Sacerdoti . Ma volendo a. Nilo far ritorno alla fua diletta folitudioe del monte Sina, il Velcovo non volle ufargli violeona fu tai particolare ; benaì impofe le mani in ogni modo ad ambedoe, e gli ordino Sacerdoti, non offaote la loro ripugnanza, perebè fi giudicavaoo indegni di tal carattere . Torno dunque a. Nilo col suo Teodolo nella folisudine del monte Sioa, dove contiocò gli eferciaj della foa penitenza, anche più auftera di prima, per averne fatto voto a Dio, allorche andava in cerca del medefimo foo figlipolo; finchè pieno d'anni, e colmo di meriti non passò alla gloria immortale del Paradifo . Non fi fa l'aono della fua morte , la quale probabilmente avvenne nel giorno 12. di Novembre, in coi dalla Chiefe Greca , e Latioa fe ne celebra la memoria.

La vita dell'uomo fopra la terra, come fia scritto in Giobbe 1, è una militzia, e una teutazione; possiachè in qualunque stato egli si trovi, e in qualunque luogo dimori, ha da combattere or

contro fe ffeffo, e le proprie paffioni, or contro il Moodo . e le fue fallaci lofinghe , ora contro pli spiriti maligni, che non cessano mai di far guerra. specialmente ai servi del Siguore, come avvenoe a questo Santo, ritiratofi nel deferto, per attendere unicamente al grande affare della fua eserna falute . Ma non per quefto alcuno dee difanimarfi . nè perderfi di coraggio ; anai ha da combattere intrepidamente, fino a riportare la vittoria, com' egli fece, adoprando le ermi, ch' egli adoprò, e che infinuo esiaudio agli altri, nella maniera, che fi è veduto . Queste armi sono principalmente l'orazione, eccompagnata dalla diffidenza delle proprie forze, e da una viva fiducie nella potente grazia del nostro Salvatore, la mortificazione continua di fe medefimo , e delle difordinate paffioni . l'umiltà, la pazienza, e l'efercizio delle altre virtù proprie di ciaschedono flato. Chi trascura di adoperare queste armi, e ricusa di combattere, corre rifchio di effere mileramente vinto da' fooi nemici, auzi o tofto o tardi farà por troppo vinto , ed abbattuto , con deplorabile rovine dell'anima propria. A fine duuque di schivare ona al orreoda difgrazia, armiamoci di uo fauto coraggio, ricoveriamoci fetto le ali del Salvatore, e combattiamo da valorofi, ricordandoci, che il combattimeuto è breve, come breve è il viver noftro fo quelta Terra , e che il premio della vittoria è eterno nella durate, ed immenio nella gloria apparecchiata in Cielo a coloro, che combattono legistimamente, fecondochè infegna l'Apoftolo 8 e che fino al fine fi confervano fedeli a quel Signore, che gli ha da coronare.

#### 15. Novembre.

## SS. GURIO, SAMONE, E ABIBO MARTIRI. Secola IV.

Gli Atti di quefii Satti riferrii del Surio fotto queflo giorne, fenchi portino il some dei Metofrolle, f. credono profineri, e profide domonanenti sustettiti, e organeli. E fitto farta l'elicovo di cloren nella Corpodoria, il qualet vivera circa tono esto. Quedo Orașione pure propria del Surio. Si vudui II Illemont nel tom. 5, delle Memorus fopra il fluorio escelofistica.

Notiveno gondi tra fatti Guito, Samona, se Abbio di principio del quarto Gesto in Ladefi fatti celebre della Siria, o Michopannia, Guito ret monimoni Oleministi in fingareto alla vita pura, mortificata e, penitente e, che aveve impremente dalle fun gioventi fino alla vecchiessa, a col era giunto. Egli per ordinorio di dimorare alla compegna, per attendere contangulo quiete, e iontano dal tamatto del campania del propositi del contanto del consistente del propositi del consistente del propositi del consistente del contanto del consistente del propositi del consistente del co

vecchio venerabile; e finalmente fi aggiunfe a loro due un altro Cristiano di minor età, chiamato Abibo, il quale era anche adorno del fagro Ordine del diaconato . I tre Santi , benchè difuguali di età, con egual fervore però fervivano Iddio, e prefravano culto, ed onore alla fantiffima Trinità . Effendo ftati nell'anno 303. pubblicati i ferali editti degl' Imperatori Diocleziano e Maffimiano contro la Religione criftiana, e trovandofi perciò molti Fedeli nelle prigioni, effi non lafciarono di venire in foccorfo de loro fratelli , e di fomministrar loro ogni possibile conforto, fpinti da quella carità, che ardeva nel loro petto, e che è il carattere della vera, e foda pietà crittiana. Il Signore, per coronare le opere buone di quetti fuoi fervi fedeli colla gloria del martirio, dispose, che Gurio, e Samone fossero arrestati per ordine del Governatore di Edessa nomato Antonio, e presentati al fuo tribunale ; estendos per allora Abibo fottratto colla fuga alle ricerche del Tiranno.

2. Stando dunque Gurio, e Samone dinanzi al Governatore, furono da esfo esortati ad ubbidire agli editti degl' Imperatori, e a rinunziare alla professione del Cristianesimo . Non fia mai pero (effi rispolero ), che da noi fi abbandoni il vero Dio, da cui afpettiamo una corona immortale . Voi fiete obbligari (diffe il Governatore) a fare la volontà degl' Imperatori. Vi abbiano, rispole Gurio , un Padre immortale in Ciclo . La fia volontà fidee preferire alla volontà d'un nomo mertale . Aveudoli il Governatore minacciati di farli morire, fe non ubbidivano: No, non morremo ( replico Samone), anzi procremo, fe facciamo la volonta del Creatore, Allora veramente noi morremmo , e periremmo , fe confentiffi uo a ciò , ebe comandano gl' Imperatori. Vedendo dunque il Governatore la costanza de' due Santi nel loro proponimento, non paísò più oltre, ma comando, che fossero rittresti in un' oscura prigione, nella qua-le ttettero rinchiusi tra molti disagi, e patimenti per lo spazio di tre anni incirca, dall'anno cioè 204. fino all'anno 306. Onde per questa lunga prigionia fi acquittarono il nome, e la gloria di Confessori di Gesà Critto .

Constitution of the control of the c

tual tormenti con pazienza, e per mezzo di effi libererà l' anime noître dalle tue mani , e le condurra all' eterne abitazioni , Lasciate ( diffe il Prefidente Mufonio ) i vottri errori ; arrendetevi ai comandi dell' Imperatore ; altrimenti non potrete fostenere i tormenti , che vi sovrastano . Nei ( rifpole Gurio ) fiamo diftepoli di colui , che diede la fua vita per amor notiro , e pe' notiri peecati . Noi dunque col fuo ajuto refilleremo al peccato fino alla morte. Adirato il Presidente della refistenza de fanti Confessori, torno a minacciarli con maggior furore di foggettarli a gravi e intollerabili supplizi, se prontamente non ubbidivano . Perche ti adiri tu? ( risposero i ss. Martiri ) Lyanto più gravi faranno i fuppliaj, onde tu ci tormenterai , tanto più illuffire farà la prova della noilra pazienza , e tanto più grande farà la noitra rimunerazione in Cielo . Lyella è la nostra speranza, di lasciare questa terrena abitazione, e di passare azli eterni tabernacoli .

4. Vedendo Mufonio , che inutili riuscivano totte le sue persualive e minacce, comando, che i due Santi fossero sospesi in aria per una mano, e attaccate a' loro piedi due groffe pietre, e li Isíció in questa penolissima situazione per lo spazio di circa fei ore, mentr'egli intanto fi occupò in altri affari. Indi fece richiederli, fe volevano ubbidire all' Imperatore , ed effere liberati da quel tormento; ma effi nulla risposero a tale interrogazione, foffrendo in filenzio, e con invitta pazienza quel lungo e tormentofo supplizio. Finalmente furono per ordine del Presidente ri-condotti, e riferrati nella più oscura e prosonda prigione co piedi dentro i ceppi, e furono lafciati tre giorni fenza dar loro cibo alcuno, e nemmeno una goccia d'acqua. Scorsi i tre giorni, fece Musonio riaprire la prigione, e somminiftrar loro un poco di nutrimento, esfeado per altro essi sempre più fermi e costanti nel loro proponimento . Dal principio del mefe di Agosto fino ai 10. di Novembre rimafero in quella prigione, lodando, e benedicendo il Signore, il quale colla fua fanta grazia li confortava, e confolava, e li rendeva immobili e superiori a tutte

le macchine del diavolo, e de'fuoi iniqui ministri. 4. Nel giorno 10. di Novembre il Presidente ordinò, che i due fanti Confessori sossero novamente prefentati al fuo tribunale, e fece nuovi tentativi, per vincere la loro costanza, Ma essi a tutte le fue-interrogazioni null'altro rispofero . fe non queite poche parole: Noi ti abbiamo pili volte detti i noffri fentimenti . Tu fa' quello, che ti è flato comandato . Vedendo Musonio , che Gnrio era per l'età avanzata, e per li patimenti fofferti rifinito affatto di forze, non lo foggettò a nuovi tormenti, per timore che vi perdelle la vita; onde sfogò totto il fuo furore contro Samone , come più robulto , e capace di foffrire altri supplizi. Lo sece pertanto sospendere in aria legato per un piede folo, e all'altro piede fece at-Sfa taccare taccare un ferro groffo e pelante, e in quelta pofitura doloroliffima ftette it fanto Martire per lo spacio di due ore , senza che mai dicesse parola alcuna di lamento, ma folo di quando in quando alzava gli occhi al Cielo, invocando il divino iuccorfo, I foldati, che affiftevano al fuo supplizio, mosti a compassione di lui, l'esortavano ad ubbidire all'Imperatore, e a risparmiarsi quella pena atrociffina; ma il Santo nulla rifpoodeva. e feguitava a pregare Iddio, che io foftenesse, e confortaffe col foo braccio onnipotente. Calato giù finalmente da quel fopplizio, egli restò di tal maniera rotto e conqualfato in tutto il corpo, che non poteva reggerfi in piedi , nè dare un paffo, onde fu d'oopo portarlo come un corpo morto alla prigione, dove fu di nuovo rinchiufo con s. Gurio luo compagno.

6. Venne finalmente il giorno del perfetto loro trionfo, e del compimento del loro fagrifizio. Nel di 13. di Novembre il Prefidente comando, che i due fanti Gorio, e Samone foffero per la terra volta condotti al fuo tribunale, e novamente gli efortò a deporre quella, com'ei diceva, pertinace offinazione, altrimenti gli avrebbe condannati all'ultimo fopplizio. Risposero i Santi: Fa' pure quello , che ti è flato comandato , peicle quanto a nei null'altro più bramiamo, che di uscive da quefio Mondo , e di andarcene al regno del noffro Dio , che advriano , quel regno cioè , che non avrà mai fine . Allora il Prefidente pronunziò la fentenza, colla quale li condanno ad effere ambedue decapitati . Furono dooque pofti fopra d' un carro , giacche Samone non poteva ne camminare, ne reggerfi in piedi, e Gurio era si debole, che aveva bisogno di effere softeonto per camminare , e portati foori della cistà di Edeffà . col taglio della tefta confumarono il gioriofo loro martirio nel fuddesto di 15. di Novembre dell' anno 206. Dell' itteffa forte fu dopo quiodici anni,e nello fleflo giorno 15. di Novembre partecipe anche Abibo, terzo compagno, come fi diffu, de' ss. Martiri . Imperocche avendo l'Imperator Licinio riunovata la persecuzione contro i Criffiani, Abibo, dopo aver fatta una generofa confessione della Fede avanti il Presidente Lifania, e fofferti atroci tormenti, riporto la gloriofa palma del martirio, con effere per ordine di lui brociato vivo, e le sue offa, che rimaferoiena' effere confumate dall' incendio, furono colincate nello stesso sepolero de' due fanti Gurio,

e Samone.
7. Agli atti del martirio di quefti Santi, fi aggiunge un celebre prodigio, che avvenne verio
li fine del quavto fecolo per la loro intercefficos,
e che fi riferifica ancora da Areta Vefeovo di Cefrera en lala Cappadocia nell'Orazione fatta in lode de' medefimi Santi, ed è il fegnente. Trovando fi ai guarnej gione in Edefia un Uffaila le Goto,

che militava nelle troppe Romane, coftui s'invaghì d' una giovane affal venofta, figlicola unica di una vedova per nome Sofia, nella cul cafa egli dimorava; onde la richiefe per moglie a Sofia, la quale, dopo varie difficoltà, finalmente. vi confentì . Dopo alcuni meli dovendo l' Umaiale Goto partire da Edessa, e ritornare in Occidente, e voleodo condur feco la fuddetta giovane fua moglie, chiamata Eofemia, la quale era già gravida; prima, ch' ei partife, Sofia temendo che la foa figliuola fofle maltrattata, fe n'andò in compagnia del Goto fuo genero atta chiefa, dove ripolavano le reliquie de'ss. Gurio , Samone, e Abibo, e quivi volle, ch'egli giuraffe fopra la tomba de' ss. Martiri , che si farebbe portato bene colla medefina fua fistiuola Eufemia, e che nonte avrebbe mal fatto alcun torto, come di fatto il Goto giuro. Ma il perfido Goto quando fi avvicino al luogo della fua ordinaria abitazione, manifeftò ad Eufemia, ch' egli aveva già moglie , e figliuoll ; e però le Intimò con terribili minacce di tener celato il matrimonio contratto con effotel, e di dover da quell' ora in poi dimorare in fua cafa come ferva , e in tal qualità prestare alla fua moglie , come a fua padrona, tusti i fervigi, che conve-

8. Ognuno fi può immaginare, come l'infelice Eufemia a questa intlmazione rimanesse attonita, afflista, e quasi fuor di fe ; ma pare trovandofi in lontant paefi, e priva di ogni ajuto le convenne accomodarfi alla voiontà dell' iniquiffimo Goto . A quefta afflizione fi aggiunfero i cattivi trattamenti, che ogni giorno riceveva dalla moglie del Goto , poichè effendofi coffei infofpettina, e fatta gelofa del marito, non lasciava verun' occasione, senza recarle-moteffia, ed infultaria. Venne intanto il tempo del parto, ed Eufemia partorl felicemente on figliuolo, il quale dall'iniqua padrona fu poco dopo tolto di vita col veleno. Noo paffarono molti giorni, che la fteffa padrona moglie del Goto fe ne mori; e di quelta morte fu data la colpa ad Eufemia, che l'aveile avvelenata per vendicarfi della morte dei figliuolo, e degli oltraggi da quella ricevuti . Laonde il Goto, e i parenti della sua moglie defunta, prefi da infano futore, rinchiufero la mifera Eufemia nel fepolero 1, in col era flato pofto il cadavere della padrona, acciocchè con una morte infeliciffima pagaffe la pena del pretefo fuo

delitto.

9. În quetto deplorabile flato la povera Eofemia ricordevole del gioramento fatto dal Goto în Edellă fopra la tomba de 'sa. Marziri Gurio, Samone, e Abibo, ricorfe con quel fervore, ch'ê feciled immaginarif, alla protesione de medefimi Santi, e imploro con lagrime tupplichevoli il nor padroctino, e da joto. Elfendofi addor-

dee intendere delle persone, e samiglie riguardevoli, com' er a verismelmente quella ai quest' Usoziale Goto.

(1) I sepoleri in quei tempi, come s'è detto altrove, erano subreche sopra terra sparse per la campagna. Il che si mentata, le apparvero i tre Saoti vettiti di abiti bianchiffimi, e rifplendenti di luce, e l'afficurarono del loro foccorfo. Di fatto nel rifvegliarfi dal fonno ( cofa mirabile ! ) ella non fi trovò più nel fepolero, dov'era ttata rinchiufa, ma bensì in Edeffa nella chiefa de' medefimi Santi, colà trasportata in un momento da mano angelica. Dopo goalche tempo il fopraddetto Uffiziale Goto essendo stato novamente inviato con altre truppe alla medeuma città di Edeffa, ebbe la. sfrontatezza d'andare a trovare la madre d'Eufemia, e con folenne menzogna afficurolla, che la sua figliuola si portava bene, ed era stata da lui fempre ben trattata. Ma restò ben sorpreso, ed attonito, quando fi vide avanti la tleffa Eufemia, la quale credeva già morta e putrefatta, e che ndi gli amari, e giusti rimproveri della sua persidia. Ne qu' fini la tragedia, poiche avendo Sofia data relazione del feguito al Governatore di Edeffà, il Goto fu arreftato, ed avendo confessato il suo misfatto, ne pagò il fio col taglio della teffa .

L'elempio del generolo coraggio di queffi ss. Martiri nel foffrire gli atroci loro tormenti, e le rifposte, che diedero al Tiraono piene dello spirito evangelico, possono servire per nostra istruzione . Allorche fiamo affaliti da qualche tentazione dia. bolica, che teoda a separarci da Dio , e a farci perdere la fua grazia, diciamo ancor noi: Non fia mai vero , ch' io abbandoni il mio Dio , da cui efpetto una corona immortate di gloria , ch'egli ha promet'a a quelli , che lo amano, e fervono fedelmente fino alla morte. Temiame anche noi. com'effi (ecero, quel verme, e quel fuoco ineflinguibile, che tormentera in eterno i prevaricatori della legge di Dio, per fottenerci fermi, e coftanti nell'offervanza de' divini precetti, e per non cedere alle lufinghe de' fenfi, alle feduzioni del mondo, e a tutte le tentazioni, che ci spingono al peccato. Soffriamo a loro imitazione con pazienza, e fommiffione alla volontà di Dio tutti i mali , de quali pur troppo è ripiena questa misera vita, e ricordiamoci, che noi pu-re, come Cristiani, famo, come essi dissero al Tiranno, difcepoli di un Dio , che ha data la fua vita per amor notiro , e per li notiri peccati fopia. d' una croce . E però anche per quello titolo fiamo obbligati di refittere al peccato fino all'effusione del fangue , e fino alla morte . Ne ci perdiamo mai di coraggio in riguardo alla nostra facchezza; ma ad elempio de' medefimi Santi invochiamo il divino foccorfo, e pregbiamo il Signore, che ci conceda quella pazienza, che ad effi concedè ne" tormenti si acerbi , che dovettero foffrire . Quefla è la grazia, che hanno chiefta i Santi piuttoflochè la liberazione da' loro mali, e travagli, perchè fapevano , ch' ella è più espediente , e più utile alle anime, per fantificarle, e per condurle ficuramente all'eterna felicità del Paradito.

## 16. Novembre. S. Edmondo Vescovo. Secolo XIII.

La fua Vita feritta da Autore contemporaneo è riportata fotto questo giorno dal Surio.

Ant' Edmondo fu di nazione Inglese, e nac-J que dopo la metà del duodecimo fecolo in una Terra circa fei miglia dittante dalla città di Oxford, d'una onesta famiglia mediocremente provveduta di beni temporali, ma ricca di grazie spirituali . Perocchè suo padre per nome Eduardo fu uomo cotanto dedito alla pietà, che di confenfo della moglie vetti l'abito religiofo, e viffe, e mori fantamente in un monaftero. La madre poi chiamata Mabilia reftando nel fecolo vi meno una vita al pura, sì penitente, e sì fanta, che in nulla cedeva a qualunque più perfetta Religiofa, che vivesse nel chiostro. Quelta fanta donna inflillo fino da' più teneri anni nel cuore di Edmondo quella criftiana pietà, di cui ella faceva professione, istruendolo delle verità della Religione, avvezzandolo a far orazione, e tenendolo lontano da ogni morbidezza, accioechè poteffe più facilmente confervare la ftola preziofa dell' innocenza, e purità, che aveva ricevuta nel fanto battefimo . A questo effetto con foavi parole, avvalorate da' fuoi fanti efempi, l'indusse fin da giovacetto a portare il cilizio fulla nuda carne, a digiunare in pane ed acqua tutti i Venerdi in memoria della Paffione di Geau Critto, e ad effere fobrio e temperante nel cibo, e nel bere, come se vivesse in un monastero. Siccome Mabilia professava una fingolare, e tenera divozione alla fantissima Vergine; così la iosinoo ancora nell' animo del fao figliuolo Edmondo, il quale perciò la eleffe per fua speciale avvocata, e per protettrice della fua verginale purità. A lei porgeva ogni giorno ferventi orazioni, in lei ri poneva la sua fiducia, per ottenere copiose mi-sericordie dal Signore. Nè resto punto desraudata la fus speranza, poichè egli poco prima del fuo passaggio da quetta vita confesa ingenuamente, che la Vergine dementissima ( fono sue parole ) l' aveva fempre effitito in tutte le tentazioni , confolato nelle fue afflizioni , fortificato nelle perfecuzioni, e vicolmato d'innumerabili grazie, e favori in tutti i fuoi infogri .

2. Giento Edmondo all'età capace delle fciente fe invisto 2 Pargi infieme con n'ho fratello nomato Roberto, per attendere agil ftodi inquella Univerficà. In tal occasione la bonna fau acciocchè loutano da ficol code in on fi inficiali acciocchè loutano da ficol code, non fi inficiali fedurre dall'eta, quanto dolce ai fenta, altretta dell'eta, quanto dolce ai fenta, altretta dell'eta, quanto delle ai fenta, altretta dell'eta, quanto delle ai fenta, altretta dell'eta, continuare quel tenno edi virta unortificata, che aveva fiu allora menta; e tra le biancherie dell'intine per fiuo foc, del firatelo biancherie dell'intine per fiuo foc, del firatelo.

ella mife de' ciliaj , e altri istrumenti di penitenza, affinchè ferviffero ad ambedue per macerare la carne , e tenerla foggetta, ficchè non ricalcitraffe, e nou fi ribellasse allo spirito . Profittò Edmundo di queste premure, proprie d'una madre veramente criftlana, che defidera il vero bene ai fuoi figliuoli, il quale non è, nè può effere, fenonchà la grazia di Dio, e la virtù, per cui fi giunge all'eterna felicità: concioffiache non folamente perseverò costantemente in quelle divote pratiche, che aveva offervate uella cafa paterna; ma ve n'aggiunfe delle altre, quali furono di aftenersi dal mangiar carne nel Lunedì, e nel Mercoledi di ogni fettimana, di frequentare le chiese, e i fanti Sagramenti, di visitare gl'infermi negli spedali , di ripolar fovente fulle nude tavole, e qualche volta ful pavimento, e di abbracciare volentieri tutte le opere di pietà, che la Pruvvidenza gli presentava. Abborriva lecattive compagnie, e fi teneva loutano dagli fpettacoli, e dagli altri mondani divertimenti, che pur troppo abbondano nelle grandi e popolate città . Nel tempo ttesso attendeva feriamente. allo findio, del quale volle, che la beatiffima Vergine fua graude avvocata fosse, per così dire, la direttrice; onde fludiando, e leggendo in cafa soleva tenere avauti di se una immagine di avorio di Maria, nella quale di quando in... quando fifava gli occhi, e ne implorava Il pa-drocinio con gran confolazione del fuo spirito. Benchè egli menafle una vita ritirata e mortificata, non gli maucarono delle teutazioni; e una volta tra le altre fu affalito da una rea femmina. ma cull'ajuto del Signore, e colla protezione della Vergine ne riporto compiuta vittoria. Onde in riconoscenza delle grazie, che continua-mente riceveva da questa Madre di misericordia, fece in fuo ouore, e avanti a nna fua divota immagine, voto di perpetua cattità, che offervo pui efattamente in tutta la fuz vita .

3. Intanto effendo ftata affalita Mabilia fua madre da una infermità, che a poco a poco la conduceva al fepolero, Edmondo fi parti da Parigi per rivederla, e per ricevere la fua benedizione, prima che paffaffe all'altra vita. Dopo la morte della madre avendo egli dato festo agli affari domestici , de' quali a se apparteneva la cura, come a primogenito, e collocate due forelle in nn monastero, se ne ritornò a Parigi, per profeguire i fuoi fludi delle scienze nmane nelle quali fece tale profitto, che deffinato ad infegnarle agli altri,fi acquistò il credito di uomo affai dotto, e letterato. Mentre Edmondo flava occupato in tale impiego, e infegnava al fuoi fcolari la geometria, gli apparve una notte nel fon-no fua madre, che gli diffe: Che cofa fono, o figlinolo, quefte linee, e figure, nelle quali flai ocenpato? Al che avendo rifpofto ciò che gli venue in mente, ella gli prefe la mano, v'imprefse tre circoli, nominando a ciascun circolo le tre

persone divine, il Padre, il Figliuolo, e lu Spirito fanto; e pui foggiuufe: Lafcia, o figliuolo, quelle figure , nelle quali ti occupi , e in avvenire non penfar ad altro che a queste. Da tale visione comprese Edmondo, effere volontà di Dio, che attendesse allo studio della fagra teologia, come fece con molta e affidua applicazione, di modo che in pochi anni riusci un valente teologo, e fu riputato degno della laurea dottorale, alla quale egli consenti unicamente, per non cuntradire a chi volle fargli queft' onore, ch' era in quei tempi affai pregevole, poiche quanto a le nè lo bramo, nè lo richiele, amando di tenere l'ultimo luogo, come infegna il Vangelo, per confervare più facilmente il preziofo teforo dell'umiltà, che val più che tutti i gradi, e tutti gli onori del Mondo . Il libro , che più frequentemente aveva tra le mani, era la fagra... Bibbia, la quale è il fondamento, e il fonte della vera teulogia, nè mai la prendeva in mano, che non la baciafie con gran rispetto, e con prufonda venerazione

4. Restituitofi Edmondo in Inghilterra, cominciò a spandere in benefizio altrui quei lumi di fagra dottrina , de' quali egli era ripieno , leggendo ai giovani, e spiegando la teologiacon a) felice successo, che da ogni parte con-correvano le persone ad ascoltarso. Le sue lezioni non confittevano in sterili speculazioni , e in superflue querioni, ma nell'esposizione de' dogmi, e della morale della Chiefa in una maniera propria, chiara, e fruttuofa, talmentechè illuminando l'intelletto de' fuoi uditori moveva ancora la volontà ad abbracciare, e praticare quelle verità, che infeguava. Onde molti de' fuoi fcolari fi rifolverono di vultare le fpalle al Mondo, e rinchinderfi ne' monatterj, per attendere al grande affare della loro falute : o una volta tra le altre fette di effi nel medefimo giorno moffi dall' efficacia de' fuol difcorfi, paffarono dalla fua fcuola alla palettra della religione, con gran giubbilo di Edmondo; il quale, ficcome riconosceva il tutto dal supremo Donatore di ogni beue, così a lui folo ne rendeva la debita gloria. Multu maggior fruttu a pro' delle anime ricavò il Santo , allorchè effendo trato promofio al facerdozio , e provveduto d'una... prebenda canonicale nella chiefa di Salisberi. fi diede a predicare la parola di Dio , fenza però tralafciare le fue lezioni di Teologia. Concioffiachè era tale la forza dello fpirito, concni animava le fue prediche, che compungeva à peccatori più indurati; onde per mezzo fuo molti fi convertiruno a Dio , e lasciata la via larga e tenebrofa del vizio , abbracciarono la penitenza , e camminarono poi contantemente per la via angusta e luminosa dell' Evangelio, che conduce al Cielo . Informato Il tommo Pontefice Gregorio IX. de'rari talenti del banto, e della fua eloquenza ed efficacia nel dispensare la divinn parols, gil diede l'incombenza di predicte.

di crocitas, singunadegli a quell' filtro de jougui tipendi da prenderi da alcune Chiefe d'inguitipendi da prenderi da alcune Chiefe d'inguisterra. Regali Sanon is commissione postificia, per a constitue de la companione de la

dicazione . 5. Era intanto qualche tempo, che vacava la fede Arcivescovile di Cantorberi , ch' è la più ragguardevole del regno d'Inghilterra; onde il Pontefice suddetto Gregorio IX., a cui fi era devoluta la provvista di quella Chiesa, pose gli occhi so-pra il nostro Santo, come il più degno di occupare quell'eminente dignità, e fenza richiedere il fuo confenio, lo nomino ed eleffe Arcivescovo di Cantorber). Fu quefts elezione ricevuts con applaufo da tutti gli Ordini del regno, e del Clero e popolo della medefima città di Cantorberì, attela la ftima grande, che tutti avevano del fuo merito . Ma non così la ricevè s. Edmondo, anzi riputandofi interamente incapace di portare un peso aì formidabile, vi ripugno con tutte le fue forze; benché poi gli conveniffe cedere a un pofitivo precetto, che gli venne fatto dal Vescovo di Salisber) ( fenza dubbio in nome del Papa ). e bisognò che si lasciasse confacrare Arcivescovo di quella Chiefa; il che feguì uell' auno 1234. Que-ffa fublime dignità, che lo coftitulva il più ragguardevole Prelato, e Primate del Regno d' Inghilterra, non gli fece punto cambiare il fuo tenore di vita penitente , e mortificata , anzi v'aggiunse altre aufterità, oltre le continue fatiche, e foilecitudini, a cui era foggetto nell'efercizio del suo ministero pastorale. Egli si applicò con tutto l'animo a provvedere si bifogni dei fuo popolo , e non tralasciò alcuna di quelle diligenze, che convengono a un Paffore aelante e vigilante, per togliere gli abufi, per riformare i coftumi, e per promuovere in ogni maniera il culto di Dio, e la falute dei fuo gregge. Egli era il padre de' poveri, il untritore de' famelici, ii conforto degli affiitti, il protettore delle vedove , degli orfani , e di tutti coloro , che parivano qualche oppreffione dalle perfone potenti. Ufava ona grande attenzione nell' an ministrare la giuttiaia con indifferenza, e fenza veruna paraialità, e a quefto effetto ricuso fempre di ricevere qualunque regalo, che gli venisse fatto da chiechefia. Si prese exiandio una cura particolare. delle povere donzelle, col coffinire loro la dute, e maritarle onettamente , aceloeche uon diveniffero preda del iupo infernale. Infomma in que fla occasione fi vide avverato quello, che tanto fpeffo ti è offervato nelle Vite de' fanti Vescovi , cioè che coloro riescono per l'ordinario i più degol Pathori (econdo il suor di Dio , e utili alla fe. Chida, i qual hon afcendono anna tale digni fe, non cottretti da una indifpenfabile necessità, e non cottretti da una indispenfabile necessità, e per subbidira alla voce del Signore, c. hell chiaram a reggere il suo popolo, feuza che esti nulla voce contribusicano per parte loro, anzi benché fe ne eredano finceramente indegni, e procurino di fottrariene quanto più possibno, procurino di fottrariene quanto più possibno, procurino di fottrariene quanto più possibno.

6. Per qualche tempo godè il Santo una piena pace nella sua Chiesa, e potè con libertà esereitare le funzioni del fuo ministero. Ma per opera del demonio invidioso del bene, ch' ei faceva, fi suscito un turbine, che sconvolse tutte le cose, e diede al fanto Prelato occasione di escreitare la fua pazienza, la fua carità, e la fua umiltà. Effindo egli accetto al Signore, fono parole del plo Autore della fua Vita, convenne, che foffe provato ed efercitato col fuoco della tribolazione, acciocebe viepiù fi perfezionaffe la fua virtà . Alcuni Grandi del regno, e i regi ministri pretesero di recare al fanto Arcivescovo impedimento nell' efereizio delle fue funzioni, e di farlo condefcendere a ciò, eh'egli credè contrario alla libertà della Chiefa; onde su obbligato di resistere. con petto facerdotale alle ioro violenze, e d'ufare quei rimedi, che i Canoni prescrivono contro i violatori della Immunità Eeclefiaftica... Quindi fi eccitò coutro di lui una fiera perfecuzione, ed egli fi vide da tutti abbandonzto, e lacerato , fino dagli fteffi Ecclefiaftici della fua Cattedrale . Soffri s. Edmondo quette contraddizioul e perfecuzioni con mirabile pazienza umiltà, e uou cessava di porgere serventi preghiere al Signore per li suoi nemici e avversarj. E perchè udi un giorno, che alcuni de suoi domettici facevano delle doglianze, e mostravano dell'indignazione per le ingiurie, che s facevauo alla fua persona, e al fuo carattere: Le ingiarie ( ei diffe loro ), che mi vengono fatte , fono medicine, amare benit al guilo, ma falutevoli alla fauttà dell'anima mia . Il Principe de Pattori Gesti Crifio ne ba fefferte delle più gravi fenza paragone di quello , che feffro io , ne ba aperta la fica bocca per dolerfene, ma per pregare il divino fuo Padre per li fuoi nemici , e perfecutori . Vedendo pero , che la tempefta viepiù fi accresceva, non oftante la fua pazienza, e mansuetudine; e che la sua presenza non ferviva fe uon ad irritare maggiormente i fuoi furioù avversarj , prese Il partito di ritirarsi, e rifugiarfi nella Francia, feguendo l'efempio di s. Tommalo Cantuarienfe, e di altri fanti Vescovi tuoi predeceffori .

7. Si parti adunque occuitamente d'Inghilterra well'ano 1400, e portato fio is brancis inra well'ano 1400, e portato fio is brancis introverò nel monatlero di Poutigni dell' Ordine de' monaci Clitercienfo, da' quali fu accolto e trattato con fontmo onore, e riverenas, fecondo che efigevano il fuo carattere, e la fus fustità. In quel ritiro fi applicò con maggior fervore alle pratiche della genitenza, all'ozazione, e

alla medicazione delle celefti verità . Il fuo zelo della falute delle anime lo fpinse ancora a dispenfare ne' luoghi circonvicini la parola di Dio a' popoli, che concorrevano in folla ad afcoltarlo con molto loro profitto spirituale. Dopo alcuni mesi fu il fanto Vescovo affalito da una pericolosa... infermità, per cul fu creduto che convenisse di fargli cambiar aria, onde fu trasportato nel monaftero di Soessì. Ma aumentandosi sempre più il male, egli volle ricevere il fanto Viatico, che dimando con grande istanza. Allorchè comparve uella fua camera il divin Sagramento, ftefe le mani verso di esto, e con grande affetto diffe : Voi, o Signore, fiete, quegli, in eni bo creduto, che bo predicato, e bo annunziato al popolo fecondo la verità del voltro Vangelo. Voi mi fiete teflimonio , che voi folo bo cercato in tutta la mia vita . Io non bo altro defiderato , ne defidero prefentemente, fe non di fare la voftea volontà. Riceve dipoi con grande compunzione di spirito il sagramento dell'estrema Unzione, e prendendo in mano l'immagine di Gesù Crocififo, imprimeva de' seneri baci nelle fagrofante fue piaghe , e specialmente in quella del suo santissimo costato, dicendo quelle parole del Profeta Ifaia : Haurietis aquas de fontibus Salvatoris; e poi foggiungendo : Lyefte piaghe fono fonti perenni , da cui fcatuvifcono l' acque della falute : E con quefti pii fentimenti rende la beata fua anima a Dio nel di 16. di Novembre dell' anno 2241. Si degnò il Signore d'illuftrare la fantità del fuo fedele Servo con molti miracoli, de'quali rende autentica testimonianza lo Scrittore contemporaneo della fua Vita .

Dall' esempio di questo Santo impariamo noi ancora ad infervorarci fempre più nella divozione alla fantifima Vergine Madre di Dio, e nostra grande avvocata, e protettrice potentifima . A lei ricorriamo noi pure, e in lei riponiamo la nofira fiducia , acciocchè ci cuftodifca , e ci difenda dagli affalti del nemico infernale, e dalle tentazioni, che mettono in pericolo l'anima nostra. Ad imitazione di a. Edmondo mortifichiamo di buon' ora la nostra carne, e schiviamo gli avvelenati piaceri, e spassi mondani, e le occasioni pericolufe , che possono irritare le nostre concupiscenze, e precipitarci nell'abisso della colpa, e privarci dell' inestimabile tesoro della purità, e della grazia di Dio. Altrimenti se noi ci esponiamo volontariamente ai pericoli, e secondiamo le fregolate nostre passioni, in vano ci lufinghiamo di effere veri divoti di Maria Vergine, e di godere gli effetti della fua protezione; anzi in gaftigo della noftra temeraria prefinzione faremo par troppo vinti, ed abbattuti con rovina delle noftre anime, facondo quella terribile minaccia, che fa il Signore nelle Scritture 1, Che chi ama il pericolo, in quello perirà. Così pure dalla condotta, che la bezta madre di fan Edmondo tenne nella fua educazione, imparino le madri criftiane a prendersi più cura dell' anima, che del corpo de' loro figliuoli, con avvezzarli per tempo a tenerfi lontani dalla delicatezza, e a... menare una vita più che fia postibile mortificata, e conforme alle fante maffime del Vangelo, acciocchè crescendo negli anni, sieno iu grado di reliftere più facilmente al bollore delle paffioni e di confervare intatta la preziofa ftola dell'innocenza, e della purità . Questo è l'unico vere bene , per cui effe debbono effer follocite , e premurofe a pro' de' loro figliuoli, affai più di quello , che riguarda la vita corporale, poichè questa pretto finifce, e non è fe non un'ombra paffeggiera, ma la vita dell'anima, che confide nella grazia di Dio , non finifce mai , e conduce ficuramense chi la poffiede agli eterni godimenti del Paradifo .

#### 17. Novembre -

## S. GREGORIO TURONESE. Secolo VI.

Le azioni della Vist'di queflo fanto Vescovo fi racolgono principolmenta dalle fue Opera, come fi può vedetre prife il Rainara nella Preficione di di chisione della Opera madessima del Santo. Il Sario fotto queflo giorno riporta uma Vitta del medifino Santo, che fi fuppona feritta dei chierici della Chiefa I uronafa.

J NO de' più illustri , e fanti Prelati , c'he sio-rissero nelle Gallie dopo la metà del sesto fecolo, non v' ha dubbio effere flato s. Gregorio Vescovo di Turs, di cui sa oggi santa Chiesa commemorazione nel Martirologio Romano . Egl1 nacque l'auno 544. nella città di Overgne di una famiglia cospicua, e delle principali di quel regao, non folo per le grandezze, e dignità del fecolo possedute da suoi maggiori, e per la copia delle ricchezze, ma ancora, e molto più per la pietà, e la religione, e per le dignità della Chiois efercitate con lode, e con fama di fantità da molti de' suoi antenati, e parenti . Suo padre fi chiamo Florenzo, Senatore primario d' Overgne, e fua madre Armentaria, dama non meno nobile che pia , dalla quale egli ricevè le prime femenze della criftiana pieta, che furono poi coltivate, e riceverono au notabile accrescimento dalle iftrazioni di s. Gallo Vescovo di Overgne , suo zio paterno, edi s. Nicezio Vescovo di Lione, suo zio da canto della madre, presto i quali il giovanetto Gregorio fece in tempi diversi la sua dimora -Nella fina giovanile età fu affalito da frequenti malastie, che più volte mifero in paricolo la fua vita , ma ricupero fempre la fanità per interceffione di vari Santi , e principalmente di s. Martino Turonese, Apostolo e Taumaturgo delle Gallie, a cui perciò egli professo una teneriffima divozione . In una di queste sne infermità Gregorio sece voto di confagrarii interamente al divino fervizio; ond'è che abbraccio lo fiato clericale, e giunto all'età di 25. anni, fu promoffo al fagro ordine del Dia conato.

2. Il Santo in più luoghi delle fue Opere confessa di non essersi applicato allo studio delle belle lettere, e delle scienze umane, e il suo file abbaftanza lo dimoftra. Ma però con fomma applicazione fi diede allo fludio delle divine Scritture, e alla lezione de' fanti Padri , e da effo apprefe la scienza assai più importante di regolare le sue azioni secondo il divino beneplacito, e di efercitare i ministeri ecclesiastici con profitto non meno fuo, che de' fuoi proffimi, per giungere all' ererna felicità ; ch' è l' unico fine , per cui gli uomini vivono su quelta Terra . Dallo Hudio della divine Scritture, dic'egli medefimo, imparai a conoscere Gests Crifto mio Salvatore , e Mediatore , a feguire le fue vefligie, ad abbracciare la fua croce, e ad ella tenermi fortemente attaccato nella condotta della mia vita, e nell' offervanza efatta de' fuoi precetti . E in effetto cogli esempi della sua vita irreprentibile , e coll'efercizio fedele delle funzioni del ministero ecclesiastico si acquisto un al gran concetto, che nuiverfalmente veniva riguardato, come un nomo di rara virtù, e capace di occupare le dignità più sublimi della Chlesa .

2. Ciò apparve in modo particolare, allorchè effendo paffato all' altra vita nell' anno 573. a. Eufronio Vescovo di Turs, il clero e popolo di quella nobile città con fentimento ananime eleffe. per riempiere quella cattedra episcopale, il noftro Santo, benchè affeote, e in età ancor fresca di circa trent' anoi . Fatta quetta elezione , ne fu da' deputati della città di Tura portato il decreto al Re Sigeberto, a cui su gratiffimo, come ancora alla Regina Brunichilde sus moglie, la quale aveva gran parte negli affarl del regno. Erano allora questi Principi a Rema, e avvenne per divina disposizione, che anche Gregorio si trovasse per alcuni fuol affari alla corte . Quanto tutti applaudivano ad una a) degna elezione, altrettanto fe ne mostrò fcontento il Santo, e stimandofi indegno di quell' alto grado, fece tutti i posibili aforzi, per non esfere costretto ad accettarlo. Ma gli convenne cedere alle premurofiffime istanze de' Turonesi e degli amici, e alla volontà rifoluta del Sovrano . E perchè fi temeva, che differendofi l' ordinazione, egli fe ne potesse sottrarre, fu creduto opportuno di farlo sublto confacrare nella ftessa città di Reme dall' Arcivescovo Egidio, quantunque secondo i canoni avrebbe dovuto farfi quefta funzione nella Chiefa di Tura, e da'Vescovi di quella provincia. 4. Fu il fanto Vescovo ricevuto con estremo giubbilo dal clero, e dal popolo di Tura, allorchè ando a prendere il possesso di quella-Chiefa. Ma pochi giorni dopo il gaudio fi convert) in lutto, ed affiizione per nna grave infermità sopravvenuta al Santo, la quale lo ridusse. in breve tempo agli ultimi confini della vita, di modo che do po tentati tutti i rimedi inuti imente, non ad altro fi peníava, che a preparare i fuoi funerali . In quella estremità Gregorio mise la fua confidenza nel fuo grande avvocato, e protettore a. Martino; onde rivolto ad Armentario. ch' era il suo medico : Vei ( gli diffe ) avete già fatta prova di tutti i rimedi dell' arte voffra, e niuno m' ba giovato, e inutili fino divenuti tutti gli umani foccorfi . Ma v' è un' eccellente medicina , della quale fin ora non fi è fatto ufo . Andate ( foggiun-(e), e prendete della polvere del fepolero del beatiffimo Martino, e fatemene una bevanda . Se quella non mi giova, non mi refla più /peranza di vita . Coal fubito fu fatto. Un diacono ando alla tomba di a. Martino, prese un po'di polvere, e insusa nell'acqua, la diede a bere all'insermo. Questa celefte medicina operò aì prontamente il suo esfetto, che avendola presa all' ora di terza, tre ore cioè avanti mezzo giorno, all'ora di festa, cioè a mezzo giorno fi trovò coal perfettamente riftabillto in falute, che pote alzarfi da letto, e andar a rendere a s. Martino le dovute grazie, e poi prendere cogli altri la folita refezione .

5. Ricuperata ch'ebbe Gregorio la fanità in an modo si prodigiolo, a' impiegò con ogni diligenza nell' adempiere le funzioni del fuo minittero pattorale ; e a quett' effetto implorava continuamente il divino foccorfo, e ricorreva all' interceffione, de' suoi fanti avvocati , e specialmente del gran a Martino, che circa due fecoli prima aveva con tanta fantità governata quella Chiefa. Di fatto affittito dalla divina grazia egit riusc) un eccellente pattore, e coll'affidue sue iftrazioni , non meno che coeli efempi della fua fanta vita edificò il fuo gregge, e cooperò alla fuz fantificazione. Il concetto grande, che ognuno aveva della fua fantità, e la fingolare ftima, in cui era tenuto per la sua virtù in tutto il regno de' Franchi, e presso de' Principi alla corte, fecero aì, ch' egli fosse adoperato, e dovesse prender parte in quafi tutti gli affari importanti non folo ecclefiaftici, ma ancora civili, che occorfero al tempo ino , ne quali il Santo fi portò fempre in una maniera conveniente al suo grado, cioè fanta, e conforme alle maffime dell' Evangelio, parlando, quando faceva d'uopo, con libertà apostolica agli stessi Sovrani, e prendendo fempre la difefa della verità, e della giuftizia. E il Signore fi degnò ancora onorare il fuo miniftero col dono de' miracoli, i quali però egli per ischivare ogni pericolo di vanagloria, e di ropria filma, foleva attribuire unicamente all' interceffione de Santi , e specialmente di s. Martino, di cui portava sempre seco le Reliquie rinchiuse in una croce di argento, e di effe si serviva , per guarire le infermità , e per operare altre cole prodigiole.

6. Nan bisogna però immeginarsi, che il fanto Prelato rimanesse esente da quelle prove , con cui il Signore permette, che fia eferciteta la virtù de' fuoi Santi, cioè dalle perfecuzioni, e dalle calunnie de' malvagi . Delle molte prove di quefto genere, alle quali il Santo fu foggetto nel tempo del fno Vescovato, noi ci contenteremo per brevità di riferirne une fola . Governave a nome del Re Chilperico la città di Tura, col titolo di Conte, un certo Lendaste, uomo violento, e di peffimi coftumi, il quele dallo tiato di fervità, in cui era nato, era giunto a far figure nel Mondo, e ad ammaffare gran ricchezze. Fu coflui per le sue rapine, e innomerabili scelleratezze rimoffo dal goveroo di quelia città ; del che effo attribuendo la cagione al faoto Vescovo per le rappresentanze fatte al Re de'suol misfatti, penso al modo di vendicarfene. Unitoli pertanto con un prete di Turs nominato Riculfo, e con no fuddiacono del medefimo nome, e ordite con effi le sue calunnie, andh a presentarsi al Re Chilperico, e fotto apparenza di selo pel fuo fervizio, accuso s. Gregorio di delitti di lesa Maettà . S' immaginava l' uomo perfido, che il Re dovesse subito prender vendetta de' supposti delitti, e così opprimere il fanto Vescovo. Ma il Re, che aveva della filma pel Servo di Dio, prima di venire ad alcuna rifoluzione, prefe quellailrada, che suol esfere l'uoica, per giungere alla conoscenza della verità , e per isventere le macchine de calunniatori, di udire cioè lo fiesso Gregorio, e di giudicare del fatto nelle debite forme. Chiamato dunque alla Corte il Santo, e adunato un concilio di Vescovi, per disentere le accose prodotte contro di lai, fa riconoscinta, e dichierate la fua innocenza; e nel tempo fteffo Leudeste fu da Vescovi scomunicato, e dal Re bandito, come un infame calunniatore. Fu anche pronunziata fentenza di morte cootro il fuddiacnno Riculfo, il quale fi era coftituito nelle prigioni, per rendere falsa testimonianza contro il suo santo Vescovo, e a forza di tormenti aveve pot confessato il suo delitto. Me e. Gregorio, sendendo bene per male, com'è proprio di tutti i Senti, lo libero colla fua interceffinne dalla pepa, che eveva meritata.

7. Peliva une firette emiciaie fa il noftro anno, e a. Gregorio Magno, i quale fin dail' anno 590. ert feto follevato alla Cattedra di fin anno 590. ert feto follevato alla Cattedra di fin file file file final divosione di vitarre i figri limini degli Apploli j. e i dai diederio di vedera, e raodere i finol offequi in priorio al in Pontefeo, e colo de et. Gregorio con molon nonore, e fingulati dimofrazioni di filma, e riverenza. Nante firattenera in Roma, accaded am giorno, che orando i due Santi infieme e vanti ila Confedime di e. Pietro, si Gregorio Magno fifinado gil filma di e. Pietro, si Gregorio Magno fifinado gil

occhi fopra il fanto Vescovo, emmirò le divine Provvideoza, che in un sì piccolo corpo (perchè era di breve fletura ) aveffe poste tanta abbondanza di grazie. Il nostro Santo illustrato da lume celeffe penetro il penfiere del fanto Pontefice, onde quando fi furono alzati dall' orazione, diffe con placido e fereno volto al Pene: Padre fanto , il Signore ba fatto noi , ut noi abbiamo fatto not fieffi; ed egli è il medefimo ne piccoli . e se' graudi . Da quette parole il s. Pontefice comprele, ch' egli aveve penetrato il suo pensiere, onde le ne compiecque fommamente, e fi accrebbe in lui la ftime e venerazione verso il fanto Prelato. Tornato s. Gregorio al suo Vescovato di Turs, poco più so pravvisse, essenda comun fentimento , che nell'anno feguente 595. in questo giorno 17. di Novembre passasse agli eterni gndimenti del Cielo nel cinquantefimo primo anno dell'età fua , e ventefinio fecondo del suo Vescovato. Egli scrisse molte Opere, delle quali ci ha lasclato il cetalogo nel fine dell'ultimo libro della fua Storia de' Franchi; e tra l'altre è notabile quella delle Vite de' Santi, che fiorirono circa i tempi fuol, di cui abbiamo fatto fovente uso tanto in questa, quanto nella precedente Reccolte delle Vite de' Santi .

La premura , ch'ebbe quetto Santo , d'ifirnirfi nelle scienza della salute, e nelle divine lettere. più che nelle lettere e scienze nmane, iniegna a tutti, e specialmente ai ministri della Chiesa, la premura , ch' effi pure debbono avere d'iftruiri: . quanto più possono, nelle medesime divine lettere , e nelle scienze de Santi , e di questo studio ferne le loro delizie, a fine di effere in ifteto di esercitere l'agri loro ministeri con profitto dell' anime proprie, e di quelle de' loro proffimi, come fece lo stesso a. Gregorio, E' bensì vero, che non fi debbono dispreszere le lettere, e scienze umane, anzi, come offerva e. Agostino nel suo eccellente trattato de dell'rina christiana, è cofa ben fatta di apprenderle , perchè esse sono utili e giovevoli alla intelligenza de'fagri libri, alla... ittruzinne de' Fedeli, e alle difese della verità, in uva mantera proprie e conveniente. Ma bifogne, dice il fanto Dottore, riguarderle, come le spoglie degli Egizieni , da impiegarsi nelle struttura del Tabernacolo, ch' è quanto dire, bisogna provvederseoe quento besta per farle fervire alla edificezione propria, e altrui, e a promuovere il culto, e le gloria di Dio; nè giennmal conviene, che le persone ecclesiattiche facciano di quelle la principale, e molto meno l'unica loro occupazione. Oh quanti inganna quel prurita di comperir dotti ed eruditi agli occhi degli nomini ! Oh quanti per quefta vie refteno prefi dal laccio della superbie, è rimengono voti dello spirito di Dio, e della sue carità, ch'è l'unico vero bene del Crittiano ! Pur troppo in questi tali fi vede avvenire non di rado quel detto

dell' Apostolo 1 : Scientia inflat ; e quell' altro del medefimo Apostolo 3: Evannerunt in cogitationibut fuir ; dicenter enim fe effe fapientes , Hulti fatti funt , Per ischivare questo scoglio si pericoloso , e che può effere cagione di eterna rovina, ricordiamoci sempre, e scolpiamo nel nostro cuore ciò, che il sopraddetto Apostolo diceva di se medefimo, e che in modo particolare conviene si ministr' della Chiesa, cioè che a tutte le scienze preferiva quella di conoscere, e predicare eziandio agli altri, Gesà Cristo Crocifisto, e che nella fua Croce riponeva tutta la fina gloria: Non enim judicavi ( dic' egli ) me feire aliquid inter por , nih Jefum Christum , & bunc erucifixum 3 . Mibi abfit gloriari nifi in cruce Domini nofiti Tefu Chrifti 4. Quetta scienza santifico s. Gregorio , come si è veduto, e fantificherà certamente chiunque ad effa fi applicherà con ogni tindio, e lo condurrà al possedimento dell' eterna felicità del Paradiso.

### 18. Novembre

## S. ODONE.

La Visa di s. Odone, scrista sedelmente da Giovanni suo dissepolo due sant dopo la sua morte, si riporta dal Mabilon nel secolo guinto degli Asti de Santi Benedettini, e alquanto alterata nello siste dal Surio sotto quesso giorno,

S Ant' Odone, iffitutore della celebre Congre-gazione de'monaci Cluniacenfi, nacque di nobili genisori nelle Gallie, e probabilmente nella citta di Turs l'anno 879. ; e suo padre, per nome Abbone, che l'aveva ottenuto con molte preghiere dal Signore per l'interceffione di s. Martino , lo dedico fin da bambino al divino fervigio, e l'allevò con molta diligenza nella criffiana pietà fotto la cura e disciplina d' un bnon sacerdote, che gli affegnò per ajo e precettore. Cresciuto Odone negli anni entro in Corte, primieramente di Falco Conte d' Angio, e poi di Guglielmo Duca d' Aquitania, detto il Pio; e quafi dimentico dell' oblezione, che di lui aveva fatta a Dio Abbone fuo padre, fi applicò agli efercizi cavallereschi, e alia professione della milizia . Ma Il Signore , che lo eveva destinato ab eterno ad esfere un Inminare della faa Chiefa in quei tempi ripieni di tenebre d'Ignoranza , e di corruzione, lo percosse con un dolore di testa si acuto , e continno, che i medici chiamano Emicrania, che gli convenne abbandonare la Corte, e ritirard alla cafa paterna, per attendere alla cura della fua falute. Due anni e più gli duro quel male si molefto e dolorofo, fenzachè punto gli giovaffero i molti rimedi , che furono a tal effetto adoperati . Finelmente fi rivolfe al gran Taumaturgo s. Martino , e fatto voto di confacrarii interamente al divino fervigio, fe gl' intercedeva

In guarigione, ottenan dai Signo ora in grazia brata. Onde in et di dicianore a mani, depode l'abito focolare, fi aggrego al c'eto della Chiefe l'armotefa, ental quai ripolino la Reiniquia di fan traveste, and quai ripolino la Reiniquia di fan ta, e più regolista, come conveniva silo dato cecidatifo, che aveva abbracciao. Fiu poco dopo provvedato d'una prebenda canoniceltame la medimica chiefa di a. Martino, sila qual prebenda, perchè foré un sichi di a. Martino, sila qual prebenda, perchè foré un facific di conditione, sila qual probenda, perchè foré un facifi de resultare del consideratione de

2. Era Odone amante della lettura de' poeti . e specialmente di Virgilio, ma il Signore gli fece conofcere in una visione, che doveva abbandonare i libri profani , e darfi tutto allo fludio delle divine Scritture, e delle materie della Religione, com'esti fece prontamente, e con grande fuo profitto. Imperocchè da tale fludio imparò ad abborrire tutte le vanità del Mondo, ad amare la povertà, l'aftinenza, la mortificazione, l'umità, e le altre criftiane virtà, il defiderio dl viepiù perfesionarii nella scienza della Religione lo fece rifolvere di portara a Parigi, e in quella celebre Università applicarsi allo studio della fagra teologia . Egli ebbe per maestro Remigio Antifiodorenfe, famofo teologo di quel fecolo, e fotto la fua disciplina molto profitto nella scienza delle lettere. In tutto il tempo che si trattenne in Parigi, vi conduste una vita ritirata, e mortificata, macerando la fina carne co' digiuni, e colle vigllie, schivando ogni forta di spassi, e divertimenti mondani, e impiegando nell' efercizio delle opere di carità quel tempo, che gli rimaneva libero da' fuoi studi .

3. Ritornato nell'anno 904. alla fna Chiefa di Tors, fi rinchinfe in nna piccola cella, e fuor i del tempo che doveva efarcitare le funzioni del fuo canonicato, in quella fe ne stava folitario, e applicato alla lezione de' libri fagri, all' orazione, e alla penitenza. Leggendo tra gli altri fanti Padri le opere di s. Gregorio Magno, prese ranto gufto nella lettura de' Morali di questo fanto Pontefice, e gli parvero sì efficaci, come in verità fono, ad infinnare nell' animo la vera e foda pietà, e l'eferciaio pratico di tutti i doveri del Critiano, che li riduffe in compendio, per facilitarne a tutti la fealone 5 . Lesse ancora con grande soddisfazione del suo spirito la regola di s. Benedetto, patriarca de' monaci occidentali, e s'invaght fommamente di professirne l'Ittitute in tutta la fua porità , con abbracciare la vita... monaffica : Ma vedendo, che ne monafteri di quelle parti, per la infelicità de tempi , era... molto feaduta la disciplina regolare, e mal si offervava in effi la regola di s. Benedetto , fi attenne di entrare in alcun monastero, e fi contentò folamente di offervaria privatamente, per quanto po-

(1) v. Cor. 8. 1. (2) Rom. 1. 11. (1) 1: Cor. 1. 1. (4) Gal. 6. 8. (1) Quifle Compendio de Morali di s. Gregorio fu flampato in Parigi nell' anno 1617.

poteva, in compagnia di un certo Adegrino, gentiluomo della Corte del conte d'Angio, il quale difingannato delle fallaci venità del fecolo,fi era interemente confacrato agli efercisi della vite divota,

e alle pretiche della penitenze .

4. Tre anni pesso Odone insieme con Adegrino in questo genere di vita mortificata, e penitente, conformemente a ciò che si trova prescritto nella regola di s. Benedetto . Ma pure desiderando ambedue di vivere fotto l' abbidienza in qualche monaftero ben regolato, ed offervante, nè trovandone veruno in quelle parti, che fosse di loro genio, e aveffe tali condizioni, fu rifoluto, che Adegrino fi portaffe in Italia, e giungesse fino 2 Roma, a fine di cercere in quelle parti ciò, ch' effi bramavano . Avvenne , che Adegrino palfendo per la Borgogna, prefe alloggio come ofpite nel monaftero detto di Balma nella diocefi di Besanzone, governato da un santo Abate, chiamato Bernone , il quale vi faceva offervare. da' fuoi monaci un' efatta disciplina . Adegrino pertanto fenza paffar più oltre, ne diede fubito l'avvifo ad Odone, il quale fensa indugio rinunzio al fuo Canonicato, fe n'ando e Balma, non partando feco fe non i fuoi libri, che confitteveno in cento codici ; e in quel manaftero con grende contentesas del fuo fpirito vestì l'abito religiofo nell'enno 909., trentefimo della fua età, come parimente fece Adegrino, che vi viffo, e vi terminò fantamente i fuoi giorni .

5. Ognano fi può di leggieri immaginare con qual fervore di fpirito intraprendeffe Odone , o piuttofto continuene gli eferciaj della profeffinne monastice fotto l'ubbidienza del beato Bernone, il quale refth sì foddisfatro della condotta di lui, che compiuto l'enno del novisiato , lo deffinò ell' offizio il più importante di quanti ve ne fiano nelle Comunità religiofe, qual' è quello di aver la cura de giovani moneci, ed titruirli sì nella pietà, che nelle lettere; e poco dopo volle ancora, che ricevesse gli Ordini fagri fino al facerdozio, non oftante le ripugnanze della fuz umiltà. La migliore, e più fruttuofa maniera d'istruire nella pietà, e di perfuadere la virtù, come ognun fe , è certamente quella dell'efempio di chi titruifce . Ora il Servo di Dio era si esatto in tutte le offervanze monattiche, e la fina vita era ai adorna di tutte le virtù, che non poteva di più bramara, e battave fiffere gli occhi in lui , e fegnire i fuoi efempi , per divenire un perfetto Religiolo . Laonde fotto la fua disciplina fi formarono de' veri monaci, e religiofi, cloè dittacceti dagli affetti terreni , mortificati , ubbidienti , e pient dello spirito di Dio. Il che servà a vie più ttabilire la criffiana, e religiofa pietà tanto in quel monaftero di Balma, quento in altri fei monafteri, che dipendevano dail' Abate Bernone, e de' queli egli aveva la direzione, e il governo.

6. Intento effendo il beato Bernone inoltrato
negli anni, e fentendo avvicinarii il termino

della sua carriera su questa Terra, pensò di provvedere al vantaggio de' fuoi monatteri, con deftinare de Superiori zelanti, che li governaffero dopo la fua morte, fecondo quell'efatta difciplina, ch'esso vi eveva introdotta, e ttabilita . A quello effetto col confenio de' fnoi monaci nomino per Abete di quattro monasteri, un monaco suo parente, chiamato Guido, o Guidone, nomo di merito, e virtuofo; e agli altri tre monafterj diede per Abete il noftro Santo , il quale fu obbligato a prenderne il governo nell'an. 927., in cui il beato Bernone passo a miglior vite. Uno di quetti tre monafteri assegnati a 2. Odone fu quello di Clunì, o Clugni nella diocefi di Mafcon, ch' ere ttato pochi anni prima fondato da Guglielmo Duca di Aquitenia, e in questo monaftero fisò la fua dimora il noftro Santo, giacchè quello di Balme apperteneve al fopraddetto Guidone. Era il monastero di Cluni, allorche ne prese il governo e. Odone, composto di pochi religiofi, e di nessun nome . Ma divenne in breve effai celebre, e capo di una numerofa congregazione di molti monasteri . Imperocche fu tale la pietà, e l'esetta disciplina, che per o-pere di s. Odone fiorive ne' moneci di Ciuni, che vi fi vide rinnovato lo spirito primiero della regola di fan Benedetto, e poito nel fuo luttro l'onore dell'Ordine monaffico . E però oltre I monafteri, che fi fondavano di nuovo dal Santo in varj luoghi, molti altri antichi monafterj non folo delle Gallie, ma eziandio delle Spagne, dell' Inghilterra , dell' Italia , e fino di Roma ftesta, come diremo fra poco, si unirono al monattero di Clunì, abbracciarono la Riforme da a. Odone iffituita, e riconofcendolo per loro capo, e Abate generale, formarono una fola Congregazione detta di Cluni , o Cluniacenfe, la quale egli governo, finchè visse, con somma prudenza, e con universele edificazione .

7. La fama pertanto della virtù fingulare di a. Odone , e de fuoi rari talenti fi fparfe de per tutto, e fece si ch' egli foffe obbligato a preuder parte negli affari più difficili, e più importanti, che occorfero a' tempi fuoi nella Chiefa, e venisse universalmente riguardato, come un Angelo di pace, inviato dal Cielo, per riconciliare gli animi discordi, e per sedare i tumulti de' papoli . Ben tre volte nel corfo di pochi anni gli convenne portarfi a Roma , chiamatovi da' fomma Pontefici, a fine di liberare quetta Metropoli del Cristianesimo dai pericoli, a cui si trovava espofia per le guerre , che in quell' infelice secolo infeftavano l' Italia . La prima fu nell' anno 936. e la feconda nell' enno 939, fotto il Pontefice Leone VII. , per accomodare le differenze , che vertevano tra Ugo Re d' Italia , ed Alberico Marchefe di Tofcana, figliuolo della famota Maroaia, Il quale elercitava una tirannice dominazione in Roma, come felicemente gli riufcì. In quefla occasione il Papa impiego l'opera del Santo

per riformare i monatheri della medefima città de Roma, e gil goccede il monatore annafio alla bafilica di a. Patolo, ori egli tibali i i dilutto, onde anche quetto monattro divenne umo di quelli ; cha formarano la Congregazione umo di quelli ; cha formarano la Congregazione volta ad fibrana di Papa Sefino Villa per altre famili emergenze ; che richiederano un como cumo di periodi della periodi della periodi della considera di periodi della periodi della considera di lorga di lor

8. In questo terzo viaggio di Roma fa a. Odone per le fatiche fofferte affalito da una violenta febbre, che gli minacciava la morte vicina. Sebbene egli fosse interamente rassegnato alle divine disponzioni, tottavia bramando di finire i suoi giorni nella città di Turs presto s. Martino, dove aveva ricavote le primizie dello spirito, prego Il Signore a restituirgli la fanità, e a prolungargli la vita per tanto tempo folamenta, quanto baitaffe per giungere a quella città . Efaudì il Signore l'orazione del fuo fervo; onde rimeffofi fufficientemente in fainte, benchè convalescente, se ne parti da Roma, e giunfe a Turs in tempo di poter celebrare ju quella città la festa di s. Martino, che cade agli undici di Novembre. Quattro giorni dopo fu nuovamente attaccato dalla feb-bre, ch'ei ben conobbe dover terminare il corfo della fua vita faticofa , e penitente , condurlo all'eterno ripofo del Paradifo . Vi fi dispose pertanto con ricevere i Sagramenti della Chiela con atti ferventifimi di divozione ; raccomandò con grand' efficacia a' fuoi monaci l'offervanza di quella buona disciplina regolare da lul flabilita nella fua Congregazione, e pieno di fiducia nelle divine mitericordie spirò placidamente la beata foa anima ai 18. di Novembre dell'anno fuddetto 042, feffantefimo terzo della fua età . Il Signore l' avava illuftrato col dono della profezia e de' miracoli mentre viveva , a teftificò agli nomini la fua fantità co' miracoli, cha a fua intercessione surono operati eziandio dopo la sua

Chinaga fi fintt da Dio lípitato da bibratira lo fato vicipilo, porcuri di user quelle cantele, e diligenze, che suò a. Odone nella festa dell'Hittoro, i nei sioricia i bosona dicipilna, e i ofervanza ragolare. Imperocchè pico giova, cha ino da l'iluttro i fin endedimo, fante le ragole, chè doio preficirite, a finti i l'odicie giova, cha ino da l'iluttro i fin endedimo, fante la ragole, chè doio preficirite, a finti i l'odicie ta ragolari. Per l'archive della regole, e si fi viva camunement con riidatteza. Dico ommentente, podiciebò non bilogna pretendera, e ni anche l'uniquaria, che gl'individud i qualenque l'altitudo fino suti dani, e tetti ofervanti della regole di esso. No, dice a. Agostino in varj luoghi, a specialmente ful falmo 99., in tutta le focietà di quefta Terra vi fono degl'inosfervanti, e di quelli, che non camminato rettamente; nè da questa taccia il Signora ha voluto efentare nemmeno il collegio de' suoi dodici Apostoli , tra' quali su un Giuda traditore. E ciò egli ha permefio per nottra ittrnzione, e infieme per nottra confolazione, affiuchè per una parte non ci fcandalizziamo, uè ci perdiamo di coraggio, allorchè vadiamo qualcuno deviare dal retto fentiaro nelle più fante, e regolate Comnuità, e per l'altra impariamo a temer di noi stessi , a non presumere delle noftre forze, e a operare, come infegna l' Apostolo 2, con timore e tremore la nostra sa-Inte, in qualunque luogo, in qualunque flato, s in qualunque fanta focietà noi viviamo.

# 19. Novembre. B. Margherita da Citta' di Castello Vergine. Secolo XIII. e XIV.

Girolamo Pollini dell'Orane de Predecatori feriffe la Viea di quella beata Vergine. Altra Vita di effa feriffe Angelo Conti Cappuccino, e la flampò infome con altre Vite de Santi, e Beati di Città di Caftello.

Acque Margherita di poveri genitori l'an-no 1287, in Medola, Terra della diocest di Città di Caftello nello Stato ecclefiaftico, diflante circa dodici miglia dalla medelima città . Ella nacque priva della luce degli occhi, ma questa cecità corporale su dal Signore compensata con lum! copiofi, con cui fi degnò d'illustrare l'anima di questa sua Serva fino dagli anni più teneri. Conciossiachè essendo ancora fanciulletta comincio ad amare Iddio, come fuo fommo ed unico bene, con sì viva cognizione, e coa fiamme sì ardenti , che superavano di gran lunga l' ordinaria capacità de' fanciulli . Fin dall' età di fatta anni parimente comincio a macerara il fuo corpo co' digiuni, e col portare un ruvido ciliaio ; infegnandole internamente il divino Spirito, effare la mortificazione della carne uno de mezzi più adattati ad innalzare la mente alle cofe celetti, e all'efercizio dell'orazione, in cui favorita molto dal Signore, ella trovava fiu d'allora le fue delizie . I genitori di Margharita foffrendo di mala voglia la sua cecità, che riusciva gravofa alla povera loro condiziona, le parfuafero a chiedere a Dio la liberazione della medefima cecità, e a raccomandarfi a quest'effetto all'interceffique del beato Jacopo, Religioso dell'Ordine di s. Francesco, le cui Reliquie riposano nella chiefa de' PP. Minori Conventuali della Città di Castello , poichè corrava fama , cha frequenti erano le grazie, che i Fedeli ricevevano dal Signore per messo di questo Besto . Esti medelimi fecero molte divozioni per questo fine; e dipoi conduffero la figlinola e Città di Ceftello, sperando che col visitere le Reliquie del beeto Jacopo, otterrebbero le grazie brameta. Ma poiché videro andeta e voto le loro speranza, presero le crudele, e barbare rifologione di lasciare la piccola loro figlipola fole nella fuddette città, abbandonendola, come fuol dirfi, alla ventura, acciocchè fi enadaenaffe il vitto colle limofine, che a lei fomministrerebbe la pietà de'Fedeli , moffi a

compaffione della fua cecità . 2. Abbandonata in tal maniere le povera fanciulla da' propri genitori, si rivolfe di tutto cuore al fuo Padre celeite, il quale non mencò di foccorrerla, e di prefervaria da' pericoli dell'anima e del curpo, a quali fi trovava esposta. Imperocchè ispirò ad alcune gentildonne di quella città di ricoverarla in cafa loro, e di fomministrarle per carità il necessario suo sostentamento per qualche tempo, finchè la collocarono in un monastero, o piuttosto Conservatorio della medesima città . Quivi Margherita ebbe tutto il campo, che bramava, di vivere unita a Dio coll'esercizio continuo dell'orazione, nella quale, come fi è detto, era del Signore favorita di lumi firaordinarj , e di grezie fingolari . Quivi encora ella feguito ad eferciterfi nelle pratiche della fuapenitenza, con frequenti digiuni, specialmente il Mercoledì, e Venerdì, in pane ed acqua, colle vigilie, e con eltre mortificazioni . Quivi finalmente fece risplendere tra quelle suore sue compagne la fua intigne pazienza, la fua umiltà, e mansuetudine, nel fosfrire non solo gl'incomodi delle cecitè, ma ancora le ingiurle e gli ftrapazzi, che fovente le venivano fatti da quelle fuore, le quali non cessavano di rampognaria come une persona inutile , e che non recava se non aggravio el loro monaftero , Anzi crebbe tant' oltre l'aversione , ch' esse concepirono verso di lai, e tanto prevalfe nell'animo loro l'intereffe, che feoza aver riguardo alla cerità crittiane, la quale ne' luoghi più più che altrove dovrebbe regnare, la discacciarono dal loro monaftero; così permettendolo Iddio per viepiù purificare la fue Serva col fuoco delle tribolazione, ch'è la firada ordinaria , per cui egli conduce le anime ad una sublime perfezione, e fantità.

3. Si trovò adunque la povere ciece Margherita nuovamente derelitta, fenza tetto, e fenza ricovero. Ma Iddio dispose, ch'ella trovesse in alcune persone secoleri quelle viscere di pietà e di carità, che non eveva sperimentate tra perfune religiofe. Imperocchè un buono e divoto cittadino, chiemato Venturino, colle fua moglie per nome Grigia, accolfero Margherita nella propria cafa, e riguardando nella fua persona quelle di Gesà Crifto, com'egli s'esprime nel Vangelo, la trattarono come loro figlipole, e le provvi-

dero di tutto il bisognevole. Trovavati la casa di Venturino vicine alla chiefa de' Religiofi di s. Domenico, onde la Serva di Dio comincio a frequentaria, fpendendo in effa le intere mattine nell'affiftere al divino fagrifizio, nell'orazioni, e pie meditezioni con gran profitto dell' enima fua . Il rimanente della giornete l'impiegava nel recitare tutto il falterio, che eveva imparato e mente, e ne intendeva si perfettamente il fenfo, che recava maraviglia, e stupore alle persone più intelligenti nelle divine Scritture, Benchè nella cafa di Venturino ella poteffe con tutte libertà cibarfi nella meniere che più le piacesse : tuttevie volle continuare la sua rigorofa penitenza, e macerere il fuo corpo con frequenti digiuni in pane ed acqua, e coll'aitenerfi fempre dal mangiar cerne, contentandofi di erbaggi, e di legumi cotti con olio. Paflava altresì la maggior perte delle notte nelle vigilie, e nella contemplazione de' divini misteri, e specialmente di quello della natività del Figliuolo di Dio nella fialle di Betlemme, in cui l'anima fua trovava un pascolo delizioso. Allorchè dal fonno era costretta a prendere un po'di riposo, soleve per ordinerio così vestita coricarsi fulla nuda terra . In fomme le vita di Margherita era une ferie continuata di orazioni, di meditazioni, e di penitenze aufteriffime. Ond'è che i Religiofi di s. Domenico edificatiffimi del fanto tenore di vita, ch'ella menava, le diedero l'abito del turz' Ordine, chiameto delle Suore della penitenze di s. Domenico, sebbene pero continuasse a fare la fua dimora nella cafa di Venturino.

4. Il Signore, che ha promesso nelle divine Scritture ogni forta di benedizioni alle persone caritatevoli e limofiniere , benediffe la cafa di Venturino in ricompenía della carità de esso esercitata verso quetta povera cieca . E primieramente egli ebbe la confolazione di vedere i fuoi figliaoli ben alleveti , e iftruiti nel fanto timur di Dio, ch'è la maggior confolazione, che possa evere in quetto Mondo un padre crittieno. Perocchè Margherita, che aveva una grazia partico-lare nel discorrere delle cose di Dio, gl'istruì nelle fante maffime della Religione, e della pietà criftiana . Inoltre egli fu per mezzo di lei liberato da una calamità, che avrebbe rovinate la fuz famiglia . Concioffiache effendofi di notte tempo ecceso il fuoco uella cucine, già le fiamme minacciaveno d'incendiere tutta la caia.... Grigia muglie di Venturino chiamo piangeudo la Serva di Dio, che stave nell'appartamento superiore, occupata nelle fue divote preghiere, acciocehe venisse a recarle soccorso . Margherita fenza turbară, affidata mella divina bontă, le gettò il fuo mantello, acciocchè lo buttaffe fu quelle fiemme , com' elle fece . Cofa mirebile! Quel povero meniello di Margherita estinte fubito quel fuoco ardente, come fe fopra di effo foffe trata versata una gran copia d' acqua, con grande finpore di coloro, ch'erano accorsi al rumore dell'inceudio, i quali ne rendevano lode e gloria a Dio, che opera tali maraviglie per mezzo de suoi bervi, i quali agli occhi del Mondo pajono i più vili ed abjetti . Quefto, e altri miracoli, che il Signore fi degnò di operare per le orazioni della beata Margherita, le conciliarono la ftima, e venerazione di tutta la città. Ma ella a confervò sempre immobile, e costante nella fua profonda umiltà, e in un fincero disprezzo di fe fteffa, e feguitò a menare, più che l'era permesso, vita solitaria, e nascosa agli occhi degli uomini, finchè piacque al fuo divino Spofo di chiamarla a quell'eterne nozze in Cielo, alle quali unicamente aspirava con insocati desideri ; il che feguì dopo una hreve malattia, e dopo aver ricevuti con tenera divozione i fagramenti della Chiefa il dì 13. di Aprile dell' anno 1320, trentefimo terzo della fua età .

Quella diferazia , che avvenne a questa heata Verginella, di trovarsi derelitta, ed esposta a gravi pericoli , fenza ricovero e foccorfo , accade non di rado ad altre povere fanciulle orfane, le quali pur troppo fi veggono andar vagando per le contrade, e soggetie ad evidente rischio di divenir preda del lupo infernale. Oh che belle orcasioni fono codeste per le persone ricche, e facoltofe, e specialmente per le dame crittiane di efercisare la carità, e di acquittarfi un teforo di meriti presso Iddio, e nna corona di gioria immenfa in Cielo, imitando l'esempio di quelle pie persone, che accoliero in casa loro la heata Margherita! Oh quanto meglio farebbe per loro impiegare in queste opere di crittiana pietà quel danaro, che (pendono nel luffo, e uelle vanità, e nelle vesti preziole, che nou servono se non a fomenzare il fasto, e la superhia, e iu conseguensa a renderle abominevoli agli occhi di Dio ! Forfe che ad effe non mancheranno fcufe e pretefti, per esentarsi da tali opere di misericordia, che il Signore raccomanda con tanta efficacia, e con si magnifiche promeffe di rimunerazione nella divina Scrittura. Ma che gioveranno quefti pretesti avanti quell'eterno Giudice, che fi è prosettato nel Vangelo 1, di giudicarci fecondo la sua divina parola, e non secondo le opinioni degli nomini, e che chiaramente ci ha fatto fapere, che ficcome ammettera nel fuo celefte regno colero, che avranno per fuo amore efercitate le opere di mifericordia; così condannerà al fuoco eterno dell' inferuo coloro, che l'avranno trafcurate2.

> 20. Novembre -S. FELICE VALESTO. Secolo XII. e XIII.

La Vita di quefto Santo fi trova inferita nella Storia degli Ordini religiofi, trusotta dal Francese, e flampata in

Lucca l'anno 1711, tom 1. pag 151, e seguenti, co ma anche è riferita da tutu gli Autori, che hanno seritta la Vita di s. Glovanni di Mata.

AN Felice , Fondatore insieme con a, Gioyauni di Mata dell' Ordine detto della fantiffima Trinità per la redenzione degli Schiavi , nacque l'anno 1127, in una regione della Francia, chiamata Valoes, o Valessa tra la Piccardia, e la Sciampagna, Fin da fanciullo egli diede prefagi di quella fantità, a cui doveva giungere, poichè, oltre l'innocenza de'suoi cottumi, mottro una straordinaria Inclinazione a soccorrere con limofine i poveri, di modo che arrivo fino a spogliarfi delle sue vesti , per ricoprire la loro nudità, e a privarfi del cibo preparato al fuo nutrimento, per faziare la loro fame. Si vuole ancora, ch' egli avesse la felice sorte di stare per qualche tempo fotto la disciplina di s. Bernardo, che allora fioriva in Francia nel monaftero di Chiaravalle, e che in confeguenza dalla bocca di quel gran Santo, e illuminatifilmo maestro ricevesse le prime ittruzioni della vita (pirituale, ed ascetica , che poi condusse nel rimanense de suoi giorni . Ma checchè fia di cio , celi è certo , che in età ancor fresca si ritirò in una folitudine situata nella diocefi Meldonfe, a menare nna vita nafcofa e penitente . Quali fossero in particolare i fuoi efercizi, e quali le autterità, che vi praticò per molti anni , sconosciuso agli uomini , è noto a Dio folo, a cui egli bramava unicamente di piscere, e perciò gli offeriva un cominuo facri-fizio di lode, d'orazione, e d'una rigorofa macerazione del fino corpo co'digiuni, colle vigi-lie, e con gli altri patimenti, che fono infeparabili dalla vita folitaria, e lontana dal conforzio degli uomini . Qualunque però fosse la diligenza, ch' egli ufava, per nascondersi agli occhi degli nomini, fi rende nota a molti la fua fantità : onde s. Ginvanni di Mata , Dottor celebre di Parigi, come si disse nella sua Vita riserita agli 8. di Fehhrajo nella prima Raccolta delle Vite de' Santi , ando a trovarlo nella fua folitudine , e seco vitie più anni negli esercizi della peniten-

za , e nella contemplazione delle cofe celefti . a. Era giunto s. Felice all' età di feffant' anni allorche il Signore gli diede per compagno della fua penitenza il fopraddetto s, Giovanni di Mata, il quale in progresso di tempo comunico a Felice il difegno, che il Signore gli aveva ispirato , d' iftitulre un Ordine religiolo , che aveffe il pensiere, e la cura di riscattare dalle mani degl' Infedeli i poveri schiavi Crittiani, che gemevano tra i ferri d'una mifera cattività, e correvano pericolo di rinunziare alla Fede, per efimerfi dalle loro anguttie. Siccome Felice nutriva nel cuore una fincera e ardente carità verio de funi profiimi, com' è proprio di tutte le anime fante ; fi efihì di cooperarvi con tutte le forze per parte fua. Ma prima di prendere alcuna rifoluzione fopra di ciò, giudicarono ambedue effer neceffario di ricorre e con ferventi orazioni, accompagnata da firaordinarie mortificazioni, al Padre de' lumi, per meglio conocere la fua volontà , e fecondo queita regolare la loro condotta . Afficuratifi pertanto con fegni afizi chiari del volere di Dio, deliberarono di veniriene ambedue a Roma, e presentarfi al fommo Pontefice, a fine di ricevere dalla suprema sua autorità e l'oracolo, e l'approvazione dell'Ittituto, che avevano ideato . Quantunque Felice e per l'età avanzata, e per le penitenze praticate per tanti anni fi trovaffe affai indebolito di forze ; tuttavia fpinto dalla fua carità non ricuso d'intraprendere un al lungo vlaggio, che ambedue fecero a piedi fino a Roma, dove giunfero ful principio dell' anno 1198, pochi giorni dopo, ch'era fato in-nalzato alla Cattedra di s. Pietro il Pontefice Innocenzo III.

3. Furono benignamente accolti dal Papa, il quale, fatta diligentemente efaminare da alcuni scelti Cardinali, e Prelati la loro proposta, l'approvò, e nel congedaril, gli accompagno con fue lettere indirizzate al Re di Francia, e al Vefcovo di Parigi, acciocchè proteggeffero, promoveffero la fanta opera, che Felice, e Giovanni avevano difegnata in benefizio de' Criftiani fchiavi fotto il giogo degl' Infedali . Fu dunque nel fuddetto anno 1198. da quetti due Santi fondato l' Ordine religioso della fantifima Trinità per la redenzione, o rifcasto degli fchlavi, a cui tanto il Re di Francia Filippo Augusto, quanto il Vescovo di Parigi, e altri Prelazi, e Signori preftarono ogni favore; ficchè in breve tempo si fondarono molti conventi di quest' Ordine sì nel regno di Francia, e ei in Ispagna, e altrove, concorrendo molti ad arrolarfi in quefto nuovo Iftituto, indirizzato ad un' opera tanto pia, e caritatevole , com'è quella d'impiegarsi nella liberazione de' Criftiani, che gemono fotto il tirannico giogo degl' Infedeli . Benchè Felice foffe affai più anziano di Giovanni e per l'età, e per l' efercizio della vita penitenze; tuttavia cedè , a Giovanni l'onore di effere il primo Superiore generale dell'Ordine, amando egli piuttotto di ubbidire, che di fovraftare agli altri. Bensi fi prese il carico d'ittrulre, e di formare i novelli Religiofi, che fi ascrivevano all'Ordine medefimo; al che mirabilmente contribuirono gli efempi della fua vita penitente, mortificata, e ricolma di ogni forta di virtà, e specialmente di un' ardente carità , e di una profonda umiltà . In quelta fanta occupazione egli impiego il rimanente della fua vita, che prolungò fino agli anni 84. compiuti, e alcuni meli, e nell'an. 1212. ai 4. di Novembre ripleno di meriti, e favorito di celefti visioni passò alla gioria immortale del Paradiso.

I Santi, come fi è potuto vedere non folo in questa Vita di s. Felice, ma ancha nelle altre loro Vite, usarono ogni siudio, per nascondersi

agli occhi degli uomini, e per tener celate più ch' era loro possibile, le penitenze, e opere buone, che facevano, al perchè bramavano di piacere folamente a Dio, da cui aspetiavano l' elerna ricompeusa, e si perchè temevano il veleno della superbia, e della vanagloria, che può facilmente corrompera le migliori operazioni, e renderle affatto inmili, e anche demeritorie agli occhi di Dio. Avevano effi in mente quelle parole di Gesù Crifto nel Vangelo1, colle quali ci avverte, e ammonisce di non fare le opere buone, per effere veduti , e flimati dagli nomini , altriments non riceveremo per effe alcuna mercede dal Patre relefte; foggiungendo, che o fi faccia orazione, o fi digiuni, o fi dispensino limosine, si procuri di farlo in fegreto, e di nascondersi agli occhi altrui, schivando con ogni diligenza la vanità de l'arifei, i quali facevano le loro buone opere in pubblico a bella posta per esfere veduti, e. flimati dagli nomini, e perciò furono da Dio riprovati . Quefle parole , dico , del divino Maçttro avevano i Santi nella mente, e nel cuore : e quindi avveniva, che amaffero, e carcaffero di vivere nascosi, e di fare il bene in occulto; e quindi ancora n' è fegulto, che la maggior parie delle loro fante azioni non fieno pervenute alla nostra notizia. Impariamo dunque anche noi dal loro esempio, quanta cautela fi debba usare fu tale proposito, per non esporci al pericolo di perdere il frutto delle noftre opere buone. E bensi vero, che convien dare buona edificazione ai noftri profilmi, al qual effetto bisogna alle volte operare il bene in presenza loro ; ma allora eziandio fi dee fchivare ogni fumo di vanagloria . e non cercar mai la filma degli vomini : ita tamen fi opus in publico, come dice s. Gregorio, ut intentio maneat in ccculto , ch'è quanto dire . che la noftra intenzione fia di piacere a Dio folo, e che il suo sauto nome sia giorificaro, secondo-chè egli stesso c' insegna nel Vangelo a, dicendo: Videant obera vellra bona , & glorificent Patrem veltrum , qui in Celis ell .

## Novembre. Gelasio Papa.

Secolo V.

Le azioni del Santo Pontefice fono riportate reggii Annali ecclipaliti dell'amo ayr. fivo al ass. e nell' Uforta ecclipaliti del Card. Ori tom. 16. lib. 16.

C Uccede : . Gelsão nei fommo Pontificato a fina J Felice III. neil' anno 492, ai 2. di Febbrajo. Egil era di nazione Africano, ma le fue fingolari virtà, anite ad una ecceliente dortrina, fecero si, che il Clero, e popolo Romano di unanime di considerativa del considerativa del considerativa di anno di considerativa di anticolori di considerativa di anni quattro, e medi otto, diede prove sigli manifeste della fina vigilanta , e del fino della considerativa di anni quattro, e medi otto, diede

zelo, per la confervazione della Fede cattolica, per la riforma de costumi, e per l'osservanza della disciplina ecclesiastica. Le prime sue cure s' implegarono nel cercar di ridurre la Chiefa di Cottantinopoli, e le altre Chiefe dell' Oriente a condannare la memoria di Acacio, già Vefcovo della medefima città di Coftantinopoli , il quale, com' eretico Eutichiano, o almeno come fautore degli Eretici Eutichiani, era flato folennemente anatematfazato dal Pontefice s. Felice fuo anteceffore. Scriffe a tal effetto plù lettere molto forti, ed efficaci all' Imperatore Anaftafio, che allora regnava nell' Oriente, e ad Eufemio Vescovo di Costantinopoli, e usò altre diligenze, per ottenere il bramato intento, e così riunire quelle Chiefe alla comunione della Chiefa Romana, dalla quale erano per questo moti-vo separase. Ma incontrò delle durezze, e difficoltà infuperabili, ficchè gli convenne con fornmo fuo dolore veder gettate ai vento le fue fatiche, e follecitudini paftorali; anzi dovè provare de gravi difgufti , e delle perfecuzioni da coloro, che come frenetici si rivolsero contro del medico, che voleva guarire le loro piaghe. Non per questo però egli si perdè di coraggio; ne punto rallento della fua fermezza, e del fuo vigore apostolico. Ond' ebbe a scrivere a Rustico Vescovo di Lione, che da a. Epifanio Vesco. vo di Pavia , Il quale d'Italia fi portava in Francia , avrebbe inteso la persecualone , ch' ei soffriva per cagione dell'empio Acacio. Ma non per quello ( el foggiunge ) veniamo meno , ne ci lafeiamo abbattere dal timore , ne il noffro animo foccombe alla forza di tante tribolazioni , Per quanto ci troviamo angultiati , non lalciamo di confidere in colui , che ci farà ufcire con vantaggio da quella tentazione , e che febbene al prefente permette la noffra depreffione , consustoció ci conforterà , ficchè non veniamo ad effere affatto oppreffi .

2. Lo steffo selo, e la medesima vigilanza usò il fanto Pontefice , nel purgare l'Italia , e le altre provincie dal fermento dell'erefia Pelagiana, ia quale, benche più volte abbattura dai Pontefici fuoi anteceffori, non lafciava di alzare il fuperbo capo, e di ferpeggiare in varie parti in pregiudizio delle anime fedeli . V' era nel Piceno, ora chiamato Marca d' Ancona , un certo vecchio per nome Senecz, uomo non meno Ignorante , che temerario , il quale andava fpacciando gli errori Pelagiani, e specialmente questi tre articoli, cioè : che l fauciulli , come creati da Dio nell' ntero delle madri criftiane , nascevano fenza peccato : e che così morendo fenza battefimo non incorrevano l'eterna dannazione : e chegli uomini col folo libero arbitrio potevano renderfi degni dell' eterna felicità . Ardiva coftui di fparlare contro gli fcritti de' fanti Dottori Giroiamo , ed Agostino , e di lacerare la loro dottrina , e fi era già fatto un partito di molti , che fi erano lafciati fedurre da' fuoi perverfi dogini-Sec. Race. T. II.

Scriffe pertanto il fanto Papa ai Vescovi del Piceno una fensatissima lettera, in cui dopo aver confutati i deliri dello fcellerato dogmatifta , riprende la trascuraggine de' medesimi Vescovi , che avessero permesso a queila miserabile bestiuoia , com' el l'appella , di corrompere impunemente ie loro gregge, e di parlare in loro prefenza con disprezzo di quei due lumi de' macftri ecclefiaftici Girolamo, ed Agostino, come una mofca moribonda , che guatta la foavità dell' nn guento . E in fine ordina loro di reprimere l'audacia di quel vecchio infenfato, e di feparare daiia comunione della Chiefa non meno lui, che gli altri partigiani della fua pestilenziaie erefia, fe non fi ravvedevano prontamente, e non rinunziavano con fincerità di cuore ai loro errori . Così pure fcriffe ad Onorio Metropolitano delia Dalmazia, acciocchè insieme co' Ves-covi suoi suffraganei invigilasse, acciocchè in... quella provincia non a introducesse il contagio della Pelagiana erefial ad infettare gli animi di que' Fedeli . E finalmente perche nelle Gallie , e specialmente in Marsilia , e in altre città della Provenza , non mancavano di quelli , che efaltavano le opere di Giovanni Caffiano, e di Faufto Vescovo di Riez, benchè contaminate degli errori Pelagiani, o Semipelagiani, e deprimevano quelle di s. Agostino , e di s. Prospero , maestra eccellenti della dottrina cattolica, e difenfori della Grazia del Salvatore ; il fanto Pontefice , per ovviare a questo disordine , in an Concilio di fettanta Vescovi tennto in Roma nell'anno 496. tra oli altri libri riprovò quelli de' fopraddetti Caffiano , e Faufto di Riea , ficcome tra le Opere, che la Chiefa Romana approvava, come contenenti dottrina cattolica ed incorrotta, annovero quelle di a. Agostino, e di s. Prospero. 3. Se il fanto Pontefice con tanta premura in-

vigilava alla confervazione della dottrina cattolica nelle città, e provincie da fe rimote, come Pastore di tutta ia Chiefa, ognuno fi pnò immaginare con qual foliecitudine, e diligenza procuraffe, che nella città di Roma, a cui presedeva colla fua prefenza, fi manteneffe illibata la purità della Religione, e della disciplina de' coftumi . Di fatto avendo scoperto , che alcuni eretici Manichel fi tenevano occulti in questa città, non permise loro di farvi dimora, ma per opera fua furono maudati in efilio, giacchè erano ottinatl ne'loro errori, e i lihri di costoro furono pubblicamente dati alle fiamine avanti la chiefa di Maria Vergine . Così pure egli intraprese con intrepido coraggio ad abolire, ed etterminare da quetta capitale del Crittianefimo una profana, o fuperftiziofa festa, detta de Lupercali, che fi celebrava nel mese di Febbrajo , girando gli nomini per la città o mezzo nudì , o in altre guife trafformati, con delle pelli di capra in mano, colle quali percuotevano le mani, e il ventre delle femmine, come fe ciò contribniffe a renderle feconde, e a farle più facilmente partorire. Ere quefta fefta un mifero avanzo della Gentilità , introdotta in Roma fino da' primi tempi delle Repubblica, e di poi praticata per molti fecoli fino ai tempi del fanto Pontefice; onde i Criftiani non fi facevano ferupolo di celebrarla, come un antico rito offervato da' ioro maggiori, e un divertimento di pubblica e universale allegria... . S. Gelafio pertanto con un fuo decreto proibi feveramente quelta profanazione, e minaccio di separare dalla comunione della Chiesa chiunque eveffe ardito di continuarla, e in qualunque modo renderfene partecipe, giacchè non meritavano il nome di Cristiano, e di partecipare della menía del Signore coloro, che in una si sconcie maniera deturpavano la fanta, e immacolata...

profeffione crittiana. 4. Pur troppo accade fovente , ed è cofa nota (fono parole d'uno Istorico eminente per dignità, e per dottrina 1 ), ebe qualunque volta fi tratta di riformare il cottume , o di riprovare qualche pratica, o di condannare qualche massima , benchè cattiva , per ordinario fi fpaccia per un grande argomento , e quafi per una positiva approvazione la tolleranza de Pattori de popoli , e de Principi della Chiefa ; laonde fe l'errore , o il difordine è flato tollerato per lungo sempo , pare , che non fe ne poffa promovere la condanna, o intraprendere la riforma, fenza condannare i maggiori , e fenza renderfi fofpesto de rigorifino , o emante di novità . Così per l'appunto avvenne al fanto Papa in queft' occasione . Si trovarono de' Criffiani , e tre effi un illuftre Senatore per nome Andromaco, i quali e in voce, e in iscritto disapprovarono la condotta di s. Gelaño, bialimarono il suo decreto, e fecero de' tentativi , perchè non andatte in difuso la profana folennità de ginochi Lupercali, incolpando d'indifereto aelo il fommo Pontefice , nel condannare una fefta, che tanti fuoi illuftri e fanti predeceffori non avevano condannata, nè difapprovata, ma o permessa, o tollerata. Siccome le ragioni allegate da Andromaco, benchè frivoie in fe medefime, potevano tuttavia far deli" impressione nel volgo ignorante, e vago delle pubbliche fefte ; così il fanto Pontefice ftimo bene di fare un pubblico scritto per la difesa dei fno decreto, il quale feritto è giunto fino e noi 3, ed ha questo titolo : Contro Andromaco Senatore , e contro gli altri Romani , i quali fono di fentimento . deverfi tuttavia celebrare fecondo l' antico collume la festa de' Lupercali . In tale scritto il fanto Papa dopo aver dimoftrato, quanto quel giuochi, e quelle fefte foffero indegne d'un Criftiano , che nei battefimo ha rinunziato folennemente alle pompe del diavolo, e dopo aver con molta forza confutate le ragioni, o piutioito cavillazioni, con cui fi pretendeva difenderle, paffa e rifpondere a ciò, che si opponeva d'effere stati

(1) Card Orfi Islar, esclef, tom. 16, lib. 16, \$ 100. (1) Questo jeritto di u. Gelafio è riportato dal ven. Card.

per tanto tempo quei giuochi tollerati da'fuoi predecessori . E primieramente risponde, che ognuno dee rendere conto e Dio del fuo governo : Unu/quifque noffrum , dic'egli , adminifivationis fue redditurut eff rationem . Ma non per quefio (foggiunge) io intendo di condannare i Pontefici miei anteceffori di negligenza, perebè anzi credo, ch: abbiano for/e tentato di abolirli , ma non fia lors riufcito , per le d'ficolta infuperabili , eb' effi incontrarono. Risponde inoltre, che siccome la medicine non prende a curare turte le infermità del corpo in un medefimo tempo, ma di mano in mano quelle, che fono più gravi, e pericolofe: coai molti effere gli abufi, che da' fuoi anteceffori in divers tempi erano stati tolti, che sembravano più perniciofi ; ed ora convenire di togliere quello ancora de Lupercali; ed efferpiuttosto da dolersi , che troppo tardi si fosse pensato ad ettinguerli, come indegni avanzi del paganefimo . Conclude finalmente il fanto Pontefice il suo scritto, dicendo: Per quanto a me appartiene, ordino, e voglio, che ninn Crifliano celebri tali fette , perche affolutamente pronunzio ,

e definifeo, effere ai Criffiani permiciose e fun se . 5. Ma se il santo Papa privo i Romani de giuochi fcandalofi, e di fette profane, fece loro provare la sua beneficenza in cose più importanti, provvedendo la città con abbondanza di viveri . quando altrove fi pativano le augustie della carettia, e fovvenendo con liberalita alle indigenze delle vedove, degli orfani, e de poveri. Era il fento Pontefice , quanto a fe , e al fuo trattamento, amante non folo della frugalità, madelle povertà, e della mortificazione, e alledelizie enteponeve l'affinenza, e i digiuni. Era altresi mansueto ed umile verso di tutti; e quanto fevero, ed infleffibile, dove fi trattava degi" intereffi della Religione, e di conservare illibata le purità della Fede, e de'coftumi, altrettanto benigno, affabile, e pieno di dolcezza e mifericordia verso coloro, che e lui ricorrevano ne" loro bisogni tanto spirituali, che temporali. Aveva eziandio una particolare attenzione, che il culto divino fosse esercitato con quella proprietà e divozione, che conviene agli augusti misteri delle nostra Religione ; onde pubblicò un libro , anzi più libri, detti Sagramentari, che contenevano le Meffe da celebrarfi per tutto l'anno, e le formole da offervarfi nell'amministrazione de Sagramenti, e ne' riti della Chiefa . Compose ancora varie Opere piene di dottrina, e di erudizione ecclefiattica contro l'erefie, che allora infestavano la Chiefa . In fomma adempié tutte ie parti di un fantissimo e vigilantissimo Pontefice, e colmo di meriti passò alla gloria immortale del Cielo il dì 20. o 21. di Novembre dell'anno 496 dopo quattr'anni, otto meli, e elcuni giorni di Pontificato.

Da Baronio negli Annali cceleficfici all'anno 496. num. 19. e fegurati.

Da quanto fece , e scriffe a. Gelafio in propofito de' Lupercali da lai condannati, e aboliti in Roma, ognuno può apprendere, e restar perinafo di ciò , che altrove fu notato 1 , cioè che non è fanfa legittima a giuttificare i difordini, e le male coftumanze, perchè da' Superiori o Secolari, o Ecclefishici fono talvolta tollerati ; e che non conviane mai bialimare le loro ordinazioni, allorchè vogliono eftirpare gli abufi , ful vano pretefto, che fieno antichi; anzi piuttotto fi dee lodare il loro zelo nel far quello, che da altri per mancanza di lume, o per difetto di coraggio, o per altre ragioni uon fi è teutato di fare in benefizio delle anime . Ricordiamoci fempre, che nello fiato elevato, in cui effi fi trovano fono incaricati d'un peso formidabile, qual è quello di dover rendere stretto conto a Dio del governo del gregge commeffo alla loro cura , talmente che se una sola delle pecore parisce per colpa loro, Iddio fi è protettato nella Scrittura 2, che ne faranno feveramente puniti al fuo tremendo tribunale . E perciò ci muova a compaffione il pericolo grande, a cui continuamente esti foggiacciono, e l'auguitia, che cartamente aggrava il loro (pirito ; e colla noftra docilità , ed ubbidienza alle loro istruzioni, e ordinazioni procuriamo di rendere ad effi meno grave il pelo, che portano, e più leggiera l'anguttia, che gli ftringe, acciocche efercitando con magglor facilità e alacrità l' ufficio, ch'.è flato loro addoffato, possano condurre a salvamento le anime nottre, e le loro insieme , ch'è l'unico fine del sagro miniftero de' Pattori della Chiefa .

#### 22. Novembre.

#### S. COLOMBANO. Secolo VI. e VII.

Il monaco Giona autore contemporaneo, e che visse co difesposi del Santo, ferisse la fue Visa, riserita dal Surio fosto il giorno 11 si Novembre e dal Mandellon nel secolo II, si Santi Benedettini. Si vedino uncora gli Annati ecclifachici, e la Storia del Card. Ossi tom, 10, iti. 41, e del fuo Continuatore tom, 11, iti. 44.

SAN Colombano, celebre rifloratore, e proDepatro e delle vita monistica nelle Galie;
Depatro e delle vita monistica nelle Galie;
Depatro e delle vita monistica nelle Galie;
Delle vita necessi delle vita monistica delle
Delle vita delle vita delle vita delle vita delle
Dio. Egli i applico di bonto ora salo futdoi
Dio. Egli i applico di bonto ora salo futdoi
grafi, attelo li fice peripicace ingegno, a la fua
ficie memoria. Era sitresi dotto di belle qualità naturali di animo e di corpo, per le quali
Gattlegara son doci ettrattice i coro di qualit.

che seco trattavano. Ma il fanto Giovane temendo, che quetta medefime qualità gli fossero d'impedimento a confervare la grazia di Dio, e la purità della sua anima , che preferiva a tutte le cole, ed avendo in fatti provati degli affalti da femmine impudiche, dai quali parò la divina Bontà lo proteffe; parciò rifolve di ritirarli dal Mondo, e di nascondera agli occhi degli nomini, per confagrarii interamente al divino fervizio. e allo fludio delle cofe celefti . Allorchè la madre fi accorfe di questo suo disegno, come quella che lo amava teneramente, e che nella compagnia di lui aveva ripofte le sue delizie, fece tutti eli sforal possibili, e mile in opera le preghiere, i finghiozai, e le lagrime, a fine di diftorlo da un tal penfiaro, e di ritenerlo prasso di se. Ma Colombano, armatofi il petto di quella sentenza del Salvatore: Chi ama il padre, e la madre più di me, non è degno di me, non fi lasciò ammollire dalle tenerease materne, e pieno di fuoco celefte, e di generoso coraggio, volle seguire la divina ispirazione, che lo chiamava alla criftiana perfezione fuori della fua patria.

2. Rotti adunque questi legami , tanto più forti, quanto più erano dolci, e conformi alla natura, e abbandonato il suolo della Lagenia, se ne andò nella provincia d'Ultonia a trovare nu nomo venerabile, chiamato Sileno, il quala viveva in quelle parti con gran fama di fantità, e di scienza nelle divine Scritture, e fi mife fotto la sua direalona . Fu tale il profitto , che Colombano fece sì nella frianza, de' Santi, e ai in quella de' fagri libri nel tempo, che dimorò fotto la disciplina di Sileuo, che potè in età d'anni venti non ancor compiuti dare alla luce un commentario fopra de'falmi, e alcune altre opere di pletà . Crescendo in ini ogni giorno più il defiderio di avanzarfi nella virtù e perfezione . risolvè di abbracciare la vita monastica ; e a tal effetto fi prefentò a un fanto Abata nomato Comogello , ovvaro Congello , il quale nella stessa provincia d' Ultonia governava il monastero di Bancor, il più calebra, che fosse allora non folo nell' Irlanda , ma ancora in altri paefi . S. Comogello di buona voglia ricevè Colombano tra quei discepoli ; e ben presto conobbe , qual dono nella persona di lui gli era flato fatto dal Cielo; sì grande era il fervora del nuovo Religiolo ne' digiuni , nelle vigilie , nall' orazione ; nelle mortificazioni, e in tutti gli altri efercizi della vita monaftica , e sì puntuale ed efatta era la fua ubbidienza, la fua umiltà, a l'offervanza di tutte le regole prescritte dall' Iftituto di onel monattero! Launde in progresso di tempo si servì dell'opera fua, per ittruire gli altri giovani monaci, tanto nelle fagre lettere , nelle quali il Santo era molto verfato, quanto nella pietà re-

<sup>(1)</sup> Vedi la Rifesfione alla Vita di s. Giuseppe da Leonessa ai 4. di Febbrejo, e di s. Nicesoro ai 14. di Marzo in questa Raccolia. (2) Ezech. 3. 18.

ligiofa, con gran vantaggio di quelli, ch'ebbero la forte di vivere fotto la ina disciplina, e di profittare non meno delle sue istruzioni, che degli esem-

pi delle sue virtù .

3. Scorfi molti anni, dacchè Colombano aveva vestito l'abito monastico in Bancor, si fentì ifpirato dal Signore ad uscire, a guisa di Abramo, dalla fua Terra, e a paffare in terre ftraniere , per annunziare la penitenza a coloro, che vivevano involti ne' peccati, e ne' difordini del fecolo, e per dilatare gli efercizi della vita monastica, ovunque la Provvidenza gliene presentaffe l'oc-casione favorevole. S. Comogello sulle prime moftrò della difficoltà a condescendere ai desideri di Colombano, nè fi poteva risolvere a privare il suo monastero d'un Religioso di tanta virtù e perfezione. Ma avendo conosciuto dopo molte preghiere, tale effere la volontà di Dio , non folamente vi confenti, ma inoltre fi contentò, che il Santo conducesse in sua compagnia altri dodici monaci, (giacchè il monastero di Bancor era numeroliffimo ), i quali animati del medefimo spirito , bramavano di vivere sotto la sua condotta ; e tra questi uno de' più illustri su san Gallo , di cui fi riferi la Vita ai 16. dello fcorfo mese di Ottobre. Circa l'anno adunque 590. Colombano accompagnato da dodici monaci fi partì dal monaftero di Bancor, e passò in Inghilterra , e fenza ivi fermarfi , fi traafer) nelle Gallie , dove in quel tempo sì per la frequenza delle guerre civili, e sì ancora per la negligenza di alcuni Prelati di quel Regno, benche vi fi professate ia vera Fede, regnava per altro la diffolutezza de' coftumi , e fembrava posto in dimenticanas lo spirito della mortificazione, e della penitenas evangelica. Egli pertanto animato da uno zelo apostolico cominciò a predicare in quel Regno la penitenza, e la riforma de depravati coftumi, e le fue prediche furono ascoltate con molta docilisà, restando le persone commosse dalla forza de' fuoi discorfi , e dall' elempio della sua fantità , e di quella de fuoi compagni .

4. Efindo gionts in firm delle virtà dis colombano alla correi di Chilaberto Re di una parte della Callite, chiamata l'Aubrilia, quebo Pringio delderio, concept tate fiunt alla fin sperciona, che fofferi di provvederio di tutto il bioprovele per lia, e per li fiuli compagni, purcha volefic filire i la dimori nei fuoi batti. A vere biologno di unulta, perchi nimi altra così bramava, in non di leguir Casi Critito, e di porter i fia croce negli derici della pastienza. Si cali 2 (rapide Chilaberto ), fegti il pastienza. Si cali 2 (rapide Chilaberto ), fegti il marriera di principal deriva di considerati possibili.

godere del frutto delle volive oragioni, S. Colombano condescese ai desideri del Principe , e si ritirò in una vafta , e montuofa folitudine , detta Volga, e quivi in un vecchio, e diroccato castello , detto Anagrai , edifico alcune celle , e infleme co' fuoi compagni, che lo riguardavano come loro capo e superiore, vi meno una vita al fommo penitente, e applicata a tutti gli eferciaj della profeffione monaftica. La fua fantità, e i miracoli, del dono de' quali il Signore l'onoro, vi tirarono in breve tempo molta gente, onde quella forefta comincio ad effere popolata, e molti ancora vollero divenire fuoi discepoli, e vivere sotto la sua disciplina. Crebbe canto il numero di coloro, che voltate le spalle al fecolo, abbracciavano la vita monaftica, che fu obbligato a peníare alla fondazione d'un nuovo monaftero , come fece in un altro veccbio e difabitato castello situato in quella medesima solitudine , chiamata Luffovio , il qual monastero divenne pol con questo nome di Lussovio uno de' più celebri delle Gallie .

5. Intanto benchè la vita, che fi menava in questi due monasterj secondo la regola prescritta da a Colombano a, fosse sommamente austera , ed egli n'esigesse da suoi monaci una puntuale offervanza , contuttociò ogni giorno più fi aumentava il numero di coloro , che concorrevano ad abbracciarla . Molti giovani esiandio delle più nobili ed illustri famiglie , rinunziando le pompe, e gli agi del fecolo, andavano a con-facrarfia Dio, come vittime della rigida penitenza, per mettere in ficuro la falute delle anime loro lotto la condotta d'un sì fanto e illuminato maeftro, qual era s. Colombano; il quale perciò dovè fondare il terzo monaftero in un luogo. detto le Fontane, per l'abbondanza di acque, che ivi erano, a fine di dar lnogo a tanta moltitudine di persone, che a lui concorrevano. Egli stabili la sua residenza in Lussovio, ed era il folo Abate di questi tre monatteri, in cui si unirono fotto la fua condotta fino a feicento monaci. à quali sebbene divisi di abitazione , formavano un fol corpo, di modo che i Superiori da s. Colombano deffinati a reggere i due monafteri di Anagrai, e delle Fontane col nome di Priori, riconoscevano esto per loro capo ; ed egli spesto visitandoli, gli animava continuamente e colle fue infocate parole, e cogli efempi delle fue fingolari virtù a perfeverare nella carriera della vita penitente, e mortificata, che avevano intraprefa, e ad avanzarfi ogni di più nella perfezione religiofa,come di fatto esti facevano, onde sembravano tanti Angeli in carne mortale, e molti di loro giunfero ad un'eccellente fantità, riconosciuta esiandio dalla Chiefa , che li venera con culto re-

(1) In progresso però di tempo tonto il monastero di Lustovio, quanto gli altri fondati da 2, Colombano adottarono la regola di 2, Beneditto.

ligiofo.

6. Que-

<sup>(1)</sup> Erano altora le Gallie divife in tre principati, cioè dell' Aufrofia, delle Neufria, e della Borgogna, e in tutte et er regneva un Principe della furpe di Clodoyto primo Re de Franchi.

6. Quefte virtà , che come gemme preziose adornavano l'animo di s. Colombano, reftarono alquanto offuscate da un difetto, che noi crediamo di dover riferire, giacchè il nostro assunto non è di scrivere panegirici, ma l'Istoria delle azioni de' Santi . Consisteva questo difetto in... non volere il fanto Abate uniformarfi colle Chiefe delle Gallie, anzi di tutto il Mondo criftiano, intorno al tempo della celebrazione della Pafqua , pretendendo di celebrarla secondo l'uso delle Chiese d'Irlanda , e specialmente del suo monaftero di Baucor, dove sebbene si celebrasse fempre la Pasqua nel giorno di Domenica, tuttavia quando la Domenica cadeva nella luna decima quarta di Marzo, fi era costumato di folennizzarla in quel medefimo giorno ; onde ne feguiva, che talora presso di loro la Pasqua crifliana concorresse colla Pasqua giudaica; il che la Chiefa ha fempre cercato di fchivare fecondo l'antica tradizione, confermata dal gran Concilio Niceno, e ricevuta dopo quel tempo in tutte le Chiese dell' Universo; e però allorchè il giorno decimo quarto della luna di Marzo cade in Domenica, fi trasferifce la Pafqua nella Domenica feguente. I Vescovi pertanto delle Gallie ammonirono a. Colombano a defiftere da quetto rito, ead uniformarfi colle loro Chiefe nel celebrare la folennità della Pasqua. Ma egli non fi arrende alle loro ammonizioni, quantunque, adunatifi in un Sinodo, lo minacciaffero di fepararlo dalla loro comunione . Anzi fletre sempre forte nel fuo fentimento, allegando in fuo favore l' ufo, e l' autorità degli antichi padri dell' Irlanda, ch' erano, com' ei diceva, uomini dotati di fapienza, e di fantità, e scrisse ancora sopra di ciò alcune lettere al Pontefice a. Gregorio Magno, che allora fedeva fulla Cattedra di s. Pietro , dalle quali apparifce il fuo coffante attaccamento al costume, e rito Irlandese, e la sua renitenza di conformarfi al rito delle chiefe Gallicane nel celebrare la Pasqua . Qual fosse l'esto di quell'affire, non apparifee chiaro; folamen-te fifa, ch'egli poi fi dolfe, che le fue lettere non fossero pervenute alle mani del fanto Pontefice, per opera, com' egli dice, di Satanaflo che l'aveva impedito; e fi crede, che i Vescovi delle Gallie fi acquietaffero, e non venissero ad altra rifoluzione contro la fua perfona , ma lo tolleraffero, avendo riguardo alla fua fantità, e al gran concetto , in cui era prefio de' popoli, che per cagione dell'aufterità della fua vita, e per li miracoli, che operava, lo rifpettavano, e veneravano, come un apottolo, e un profeta.

7. Ma il Signore, forie per purificare il fino Serro da quello fiuo difetto, e dagli altri nei, da' quali la vita de' maggiori Santi non fempre va efente, finchè vivono in queelta carne mortale, e corruttibile, il Signore, dico, permife, che dopo alcuni anni, cioè circa l'anno 610 egli fosis perfeguiato, e exectato in efilio per opera della Regina Brunichilde, la quale efercitava allora una quafi affoluta, e tirannica dominazione fotto il nome del giovane Re Teodorico fuo nipote. Il motivo di tale persecuzione non poteva effere più glorioso pel nostro Santo, concioffiachè egli prevalendofi della confidenza, e venerazione. che mottrava verso di lui il giovane Re Teodorico, più volte l'ammonì colle buone, nè quefle giovando, lo riprefe con maggior forza, acciocchè fi afteneffe dalle laideaze, in cui era involto con diverse concubine, e lo ttimolò a prendere una legittima moglie, da cui poteffe avere una regia prole , che gli fuccedeffe nel trono . Brunichilde , che niente più abborriva , quanto il vedere in corte una Regina , per timore che fi diminuisse quell'autorità, ch' ella allora godeva fullo spirito del Re suo nipote, il quale ad altro non penfava, che al fuoi folli e fozzi amori , fortemente fi sdegno contro del Santo, autore di quefti falutevoli configli , fpecialmente allorchè fi avvide, che effi avevano fatta dell' impreffione nell'animo di Teodorico . Avvenne ancora , che essendo andato s. Colombano a far nna visita a Brunichilde , ed effa avendogli prefentati quattro piccoli figliuoli naturall di Teodorico, acciocchè loro deffe la fua benedizione , il Santo domandò chi erano quei fanciulli . Sono , rispose Brunichilde , figliuoli del Re . Sì , replico il Santo , ma eff non fuccederanno mai nel Regno , perchè fono un infelice frutto di vergognofe diffilutezze . Quette parole del fanto Abate ( le quali furono per altro una profezia, che pochi anni dopo fi avverò ) irritarono fommamente la fuperba Rogina , la quale seppe tramare tali Insidie , e inventare tali calunnie contro di lui, che le riusci di ottenere dal Re un ordine , ch' ei fosse satto partire dal Regno, e rimandato al fuo paefe in Irlanda .

8. Nell'anno adunque 610., venti appl dono che il Santo era entrato nelle Gallie, egli fu da due uffiziali, e da' foldati inviati da Brunichilde in nome del Re Teodorico , violentemente estratto dal suo monastero di Lustovio, e condotto a Nantea, ed ivi imbarcato per l'Irlanda infieme con alcuni fuoi discepoli, che vollero tener compagnia al loro fanto Maestro, e nno di effi fu a. Gallo , che fedelmente lo feguitò in tutti i suoi viaggi, e su a parte de' suoi travagli, e delle fue perfecuzioni. Appena la nave fu in alto mare, che in una maniera firaordinaria venne da' venti respinta al lido di Nantea, nè per qualfivoglia diligenza che fi adoperaffe, fu mal poffibile di poterla muovere dal fito, in cui fi era fermata . Laonde si per questo, che per altri miracoli, che il Servo di Dio aveva fatti nel cammino dal monastero di Lustovio a Nantes , gli uffiziali, e foldati, che d'ordine di Brunichilde l'avevano accompagnato, concepirono tale venerazione verso di lui, che lo lasciarono in libertà d'andare ovunque più gli piacelle . Il fand

Abate pertanto fi portò da Clotario, che allora regnava in una piccola porzione delle Gallie, e che dopo tre anni, fecondo la profezia, che a lui fece il nostro Santo, divenne padrone di tutta la monarchia Francese . Egli su da questo Principe accolto con molta cortelia, a pregato a fermara ne' suoi Stati insieme co' suoi monaci. ch' erano in fua compagnia. Ma il Santo ricuso di accettara l'offerta, si per non dare con ciò occasione di disturbi tra Clotario, e Teodorico, che l'aveva effliato, e sì ancora perchè fifentiva dal Signore ispirato ad andare a predicare la Fede di Gesù Crifto in alcuna Terre fituate nel paefe, che ora fi chiama degli Svizaeri verfo il Lago di Coffanza, dove gli ahitatori giacevano tuttavia fepolti nelle tenehre dell'idolatria. Di fatto portatoli colì convertì molti di quegl' infedeli coll' ajuto de' fuoi compagni, e fpecialmente di s. Gallo suo diletto discepolo, nello spaalo di circa due anni, che vi fi trattenne non fenza gravi patimenti , e continul pericoli dalla parte di quel-

la gente rozza , e superfiziofa . 9. Ma quelli, che rimafero oftinati ne' loro errori, s'irritarono talmente contro s, Colombano, che per fottrarfi al loro furore egli fu cofiretto a fuggirfene co' fuoi compagni . eccestuato s. Gallo, il quale, coma fi diffe nella fua Vita . trovandofi infermo fu ricoverato preffo d' na buon (acerdote in un castello chiamato Arbona ; e continuò poi l'opera incominciata dal fuo fanto maestro, fondando in quelle parti il celebre. monaftero di s. Gallo . S. Colombano fe ne venne in Italia da Agilulfo Re de Longobardi, il quale l'accolfe con molta benignità, e gli permife di eleggere ne suoi Stati quel luogo, che gli foffe più a grado, per dimorarvi co' monaci, ch' erano in fua compagnia. Egli scelse un paese allora deferto posto tra gli Apennini, chiamato Bohbio, presso il fiume Trebbia, ad ivi son-dò il monastero, che divenne poi sì famoso e pel numero de' monaci, che in affo fervivano a Dio, e per le copiosa rendite, delle quali dalla liheralità de' Re de' Longohardi , e di altri Principi , fu arricchito . In questo monastero a. Colombano flabil) un' efatta e rigorofa disciplina , comimile a quella che aveva frabilita ne monafteri da lui fondati nelle Gallie, e molti furono quelli, che vi concorfero a vettire l'abito monaftico, e a menar vita penitenta fotto la condotta d' un Santo ai potente in parole, ad in opere. Intanto Closario, effendo divenuto Signore di tutte la Gallie, secondo la predizione del fanto Abate, gl' inviò s. Eustasio discapolo del medafimo Santo, che col titolo di Abate governava il monastero di Lussovio, pregandolo istantemeuta a ritornarfene in quel Regno. Ma s. Colomhano, che prevedeva vicino il fuo paflaggio da quefta vita all' eterna , ricusò d' accettare tale invito, e folamente raccomando alla protezione

a quel Monarca il suddetto monastero di Lusso-

vio, ch' egli protessa in essetto, usando della sua regia munificenza verso di asso. Finalmente essetta an-63; il fanto Abata termino felicamente il suo faticoso pallegrinaggio su questa Terra, e ai 21, di Novambre con una preziosa morte se ne volòalla Patria celeste.

La ripugnanza, e coftante ritrofia, ch'ebbe s. Colombano di arrenderfi , come per altro doveva, all' nfo, a rito delle Chiefe non folo della Gallie, ove dimorava, ma di tutte le altre ancora, eccattochè di quelle del fuo paese natio d'Irlanda, ha da riguardara in lui come un difetto, e per ulara l'espraffiona di s. Agostino in un fimile proposito, come un neo, che venne ricoperto dall' abhondanza della fua carità, e cancellato dallo spiendore della sue ammirabili virtù: Hune quasi nevum, fono parole del fanto Dottore . cooperuit ubere caritatis . Bonsi da quetto medelimo difetto , che Iddio permifa in un sì gran Santo, noi poffiamo imparara, cha per quanto fanti e fapienti fieno gli uomini , e anche dotati del dono de' miracoli, e della profesia, come fu s. Colombano, non per questo tutti i loro infegnamenti fono una regola infallibila della nostra condotta, ma quelli solamante che sono conformi a cio, che fi contiene nelle divine Scritture , e cha infegna la Chiefa cattolica , ch' à , fecondo l' Apostolo , columna , O firmamentum veritatis . E percio quando alcon dasto . o fatto di qualche Santo difcorda dalla tradizione della Chiefa, non fi può lecitamente feguire . Sia pur uno , quanto fi voglia dotto , e fanto , dice fan Vincenzo Lirinefe nel fuo celebre Commonitorio , fia pure Vefcovo , e anche Confeffore , e Martire , eid non oftante i fuor fentimenti , allorebe non fono conformi , e fono contrarj a quello , che univerfalmente fi tiene dagli altri , debbono riguardarfi come opinioni particolari , e private , a mancanti di quell'autorità , che banno i fentimenti comuni . e generali ; e non fi poffono feguitare fenza pericolo della propria falute . ne per effi fi dec abbandonare la verità univerfalmente infegnata .

## 23. Novembre. S. Anfilochio Vascovo.

#### Secolo IV.

Profio il Tillemont sai som. 9, delle Memorie fopra la Seoria eccifiglica fi rova raccolio ciò, che s. Bafilio, fasa Gregorio Nazisanteno. Trodoctio, è altri antichi Autori hanno lafetato foritto di quefio fanto Vifcovo, di sai fa oggi commonorationa di Martirologia Romano.

Ant' Anfilochio, uno de' più grandi uo mini, che colla dottrina a fantita illattrarono la chiefa nel quarto fecolo, fu nativo d' una nobile famiglia della Cappadocia, nella qual provincia fortirono eziandio i natali nel madefimo fecolo a. Bafilio Magno, a a Gregorio Nazianeno, trai quali es. Anfilochio pafio una frest-eno, trai quali es. Anfilochio pafio una frest-

ta amicizia, ed egli n' emulò le virtà, e lo zelo per la difesa della cattolica Fede contro l'erefie . che a' tempi loro infettavano la Chiefa . Ne' primi moi anni Anfilochio fi applicò allo fiudio delle scienze umana, e dell'eloquenza, in cni, attefo il suo perspicace ingegno, e raro talanto, fece molto profitto . Dipoi abbraccio la profesfione di Avvocato, difendendo le cause nel foro, e da essa passo a quella di Gindice, ch' esercito per alcuni anni con gran concetto di abilità, e di probità fingolare. Nulla preffo di lui valevano nè le raccomandazioni , nè gli umani riguardi ; e superiore ad ogni interesse, amministrava a tutti una retta, e imparziale giuftizia. Ciò non oftante su calunniato di esfersi lasciato corrompere dal danaro nella canfa d' un reo, ch' egli aveva affoluto come innocente da un delitto, di cui era stato accusato; e questa calunnia venne da persone scaltre e potenti inorpellata con tale artifizio, a tappresentata con tali colori, che recò al Santo non piccola vestazione, e mise in pericolo la sua riputazione ; onde su d'uopo, che a Gregorio Nazianzeno suo amico prendesse le fue difefe, e scriveffe più lettere in suo favore ai principali personaggi della Corte imperiala in Coffantinopoli . Qual fosse l'esito di quell'affare non fi fa, ma è molto verifimile, ch'egli ne nscisse con suo decoro, e sventata la calunnia, fosse riconosciuta la sua innocenza.

2. Era qualche tempo, che il sopraddetto san Gregorio Nazianzeno efortava Anfilochio a difbrigara dagi' intrighi del foro, e ad applicara interamente allo tiudio delle fagre lettere, e all' efercizio della criftiana pietà; ma fin allora il fanto Dottore aveva gettate al vento le sue parole, poiche Anfilochio invifchiato negli affari del Mondo, e adescato dalla fallace speranza di avan zamenti temporali, non vi prettava l' orecchio, e continuava la carriera, che aveva intraprefa. Ma la sopraddetta vessazione, e calunnia, con cni fu attaccata la fua probità e riputazione, ficcome lo difenta delle cofe del Mondo, e gli fece praticamente conoscere, quanto vane e menzognere sieno le speranze di questo secolo; cusi lo fece sinalmente risolvere di arrendersi agl' inviti del fuo amico Gregorio; onde circa l' anno 367., dato bando alle occupazioni del Foro, fi ritirò nella cafa paterna a menarvi vita privata, e interamente applicata alla lezione, e meditazione de' libri fagri, all' orazione, e all' efercizio delle opere di pietà, affittendo nel tempo fieflo il suo genitore, il quale, come infermiccio, avanzato negli anni, aveva hilogro di unz particolare affittenas . Egli teneva un frequenta commercio di lettere con s. Bafilio, allora prete, e poi Vescovo di Cesarea, cha riguardava come suo padre spirituale, e direttore nelle cose della fua cofcienza, e avrebbe anche hramato di ftare in sua compagnia, per godere di quella celette fapianza, di cui quel gran Santo era ripieno, ma lo trattenne il timore, chi egli ebbe, che il fanto Dottore non l'obbligatie ad entrare, nel ministero ecclessation, e a prendere il regimento di lpualche Chiefa, specialmente doppe che a. Safilio nell'anno 370. En fauton al Vefcovato di Cefarza, a cni appartenera la cura di untele Chiefa della Camandoccia, a dal Donze.

tutte le Chiese della Cappadocia, e del Ponto. 3. Tali precauzioni però poco giovarono ad impedire i difegni di Dio, che aveva deftinato Anfilochio ad effere un luminare rifplendentiffimo della fua Chiefa nello flato di Vescovo. Perocchè trovandofi egli, non fi fa per quale occasione , nell' anno 374. nella città d' Iconio , metropoli della provincia di Licaonia, detta ancora seconda Pissidia, in tempo, che quella Chiefa era vacante per la morte del fuo Vescovo Fauttino, il clero, e il popolo pose gli occhi sopra di lui , e lo coffrinse , suo malgrado , e non offante la sua renitenza, ad accettare quel carico. Il Santo pieno di affanno, e di cordoglio per questo gravissimo peso, che gli era stato impotto, ne diede subito avviso a a. Bafilio, col quale fi dolle della violenza, che gli era frata fatta, e gli comunico i fentimenti di amarezza, e di timpre, che l'affliggevano . Il fanto Dottore però nella risposta, che a lui sece, hanedisse, e lodo il Signore, che colla fua ammirabile provvidenza l'avesse sollevato in una terra firaniera a quella dignità , che con tanta industria aveva sempre cercato di fuggire nel proprio paese; e nel tampo fteffo lo confolo, e conforto a farfi animo, e coraggio, poiche quel Dio, che l'avea eletto al ministero episcopale, l'avrebbe ancora colla sua potente grazia ajutato ad adempierne le funzioni agloria fua, e a beneficio della fua Chiesa . Non ti lamentare, gli dice a. Basilio nella lettera 1, che gli scrisse sopra di ciò, del gran p:fo , che ti è flato impefto , fuperiore alle tue for-25 . Perocebe fe tu folo dov:ffi portarlo , farebbe cestamente non folamente grave, ma affatto intolle-rabile. Ma dovendolo portare il Signore con te, metti in lui la tua fiducia, ed egli ti ajutera. D' una cefa fola io to debbo appertire ( foggiunge il fanto Dottore ) , ed è , che abbi grande attenzione a non lafciarti firafcinare dal torrente del mal coffunte. ma di procurare il conveniente rimedio ai difordini , che banno prefo già piede, usando di quella sapien-2a, the il Signore ti ba conceduta. Ricordati, che Crifto ti ba collecato in codello pollo , acciocebe tu non firgua gli altri , ma benti , che tu vada avanti a quelli , che pel tuo minifiero fi falveranno .

4. Il primo perfure, ch'ebbe a Anfilochio dopo la fua promozione al Vescovato, fu di andare a trovares. Bafilo a Ceferca, e di appenadre dalla viva voce di un an illuminato martiro le regole, che doveva tenere nell'efercizio del fuo ministro pattorla. Nel cici Contento le confultava fovente per lettere fopra variente.

questioni importanti intorno ai dogmi, e alla disciplina della Chiesa : onde a lui siamo debitori al del dottiffimo libro dello Spirito fanto, e sì delle tre celebri lettere chiamate canooiche della Penitenza, che il fanto Dottore feriffe, per foddisfare alle iftanze del fuo amico, e confrarello Anfilochio . Quali poi fosfero le particolasi azioni del fanto Vescovo nel governo della fua Chiefa d'Iconio, non è giunto alla nostra cottzia, ma poffiamo argomentarlo dai grandi elogi, che del suo merito , delle sua dottrina , della fua fantità, e del fuo zelo hanno fatto si i fopreddetti s. Bafilio, e s. Gregorio Nazianzeno, e si ancore s. Girolamo, Teodoreto, e gli altri Scrittori ecclesiaftici . Dalle molte lettere , che s. Bafilio a lui indirizzò, apparisce la grande stima, ch' ei faceva della fua virtù . S. Gregorio Nazianzeno lo appella on Pontefice immacolato, un Angelo del Signore, on Araldo della verità. S. Girolamo lo oguaglia nel merito, e nella. scienze sagra e profane ei medesimi celebri Dot-. tori Bafilio, e Gregorio Nazianzeno. Teodoreto finelmente in più luoghi lo commenda come on eccellente, un ammirabile, on fapientiffimo, e sentifimo Prelato, e lo annovera tra i più illustri Vescovi del soo secolo, e tra i più generosi e zelanti difenfori della Fede cattolica contro gli

attacchi dell' erefie . g. Di questo generoso zelo di s. Anfilochio per la cattolica verità ci restano due autentici monomenti nella Storia ecclefiaffica. Il primo fu, aliorche trovandofi il a. Prelato nell'enno 383 . in Coffantinopoli, dove invitati dall' Imperatore Teodofio il grande, fi erano portati molti Vescovi dalle provincie dell' Oriente , per conferire insieme sopra i rimedi, che potevano adoperarsi, per sar cessare le discordie in materia di Religione , a. Aofilochio fece iffanze premorofe all' Imperatore, acciocche proibiffe egli Ariani di cele-brare le loro facrileghe adonanze non folo nelle città, come già aveva fatto con un suo editto, ma eziandio ne' borghi, e nelle campagne, ficcome effi fegoitavano a fare. Parve all' Imperetore troppo dora ona tale proibizione, e rigettò l'iftenze. Me non per questo fi perdè d'animo il fanto Vescovo . Tornato un' eltra volta ell' udienza dell' Imperatore in tempo, ch'egli ave-va a' fuoi fianchi Arcadio fuo figlioolo, che febben fanciolio, pochi giorni prima egli aveva dichiarato Augusto, e soo collega nell'Imperio, parvegli questa una belle occasione, per infiammare lo zelo del pio Imperatore contro l' Ariana empletà, Rendè pertanto i foliti offeqoj ell' Imperatore, ma moftrò di non far alcun conto del fuo figliuolo Arcadio . Pensò i' Imperatore, che ciò provenisse o da ignoranza, o da innavvertenza : e però ammon) Anfilochio a rendere i dovoti omeggi anche ad Arcadio foo figlinolo . Il fanto Vescovo si accosto ad Arcadio, e gli sece alcune carezze, quali fogliono farsi a' fanciulli,

dicendo a Teodofio, bastare l'ossequio, che a iui aveve renduto . Sdegnato l'Imperetore rispose, che riguardava come suo proprio il disprezzo, ch' ei faceve del suo figliuolo . Allora il Santo manifestando le ragione del suo operato, con voce franca replico: Credi pure, o Imperatore, che fiecome tu non puoi foffrire il poco conta, ebe fi fa del tuo figlinolo, e ti fdegni contro coloro , che gli perdono il rifpetto ; così Iddio , fupreme Signore dell' Univerfo , ha in orrere quei , che be-Elemmiano il fuo Unigenito figliuolo, e gli abomina, come ingrati a quello, da cui banno ricconta la falate, e la vita. Ammirò l'Imperatore la libertà , ed accortezza del fento Prelato , e acceso di zelo promulgo poi severe leggi contro l'eretiche fette , vietando tra l'altre fotto gravi pene il celebrare in qualonque loogo l' empie loro adonanze .

6. La feconda occasione , in coi si sa evere a. Anfilochio setto spiccare il soo zelo per la porità della dottrina cettolica, fu contro gli eretici Meffaliani, detti ancora Eochiti, cioè perfone dedite interemente all'orazione, nella quale fecevano confiftere tutta la loro occupazione ; onde disprezzeveno i Sagramenti , come cofe inotili, e indifferenti; abborrivano i lavori, e le fatiche manuali , come indegne di persone spirituali ; e in cambio di guadagnersi il vitto col lavoro delle ior mani, come comanda l' Apostolo, amaveno piuttofto di vivere di limofine, le quali infegneveno non effer beo fatte, fe non ad effi, come a veri poveri di fpirito. Si vantavano coftoro di conoscere i segreti dei coore, e di godere una ffraordinarie comunicazione coila divinità, nella quale pretendevano di effere talmente trasformati, che divenivano impeccabili, fenz'aver più bifogno di penitenze e mortificazioni . Nel tempo che oravano , facevano de gefti , e ftorcimenti impropri , e atti a moovere piottofto a rifo , che a divozione; onde furono ancora chiamati Entufiafti, e fpacciavano come profezie, e rivelazioni i loro fogni, e le loro sciocche immaginazioni ; e finalmente fotto il velo d'ona fimulata pietà infeguavano maffime empie , e detettahili . Si erano quetti eretici ennidati nella Siria , e nella Melopotamia, ma scoperti de Flaviano Patrierca d'Antiochia furono condannati , e banditi de quelle parti . Laonde fi rifogiarono nella Paofilia , provincia dell' Asa, vicino alla Licaonia, della quale, come fi diffe, ere Metropolitano a. Anfilochio, e fi ftefero ancora in questa medesima provincia. Che però il fanto Vescovo a fine di purgare quelle provincie dal contagio di quetti eretici fanatici . come aveva fatto de feguaci dell' altre eretiche fette, radonò in Sida, città della Panfilia, on concilio di venticinque Vescovi, e coi egli medesimo presedè, e per opera soa priocipalmente surono solennemente condannati, e discacciati da quelle provincie. Nè di cio contento il fanto Preiato , volle combattere i loro errori eaiandio colla penna, ferivendo alcuni libri , ne' quali più efattamente d'ogni altro il confutò, e rende a tutti fensibile e patente l'opposizione della perversa loro dottrina ai sinceri dogmi della cri-fiana credenza. Molte altre opere scrisse a. Anfiiochio in difefa delle cattoliche verità contro gli errori de' Novatori , le quali hanno meritati gli encomi non folo di s. Girolamo, di a. Cirillo Aleffandrino , del gran Teodoreto , e di altri autichi Padri , ma degli fteffi Concilj ecumenici di Efefo, e di Calcedottia, Elle nondimeno fono quafi totte perite, nè ce ne reftano fe non alcuni pochi frammenti come un faggio , che rende più senfibile la perdita del rimanente alle perfoue amanti dell' ecclessatica erudizione . E' incerto il tempo della morte del Santo ; ma fi erede, che verso il fine del quarto secolo egli andaffe a ricevere in Cielo la mercede delle fue virtà, e delle apostoliche sue fatiche.

Un' ingiutta veffazione, e calunniola imputaalone, che foffri s. Anfilochio, fu il messo, di cui fifervì la divina Grasia, per diffaccarlo dalle cure moudane, per tirarlo al fuo fervizio, e farne un gran Santo . Siccome la nutrice , diea. Agostiuo, asperge le sue poppe d'assenzio, per distaccare il fanciullo dalla dolcezza di succhiare il latte, e indurlo a cibarfi di più folido alimento, e con effo fortificare le fue membra : con Iddio afperge fovente l'amaressa di qualche avverfità în quelle frivole cole temporali , a cui fiamo troppo attaccati coll'affetto , acciocchè difguflati del Mondo, ci rivolgiamo a defiderare i veri , e folidi beni , quali fono la virtà , e l' eterna felicità del Paradifo . Ond' è che il a. David per impulso di carità pregava il Signore a ricoprire di confusione coloro, che di lui vivevano dimentichi, affinche fi ravvedeifero de' loro traviamenti, e adoraffero il fuo fanto nome . Imple. diceva egll a Dio , facier corum ignominia , U querent nomen tuum , Domine 1 , Quando adunque noi fiamo percoffi da qualche travaglio, e foffriamo alcuna moleftia, da qualunque parte ella ci venga , e forfe da perfone jugiufte , e malevole , procuriamo col divino ajuto di ricavarne quel profitto, che ne ricavò a Anfilochio, e con effolul innumerabili altri Santi , dittaccando il nottro cuore dal difordinato amore delle creature, e rivolgendolo al Creatore , a cui per tanti titoli lo dobbiamo interamente , e fenza divisione . In lui folo, e nel fuo fervigio noi troveremo ia vera, e folida pace, e confolazione iu questa vita , ed effà farà un pegno di quella eterna , ed ineffabile, che aspettiamo in Cielo .

24. Novembre .

SS. Antonino, Zebino, e Germano Martiri, e S. Ennata Vergime, e Martire. Secolo IV.

Il Martirio di quefti Santi è riferito da Eufebio Cefarienfe, teffinazio oculato; nel libro de Martiri Palellini cap. v., annefo al lib. 1. della fua Storia ecclefuficta, e fi riporta ancone da Rainent nella Recolta degli alti finesti de Martiri pag. 187, dell' edizione di Vetona.

Rano già fel anni, che la perfecuzione, eccitata dagl'Imperatori Diocleziano , e Maffimiano Erculeo, durava ancora in Oriente, per opera di Galerio Maffirniano, e di Maffirnino, quando parve, che i persecutori fossero stanchi di tanto sangue Cristiano, di cui avevano per così dire iuondate le provincie, e le città foggette al loro dominio, e che la persecozione doveste omai aver fine. Ma all' improvviso fi vide rinovellata più fiera di prima con auovi edittà pubblicati da Maffimino , co' quali fi ordinava ai prefidenti delle provincie, e governatori, e magistrati delle città di coffringere tutti , coal uomiui , come donne, co' loro fervi , e figliuoli, a facrificare agli Dei dell' Imperio, e a cibarfi delle carni facrificate agl'ideli . Portavano inoltre questi editti , che tutti i viveri esposti in vendita nelle piazze fossero aspersi di libamenti idolatrici , e che a niuno fole permeffod' entrare ne' pubblici bagni, fe prima non aveva fatta qualche profana cerimonia, o obbiazione agl' idoli, Pubblicati tali editti in Cefarea nella Paleftina cagionarono, dice Eufebio non piccolo imbarazzo , e inquietudine ai Fedeli; anzi gli fteffi Gentili , foggiunge il medelimo Eufebio , ne mostrarono del dispiacere, vedendo, come la faperstizione del Principe giungeva a tali intollerabili ecceffi . Ma fe il diavolo faceva gli ultimi aforal , per abbattere la criffiana Religione , e far trionfare il paganefimo, il Signore riempi i suoi servi di forza, e di coraggio, per refiftere non folo a fimili violenze, ma inoltre per prefentarfi voloutariamente alla battaglia, e incontrare generofamente la morte per la Fede, che profestavano.

2. Del numero di quelli magnanimi atteti di Cristo fornon tre Cristiani, nomati Antonino, Zebino, o Zebina, e Germano. Efi moffi da particolare impulo ded divino biprito, i urelti-rono il Freddente Firmiliano, mentre fava attendimente farificando agl'idoli), es a data voce l'ammonirono a defichre dal profano faristio, per dell'Universo. Del comme a reconstitutiona dell'Universo. Ognuno fapoi immaginare, come Fremiliano, chi era un disperbo, crudele tiranno, facondo che altrove fiè detto, per do dell'Universo. La completa dell'Universo con considerati una considerati di una considerati dell'universo, e per dell'Universo, e per dell'Universo, e per un disperbo, e crudele tiranno, facondo che altrove fiè detto, per dell'universo, e irristica del coraggio, e artifetto del coraggio e artifetto del coraggio

di questi Santi. Egli fremendo di rabbi gl'interregò, chi effi foffero, ed eglion rificolori. Sense Grifficani. A questa rifigolta Firmiliano furiciomente filegnato, e qual fuor di e, fenz' altra formalità di giudizio il condanno fubito ad effere decapitati. È it res Santi con forma gioju udirono l'iniqua condanna, e confumarono il loro glorido martirio.

2. Neilo flesso giorno, che su il di 17. di Novembre dell' anno 208., e nella fteffa città di Cefarea, riporto, la paima del martirio una fanta vergine per nome Ennata. Ella non fi prefento da fe medelima, come i suddettl tre fauti Martiri, avanti a Firmiliano, ma vi fu condotta da un tribuno di foldati , chiamato Mazis , Aveva coffui il suo quartiere vicino alla casa di Ennata, ed essendo uomo violento, e di pessimi costumi, fece di propria autorità prendere da' fuoi foldati la fanta Vergiue, e spogliatala delle sue vetti fino alla cintura , la fece condurre in giro per le contrade , e per le piazze di Cefarea, e battere crudelmente . Dipoi la fanta Vergine cesi malconcia fu presentata al tribunale del Prefidente . Coftui in cambio di difapprovare la. iniqua condotta del tribuno, e di riparare l tor-ti a lei fatti, fdegnato per la fua fermezza, e coffanza nella Fede, la condanno ad effere brnciata viva; e così la beatiffima Martire tra le le fiamme diede compimento al fuo fagrifizio, e ai candidi gigli della verginità unì la roffèggian-

te porpora del martirio. 4. Aggiunge Eufebio dopo il racconto del martirio di quetti, e altri Santi, che non contento Firmiliano d'incrudelire contro i vivi , fteleeziandio il suo forore verso i morti. Perocchè ordino, che i cadaveri de' fanti Martiri fosfero insciati insepolti, e in preda si cani, alle fiere, e agli nccelli di rapina fuori delle mura della città. E perchè nessuno ardisse di prenderli, e dar ioro sepoltura, deftinò una compagnia di soldati, che giorno, e notte facessero la gnardia e invigilaffero, che niuno fi accoftaffe a quel fagri corpi, ed esercitafte verso di effi gli ufizj che ispira ad ognuno non che la criftiana pietà, ma la fteffa umanità naturale. Onde con orrore, e indignazione de' medefimi Gentili fi vedevano intorno alle mura della città, e appresso le porte di esfà, sparse quà, e là le lacere membra, e le offa spolpate de cadaveri di quegli eroi, che regnavano con Cristo in Cielo, e che un giorno dovranno riforgere gloriofi, ed efercitare infieme con effo un terribile giudizio contro coloro, che gli hanno al barbaramente trattati e in vita, e dopo morte.

5. Accadde però allora un tale prodigio, che ben diede a conoferre, quanto quella crudele, inumantia foffe capaced in movere a compañone le flesse cose insensate, non che le creature ragionevoli. Era, dice Eusebio tettimonio di veduta; l'aria limpida e, ei Gelo fereno. Nondimeno

diregente fividero le colonne, che fobbacouso li prime, le portici della città filiare come geocci li lagrime, e bagnate le piazre, e le contrade, come fetofici conducto quiche gloggia, benché negrore una sini la d'acqua foile venette dal Ciclo. Onde trutt in d'acqua foile venette, che le fedire giberte, quandrono de festimente, che le fedire giberte, quandro de la compartifica de la compartifica de la compartifica de la compartifica de la contrade de la compartifica de la conclude de della conclude della conclude de della conclude de della conclude della conclude de della conclude della conclude

Aveva il Signore Iddio predetto nelle fante Scritture 1, che il furore de' perfecutori de' Santi fuoi farebbe giunto a quetti eccessi di prendersela eziandio contro i loro corpi morti, con efporli per cibo degli uccelli, e delle bestie. E però i Fedeli ricordevoli di quette divine predizioni, punto non fi fcandalizzavano nel vederfi cotanto maltrattati da' tiranni ; anzi fi fortificavano viepiù nella Fede, perchè miravano accadere quello, ch'era ftato da Dio predetto . E te i Gentlia gl'infiltavano, dicendo ioro: Dov'è il vostro Dio, e qual frutto ricavate voi dal suo servizio? Effi foffrivano in pace questi infulti e rimproveri , e fi confolavano colle promelle infallibili di Dio onnipotente, il quale, secondo ch'ei medefimo dice nel Vangelo a, tien conto fino d'un capello de fueix eletti , e ad effi rettituirà 1 loro corpi glorificati, ed immortali. Impariamo dunque aucor noi a non ifcandalizzarci , nè a vacillar punto nella Fede, e a non dipartirci mai dal fedele fervizio di Dio, allorchè vediamo le persone dabbene oppreffe, calunniate, e maltrattate dai castivi ai in vita , che dopo morte Verra , dice l'Apoftolo 3, e verrà prefto un tempo, in cui, diffipate le tenebre di questo secolo, risplenderà la vera luce , che ricolmerà di gloria ineffabile i fervi di Dio, e riempiera di orrenda ed eterna confufione i mai vagj .

## 25. Novembre. S. Moss' Martire.

Secolo III.

Dalle lettere di s. Cipriano, e da altri autentici monumenti firilevano le azioni, e il musirio si s Mori. Si veda il Tillemont nel sono terzo, e il Card. Orfi nel lipro fettimo dalla Storia ecclefaftica.

S AN Moaè, prate della Chiefa Romana, de cui fi gogi commemorazione nel Martinologio, è uno di quel generofi campioni , che confeguirono la gloriofa palma del martino nella perfacuazione di Decio Imperatore. Fu s. Moaè di principio dell' anno 3,0. arrelato infinemo com molti altri Crifiani, parte ecclefattici, e parte fecolari, e dopo aver fatta una generofa

confeffione delle fina Sede , for meßö in prigione, ce cegiu atric Confefici tikictio vi a lenguire per un anno e più, di brene, e di tete, e d'ogni form di aptiment une copti, è fine di famece le lisno che di aptiment une copti, è fine di famece le lisno che a de fino compagni, e quali i fentimenti dell' enino loro, dipodro è lodiries qualenque puriodoche chedre e il Trianon, e refur privi della razie, e a micitie di Dio, epperice dalla lettre, che finon i pripione firmifero a a Ciprieno Vestovo di Carispina, le quale di Carpina promumenta della Voria e coloniali.

2. Aual cofa , dicon' effi , più felsce può agli nomini avvenire, che si patire per amor di Cristo, e fpirar l'anima fra le mani de carnefici , e fra più fieri tormenti , per mantenere inviolata la Fede al loro Dio ? Qual cofa più gloriofa, che l' effere flirato, e flogato, e fearnificato, ed efalare lo fpirito wella confessione di Critte Figlinolo di Dio ? Qual cofa più defiderabile, che, abbandonato il Mondo, falire al Ciclo, e lasciati gli uomini, trionfare tra gli Angeli, e rotti gl' impedimenti del fecole, godere liberamente del divino cofpetto? Anal cofa pris amabile, che l'effere fatto partecipe de' patimenti di Crifio, e collega della fua paffione, e portar feco in Cielo il tellinento, e la gloria d'un' immacolata sofcienzo ? Lyrlta è la gloria d' un Griffiano , il rendere pubblica teffirmonianza alla verità , e col morire foggiogat la morte, tanto dal comune degli nomini abborrita, e per mezzo de effa confeguire la brata immortalità . A quella glerra , foggiungono esti, not uspirsamo. A quella morte ci anima si Si-gnore colla tromba del suo Vangelo, dicendo: Chi non prende la sua croce, e non mi feguita, non è degno d'effer mio discepolo; e altrove: Voi farete beati, quando farute odiati, e perfeguitati per cagion mie; rallegratevi pure, perchè una ricompenía grende vi tte apparecchieta in Cielo; e di nuovo altrove: Chi pertevererà fino el fine, farà talvo; e e chi vincerà , conforme io ho vinto, jo daro da federe ful mio trono, come io fiado ful trono del Pedre mio. Onde nei infiantmasi da quelle sue voci , come da tante fiaccole ardenti . non folamente non temiamo i fupplizi , mia and tame fore incentre , e fe non abbiente ancora fearfo il nostro fangue , fianco apparecciniati a fpargerto .

yet sortiy pages, processed of pages of the pages of the

fteffa persecuzione di Decio , pretendeveno di effere emmeffi ella riconciliazione delle Chiefe . e alle perticipazione de' divini mifteri . fenza... ever date prime le convenienti prove d'una vera e fincere penitenze , secondochè prescriveveno i Canoni ; nè mencevano de' preti indulgenti . i quali con une false compessione si arrendeveno alle loro istenze, e devano loro una precipitata effoluzione . A quefti teli fi era opposto con petto forte s. Cipriano ; onde s. Mosè , e gli altri Confesiori approvando la sua condotta, encoenierono la fue coftanza nel confervare il vigore dell'ecclefiettica discipline, e nel reprimere l'audacie di coloro, che con fretta importuna voleveno ottenere le guarigione delle loro profonde ferite . Quello però , dicon'effi nelle fuddetta lettera e s. Ciprieno, che ci ha maggiormente rallegrato. fi è d' aver intefo, che con una giulla e conveniente feverita ti fei oppoilo sì alla temerita di coloro, che feordatt della gravezza de' loro delitti, ne avevano quel a viva forza il rappata da incauti preti l' affolugione ; e si alla profana facilità di quei , che avevano dato le cofe fante ai cani , e gestato ai porci le perle . Lyal coute fi farebbe della divina parola , e del timor di Dio, fe ai peccati fi concede ffe is facilmente il perdono? Si dee certamente far loro animo , e fomentarli colla speranza d' un opportuno soccorso ; ma nello il. Fo tempo bifogna ancora iffruirli colle divine Scritture , onde fieno verluafi della enormità de' lero ecerfi . We fi facciono arditi e animofi per effer moiti . Nulla giova a diminuire, il delitto la moltitudine de' delinquenti . Si foggettino eff con umiltà , con modefila, con parienza, e con verecondia alla disciplina della penitenza ; così fi guarifiono le ferite d' un' implagata cofcienza ; coil fi rifavcifcono le rui» ne della mente abbattuta ; coil fi effingue il bollore delle agitate paffioni .

A. Ere allora le Cattedra di s. Pietro vacente. ettefochè dopo il mertirio del Pontefice e. Fabiano, avvenuto ei 20. di Gennaio dell' anno 250. non fiere potuto venire elle elezione d' nn nuovo Pape e caufa della fuddetta Deciane perfecuzione, che incrudeliva contro le Chiela. Me finalmente ful principio di Giugno dell' anno 251. essendo steto innalzato a quella dignità s. Cornelio, diede e. Mosè nnove prove della fua illuminata pietà, e del suo zelo per la verità, e per la giuftizia in fevore del fento Pontefice contro l'iniquo Novesiano, che spinto dalla sua ciece ambigione fuscito il primo scisma nelle Chiefa Romeesa . Nel che il fanto Martire è tento più commendabile, quantochè elcuni preti, e confessori fi tafcierono fedurre dalle frodi dell' Antipepa Novaziano, a aderirono non folo allo feilma, ma eziandio agli errori, co' quali el pretendeve, che quegli, ch' erano ceduti nella idoletria nel tempo della persecuzione, non si dovessero, nè fi potesiero dalle Chiese emmettere alle riconciliszione, quantanque pentiti, e disposti e sot-X x 2

toporfi ella disciplina delle penitenza secondo le regole prescritte da' canoni . S. Mosè adunque fopre ogni altro e riprovò il perfido fcifmatico Novaziano, e condanno la fua erefia, e fi tenne fempre unito al legittimo Pontefice a Cornelio . e alla dottrina della Chiefa cattolica. Onde il fuo efempio molto contribui a impedire i progreffi dello fcifme, e e rialzare ancora dalla loro caduta la maggior parte di coloro, che si erano lasciati ingannare dalle imposture dell' iniquo e fcismatico Novaziano . Finalmente il Santo corono tante, e sì illustri sue azioni colla glorie del martirio, che dopo una lunga e penolifiima prigionia riportò nell'anno 251., e probabilmente in questo giorno , in cni , come fi diffe , fi fa di lui onorevole memorie nel Martirologio Romano . Onde come un illuftre Martire viene commendato, e celebrato tento dal fuddetto fan Cipriano, quanto dal Pontefice a Cornelio.

Reftino impresse nella nostra mente, e scolpite nel nostro cnore le belle e ardenti parole di questo fanto Martire, e degli altri Confessori, con cui espressero a s. Cipriano la loro fanta difpolizione di foffrire per amor di Crifto ogni forta di patimenti, a fine di effer fatti partecipi del celice della fua Paffione, e di confeguire le beata immortalità; e procuriamo noi pure, mediante al divino ajuto, di concepire la stessa disposizione, per fopportare con pazienza, ed anche con ilarità di fpirito le varie e diverfe traverfie ed afflizioni, delle quali abbonda la noftra mifera vita: piacche quena è la via regia, che conduce alla gloria celette, come infegnano le divin-Scritture, e provano gli efempi di tutti i Santi. Profittiamo altreal delle loro fante maffime, per fare una condegne penitenza delle colpe commeffe, a fine di placare la divina giuftizia, e di ottenerne dalla fua mifericordia il perdono . Ricordiamoci, che, ficcome le gravi malattie, e le ferite profonde del corpo non fi guarifcono fe non con molta diligenza, con diete rigorofe, con medicine amare, e con tagli dolorofi: così le gravi infermità e piaghe dell'anima, contratte per li peccatl, specialmente ebituali, per guarirne, richiedono della fatica, de' gemiti di vera contrizione, e delle opere penali, proporzionate in qualche modo alla malizie e gravezae delle colpe commesse. Onde il sagrofanto Concilio di Trento 1 ha definito, che la penitenaa, fecondo la dottrina de' fanti Padri, è un battefimo laboriofo, e che fine magnis fletibus, & laboribus, non fi ricupera quella integrità, e rinnovazione di fpirito, che fi era ricevuta nel battefimo , e dipoi col peccare , fi è miferamente. perdute .

#### 26. Novembre

#### S. PIETRO ALESSANDRINO VESCOVO E MARTIRE. Secolo IV.

Nel tomo e. delle Memorie ecclessassiche del Tillemont si rèporta ciò, che ci rimane di più certo, e di più autentico nella Storia ecclessassica intorno a questo Santo.

L A Chiefa d' Aleffandrie nell'Egitto, fonda-ta già da s. Marco Evengelifta, fu ne' primi fecoli illuftrata da molti grandi nomini , i qua-Il colla loro fantità e dottrine le renderono celebre in tutto il Mondo criffiano. Uno di effi fu s. Pietro , detto l' Alessandrino , sì per effere nativo di quella città, e sì ancora perchè come Vescovo governo quella gran Chiefa, ch' era capo di tutte le Chiefe dell' Egitto , della Tebaide , e della Libia, e che teneva nella gerarchia ecclefiaftica il primo posto dopo la Romana . Egli fuccede in quella Sede e e, Teona circa la metà dell'anno 300., e rispiendè come un eftro inminofiffimo in ogni genere di virtà , delle quali era adorno; onde dagli Scrittori della Storia ecclafiaftica viene appellato un uomo ammirabile, un maeftro eccellente della pietà criftiana, e un prelato illuftre non meno per la fcienza profonda. delle divine Scritture che poffedeva, che per gli efercizi della vite fanta, e irreprensibile, ch'egli menave . I primi tre anni del fuo governo pattorale forono pacifici , inquantochè non petiva la Chiefa alcuna perfecuzione dagl' Imperetori pagani , ficchè egli ebbe libero il campo d'iftruire i Fedeli nelle fante maffime del Vangelo, di vifitare le Chiefe foggette alla fua giuritdizione, e di confortare e animare tutti a fervire Iddio nella maniera, che conviene alla professione Cristiena, professione fanta e iminacolata, per far acquisto del regno de Ciell. Essendo nell'anno 303. iopravvenuta le fiera e crudele perfecusione degl' Imperatori Diocleziano e Maffimiano, che riempì di stragi tutto l'Imperio, come fi diffe ai 31. dello scorso mese, e altrove sovente, il a. Vescovo non si perdè di coraggio, ma raddoppio la fua vigilanza, e foliecitudine pafforale, efortando i Fedeli a mantenerfi fermi e coftanti nella Fede, e a disprezzare le foftanze, e la vita, e tutte le cose del Mondo per conseguire la gloriosa palme del martirio; e intanto egli non ceffave di porgere al Signore ferventi preghiere , eccompagnate da thraordinarie penisenze e mortificasioni , e fine di ottenere e fe medefimo , e al feo populo il necessario soccorso dalla divina misericordia . Gli effetti fecero chiaramente vedere . quanto fossero a Dio gradite, ed accette le sue orazioni, e le sue diligenze, poiche la Chiefe... d' Aleffandria, e le altre Chiefe dell' Egitto, e delle Tebaide fopre l'altre fi fegnalerono sì nel auguero, e si nel coraggio, e nell'invitta for-

tezza

terra d'ogni forta di parfone, di ogni età, sefe, a conditione, le quali combattarono intrapida mente par la piatà, e riportarono gloriose vittorie de' commenti più atroci, a de' tiranni più crudeli, come si dille fotto l'isfasso giorno 31. di Ottobra, a si diri autora ai 30. di quatto mese nel proseguimento dalla madasima perfecusione; la quale in Egitto durò per lo spario di anni

dieci incirca . 2. Ma fe il fanto Vascovo godeva di vedere tanta fue pacorelle ferme , e cottanti nella fedaltà dovuta a Dio fino alla morte, non gli mancarono però motivi di molto rammarico, ed affiziona , pojchè vi furono di quelli ancora, che vinti dall' atrocità de' tormenti cedarono ai tiranni ; e altri rinunziarono, aimanq effarnamente, alla profeffione criffiana , atterriti dalla fola apprentione de' medalimi tormanti , ch' erano loro praparati ; e altri finalmenta con maggior viltà a codardia prima d'effere interrogati e chiamati in giudizio, abbandonarono la Religione. Che però il fanto Prelato efortò efficacamente tutti coftoro a riparare le funefte loro cadute con una falutare penitenza, e coma un medico fapientifimo procurò di applicare i rimedi convanianti a rifanare le gravi loro ferite . A quett' effatto , fecondo la diverfità delle piagha di questi miseri Cristiani, che fi chiamavano caduti, egli prescrifte divarse medicina di panitanza, ch' effi dovavano fare prima di effere riconciliati colla Chiefa, e ammeffi alle partecipazione da' divini mifteri, con quattordici canoni penitenziali , cha lono un prezioto monumanto della fagra antichità , ne' quali fi ammira non meno il iuo zelo per mantenere il vigore dalla disciplina , che la sua saviezza , discrezione, e carità verso i madesimi caduti. Tra quatti caduti fi annoveravano aziandio de fagri ministri dalla Chiefa, e fra affi un certo Malezio Vafcovo di Licopoli nella Tabaide, il quale convinto di avar facrificato agl' idoli , e di altra fcelleratazze , fu da s. Pietro deposto e privato del grado episcopale în un finodo di alcuni Vescovi, ch'egli tenne a quaft' affatto , per riparare allo fcandolo , cha qual difgraziato Vafcovo avava recato alla Chiafa, fecondochè veniva prascritto dai canoni dall'ecclefiaftica disciplina. Costui paro in cambio d'umiliarfi, e di far penitenza del fuo enorme delitto, amò meglio di ribellarfi al fuo legittimo Superiora, qual era il Vescovo di Alesfandria, e separandofi dalla Chiefe cattolica, farfi capo d'un partito scitmatico. Nè di ciò contento, ebbe la temerita di avventare delle calunnie contro il a. Prelato . ed eccitare de' tumulti, a delle divisioni nelle Chiefe dell' Egitto , e dalla Tabaide , le quali duvarono par molto tempo eziandio dopo la morte del fanto Vefcovo .

3. botiri a. Pietro con mirabile manfuetudine gl'infulti di qual forfennato, e ai dardi avvelenati della maledica fua lingua non oppose se non lo scudo d'una jayitta pazienza. Ma nel rempo fteffo non railento punto dalla severità della disciplina ecclesiattica tanto contro di asso, quanto contro i fuoi partigiani. Tra questi fi annoverò Ario, il quale effendo diacono della Chiefa Aleffandrina, moftrò fin d'allora il suo mal talento, e il suo genio turbolento, a amico dalle novità, onde dal lanto Prelato fu cacciato dalla Chiefa, e scomunicato, benchè poi coftui sotto a. Achilla, fuccessore di s. Piatro nel Vescovato di Aleffandria, fosse riconciliato colla Chiefa, e anche promoffo al facerdozio : con che il Santo . fenza penfarvi, gli diede maggior credito e autorità, per ispandere la sua detestabile ed empia erefia, che da lul ha prafo il nome, e ch'egli comincio a vomitare dalla fua bocca infernale circa l' anno 319. fotto a. Alessandro succassore di a, Achilla, come a' è detto nella Vita del madelimo s. Aleffandro ai 28. d'Agosto . Intanto il fante Vescovo Piatro continuo a reggere con pari zelo , e vigilanza il fuo gregge , e a fortificarlo vie più nella Fade contro la persecuzione, che in Egitto fu rinnovata con maggior furore, prima da Galerio Maffimiano, e poi da Maffimino Daja Imperatori. Tra tante procelle, e tempeste, da cui fu agitata la Chiesa d' Alessandria, aveva il Signore prefervato il fanto Vafcovo dal cadere nalle mani de' persecutori , acciocche potesse incoraggiare i Fedeli nel combattimento, e inviarli al Cielo avanti a fe per mezzo d'un gioriofo martirio, che moltiffimi di loro foffrirono per amore di Gesù Crifto . Venna finalmante il tampo, in cui piacque a Dio di-comare le apostoliche fatiche del fuo fervo fadele colla gioria del martirio. Egli fu nell'anno 316. arreftato per ordine di Maffimino, e decapitato ai 16. di Novembre: e infiema con affo furono ancora martirizzati i fanti Fausto, ed Ammonio prati, e altri ministri dalla medefima Chiefa Alaffandrina,

La maggior forte, e confolazione, che poffa avere su quasta Terra un pattore di anime, è senza dubbio quella , ch' ebbe quasto santo Vascovo, di cooperare alla falute dal suo gragge, e d'inviarne molti avanti a se agli eterni godimenti dal Paradifo . Siccome al contrario non vi è cofa, che più affligga l'animo d'un buon pastore, quanto la caduta, e prevaricazione di quelli, che voltando le fpalle a Dio, fi danno in preda al vizio, e fi espongono al paricolo di una tremenda ad eterna danuazione. Ma con questi tall fa d'uopo imitara lo zalo, e la condotta dal medatimo Santo, afortandoli cioè epportune, importune, coma dice l'Apottolo, a correggera de loro falli, e a farne una condegna, e falutare penitenza, e applicando, come fapiante medico, i rimedi, e le medicina della medefima penitenza, fecondo la diversità, e la. maggiore, o minor gravezza dalle loro spirituzli infermità. Nè conviene ammetterli alla partecipazione de' divini mitterj , fa non danno le debite, e convenienti prove di un fincero per-

times-

timento, e d'una vera emendazione. E se mai accadesse ciò, che avvenne a s. Pietro Alessandrioo col Vescovo di Licopoli, che alcuni, come frenetici , se la prendetiero contro del medico, che cerca di guarire le loro piaghe, e ri culaffero di fottoporfi a quelle regole di penitenza, che la Chiela prescrive : non per questo bifogna rallentare Il vigore della difciplina, nè arrenderfi alle loro infane voglie, ma compatendoli e fopportandoli appunto, come frenetici, pregare Iddio per loro, ed effere fermo, e coftante nell' adempimento del proprio dovere . Cos) tra gli altri infegna a tutti i ministri della Chiefa s. Bafilio Magno nella fua terza lettera canonica. Egli dopo avere annoverati i vari gradi , e le diverse sorte di penitenza , che secondo la disciplina di quei tempi si dovevano prescrivere ai peccatori , conchiude la lettera con... queste notabili parole : Che fe alcuni , dic'egli , non vogliono emendare i loro cattivi coffuni , e amando di fervire ai piaceri della carne , piuttofioche a Dio , non fanno indurfi a conformare la vita loro alle regole del Vaugelo, noi ei protistiamo di non aver nulla che fare con queiti tali . Perocche la Scrittura c'infegna, che qualora i ba che fare con persone disubbidienti , e offinate nel male , fi dee perfare a falvare in tust' i modi l' anima propria . Non fia dunque mai vero , che noi confentiamo di perine infeme con effe ; anzi temendo lo firesto conto, ebe dobbiamo rendere a Dio della nottra condossa , e ripenfando al fuo terribile gindizio , guardiamoci dal perderci eternamente per gli altrui peceati . Dobbiamo bensì e notte e giorno, e fenza tlancar. ci feongiurare quefti miferi peccatori a ravvederfi . e a far peniterra; ma noi non dobbiamo lafeiarei traf. portare dalle loro iniquita : dobbianto defiderare con tutto l'ardore di guadagnarli , e liberarli da lacci del demonio ; ma fe non poffiamo eiò attenere , procurramo almeno di feampare le anime noftre dall'eterna dannazione .

#### 27. Novembre .

S. Massimo Vescovo di Torino, e S. Massimo Vescovo di Riez. Secolo V.

Le mairie interna a Maßina l'escevo di Torino fi possono voctor prese il Canoneco cialitria nella fora recordia cilitno 71-ta. 1988. La constanti presenta di Canoneco no 71-ta. 1988. La cresta l'Allonana nel mi si delle Mimerie estellossitate. E quantio a si Maßina l'élous di Ricq. fi voctano gli astessita nomannai risportati sal Suria jotto estito prano. ce acche il Tillemont nel tomo 1. attili pattent Mamierie ciclifishiche.

D'UE fanti Vescovi col nome di Massimo siorirono nel V. secolo della Chiefa; uno nella nostra Italia, e fu a. Massimo Vescovo della cistà di Torino cepirale del Piemonte; e l'altro nelle Gallie, e fu s. Massimo Vescovo di Rica; tal tà della Propenza, S. Massimo Vescovo di Rica; to fu celebre non meno per la fantità, che per la dostrina, di cui rendono eziandio di prefente testimonianza le molte Omilie, che di lui ci rattano. Ma poche fon le notizie, che delle sue azioni particolari a noi ha trafmeffe la Storia ecclefiaftica. Si crede ch'egli fosse nato, o almeno allevato nella città di Vercelli, poiche in uno de fuoi fermoni si gioria di avere avuto per padre spirituale, e maettro nella pietà il grande s. Eufebio Vescovo della medefima clità di Vercelli i il che fi dee intendere d'effere ftato educato fotto la disciplina dei difrepoli di s. Eufebio . Non fi fa in quale anno foffe il Santo innalzato alla cattedra episcopale di Torino, ma probabilmente ciò seguì poco dopo l'anao 410., giacchè effendo nell'anno 465. intervenuto ad un concilio di al. Vescovi tenuto in Roma dal Pontefice s. Ilaro, egli fottofcrisse il primo dopo il medesimo santo Papa, anche a preferenza del Vescovo di Milano suo Metropolitano, che affittè al medefimo concilio; il che, come offerva il ven. Card. Baronio, fi dee attribuire non tanto al concetto, che fi ayea della fua dottrina , e fanzità, quanto alla fua avanzata età, e all' anzianità del fuo epifcopato. Nel lungo tempo che governo la Chiefa di Torino, ebbe il banto molto da faticare ai nei combattere gli avanzi dell'idolatria, che ancora vi rimanevano; si ancora nel confutare l'erefie, the in quei rempi infettavano la Chiefa catrolica; e a) finalmente per ifradicare le supertizioni , i vizj, e gli abuli, che regnavano tra i fedeli commetti

alla fua cura . 2. Sebbeite dalle leggi degl' Imperatori criffiani fosse stato severamente proibito il profano eulto degl' idoli, tuttavia i contadini della campagna, come meno espotti alla vitta de' magittrati , ritenevano gl' idoli nelle loro cafe , e facevano ancora ad effi de' profani facrifici. Il fanto Prelato nelle fue vilite pattorali procuro con molta diligenza di togliere fimili abominazioni . Ma per vepirne più facilmente a capo inculcò con gran forza ne'fuoi difcorfi s' padroni del le possettioni, e tenute l'obbligo, che loro correva, d' impedire per quanto potevano, e di abolire le fuddette profanirà, fe non volevano renderii effi medefini colpevoli avanti Dio da' peccasi, che commetrevano i loro contadini . E non vi fiula gia , egli dice in uno de' fuoi fermoni, dalla colpa il non averlo voi comandato, perché batta fapere, che nelle tenute votire & commettano facrilegy, e non vietarlo, per effer colpewoli afficurand. l' zipofiolo , ebe non folamente petca chi fa male, ma ancora chi confente, moffinamen. te fe lo sud impedere. E da un altro fermone del Santo apparifice il frutto, ch'egli ritraffe dalle fue esortazioni satre su tal proposito , poiche in esso si rallegro col suo popolo, che da' padroni delle tenute is fossero purgate le abitazioni della campagna dall' infezione dell' idolatria . Con pari ardore , e aclo il a. Valcovo impugno l'erefie tanto degli Ariani , alcuni de' quali rimanevano ancora nella fua diocefi, e che per opera fun furono convertiti alla Fede cattolica, quanto de' Pelagiani, Neitoriani, e Estichiani, che inforfero ai tempi fooi, e ch' egli confuto non meno colla fua voce, che co' fooi (critti, intervenendo a quett' effecto a varj concili, e fpecialmene a'concili enuti nelle città di Milano, edi Arles.

3. La fteffa premura ebbe a. Maffimo nell'eftirpare dal fuo popolo gli fcandali, e gli abufi, i quali corrompevano la purità de'cottumi. Uno di effi era quello di certi auguri,, e di allegrie, e tripudi, che fi praticavano nel primo giorno dell'anno, chiamato con nome latino le calende di Gennojo. In quefto glorno fi offervavano con particolare attenzione il volo, e il canto degli uccelli, e l' incontro cafuale degli animali, per indi trarne augurio di faufto o infautto efito degli affari,e come fuol dirfi, di buona, o cattiva fortuna nel rimanente dell'anno. Così pure nel medefimo giorno fi davano le persone comunemente in preda a solli allegrie, mascherandos in diverse fogge, e prorompendo in parole sconce, nella maniera poco diffimite a quella, che pur troppo fi pratica ai giorni nostri nel tempo chiamato del carnevale. Contro quefi dilordini, come inconvenienti, e affatto contrarj alla professione cristiana, acremente declamò il fanto Prelato, ficcome fecero nel medetimo fecolo i ss. Agostino, Giovanni Grisostomo, e Pietro Grifologo, e gli altri fanti Padri : onde fimili abufi furono tolti, ed aboliti dal Cridianefimo nel fuddetto primo giorno di Gennajo . ( Dio voleffe che un tale esempio servisse a disingannare i Criftiani . I quali fi tafciano fedurre a partecipare delle mascherate, e altre disfolutezze del carnevale! ) Ecco come il Sauto declama in uno dei favi fermoni contro fimili diffolutecze: Qual maggior paggia, (dic'egli) che trasformarfi in thra. ne suife, e hoo di fiere, e di bellie, nomini da Dio creati a fina immagine? Qual vanità più mi fi ibile. che deformate quel volto , che Iddio fi degno falibri care coile proprie mani ? Qual più detellabile fejocthezza, che fetogliere la lingua per profetire parole feonse , ed ofcene , e fare tutto al rovefeto di quello , she far fi doorebbe ?

4. Era il fanto Vescovo affiduo nel predicare la divina parola al suo popolo; ed aveva ricevuto da Dio un particolare talento di fermoneggiare anche all' improvvio con molta proprietà ed efficacia . Grande altreal era il frutto, ch' el ritraeva da'fuoi fermont per l'emendazione de' coftuml; poiche le sue parole erano animate dalla virtiì dello spirito, e avvalorate dagli ciempi della fua vita fanta , e irreprenfibile . Dai medefimi suoi sermoni apparisce, ch' egli era sampre intento, e follecito nel provvedere ai bilogni fpirituali, e temporali del fuo amato gregge, fino a privara delle cose necessarie, e a parir la fame per sovvenire alle indigenze dei poveri, e degli affamati. E perchè iapeva, che il frutto della cura pattorale delle anime viene tutto da Dio. giacchè, come infegna l'Apostolo, nè chi pianta, nè chi innatha fa nulla, ma Iddio folo da l'accrescimento; perciò porgeva continne, e serventi preghiere alla divina bontà, acciocchè fi degnafse di tpargere le sue copiose misericordie sopra di fe , e lopra il fuo popolo , il quale ne sperimento gli effetti, specialmente nelle incursioni de barbari . che nel secolo V. inondarono, e devastarono le provincie, e città d'Italia; poicbè la città di Torino fu prefervata dagl'incendi, faccheggiamentl, a cui foggiacquero molte altre città . In una di quette incurfioni avvenne , che alcuni Torineli comprarono a vil prezzo le cofe depredate dai barbari nelle cistà confinanti ; onde quei tali furono dal fanto Prelato fortemente riprefi, perchè così fi fossero renduti partecipi, e complici delle attrui ruberie , intimando loro che non potevano ottenere da Dio il perdono del loro peccato, se non rettituivano ai padroni le cose ingiuttamente, e con mala fede comprate. Terminò il Santo la fua faticofa carriera fu que. fta Terra colmo di anni e di meriti, non fapendofi nè il giorno, nè l' anno della fua beata morte, fe non che dall' effere intervenuto al Concilio di Roma nell' anno 465. in età avanzata, come fi è di fopra accennato. fi argomenta, e fi crede, che poco dopo , e forfe nel feguente an. 466. paifaffe al godimenti del paradifo, e il suo nome è notato

nel Martirologio Romano ai 25. di Giugno . y. S. Maffimo Vescovo di Riea nacque circa l'anno 380. in una Terra chiamata Decomera nella dioceti di Riea di genitori criftiani, e virtuoli , i quali gl' infinuarono di buon'ora il timor di Dio, e le fante maffime della Religione : e ficcome il Signote l'aveva dotato d'un naturale docile, ferio, e inchinevole alla virtà, così talmente ne profittò, che confervo intatta l'innocenza battefimale, e fatto adulto, dilprezzando i giuochi, e traftulli giovanili, fi applico tutto allo fiudio delle lettere, e agli eferciel della pieta crittiana, e specialmente alla lezione, e meditazione delle divine Scritture con vantaggio tale dell'anima fua, che fece voto di perpetua caftita, e fi mantenne fempre lontano da ogni difordine. In meran al Mondo, e in abito fecolare, dicono gli Scrittori delle fue azioni, manava una vita sì regolata, che sembrava un religioso, e riguardandofi come pellegrino, e forestiere lu quefa Terra , teneva sutti i fuoi voti, e defider, rivolti al Cielo. Si efercitava di buona voglia nelle opere della mitericordia, tanto raccomandate da Goaŭ Cristo nel Vangelo a' fuoi feguaci, e fin dove a' effendevano le fue forae, diffribuiva abbondanti limofine ai poverì , per radunarfi con este un ricco capitale di merisi nella patria celeffe, e goderne il fratto in eterno . Quanto il Servo di Dio era liberale, e benigno verso degli altri ; altrettanto era auttero, e riffretto verlo le medelimo, mortificandon continuamente con digiuni, con vigilie, e con altre pegitenze .

6. Coal visse Massimo per molti anui nella casa paterna, finchè aspirando a una maggior perfeaione, com' è proprio delle avime giufte di non mai arreitarfi, ma di sempre avanzarfi nel cammino della virtà, fi rifolvè, come un altro Abramo, di uscire dalla patria, e da parenti, e abbandonar tutto, per seguire la vocazione di Dio, e confagrarfi interamente al fuo fervizio . Scelfe a queit' effetto il deserto dell' ilola di Lerino , dove a. Onorato , come fi diffe nella fua Vita 1, aveva pochi anni prima fondato un celebre monaftero, e vi aveva flabilita un' efatta disciplina monafrica. Vi fu Maffimo accolto con giubbilo da s.Onorato, e forto la fua direzione egli a'avanzò talmente negli efercizi della vita penitente e mortificata, a nella pratica delle virtù propria del fuo frato, che eguaglio non folo, ma fuperò i più perfetti religiofi di quella fanta Comunità . Quivi fu, dice uno degli Scrittori delle azioni del Santo , dov' egli acquifto quelle riccherre di lumi, e di grazie, che poi spande nella sua patria, allorchè Iddio lo chiamò a governarla come pattore, e dov' egli, fenza faperlo, fi preparò ad efercitara con tanto luftro le funzioni del Vescovato . lo vi rendo grazje , o Signore , esciama il suddetto Autore , che vi fete degnato di accondere quella fiaccola il rifplendente , per illuminarci nelle tenebre di queflo fecolo, e per infegnarci a cercar Voi notiro unico e fommo bene, acciocche quelli , che vogliono camminare per la via della falute , poffano trovarla facilmente , e quellt che non fe ne curano, fieno inefcufabili nella loro trafcaratezza , e infingardaggine .

7. Avvenne intanto, che s. Onorato fu nell' anno 426. eletto Vescovo della città di Arles, e coffretto ad abbandonare il governo del monaftero di Lerino . Prima di partire da effo per la fua Chiefa, propose a' suol monaci la persona di s. Maffimo, come il più adattato a foccedergli nel carico di fuperiore ed Abate ; e tutti vi confeutirono di buona voglia , per la filma , che avevano della fua virtà, e per l'amore, che a lui portavano, ficcome egli vicendevolmente amava tutti con una fincera dilezione. Allora fu cha a. Onorato ( foggiunge il fuddetto Autore ) qual altro Mosè lasciando il deserto di Lerino , surrogò in lungo fuo Maffimo, come un altro Giofuè, atfinche conduceffe il popolo di Dio nella Terra promefia, ch'è quanto dire, guidaffe quella numerofa Comunità di religiofi nella via della perfezione, ficche giungeffe al possesso del regno de' Cieli, ch' è l' unico scopo, a cui debbono tendere tutte le premure, e follecitudini de' superiori delle Cumunità religiose . E in effetto fan Maffime colle sue efficaci iftrusioni, e co' suoi fanti esempj perfesionò talmente l'opera incominciata da s. Onorato, che il monaftero di Lerino era univerfalmente riguardato come una (cuola di fantità, e un feminario di nomini infigni per pietà, e per dottrina, i quali per lungo tempo edificarono la Chiefa, e sparfero da per tutto il buon odore delle loro fingolari virtà . Benche fan Maffimo avelle un baffiffino concetto di fe medefimo, e fi confideratie come il minimo fra tanti fanti monaci, ai quali presedeva come loro capo, ed Abate; suttavia invigilava con fomma premura, che fi offervaffero efattamente le regole dell' Ittituto prescritte da s. Oporato ; fi attendeffe da ognuno allo ftudio della mortificazione, e dell' orazione ; e non fi rallentaffe in alçuna minima cofa la rigorofa difciplina , che vi aveva intrudosta e flabilità il fanto Fondatore . I fuoi esempj erano una continua ittruzione, e infieme uno ftimolo a quel religiofi, per avanzarfi ogni giorno più nella perfezione, e per camminare, fenza francara, nella via angusta della croce, che conduce all' acquiño del Paradifo. Ond'è, che a quel monaftero concorrevano da ogni parte persone, auche delle più illuftri nel fecolo, per abbracciare la vita monaftica, e fantificare le anime loro, come tra gli altri fece s. Eucherio, che fu poi Arcivescovo di Lione, il quale ha lasciato scritto del monastero di Lerino allora governato da a. Maffimo quel bello elogio, di cui fi face menzione nella Vita dello fteffo s. Eucherlo , riferita al 16, di Novembre nella prima Raccolta delle Vite de' Santi .

8. Sebbene il s. Abare procurafie di vivere nascoso agli occhi degli uomini, e percio non si producesse in pubblico fuori del recinto del suo monaftero , contuttoció lo fplendore della fua virtà fi diffuse ne' circonvicini paesi della Provenza, e altrove. Ond' effendo vacato nell' an. 422. il Vescovato della città di Freius per la morte di a. Leouzio, il Clero, e popolo della medefima città posero gli occhi sopra di lul, e l'elessero per loro paffore. Al primo avvifo, ch'ebbea. Maffimo , d'una tal elezione , fe ne fuggi dal monaftero, e fi nascose in un luogo si appartato nel bosco di quell' Isola, che per quante diligense facessero, tanto i deputati della città di Frejua, quanto i fuol monaci, non su possibile di ritrovarlo . Egli stette allo scoperto , ed esposto all' ingiurie dell' aria , e alla pioggia, che quali di continuo cadeva dal Cielo per lo fpazio di tre giorni, e di tre notti, finchè l fuddetti deputati le ne partirono, e così gli riufe) di efimerfi dal foggiacere a quel carico, che gli fi voleva imporre. Ma nell'auno feguente 433. il Signore dispose, che fosse obbligato ad affumere il governo della Chiefa di Riez fua patria. Concioffiachè effendo paffato all'altra vita Il Vescovo da quella città , egli fu eletto di unanime confeufo dal clero, e dal popolo a riempiere quella fede ; e sebbene quefta volta pure se ne suggiffe, imbarcandofi ful mare verso le cofte d' Italia , tuttavia su inseguito, e raggiunto da coloro, che la città di Riez aveva iuviato, per supplicarlo ad effere loro peftore, e gli convenne cedere, non oftente la fue ripagnanza, elle loro preghiere, e ella volontà de Vefovoi della Provensa, i quali lo coftriufero ad accettere quella dignità, e e fará de loro confacrare Vefovo delle medefime città.

9. Allora fu , che le virtù di s. Meffimo riceverono un nuevo luttro dal ministaro episcopale, ch' egli esercitò in una maniera fenta, irreprenfibile, ad accette a Dio, e agli uomiei. Il fuo tenore di vita quanto elle fue condotta perfonale era lo fteffo rigore di digiuni, di vigilie, di cilizi , e di aufterità , fe con che fi eggiongevano le fatiche delle funzioni pattoreli, elle quali il a. Prelato era affiduamente applicato. Noi vorremmo poter riferire le ezioni particolari, che renderono illuftre, e celebre il fuo govereo epifcopale , ch' efercitò per lo spazio di trent' anni interi, me lo Scrittore della fua Vita contento di farci sapere in generale, ch'egli era il padre de' poveri , il protettore delle vedove e degli orfani, il confoletore degli affitti, e il foftegno e rifugio di tutti quelli, che a lui ricorrevano ne' loro bifogni spiriteali e temporall, fi diffonde folamente in nerrare i miracoti, de queti il Signore fi degno onorare in gran copia il fuo Servo fedele. I più strepitofi miracoli da lui fatti, furono di rifuscitere tre morti, reccontati dall' Autore della fua Vite con circoftanze el minuta, e al neturall, che nessun uomo ragionevole può ricufare di prestargli una piene credenza. Il primo avvenne nelle faquente maniere . Un fanciullo . ch' ere nipote d'un diacono di Ries, chiameto Anfano, e da lui allevato con molte cura, giuocando con altri fauciulli , cadde dalle mure della città, e fraçaffatafi le tefta, immantinente fpiro. Avvisato Ansano del funetto accidente, prefe il corpo morto del fanciello, e non errifchiandofi di prefentarlo al fanto Vescovo, acciocchè gli rendesse la vite, perchè gli era nota l'umiltà del Santo, e quanto egli abborriffe ogni ombra di vanità, lo ripose nel letto del santo Prelato in tempo, ch'esso celebrave i divini ustizi nella... chiefa, pieno di fiducia di ottenere per mezzo fuo la brameta grazia. S. Maffimo, e cui il Signore eveva rivelato ciò ch' era feguito , nel comparingli aventi il Diacono, lo riprese severamente di quello, che eveva fatto. Ma il Diecono, senza turbersi, si getto ai suoi piedi, e ebbracciendo le ginocchia del Santo, fi proteftò con ferma fede, che non l'avrebbe lasciato, fe non prometteve di rifuscitargli il nipote defunto : Voi potete farle ( gli diceva plangendo ), o fanto Pattore , giecebe il Signore vi ba rivelato la fua morte, e quello ch' io bo fatto . Si moffe il Santo a compaffione delle sue lagrime, e e' incemminò verso la camere, dove stava il cadavere del fanciullo . Voleve endarvi folo , ma il popolo , ch' era nella chiefa, fuo malgrado gli tecce dietro, per troversi presente al miracolo. Il Santo

Sec. Race. T. II.

giunto alla camera, e eccoftatofi al letto, dovr era li cadevera del fanciullo, fi profirò in orecione; dipoi lo prefe per meno, e lo refitti vivo e fano al diacono Andano, efclamendo il popolo: Gloria fia a Dio; e effolleedofi tutti per vedere, e pariare al fanciulto rifuériato, dimodochè con gran fetica pote il Santo sbrigarfi da quella folla di gante, e ritoranza alla chiefa a

compiere i divini ufizj . to. Così pure egli risuscitò ena giovinetta figliuole unica di una vedove, e un giovene morto pel morfo di un cane errabbiato ; restituì la vitta a più ciechi, e guari moltifilmi iefermi. Ognuno fi può immaginare quale rispetto, e venerazione conciliaffero al fento Vescovo prefio il popolo di Riez tanti prodigi, che il Signore. continuamente operave per mezzo fuo ; della qual cofa egli proveve non piccole pena , tamendo il veleno delle venegloria, e quelche scapito alla fua umiltà . Che però avvicinendofi il tempo del fuo paffaggio da queste vita all'eterna , fecondo la rivelezione , ch'ei ne aveva avete dal Cielo, rifolve di effentarfi dalle città di Riez, e presa sicenze dal suo popolo, che con gran dispiacere lo vida partire, si portò a Decomera , luugo della fua nascita , per ivi terminare il corfo della vita, loetano dal tumulto del popolo, e da ogni onore, che a lui farebbe par fare . Giunto colà , e ricevuto con grande ellegrezza de fuoi parentl, menifetto loro, efferproffimo il fine delle fua vite : il che fece cembiar il loro geudio in molta meftizia. Di fatto pochi giorni dopo il fanto Prelato, avendo lungamente falmeggiato , fi mile in letto come per dormire, e placidamente spirò le sue beata anima ei 27. di Novembre circa l'anno 460. La stanza, in cui morì, fu di repente ripiena d'une fragranza d'odure foeviffimo, che ere certamente un timbolo di quelle fragranze di purità, e di virtà, di cui fu adorne l'anima fua, finche viffe in Terra, e en saggio di quelle soavissime delizie, che ando e godere nel Peradifo. Avvifeto il popolo di Riez delle morte del fuo fanto Paftore, se n'endo in solle a Decomera, e coe sommo enore, a coe inni, e caetici volle trasportare il corpo di lui alle fua città. Accadde che per istrade incontrerono il cadavera d'una giovene morta, per nome Decime, che fi porteve alle sepolture. Quelli, che portavano il feretro della defunta, pieni di Fede se' meriti del faeto Velo eccostarono alle casse, in cui era riposto il fagro fuo corpo, e fupplicarono il Signore e degnarsi di mostrare le virtù del suo Servo, col rifuscitare la giuvene . Cosa mirabile ! La giovaue eprì gli occhi, ritoreò in vita, e sbelzendo dal feretro, accompagnò ese pure cogli altri il coevoglio non già lugubre, ma trionfale delle Reliquie del fanto Preleto . Grende dipui fu il numero de miracoli, che il Signore continuò ed operare per interceffioce del fuo Servo fedele .

Oh quanto Iddio è mirabile ne' fuoi Santi, esclema il Salmitta 1! Oh quanto è grande, o Sienore, ei dice altrove e, l'onore, che voi difpenfate a' voftri fervi ed amici! Adoriamo anche noi , iodiamo , e glorifichiamo l'infinita bonsà , e clemenza dal Graztore, e supremo Padrone verso le sue creature. Egli le arricchisce di doni, e di grazie fenza numaro , manire vivono , e le ricolme di gloria ineffabile dopo la loro morte . Ma nel tempo flesso ricordiamoci, cha la via, per cui i Santi giunfero a tanto onore, e confeguirono tanta gloria, futono le morsificazioni, le umiliezioni, e l'annegazione continua di fa fteffi , a delle loro paffioni . Effi , dice il fopraddetto Reale Profeta 3, teminarono prima nelle lagrime , e pois raccolfero frutto abbondante. con afultaziona : la loro vita parve agli uomini carnali mifera, e luttuofa, ma ella ando poi a tarminare in una fomma onorificenza fanza paragone maggiore , a più gloriofa di quella di tutti i principi a monarchi del Mondo . Avanti ai loro fepoleri fi proffrano le testa coronate , e fopra le loro ceneri depongono essa i loro diademi, e implorano fupplichevoll il loro padrocinio . A quafte vere onorificenza, a quetta fovrane grandatze ogni Criftiano può afpirare, e per quanto vile, e abbiatto apparifca agli occhi degli uomini, può, mediante la divina grazia, divanir grande avanti a Dio, e confeguire i fovrani e perpetui onori, cha godono i Santi in Cielo, se sedelmente segue le loro tracca, e imita gli esempi delle loro virtù nel breve tempo, che vive fu quetta Tarra . E' vero , che non a tutti i Santi il Signore concede il dono de' miracoli, che concedè a a. Massimo, e a molti altri. Ma chi non fa , che un tal douo nulla contribuifce a randerli più grandi , più fanti , e più felici nel divino cofpatto, coma epparifce dall'efempio di a, Giovanni Bztifta, il quale fabbene per teftimonianza di Gasù Critto medefimo nel Vangelo 4 fin uno de' manniori Santi, che regnano in Cielo ; pure dallo stesso Vangelo si attetta , ch' egli non fece alcun miracolo, nè operò prodigio veruno 5 .

#### 28. Novembre . S. GIACOMO DELLA MARCA. Secolo XV.

Le azieni del Santo sono ampiamente riserite dal Vadingo urgli Annali de Minori tomo (16.67. Si veda ancora la Via scritta da Paolo Regio Viscova di Via Ge, e semprata in Napoli de unno 1731. 4 quella di Gio-vanni Batista Barberi, stampata in Roma l'anno 1696.

N Acque a. Giacomo l'anno 1391. di poveri agricoltori nel eastello, detto Monte Brandone della diocefi d'Afcoli nella Marce Anconitana, ad effendo rimafo orfano in età di fette anni, fu da' fuoi fratelli destinato a guardar ie pe-

core alla campagna. Ma il Signore, che l'aveva eletto a cofe maggiori, dispose, che Giacomo atterrito da un lupo, cha più volta lo molefto, fenza però far male alcuno nè a loi, nè alfuo greggs, fuggisse in una Terra vicina, chiamata Offida, e fi ricovaraffe preffo d'un facerdote suo parente, il quale scorgendo la buona indole dei giovanetto , gl'insegno i primi radimenti delle lettere, e le fante massime dalla Raligione; e dipoi lo mando a fludiare la lingua latina nalla città di Afcoli, e fuccessivamente le leggi civile, e canonica nella Università di Perugia . Compintà i fuoi fludi, egli fu ricevuto in cela d'un gantilttomo dalla medefima città di Perugia, e poco dopo da esso condotto a Firenze, dova quel gentiluomo era flato provveduto d'una carica onorevole. In questa città Giacomo su deputato gludice fubalterno nel tribunale, chiamato de' danni dati, il qual utizio efercito per qualche tempo con molta intagrità, e con toddisfazione di tuttl : finchè ettadiato della brighe, a occupazioni mondene, a illustrato da lume caletta, rifolvè di voltar la fpelle al fecolo, e confagrarfi al divino fervigio in qualche Religione . A quen' effetto egli fi presento al Priore della Cartofa di Firenze, e gli fece itranza di effare ammaffo tra quei Religioù foliterj . Avendo incontrato delle difficoltà d'effere ricavuto in quella Religione, o almeno venendogli differito l'adempimento del fuo defiderio, fi parti da Firenze, e portatofiad Affifi, s' indirizzo al Superiore de' Frati Minori, dell' Offervanza, ovvero Offervanti, dimoranta nel convento della Medonna dagli Angali, da cui fu benignamensa accolto, e vettito dell'ablto di a. Francesco nell' enno 1417, festa di a. Giacomo Apostolo , ond' è , ch' esti lesciendo il nome di Domenico, cha gli era trato imposto nel battefino, prese quallo di Giacomo.

2. Col prendara Giacomo la divisa de' discepoli di a. Francesco, s'invest'i ancora mirabilmente dallo fpirito del fao Fondatore, e cominciò e profagui poi fampre con fervora la carriera d' una vita umile, penitente, mortificata, eedorna di tutte la virtù criffiane e raligiofe. Non conteuto della aufterità e penitenza prascritte del fuo Iffiinto, agli ne praticava delle altra più rigorofe, per vieniù domare il fuo corpo, e foggettarlo, e renderlo ubbidiante allo spirito; come fu quella di portare fulla nuda carne par lo fpagio di diciotto anni una corazza di farro, che poi cambio par configlio del fuo confesfore in un ruvido cilizio ; a di non mangiar mai nà carne , nè latticini pal cotfo di trant'enni, finchà a cagione dello fromeco indabolito, e dell' età evanrata, fu da a Bernardino da Siena fuo Supariore obbligato a cibarfene qualcha volte, benchè di rado. Coal pure il fuo ripofe non accedeva le tre, o al più le quattro ora, fpandendo il rimanente della notte in orazioni, e in pie maditaaioni.

(s) Jo. 10 4r.

zioni . Neffuno era più pronto di lui alle fatiche . e ai ministeri vili ed abjetti ; nessuno più ubbidiente ai cenni, non che ai comandi de fuoi Superiori ; nessuno più umlle, e mansueto nel trattare co' fuoi confratelli , e nel fopportare le ingiurie; nessuno più amante della povertà, che riguardo fempre, come l'ornamento fingolare del suo Ordine, e l'eredità del suo santo padre Francesco ; nessuno finalmente più attento, e vigilante nel custodire i suoi sentimenti, e specialmente gli occhi, che in vita fua mai non fisio in alcuna femmina, onde foleva dire, che non ne conosceva veruna . Non offante però queste sue eautele, e continue, ed aspre mortificazioni, il Signore permife, ch'egli, a guifa del fanto Apoftolo delle Genti, provatie acuti ttimoli, e gagliarde tentazioni di carne , le quali fervirono a viepiù umiliare il Servo di Dio, e a farlo gemere colle parole del medefimo Apottolo: Mifero me , quando farò libero da quello corpo corructibile ! Duro per molti anni quelta moleita lotta . finchè celebrando mella nella fanta cappella. della Madouna di Loreto, e raccomandandofi di tutto cuore a questa Regina degli Angeli, e Madre di mifericordia, e di purità, acciocchè gli ottenesse la liberazione da questo nemico domettico, ne su esaudito, apparendogli la fantissima Vergine, e afficurandolo, che da quel tempo in poi non avrebbe più patito tali tentazioni, come di fasto avvenne .

3. Avendo il Santo fatto gli ftudi delle fagre lettere con molto profitto, attefo il fuo fingolare talento, e attefa ancora la fua feria applicazione . fu da'fuoi Superiori deftinato alla predicazione della parola di Dio, che divenne poi la più frequente ed affidua occupazione, nella quale impieco il rimanente della vita con gran frutto delle anime , che per mezzo fuo fi convertirono a via di falute, e profittarono nella pietà criffiana. Giunfe all' orecchle del Pontefice Martino V. la fama delle virtà di Giacomo, e del fuo zelo nel predicare la parola di Dio ; onde ficcome allora ferpeggiava in molti luoghi d' Italia , e specialmente nella provincia della Marca una setta pettilenziale di eretici chiamati Fraticelli, i quali con una fimulata pletà infettavano I popoli de' loro errori ; così Il suddetto Pontefice Martino deputò Il Servo di Dio a predicare da per tutto contro tall impofforl, e a difingannare I popoli fedotti dalle perverle loro opinioni . Efegul il Santo prontamente la commissione pontificia e fcorrendo per ogni luogo, ove regnava una fimile peste, e predicando con grande officacia la. parola di Dio,gli riufcì di convertirne molti,i quali abjurati i loro errori , ritornarono al grembo di fanta Chiefa, E sebbene più volte gli fossero dagli eretlei tele delle infidie per torio di vita, e corresse pericolo di divenir vittima del loro furore; non per questo si arrestò il suo zelo, avendolo il Signore in modo particolare difeso, e prefervato dal cadere nelle mani di quei fanatici.

4. Ma a coltivare un campo più vafto, e ad Innamarlo co' fuoi fudori , lo destinò Eusenio IV. fuccessore di Martino V. nel Pontificato . Imperocchè trovandosi la Boemia , l' Ungheria , la Bofnia, e altre provincie del Settentrione feonvolte, e infeftate dall'erefie, che fi andavano in quelle parti di giorno in giorno più dilatando colla rovina e perdizione d'innumerabili anime cristiane; il Pontefice invio colà il nostro Santo con ampie facoltà, acciocchè colla virtù ed efficacia delle sue prediche, e con ogni altro meszo , ch' ei giudicasse più espediente , procuraffe di richiamare quei popoli dalle tenebre dell'errore alla luce della cattolica verità, come di fatto egli efeguì con incredibili fatiche fofferte per la gloria di Dio, e per la falute. de' (uol proffimi ne' molti anni, che dimorò in quelle regioni, paffando d'una Terra lu un'altra, fecondochè richiedeva il bifogno, e fpargendo da per tutto il feme evangelico della parola di Dio, che riusciva tanto più efficace ad ammollire i cuori di quelle genti barbare, ed incolte, quantochè le sue parole erano avvalorate dagli efempi delle fue fingolari virtà, ed anche accompagnate da' miracoli, che Iddio operò in benefizio del ino Servo fedele. Predicando egli nella Bofinia con fervido zelo contro I Manichei, che ln gran numero infeftavano quel Regno, e feducevano molti, la Regina, la quale proteggeva quegli Eretici , concepì tale idegno contro di lui , che appoftati quattro ficari, ordino loro di privarlo di vita. Colto il tempo, e l'occafione opportuna, coftoro affalirono Il Santo, Il quale nel vederli venire contro di fe colle foade nude alla mano: Fate pure, diffe loro, ftendendo le mani verso il Cielo , quello che Iddio vi permetterà di fare . Io sono pronso a soffrire la morte per la professione della Fede catrolica . Appena coli ebbe pronunciate quette parole, che i ficari per virtà divina rimafero immobili , colle braccia sospese in aria, senza poterle più abbatfare, onde atterriti e stupefatti gridarono: Perdonaci, o nomo fanto ; abbiamo precato contro Dio , e contro di te, abbi di noi pietà. Ed egli rendendo loro bene per male, prego il Signore per effi, e fatto il fegno di croce sopra ciascun di loro, restituì a tutti i ufo delle braccia. Coaì pure effendo andato a trovare il Santo un famoso mago seguace della fetta de' Manichei , per disputare con esfolui , e affascinarlo co' suoi incantesimi ; a. Giacomo non folamente lo confuse, e convinse de' suoi perversa dogmi, ma coll'autorità di Dio concedutagli lo fece ammutolire; e coai mutolo rimafe fino alla

5. Quefti , e altri miracoli contribuirono a rendere più fruttuofo il fuo miniflero apoftolico colla conversione di molti eretici alla Fede cattolica, e col ricondurre innumerabili peccatori ful buon fentiero della virtù: onde divenne affal

morte

celebre il suo nome, e dai principi, e Vescovi di quelle parti egli era a gara chiamato , e pregato istantemente a portarsi nelle loro città a predicarvi la divina parola, come fece per tutto il tempo , che vi fi trattenne , dall' anno cioè 1432, fino all' anno 1440., in cui fece ritorno in Italia . Quivi il Santo non istette oziofo , ma continnò le fue apottoliche fatiche, con egual fervore, e copiolo fu il frutto , ch' ei raccolfe in quali tntte le città d'Italia, nelle quali feguito nel rimanente della fua vita a spargere la dottrina evangelica, e ad impiegarsi nel procurare la falute de' suoi prossimi. Non su però la sua virtù esente dalle calunnie, e perfecuzioni degli emoli, ed invidiofi, i quali laceravano la fua fama con accuse d'eresia, e di altre false imputazioni . Egli soffrì per qual . che tempo con pazienza, e mansuetudine, com' è proprio degli nomini fanti , famili calunnie ; ma poi temendo, che da esse non ne provenisse impedimento, e pregiudizio al frutto della fua predicazione , ricorfe alla Sede Apostolica , acciocchè colla fuprema fua autorità metteffe in ficuro la fua riputazione, e proteggesse la purità della sua dottrina dalle impofture, e detrazioni de' fnoi avversarj . Sedeva allora, nell'anno cioè 1462., nella cattedra di s. Pietro il Pontefice Pio 11., il quale accolfe benignamente le suppliche di Giacomo, e con un suo breve a lui indirizzato, testificò al Mondo la fua innocenza, e impole filenzio a coloro che non ceffavano di calunniarlo, e di offuscare la sua sama colla taccia d' eretico, perchè in alcune materie di dottrina, non definite dalla Chiefa, egli non feguitava le opinioni particolari delle loro scuole, ma teneva, e infegnava altre opinioni, ch'ei credeva più conformi alla verità, ed erano appoggiate all'autorità di celebri dottori cattolici .

6. Gli ultimi quattro anni della fua vita furono dal Santo, benchè sià molto avanzato nell'età, impiegati nel predicare la divina parola, e in altre funzioni facerdotali nella città di Napoli, dove con grande istanza era stato chiamato dal Re Ferdinando, il quale provò tale foddisfazione nell'adire i inoi discorsi , e tale fu ancora il concetto di fantità, in cui teneva l'uomo di Dio, che richiafe al Pontefice Sifto IV. , e ottenne un ordine indirizzato al medefimo Santo, che in quella eittà dovesse fissare la sus dimora , com' ei fece in ubbidienza de' comandi pontifici. Aveva il Santo nel decorfo della fua vita patite varie, e doloroie infermità, con cui il Signore raffino fempre più la virtù del fuo Servo, avendole effo fofferte con una fomma pazienza, e tranquillità di animo, mediante il divino ajuto, che implorava con fervorose preghiere . Era sovente assitito ora dalla podagra, che permolti giorni lo teneva inchiodato nel letto fenza che potesse muoversi; ora da dolori acuti di calcoli; ora da... fluffo di fangue, e da tale languidezza di ttoinaco, che gl' impediva di prender cibo; ora da una violenta colica, la quale negli ultimi anni più spesso lo tormentava, e che pose finalmente termine a' inoi giorni fu questa Terra . Concioffiachè essendosi questo male più del folito aggravato, e prevedendo egli vicino il fuo paffaggio da questa vita , vi si preparo con atti ferventiffimi di carità , e con ricevere i Sagramenti della Chiefa con una tenera divozione, e colmo di meriti, e di anni, invocando i dolcissimi nomi di GESU, e di MARIA, rendè placidamente l' anima al Creatore ai 28. di Novembre dell' anno 1476. ottantefimo quinto della fua età, illufirato dal Signore in vita, e dopo morte con molti miracoli ; tra' quali il più celebre è quello ch' egli operò nella città di Brescia, mentre ivi predicava, con reftituire la vita a un fanciullo , il quale era flato da nn Ebreo uccifo in odio della crittiana Religione .

Le due prove, a cui fu foggetto questo Santo , l'una di effere per molti anni molettato da veementi tentazioni impure, e l'altra di foffrire varie, e dolorofe infermità, debbono fervire di conforto, e d'istruzione a tutti coloro, che efperimentano le stesse tentazioni, e molestie. Di conforto , per non i(gomentarfi , nè perderfi d' animo, e molto meno turbarfi, e inquietarfi, giacchè anche le anime più fante, e care a Dio han-no provato lo stesso combattimento dalle loro concupifcenze, da cui non fu esente nemmeno il grande Apostolo delle Genti, il quale perciò era costretto ad esclamare 1: Infelix ego bomo ; quis me liberabit de corpore mortis bujus ? Video autem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis me a . Mifero me ! quando farò libero da quelto corpo corruttibile ? quando cefferà quelta pugna tra la carne , e lo spirito , tra la parte superiore della mia mente, e la parte inferiore de' miei membri? D' iftrualone poi, a fine di ulare le ftesse armi, che i Santi ulirono, per riportare la vittoria di tali tentazioni, e non mai confentire al peccato. Sono quette armi la mortificazione della nostra carne, la cuttodia de' fentimenti, specialmente della vista, che sopra ogni altro tende infidie alla pudicizia, la fuga delle occasioni, e l'umile, e perseverante orazione a Dio, e il ricorfo alla protezione della fantiffima Vergine Madre, e Avvocata speciale della purità. E se accadesse a qualcuno ciò, che accadde a questo Santo, anzi allo stesso Apostolo s. Paolo 3, che non oftante tali diligenze, pure duraffe la tenzione, non per questo si dee perdere il coraggio, nè mai cestare dall' orazione, poichè certamente fi riceverà dal Signore la grazia di refittere, come conviene alla tentazione medefima, e di efferne ancora liberato , quando farà espedienre all'anima propria. Così pure allorchè fiamo affaliti da dolorose infermità, ricordiamoci, ch' eise sono un mezzo utilifimo, per soddisfare alla divina giuftizia per li noftri peccati, per purificare, e fantificare le anime noftre, e per acquiftare un cumulo di meriti per la vita eterna. E perciò ad esempio di s. Giacomo, e degli altri Santi chiediamo al Signore la grazia di sopportarle, com'essi secero, con pazienza, e con rassegnazione alla fantifima sua volontà.

#### 29. Novembre .

## B. SILVESTRO ABATE -

La fua Vita feritta da Andreo Giocobi di Fabriano monaco Silvifirino, e autore contemporanto, fi flampata in Venezia l'anno 1590, e fi trova rejandio nell'estipun recenti del Surio fono il di 16. Novembre, in cui ne fa commemorazione il Martinologio Romano.

I L beato Silveftro, Fondatore della Congrega-zione de' monaci, detti dal suo nome Silveftrini, nacque l'anno 1177. in Ofimo città della Marca d' Ancona, d' una nobile famiglia , chiamata de' Guzzolini . Suo padre appellato Ghifiliero, dopo che gli ebbe fatto fare i primi fludj in Ofimo, lo inviò a Bologna, acciocchè attendefie alla giurisprudenza in quella celebre Università, e così si abilitasse a conseguire le cariche e dignità, che convenivano alla fua nafcita. Ma Il beato giovane, parendogli, che lo fludio delle leggi civili diminuiffe in lui, e quali eftinguelle quel gutto dell'orazione, e della pietà crittiana, di cui il Signore l'aveva favorito fino dai fuoi più teneri anni, lo abbandono ben presto, e si applicò alla fagra teologia, e alla lezione delle divine Scritture, che fomminiffravauo un dolce pascolo all' anima sua, poichè mentre il suo intelletto rimaneva viepiù illuftrato dalle verità della Fede, fi aumentava nel fuo cuore l'ardore della carità, e un fincero defiderio di far acquitto de veri beni, che altri non fono, nè postono esfere se non quelli del Cielo, che non pasiano col tempo, ma durano in eterno. In tutto il tempo, che egli fi trattenne in Bologna, menò una vita ritirata, e lontana affatto dai divertimenti, e dagli spaffi del secolo , impiegando nell'orazione , e negli esercizi di divozione quell'ore, che gli rimanevano libere, e fopravanzavano ai fuoi ttudi. Compiuto il corfo della teologia, fece ritorno alla patria, ove provo gli effetti dello idegno di fuo padre, il quale era di lui malcontento, perchè trascurato lo fludio della giurisprudenza, si fosse applicato a quello della teologia ; onde per lo spazio di dieci anni non volte nè vederlo, nè parlargli. Sopportò Silvettro con pazienza la paterna indignazione, senza ne alterarsi, ne perdere il rispetto, che a lui doveva; e continuo a nutrire l'anima sua delle celetti verità, e a menare una vita divota, e applicata alle opere-

2. Intanto egli fu provveduto d'un Canonicato nella Chiefa cattedrale di Ofimo, e promofio dal fuo Vefcovo agli Ordini fagri, e al facerdozio. Onde fi aprì un largo campo al Servo di Dio di spandere in benefizio de suoi proffimi quel capitale di scienza ecclesiattica, che collo fludio di molti anni aveva acquiftata. Egli fi diede al fruttuofo efercizio della predicazione della divina parola, al con private iffruzioni, e sì ancora con pubblici fermoni, per guadagnare anime a Dio, come si conviene e chi è consagrato al ministero dell'Altare, e gode le prebende ed entrate del Santuario. Accadde in progresso di tempo, che alla Chiefa di Ofimo fu promoffo un Prelato , il quale co' fuoi pravi coftumi, e co' mali fuoi portamenti fcandalizzava il fuo gregge in cambio di edificarlo. Che però il beato Silvestro mosso da quella fervente carità, di cui avvampava il fuo petto, si prese la libertà di fare sopra di ciò delle umili e rispettose rappresentanze al medesimo Vescovo, pregandolo a cessare dallo scandolo, che recava al fuo popolo, e a condurre quel tenore di vita, che conveniva alla fua fagra dignità paftorale. Ma il Vescovo, in vece di profittare di questi caritatevoli avvisi dell'uomo di Dio, concepì una fomma indignazione contro di effo, lo rimproverò come un fevero cenfore delle azioni altrul, e lo minacciò d'interdirlo dal ministero facerdotale, e di cacciarlo dalla fua Chiefa; e in vero non lasciava paffare alcun' occasione, che non fi dimostraffe suo nemico, e non lo vestaffe, e perseguitasse in molte maniere .

3. Quefte veffazioni e perfecuzioni fecero forgere in mente al Servo di Dio Il pensiero di allontanarfi dalla città di Otimo, e di ritirarfi in qualche solitudine, per vivere separato da ogni umano commercio negli efercizi della penitenza, e della contemplazione . Mentr'egli volgeva... nell'animo quetto difegno, avvenne, che una mattina dopo celebrate l'esequie sunerali nella Chiefa cattedrale a un gentiluomo defunto, alle quali esso pure come Canonico era intervenuto, fi trovo prefente, allorche fu aperia la fepoltura, in cui doveva fotterrarfiil cadavere di quel gentiluomo ; ond'egli guardando curiofamente dentro la medefima sepoltura , vide in essa il corpo d'un suo parente morto alcuni giorni prima, uomo già di molta vivacità e bellezza, vide , dico , quel corpo tutto (contraffatto , imputridito, ricoperto di vermi, e puzzolente. Quefta vifta lo colmò di orrore, e diffe fra fe: lo fono adefo quel , ch' egli fu , e fra poco io farò quel , ch'egli è ; e però ficcome fempre più rimase difingannato della fallacia, inftabilità, e miseria delle cofe umane; così si confermo maggiormente nella risoluzione di voltare le spalle al Mondo, e di confagrare il suo corpo ai rigori della penitenza, e di macerare con merito la fua carne, primachè ella divenisse pascolo de' vermi, e preda della putredine , A quetto fine nell'anno 1227. cinquantefimo della fua età fi parti occultamente di notte tempo da Ofimo, e andò

a nafconderú in un luogo deferto iontano circa trenta miglia da quella città, ove intraprefe a menare una vita auterifima, cibandoù di erbe, bevendo acqua pura, e prendendo un breve ripofo fulla nuda terra in una fpelonca, e occupandoù in continue orazioni, e nella contempiazione

delle cose celesti. 4. Non paísò molto tempo, che li Servo di Dio fu scoperto dagli abitatori d' nn borgo vicino, che apparteneva ad un gentiluomo nominato Corrado, il quale portatofi a vifitarlo, riconobbe subito chi egli era, attesochè alcuni anni prima lo aveva trattato nella corte dei Governatore della Marca, ove Silvettro aveva avuto occasione di portarsi a trattare alcuni affari del suo Capitolo di Ofimo. Corrado adunque ammirando la virtà dei Servo di Dio, con niolte preghiere lo induffe a far la fua dimora in un luovo meno difagiato, dove lo provvedeva ogni giorno dei necessario alimento. Ma lo spirito di penitenza, di cui Silveftro era animato, fece si, che per poco tempo ivi fi trattenesse. Se ne ando pertanto in un'altra folitudine detta la Grotta, e quivi feguitò a macerarfi con asprissime penitenze. sinando di vivere sconosciuto affatto agli uomini . Ma il Signore, che lo aveva eletto ad effere fondatore d'un nuovo Ordine, dispose, che moite persone andassero a trovarlo, e che alcune di esse volessero vivere fotto la sua condutta e disciplina. Sicchè alla fine egli fu coffretto dalla fua carità a fondare un monattero in una fcofcesa e dirapata montagna , distante due miglia incirca da Fabriano, ove raduno i fuoi difcepoli, ai quali prescrisse la regola di san Benedetto da offervarfi efattamente, e fenza veruna mitigazione, e vi aggiunfe alcune particolari coffituzioni , che riguardavano la pratica di certe austerità, e sopra tutto d'una rigorosa povertà, e di un totale spogliamento di tutte le cose, che fi doveva da effi offervare. Quetto monattero di Fabriano su il primo , che il beato Silvettro fondo neil'anno 1221., e ben presto gli convenne fondarne molti altri in varj luoghi della Marca, poichè ogni giorno si aumentava il numero di coloro, che tirati dall' odore delle fne virtù, e dall' efatta disciplina , che si offervava da' fuoi discepoli, concorrrevano ad abbracciare il suo Istituto, e a professare la vita monastica fotto la fua condotta .

3. Ma fe i buoni rimanevano edificati de'fanti efempi , e delle infigni virtu del beuto Silvetfro, e de' fioi monaci, non mancarono delle perfone maigne, le quali interpretando tutto immala parte ne mormoravano fenna ritegno, e difipprovavano quedo fidituto , come una novità pericolofa, e pregiudiziale non meno al pubblico bene, che alla Religione - A fine pertanto di fartacere quette lingue malediche, i lbeato Silvetfro ricore al la Sede Appolicia, e, nell'am sulla Sede Appolicia, e nell'am sulla Sede Appolicia, e nell'am sulla Sede Appolicia, e mell'am sulla sul

no 1247. ottenne dal Pontefice Innocenzo IV. . mediante una fua boila in data de' 27. Gingno l'approvazione del fuo Iftituto ; dopo il quat tempo effo viepiù fi dilatò in altri inoghi colla fondazione di vari monafteri, e specialmento d'uno in Roma nella chiefa di a. Giacomo nella contrada della Longara in Traffevere, che inprogresso di tempo su poi trasferito nella chiesa parrocchiale di a. Stefano del Gacco, ove anche di prefente dimorano i monaci della medefima Congregazione detta de' Silvestrini . Calmata in tal maniera la tempefta eccitata contro il Servo di Dio, e il suo Ititnto, egli attese ne' venti anni , che fopravvisse , a perfezionare infe medefimo, e ne' fuoi discepoli l'opera del Signore colla pratica di tutte le virtù criftiane, e religiofe, e specialmente di una rigida penitenza, e d'na generale diffaccamento da tutti gli affetti terreni , finche colmo di anni , e di meriti , passò da quefto efilio alla celefte patria a' 26. di Novembre dell' anno 1267, novantefimo della fua età , e fu sì in vita, che dopo morte, onorato da Dio coil' o perazione di molti miracoli.

La veduta del cadavere infracidato d'un fuo parente fint di difingannare il beato Silvettro deila cadneità, e vanità di tutte le cofe nmane, e a farlo rifoivere ad abbracciare una rigidiffima penitenza, e a mortificare, e macerare la fua carne con profitto dell'anima fua , prima che foffe dalla morte data in braccio alla putredine . Noi abbiamo continuamente fotto degli occhi de' cadaveri di tante persone a noi cognite, e conginnte co' vincoli o dell'amicizia, o del fangue, che sono portati alla sepoltura, e ivi ab-bandonati ai vermi, e alla putredine, e delli quali fi può dire ciò che fta fcritto in Ifala 1 : Subter te flernetur tinea, & operimentum tuum erunt vermei . Profittiamone dunque ancor noi in vantaggio delle anime nottre ; difinganniamoci di tante idee vane, che ci formiamo delle cofe failaci del Mondo; mortifichiamo eziandio la... nottra carne con una discreta penitenza, e con negarle almeno quelle foddisfazioni , e quelle voglie, che possono tradire l'anima nostra, e precipitarla nell' abifio del peccato. Il beato Siivettro alla vitta di quel cadavere diffe a fe medefimo : lo farò fra poco quel ch' egli è , ficcome egli fu quel ch' io fono . Lo fteffo ripetiamo noi pure, allorche vediamo qualche morto, a fine di ffare fempre apparecchiati a questo passo inevitabile, da cui dipende una tremenda eternità o di bene, o di male fenza fine . Il Demonio inganno i noftri progenitori colla menaognera promeffa , chenon farebbero morti, benche guftaffero il frutto, che il Signore aveva loro vietato colla minaccia della morte: Nequaquam moriemini , diffe loro il bugiardo . Ora che Il maligno spirito non pnò più ingannare i miferi figlinoli di Adamo con fimili promeffe, contro le quali oltre la Fede effi hanno una quotidiana esperienza , egli cerca di fedurli, e inganoarli, con fuggerir loso di divertire la mente dal penfiere delle morte, come troppo funetto, e spaventevole, o pure con farla loro credere molto loniana , e così addormentarli nel peccato , affinche fieno dalla morte colti all' improvviso, e periscano in eterno. Avvertiamo pertanto di non lasciarci sedurre, nè ingannare da fimili artifizi, e fuggeftioni diaboliche . Auzi pensiamo spesso alla morte, e penfiamoci feriemente, come e' infegna Iddio medefimo nella Scrittura 1, poiche questo è un mezzo efficecissimo, per non peccar mai, e per fare la tempo opportuno penitenza de' peccati commeffi, e così mettere in ficuro l'eterna falute delle anime notire .

#### 30. Novembre .

#### SS. MARTIRI DELLA PERSECUZIONE

DI DIOCLEZIANO B MASSIMIANO, continuata nell' Oriente da Galerio Maffimiano,

e da Maffimino II., e poi riunovate da Licinio Imperatori.

Secolo IV.

Intorno alla continuazione di questa persecupione nell'Oruente si votano il Itilemon nelle Memorie ecclessifiche tom. , a livolo della persecupione di Diocetrano dell' art. 15 sino al sec., el lisoria ecclessissica del Card. Orsi tom. 4, lib. 10. E quanto tolla persecupione di Liction si vesta il medessimo Tilemonta nello siglo tom. 4, e. il Cardinal Orsi (bi. 1). § 1, 14. Espanni.

N EL dì 31. dello scorso mese di Ottobre ri-ferimmo il cominciamento della persecuzione mofis contro la Chiefa in tutto il Romano Imperio cogli editti pubblicati nell' anno 303. dagl' Imperatori Diocleziano, e Maffiniano Erculeo, e il fuo profeguimento fino al giorno primo di Maggio del 305., in cui i medefimi Imperatori, deposta la porpore, e la dignità imperiale , fi ritirarono a menare vita privata , e in luogo loro furono dichiarati Imperatori e Augufli Coffanzo Closo, e Galerio Maffimlano, che fin allora avevano tenuto il fecondo luogo, e il titolo di Cefari : ficcome ancora nel tempo fleffo furono creati due aliri Cefari, cioè Severo, e Maffimino II, detto Daja, In tale occasione fi fece una nuova divisione delle provincie dell' Imperio tra questi quattro Principi . Costanzo Cloro fi contento delle Gallie, delle Spagne, e della gran Brettegna, che aveva fin a quel tempo governate in qualità di Cefare. Galerio Mef-fimiano alla Tracia, e all' Illirico, che poffede-va come Cefare, aggiunfe le provincie dell' Afia minore . A Severo furono affegnate l'Italia , le Sicilie , e l' Affrica ; e e Maffirnino le Siria , e l' Egitto . Quefta divisione dell' Imperio , quefto cambiamento di principi apportò ezian-dio del cambiamento, e della diversità nelle cofe della crifilana Religione, fecondo la differente qualità de' medefimi principl, che governavano le provincie Romane. Imperocche Coffanzo Cloro, ch' era favorevole ai Criftiani, avendo acquiftata maggiore autorità per la dignità d'Imperatore, fece fubito cestare la perfecuzione ne fuoi Stati, cioè non folo nelle Gallie, come aveva procurato di fare anche da Cefare , ma eziandio nelle Spagne, e nella gran Brettagna, e reftitui una persetta pace alla Chiesa . Coai nell' Italia, nella Sicilie, e nell' Affrica, che appartenevano, come fi è detto, a Severo, a poco a poco fi diminuì, e rallentò, e poi affatto fi eftinfe la perfecuzione , attefochè queste provincle erano in qualche modo foggette al fupremo comando di Coffanzo, come Augusto e Imperatore nell' Occidente, de cui Severo, come femplice Cefere, doveva dipendere; ed ei ben fapeva quanto quel principe fosse alieno dallo spargere il fangue de' Fedeli . E' vero benal , che nel feguente anno 306, nel mefe di Ottobre-Maffenzio figliuolo di Maffimiano Erculeo ufurpò in Roma l'imperio d'Itelia, e poco dopo nell'anno 307, s' impoficiao anche dell' Affrica . Ma sebbene costui fosse un tiranno crudelissimo . e per li suoi vizi sia paragonato a Nerone; contuttocio non folo uon apparifce!, ch' egli abbia perfegultata la crittiene Religione , ma anzi fi moftro a quella favorevole, forfe per tenere una condotte opposta a quella degl' Imperatori suoi predeceffori, e per altri motivi politicl.

2. Ma affai diverfa fu le forte delle provincie dell' Oriente, soggette al dominio di Galerio, e di Maffimiuo , uomini ambedue fieriffimi , e nemici implacabili del nome Criftieno . Fu adunque in tuste quelle vatte regioni continuata, e con nuovi editti rinnovellate, e sumeutata la persecuzione contro i seguaci di Gesà Critto, e per lo spazio di otto anni Incirca, cioè fino all' anno 313., eccettuati alcuni pochi intervalli fi sparle de per tutto in gran copia il sangue de Fedeli, e fi esercitarono contro di effi le più barbare, e inaudite carnificine; onde fenza numero furono quelli, che riportarono la gloriofa corona del martirio . Non contento Galerio de supplizi fin allora ufitati, ne inventò de' nuovi più spierati, per tormentare I Criffiani, come tra gli altri fu quello di arroftirli a fuoco lento, ma nella più barbara maniera. Concioffiache dopo averli fatti legare a un palo, fa-ceva loro mettere fotto le piante de piedi una piccola fiamma finchè per la forza del calore ne foste confumata, e fvelia la carne dall'offa . Indi erano applicate delle fiaccole erdenti e tutte le membra successivamente, ficche niuna parte del corpo rimaneffe intatta. Frattanto fi bagnava loro la faccia con acqua frefca, e fi apprestava qualche umore alle labbra . acciocchè troppo presto, inaridite le fauci, non esalassero le spirito . In tal maniera ere a' sa. Martiri a po-

inf

ico

di

e la Fo

co a poco, e lentamente cotta, e abbruftolita la carne , finchè la forsa del fuoco penetrando nell' intimo delle viscere non togliesse loro la vita. Finalmente, acceso un gran togo, erano quei corpi, già meazo consumati, dal fuoco ridotti in cenere, la quale fi gettava nell'acque de' fiumi, o del mare. Aveva ancora il fiero Tiranno alcuni orfi di fmifurata grandezza, e di ferocia fimile alla fua , i quall faceva alimentare con ifpeciale attenzione, avendo a ciascuno di essi imposto il loro nome. Qualunque volta volevaprendersi fpasio e divertirii , comandava che alcuno di effi nominatamente fosse condotto alla fua prefenza, a faceva gettate loro avanti gli uomini , i quali erano , come dice l'Iftorico Lattanzio, non che divorati, ma subitamente afforbiti da quelle beftie; ed egli intanto rideva foavemente, come ad un placevole, e giocon-

do spettacolo. 3. Ne minore era la crudeltà e fieressa di Maffimino, degno nipote di Galerio, il quale dalla vile condizione di paftore di armenti era fiato follevato alla dignità di Cefare, e affociato al comando e governo dell'Imperio. Effendo coftui di natura timido, era caiandio in estremo superftiziolo nel culto de' falfi nami, di modo che non ardiva d'intraprendere alcuna cofa, fensa aver prima confultati gli oracoli, e gli auguri. Perciò teneva in fommo onote i profestori dell'arti magiche, gl' indovini, e ogni altro genere di fomiglianti impoftori, al quali come a persone accettiffime agli Del, e fommamente religiose, confidava il governo delle città e provincie a fe foggette . A fine anche di promnovere maggiormente il culto delle profane divinità, ordino che în ciascuna città fosse un sommo facerdote, a cui fossero fubordinati gli altri facerdoti, e in ciafcuna provincia un pontefice , che efercitaffe giurifdizione fopra tutti i facatdoti della ftefft provincia . L'incumbenza di questi profani facer-doti era non folamente di offerire giornalmente facrifiaj, ma inoltre d'invigilare fopra de Criftiani, con podestà di arrestarli, e obbligarli a facrificare agl' idoli , e in cafo di rifiuto , di prefentaril ai Governatori e Prefidenti , acciocchè vi fossero costretti a forsa di tormenti , o tolti di vita tra crudeli fopplizi , Giunfe tant'oltre la sciocca, e suriosa superstialone del Tiranno, che comando che fossero asperse di libamenti impurl le carni, e le altre vettovaglie, che fi esponevano in vendita nelle pubbliche piasze, e che i Governatori delle città per mezzo di araldi dovestero chiamare tutti gli abitanti, nomini, donne, fervi, e figliuoli, nobili, e plebei, ad intervenire ai nefandi facrifizi, che di ordine del Principe fi offerivano ne' templi degl' idoli . Onde, come fi diffe altrove, agli stessi Gentili riusciva importuno, e intollerabile il suo cieco e furibondo zelo per le pagane superfizioni . Era inoltre Maffimino dedito alla crapula, a all'ub-

brischess, ent'hpordi, periendo'l 'fu dealis regione, venis striportus e commetter ogni forsa d'ecceffi, de 'quali tavolts egli fefio poi forsa d'ecceffi, de 'quali tavolts egli fefio poi me concepirs vergopa a rammario. Mi si faz pifione dominante fa quella d'una sfrenat sibilida e, che lo porti o nogli genere di liferia a tali difordini, che non fenza orrore fi possono leggere negli d'osci contemponano, che gli hanno riferit. Non fi avera alcun riipetto se tron un tali mobro nessima cribit car sente dalle fue lindia e violenze, e da quelle de' fioci cortigiani, e de' prefadenti, e governatori, i quali imitando l'efempio d'un tal principe ardira: no impanemente commettera i più dorrandi mif-

4. Sotto questi due crudeli tiranni , Galeriti Maffimiano, e Maffimino, gemerono per lungo tempo le provincie dell' Oriente, nelle quali effi efercitarono la loro barbara dominazione. Ma non per questo i Fedeli perderono il coraggio, ne fi lasciarono abbattere da una si fiera persecuaione. Anzi disprezzando con petto generoso la morte, non temerono di far fronte alla loro potenza, benchè armata de più atroci supplizi, che Capelle inventare la crudeltà. I Servi del Signore, come attestano Eusebio Cesariense nella sua Storia ecclesiattica, e Lattanzio nel libro delle morti de persecutori, i quali allora vivavano, ederano testimoni oculati, i Servi, dico, del Signore pluttoftochè cedere agli iniqui volerl de tiranni, e rinunziare al culto di Dlo, eleffero di foffrire con animo tranquillo, e con invitta pazienza, il ferro, il fuoco, le trafitturde'chiodi , la lacerazione di tutte le membra . le graticole , le lame di metalli Infuocate , la beftie feroci, l' effere gettati negli abiffi del mare . l'aver moszate a mani e piadi . l'effere condannati a marcire tra' ferri e le catena nelle tenebrose e fetide prigionl , o pure , come schiavi , al penoso lavoro delle miniere, e ad ogni altto più barbaro, e più crudele suppliaio. Ne minote di quella degli nomini fu in questo combattimento la cottanza delle donne, la quali ficcome fostennero con animo virile molti de mentovati tormenti; così furono partecipi delle stesse corone . Molte di effe ftrascinate ai tribunali , per effer vittime dell'incontinenza di Maffimino, o de faoi iniqui ministri, amarono meglio di perdere la vita, che la caftità, e diedero di buona voglia i loro corpi la preda ai carnefici , acciocchè ne facessero scempio, piuttotto cha cederli alle indegne loro voglie, per effere disonorati . Specialmente fi fegnalò in quefta pugna , e riportò nn gloriofo trionfo , una dama Aleffandrina da rara bellezza, e di nobiliffima flirpe, e adorna di egregie doti che fi crede effere la celebre s. Caterina , di cui fi parlò nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 25. di Novembre , in cui la Chiofa ne fa folenne memoria .

5. Ma per concepire una fincera e giufta idea dell' atrocità de' tormenti , che in questa perfecuzione foffrirono i Fedeli, crediamo neffuna cofa effere più a proposito, che il qui riferire un' eccellente lettera , che a, Filea Vescovo di Tmnis nell' Egitto, e Martire illustre, di cui altrove abbiamo riportati gli atti autentici 1, scriffe dalla prigione al fuo popolo circa i' anno 308. poco prima del suo martirio . I beati Martiri ( dic' egli) tenendo gli occhi della mente loro fift in Dio, e afpirando agli eterni premi, che ci fono promeff, batno fofferti , e alcuni di loro replicate volte , tutti i tormenti , che fi fono potuti inventare contro di eff; e bonno corrisposto degnamente alla loro vocazione . incontrando volentieri la morte per la difeja della verità ; poiche fapevano , che Geste Crifto & è fatto nomo , e ha patito per noi a fine di diffruggere il peccato , e di affilerci colla fua grazia nel viaggio , che noi facciamo , per arrivare alla vita eterna . I carnefici fi iforzavano a gara di abbatterli col terrore e colla crudeltà de' fupplizi ; ma il loro coraggio è flato sempre invincibile , posciacbe la persetta carità bandiva da' petti loro il timore. Non v' ba cloquen-24, che fia valevole a degnamente rapprefentare la loro virtù e fortezza, in follenere tanta varietà di sormenti . Concioffiache effendo permeffo a ciafcuno di firapazzarli , da alcuni co' baffoni , da alcuni colle vergbe, da alcuni co' flagelli , da alcuni co' fovattoli , da alcuni colle funi erano crudelmente battati . In molte maniere fi variavano gli atti di quella orribile , e dolorofa tragedia . Alcuni de' Santi Martiri fofpefi erano full' eculeo , e con alcuni ordegni erano loro firate tutte le membra del corpo . Dipoi per ordine del prefetto erano da carnefici con-ungbie di ferro lacerati, non già come fi fuol coffu-mare con gli omicidi ne' foli fianchi, ma ancora nel ventre , nelle gambe , nelle guance , e in ogni altra parte de' loro corpi . Evano alcuni fofpefi in aria per una mano ne' portici , ed era per effi la violenta iliratura de' nervi , delle giunture , e di tutte le membra più infoffribile e acerba di qualunque altro tormento . Erano alcuni legati in faccia gli uni agli altri ad alcune colonne , fenzache i loro piedi toccaffero il pavimento , afinche il pefo di tutto il corpo veniffe fempre più a tiringere i lor legami, ca recider loro le carni . Ne ciò tolleravano per quel folo fpazio di tempo, in cui erano giuridicamente interrogati dal presidente, ma ques per tutta un' intera giornata . Poiche paffando ad interrogare altri martiri, lafciava alla loro guardia alcuni de fuoi nziniffri , per offervare , fe vinti dal dolore aveffero titubato nella Fede, e con ordine, che perfeverando nella pieta , non gli faceffero fciogliere , fe non quando li vedevano agonizzanti, e vicini ad efalare. l'ultimo fpirito; e ciò ad effetto di frafcinarli per terra, finche eff foffero morti . Era fua maffina , non doverfi avere veruna pietà di noi , ma che tutti ci dovevan trattare, come fe non foffino uomini ; ma o viliffimi vermi , o infenfate ed irragionevoli fiere, Sec. Race. T. II.

Al alcuni dopo i tor menti furono lich i piedi nel nerpo fino al quarto pertugio; dimodochè erano coltretti a giacer fupini , non potendo per le frefche cicatrici delle piaghe, che eneveno in tutto il corpo, reggerft fu la visa . Alcuni per la infoffribile acerbità de' tormenti , che avevano folienuti , flavano gettati per terra, e in un tale flato prefentavano as riguardanti uno spettacilo più lagrimevole, e degno di compafione , che quando erano fra i tormenti. Alcuni spiravano l'anima tra i supplizi, e colla loro invitta pazienza confondevano la crudeltà del tiranno . Altri già mezzo morti effendo chiufi in prigio-ne , dopo alcuni giorni , oppreff da' dolori , finivano di pafimare , col terminare di vivere . Finalmento effendo alcuni flati curati, lungi dall' avvilirfiper gl' incomodi d' una lunga prigionia, acquistarono un nuovo fririto, e una maggior filucia, e alacrità. Launde interrogati di nuovo, fe volevano partecipare degli abontinevoli fagrifizj , e cort ottenere l'affoluzione, e la libertà, o in pena della loro difibbidienza , ed offinazione perder la teffa ; tutti fenza verun indugio eleffero di buona voglia la morte . Concioffiache avevano altamente impresti ne' loro cuori que' divini precetti della Scrittura : Chiunque facrifica agli Dei stranieri farà esterminato; e: Non avrai altri Dei fuori di me . Fin quì s. Filea nella fua

6. Dararono quefte orribili firagi de' Criftiani per lo spazio di più anni , come già fi è detto. fiuchè nell' auno 208, fazi omai i tiranni dello fpargimento di tauto fangue, e convinti con tante prove dell' invitta coftanza de' Fedeli nel culto del vero Dio non pentarono di temperare alguanto la spietata severità, con cui gli avevano fin allora trattati, e di ufar loro qualche umanità e indulgenza . Ma questa indulgenza e nmanità confitt's unicamente in commutare a una gran parte di effi la pena della morte in altri non meno crudeli , e ignominioli fupplizi . Perocchè ad altri era tagliato il nafo, e ie orecchie : altri. benchè fossero in età adulta, erano fatti eunuchi: altri erano condannati ad apprendere l'infame efercizio dei Gladiatori ; sebbene però i Cristiani eleggestero piuttosto di morir di fame , e di soffrire qualunque tormento, che di arrendersi a tali iniqui comandi, non curandofi di ricevere il vitto, che dal pubblico erario fi fornminiftrava a coloro , ch' erano deftinati a quell' indegno mestiere. Ma il più comune, e il più generale sup-plizio, di cui i giudici, e presidenti secero uso contro i Fedeli, su quello di estrar loro con serro l'occhio deftro, e applicarvi il fuoco, e fimilmente cun un ferro infocato bruciar loro i nervi del piede finifiro, e cosi florpiati inviarii a faticare nelle miniere de' metalli, o nelle cave de' marmi . Non fi può ( dice Eufebio ) contare il numero di quei che furono in questa guifa straziati . Si vedevano truppe di Confessori, non solamente di nomini, ma di femmine altresì, e di fanciulli, Z 2

(1) Si vedano fauo il di 15, di Febbraja nella prima Raccolta delle Vite de Santi.

condotti in quegil ergastoli a marcire per la fame, per le fatiche, per la nudità, per lo ften-

to, es foffrire un lungo, e penoso martirlo. 7. Innumerabili furono quei genarofi campioni di Crifto, che io questa fiara persecuzione di cirra dieci anni confeguirono la gloriofa palma del martirio, a che confortati dalla divina grazla trionfarono dell' empietà, e fiarazza di Galerio Maffimiano, a di Maffimino II. chiamato Daja, nelle provincie Oriantall . Di alcuni di effi ci reftano gli atti autentici, e le mamorle originali, che noi abbiamo al fuo luogo, e ne' loro rifpettivi giorni riportara . Ora feguando il folito nostro metodo, riferiremo brevamenta i nomi di alcuni altri , de' quali specialmente è più nota e celebre la memoria nella Chlefa, benchè fiano periti ell atti fincari, a non rimanea. no fe non leggende Incerte, e dubblofe, delle quali percio abbiamo creduto di non dover fare ufo, giacchè non manca ai Fedali materia abbondante alla lore pietà in tanti autentici , a fince . ri atti di Martiri , che fi fono riferiti sì in qualta. che nella pracadante Raccolta delle Vite de' Santi . E primiaramente è calabre il martirio di S. BIAGIO Vefcovo di Sebafte , del quala fi celebra la festa ai 3. di Febbrajo, e di s. ADRIA-NO, che in Nicodamia con altri ventitre Fedeli dopo cradali tormenti riportò la corona , di cui fi fa la commemorazione seli 8, di Settembre : e di fan PANTALEONE, il quale afercitando la professione di madico non meno delle infermità del corpi . che delle anime , meritò parimante in Nicodemia di Ipargere il fangue per Crifto , e di esso fi sa mamoria ai 27. di Luglio. Così pure è celebre nella Chiefa latina il nome di a. MAR-GHERITA Vergine , e Martire ; la qualc. fi ereda effere quella fteffa, che da' Greci è anpallata Marina , e che in Antiochia di Pifidia confegui la palma del martirio, e di essa fi fa menzione al 20. di Luglio. Sono aziandio molto rinomati i ss. Martirl BASILISCO , EUTRO. PlO, e LEONZIO, i quali militando per Dio con fincerità di cuore , nel tempo stesso , che come foldati militavano nell' efercito dagl' linparatori , furono degni di foffrire un gioriofo martirio, gli ultimi dne nella città di Amalea, e a Basilisco nella città di Comana ; comeancora fan BASILISCO Velcovo di Comana e Martire , di eni fi parla da Palladio nella Vita di fan Giovanni Grifoftomo, e che fi creda divario dal fopraddetto s. Bafilifco foldato ; u finalmante fan DEMETRIO illustre Martire in Taffilonica, e fanta ANISIA Vergine e Martire nalla steffa città; a. ZENOBIO Prate nalla città di Sidona; fanta FEBRONIA Vergine, e Martire in Nifibi città della Mesopotamia, s. AQUILINA Vargine, e Martire nella Fenicia . Di quefti , e di altri moltiffimi Martiri , che trionfarono nella parfecuzione di Diocleziano , e Maffaniano , continuata nell' Oriente da Galerio, e da Maffimino, fi fa spetto onorevole memorià ne' Martirologi antichi , e moderni , oltre un' infinita moltitudine di effi , da' quali con

fono noti fe non a Dio folo i meritl , e i nomi . 8. Mentre Maffimino tiranno fopra ogni altro crudele, elibidinofo devastava con ogni forta di accassi le provincie dell'Imperio d' Oriente ; afercitava Maffenzio nelle provincie dell' Occidente , a a fe foggette , e nella fteffa città capitale dell' Imperio una tirannia poco diffomigliante. Era coftui, eccettoshe nell' odio della criftiana Religione , contro la quala , come di fopra fi diffe, non fece veruna perfecusione, di un carattere confimile a quello di Maffimino . Non vi fu scelleratazza, ne ingiuftizia, ne diford ne , che non commattaffe egli fteffo , per foddiafare alle fue brutali paffioni , e non deffe una afrenata licenza di commettere ai suoi miniftri , uffiziali , e foldati . Togliava per forza le lagittime mogli da' fianchi de' marici , nè da tali violenza andavano efenti le dama della primaria nobiltà, e accalate coi più ragguardevoli perfonaggi dal Senato Romano . La stessa moglie del Prefetto di Roma, chiamata Sofronia, dovè provare gl' infulti di questo mostro d' incontinenza; ma effendo criftiana, eleffe più tofto di darfi la morre, che di fare lcapito della pudicizia. Parocche venuti alla fua cafa coloro, de' quali fi valeva Maffenzio, come d' infami ministri della fue disfolutenze, nè avendo ofato il marito di opporfi loro, e di prendera la fua difefa, ella prefe un breva spazio di tampo, quafi per abbigliarfi; ed entrata foia nalla fua camera, e prefo uo ferro. fe lo immerfe nel petto, e cadde fubito effinta. lasciando a' potteri , dice Eusebio , un illustra monumanto , che la virtù , e coffanza dalle donne critiane fono inespugnabili ad ogni affalto . e che ad esse i' onestà è più cara della stessa vita. Altri ancora, come Russino, e Palladio, lodano questo fatto di Sofronia; e non può negarsi, che questa azione dimostri estera stato in questa... Matrona un coraggio superiora al suo fesso, o un amore mirabile della fua pndicizia. Contuttociò non affendo alcnoo padrone della fua vita , non può affere flata tala azione nè virtuofa, nè degna di lode, e di approvazione, fe non nel caso che fosse proceduta da uno speciale, e firaerdinario movimento, ed iffinto dello Spirito fanto, com' è accaduto in altra donne criftiane, delle qualifi è altrove parlato. Ma di ciò non fiamo ficnri fe non in ordine a quelle , cul per autorità della Chiefa fono flati decretati pubblici onori . E una tal prova ci manca nella persona di Sofronia, la quala non vadiamo esfere

giammal ftata afcritta dalla madelima Chiefa nel catalogo delle Sante . 9. Ma veone finalmente il tempo, in cui piaeque alla divina bontà di libarara la fua Chiefa, e infiame i' Imperio Romano dal tirannico glogo di quafti mottri, ad aleffe il gran Coftautino, per far trionfare da per tutto la Religione cristiane, e la Croce di Gesù Crifto fu le rovine del paganefimo, colla totale diftruzione della regnante idolatria. Già fin dal mese di Maggio dell'an. 322. Galerio Maffimiano era andato a render conto delle fue scelleratezae al tremendo tribunale di Dio. effendo fiato percoffo da una peffilenziale infermità, che per un enno intero l'aveva miferamente divorato, e che finì in un bullicame di vermi, dai quali furono le fue carni, prima di morire, tutte roficate. Conobbe l'infelice Principe, benchè tardi, e fenza frutto, effere il fuo male un gaftigo del Dio de' Criftiani, di cui aveva con tanto furore perseguitata la Religione. Onde poco prima di morire pubblicò un editto, con cui concedeva ai Criftiani una piena libertà di profestere la loro Religione, senzachè però ei fosse degno di riconosceria per l'unica vera, e di abbracciarla. E però, come un altro Antioco, morì impenitente, e dai suppliti temporali passo il difgraziato Imperatore agli eterni, e fpaventevoli dell' inferno . Maffimino in cambio di profittare dell' efito infelice , e funesto del fuo collega, feguitò ed imperverfare nell'empletà; e benche, ricevuto l'editto fuddetto di Galerio in favore de' Cristiani, rallentaste alquanto con fue lettere dirette al Prefetto del Pretorio la perfecuzione, non tardò molto a rinnovaria, fervendofi a queft' effetto di diversi artifizi, e di varie frodi, ed imposture. Una delle più detesta-bili, ed esecrande su quella di far divulgare alcuni Atti composti a capriccio, e pieni di orren-de bestemmie, come se fossero il processo originale formato da Pilato contro la persone del noftro Signore e Salvatore Gesù Crifto . Comandò I' iniquo ed empio tiranno, che questi Atti foffero pubblicati non folamente in tutte le città, ma eziandio ne' villaggi, e che i maettri di fcuola li facessero imparare a mente a fanciulti, i quall da indi innanzi cominciarono ad avere continuamente in bocca Crifto e Pilato, a tenore di quegli Atti propalati in obbrobrio della criftiana Religione .

10. Per ifchiacciere adunque le fuperbe telle di quelli das l'irmani, Mafimino e Maillento, elfeli il Signore le perfona del gran Costantino, il qualis finali l'imano (só. dopo il morte dell'imano colono del morte dell'imano colono del morte dell'imano colono del morte dell'imano dello del morte dell'imano colono dello della colono della col

bello Meffimino, il quale dopo l'intere disfetta del suo esercito si ritirò suggendo nella città di Tarfo nella Cilicia, ma infeguito dall' armi vittoriole di Licinio, prese il veleno per darfi la morte, e non cadere nelle mani del vincitore . Non avendo tuttavie il veleno avuto forza di privatlo di vita, perchè trovò lo ftomaco ripieno di cibe, gli cagiono un' orribile infermità, per cui provendo infoffribili dolori, diede la tale îmania e furore , che avendo per disperazione dato del capo nelle pareti, gli faltarono gli occhi dalla fronte ; condegno gaftigo dell' inumana berbarie esercitata contro nna turba innumerabile di fanti Confessori, ai quali, come fi diffe, aveva fatte con ferro infoceto cavar l' occhio deftro . Intanto le fue carni fi vedevano ftruggere, e come liquefara per la violenza d' un fuoco interno acce fo nelle fue vifcere: onde ella fine non gli rimase se non la pelle sulle offà , e il suo corpo , già putrefetto, fembrava nn fepolcro dell'enima, risenuta quafi per forza, per più lungamente pe-nare. In questo infelicissimo stato non cessava il misero Imperatore, ora di riconoscere la mano vendicatrice di Dio , che lo flagellava per le fue crudeltà e libidini , ora di urlare , come s'ei fofse brucieto vivo, ora di chiamere da disperato in suo soccorso la morte . E fra queste terribili agitazioni efalò l'anima rea ; adempiendofi in lui, fecondo che offerva s. Girolamo, come già fi era adempiuta in Galerio , quella minaccia del Signore per bocca del Profeta Zaccheria 1 : Que-Ita farà la piaga, con la quale Iddio percuoterà coloro , i quali banno combattuto contro Gernfalemme (ch' è figura della Chiefa). Vedranna, effendo ancor vivi, putrefarfi, e cadere in pezzi le loro carni ; falteranno loro dalla fronte gli occhi, e marcirà , e diverrà putrida , e verminofa la loro lingua, e la loro carne .

21. Eftinti in tal guifa i Tiranni, ed efterminata eziandio le loro ftirpe, Infieme cogl' iniqui principali ministri della perfecuzione , ricuperò la Chiefa la pece in tutto l'Imperio Romeno, al nell' Oriente, che nell' Occidente. Il pio Imperatore Coftantino, che aveva abbracciata la criftiana Religione, con replicati editti promoffe il culto del vero Dio; riftabilì, o edificò sì in Roma, che nelle altre città, delle chiese in suo onore ; efortò i Gentili a rinunaiare al loro idoli. e a convertiru alla Fede di Geau Crifto ; dipoi in progresso di tempo proibì ancora i profani facrifizj; e in ogni altra maniera procurò, che da per tutto foffe conosciuto, onorato, e glorificato il nome del Signore, e rimanesse abolita la pagana superfizione. Gli editti pubblicati da Costantino in favore del Cristianeumo portavano in fronte il nome altresì di Licinio, il quele fin. dall' anno 307, era fleto da Galerio Maffirniano dichiarsto Augutto , e affociato al reggimento dell' Imperio, e col quele Coftantino aveva fat-

to alleanza, dandogli anche in moglie nell'anno 31 4. Cnftanza fua forella . Ma queft' alleanza fu ben presto rotta dalla perfidia di Licinio, che rimanendo oftinato nel paganetimo , fi avanzò a perfeguitare nelle provincie Orientali, dov' el regnava, la criffiana Religione in odio del medelimo Coftantino , che n' era il difensore , e il protettore. Abbiamo in Licinia un memorabile efempio, di quanto postono accecare gli nomini i torbidi affetti, e le fregolate paffioni . Egli aveva co' fuoi propri occhi vednto la funefta forte di quei, che avevano al fno tempo parfegnitato la Religione di Crifto; ed egli ftesso era flato il ministro, e l'esecutore della divina vendetta, ad abbattere l' orgoglio dell'ultimo di effi , e il più fiero , e oftinato di tutti , qual fu Maffimino. E pure divorato dall' invidia della prosperità di Costantino suo collega nell'Imperio per l' Occidente, e stimolato altresì dal fuo naturale inclinato alla cradeltà, imprefe a rinnovare la guerra contro i Criftiani, i quali sapeva essere la pupilla degli occhi di Costantino, e a maltrattarli prima copertamente, fotto mendicati pretefti, e poi circa l' anno 220. alla scoperta, e con una manifesta persecuzione.

12. Tra i primi a provare il furore della perfecuzione di Licinio furono unei Criffiani, ch' esercitavano diversi nifizi, e ministeri nel suo palazzo imperiale . Di questi, altri furono da lui privati delle loro cariche, altri forono cacciati in efilio, altri spogliati de loro beni altri ridotti alla condizione di fervi , e allo flato di mendicità. Indi , a guifa degli altri perfecutori, prese Licinio principalmente di mira i Vescovi, e i sagri ministri della Chiefa, poichè col dispergere i pattori si lusingava d'opprimere più facilmente il gregge di Crifto. Onde i Prelati più ragguardevoli per la parità della. Fede, e per la fantità de coftami erano, co-me omicidi, firascinati ai tribunali, e tormentati, e condannati all'effremo supplizio. Uno de' più celebri Vescovi, che soffrì il martirio in quetta perfecuzione, è fan BASILEO Vefcovo di Amafea metropoli del Ponto, il quale diede il fangue, e la vita per Gesù Crifto in Nicomedia, dove l'Imperatore Licinio faceva la fua refidenza. Dopo i Vescovi, e gli altri ministri ecclesiatici , i più vessati in questa persecuziona furono i foldati, tanto quelli che fervivano nelle città fatto i presidenti, e gavernatori di esfe; quanto quei, che militavano nelle armate imperiali . I più rinnomati fra questi fano i ss. Quaranta Martiri, che in Sebaffe città dell' Armenia riportarono un gloriofo trionfo, come si diffe nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai 10. di Marzo, in cui dalla Chiefa fe ne celebra la fefta. La medefima città di Sebafte vide ancora nella flessa persecuzione i trionfi, e di san Severiano uomo militare, di cni fi è parlato in quefta Raccolta ai 9. di Settembre, e de'ss. EUDOSSIO,

ed AGAPIO, e di altri otto fuldati, condannati alle fiamme per ordine del prefidente Agricolao; come pure in Nicopoli città della fleffa provincia di Armenia gnarantacinque Criftiani furono confumati dalle fiamme . Finalmente poche surono quelle città dell' Oriente sottoposte all' Imperio di Licinio, che non fossero bagnate dal fangue di qualche martire . Ad Eraclea nella Tracia diedero la vita per Grifto AMMONE diacono , e QUARANTA VERGINI , ch'erano da lui dirette nella pietà. A Tomi nella Scizia MACROBIO, e GIORDANO furono bruciati vivi , e ZOTICO , LUCIANO , ed ELI decapitati . A Cizico nell' Ellefponto s. TEO-GENE fu gettato nel mare . A Mileto nell' Afia fu tagliata la testa ad ACACIO, e a GIULIANO prete nella Galazia . A Edeffa nella Melopotamia a. Abibo diacono confumo il fuo martirio, come fi diffe ai 15. di quefto mese . E finalmente, per tacer di tanti altri registrati ne' Fasti della Chiefa, a Tmuis nell' Egitto furono fatti in pezzi, e dipoi gettati nel mare s. DONATO fuccessore in quel Vescovato di a. Filea, di cui fi riferirono gli Atti al 15. di Febbrajo nella prima Raccolta delle Vite de Santi, come ancora s. MACARIO prete, e s. TEODORO discono della medefima Chiefa.

12. In tal guifa Licinio provocava fonra di fe la divina vendetta, la quale non tardò a pnnirlo, anche in questa vita, non folo della iniqua persecuzione da lui rinnovata contro la Chiesa, ma eziandio delle altre fue fcelleratezze, e fpecialmente delle infami libidini , colle quali , febbene avanzato in età , contaminava i talami delle matrone, e la caftità delle Vergini . 1mperocchè l' Imperatore Coffantino, che come un altro Giofue , era ffatn da Dio eletto ad efterminare dalla Terra gli empi regnanti, nemici del popolo di Dio, in due celebri battaglie. fconfife interamente il fuperbo Tiranno, che affidato ne' fuoi falfi numi , e nelle promesse de' profani facerdoti , e de' preftigiatori , che l'attorniavano, aveva ardito di muover la gnerra contro Il medefimo Coftantino; e verso il fine dell' anno 323, egli perì miferamente, e con effo perirono i fuoi principali confidenti, ed amici; e fpecialmente quei, che lo avevano configliato di attaccar la pietà, e di rinnovare la perfecuzione contro gli adoratori del vero Dio. Tolti così dal Mondo gli nomini empi, e diffipate le nuvole della tirannia, fi videro, dice Eufebio, rifplendere i raggi d'una nnova luce; le parti dell' Imperio, che da gran tempo erano feparate, fi riconginnsero, e le provincie dell'Oriente, e dell' Occidente fi riunirono fotto un medefimo Principe, per godere una piena pare, e una perfetta libertà , e la Chiefa , che per trecento anni incirca aveva gemuto fotto il gingo degli Imperatori pagani, fu efaitata a un fommo onore, a ricolmata di gloria, e di ogni forta di beni dal piiffino Imperator Costantino; ones fi vide avverata la promella, che il lisignore moiti fecoli prima avven fatta alla medefina suc Chiefa per bocca del Profeta Islia i; le fiendro le mir mani verfi le geni i, e inalierer-voi dinacci e popisi il vito litendario. Le prierramo i teal fiftinosi tra le bractia, e le tru figlinosi propieta i teal mono del rios sutriciario, e de lipali. Saramon del Rosi insi sutriciario, e in considerato prigata estfo la terra, e bactranto la photore del result i del principa del principa estfo la terra, e bactranto la photore del resulta i del principa del principa estfo la terra, e bactranto la photore del resulta i esta i con la considera del principa estfo la terra, e bactranto la photore del resulta i esta del principa del prin

Gll esempi di tanti innumerabili Martiri di questa lunga persecuzione di Diocleziano, e Mas-fimiano, continuata da Galerio, e da Massimino, e rinnovata da Licinio, come si è veduto, servano a noi di conforto, e di eccitamento, per ravvivare la noftra Fede, per corroborare la nofira speranza, e per infiammare vie più la noftra carità, a fine di camminare fedelmente nelle vie del Signore, e nell' offervanza de' fuoi precetti, in mezzo alle varie vicende, e alle contraddiaioni, e tribolazioni, alle quali fiamo continuamente esposti, finchè viviamo su questa Terra, per giungere a quella eterna felicità, a cui i ss. Martiri fono giunti in Cielo . Il Signore , dice s. Agostino, ha disposto, e permesso, che per trecento anni fosse la sua Chiesa perseguitata dai principi pagani , per compire , e confecrare il numero de Martiri , cioè de testimoni di quelle verità, ch' egli aveva infegnate nel Vangelo, dovere cioè il Criftiano disprezzar tutti i beni, e tollerare tutti i mali, e la morte ftcffa, piuttoftochè abbandonare la giuffizia, e la pietà. Seguitiamo dunque con animo grande le loro veftigie ; disprezziamo tutti i heni di questa Ter-

ra : tolleriamo di buona voglia qualunque male, per conservarel fedeli a Dio, eper arrivare al posfesso di quella immensa eterna gloria che ci aspetta in Paradifo, dopo il breve corfo de' pochi giorni di quetta mifera vita mortale . I Santi Martiri per confeguirla, dovettero foffrire tormenti atrociffimi , e carnificine acerbiffime . E pure non v' ha dubbio , che tutti i loro patimenti fono un nulla in confronto di quella gioria incomprenfibile, che godono in Cielo, come a nome di tutti lo attefta l' Apoftolo a dicendo : Won funt condigna poffiones bujus temporis ad futuram gloriam , que revelabitur in nobis . Quanto più adunque fono un nulla, e per così dire meno del nulla, quelle piccole perdite, e quei piccoll mali, che a noi convenga di foffrire nella pace, che da gran tempo gode la Chiefa, a fine di giungere allo tteffo beato termine , e falvare in eterno le anime nostre ? I fanti Martiri soffrivano i loro gravifimi mali non colle loro forze, ma confortati dalla potente grazia di Gesù Crifto, C animati dalla speranza dell'eterno premio, che fempre tenevano avanti al loro occhi , come fi è veduto nella lettera del fauto Vescovo e Martire Filea . Noi pure a loro imitazione mettiamo tutta la noftra fiducia nella grazia del noftro Salvatore ; teniamo ancora fempre viva nella... mente, e nel cnore la speranza dello stesso premio eterno; a questo folo aspiriamo; e in tal maniera ci riuscirà facile di non sar verun conto de' beni, e di foffrire con pazienza tutti i mali di questo Mondo, e ginngereino a vedere Iddio, ad amarlo, e lodarlo in compagnia de fanti Martiri per tutti i fecoli in Cielo .

(1) Ifai. 49, 22, & feq. (1) Rom, 8, 18.

Fine del Mefe di Novembre .



#### DICEMBRE

- 1. S. Metodio Vefeovo di Tiro , e Martire , ed altri fanti Martiri .
- 3. S. Stefano il Giovane Martire . 4. B. Bernardo Cardinale, e Vefcovo di Parma . g. B. Villana .
- 6. B. Margberita di Savoja .
- 7. S. Romarico . Nel Mart. Rom, 8. Dicembre .
- 9. S. Pajnuzio Abate nella Tebaide \* .
- 10. S. Pafauzio Abate di Steti \* . 11. S. Daniele Stilita .
- 12. SS. Macario , Epimaco , Aleffandro , ed altri Martiri di Aleffandria. SS. Ammonaria Vergine , e Martire , Mercuria , Dionifia , e un'al-
- tra Ammonaria Martiri . 13. SS. Tecla , Maria , Marta , e Compagne , Vergini e Martiri \* .
- 14. SS. Fidenzio, Valeriana, Vittoria, e Compagni Martiri .

#### 1. Dicembre.

#### S. METODIO VESCOVO DI TIRO. E MARTIRE, ED ALTRI SS. MARTIRI .

Secolo IV. Intorno a s. Metodio fi veda il Tillemont nel to, t. delle Memorie acclelofiche, e al Cardinal Orfi nel tom, 4, tlb. 11, 4, e. e figeane della Sovia ecclofichica; e riferio to agti altri Martiri fi veda Eufobio nel tib 8, cap, 7, della fua Storia ecclifichica, e tib 9, cap 6,

Elebre è nella Chiefa il nome, e il merito di a. Metodio, il quale fiori nel fine del terzo fecolo, e nel principio del quarto. Egli è ennoverato non folemente fra i Martiri , per evere ineffiata le Fede coi suo sangue, ma ancora fra i Dottori , per averla difefa co' fuol fcritti , non meno contro le bestemmie de' Pagani, che contro gli errori degli Eretici, e Novatori de' fuoi tempi . Fu Metodio primieremente Vescovo di Olimpo città marittima della Lieia, e da Olimpo fu trasferito el Vescovado di Tiro nella l'enicie, e fi crede effere effo fucceduto a s. Tirannione , il quale ne' primi enni della perfecuzione di Diocleziano aveve confeguito la corona del martirio, coll'effere fiato ennegato nel mare presso ad Antiochia . Non si sa qual motivo possa aver avuto a. Metodio di passare dalla Chiefa di Olimpo a quella di Tiro, in un tempo, in cui ereno affai rari gli efempi di fimili paffaggi de' Vescovi dal governo di una città a quello d'un'altra . Sembra però molto probabile, che bandito il Santo per la confessione della Fede dalla Licia, e trovandosi ramingo nella Fenicie; i Fedeli di Tiro, per riparare la perdita, che avevano fatta del fanto Vescovo Tirannione, lo ab15. S. Valeriano Veft. , e Mart. , ed altri 11. Martiri , e Confessori della perfecuzione Vandaliea .

16. B. Carlomanno \* .

17. S. Sturmio Apostolo della Sassonia . 18. B. Coffanza Vergine \* .

19. S. Vinebaldo \* 20. S. Filogonio Vefcovo .

21. S. Epifanto Vefcovo di Pavia .

23. S. Gherardo \* .

23. B. Ponzio .

24. B. Giovanni Canvio . 25. S. Anaftafia Martire .

26. S. Teodoro Martire , e s. Teofane fuo fratello , Vefcovo , e Confeffore .

27. S. Nicarete Vergine . 28. S. Antonio Monaco Lerinefe .

29. S. Pictro di Galazia .

30. B. Margherita Colonna Vereine . 31. Santi Martiri della perfecuzione dell' Imperatore Giuliano Apollata .

biano coftretto a prenderfi la cure delle loro enime , effinchè la tempi cotanto difficili e calamitofi, com'erano quelli della perfecuzione, che allora infierive , effi poteffero effere foftenuti , e confortatida un al eccellente paffore. Non ere in quei tempi, fono parole d'un moderno chiariffimo Storico z, la dignità Vescovile un oggetto dell' umena ambizione, trovendofi aliora i Peftori , più de' femplici Fedeli , efpofti agli ftrapazzi degl' idolatri, e in pericolo di effere o banditi dalle città , e confinati nelle miniere , o confegnati alle fiamme , o con altri generi di fupplizi tolti dal Mondo.

2. San Girolamo, s. Epifanio, e altri Scrittori ecclefiattici hanno colmate d'elogi le virtù di a. Metodio, e le Opere da lui composte a) coutro l' empletà di Porfirio filosofo pegano, che eveva con più libri impugnata la Religione cristiana, e aì ancore contro gli errori di Valentino, di Origene, e di altri, che corrompevano la purità, e integrità della Fedo . Risplendeve nelle Opere del fanto Vescovo in modo particolare le dottrina , l'erudizione , l'elevatezze dell'ingegno , la fublimità dello file, e finalmente le fua pietà fingolare . Queste Opere però , tanto pregiate dall'entichkà, fono perite, a riferve di qualche frammento, che fi è confervato presso di a. Epifanio, e presso di altri. Compose ancora a. Metodio un eccellente trettato fopra le Verginità, intitolato il Convito delle Vergini , ch'è pervenuto fino e noi . In esto introduce il Sauto dieci Vergini, le quali fenno ciascuna in forma di dialogo un discorso in commendazione della verginità, o prescrivono a quelle, che la professano, i doveri, e le regole, e i mezzi per confervare quefto , quento prezioso , altrettanto geloso tesoro . Da tale trattato apperifce non folo quanto egli amasse questa virtù angelica, ma eziandio come il fuo cuore ardeva di carità, e di un vivo defiderio di spargere il sangue per zmore di Gesù Cristo. Onde spiegando in un luogo quelle parole del falmo 65. Voi ci avrte , o Signore , provati , ed efaminati col fuoco , come fi prova , e fi cimenta l'argrnto , ch'egli applica ai Martiri , foggiunge : Piacciavi , o eterno e onnipotente Dio , Padre di Gesis Crifto, che oncora a me Metodio convenga di poter dire nel voliro giorno quelle medefime parole infieme cel coro de' Martiri . E in un altro luogo ben fa conoscere, quanto ei prezzzsse, a bramasse la. corona del martirio, dicendo: E una cofa tanto ammirabile , e cotanto defiderabile il mortirio , che il nofiro Signor Geth Crifto Figlinolo di Dio, ed ngualr a Dio , La voluto pattre , per metterlo in onore, e meritare quella grazia anche all'uomo, per cui era dal Cielo difcefo in Terra. Efaudì il Signore gli ardenti voti del suo Servo, poichè circa l'an-no 312. sotto l'Imperator Massimino egli conseguì la corona del martirio nella città di Tiro, ma per mancanza degli Atti di esso non ne sappiamo le circostanze, e nè anche il giorno, in cui accadesse, benchè nel Martirologio Romano se ne

faccia la commemorazione ai 18. di Settembre .

3. Nella medefima città di Tiro, e nella tteffa perfecuzione furono tormentari, esposti alle fiere, e finalmente trucidati a colpi di fpada cinque illustri Martiri Egiziani , de' quali Eusebio non esprime i nomi, mz ne racconta il giorioso combastimento, di cui egli stesso su spettatore, dic' egli , ed ebbi occasione d' ammirare per una parte la coffanza, e intrepidezza de fanti Martiri, e per l' altra la divina potenza del nofiro Signor Getù Crifto in favore di quei gloriofi camproni . Effi furono esposti affatto nudi ogli affalti , e ai morfi di ferociffime beffie; ma queffe non folamente non ebbero ardire di toccarli , ed effenderli ; ma nemmeno di occollarfi a loro , benebè foffiro a ciò fore incitate con puntr di ferro infuocate . Prendevano talora contro di effi con gran furore la corfa, ma appena erano loro vicine , che respinte da una forza invisibile , fi arrellavano , e tornando indictro , ifogava-no la loro rabbia contro quei medefini , che le incitavano ad inferrire contro i Martiri . Erano gli feettatori forprefi dallo flupore in vedere tal prodigio, che duro per molto tempo . Contra il medefimo martire furono lasciate , ma inutilmente, più siere , I una dope l'altra, era un orfo, ora un leopardo, ora un cingbiale, fennache il martire facesse alcun movi-nanto, o desse alcun segno di temere le loro ungbie, e i loro drutt . Quale fpettacolo era mai , fogginnge Eusebio, il vedere un giovane appena nel ventefimo anno dell' età fuo flare in mezzo all' arena fenza legami, e colle mani firfe in forma di croce, e cogli occhi fiffi nel Cielo, ed afforto in una profonda e fircorofa orazione, mentre frattento gli orfi, e i lespardi , gittando fuoco per lo furore , fi aggiravano antorno a lui , e talore affalendolo quafi per farlo in

brani , chiudevano repentinamente le fauci , e fi rivolgevano indirero ! Ne fu feettacolo degno di minor maraviglio il mirare gli altri quattro Martiri efeo-Hi ad un ferociffimo toro , il quale dopoche tbbe colle corna gettati per terra alcuni infedrli, e lafciatili quafi morti full'arena, prefa collo iteffo furore, ed impreo la corfa verfo de' Santi, fubitamente fi arreflò ; e benchè battrffe co' pirdi la trrra , e quà , e là vibraffi le corna, per cagione del ferro infuocoto, col quale era Himolato ad infierire ; nondimeno fu ancor effo per divina virth collrette a rivolgerfi indirtro . Furono eziandio contro di loro fuccefficamente rilafciate più beflie , ma fempre in vano . Onde alla fine tutti ferono trucidati colla fpada, e i loro corpi gettati nel profondo del mare . Ed ecco , conclude. Eufebio il racconto, come quelli cinque illufiri otleti combatterono in Tiro per la Frde, e trionfarono dello crudeltà de' Tiranni .

4. Agginnge poco dopo ii medefimo Istorico Eusebio, che nella ftessa provincia della Fenicia in Emela confumo un gloriofo martirio s. Silvano con akri due compagni. Erano omai quarant' anni, che Silvano era Vescovo della suddetta città di Emefa, ma nè il rispetto dovuto alla fua virtù, nè alcun fenfo di compaffione per la fuz venerabile canutezza impedirono i barbari ministri dell'Imperator Massimino dal gettario alle fiere con altri duc Fedeli, che avevano intrepidamente confetfato il nome di Gesù Crifto . e tutti tre divennero cibo delle bettie agli occhi degli uomini, ma preziose vittime della Fede nel cospetto di quel Dio, che li coronò d'nna gloriz immarcescibile in Cielo .

Qualche volta il Signore ha volnto far rifplendere in una maniera fentibile, eziandio agli occhi de' pagani , la fua potenza , chiudendo con vifibili prodigi le fauci alle fiere, e impedendo loro di sbranare i fuoi Servi , come avvenne rifpetto ai foprzddetti cinque Fedeli Egiziani . Altre volte, anzi il più delle volte, e quafi fempre ha permello , che le fiere efercitaffero la loro naturale ferocia contro i medefimi fuoi Servi, e li metteffero in brzni, come fecero con s. Silvano, e con i fuoi compagni, e con altri moltiffimi fanti Marsiri , E in questi czsi Iddlo fece risplendere egualmente lz sus potenza, benchè in un medo meno fensibile, col dono della fortezza, e della pazienza, che comunicò zgli fteffi Martiri, i queli volontariamente, e per non mancare alla fedeltà a lui dovuta , foffrirono tali firazi, e supplizi. In qualunque maniera però fia a ini piaciuto di ordinare le cofe , noi dobbiamo adorare le fue fupreme disposizioni , e credere fermamente, che tutte: sono ordinate con infinita fapienza per la fuz gloria, e pel vantaggio de' fuoi eletti . Anzi , come offerva s. Agoftino, è affai più utile, e vantaggiofo ai fedeli ferwi fuoi il foffrire i înpplie), e la morte per la giuftiziz , che non è l'efferne liberati con mezzi firaerdinarj e prodigiofi, s) perchè effi rendendo a

Dio una gloriofa testimonianza della loro fedeltà nel divino tuo fervigio, e dall' ubbidienza dovuta a'fuoi divini comandamanti, acquistano nna più splendida corona in Cialo, ch'è l'nnica cosa desiderabile ad un Cristiano, che vive di Feda, e che aspira ai beni aterni del Paradiso; aì ancora perchè esti divantano più conformi, e somiglianti a Gasà Cristo Re, e capo de' Martiri, il quale volle foggettarfi per amor noftro a tanti gravistimi patimenti, e alla morte ignominiosa di Croce in mazzo a due ladri . E però i fanti Martiri nè bramavano , nè chiedevano a Dio di effera liberati dagli acarbi tormenti, e dalla morte, a cui erano condannati. Anzi a guisa di s. Metodio riguardavano il martirio, come la cofa più gloriofa , e defiderabile , che poteffe avvenire a un Crittiano, e come il compimanto di tutte la grazie, che il Signore dispensi in questo Mondo ai fuoi Servi, ed amici, confortandoli colla fua potenta grazia a foffrirlo con pazienza per amor suo, e poi corouandoli con una gloria atarna, ad infinita nel Gielo.

### 2. Dicembre.

### S. APOLLONIO.

Le azioni di s. Apollonio fono riferite da Rufino nelle Vite de Padri dell Eveno preffo il Rojveido lis. s. cap. ?. Si veda ancora il Tillimons nel iom lo. delle Memorie ecclefialiche, il quale rapporta ezionato ciò che da altri antori contemporane i glaso fortito di queflo Santo

N Acques. Apollonio circa l'anno 321, nell' Egitto, e fin dall'età di quindici anni ritiratofi infieme con un fuo fratal maggiore nel deserto della Tebaida, abbracció la vita panitanta con molto fervore, e per mezzo di continui e rigorofi digiuni, di frequenti vigilie , e degli altri efercizi mouaffici, giunfe a foggettare la fua carne, e a domare le sue passioni si parfettamenta, che il suo spirito godeva quella pace, e tranquillità, ch'è propria delle anime giutte, la quali diffaccate da ogni tarreno affetto , fi confacrano con fiucarità di cuore al fervigio di Dio, e fono ripiane del fuo fanto amore, a della. dolce speranza di unirsi ben presto con essolul iu Cielo. Di questo suo distaccamento è una prova il seguente fatto raccontato da Cassiano nelle fue Collazioni. Un suo fratello, ch' era rimaso nel fecolo, vanne un giorno a picchiare alla porta della fua cella , e a pragarlo di andare ad ajutarlo in una certa fua occorranza. E perebe, diffe Apollonio, non chiamate piuttoffo l' altro no-Hro fratello , ebe lasciai presso di voi , quando io venni al deferto è Egli è morto fono già quindici anni, rilpole il fratello ; Ed 10 , replico Apollonio , fono ontai venti anni , ebe fono morto , e fepolto in quella sella, perchè tanti anni arano scorsi dacchè ab. bandonato il Mondo, aveva abbracciato la vita Sec. Race, T. II.

ruligioù, a fara desicate al divino ferrigio. Quata rijofna di s. Apollonio ritera e loda molto il fopradetto Gaffano, polichè contiene un importante documanto par quille pariona, che fiono confegrata al culto di Dio, di nou impacciari faggi faffi refortarelisti del foro parenti, ricordandoli, che Gesà Grifto nal Vangelo probia a un fico dicepolo di torarra e calca, per dara fepoltura al corpo di tio parte, giaccone calca di discono di politica di procione.

2. Il disegno di Apollonio era di attendere unicamante alla fantificazione dell' anima propria nella folitudine; ma il Signore volle fervirfi di lui per la falute di molti, onde dopo quaraut' anni ch' egli abitava nel deserto , in una celeste visione gli ordinò aspressamente di uscir da quel deferto, e di fara in avvenire la fua dimora nelle vicinanze della città d' Ermopoli, la quale, come anche il paese all' intorno, giacava sapolta nelle tanebra dell' idolatria, attesoche Iddio voleva per mezzo suo illuminare uu gran numero di parfone , e farne di effe de fervi a fe fedeli . Apollonio a tale comando diffe at Signore : Togliete , o Signore , da me la superbia , accineebà non m' innalzi fopra de' miei fratelli , e decadendo dalla voffra grazia, io non perda quei doni, che mi avete fin ora compartiti. Udi allora una voce,che gli rispose: Metti una mano fopra il tuo capo , e prendi quello, che vi troverai, e gettalo per terra full'arena. E ponendofi egli la mano fopra la fua tafta. prase come un piccolo Etiope,il quale gettato per terra diffe : Io fono il demonio della fuperbia . E fuhito fparve, qualiche fi nafcondeffe nell' areua, Fatto quatto , udi di nuovo Apollonio la voca del Signora, cha gli diffe: Va' ora ficuramente, e fa' ciò , ebe ti bo comandato , perebè io farò teeo , e ti conecderò quello , che mi chiederai . Part) adunque il Santo dall' Eremo circa l' anno 361., ual quale regnava l'Imparatore Giuliano Apostata , che faceva ogni sforzo, per rittabilire, a propagare l'idolatria, e prese ad abitare in una spelouca fotto un monte fituato nal territorio della fuddatta città d' Ermopoli .

3. Ivi il Signore cominciò ad illustrarlo col dono de' miracoli, che operava continuamente, e in a) gran numero, che se ne sparsa la fama da per tutto, onde vaniva riguardato come un profeta, ed un Apostolo. Questi miracoli, a la vita autteriffima, che il Santo menava, fecero sì grande impreffione iu quei popoli, che molti fi convertirono a Dio, a rinunziato il culto degl' Idoli abbracciarono la cristiana Raligione . Altri vollero affare suoi discepoli , e vivere sotto la sua condotta, onde in breve tempo radunò cinquacento monaci, nomini tutti di molta virtà, e perfezioue . Menavano effi pure una vita auftera , ciafcuno separatamenta nella propria cella; e le Domeniche fi congregavano infieme nalla chiefa a partecipara de' divini mifteri, e ad ascoltare l'ifinazione, che il Santo loro facera, e dipol peridevarso parto linere un pol dicito; il che ferriva, per rimovar fra loro, e vie più fringera i vincoli della ficuntiberole cerità. Solavai I Santo sfortarii ad effirer vigilinti nell'orazione, e officità i reffere alle diaboliche tenzazioni nel loro porincipi, avanti che prendefirro forta nel loro cotre, poliche con il fehicactivi il capo al ferpante infernate, che con può mordare, and fra mala icievo al terri peritta viture delli finincio, e trisofper delle fine tenzicipi. Il non attendute e trisofper delle fine tenzicipi. Il non attendute entiplera i del finpera del correcti deldry, e le officipa mondare; centrificibi in cito fini i prinzipie, e la fingrare del come i terresti deffire i prinzipie. La fingrare del come i terresti deffire i prinzipie, e la fingrare del come i terresti deffire i prinzipie, e la fingrare del come i terresti deffire i prinzipie, e la fingrare del come i totto del prinzipie e la fingrare del come i totto del triso.

non ba quello , non è vero monaco . 4. Gli ammoniva inoltre ad avanzarsi ogni giorno più nell' efercizio delle virtà . e ad aver tra loro una fanta emulacione di far nuovi progreffi in effa , e di forpaffarfi l'un l'altro nella perfezione, per piacere a Dio, e divenire fuol vari e fedali fervi . Wella pratica di talt cofe , diceva apli, dee confilere la noltra perfezione, e non in operate mitacoll : e fe il Signore vi concede quetto dono di far de' miracoli , non ve ne gloriate , e non vi flimate per oneflo migliori degli altri, e procurate di tenerli più che potete occulti , affiche non vi forprenda, e non v'ingaunt lo fririto di vanità, e di giattanza . Volava altresì il Santo, che i fuol monaci banditiaro dal loro cuore ogni triftezza, a confervaffero fempre una fanta allegrazza . Di fatto ,, neffuno di loro ( fono parele di Ruffino ) fi ,, trovava mai malinconico , anzi compariva ne' , loro volti una fanta latizia , quanta non fe ne s trova in uomo vernno dal Mondo. Che fe al-" cuno di loro cadeva in triffezza, fubito Apol-" lonio gliena dimandava la cagione, e fe il mon naco gliela volava occulture, egli la scopriva , con lume divino, a lo confolava . E però ripeteva loro fovente :: Non conviene , o fraselli , lo fiar mefli a coloro , che banno poila la loeo fperanza in Dio , e afpestano di confaguire il regno de' Cieli . Si contrillino i pagani , i gindei , e i peccatori ; ma i ginili fempre f debbono tallegrate nel Signore . Che fe gli amatori del Mondo fi rallegrano de' beni fragili , e cadnebi , quanto maggiormente ci dobbiamo tallegrat noi , i quali abbiamo polla tutta la nolita fperanza ne' beni intrautabili ed eterni , come infegna l' Apostolo 1 dicendo : " State fempre allegri, e fenza Intermiffion-, orate, e rendete grazie a Dio di tutte le cofe, polche quetta è la volonta di Dio in Gesà Crifto , Signor noftro ,?

5. La carità ardente, di cui avvampava il cuore di s. Apollonio, faceva aì, ch' ei s' intereissfe in tutte le anguttie de' suoi profilmi, e procurassa lora ogni possibile sollievo, e consolazione. Avvanne, che per ordine dell' Imperator Ginliano Apostara, nemico crudele della cristiana

Raligione, fosse da' foldati preso un giovane monaco dell' Egitto, e messo in prigione, acciocchè rinunziata la monaffica profettione, confentiffe di affère arrolato nella milizia . Avutane Apollonio la notizia, ando fubito cou alcuni fuoi discapoli a trovare quel monaco, ed assendogli rinscito di entrare nella prigione, si mile a confortarlo, e a confolarlo, acciocchè fi mantenefle fermo, e coftante nel suo proponimento, e non fi arrendesse agl' ingiusti voleri del Tiranno . Mentr'agli stava esercitando quest' ustizio di carità, fopravvenne il Centurione, il quale (degnatofi, cha il Santo fosse entrato nella prigione. a diffuadeffe il monaco dall' ubbidire all' Imperatore, lo face rinchiudere insieme co' suoi compagni nella fteffa prigione, a fine di obbligarli ad arrolarfi nella milizia; e poste per maggior sicurezza delle guardie alla prigione, se ne partì. Ma la notte seguente apparve un Angelo del Signore, che riempi di una fuperna luce quella carcera, e na fpalanco le porte. Atterriti i foldati, a ftupefatti fi gettarono ai piedi del Santo, e lo pregarono ad uscirne co' suoi compagni, e col monaço, a di andarfena dovunque voleffero, effendo effi pronti di morire piuttofto, che contraftara alla virtù divina , che aveva cura di loro . Effo parò rimale con tutti gli altri nella prigione , finche venisse il Centurione a licenziarli . Venne di fatto la mattira per tempo il Centurione tutto cambiato di fentimenti, e ripieno di fpavento, poiche nella stessa notte la casa della fuz abitazione era flata scoffà da un fiero tremoto; onde prego il Santo a perdonargli l'offefa fattagli, e a partirfene co' fuoi compagni, e cól monaco, come fecero, cantando inni e falmi di ringraziamento al Signore, cha fi era degnato di manifestare in loro favore la fua onniposenza . 6. Aveva a. Apollonio, come fi diffe, fiffata

la fua abitazione nel territorio dalla città di Ermopoli, dov' erano all' Intorno dieci villaggi popolati di pagani, de'quali febbene molti fi foffero per mezzo fuo convertiti, reftavano però molti altri pertinaci nella loro superttizione . Coftoro avevano un tempio, dov'era un idolo tenuto da effi in gran venerazione, a cni ricorrevano in tampo di ficcità, portandolo in procaffione per li campi. Or avvenne nna volta, che camminando il Santo con alcuni fuoi difcepoli per la campagna, a' incontrò in una moltitudine di popolo, che accompagnava i profani facerdoti, che portavano in giro quell'idolo, facendo ad effo de' fagrifici, per ottenera la pioggia. Mosso Apollonio a compassiona della cecità di quagl'idolatri, fi proftrò a terra, e prago il Signore a rendare immobili l'idolo, e quei che lo portavano, acciocchè conoscessero il loro errore . e la vanità della loro superitizione . Efaud) il Signore l'oraziona del fuo Servo, ond'affi di repente rimafero affatto immobili, e qualunque que sforzo faceffero, non potevano dara un folo pafio nè avanti, nè indietro . Maravigliandofi eglino d'un tale avvenimanto, nè fapendo a che attribuirne la cagione , vi fu chi fospettò ciò procedere da Apollonio, perchè l'aveva veduto paffare per quelle bande. Spedirono pertanto alcuni di loro al Santo, pregandolo ad impetrara dal suo Dio, che sciogliesse quei vincoli invifibili, che il ritenevano immobili alla aferza... del fole di messo giorno, con promeffa di con-vartirsi, e di abbracciare la Religione, ch' ei predicava. Egli udendo questo, si portò subito con gran giubbilo verso di loro, e satta la sua orazione, ottenne la grazia, che richiedavano, per la quale reftarono si commoffi, cha operando ne loro cuori la divina Grasia, rinunaiarono al cuito de' demonj , ariero nel fuoco quell' idolo, e confessando e glorificando il nome di Gesù Crifto, dimandarono il fanto battefimo, che dopo ricevute le confuete istruzioni su conferito non folamente ad effi , ma a quali tutti gli abitanti di quei villaggi, mossi essi pure dalla sama di questo, e di altri miracoli, che venivano operati dal Santo. Anai un buon numero di loro vollero divenire suoi discepoli, ed abbracciare la vita monaffica fotto la fua condotta .

7. Correndo un anno gran careftia in qualle contrade, una gran moltitudine di gante venne al monaftero del Santo, chiadendo aiuto ai loro bifogni, e riftoro alla fame, che pativano. Egli ordino, che a tutti si defle da mangiare di quel cibì, che fi ferbavano pe' fuoi monaci ; onde in breve tempo mancò la provviñone de viverl . e non rimafero fe non alcuni caneftri di pane. Allora il Santo pieno di fiducia in Dio, alzò gli occhi, a le mani al Cielo, e poi rivolto ai fuoi monaci : Non credete voi , diffe loro , che la mano di Dio possa moltiplicare il pane , ch'è rimaso in queffi canefiri ? Dipoi afficurato già interiormente di aver ottenuto un tal prodigio , foggiunfe : Non verrà meno il pane di quelli canellri , infino che non fieno raccolte le brade . E fecondo ch' ei diffe, non manco mai il pane, che fi cavò da quei caneftri per quattro mesi continul, per fatollare i fuol monaci, e tutti coloro, che vanivano a dimandarne . Quello miracolo , dice Ruffino , mi fu raccontato da quelli , che ne furono te-Himonj , perfone degniffine di fede per la loro fantità . Ma oltre di ciò io fleffo , foggiunge il madefimo Ruffino , vidi co' miei occhj un fimile miracolo , poiche mangiando io con effolui , offervai , che fi levarono dalla menfa corì pieni quei canellri di pane, com' erano quando vi furono polii , dopochi tutti n' ebbero mangiato a fufficienza .

8. Aveva inoltres. Apollonio ricevuto da Dio il dono della profezia, e di vedere le cofa occulte e lontane, del che lo fteffo Ruffino, o piuttofto a. Petronio, in nome del quale e i favella, ne fu tettimonio oculato. Concioffachè effendo andato con due compagni a vifitario, il Santo

tre giorni avanti prediffe il loro arrivo a' fuot monaci, ed effendo egli ancor lontano dal monaftero, inviò loro incontro alquanti de' medefimi fuoi monaci, i quali profiratifi fino a terra fecero loro riverenza, e prefili in messo, Il conduffero, cantando inni e falmi, al monaftero, dova giunti fi fece loro incontro il medefimo Santo, con proftrarfi egli pura a terra, ed efercito verso di effi tutti gli uffizi più finceri e diffinti di una religiofa ospitalità per un'intera fattimana, che fi trattennero con effolul , godendo con molto profitto delle anime loro il vantaggio de' fuoi fanti difcorfi, e de' virtuofi efempi di tutta quella religiosa adunanza. Accadde quafta visita di a. Petronio verso l' auno 395., e allora fant' Apollonio era in età di circa 75. anni : nè parlandofi più di lui dopo quafto tempo, è probabile che poco più egli fopravviveffe, e che verfo la fine dal quarto fecolo foße dal Signore chiamato agli eterni godimenti del Cielo . Non lasceremo di què aggiungere il feguente fatto, che narra Caffiano nelle sue Collazioni, e che da alcuni viene attribuito al noftro Santo . Un giovane monaco trovandofi affalito da veementi tentazioni d'impurità, ando a confultare intorno ad effe un vecchio monaco, il quale se ne mostro maravigliato, e fcandalizzato, e in cambio di confolarlo, e animarlo a resistere virilmente, lo riprese duramenta coma indegno del nome e carattere di monaco. Onda egli perdutofi di coraggio, era rifoluto di laffare il deferto , e di tornarfene al fecolo . Avedatofene Apollonio , e cavatogli con buone a dolci maniere di bocca ciò, che gli era avvenuto, e quanto ravvolgava nel penfiere. lo confolò , a confortò a implorare umilmente il divino foccorfo, con ficureaza di ottenerlo dalla bontà del Signora, per non foccombera alla ten-tazione; ed egli fiello porfe le fue preghiere a Dio per lui , e gli ottenna la divina affiftenza , e nel tempo stesso la perseveranza nella sua vocazione. All' opposto prego Iddio, cha dasse licenza al demonio di affalire il vecchio monaco, e di fargli provare gli ftimoli della fteffa tentazione, affinchè imparaffe colla propria esperianza a compatirla negli altri . Di fatto essendo egli andato a visitare lo stesso vecchio monaco, lo trovo tutto turbato ed afflitto per la veemenaa della tentaaione, da cui era tormentato. Allora Apollonio gli fece conoscere il suo fallo, gli rappresentò effere quella tentazione un giutto gattigo della poca carità pfata col fuo fratello, e l'eforto ad umiliarfi nel cospetto del Signore, e a farne penitenza; e quando lo vida a cio disposto, pregando Iddio per lui, gli ottenne lemmantinente la primiara calma , e tranquillità di fpirito .

Profitiamo degli efempi, e de'documanti di a. Apollonio per vantaggio delle anime noftre ; primieramente impariamo ad effere noi pure folleciti e vigilanti nel refiftere prontamenta, e fenza Indugio alle diaboliche fuggeftioni ne'loro prip-Az a 2 cipi,

cipi, primachè prendano forza fopra di noi; e così schiveremo facilmente il pericolo di confentirvi, e ci preserveremo col divino ajuto dalle cadute . Nolite dare locum diabolo , dice l' Apottolo 1, per infegnarci a chindere fubito la porta del nostro cuore in faccia al demonio, allorchè ci affalisce colle sue tenzazioni . Egli può ben ruggire come an leone furioso intorno a noi, secondochè dice l' Apostolo s. Pietro 2, ma non ha podeftà di entrare in cafa noftra , nè di farci alcun male, se noi non gli diamo volontariamento. l'ingresso. Egli può latrare, come un cane rabbiolo legato alla catena, foggiunge s. Agostino, ma non può mordere se non quegi' incauti, che a lui fi accostano. Così pure Impariamo a purpare il nottro cuore dalle mondane affezioni , e a mortificare le nottre disordinate paffioni, poichè quette fono le armi, delle quali fi ferve il demonio , per combatterci ; e corriamo fempre rifchio di effer vinti , e di cadere fotto l'infelice fua schiavitù, se lasciamo allignare nel cuor nostro qualche viziola pattione, o di superbia, o d'invidia. o di malevolenza, o di rancore, o di amor profano, o d'avarizia, o d'ambizione, e fimili. In quetta mortificazione confitte il principale, e più estenziale esercizio della pietà criftiana : e fe effa fi trafenra, poco giovano gli altri efercizi efterni di divozione, per piacere a... Dio, e far acquifto delle virtù . Finalmente impariamo anche noi ad accompagnare i noftri efer-cizi di pietà, e le fteffe mortificazioni, e penitenze con una fanta allegrezza, la quale dilata il cuore, e rende più agevole e foave il giogo dell'offervanza de'divini precessi; dovecchè la triffezza, e la fhalinconia, come fta scritto ne' Proverbj 3, dissecca le ossa, illanguidisce lo spirito, e rende più gravoso, e ditricile il cammino della virtù .

#### 3. Dicembre .

#### S. STEFANO IL GIOVANE MARTIRE. Secolo VIII.

La Vita di questo Santo scritta da Stefano diacono della Chiefa di Costantinopoli suo contemporaneo, è inserita nel primo tomo degli Analesti Greci de Benedettini.

S Anto Stefano, detto il Giovane per diffinguerlo dal glorioso protomartire di quefto nome, di cui s' è riportata la Vita nella prima Raccolta ai 26. di Dicembre, nacque circa l' anno 713. nella città di Coftantinopoli, di Gregorio, e di Anna, persone affai timorate di Dio, che colle fatiche delle loro mani fi guadagnavano l'oneto loro fottentamento'. La madre ; ch'era fingo. larmente divota della fantiffima Vergine, ottenne per la sua intercessione questo figlipolo con promessa di confagrarlo a Dio in qualche monaftero . Riconoscente la pia donna della grazia. ricevuta, si tosto che le fu nato il figliuolo, lo pre-

fentò alla se. Vergine davanti a una fua divota immagine, pregando la Regina del Cielo ad accettarlo fotto la fua validiffima protezione, e a scamparlo da tutti i pericoli dell'anima, e del corpo. E fi videro ben presto sopra del fanciullo gli effetti del patrocinio d' una si potente Avvocata. Perocchè essa gli ottenne al copiose grazie dal Cielo, che fin dall' età di fei anni audaudo egli co' fuoi pii genitori alla chiesa per affiitere alle fagre funzioni, vi ftava con tal compoffezza, e attenzione, che recava maraviglia a chiunque lo mirava; e prese tal pizcere alle lezioni, che vi fi facevano della fagra Scrittura, e delle Opere di alcuni fanti Padri, e particolarmente di s. Giovanni Grisoftomo , che al solo ascoltarle le imparava a memoria; e con imbevendo il ino tenero cuore di quelle verità falutari , gettava fin d' allora i fondamenti di quell' amore per la dourina della Chiefa , che poi dovea effer efporto alle più dure , e più terribili prove .

La Coltivavano i buoni genitori l' indole mara-

vigliofa del figliuolo, e per la pietà e per le scienze, onde procurarono, che fosse ben ittruito nelle lettere , nelle quali non meno che nella pietà egli fece gran profitto: ma nel corso di esse fa ditturbato dal turbine , che sopravvenne alla Chiefa per parte degli eretici Iconoclasti , cioè nemici del culto delle fagre immagini di Geau Crifto , della ss. Vergine , e de' Santi . Fu il primo, che colla forza tento d' introdurre quelt' errore nella Chiefa l'Imperator Leone Ifaurico, per far cofa grata a certi impottori ebrei. Coftni adunque nell' anno 726. comando, che da tutte le chiefe tolte fossero le immagini, dicendo essere una specie d'idolatria il rendere ad esse qualfivoglia culto . S. GERMANO , che governava allora la Chiefa di Coffantinopoli, e adempieva perfettamente le parti di zelante, ed ottimo pattore, vigorofamente s' oppose a quetta profana novità : per la qual cosa l'Imperatore mandò gente armata, che violentemente lo traffe fuori dal palazzo patriarcale; e maltrattato con pugni e calci lo scacció da Costantinopoli. Il sauto Patriarca senza punto intimorirsi per l'ira imperiale stette faldo ne' fuoi cattolici fentimenti , e ritiratofi in un monastero, vi finì fanzamente i suoi giorni, onde ha meritato d'effer dalla Chiefa onorato come il primo, che abbia combattato, e patito pel culto delle fagre immagini, facendofi di lui memoria nel Martirologio Romano si 12. di Maggio. Leone intanto dopo l'espulfione di a. Germano intrufe in luogo fuo Anaftafio, che intutto e per tutto fi accomodava ai fuoi perverfi voleri.

2. Quette, e mille altre violenze fatte contro i buoni Cattolici riempierono di tumulto, e di confusione l' imperiale città ; laonde molti de' fuoi abitanti andarono a cercarsi altrove un ficaso ricovero . Del numero di effi furono i geni-

tori di Stefano, i quali volendo provvedere alla ficurezza propria, e del figliuolo, e volendo infieme foddisfare alla promeifa fatta di confacrarlo a Dio in un monaftero, poichè videro, che ciò non fi poteva adempiere in alcun monaitero di Contantinopoli, lo conduffero al monte di s.Aufsenzio diftante circa dieci miglia dalla città di Calcedonia 1, dove in celle separate vivevano al-cuni solitari sotto la condotta di un santo Abase per nome Giovanni. Quetto fant' uomo sì tofto che vide il giovanetto Stefano, lo accettò fotto la sua disciplina, scorgendo collo spirito profesico, di cui era da Dio arricchito, quel ch' egli farebbe divenuto un giorno ; e poiche l'ebbe ben iftruito degli obblighi della monattica profeffione , glie ne diede l'abito . Benchè Stefano non avetie allora più di 16. anni, intraprefe con tal fervore la carriera della peniseura, ch' era di flupore all' ifteffo suo maettro. Non v' era virtù conveniente al fuo ttato, di cui non dese opportunamente chiariffime prove ; e sopra tutto egli fi mostrò fin d'allora cotanto amico della mortificazione della fuz carne, e dell' aftinenza, che doveva l' iffetto spo superiore comandargli di mangiare qualcofa di più , per poter reggere alle fatiche della sua professione, e alla rigideaza dell' aria di quell'alto monte, ove dimoravano .

4. Tali surono i progressi di Stefano in ogni genere di virtù , che csiendo morto nell' anno 744. l' Abate Giovanni, fu eletto egli a riempiere il suo luogo di superiore di que' solitarj, avvegnachè fofte allora nel trigefimo primo auno della sua età. Allora Stefano s'infervoro più che mai nella penitenza, di maniera che ritiratofi in una piccola grotta tutto fi occupava nella... meditazione della fagra Scrittura, nella contemplazione delle cose celetti , e nell' orazione ; agginngendo a tutto ciò un continuo rigorofo digiuno, e il lavoro delle mani, che confifteva parte in far reti, parte in copiare codici fagri, perocchè egli aveva un belliffimo caratter. Usci però da quella grotta l'odore della sua santità, che tirò a lui molta gente, la quale veniva per effere iftruita nelle cofe dello fpirito, e molti anche fi risolvettero , e secero ittauza di rimanere fotto la fua condotta. Il fanto Abate non seppe rigettare da se quei, che mostravano di avere onona volontà di fervire Iddio; onde poichè n'ebbe ammessi dodici, fabbricò na monaftero, in cui vivellero tutti infieme, ed egli continnando a fiarfene nella fua grotta, gi' iftruiva, e li dirigeva nel cammino della più fublime perfeaione colle parole, e con gli esempi. Cresciuto poi che fu il namero de' monaci fino a venti, ei ne diede il poverno a certo Marino, nno de' fuoi primi discepoli , per esfère più libero a secondare lo spirito di perfesta solitudine, e di ffraordinaria antterità, da cui fi fentiva animato.

5. A quefto fine si rinchiuse dentro una celletta,

che fi fece fopra la più alta cima del monte, affai più angusta della grotta, dove aveva dimorato fino allora , ed inoltre esposta a totte le ingiurie , ed Intemperie dell'aria. Ne di ciò contento aveva scavata nel faffo una nicchietta per farvi orazione, dove non poteva stare se non ginocchioni . e col dorso incurvato . Portava inoltre firetto ai lombi un cerchio di ferro, e attaccati ad esso due altri pezzi di serro, o catene, che pasfandogli incrocicchiate fopra la schiena, e sopra le spalle, si fermavano sotto le ascelle. Con questo continuo martirio egli straziava il suo corpo, e lo foggettava allo spirito, che ogni giorno più fi follevava alla contemplazione delle cofe celetti, e con presetto amore si univa al suo Dio. Una sì luminofa fiaccola di fantità non poteva stare nascosa, onde spandendosi per ogni parte la fua luce, invitava molti a venire ad ammirarla per effere effi pure illuminati nelle vie del Signore. Così fece fra gli altri una nobile e ricca dama di Coffantinopoli per nome Anna . Rimafa vedova, e fenza figliuoli nel fiore della fua gioventù, rifolvè di ritirarii dal Mondo, e confecrarii a Dio: venduti tutti i beni, e diffribuitone il prezzo in gran parte a poveri, se ne ando con ana buona fomma di danaro, che s'era rifervato, a trovare il Santo, per le cui mani voleva che quel danaro fotle diffribuito . Il Santo ricusò d'accettarlo , dicendo ch' ei non voleva impacciarfi di far limofine con roba altrui, per non recar danno a fe fleffo, mentre cercava di giovare, e di far piacere agli altri. Ma per non rimandare la pia dama in mezzo al Mondo, la configlio d'andare con la direzione dell' Abate Marino ne' lnochi circonvicini a quel monte, a dispensare estamedefima il suo danaro a' poveri. Dopo di che egli le diede l'abito religiofo, e la pofe nel monastero di sacre Vergini posto a piè dello stesso monte, e fondato da s. Auffenzio.

6. Le cofe intanto dell' Imperio , e della Chie. fa erano in una fomma confutione, e l'erefia degl' Iconoclasti ogni giorno più si dilatava. A Leone Isaurico era succeduto fin dall' auno 741. il suo figliuolo Cottantino Copronimo, erede non folo dell' Imperio, ma dell' odio paterno ancora contro le facre immagini, e contro i veneratori delle madefime, e fingolarmente contro i monaci, quali vedeva effere l'fuoi più forti oppositori, come quelli, che nulla temevano, e nulla speravano in quefto Mondo , Dapoiche l'iniquo Principe ebbe mesto in opera quanto gli seppe suggerire la sua maliaia per far abbracciare da tutti l' errore des!" Iconoclatti, a' avvisò d' adunare in Coftantinopoli nel 761. un conciliabolo di trecento e più Vescovl , i quali dichiaraffero , com' effi miferamente fecero, illecito il culto delle facre immagini. Vapo poi di far approvare una fimile empietà da a Stefano, la cui autorità ben fapeva di quanto pelo farebbe flata per tirare molt'altri nel fuo

partito, mando un ufficiale per noma Callillo a trovare il fatto Abate con reggli, a come per fargli complimento, diendogli che l'Imperatore in faguo della l'imm, in cui lo teneva, defiderava chi eggio della l'imm, in cui lo teneva, defiderava chi eggi oftoli firm, in cui lo teneva, defiderava chi eggi fottoliri ad degli unomini, francemuete ripode a Callinto, che dicefle pure all'Imperatore, chi agli cra pronta e fagurare il fion fangue fino all' ultima goccia piutodio, che sderire a quanto per umanorifento, e per vil timose versuo ordinazio pur anche i fiosi reggli, giacchè, come dice il fanto David, non volvera sugre ji espociali gial fanto David, non volvera sugre ji espociali gial proportio di proportio di

7. Una sì generofa risposta riportata all' Imperatore, lo mife fulle furie ; onde tofto diede ordine all' ifteffo Callisto d' andare con foldati a trar fuori Stefano della fua cella, e e rinchiuderlo dentro il monaftero, dove flavano gli altri monaci. L'ordine fu prontamente eleguito ; ma que foldati attoniti di veder un uomo, che vivo flave in un angusto sepolero, e diffeceato dalle austerità, e mosti e compassione di lui, perchè avendo tutti i nervi rattratti per l'incomoda positura, uella quale flava dentro la fua cella, non poteva camminare, nè reggerfi iu piè, lo prefero fulle loro braccia, e lo portarono al monaftero, dove fu rinchiufo, fenza che alcuno poteffe a lui accostarsi a portargli cibo alcuno, volendo tentare d'indurlo per la fame alle voglie dell'Imparatora . Ma il Santo foffrendo per fei continui giorni le fame fensa preuder alcun riftoro, ad alta voce cautave le divine laudi, invocava l'ajuto de'Sauti, e si protestava di vanarare le immagini loro, sì che l'udivano le guardie, che flavano alla fua ports . In questo mentre , essendo convenuro all' Imperatore di marciare coutro gli Sciti, egli fece fapera a Callifto , che metteffe in libertà Stefano, risoluto di fare altri tentativi contro di lui dopo il fuo ritorno dalla guerra . Così fu fatto . Ma lo scellerato Callisto pensando, che avrebbe meglio fervito il fuo principe, fa gli fosse riuscito di screditare con qualche faifo delitto Stefeno epprefio il popolo, sì che il fuo efemplo nel venerare le immagini non facelle più impressione, ne più ferviffe d' autorità ad alcuno ; suborno a forsa di danaro un difgraziato monaco dell'ifteffo monaftero di s. Stafano, il quale fattofi, come un altro Giuda, traditora del fuo maestro, lo accusò di vari delitti coutro l'Imperetore , e principalmente d'aver illecito commercio con quella pia dama, per nome Anne, di cui s'è parlato quì fopra . È per dare maggior pefo all'accufa , faduffero quetti impostori una donna di fervizio della fuddetta Anna, acciocche rendeffe teftimouanas contro di lei, e di Stefano .

8. Ordita così la catunnia, Callifto fpedì fabito all'Imperatore, che ellora fiava al campo de' foldati, il foglio delle accuse date contro

Stafano; e l'Imperatore tofto diede ordine a un uffiziale d'andare con una truppa di foldati al monaftero delle monache, che frava alle radici del monte di Ausseuzio, e di condurre alla sua presenza una di quelle mouache per nome Anna. Fu eleguito puntualmente il comaudo impa-riale, e Anna infieme con un'altra monaca, che era venuta in fue compagnia, fu condotta all'Imperatore. Quefti, avendo prima fatta feparare la compagua, fi pose a interrogar Anna, supponendola già rea dell'appostole delitto, del modo con cui Stefano l'aveile fedotia . La cafta e forte donna : Il mio corpo , rlipofe , o Imperator: , Ha nelle voffre mani : voi potete a voffre modo firagiarlo, e farlo in pezzi : ma Anna non vi dirà mai altro , che la verità , Non bo fatto mai male alcuno con Stefano ; e 10 lo conofco per un uomo giuito , e fanto , per un utilifimo direttore di anime , e per la mia guida nel cammino della falute , A une sì franca e generofa rifpofta rimale l'Imperatora fenza parola, e mordendofi i diti per la rabbia, e colla mano minacciandole gaftighi, la face pertire dalla sua prasenza. Indi comando, che fosse messa iu prigione, e che la sua compagna, che si chiamava Teofania, fosse rimandate el fuo monaftero di s. Auffeuzio .

9. Ritornato di lì a qualche tampo l'Imperatore a Coftantinopoli, aveudo terminata la. guerra contro gli Sciti, come se non avesse da peufare ad altro, che all'affare di Stefano, la prima fua cura fu di far rinchiudere Anna in un' altra più ofcura prigione , detta la Fiala; pol la notte mando per un ufiziale a farle grandi e generole promesse, s'ella avaste nel giorno feguente confessate pubblicamente le iniquità di Stefano, minacciandole in caso contrario aspri tormenti, e le morte. Anna disprezzò, e le lufinghe, e le minacce. Laonde effando ftata nel feguente giorno condotta alla pubblica udienza davanti all'Imperatore , questi le fece vedere un fascio di verghe, e de'nerbi di bue, dicendole, che tutti farebbero ftati confurnati a batterla, s'ella avesse ricusato di palesare le scallereggini di Stefano. La cefta donne non rispose nè pure una parola. Del che fdagnato il furiofo Coffantino la fece spogliare, e da' manigoldi, che la teuavano fospele in aria, come se tterfe in croce, la feca crudelmente battere per tutto il corpo . Elle fotto quelle fpietate bettiture , 2 lei meno dolorose della sua undità , altro mai non diffe , che quefte parole : Non bo fatto alcon male con Stefano . Signore , abbiatemi mifericordia . Poiche le percoffe l'ebbero ridotta fenza fiato, e vicina a fpirare , l'Imperatore fece desistere i manigoldi dalle battiture, e mando a rinchiuderla in un monaftero di Coftentinopoli, dove fi erede , che qual gloriosa martire compiesse i fuoi glorul, tanto più che apparifce avere il medefime Imperatore date ordine, che vi foste fatte morire segretamente .

10. Riuscita vana questa diabolica macchina contro del Santo, l'Imperatore ne architetto un' altra; e fu di mandare un giovane della foa corte a s. Stefano, fingendo di volerfi far monaco, acciocchè dopo ottenutone l'abito se ne suggisfe, e venitfe ad accufare il fanto Abate al medefimo Imperatore, d'averlo fedotto, e d'aver fatto altri dispetti al Principe . Fu giuocata aftutamente la fcena, e l'Imperatore avendo fatto venire nell'antiteatro, ov'era adunato il popolo, questo finto monaco, prese indi motivo, dopo mille ingiurie vomitate contro de' monaci, d'efaggerare il supposto misfatto di Stefano; e iucoutanente mando de' foldati al monte di Auffenzio, acclocchè metteffero a fuoco il monaftero, mandaffero in dispersione que'monaci, e arrettasiero Il medefimo Stefano. Volarono gl'iniqui minifiri dell'empio Principe a mettere puntualmente in efecuzione quanto era flato loro comandato . Incendiarono il monaftero, dispersero que' buoni Religiofi; e tratto fuori della fua celletta il fanto Abate, con inumana barbarie lo ftrascinarono glu per quel monte, abalzandolo or quà, or là, finche giunti al porto di Calcedonia, lo milero fopra di una barca, e lo condustero a Grisopoli, poco diffante dall'imperiale città, e lo rinchiusero dentro di un monattero, come in una... ftretta, e ben guardata prigione ; dando dell'operato da loro minuto ragguaglio all' Imperatore .

11. Coffantino lufingandofi di poter pure in qualche modo tirare nel fuo partito Stefano, gl' inviò alcuni Vescovi infieme col Patrizio Callifto di sopra mentovato, acciocchè lo persuades-sero a sottoscrivere al Conciliabolo di Costantinopoli contro il culto delle Immagini . Il fanto Abate colla forza delle ragioni, e col peso delle autorità confuse que Vescovi , a mostro loro l'errore, in cui erano . Della qual cofa fdeguato uno di loro gli diede de' calci in faccia, giacchè il fanto Abaie non potendo reggerfi in piè, ftava seduto per terra . Allora il Patrizio Gallico facendo finire ogni disputa, Aiffe a Stefano: Di quefte due cose eleggete qual più vi piace, o fottofcrivere al Concilio di Coffantinopoli, o mozire . La mia vita, rifpole il Santo, è Geiù Criflo , e il morire per me è un guadagno . Voi fapete . eb' io v' bo detto un' altra volta, che fono pronto a foargere il mio fangue fin'all' ultima goccia per la dottrina della Chrefa , e pel culto delle facre Immagini . Confufi dell'iofelice efito della loro commiffione se ne ritornarono costoro all' Imperatore, a coi diffe il Patrizio Callifto : Noi fiam vinti; abbiam ebe far con un uomo troppo fupersore alle sofe di questa Terra ; onde non teme ne le minacce, ne la morte . Vergognandofi allora Copronimo di non poter espugnare la costanza del Sapto, lo rilego in un' isola della Propontide vicina all' Ellesponto desta Proconeso. Giunto colà il gloriofo atleta, ch' era allora in età di qu. anni , fi ritiso in una grotta, fimile a quella dove dimorava

ful monte di 2. Auffenzio, vivendo delle radici dell'serbe, che vi nescevano intorno, e praticando le folite sue aufterità con nuovo, e inusitato servore.

12. Appena seppero i monaci dispersi di a Ausfenzio il luogo, dov' era il loro fanto e amato maettro , che fubito a lul fi conduffero , avidi d'effere iftruiti e animati dalle fue parole . e da' fuoi esempj. Quivi il Siguore rendè celebre il suo Servo pel dono de' miracoli, molti de' quali operò iu confermazione del culto dovuto alle faore Immagini. La qual cosa effendo venuta a notizia del perfido Copronimo , fu cagione , che dopo due auni lo mandaffe a levar da quell'ifola per condurlo nelle carceri di Coffantinopoli, acciocchè neffuno aveffe la libertà d'andarlo a trovare . Nell' anno adunque 764, fu s, Stefano ricondotto alla città imperiale, e co' ceppi a' piedi, e colle manette di ferro alle mani, quali fosse uno scellerato affaffino, su meffo nella prigione detta la Fiala . Dopo alcuni giorni l' Imperatore se lo fece condurre alla foa prefenza, e fpirante rabbia , e furore lo caricò di mille ingiurie , alle quall il Santo nulla mai rispose . Indi avendogli rinfacciato, ch' ei foffe un idolatra, perchè adorava le cose materiali , com erano le immagini . We , ripigliò il Santo , non è così , o Imperatore . I Criffiani non banno mai creduto , ebe nelle immagini fi veneri la materia, ma bensì che fi onori quello , ebe viene rappresentato dalla materia , il che il culto vada a terminare in quello , che l' immagine rappresenta . Perocebe la noffra mente cecitata da quette cofe fenfibili f folleva a confiderare gli oggetti della nofti a Keligione , e le cofe erleffi . E le immagini servono altrest a fiffare il nottro penfero, ebe troppo facilmente fi divaga in altri oggetti . Poi per moffrare, che l'onore, o il disprezzo, che fi fa d'un'immagine, rigoarda non l'immagine fteffa , ma quello , ch' effa rappresenta , prese una moneta, fulla qual era l'immagine dell'Imperatore, e gettatala in terra la calpetto. A questo fatto volevano quegli adulatori, che stavano intorno all'Imperatore, precipitare Stefano dalle. fineftre . Ma come ? ripiglio il Santo , fe merito ia d'effere gaffigato per aver disprezzata l'immagine d' un femplice uomo , qual gaffigo non meriterete voi altri, che ffrapazzate le immagini di Gesù Crifto.

della justifique l'ergien e, de Sant?

3. Non fappe l'imperatore dar ilcuna rispofin alle ragioni del Santo ; ma in vece d'arrenderfa ille medienie, conando, c'he gjirloffi condotto con una fane al collo, e colle mani legate nella prigione pubblica, datta del pretorio.
Trorò in efà il fanto Marire 321. monte; tutti
consideri d'Goul Critto, e al cienti del quili er

altri le muni, ad altri era finta cavato un occhio,
o fatto diffiri anto tormento pe le citto delle fagre Immajini. Si rallegrò Sefano d'una ta pragrovic compagnia, e follamete provo una fanta

invidia di non aver ancor egli nel fuo corno fimili marche d'onore . La prigione ft converti in un monaftero; vi facevano i fanti prigionieri gli esercizi di pietà, propri d'una Comunità religiofa, e Stefano era come la guida, e il capo di tutti. La fama della fua virtù tirava molte perfone alla prigione, le quali fegretamente v'andavano per effere da lui ittruite, o confermate nella dottrina della Chiefa cattolica intorno al culto delle Immagini . La qual cosa effendo finalmente dopo undici mesi venuta a notizia dell' Imperatore, comando che Stefano fena' altro foffe fatto morire fu d' una pubblica piazza della città. Ma poi avendo ritrattato l'ordine, per non funeftare con un fupplizio quel giorno, in cui celebrava certe feste profane, e gentilesche in onore d' Eudoffia sua teraa moglie , mando il giorno seguente due fuoi scherri alla prigione con espresso comando, che se Stefano non ri nunziava al culto delle immagini , lo uccideffero a colpi di baftonate. Ma effi per lo rifpetto, ch'ebbero del Santo, non eseguirono una sì barbara commissione . Il che saputosi il di seguente dall' Imperatore, esclamo pieno di rabbiaalla presenza delle sue guardie, ch'egli era tradito dagli fteffi suoi samiliari , che lasciavano vivere chi egli voleva morto. Vi furono tofto di quelle ouardie, che avendo udito quello parlare, corfero furiofamente alla prigione, e legato Stefano per li piedi, che già ffavano ne' ceppi, lo traffero fuori, e come fosse un cane morto, lo ftrafcinarono per le ftrade, per farne uno spettacolo alla città , e per dare piacere al crudele Copronimo . Nel paffare avanti la chiefa di a. Teodoro martire, avendo egli voluto fare come meglio potè riverenza a quel Santo, uno di que' manisoldi gli diè con un groffo baftone un colpo in tetta, e così il noftro Santo confumo il fuo gloriofo martirio ai 28. di Novembre dell' an. 766., in cul se ne fa commemorazione nel Martirologio Romano.

Ecco in quetto eloriofo Santo un ammirabile esempio di penitenza unita a una vita innocente, a confusione di coloro, che dopo molti e gravi peccati nè pur vogliono ascoltare il nome di mortificazione. Ecco un modello di coftanza criftiana nel difendere la verità in mezzo ai martori di circa cinque anni, per rimprovero di quelli, che per timore di qualche leggier danno temporale, o di qualche rispetto umano, secondano i discorsi de' libertini , e mostrano d'approvare certe maffime contrarie al Vangelo . Ecco finalmente un difenfore infieme , e un maefiro del culto delle fagre Immagini . S' hanno da venerare le Immagini di Geni Crifto , della fantiffima Vergine, e de'Santi fecondo il coffante, e perpetuo ufo, e infegnamento della Chiefa. Eile fervono, come dite il fanto Martire a Copronimo, a follevare le noftre menti agli oggetti della Religione , e alle cofe celetti , e a fifare il no-Hro penfiere troppo facile a divagarfi; e, come le

chiama il Pontefice a. Gregorio, fono come il libro degl' ignoranti , che non fanno leggere . In difesa di questa verità dobbiamo effer pronti , se fa d'uopo, a dare la vita, come la diede s. Stefano, e come la diedero tanti altri . Ma questo culto ha da terminare, fecondo che diffe il medefimo Santo, non già nella materiale Immagine, ma in ciò, ch' effa rappresenta. E questa è la dottrina flabilita contro gl' Iconociafti nel fecondo Concilio Niceno tenuto l'auno 787., e rinnovata nel Concilio di Trento, che così parla: Infegnino i Vefconi Ge. che le Immagini di Cri-Ho , della Vergine , e de' Santi fi debbono avere , e ritenere particolarmente nelle chiefe , e alle medefime s' ba da rendere il dovuto culto , e la conveniente venerazione, non già perchè fi creda, che in effe vi fis qualebe forta di divinità, o di virtà, per cul t' abbia da collocare la fiducia in effe immagini : ma perchè l' onore , che alle medefine fi prella , fi riferifce ai prototipi , che rapprefentano , di maniera che qualora baciamo le immagini, o ei fcopriamo il capo , o facciamo riverenza davanti ad effe, adoriamo Crifto , e veneriamo i Santi , de' quali effe fono immagini .

# 4 Dicembre. B. Bernardo Cardinale, E Vescovo di Parma.

Secolo XI., e XII.

La fue Vita estratu da antiche memoris si riporta dal Rayzi nella Raccolta est Santi Toscani, e dal Brocchi nelle vita est Santi Fiorentia tom. 1. pag. 119. Si vedano
ancora gli Annali Ecclesiassici 100m. 1.1, agli anni 1101,
e 1106.

T L beato Bernardo nacque in Firenze nell'anno to60, della nobil famiglia degli Uberti : e nell' età fua giovanile fi lasciò alquanto trasportare dal bollore de le paffioni , e dall' incentivo delle ricchezze , che posedeva , onde menava una vita se non licenziosa, almeno mondana, e dedita alle vanità , e alle frascherie del secolo, con evidente pericolo di cadere in maggiori precipiai, e di perdersi eternamente. Ma il Signore, usando con lui della sua infinita misericordia, gli parlò al cuore, e dalle vie lubriche, e fangofe del Mondo lo chiamo al fuo divino fervizio; anzi fi vuole che in una celette visione gli mottraffe l'abito della religione, che doveva abbracciare , per operare in effa l'eterna fua faime . Eglà era unico di cafa fua , non avendo fe non una torella, onde la madre l'efortava a prender moglie; ma Bernardo difpressando le nozze terrene, e tutti i vantaggi, che il Mondo gli offeriva, volle in ogni modo secondare la divina ispirazione non fenza gran rammarico si della madre, che della forella, le quali nella persona di lui riponevano tutta la loro fperanza, e confolazione . Nell'anno adunque 1085., ventefimo quinto di fea fua età, spezzati coraggiosamente tutti i legami della carne, e del fangue, veffi l'abito religiofo nel monastero di a. Salvio , situato poco lungi dalla città di Firenze, dell' Ordine di Vallombrofa, nel quale, come di recente iffituzione, regnava una rigorofa, ed efatta disciplina regolare. 2. Siccome l' nnico fine di Bernardo nell' abbracciare la vita monaftica , era flato quello di fantificare l'anima fua , e di far acquifto della perfezione criftiana, quale in fatti dovrebbe ef-fere di tutti coloro, che professano lo stato religiofo; così egli pofe ogni ftudio nella puntuaie offervanza delle regole del fuo Iftituto, e nella pratica continua della mortificazione di fe medefimo, di una profonda umiltà, di una fincera carità verso de' suoi confratelli , e delle altre virtà criftiane , le quali fono l'anima , e dirè così l'effenza di tutte le focietà religiofe . Nei tempo fleifo non trascurò i sagri fludi, e specialmente quelli delle divine Scritture , anzi con tutto il fervore vi si applicò coll' unica mira di viepiù conoscere Iddio, e gli augusti misteri della Religione, e di soddisfarne più esattamente ai doveri , onde riuscì non meno dotto , che virtuofo , e perfetto monaco . Appena erano fcorfi dieci anni, dacchè Bernardo aveva abbracciato lo flato religioso, ch'essendo passato a miglior vita l' Abate Domenico , il quale aveva conmolta pietà governato il monastero suddetto di a. Salvio, fu egli eletto in luogo fuo Abate di quel monaftero di comune confenso de' monaci, e, non offante la fua ripugnanza, gli convenneaffumere quel carico, e poco dopo, cioè nell'anno 1097., il governo generale della fua religione di Vallombrofa . Quetti impieghi fecero spiccare con maggior luftro le virtù fingolari del Servo di Dio, e principalmente il suo ardente zelo, per mantenere nel primiero vigore l'offervanza della disciplina monastica secondo la mente, e lo spirito di s. Giovanni Gualberto Istitutore e Fondatore dell' Ordine di Vallom-3. Intanto la fama della fantità, e della dot-

trina del beato Bernardo non iftette riftretta nella fola Tofcana, ove ei dimorava, ma fi fparfe da per tutto, e giunfe all' orecchie del fommo Pontefice Urbano II., il quale perciò lo chiamò a Roma, e poco dopo lo creo Cardinale del titolo di a. Grifogono, per fervirfi dell'opera fua nelle turbolenze, da cui era allora afflitta la Chiefa Romana, Questa pnova dignità, ch'egli dovette accettare, per ubbidire ai comandi del Pontefice, nulla cambio del tenore di vita auftera. mortificata, ed umile, che aveva condotta da monaco, e folamente gli aggiunfe più gravi fatiche, e penose sollecitudini, che gli convenne foffrire nelle varie e importanti commiffioni a lui appoggiate datla fanta Sede . Una di tali commiffioni, che gli apportò non piccoli travagli, e moleftie, fu quella d'effer inviato dal Ponte-Sec, Race. T. Il.

fice Pafquale II., successore d'Urbano, Legato Apostolico in Lombardia presto la Contessa Ma-, tilde, celebre principeffa, e padrona di molti Stati in Italia, a fine di ricondurre al feno della Chiefa gli scismaticl, ed eretici, che insestavano quelle regioni, conforme egli procurò di fare con ogni poffibile diligenza. Mentre il beato Cardinale dimorava in Lombardia , eseguendo le commissioni pontificie , su chiamato a Parma dal partito de Cattolici , acciocchè colla sua antorità, e coll'efficacia della fua predicazione acquietaffe i tumulti, e le discordie, che gli scifmatici cagionavano in quella città. Egli vi andò prontamente , e portatofi una mattina alla Chiefa cattedrale, ov'era radunato gran popolo , vi predicò con molto fervore contro lo fcifma, e contro la fimonia; e dopo la predica s' incamminò al fagro Altare veftito degli abiti fagri, per celebrarvi la Meffa, e implorare coll' augusto fagrifizio la divina misericordia sopra de traviati . Ma gli scismatici , e simoniaci irritati dalle forti espressioni , che ei predicando aveva ulate in deteffazione de' loro errori. l'affalirono impetuolamente, e meffi in fuga i Cattolici, s'impadronirono della fua perfona, lo firafcinarono fuori di chiefa, e fenza rispetto alcuno alla fagra fua dignità, e al fublime fuo carattere , lo rinchiusero in un' oscura prigione ,

4. Soffrì il beato Cardinale con mirabile pazienza, come un agnello mansueto, questi in-degni trattamenti e strapazzi. Ma la Contessa Matilde, zelante protettrice della Chiefa, e. de' fagri fuoi ministri, informata di tali eccessi fpedi prontamente un buon numero delle fue truppe contro i Parmigiani, per vendicare l'oltraggio fatto al Legato Apostolico. Onde atterriti gli f ifmatici, e pentiti delle ioro fcelleratezze, mifero in libertà il Servo di Dio, e lo pregarono a perdonar loro gl'iniqui trasporti, e a preservarli dal meritato gastigo, che loro fovraftava. Il beato Cardinale non folamente concedè loro il richiefto perdono, ma gli abbraccio teneramente, come fuoi cari fratelli, níando tali espreffioni piene di dolcezza, e di carità, che ne rimafero fommamente compunti, e deteflati i loro errori, fi offerirono pronti ad ubbidirlo in tutte le cose, che volesse loro comandare. E di fatto in breve tempo furono per mezzo fuo fedate le discordie, riconciliati gli animi de' differenti partiti, e restituito il buon ordine, e la tranquillirà in quella città , la quale , effendo due anni dopo, nell'anno cioù 1106., vacata iz Cattedra episcopale, elesse concordemente per suo pastore lo stesso beato Cardinale, e lo richiefe con premurofe iftanze al fuddetto fommo Pontefice Pasquale II. Condescese di buon prado il Pontefice ai defideri de Parmigiani, e trovandofi egli allora in quelle parti , fi porto in persona a Parma, e colle proprie mani confacrò Bernardo Vescovo di quella nobile città ,

coffituendolo nel medefimo tempo, o pinttofto confermandolo Legato Apostolico nella Lombardia, nella Toscana, e nella Romagna.

5. Governo il fanto Prelato quella Chiefa per lo fpazio di circa 37. anni con molta prudenza, e con ngual frutto dell' anime atfidate alla fua cura paftorale ; ficcome ancora con apottolico zelo adempiè nelle sovraccennata provincie la carica di Legato Pontificio, per cui foggiacque a nuovi travagli e difattri , nei quali pero fu fempre affiflito dalla divina Bontà , e mifericordia , che implorava con continue e fervorose preghiere, onde riusc'i selicemente nelle sue imprese. Il Signore, per rendere più antorevole il ministero del suo Servo si degnò ancora di onorarlo col dono de'miracoli, tra quali il più celebre è quello, di avere col fegno della eroce fatte ritornare nel fuo alveo le acque del fiume Po, le quali, formontando le ripe, già inondavano le adjacenti campagne. Finalmente colmo il beato Cardinale di meriti nell' anno 1132., o fecondo altri 1133. ando a ricevere in Cielo la corona delle fue virtuole azioni, e delle fue apostoliche fatiche nel di 4. di Dicembre, in cui ne sa commemorazione il Martirologio Romano.

Gli esempi di umiltà, e mansuetndine di que-Ro beato Cardinale nel foffrire i mali trattamenti a lui fatti, e nell'accogliere con dolci, e foavi parole coloro, che n'erano colpevoli, e nel li-berarli dal meritato gaftigo, onde poi effi fi arrenderono facilmente a' fuoi voleri, con deteffare lo fcifma , e ritornare al feno della Chiefa ; quetti efempi, dico, fervano a noi d'iftruzione, c di eccitamento, per imitarli nelle occasioni, in cui riceviamo qualche disgusto ed inginria da' noftri proffimi ; poichè è questo un mezzo sopra ogni altro efficace, per ammollire, e placare i loro animi inaspriti contro di noi, e per riaccendere ne' loro cuori quella carità, che qualche difordinata paffione aveva alterata, o effinta, e in tal maniera guadagnarli a Dio con gran profitto delle anime noftre . Che se mai accadesse , ch' eglino rimanessero offinati nella ioro malizia, non per questo puuto si diminuirà ii nostro merito presso Dio, anzi viepiù si accrescerà a proporzione della noftra coftanza nel rendere bene per male, e nell' avere verso di ioro nna perseverante umiltà, e mansuetudine . E' vero , chenoi proveremo delle grandi ripugnanze nel far quetto, e che l'amor proprio ci suggerirà mille pretefti, e puntigli di un falfo onor mondano, per diftornarcene. Ma per vincere tali ripugnauze , e per renderci superiori a tutti i puntigli , ricordismoci degl' infegnamenti del noftro divin Salvatore, il quale propone se medessino per elemplare di umiltà, e mansuetndine, dicendo nel Vangelo 1; Difcite a me , quia mitit fum , & bumilis corde : Imparate da me , che fono manfueto, eumile di cuore ; e chiama beati i manfueti, ai

quali ha promefio il Regno de' Cieli 2: Beati mites, quoniam ipfi pofficebunt Terram, la Terra cioè de' viventi nella Patria celefte.

# B. VILLANA. Secolo XIV.

La sua Vita scrieta da un Religioso dell'Ordine de' Predicatori contemporaneo si riporta da' Boltandissi sotto il di 26, di Agosto. Si veda ancora il Brocchi nella Ruccolta de' Santi, e Bean Fiorentini tom. 2 par. 2. pag. 85.

SUL principio del fecolo decimoquarto nacque la beata Villana nella città di Firenze d'una nobile famiglia, chiamata de' Botti. Il Signore fin da fanciulla la prevenne colle fue celefti penedizioni , onde fchivando le frascherie puerili , e abborrendo i vani abbigliamenti, comincio di bnon' ora ad amare il suo Dio con tutto il cuore, e ad occuparfi negli efercizi della pietà crifliana . L'orazione specialmente , e la lezione spiritnale erano le sue delizie, e per attendervi con maggior profitto dell'anima fua, amava di vivere ritirata nella propria cafa, e lontana dal trattare, e conversare con persone estrance, che poteffero o diffraerla dalle fue divozioni , o riempierle il cuore delle clance e vanità mondane. Greicendo in lei infieme coll'età anche il fervore di spirito, si diede a mortificare la sua carne con diginni, con vigilie, e con portare nascosamente nn ruvido cilizio. Ma perchè vedeva non efferle permeffo , dimorando nella cafa paterna , di appagare con libertà il fuo defiderio, tutto rivolto all'acquifto della perfezione e della fantità, pensò di partiriene fegretamente di cala, e ricoverarfi in un monaftero di facre vergini . Accortofi del fuo difegno il padre per nome Andrea . ch' era nomo affai ricco, e che aveva rifoluto di collocarla in matrimonio, la impedì dall'efeguire il suddetto sno pio disegno, e tanto seppe dire, e fare, che finalmente l'indusse a consentire , benchè contro fuo genio , a sposare un giovane suo pari, per nome Roffo di Pietro Benintendi .

a. Trovandoŭ Vilinas maritata, cominciò a poco a poco a inicipidiri il firoro ed alli fasilivoinos, e a faccedendo all'amore di Dio, che
prima regana se alio faccore, i amore di Dioprima regana se alio faccore, i amore di Dioprima regana se alio faccore, i amore di Diotuali dericiti, ne da datro penfava, che a far
tuali dericiti, ne da datro penfava, che a far
tuali dericiti, ne da datro penfava, che a far
tuali dericiti, ne da datro penfava, che a
tuali dericiti, ne da datro penfava
mento dal facco Così ella vide per qualchatempo, e a coti quali finat 'accorperine, fopucado ia moda, correva al fino precipita ; quando
juncque a talgorova di natra ministroni fichia.

richiamare al fuo ovile questa finarrita pecorella ; ed ecco qual fu il mezzo , di cui fi valle la divina Grazia, per rimetterla fulla via di falute . Un giorno , dopochè ella fecondo il fuo coftume fi era vanamente ornata, ed acconciata, fi affacciò allo specchlo per vagheggiare la sua bellezza; ma resto fuor di ogni credere attonita, e fpaventata, allorchè in quello specchio vide la fua effigie brutta , fcontraffatta , e deforme come un demonio . Nel tempo stesso Iddio le parlò al cnore coi rimorfi della coscienza, acciocchè in quell'apparente, e prodigiosa deformità dell'effigie corporale riconoscesse la brnttezza e desormità dell' anima sua : onde tutta compunta fi umiliò nel divino cospetto, e pentitasi delle sue paffate vanità, rifolvè di cambiar vita, e di ricorrere al rimedio della penitenza .

3. A quest'effetto deposti per sempre i vani sbbigliamenti, e spogliatasi degli abiti preziosi, fe ne andò alla chiefa de'frati Domenicani , detta S, Maria Novella, e quivl ai piedi di uno di quei Religioù fece una generale confessione delle fne colpe, e prese da esso quei falutevoli configli, ch' erano più opportuni al bifogno fuo, e al nuovo tenore di vita criffiana, mortificata, e penitente, ch' era rifoluta di voler condurre in avvenire, per foddisfare alla divina ginftizla per li commeffi falli , e per mettere in ficuro l'eterna fainte dell' anima fua . Da quel momento la fuz vita non fu fe non una ferie continua di penitenze, e mortificazioni, di orazioni e lezioni fpirituali, e principalmente delle divine Scritture, e dell'epiftole di s. Paolo, nelle quali il fuo spirito trovava un delizioso pascolo, di frequenza di chiefe, e di Sagramenti, di visite di spedali, di limofine, e di ogni forta di opere buone. Si coprì il corpo di un aspro cilizio, e fi cinfe i lombi con una catena di ferro, oltre le affinenze, e i digiuni, co' quali macerava la fna carne. Viveva ritiratiffima, e feparata dal commercio del Mondo, non uscendo di casa se non per andare alla chiefa, o alla vifita di qualche infermo. Non mancò, maffime tra' fuoi parenti, chi biafimaffe il fuo modo di vivere, e di vestire dimesso, e mortificato, come inconveniente alla fua nobile condizione. Ma ella fi era già renduta superiore alle lodi e ai biasimi del Mondo, onde foleva dire: E'già un pezzo, che per la divina grazia mi fon potti fotto i piedi tutti i rifpetti umani : io non di altro mi curo, che di piacere al mio Signor Gest Crifio . Dopo aver foddisfatto alle incumben: e del fino flato, fpendeva il tempo in orazioni, in facre letture, e in Pie meditazioni, che riempievano l'anima fua di celetti confolazioni, e viepiù la infervoravano nell'amor di Dio, e nel defiderio d'imitare quei Santi, che fi erano fegnalati nel mortificarfi, e nel far penitenza de' loro peccati .

4. A questo fine ella fece istanza al suo conforte di darle Beenza di ritirarsi in qualche solitudi-

ne , ma non avendo potnto otteneria , prego Iddio a degnarfi di purificare l'anima fua per quelle vie, che sossero più a lui gradite, e a se profittevoll . Efaudi li Signore i defideri della fua fedel Serva, percnotendola con varie e dolorose insermità, le quali per molto tempo af-flissero il suo corpo, e ch'ella sossir non solo con invitta pazienza, ma eziandio con giubbilo. riguardandole come dont della divina bontà verfo di lei, e come mezzi adattati a foddisfare per le fne colpe , e per acquiftarfi una corona di meriti . Siccome ella era divotiffima della Paffione di Gesù Cristo, cui bramava ardentemente di conformarsi ne' suoi patimenti ; così tanto fu lungi dal pregare il Signore a liberarla da' dolori delle fue infermità, che anzi provava del difpiacere , allorchè fi fentiva alquanto follevata . e meno cruciata del folito da' fuoi dolori . Dopochè la benedetta sua anima fu in tal maniera purificata, come l'oro nel crocinolo, placque al Signore di chiamarla agli eterni godimenti del Cielo, ai quali ella afpirava con infocati defiderj. Seguì il fuo felice paffaggio da quefta vita. non ai 21, di Agosto , come alcuni hanno scritto, ma ai 29. di Gennajo dell'anno 1360. Dopo la fua morte fi riempì d'una foave fragranza la stanza, in cui giaceva, la qual fragranza durò per lungo tempo; onde il fuo conforte, allorchè fi trovava mesto per la perdita di una sì buona e fauta moglie, nell'entrare in quella ftanza fi fentiva ricolmo di una ftraordinaria confolazione. Ella volle, che il fuo corpo fosse riveftito dell'abito delle Snore Terziarie di fan Domenico, e in tal foggia fepolto nella fopraddetta Chiefa di s.Maria Novella, appartenente ai Religiofi Domenicani; donde è veunto, che da alcuni Scrittori fia ftata annoverata tra le Suore del terz' Ordine di s. Domenico , benchè in verità, finche viffe, ne professaffe tal Istituto, ne portaffe tal abito .

Il Signore, per difingannare quefta fua Serva delle mondane vanità , alle quali fi era data in preda, le fece conofcere nella maniera prodigiofa, che fi è veduto, la deformità della fua anima in quello (pecchio, in cui fi vagheggiava; anzi alcuni vogliono, che in cambio della fua esfigie, in esso vedesse il demonio, che si era renduto padrone del fino enore, ed efercitava fopra di lei una infelice tirannia . Ciò fervad'ittruzione, e di difinganno a tutte quelle, che fi trovaffero nel medefimo flato, in cni allora fi trovò la beata Villana, per emendarfi delle loro vanità, ed immodeffie, e per tener lungi dal loro veftire ogni vano e indecente abbigliamento, incompatibile colla femplicità e pietà criftiana, fecondo l'espresso comando, che loro fa Iddio medefimo per bocca de' fuoi Apostoli Pietro, e Paolo nelle loto epifiole 1, e di cui si è parlato altrove . Ne alcnna creda , che a scularla avanti Dio, punto le giovi il dire, che

il dire, che non ha cattiva intenzione, e che così porta la moda. No, dice il gran Vescovo e Martire a. Cipriano nel suo eccellente libro De HABITU VIRGINUM ; perocch? tu ornandoti pomposamente , e producendoti al pubblico vanamente adorna, tiri a te gli oschi de riguardanti, e i fo-Spiri della diffoluta gioventu; e conì vai fomentando le altrui concupifcenze ; vieni a prefentare il coltello , e il veleno a quelli , che per cagion tua perifcono ; e però indarno ti lufingbi di effere di mente calla e pudica . Tu forfe dirai , foggiunge il Santo, che fimili ornamenti convengono alla sua condizione, per effere tu ricca ed opulenta : ma ti dei ricordare, . che il Signore ti ba date le ricchezze, acciocche tu ne facci quell' ufo , ch' egli comanda , in cofe cioè utili e profittevoli alla tua falute . Serviti dunque delle ricebezze, per alimentare Crifto ne' fuoi povevi , per radunarti un teforo di meriti nel Cielo , e per confegutre l'eterno premio . Godano i poveri delle tue ricchezze; la tua opulenza ferva al follievo de bifognofi ; da ad ufura il tuo patrimonio a Dio medefimo; rifcatta colle limofine i tuoi peccati; e lafcia gli ornamenti vani , e indecenti alle femmine proflitute , ed impudiche .

## 6. Dicembre. B. MARGHBRITA DI SAVOJA. Secola XV.

La Vita di quessa se le ficitta da Serasino Razzi dell' Ordine de Predicatori sulle anuche memorie invistessi da un suo correligioso della città d'Aloa: Si trova neferita nella Raccotta delle Vite de Santi, e Beati del medismo Ordine de Predicatori, stampata la prima volta na Firenza e anno 1883.

Argherita della stirpe reale de' Duch! di M Argherita della ttirpe reale de Dichi di Savoja necque verfo il fine del decimo quarto fecolo, e paíso i fuoi primi anni nell'in-nocenza prefio de genitori, finchè giunte ell' età nubile fu data in isposa a Teodoro Marchefe di Monferreto , ch' era vedovo della prime moglie, da cui aveva avuti due figliuoli, un malchio, ed una femmina. Sparle il Signore fopra di questo metrimonio le sue celesti benedizioni, poichè questi due conjugi si amarono scambievolmente, e vissero tra loro in una somma pace, e concordia; e quel che più importa, e ch' è il fine principale del matrimonio criftiano, innalzato da Gesù Crifto alla dignità di Sagramento, attendevano ambedne infieme a fantificare le anime proprie colle opere buone, e cogli efercizi delle pietà crittiane . Margherita non fi lasciò punto abbagliare dallo splendore del principato, per levarfi in superbia, ne ingannare dalla copia delle ricchezze , per menare una vita volutruofa, e dedita alle vanità mondane ; anzi in mezzo alle grandezze, e agli agi della corte del Marchefe ino marito confervo fempre lo spirito umile, e procurò di mortificare la sua carne con digiuni, e con portare continuamen-

te un ruvido cilizho fotto le vefli preziolo, datle quali era cofreta far fao, fecuadoché digeza la fua condizione di principess. Dispensivaeziandio abbondanti limofine a poveri, e specialmente alle persone vergognole, verso le quaita even un persone consecuence de ra sala liberrale, poliche vergognandos este di mendicare, tilcono per lo più delle gravi necessità, e dauptile, petra che aicuno pensi a follevarie, e soccorrerie.

2. Dopo quindici anni in circa di matrimonio piacque a Dio di fciogliere Margherita da quefto vincolo colla morse del Marchese Teodoro. che feguì intorno all'anno 1418. , con fame di un ottimo principe, e che eveva governato il fuo Stato con grand' equità e giuttizia. Non avendo le besta Principessa generata alcuna prole, si trovo in piene libertà di disporre di se medesama, e delle cofe fue ; ed ella fe ne prevalfe, per unirfi vie più strettamente con Dio, e per impiegarfi con maggior fervore negli eferciaj della criftiena pietà. A tal effetto fece voto di perpetue ceftità, che offervo con fomma gelofia nel rimanente della fua vita ; depose affatto tutti gli abbigliamenti femminili, e le vetti preziofe, che difpenso alle chiefe , per farne de taori paramenti, e si diede a praticere rigorofi digiuni, lunghe orazioni , e pie meditazioni , specialmente fopra la Vita , e Paffione di Geau Critto , in cni l'anima fna trovava dolceaze ineffabili . Per ischivare gli onori , che riceveva nella corte del suo figliaffro per nome Giovanjacopo, ch'era fucceduto al padre nel marchefato di Monferrato. e vivere più lontana dalle grandezze, e vanità del fecolo, fi ritirò in Alba piccola città del Monferrato, ove fiso la fua dimore. Quivi ella diede illuftri efempj di tutte le virtù ; perocchè oltre le limofine , che afforbivano la maggior parte delle sue rendite, vivendo ella affai frugalmente, e dimeffamente, come una donna privata, e volgare, vifitava gl' infermi negli fpedeli, e nelle cafe più abiette, li ferviva ne' più vili, e schifofi loro bisogni, confolava gli afftitti, dotave le povere zitelle ; in una parola, efercitava tutte le opere della misericordia , che la Provvidenza alle giornata le prefentava .

3. Mentre la beata Margherite non avera altro penfiere, è non quello di intificare l' anima
propria nello flato redovile, e di renderfo opia
giorno più accetta al divino los Ospolo, a cui fi
era configrata, il demonio faficito contro di lei
una procella, per didiorie dati loso fanto proponimento, e testio di metteria nuovamente tra
jugile. Perocchi faccome olle, didio dioti fina
giolari dell' enimo, e re adorna di une cret a, e
singne bellezza di corpo, e fi trovava encora
nel fore degli anni, con l'ilippo Maria Daca di
Milano a' invoglio di averla ger moglie, o per

mezzo de' suoi ambasciatori spediti a tal effetto in Alba le ne fece delle vive , e premurofiffime iftanze . E perchè la beata Principessa se ne scuso allegando il voto, che aveva fatto a Dio di perpetua catità dopo la morte del primo marito, il Duca, a fine di togliere questo ottacolo, si adoprò presso il sommo Pontefice, per ottenere a Margherita la dispensa del voto di castità, e ottenutala rinnovo con maggior efficacia di prima le iftanze per indurla a confentire alle fue nozze. Ma la pia, e faggia Signora ricusò coftantemente di far uso dell' indulto pontificio, che conteneva la dispensa del voto da lei fatto, quando volesse ferviriene, protettandoli di effere rifolutifiima... di non voler più altro (poso terreno, chiunque ei fosse, ma di mantenere inviolata la-fede allo Sposo celeste, a cui si era de licata. Un tal rifiuto dispiacque sommamente al Duca, che ne fece amare doglianze, e non mancarono ancora molti nomini carnali, coloro cioè, che non prezzano, e non guttano fe non le cofe temporali e terrene, i quali bialimarono la fanta donna, perche avefie rifiutato un si nobile, e vantaggiofo partito, ma ella nulla curando i biafimi, e le dicerie dell' ignorante volgo, rende umili grazie al Signore della vittoria concedutale, e rifolvè di fare una più ferma , e folenne professione di

perpetua, e irrevocabile caftità . 4. Per condurre ad effetto il suo pio disegno, ella fondo in Alba un monastero di sagre Vergini fotto la Regola di s. Domenico, e in quetto monaftero detto di s. Maria Maddalena, che ancora fuffifte, ella medefima entro, e vefti l'abito religioso con grande contentezza dell' anima fua , poichè si vedeva libera da tutti gl'imbarazzi terreni , ed in iftato di poter più facilmente arrivare a quella perfezione , a cui afpirava il suo cuore pieno di amor di Dio. E infatti riufei in breve tempo un modello di fantità alle fue compagne nella religione, conforme al feculo era stata alle donne conjugate, e vedove un compiuto esemplare di crittiana pietà . Scordatasi affatto del luttro della fua nobiliffima nafcita, e del grado di Principessa sovrana, che avevatenuto nel Mondo, e di quello ancora di Fondatrice dello ftesso monastero, fi riguardava come l'infima fra le altre Religiose, e indegna di aver luogo tra quelle fagre vergini , e amava d' impiegarfi negli uffizj più vili, ed abietti, come di fcopare i chiofiri , di lavare le floviglie di cucina , e di fervire ciafcuna religiofa nelle fue occorrenze , e (pecialmente allorchè erano inferme . Era altres' efattiffima nell' offervare fino i più minuti apici delle regole del suo Ittituto, poiche in esse riconorteva la volontà di Dio, e i mezzi più adattati a fantificarla . La sua ubbidienza tanto alla sua Superiora, quanto al Confestore, e direttore, non aveva alcun limite ed eccezione, onde giunfe a privarfi di alcune cofe a lei più care, e della compagnia, e converfazione di una religiofa, che fin da fancinila era tiata da lei allevata, e a cui portava molto affetto, fubito che ne ebbe un eenno dal Confeffore, il quale procurava di così efercitaria nella ubbidienza, e nella morificazione, tanto neceffaria ad ogni crittiano, e molto più alle perfone religiofe.

5. Risplendeva insomma la beata Margherita in ogni genere di virtù , e i fuot buoni efempi molto contribuirono a introdurre, e stabilire in quel nuovo monattero un' efatta difciplina regolare, specialmente allorche ella fu eletta Superiora del medefimo monattero, che governò per più anni con fingolar prudenza, e con gran vantaggio di quelle sue monache ; onde vi concorfero molte nobili donzelle a vettirvi l' abito religiolo con fomma edificazione non folo della città d'Alba, ma di tutto il paese del Monferrato, e del Piemonte . Il Signore però volle viepiù raffinare la virtù della fua Serva coll'efercizio della pazienza, ch'è la prova della vera e foda virtù. Fu pertanto la beata religiosa percossa da varie infermità, e principalmente dalla podagra, che spesso l'inchiodava nel letto, e le cagionava auntiffimi dolori, da lei sopportati con mirabile pazienza, e raffegnazione. Un giorno però, che più del folito fi trovava moleftata, ed affitta da' suoi dolori, si rivolse con fervore a Maria fantiffima, e la pregò a ottenerlene la liberazione. Ed ecco ehe la Madre di Dio le apparve in visione, e consolandola colla sua augusta presenza le disfe , effere volontà del Signore . che fino alla morte ella fosse soggetta a quella infermità , aceiocehè per mezzo di effa fi purificasse l'anima sua, e imitando la passione del suo Salvatore crocififo acquittaffe un cumulo di meriti pel Cielo. Da quell'ora in poi la Serva di Dio non fu più udita rammaricarfi , ne dolerti del suo male , anzi nel maggior impeto de' fuoi dolori, quando era interrogata come fi fentiffe, era folita dirifpondere, che flava bene. perchè fi adempieva in lei la volontà di Dio . Fu la beata Margherita favorita dal Signore di altre celetti visioni, e di dolci estafi nell'orazione, la quale era il continno pascolo dell'anima sna; e (pecialmente nell' ultima fua malattia furono uditi nella fua camera foavissimi eanti di Angeli, in mezzo ai quali ella spirò placidamente ai 23. di Novembre dell'an. 1464. ; e dopo la fua morte fu dal Signore illuttrata con molti miracoli avvenuti alla fua tomba .

Hanno le dame Crifitane un bell'efempio da imitare in quelta beata Principeffà, per fantificare le anime loro, e per giungere favoramente a il'eterna beatitudine per coi unicamente vivono per breve tempo la quelta Terra. Ella, come fie veduto, e da conjugata, e da vedova differezió quelle cofe, che le altre fie pari fogliono pur troppo commemente amare, cioè le pompe, e vanida mondane, e la vita volututo da.

e diffipata; e abbracciò, e praticò quelle, ch' effe fogliono abborrire , cioè la mortificazione , la penitenza, e la vita feria, e applicata agli efercizi di pietà, e delle opere buone ; e perciò la riputiamo felice e beata, e come tale la veneriamo . E tale è in verità, poiche è ftata ammessa al consorzio degli Angioli, e de Santi, e con effoloro gode , e goderà in eterno il fommo Bene . Aspirino dunque esse pure alla stessa beatitudine, e per arrivarvi, camminino fedelmente, e costantemente per quella via, per cui ha ella camminato. Fallace, dice lo Spirito fanto ne' Proverbj 1 , è qualunque grazia , ed avvenenza, per cui tante vanno perdute; vana è la bellezza, la quale è come un fiore, che spanta sul mattino, e la fera appaffifce , e marcifce ; Ma la donna , che teme Iddio, e disprezza le vanità mondane, e che arricchisce l'anima sua di opere buone, è per mezzo di esse si raduna un tesoro in Cielo, ella fola è faggia , e prindente , e degna di lode .

### 7. Dicembre .

S. ROMARICO. Secolo VII.

La Vita di questo Santo su scritta da un autore anonimo quas contemporaneo, e si riporta dal Mabillon nel secolo II, degli Atti de Santi Benedettini.

R Omarico era di una delle più illustri famiglie del Regno di Austrasia, che comprendeva la Lorena, e altre provincie delle Gallie ; ed essendo egli trato ammesso in età giovanile nella corte del Re Teodeberto, vi fece una luminofa comparía sì per le belle qualità personali, delle quali era adorno, e sì ancora per la nobiltà della fua profapia, e per la copia delle fue ricchezze; onde fu ben pretto impiegato nelle cariche più cospicne della medesima corte. In mezzo però agli onori, e alle grandezze il Signore fi degnò fargli la grazia fpeciale di prefervarlo dalla infezione del fecolo ; ficchè mantenne illibata l' integrità de' coftumi, e nel tempo che ferviva con fedeltà al Re terreno, non metteva in dimenticanza gl' intereffi dell' anima fua, e il fervizio, che doveva al fupremo Re e Signore del Cielo e della Terra. E però si esercitava nelle opere di pietà, che convenivano al fno flato, e specialmente nel proteggere gl'innocenti, e gll oppreffi dalle altrui prepotenze, col fervirsi del credito, e del favore, che godeva presto il ino Principe, e per far del bene a chiunque aveile bifogno della fua affittenza, fecondochè efigeva la ginftizia, e l'equità, e finalmente nel diffribuire abbondanti limofine ai poveri , agli orfani , e alle vedove . L'amicizia, che Romarico firinfe con s. Arnolfo , che fu poi Vescovo di Metz , e che allora viveva da gran fignore, e nelle primarie cariche di quella Corte, molto contribuì a tenerlo lontano da ogni difordine, e a viepiù

rafidation nella pietà crittina a Imperocchè quafit due fanti unmini fanimavano frambievolmente a riguardare come un nulla, e come un'ombra, che in a momento fiparlice, le vanità mondane, che incantano la maggior parte degli uomini, e ad accandere, e a nutri re all'ore cuore un finero defiderio di efercitaria nelle virrà, e di configuite i veri e, foliali beni, che altro ci configuite i veri e, foliali beni, che altro Ciclo. Quello ji fanto effere, fa non quel dat Quello informati con force per en ell'anti-

nio di s. Romarico il penfiere di abbandonare

la corte , in cui l'innocenza ita sempre espo-

sta a grandi pericoli, e di ritirarsi in qualche

folitudine, per attendere unicamente al grand' affare della fua eterna falute. Ma prima che ciò potesse eseguire, Iddio gli volle far conoscere, e toccare, per così dire, con mano l'inftabilità delle nmane grandezze, e il poco e niun fondamento, che dee farfi in quella , che il Mondo chiama... prospera e savorevole fortuna. Concioffische effendofi accesa una fiera ed ottinata guerra tra Teodeberto Re di Austrafia, e il fun fratello Teodorico Re di Borgogna , Teodeberto fu disfatto in due battaglie, e nella feconda di effe, che feguì l'anno 613,, fn fatto prigioniere, e poco dopo tolto di vita; onde la casa eziandio di Romarico rimafe inviluppata nella difgrazia del fnopadrone, di modo che suo padre vi perdè la vita, ed effo fu sbandito, e privato di tutti a fuoi beni, che furono confifcati, non per altro delitto, fe non perchè egli erafi fempre mantennto fedele, come doveva, al fuo legittimo principe . Trovandofi pertanto Romarico in tali faflidiofe circoftanze crede di poter ricorrere alla ginftizia del vittorioso Re Teodorico, per ricu-perare, o in tutto, o in parte i snoi beni; e a questo effetto ando a gettarsi a piedi del Vescovo Aridio, il quale faceva la prima figura nella corte di Teodorico, e tutto poteva fopra lo fpirito di ini, e della Regina Brunichilde fua avola, la quale disponeva a suo talento degli affari del Regno . Ma Aridio , divenuto infolente , ed arrogante pel favore del Principe, non folamente non condescese alle giuste istanze di Romarico , ma ricevutolo con amari rimproveri, giunfe alla brutalità di dargli un calcio nel volto, e così mal concio difcacciarlo vergognofamente dalla fuaprefenza.

3. Ognano può di leggieri immaginari quale amareza, e cordoglio exgionale à una periona specialmente di fangue illutte, qual en fan Romarico, an di cudele e fanguino formacto. Egil dai regio palazzo (e il entre in una chieta, dedicara in novo ed a ciudante di culta principale del consensa del proposito del producto del producto

vuta, e implorò con calde lagrime la divina affiltenza . Non tardo molto il Signore a foccorrere, e confolare il fuo Servo; posciachè estendo paffato all' altra vita il Re Teodorico, le cose cambiarono faccia in maniera, che la Regina Brunichilde, e il fuo favorito Aridio furono obbligati di ricorrere a a. Romarico , acciocchè prestasse loro il suo ajuto, per sottrarfi all'ira di Clotario II., che con potente esercito era venoto ad affediarli io Metz, dove allora facevano la loro dimora. Romarico, posta in dimenticanza l'ingiuria ricevota, della quale aveva già fatto un dono al divico suo Salvatore, e rendendo be-ne per male, com'è proprio de' veri criftiani, e de fervi di Dio, non lasciò di adoperarsi con tutte le sue forze , acciocchè effi ottenessero quanto bramavano , ma inotilmente , poichè era già venuto il tempo, in cui il Signore aveva destinato di ponire le scelleratezze di Bronichilde, e di efercitare la fua vendetta fopra la famiglia di Teodorico. Ella fu mefia a morse per ordine del fuddetto Clotario, il quale a' impoffeisò di tutti gli Stati di Teodorico , e privo di vita Sigeberto, e gli altri suoi fratelli, figliuoli del medefimo Teodorico, riunendo cosi nella fuz persona tutta la monarchia Francese. In tale occasione Romarico fu riffabilito nelle sucprimiere dignità, e nel possesso di tutti i snoi beni, e godendo la buooa grazia del Re Clotario, faceva ona delle prime figure tra i Grandi, e Signori della di lui Corte.

4. Un tal cambiamento di fortuna nella perfona di Romarico non cambio punto quei feotimenti, che il Signore aveva da molto tempo scolpiti nel suo coore intorno al disprezzo delle mondane vanità ; anzi per le passate vicende viepiù difingannato della caducità di tutte le cofe umane, già peofava di voltare le fpalle al Mondo, e di confagrarfi ioteramente al fervizio di Dio . quando la divina Provvidenza gli prefento un' occafione opportuna di eleguire il fuo pio difeguo. Imperocchè s. Euftafio Abate del monaftero di Loffovio inviò un fuo discepolo monaco per nome Amato a predicare la parola di Dio oel paese di Lorena, ove allora dimorava Romarico, il quale diede ricovero a s. Amato, e ad effo comunico quelle fante infpirazioni, per le quali fi fentiva da Dlo chiamato all' evangelica perfezione. Sant' Amaio lo eforto efficacemente a con tardare di corrispondere sedelmeote alle divine chiamate, proponendogli l'efempio di quel giovane ricco, di cui si parla oel Vangelo, il quale ricufando di feguire il Salvatore, a cagione del suo attacco alle ricchesze, che possedeva, restò privo del vaotaggio di divenire suo discepolo, e di mettere in ficoro la fua eterna falote . L'efortazioni di s. Amato ebbero on felice fuccesso, poiche Romarico, fenza più differire, rifolve di abbracciare la vita monaftica nel fuddetto monaftero di Luffovio fotto la condotta di s. Eustafio;

laonde vende ona parte de' fnoi beni, diffribuendone il prezzo ai poveri, e un'altra parte offrì in dono al medefimo monaftero, dove nell'an-no 617. vefti l'abito religiofo infieme con alcuni fuoi fervi e famigliari , che vollero imitare l' efempio del loro padrone in questo nuovo genere di vita . S. Romarico intraprefe con fervore la carriera della perfezione, e in breve tempo riuscì uo compiuto modello di carità, d'omiltà, di mortificazione, e di tutte le virtù convenienti al suo fiato. Era sopra tutto ammirabile la fua omiltà, per la quale fi ripotava il minimo di tutti i fuoi confratelli, e the lo ftimolava ad efercitarsi oegli uffizi più vili, e più faticosi del monastero, e specialmente nel lavorare la terra nell' orto del medefimo monaftero, recitando nel tempo fieffo, e cantando de' falmi, per tenere la mente occupata in Dio, e nelle sue lodi, nell'atto che le sue mani eraoo impiegate nel lavoro , e nella fatica .

5. Si era il Santo rifervata una Terra confiderabile del fuo ricco patrimonio , allorchè fi ritirò nel monaftero Luffovicose, con disegno di fondarvi due monafterj , l' uno per Religiose , e l'altro per Religiofi. Onde circa l'anoo 620. egli fece edificare in detta fua Terra, chiamata allora Abenda, e che in progresso di tempo si appello poi Remiremonte, due mooafteri, e li doto di sufficienti rendite. Nel primo vi collocò ottantaquattro donaelle povere di fostanze terrene, ma virtuole ; le quali, divile in fette fchiere di dodici l'una, lodavano Iddio giorno, e notte , fuccedendofi l'una fchiera all'altra fenza interruzione; e nel fecondo con permiffione e licenza di a. Enftafio fi ritirò egli fteffo con fofficiente numero di monaci, minore però di quello delle Religiose, e vi so stabilita l'offervanza della regola di s. Colombano, che fi offervava eziandio nel monastero di Lussovio, in luogo della quale fu poi ne' fequenti fecoli adottata... quella di s. Benedetto, Patriarca de' monaci occidentali , Il primo Abate di questo nuovo monaftero di Remiremoote, fituato ne' confini della Lorena verso la Franca Contea, so da s. Euftafio costituito il sopraddetto s. Amato, al quale, finche viffe, prefto a. Romarico on' efatta ubbidienza , come ogni altro femplice religioso , benche folle di effo il Fondatore; e continoo a menare una vita aoftera, mortificata, e ricolma di ogni forta di virtù . Effendo però nell'anno 627. paffato all'altra vita s. Amato, convenne a s. Romarico di preodere , come Abate , il governo di quel monaftero, giacchè i monaci non vollero avere altro superiore e direttore che lui, oon tanto perchè egli fosse stato il fondatore di quel monaflero , quanto perchè la fua condotta era sì fanta, ed efemplare, che poteva con ragione chiamarfi ona regola viva di cio, che i mooaci dovevano praticare per fantificazione delle anime loro .

6. Governò s. Romarico per lo fpazio di circa veutifei anui quel monaftero, e tenne ancora la foprintendenza, e direzione dell'altro monastero delle religiose da se fondato, con gran vantaggio d'ambedue, poichè vi fece fiorire in modo particolare la pratica delle virtù monastiche . Egli era dotato di nna grande dolcezza, e affabilità, per cui firendeva a tutti foinmamente amabile; ma nel tempo fteffo era fermo e coffante nell' efigere la puutuale offervanza. della regola , precedendo loro in tutte le cose co' fuoi fanti efempj. Si prendeva una cura particolariffima de' fuoi monaci, allorchè cadevane infermi, e come un padre amorofo, o piuttotto una tenera madre gli affifteva, li confortava, e fomministrava loro ogni ajuto, e follievo tauto temporale , quanto spirituale . La sua carità si eftendeva eziandio alle persone estrance suori del fuo monastero, e specialmente verso gl' infermi e lebbros, ne quali riguardava la persona di Ge-aù Cristo medesimo, com egli se n'è protestato nel Vangelo, e perciò procurava loro ogni foccorfo, e conforto possibile. La sua virtù più favorita, e che in lui risplendeva sopra tutte le altre, era una profonda umiltà, per la quale fi riputava inferiore al minimo de' fuoi monaci, anche di quelli, che nel fecolo erano già frati fuoi fervitori, onorandoli, e fervendoli, come fe fossero stati fuoi signori , e padroni . Nella pratica fedele, e perseverante di questa, e delle altre virtù religiose terminò a Romarico felicemente i suoi giorni, e nell' anno 653. passò da questa morial vita alla gloria immortale del Paradifo agli 8. di Dicembre, in cui fe ne fa onorevole commemorazione nel Martirologio Romano .

Gli onori, le grandezze, e la copia de' beni di questo Mondo, sogliono pur troppo incantare la mente, e il cuore di coloro, che li poffiedono, e gonfiarli di orgoglio, e di fuperbia, onde poi cadono in gravi falli e difordini , con evidente pericolo della loro eterna falute. Depbono pertanto tali persone implorare con fervorose preghiere la divina mifericordia, acciocchè compartifca loro quei lumi, e quelle grazie, che fi degnò concedere 2 s. Romarico, per conoscere la vanità, la caducità, e il nulla di tutte le cofe umane, per tenere da esse distaccato il cuore, e l'affetto, e per concepire un vivo defiderio de' benl eterni, al confeguimento de quali hanno da effere indiriazate le brame di un vero Criftiano . Imperocchè magna gratia opus est , dice. s. Agostino , ut cum fuis amoribus , terroribus , & erroribus vincatur bic Mundus : v'è duopo d' una grazia grande, e speciale di Dio, per non esfere vinto, e prefo dai lacci, che il Mondo co' fuoi fallaci amori , terrori , ed errori tende alle anime, per precipitarle nell' eterna perdialone . E fe talvolta accade qualche diforazia, per cui l'uomo refti privo , e spogliato delle dignità , e ricchezzo, come avvenne a « Romatico, convientigardare una tal prizazione, come effetto del la divina mifericordia » affinche particuto del conofea la infabilità e vantida delle cofe di questionofea la infabilità e vantida delle cofe di questio Mondo, e più facilmente di difacchi l'affetto da effe, e fi rivolga a quelle dell'ello, comercia ce contatto fuo vantaggio il medefimo s. Romarico.

### 8. Dicembre. S. Zenone Vescovo.

Secolo IV.

Secolo IV.

Tutto ciò, che fi fa delle azioni di quebo fanto Vescovo, è stato raccolto con somma diligenza da Fratelli Ballerini nelle disferzioni premese all'edizione de Sermoni del medismo Santo fatta in Verona I anno 2119.

N El quarto fecolo , in cui l'Italia ebbe molti fanti Vescovi , che col vigore della loro predicazione, e con la forza de' loro virtuofa esempj combatterono gli errori, e i vizj, e secero trionfare la purità della Fede, e la fantità de' coftumi, fiori anche a. Zenone, di cui per altro poche notizie fono a noi pervenute , avvegnachè il suo nome sia stato sino da tempo aqtico in molra venerazione, non folo apprefio gl' 1 taliani, ma eziandio appresso i popoli oltramontani. Si crede, ch' egli fosse di nazione Affrica no, e probabilmente nativo della città di Cefarea nella Mauritania . Egli aveva dalla natura fortito un ingegno molto adattato per la fcienze, e fin da giovanetto lo coltivò collo fludio delle belle lettere, e colla lettura de' più eccel lenti antori latini ; e poichè ebbe acquiftato più maturo fenno, a' applico feriamente agli flu-di facri, a quello cioè della fagra Scrittura, e delle Opere de' Padri, che prima di lui avevano fiorito, e fingolarmente di Tertulliano, di a. Cipriano, di Lattanzio, e di a. Ilario di Poetiers. L'avidità di fapere, e di meglio litruirfi delle cofe ecclefiattiche lo fpinfe a far un viaggio nell" Oriente, dove vivevano di quella stagione molti fanit , e dottiffimi nomini , e di là finalmenre venne per divina disposizione a Verona. Quivi è da credere, ch' egli fi afcrivetle al clero di quella Chiefa, come di quel tempo fappiamo, che altri Affricani fecero, i quali furono ammeffi fra i chieriei d'alcune Chiefe d' Italia, e ne furono anche eletti Vescovi, come su Foriunaziano Vescovo d' Aquileja, e Donato prete della Chiefa Milanefe.

2. E f. ben d'oopo dire, che Zenone fopra turti gil attrid del Ciero Veronede rijlendedie per la dottrina, e per la fantità giacchè effendo vactat quella Chiefe per la more di Oricino nell'anno 362., ne fi e gli eletto, e confacrato Vefcovo coll'approvazione e confenfo, come alloras fordumarsa, ale clero e, e del popolo. Coll'effere dito a. Zenone innaitato a quetta diguità , fic carizato di na gravifilmo pefo; perocchè alle

difficiliffime cure , che fono fempre infeparabili dall'ufficio epitcopale, a'aggiungeva, che di quel tempo Verona, come il reftante del Romano Imperio, era fconvolto dalla fraudolenta... perlecuzione dell' iniquo Giuliano apostata, e dall' erefia Ariana, che fosto l' Imperatore Coftanzo, gran fautore, e promotore di quell'empia letta, aveva fatta un' orribile ftrage in quelle parti . S. Zenone adunque , il quale aveva nella fua città e grandi avanzi delle profane idolatriche superstizioni , e molti infetti dell' Ariana erefia, fi diede con apostolico zelo ad estirpare dal suo popolo questi due gran mali. Predicava pertanto continuamente, e con tal facondia, e con tanta grazia, che gl' ifteffi Gentili correvano ad afcoltario . Il fanto Vefcovo cercava d'infinuare nell'animo di questi tali il disprezzo della vana scienza, di cui molti di loro andavano gonfi, e di disporti all'umiltà del Vangelo; ripetendo loro spesse volte quel detto della divina Scrittura : che fe non aveffero prima creduto, non avrebbero mai intefo i mifferi, e le verità della criffrana Religione .

3. Sparfe il Signore tanta copia di benedizioni fopra quette cure del fanto Vescovo, che moltiffimi furono quelli, che, abbandonate le pagane superitizioni, abbracciarono la cattolica... Fede; onde il Santo doveva ogni anno con gran giubbilo del fuo cuore battezzarue un gran numero d'ogni età, d'ogni fesso, d'ogni condizione, ed anche di straniera nazione, nelle feste di Pafqua, nelle quali, fecondo la disciplina di quel tempo, s' amininistrava il fanto battefimo. Soleva l'amorofo e zelante Paftore nell'atto, che stava per conferire questo gran fagramento a quel numerolo ttuolo di Catecumeni, far loro un' efortazione, e un invito a ricevere con gioja la grazia, che il Signore era per couceder loro: Rallegratevi, diceva, in Crifto, e con vivo defiderio volate aricevere i doni celeffi . Già v' invita quel fonte falutare , che mai non vien meno . Già la nofira madre, cioè la Chiefa, v' adotta per partorivoi : ma non già come banno fatto le voltre madri terrene . Lyefte con dolori e con lagrime o banno meffo in quetto Mondo come febiavi , piagnenti , in m: 220 all: immondezze, e legati con povere fafce. La Chiefa all'incontro piena di giubbilo vi partorifee pel Ciclo , tutti allegri e contenti , liberi , e. - ferolti da tutti i peccati, e vi nutricherà, non già come le votire madri fecondo la carne in fordide culle, ma ne' cancelli de' fagri altari fpiranti fbaviffino odore &c. Quefte e altre fimili efortazioni , che fi confervano fra le fue Opere, faceva il Santo ai Catecumeni immediatamente prima del Battefimo .

4. Dopochè il fanto Vescovo aveva rigenerata a Critto coi sigrosanto lavacro quella turba di persone, parlava loro con sentimenti di amorossimo padre, e con soavi infieme e forti parole persoadeva a tutti di conservare la grazia, Ser. Race. T. II., che avevano ricevuta . Cariffini frat:lli in Criffo . diceva loro, che oggi appunto firte nati, cullodite con diligenza, con coilanza, e con fedeltà il gran benefizio del perdono , che il Re del Cielo oggi v'ha compartito ; perocebe i voltri peccati , pe' quali eravate debitori alla fua divina Macità , fono flati fcancellati : rallegratevi pure con ficurezza, e ricordotevi che quello secolo non ha più imperio alcuno sopra di voi . Sono spezzate le catene, colle quali questo Mondo vi teneva avvinti come febiavi , ne più v' aggrava alcun pefo terreno . . . . Beato chi fempre fe ricorda d' effer rinato a Criffo ; più beato chi non fi ricorda qual egli foff: prima d'effer rinato ( effendo ftato battezzato nell'infanzia ): bratiffino chi col corfo del tempo non cambierà mai quella spirituale infanzia , che ba acquiftata nel fanto Battefino . Così questo zelante Pattore toglieva continuamento un gran numero d'anime dalla mifera fervità dell'idolatria, e confecratele a Crifto, cercava di ben confervarle. Ed acclocche più facilmente fi distaccasse il popolo dal culto de' falfi Dei , egli diede opera, che fi diftruggeffero diversi templi, ch' erano quà e là sparfi ne' contorni della città , e fituati nelle possessioni d'alcuni particolari, contro de' quali così declama il fanto Vescovo in uno de' suoi sermoni: Come mai, egli dice, possono effer accetti a Dio i fagrifi:j, che voi gli eff:itte; voi , che fapete a minuto tutte le zolle di terra, e le pietruzze , e le più piccole piante , che fino nelle poffetioni de vicini ; e folamente non vedete i templi , che da per tutto fumano ne' voftei fleff po leri in onore de' falfi Dei ? Ab che fe fi ba da dire il vero voi con quella voltra diffinulazione li cuftodite diligentemente; e perciò continuamente litigate, aeciocche neffuno vi tolga il dritto, che avete su tall templi. Ma quanto mai, cott facendo, dispiacete al Signore?

5. Per questo suo zelo contro l'idolatria merito a Zenone d' effere riguardato come quello, che dall' idolatria aveffe convertita Verona al Criftianefino; tanto fu il numero di coloro, che per opera fua aprirono colla grazia di Dio eli occhi alla cognizione della vera Religioue! Nè con minore zelo, o con meno felice fuccetto epll s' adoperò contro gli Ariani, de' quali, come s'è detto, molti allora erano in Verona. I fermoni, che si hanno di questo Santo, rendono chiara testimonianza della maniera forte, con cui egli combatteva gli errori di questi eretici, e come ben esponeva la dottriua della Chiesa ful dogma della divinità del Verbo. E il Signore sì largamente innaffio colla celefte rugiada della fua grazia quetto buon feme fparfo dal banto, che la città di Verona rimale presibchè interamente purgata da una sì fatta abbominevole zizzania ; on-de a ragione si può dire di a Zenone, ch'egli fondaffe la Chiefa Veronese nella Fede della fantiffima Trinità . Dopochè lo zelante pattore ebbe accresciuto, e moltiplicato il suo gregge e colla conversione de' Gentili , e col ravvedimen-

to degli Eretici, pensò a far fabbricare nella città una nuova chiefa, acciocche la criftiana Religione avesse un luogo proprio, e decente, in cui efercitare le fue auguste funzioni facre, e acciocche desiftessero una volta i Pagani dal rinfacciare al Fedeli, che non avevano pel loro Dio un tempio , com' essi tanti ne avevano pe' loro Dei . Queffa fi crede, che fosse la prima pubblica chiefa fabbricata in Verona, effendofi fin allora adunati l Crittiant in alcune private cafe, destinate però per la celebrazione de divini mifteri, o in qualche luogo fuori della città . Contribuirono a quest' edificio sagro con abbondanti oblazioni i più ricchi cittadini , nioffi dall' esempio, e dalle esortazioni del santo loro paftore ; il quale poi ne celebro con folennità , e con pompa la dedicazione, riguardandola, com' egli dice, qual un trionfo riportato delle idolatriche superstizioni.

6. Ma febbene il Santo efultaffe, e a feco rallegrarfi invitaffe tutti i Fedeli per la confacrazione di questo tempio al Signore; nondimeno quel che gli flava più a cuore, era l'edifizio del tempio spirituale, che consite nelle virtù criftiane. che debbono ornare l'anima di chi adora Iddio in ispirito e verità . Laonde , diceva , quello mateviale edifizio non è quello, che pri piace al Signore, ne quello , ch' egli principalmente vuole da voi . Il vera tempio di Dio è il popolo fedele , fecondo che infignal' Apollolo , ove dice : Vol fiete il tempio di Dio, e lo spirito di Dio abita in voi .... E così è in verità . Perocchè a un Dio vivente convengono tempi vivi , ne quali regni una viva Fede , un' ardente carità , e una fincera divozione verfo il Signore, e Creatore dell' Univerfo . Di fatto il fanto Vescovo pose tatto il suo studio nella costruzione di questo tempio spirituale; onde non contento d'aver diffipate le tenebre dell' idolatria, e. d'aver dittrutto il mostro dell' Arianesimo , cercò di svellere dall'animo del suo popolo ogni forta di vizi, e di piantarvi le vere virtà, giacchè per giungere alla vita eterna non baita la retta Fede , fe non va unita colle opere buone . Quindi è, ch'egli fu uno di quei Vescovi d' Italia lodati da a. Agottino, che col loro zelo abolirono le crapule, e l'imbriachezze, che fotto fpecie di religione s' erano introdotte in quei conviti, che fi facevano in onore de Martiri. come s'è detto nella Vita di a. Aurelio al di primo d'Agosto. Egli esercitò altresì il suo zelo contro quei vizj , che sanno pur troppo la maggiore ftrage negli uomini, l'impudicizia, cioè, e l' avarizia , mostrandone la desormità , e i luttuofifimi effetti, che fogliono produrre.

7. Defiderava s. Zenone, che i vizi sbauditi desero luogo alle virtò, delle quali spesso parava al suo popolo, e singolarmente della continenza, e della verginità, con tal profitto, che 
a tempo suo non folamente vi servono molte donzelle d'ogni condizione, che ricevendo il farro

velo fi confectarono a Critto nelle proprie loro case, ma di più molte a nnirono a vivere infieme in comunità; onde a a. Zenone fi attribuica la gloria d' aver fondato uno de' primi monafteri di facre Vergini nell' Occidente . Coal benediceva il Signore le fatiche del fanto Vescovo; e le fue istruzioni avevano maggior etficacia, perchè erano accompagnate coll' efempio delle fue virtù, menando egli nna vita irreprentibile, e afsatto diffaccata da ogni sorta d'interesse, onde predicando al fuo popolo poteva dire: lo fono povero, ma poffo motivare la mia faccia, e fo quel che mi dice la nita coferenza. Se alcuno fa qualche cofa contra di me , la dica pure , ch' io bo pir teilimoni queili , che meco i' adoperano nell' ecclefiafiico miniflere Uc. Sebbene pero egli foffe povero, la faceva nondinieno da ricco co' poveri, perchè colla forza delle sue persuasioni , e del suo esempio aveva indotto i fuoi più ricchi citradini ad esfere proclivi ad ogni forta di liberalità verso de' bisognosi . Laonde in nu sno termone cust parla ai finoi uditori: La voltra generofita, egli dice , è nota per tutte le provincie . Voi avete rifcattati molti febiavi ; molti ne avete feampati dalla... morte; e molti per poffra merce fi fono liberati dalle feabrofe circoftanze , nelle quali fi trovavano . Le polire cale iono aperte a tutti i pelleprini : ne fotto de vostri occhi è ffato mai lungo tempo un povero ignudo fen: effere ricoperto . In fomma i noliri poveri non kanno bifogno di chiedere il loro follentamento, perche voi prevenite le loro domande .... Beati voi , che in tal guifa vi fate ricchi , fenza incorrere l'invidia d' alcuno . E chi è mai più ticco di colui , del quale Iddio medefimo fi fa debitore?

8. Prima della fine del quarto fecolo s. Zenone qual degno successore degli Apostoli nell'amiunaiare il fanto Vangelo, e nel governare le anime, ie ne paísò alla beata eternità. Iddio lo glorifico dopo la morte con molti miracoli, de' quali un folo riferiremo riportato dal Pontefice s, Gregorio, e accaduto a tempo fuo, cioè l'anno 189. Gonfio per le ftraordinarie piogge il fiume Adige ufci dal fuo letto , e le acque congrand' impeto giunfero fino alla chiefa di s. Zonone, ove fi trovava nn gran numero di perfone a far orazione. Ma febbene le porte della suddetta chiesa fossero aperte, e l'acqua s'alzaffe fino alle finettre della medefima, ch' erano vicine al tetto, pure non entro dentro, ma come fe fosse un sodo muro fi fermò davanti alla porta, fenza recar danno nè all'edifizio, nè a chi v'era dentro; potendo anzi ognuno appreffarfi alla porta, e prender per bere di quell'acqua, che aveva ritenuta la fuz fluidità, dicea, Gregorio, unicamente per benefizio di quegli affetati, ma non per inondare la chiefa. Quefto ed altri miracoli accrebbero viepiù la celebrità del nome di s. Zenone, ch'è regiffrato nel Martirologio Romano agli 8. di Dicembre, come giorno della fua ordinazione in Vefcovo di Verona .

La divina Provvidenza, che in diversi tempi ha suscitati tanti fanti Vescovi, come a. Zenone, acciocchè ferviffero d'esempio infieme, e d'eccitamento agli altri Vescovi nell'esercizio dell'apostolico loro ministero, ha disposto altresi , che molte delle iffruzioni loro giugneffero fino a noi, acciocche ognuno se ne potesse approfittare, come se ne approfittarono quelli. che le udirono dalla bocca loro . Ciascono adunque legga come dette a se quelle belle parole, che s. Zenone diceva ai novelli battezzati : Cuflodite con diligenza , con coffanza , con fedeltà , il gran benefizio , che Iddio vi ba fatto nel fanto Battefimo . Perocchè fe avviene che fi perda pel peccato mortale quella grazia, che ci è ffata conferita per mezzo di quel fagramento; non fi può, dice il fagro Concilio di Trento, giungere a quella novità , e integrità , che s'è perduta , fe non a co-Elo di grandi pianti , e di grandi fatiche , così efigendo la divina giuflizia. Beato pertanto, fi può ripetere con s. Zenone, chi non ba mai cambiata quella spirituale infanzia acquiflata nel fanto battesimo! Che se taluno per sua sventura ha fatta una si inttuofa perdita, procuri almeno di ripararla colla penitenza, che fi chiama anch'effa battefimo , ma battefimo laboriofo , perchè non fe ne ottiene l'effetto fenza lagrime, e fenza fatiche, secondo le parole qui sopra accennate del Concilio di Trento . Ricordiamoci in tutto il tempo della nostra vita, che mediante il battefimo fiamo nati pel Cielo, che questo secolo non dee avere fopra di noi alcun imperio, cioè che non dobbiamo conformarci alle fue maffime, non desiderare i suoi beni, non temere i suoi mali. Esfendo stati incorporati a Cristo, dobbiamo vivere conformemente al fuoi infegnamenti , e agli efempj fuoi, per ginngere a regnare eternamente con lui .

## 9. Dicembre S. PAFNUZIO ABATE NELLA TEBAIDE Secolo IV.

Rufino Aquilejense presso il Rasvido lib. 2. cap. 16., e Pallodio nella Storia Leufaca presso il madsimo Rasvida da cap. 6., e seguenti, exportano ciò, che di quesso sono di respensiva della mostra notizia. Si veda ancora il Tillemans nel som, 20. delle Memorie ecclifassitote.

D'à Santi Anacorsti fiorirono nelle folitudini d'Agitto nel quarro fecolo col nome di Pafnuzio. Mi tra feto, oltre di questro fecolo col nome di Pafnuzio. Mi tra feto, oltre di persona Asserbia sgii 11, di Settembre, dece mono, che dimorava nel deferro della Tebalag, dissui oggi riferiremo le gefte, e il facondo, che fecces la fan permanenza nel deferro di Secti, di cui fazzileremo nel giorno di domania. Pafnuzio asserbia del Tebalagi de crede efferte di Secti.

to uno de' discepoli di a. Antonio Abate, e sotto la disciplina di sì gran Santo aver apprese, ed esercitate le regole della perfezione monastica, nella quale fece sì eccellente riuscita, che dopo la morte di a. Antonio veniva rignardato. come il più illuftre, e più illuminato nelle vie del Signore tra tanti fanti Anacoreti , che popolavano il deferto della Tebalde, e colle fingolari loro virtù edificavano la Chiefa . Onde era da tntti onorato come loro Abate, cioè come loro padre spirituale 1, e a lui ricorrevano per effere indirizzati nel cammino della perfezione , e per ischivare gli agguati, che il demonio tende da per tutto ai fervi del Signore. Vennero un giorno a trovarlo alenni monaci, e gli chiefero qualche documento per loro edificazione . Fuggite l' ezio . rispose Pafnuzio , e amate di lavorare , e di flare occupati ; preferite la fatica al ripofo , l' ignominia all'onore ; fiate più inclinati al dare , che al ricevere . Ma più delle sue parole faceva impressione fugli animi altrni la vita angelica, ch' ei menava, auftera al fommo, mortificata, e adorna di ogni forta di virtù .

2. Era lungo tempo, che Pafnnaio dimorava nel deserto, e che veniva da Dio favorito di speciali doni, quando si sent) ispirato di pregare il Signore a manifestargli chi fosse a lni simile nel merito al suo divino cospetto . Udi adunque la voce di nn Angelo, che gli diffe, effere lui fimile ad nno, che andava in glro cantando, e fuonando certo iftromento in un tal castello, per guadagnarfi il vitto . Stnpefatto d'una tale risposta Pafnuzio, se ne va sabito in cerca di quell' uomo indicatogli dall' Angelo , e trovatolo gli fi accofta , e gli chiede istantemente a palefargli il tenore della fua vita . lo fono , rispose , un peffimo peccatore, e non è gran tempo, che unito a gente facinorofa to efercitava l' infame mestiere di bub. blico ladrone . ed ora per vivere efercito quell'arte vile di fuonare, e cantare per le firade. Ma pure io fo di certo, replicò Pafruzio, che tu fei molto accetto al Signore . Dimmi dunque , quali opere buone bai su fatte per lo paffato . Neffuna, o padre , ripiglio agli , fenonchè mi ricordo, che avendo una volta' i miei compagni rapita una vergine dedicata a Dio , e volendo effi farle violenza , la tolfi per força dalle loro mani , esponendomi a pericolo di perdere la vita per tal motivo , e fopravvenuta... la notte mi riufel di feamparla occultamente , e di ricondurla fana, e falva alla cafa de fuoi paventi . Un' altra volta incontrai una donna di bell' afpetto , che piangeva dirottamente la fua mala forte , e avendole io dimandata la cagione di quelle fue lagrime, mi diffe, che il fuo marito fi trovava in prigione per un debito di trecento scudi d' oro col fisco, onde veniva ogni giorno tormentato, e flagellato ; che per lo fieffo debito erano fiati condotti via, e fatti febiavi tre figlinoli ; e che finalmente ellamedefima era cercata, per arreitarla, e farla pri-Ccca

gione, onde fe n'era fuggita dalla città, e andava coil vagando per la forcila, e piangendo la fua difgrazia. lo pertanto moffine a compaffone la confolai , le diedi da mangiare , effendo tre giorni che non aveva prefo cibo , e le donas trecento feudi d' oro, quanti fe ne vichiedevano per liberarla da quella miferia . da cui la povera fua famiglia era oppreffa. Mi fece poi il Signore la grazia de liberare anche me da quella compagnia di latroni , onde non fapendo far alcun meiliere , mi fon meffo per vivere a fare quello che su vedi . Cio udito Pafnuzio , Iodo , e beneditse il Signore, che si degna di usare misericordia a quelli , che fono mifericordiofi , e manifestò a quell'uomo la rivelazione, che 1ddio gli aveva fatta intorno alla di lui perfona, che nel merito eguagliava i monaci, i quali da molto tempo avevano menata vita suftera, e penitente nel deferto; e probabilmente dovette palefargli il fuo nome di Pafnuzio, ch' era celebre in tutto l' Egitto . Allora quell' uomo gettò via gl' istrumenti da suono, che teneva in mano, fi accompagno con Pafnuzio, e feco fe n'ando al deferto, dove in una cella affegnatagli dal medefimo Pafouzio, attefe con gran fervore agli efercizi della vita monaffica, e dopo tre anni rendè l'anima a Dio fra i cori degli Angeli, che

alla vitta di Pafnuzio la portarono in Cielo .

3. Intanto a. Pafnuzio fi era viepiù accefo d'ardente defiderio di giungere alla più alta cima della perfezione, e aveva a tal effetto moltiplicate le vigilie , le affinenze , le umiliazioni , e le mortificazioni , quando mosso dallo stesso fpirito di prima, prego novamente il Signore a notificargli chi gli fosse simile ne' meriti presso la sua Divina Maestà; onde udi la stessa voce dell' Augelo, che gli diffe : Sappi, che su fer fimile al tal gentiluomo, che tiene il primo potto in quella Terra vicina, Pafnuzio fi parti immantinente dalla sua cella, e portatosi a quella Terra, picchia alla porta del gentiluomo, il quale gli venne incontro, e com'era suo costume di ricevere I pellegrini, l'accolfe con molta riverenza, gli lavo i piedl , e gl'imbandi la menfa , acciocchè fi ristorasse, stando egli in piedi, come un altro Abramo, per servirlo. Pafnuzio gli fece istanza, che gli narraffe le opere di pietà, che praticava , per le quali fapeva effere l' anima fua molto grata al Signore. Che spere di pietà volete ooi , o fanto padre , che faccia un fecolare ammogliato com' to long? rispose il gentiluomo. Ma replicando Pafiruzio, avergli Iddio rivelato, che la fua vita eguagliava nella pietà quella de' monaci più perfetti , che vivevano nel deferto ; e però che poteva con ficurezza, e fenza pregiudizio della dua amiltà a lui manifestare quanto aveva operato di bene ; il gentiluomo foggiunfe : Giacche, · Padre , il Signore vuole , che a voi palefi lo flato dell' enima mia , lappiate , che fono zia trent' anni . che vivo in perfetta continenza cella mia conforte , poiche dopo di avere con effa converfuto tre volte, e

avutine tre figliuoli , ci fiamo di comun confenso rifolnti di offervare la cattita, fenzacità alcuno fuori de noi due lo fappia . Nel vetto to bo fempre procurato d'efercitare l'ofpitalita verfo di tutti quelli , che fono capitati in quelle parti . Non Lo mai n gato di foccorrere i bifognofi in tutto ciò, che bo potuto; non defprezzai veruno , nè feci mat torto , o danno a perfona alcuna, ne permifi, che le veniff: jatto da' miei domeilici . Mi fono fempre interpotto a pacifica re le difeordie de' miet concittadini , e a tutti fenza diffinzione bo fatto fervizio, per quanto era in mie potere. Allorcie m' è convinuto di efercitare l'uffizio di giudice nella mia l'erra, fono fempre Bato follecito , che i più potenti non epprime ficro i deboli , ed bo cercato di amministrario con retta riusiria. benche mi fia piuttoflo fludiato di comporre le parti amichroolmente , che di pronunziare fentenze . Que-Ha è la vita , o Padre , che col divino ajuto bo condotta fin al presente .

4. Udite queste cose il beato Pasnuzio, si gettò al collo del gentiluomo , lo bacio in fronte , e lo benedifie con quelle parole del falmo 127. Ti benedica il Signore da Sion , e ti faccia vedere i beni della celefte Gerufalemme . Dipoi foggiunf- : Poiche tu bat fatto bene tutte le cofe fin a quest' ora, ti reila, che, lafciando il tutto, feguitt Crifto nella via della perfezione , e fottoponza il collo a. portare la tua croce. Il gentiluomo, che non altro bramava, che di sempre più piacere a Dio, e di giungere al porto dell'eterna beatitudine , abbraccio fenz' indugio il configlio dell' uomo di Dio, e con effolui fe n' andò al deferto, per efercitarfi nell'offervanze monaftiche . Pafnuzio lo collocò in una cella poco diftante dalla fua, e gl' insegnò l' ordine degli esercizi spirituali , che egli doveva praticare, per far acquifto dell'evangelica perfezione. Frattanto egli acceso d'un nuovo fervore, fembrandogli d'aver fatto poco fin allora , giacche l' avevano uguagliato appreffo Iddio persone del secolo, si diede a menare vita più perfetta , e a crefcere di virtù in virtù . Dopo qualche tempo, fedendo Pafnuzio nella fuz cella in orazione, vide l'anima di quel gentiluomo, ch' era condotta in Cielo dagli Angeli , i quali cantavano quel verfetto del falmo 64 : Beato, o Signore, è colui , che voi avete eletto , ed affunto , poiche abiterà ne voftri eterni tabernacoli . A quefta vifta Pafnuzio fi proftro a terra, e pieno di giubbilo rendè grazie al Signore, che fi era degnato di fantificare, e coronare quel fuo difcepolo , e lo supplico a fare anche a se la medefima grazia . Ma prima , che la confeguifie. Iddio volle mostrargli altra persona , che inmezzo al fecolo , ed efercitando la profeffione della mercatura, viveva fantamente, e con gran perfezione .

5. Stando adunque il beato Pafnuzio in orazione, udi la voce dell'Angelo, che gli diffe: Tu fei fimile ne' meriti a quel mercante, che oraviene a te: levati dunque fu, e vagli incontro; il che

egli elegu'i prontamente . Era questo un mercante della città di Aleffandria, il quale negoziava un groffo capitale, trasportando merci, biade per mare con tre navi , che a lui appartenevano; ed effendo uomo divoto, e religioto, de' fuoi guadagni faceva copiose limosine ai poveri , e specialmente ai monaci , che abitavano ne'deserti di Egitto . Allora appunto aveva effo caricate dieci some di biade, e di legumi, e per mezzo de' fuoi fervi le portava a a Pafnuzio , e ai suoi monaci dimoranti nella Tebaide . Pasnuzio adunque nel vederlo gli corfe incontro, lo faluto graziofamente, e gli diffe : O anima prezzofifima , e degna di Dio , perchè ti affatichi tu in quelie cofe terrene , effendo tu eletto al godemento de beni celeffiali? Lafcia, ti prego, il mercanteggiare agli uomini, che amano la terra, e tu diventa mercadante del Cielo, al quale fei chiamato, e feguita il tuo Salvatore, al qual tu dei pretto andare, com' egli m' ba rivelato . Il mercante , che aveva in verità diffaccato il cuore da ogni terreno affetto, udendo querte parole dell' nomo di Dio, comando a' fuoi fervi, che tornatièro a cafa, e vendute tutte le sue facolta, ne distribuissero il prezzo ai poveri, giacchè egli non aveva nè moglie, nè figliuoli, e retto nel deferto fotto la direzione di s. Pafnuzio, il quale lo pose nella cella, donde gli altri due erano iti al Cielo, e l'ammaefirò negli efercizi monattici, come gli altri,con suo gran profitto, finchè dopo breve tempo fu dal Signore chiamato all' eterna vita in Paradifo.

6. Venne finalmente il giorno tanto dal beato Paínuzio fospirato di volarsene al Cielo. Apparvegli un Angelo , che gli diffe : Vicni , o benedetto dal Signore, agli eterni tabernacoli, che ti fono apparecchiati in ricompenfa delle tue fatiche, e delle tue opere buone : il che non ti bo prima rivelato, acciocche qualebe fpirito di vanità non ti privaffe del merito delle tue fatiche . Dopo quefta celefte visione egli sopravviste anche un giorno . nel quale effendosi radunati intorno a lui molti monaci, egli manifetto loro le fopraddette rivelazioni, che in diversi tempi aveva ricevute dal Signore ; e gli avvertì , che da effe imparaffiro a non disprezzare mai alcuno , qualunque esercizio , e profeffione ei faceffe , e benebe viveffe da fecolare , e ammogliato nel Mondo , perchè i giudizj di Dio fono occulti , ed il Signore in tutti gli flati ba delle anime a fe care , ed elette ; e foggiunfe : Iddio non tanto mira la professione della vita, e la qualità dell' abito, quanto la fincerità della mente, l'affegione del cuore, e la probità delle opere, per cui le anime divengono gradite al fuo divino cofpetto . Dicendo quette ed altre fimili cofe rendè circa. l'anno 360 il suo beato spirito al Creatore, alla prefenza de' medefimi fuoi monaci, i quali videro gli Angeli, che l'accolfero, e portarono in Cieto con faftivi canti d'inni, e di lodi al Signore.

Da clè che Iddio moftrò a questo Santo nelle

riferite rivelazioni , e da questi suoi salutevoli avvertimenti impariamo anche noi a non diforezzare alcuno, e a non preferirci mai a chicchefia, aì perchè a noi sono nascosi gli occulti, e pro-sondi giudizi di Dio, il quale solo, come dice il Profesa 1, è scrutatore delle reni , e de' cuori degli nomini; e fovente accade, che certe perfone, all'apparenza disettose, nutriscano nell'anima loro un'abbondante carità, la quale, come infegna l' Apostolo a, Giacomo a, copre la moltitudine de' loro difetti, e le rende a Dio più gradite; sì perchè , quando eziandio fossero evidentemente di coltumi perversi, non fappiamo quale farà il fine loro, e il fine nottro : potendo pur troppo avvenire, che chi ora è giutto, divenga reprobo, e fi danni, come avvenne all'infeliciffimo Giuda; e all'opposto chi ora è perverío, divenga giutto, e fanto, conforme avvenne a quel fortunato ladrone, che udi dalla bocca del Salvatore pendente in Croce quelle dolciffime parole: Oggi farai meco in Paradifo, e ad altri innumerabili gran peccatori . Ricordiamocl a quest' effetto della parabola del Farisco, e del Pubblicano, regittrata a nostra istruzione nel fanto Evangelio 3. Il Farifeo fi credeva giufto per le sue opere buone, delle quali fi gloriava fommamente, disprezzando il Pubblicano, che confetfandofi peccatore, fi percuoteva umilmente il petto, Il Farifeo fu per la fua fuperbia da Dio riprovato, e il Pubblicano partì dal Tempio giuftificato . Lasciamo adunque il giudizio de nostri proffimi a Dio , ch'è il solo ed eterno giuftiffimo giudice di tutti gli uomini t non disprezziamo alcuno : non ci preferiamo a veruno : ma badiamo folamente a noi fleffi , e attendiamo ad operare con timore, e tremore la noftra fainte, come ci avverte l' Apostolo 4, piacchè il Signore è quello, che opera in noi, e con noi il voler il bene, e il farlo, e dalla foa fola mifericordia dipendono le nostre eterne forti .

#### 10. Dicembre .

#### S. PAFNUZIO ABATE DI SCETI. Secolo IV.

Giovenni Cassiano nelle sue Colleziani, e specialmente nella Colleziane serga, e Colleziane il niferisce le aziani di Passaria, sotto la cui assispisma aggi aveva dimoni assispisma aggi aveva dimoni anci perimo di Secti. Si veda annora il Tillemona nel am 10. delle Memorie Ecclessissica.

P Afnuzio era originario dell'Egitto, e nell'età giovanile fi confagro al divino fervigio, entrando in un monaftero di Religiofi, detti Cenobiti, i quali cioè vivevano uniti infieme fotto un superiore in una regolare comunità. Il santo Giovane con sì gran fervore & applico agli efercizj monattici, che in breve tempo eguagliò i più provetti nell' età, e nelle virtà, e specialmente in una perfetta ubbidienza, e in una profonda umiltà . Colla pratica fedele, e continua di quefte due virtù egli ginnse a mortificare la sua volontà, a domare la fua carne, e ad eftinguere, per quanto è permesso in questa vita, i desideri fregolati del suo cuore . Ond' era da tutti riguardato come un esemplare d'un perfetto monaco . Egli però aspirando ad una più alta perfezione, rilolvè di paffare dalla vita cenobitica a quella degli anacoreti e folitari ; e a tal effetto fe n'andò all' Eremo di Sceti, e quivi fotto la direzione dell' Abate Indoro intraprefe con egual fervore a praticare gli efercizi della vita eremitica , prendendo per fua abitazione una piccola cella, distante cinque miglia dalla chiefa di Sceti, nella quale gli Eremiti, che abitavano all' intorno in celle feparate, fi radunavano il Sabato, e la Domenica per la celebrazione de' divini misteri .

2. Fuori di quest'occasione se ne viveva sempre ritirato nella fua cella, applicato all'orazione, alla meditazione delle divine Scritture, e al lavoro delle mani, per guadagnarfi il tenue vitto, di cui aveva bisogno, colle proprie satiche. Tale era il gusto, che il Santo provava nella solitudine, e nella separazione dal commercio degli uomini, per trattare più intimamente con Dio, che spesse volte ei s'inoltrava ne' luoghi più rimoti, e inacceffibili di quel deferto, e vi faceva per qualche tempo la sua dimora; onde correva voce , ch' egli allora godeffe la compagnia, e il conforzio degli Angeli del Signore. Siccome Pasnuzio, allorchè menava vita cenobitica, era, come si diste, riguardato, non oftante la fuz età giovanile, quafi uno specchio di virtù confumata; così ora veniva nel deferto di Sceti confiderato, e riputato qual aftro luminolifimo, e degno di effer eguagliato a' più grandi e fanti uomini , i quali per gli esercizi di molti anni nella vita folitaria fi erano acquiftata fama di gran virtù ; ed effi in fatti moffravano verso di jui una fiima particolare, ammettendolo ad una firetta confidenza, e confultandolo nelle. materie più sublimi della Religione, e della perfezione evangelica.

3. Quefte virtù fingolari del Santo, e quefta filma diffinta, che fi faceva della fua perfona, gli luscitarono l' invidia d' nn Eremita, il quale fi lasciò talmente occupare il cuore, e vincere da tal vergognofa paftione, che ginnfe a tramargli una infame calunnia, per iscreditarlo. Coftui adunque un giorno di Domenica, quando Pafnuzio fecondo il suo coftume fe ne ftava in chiefa, prese un suo libro, e andò a nasconderlo occultamente nella cella del Santo tra le fluore, ch'el foleva lavorare di foglie di palma. Dipoi venutofene cogli altri monaci alla chiefa, compiuti che furono i divini uffizi, i' iniquo calunniatore si presentò con faccia franca ed ardita all' Abate Ifidoro, ch' era allora eziandio il prete del deferto di Sceti, e pubblicamente fi querelò, che

gli foffe flato rubato un libro dalla fua cella, Una tal querela sorprese sommamente, e riempiè d'amarezza non meno s. Isidoro, che gli altri folitarj , tra' quali non fi era mai plù udito un fimile eccesto. Fu pertanto risoluto, che nessuno si movesse di chiesa, e che intanto a inviassero tre di loro de' più anziani a cercare diligentemente nelle celle di ciascun solitario, per rinvenire il pretefo furto . Effendo eglino andati a fare la ricerca , trovarono in fatti tra le fluore di Pafnuzio il libro , che l'iniquo Eremita vi aveva nascoso. Onde tornando tutti confusi mottrarono all' Abate Isidoro, e all' adunanza de' monaci il libro, che differo aver trovato nella cella di Pafnuzio. Il Santo fenza punto alterarfi, benchè sapesse la sua innocenza, nulla rispose in foa discolpa, ma gettatosi a terra si mostrò pronto a fare la debita penitenza. Di fatto passo due fettimane fenz' entrare in chiefa, nè accoftarfi alla fagra comunione; ma profirato allaporta della medelima chiefa, implorava con la-grime, e con nmiltà l'orazioni de fuoi confratel-li; e in tal tempo esiandio moltiplicò le vigilie, e i digiuni, fino a paffar tre giorni, fenza prender cibo di forta veruna , come se fosse reo del delitto appostogli , e gli convenisse di pur-garlo con tali rigorose penitenze.

4. Ma il Signore non permife, che il suo Ser-vo per più lungo tempo portasse la pena, e la confusione del peccato, che non aveva commes-fo. Perocche i' Eremita calunniatore su invasato dal demonio , che firaziandolo fieramente l' obbligò a manifestare pubblicamente, e avanti a tutti i monaci la fua nera calunnia, e a chiedere con nrli, e con grandi ttrida di effere liberato da quel demonio , che l'aveva fedotto a inventare per invidia la calunnia contro l' innocente Pafauzio, e che in gastigo del suo delitto si malamente lo tormentava . Il fanto prete , e Abate Isidoro mosto a compassione del sno inselice stato, pregò il Signore per lui, e comandò al demonio di lasciarlo libero. Ma benchè egli avesse ricevuta da Dio la grazia di cacciare con molta facilità gli spiriti impuri dagli offessi; nondimeno quefta volta andarono a voto le fne preghiere, e le sue diligenze. Fu dunque necessario ricorrere a Pafnuaio, il quale colle fue orazioni fatte con fervore a pro del fuo calunniatore, ne ottenne da Dio la liberazione, il che viepiù contribui ad accrescere la riputazione di colui, che l'invidioso Eremita aveva cercato di denigrare in una maniera si indegna, e diabolica.

s. Il Santo però , come è proprio delle anime giuite . continuo ad umiliarfi fempre più nel cofpetto di Dio, e degli nomini, e a menare una vita auftera , virtuofa , e penitente , talmenteche anche nell' età avanzata di novant' anni, attefta Cassiano, che allora dimorava in Sceti, verso la fine cioè del quarto fecolo, attetta, dico, ch' egti abitava in quella cella medefima , discotta cinque miglia dalla chiefa, dove fi portava fenza fallo il Sabato, e la Domenica, a nal ritorno, che faceva dalia chiefa alla fua cella , toleva caricarfi fulle spalle un vaso d'acqua, che gli serviva per tutta la fettimana , nè volle mai permettere , che alcun giovane folitario lo follevaffe da questa, e da altre fatiche, nè che gli prestasse servigio veruno in quella fua decrepita età. Egli era succeduto a s. Isidoro nel ministero di prete della Chiefa di Sceti, e nel carico di padre spirituale, o sia Abate de' solitari di quel deserto, onde invigilava con fomma cura, che tutti profittaffero nalle fante virtà, che schivaffero ogni forta di rilaffamento negli efercizi della vita eremitica, e che stessero ben avvertiti a non iasciarsi sedurre dalle illusioni , e ingannare dalle tentazioni del diavolo, il quale, come un leone affamato, gira intorno ai fervi di Dio per divorarli, e percio efortava tutti ad effere vigilanti nell'orazione , e attenti agli efercizi della mortificazione, e dell'umiltà, poichè con tali mezzi fi ottiene il divino ajuto, e fi riporta ficuramente

vittoria del nemico infernale. 6. Non offante però questi avvisi falutevoli, che Pafnuzio dava continuamente a' fuoi difcepoli , e malgrado le diligenze , che usava per prefervarli dagl' inganui del demonio , ebbe il dispiacere di vedere, che alcuni di effi fostero fedntti dal dragone infernale, come avvenne tra gli altri ad un certo Erone, la cui caduta viene descritta da Caffiano nella seconda delle fue Collazioni ( cap. 5. ). Erano già 10. anni . ch' Erone menava vita folitaria e fommamente auftera nell' eremn di Sceti; e tale era il rigore della fuz penitenza, che nemmeno nel giorno solenne di Pasqua voleva intervenire insieme cogli altri monaci a quella frugale rifezione , che si soleva prendere da esti dopo la celebrazione da' diviul mitterj, ma fubito fe ne partiva. e ritiravafi nella fua cella . In cambio di deferire ai configli de' monaci più anziani, e di regolare con umiltà la fua condotta colla direzione dell' Abate, amava piuttofto di feguire i propri lumi. essendo insieffibile nelle sue opinioni , e nella pratica delle fne straordinarie, e fingolari penitenze. Onde il difgraziato Erone, in pena della fua prefunzione, ed occulta fuperbia, cadde nella rete del diavolo, il quale gli apparve fotto fembianza di un Angelo, e lo persuale a gettarfi in nn porzo profondo, afficurandolo, che non ne avrebbe patito alcun detrimento, ma che ne farebbe da fe medefimo ufcito fano, e falvo, in prova del merito grande, in cui egli era pratio Iddio per la sua virtà. Erone fi getto infatti nel pozzo, e vi rimale si malconcio, che con gran difficoltà fi potè eftrarre da effo più morto che vivo. Ma cio ch' è più deplorabile , febbene fo pravvivesse tre giorni , resti ostinato nella fus folle opinione, ne la fteffa funefta esperien.

za fu baftevole a perfuadergli d'effère stato illuso dallo spirito delle tenebre, apparitogli sotto sembianza di angelo della luce.

7. Ma fe i' infelice caduta di Ernne, e di qualche altro folitario , avvenuta a' tempi fuoi , reco grande astizione alle viscere pietose del fanto Abate Pasnuzio , il Signore si deguò di consoiarlo per mezzo della pietà eminente di molti altri, i quali, come ftelle luminofe, rifplendevano in ogni genere di virtù . Tra effi è molto rinomato un certo Daniele, di cui Pasnuzio faceva ftima particolare, specialmente per la straordinaria (wa umiltà; onde lo fece promuovere al grado del diaconato, e poi a quello del facerdozio, con difegno di averlo per suo successore nella condotta, e direzione spirituale de' monaci di Sceti . Ma Iddio dispose altrimenti, poichè Daniele morì prima del fuo fanto maeftro, con molto dispiacere di Pasnuzio, benchè ai in quefta, che in ogni altra cofa egli fi raffeguaffe perfettamente alle supreme disposizioni del Signore, e adoraste profondamente i suoi giudizi lempre giusti, sempre retti, benchè occulti, ed incomprensibili alla corta vista degli uomini . Era già , come si è detto, giunto a. Pasauzio all' età di novant' anni verso la fine del quarto secolo, e fi crede, che poco più sopravviveste, e che sul fine del medefimo fecolo quarto, o ful principio del feguente paffaffe da quelta mortal vita alla gloria immortale del Paradifo.

Nou v'è forse ai Mondo vizio più vile, e vergognofo dell' invidia , della quale il primo maettro, ed inventore è flato il demonio, allorchè invidiando la felice forte de nostri progenitori nel Paradifo terrestre, li tento fotto la figura di serpente, e culle diaboliche sue suggeftioni gli spinse a trasgredire il divino comaudamento, can rovina irreparabile di se medesimi, e di tutta la loro posterità. E chiunque si lascia forpreudere, e dominare dall' invidia, fi fa imitatore del demonio, come fla scritto nella Sapienza 1, diventa suo disgraziato discepolo, e fegue miferamente le fue tracce, come avvenne all'infelice monaco, che invidiò la virtù di s. Pafuuzio, e per isfogo d'invidia gli tramò la calunnia già riferita. Iddio in quetta occasione dispose, che il monaco provattà sensibilmente la pena del fuo peccato, con effere invafato nel corpo da quel maligno spirito, a cui aveva glà dato l'ingresso nel suo cuore : la qual pena fu un effetto della divina misericordia verso di lui , acciocchè riconoscesse il suo grave fallo , e lo detestaffe, e fravvedeffe. Ora egli è certo, che chiunque è dominato da quefto brutto vizio dell' invidia verio il suo fratello, diviene schiavo miferabile del demonio, il quale, se non invade il corpo, possiede il cuore, e tiranneggia i' anima infelice dell' invidioso in quetta vita, e possede. rà, e tiranneggerà i' anima, e il corpo negli ar-

dori fempiterni dell' Inferno . Concepiamo adun que grande orrore di questo diabolico vizio , e per tenerlo più facilmente da noi lontano, guardiamoci con ogni diligenza della fuperbia , ch' è la madre dell'invidia, come integna il Pontefice s. Gregorlo, e riempiamo il cuore nottro di crittiana carità, la quale fa sì, che confideria-"mo come proprji beni, e i mali del nottro proffimo, e che l' uomo fi rallegri de' fuoi vantaggi fpirituali , e temporali , e fi rattritti delle tue difgrazie, e cerchi di follevarlo in ogni maniera a se poffibile . Beati coloro , che liberi da ogui invidia, poffiedono, e praticano questa carità, poiche esti hanuo un pegno il più sicuro, che poffa averfi in quefta vita, della loro eterna falute! Che se mai avviene, che per invidia siamo calunniati, impariamo da a. Pafnuzio a fopportare con pazienza la calunnia, fottomettendoci in tutto alle disposizioni di Dio, che o in questo Mondo, o ficuramente nell'altro, farà con fommo nostro vantaggio trionfare la uostra innocenza, e

# II. Dicembre. S. Daniele Stillia. Secolo V.

Le Vite di ; Daniele Suita fi fritta de un dutor comtemporano; ma dipui dierrai fecnodo il possibume dal Menfrafie, ch'è quilla , che ora abismo, rifirita dal Surio forto quolle gienno. Tituavia nelle cofe effenziali viene qualle Vita ripustata depan di utta la fret, comfrontando colle altre autenuthe memore di qui sempi. Si veda il Tillemont nel um 11. acite Memores coleja. Soros escholatio. Ofin di um 11. hay est, estima Soros escholatio. Ofin di um 11. hay e 23; della

A Chiefa cattolica fu nel fecolo quinto illufrata da due celebri Santi penitenti , i quali menarono una vita sì prodigiofa e superiore alle forze umaue , che sembrerebbe incredibile , fe non veuiffe atteffaia , e confermata da monumensi certi , e indubitati della Storia ecclefiaflica . Sono effi s. Simeone , e a. Daniele , deni ambedue Stiliti , perchè vissero lungo tempo sopra una colonna, esposti giorno e notte alle iugiurie dell'aria , e all' intemperie delle ftagioni . Del primo, cioè di s Simeone, fi riferi la Vita ai s. di Gennajo nella prima Raccolta delle Vite de' Santi; e oggi riporteremo quella di s. Daniele, di cui fi fa in quetto stesso giorno commemorazione nel Martirologio Romano. Nacque Daniele ful principio del quinto fecolo in una Terra della Mesopotamia, detta Marata, pretso all' Eufrate, e poco distante dalla città di Samofata. Sua madre per nome Marta, effendo flerile, ottenne da Dio con molte preghiere questo figliuolo, e promife di dedicarlo al fuo fervizio, fubito che fosse giunto all' età conveniente. Di satto in età di dodici anni fu prefentato all' Abase d' un monaftero di quelle parti, acciocchè vi fotic ricevuto tra gli altri Religiosi . Fece l' Abate fulle prime qualche difficulté du ammatterio nel fou moustero, perché tenreu non effer quille, per la fui anera est, ancor espace di portare il gio go rigorio delle offervante monatiche. Ha pol forgrendo il fervore, e il defiderio fitzodilatico della di la considerazione di stato di rettigioto, lo riceve col condetto di rama la Comunità i la quale obbe occasione di ammirea in della properti della divina grasia, poiche Daniele in nulla cedera ai più proventi religioto, e e mirbili avenamenti in tutte i evita, intali, e mirbili avenamenti in tutte i evita, intali,

'a. Dopo alcuni anni, che il Santo dimorava in quel monaftero, avvenne, che l' Abate di esso si portò in Antiochia, e tra gli altri suoi di-(cepoli conduste seco anche Daniele, il quale bramando ardentemente di vedere co' suoi propri occhi, e vifitare quel gran prodigio di fantira, che come una fiaccola luminofa, risplendeva nelle vicinanze di Antiochia, cioè s. Simeone Stilita, non folo ebbe questa soddissazione, ma inoltre a. Simeoue gli fece una diftinta e fingolare accoglienza, volle che falisse su la sua colonna, e parlandogli da folo a folo, gli prediffe molte cofe, che gli farebbero avvenute nel rimanente della fua vita . Onde Daniele rimafe. fommamente infervorato nel fervizio di Dio, e fenti forgere nel fuo cuore la brama d'imitare la prodigiosa penitenza di quel gran Santo . Tuttavia per allora se ne torno al suo monastero, e vi perseverò con molta esemplarità fino alla morte del fonraddesto fuo Abate. Volevano i monaci iu luogo del defunto eleggere per loro Abate il nostro Santo; ma egli, che già pensava di ritirarfi altrove , per vivere lu maggior folitudine, e menar vita più auftera, ricuso coftantemente quel carico, e fi adopero in maniera , che gli riusci di schivarlo, e di far eleggere un altro sog ge to, ch'eglitteffo propole, come il più idoneo a governare quella religiofa Comunità . Dipoi truvandofi in libertà di dilporre di se medefimo, fe ne parii da quel monaftero, e fe ue ando a trovare nuovamente a Simeone, e prefio di lui dimoro per lo spazio di quattordici giorni, per ascoltare le sue ittruzioni, e profittare de fuoi illustri e mirabili esempj .

3 Quò di l'auto, condotto dai fegreti movimenti della grais a "incammin o verfo l'imperiale citt di Goftantinopoli, dove grunto circa
l'anno 41; paño fette giorili in orazione uella
l'anno 41; paño fette giorili in orazione uella
città, per viepia conocere la velontà di Dio
intron al genere di vita, che dovera intraprendere. Eravi nelle vicinante di Codantinopoli un veschio tempio mesto rovinato, che
avera attre volte fervito al culto degl'idoli, ji
cui demosi teravena la inori dece, e infelhavacità demosi teravena la inori dece, e infelhavavicin demosi teravena la foro de le infelhavavicin coggli fipiti maligia, a la imitzation del
vicino coggli fipiti maligia, a la imitzation del

grande Antonio , fi rinchiuse in quel tempio , e ne fece murare le aperture, lasciandovi una sola fenestra, per cui ricevere il suo tenue softentamento, e parlare a quei, che veniveno e trovarlo. Quivi armato del fegno della Croce, e dello scudo dell'orazione, e del canto de Salmi mife in fuga I demonj, i quali febbene da principio gli recastero molta molestia, e gli fecessero molte minecce con urli e rumori grandiffimi; tuttevia non poterono reliftere ella virtù del Santo, o piuttofto alla virtù di Dio, che ebitava in lui, e furono coftretti ad abbandonare non folo quel tempio, ma encora a ceffare d'infeftere gli sbitanti di quella regione, i quali perciò pieni d'ammirazione verso s. Daniele cominciarono a vifisarlo in gran numero, per profittare delle fue istruzioni, e anche de miracoli, che il Signore operava per mezzo fio . Quefte fama della fantità di Daniele, e il concorfo della gente, che andava da lui, mosse l'invidia di alcuni Ecclesiaftici, i quali cominciarono a sparlarne da per tutto , come d'un ipocrita , ed impostore , e giunfe tant' oltre la loro maldicenza, che lo denunziarono ad Anatolio patrisrca di Coftantinopoli, come un uomo pericolofo, e meritevole di effere cacciato in efilio.

4. Me il Patriarce, da uomo faggio, e prudente, prima di prendere alcuna rifoluzione, volle informarfi efattamente della condotta di Daniele , e del tenore della fua vita , e avendo trovate infuffittenti le eccufe dategli dagl'invidiofi Ecclefiattici fuoi avverfari, lo riguardo, e venero come un vero Servo di Dio . E molto più fi accrebbe la fue venerazione verfo di lui, quando fu da esfo miracolofamente guarito da una graviffima infermità. Onde Anatolio voleva gaftigare feveremente i fuddetti Ecclefiaftici , come maligni calunoiatori , ma ne fu impedito del Santo, il quale non dimandò altra ricompenfa pel benefizio della fanità reftituitagli, fe non e loro Il perdono, e a fe la libertà di profeguire la fua penitenze fecondo il volere di Dio, e gl'interni movimenti della fua grazia . Stette Denie le per lo fpazio di nove enni rinchiufo in quelle volonteria prigione, menando una vita più angelica che umane, finchè non venne a trovarlo Sergio, fleto già discepolo di e. Simeone Stilita, che in quei giorni , cioè circe il principio dell' anno 461., era paffeto alla vite immortale del Paredifo , e gli recò in dono il cappuccio del medefimo s.Simeone . Quefto regalo fu per e. Daniele un invito a imitare la prodigiose penitenza di s. Simeone; al che fu eziandio animato da une celefte visione, per cui rimsse afficurato, che il Signore lo chiameva a continuare fulle Terra quello fpertacolo di fantità, che aveva per molti anni riempiuto il Mondo di stupore, e maraviglia nella persona del sopraddetto s. Simeone . Sec. Rasc. T. 11.

"(1) La lima alla colonna, come si disse nella Vita di pulvisi delle nostre Chiese, senza alcun tetto, o altro ri-se Simtone, eravi all'intorno un parapetto, a guisa de puro, che aisendesse chi sava sopra dall'ingiurie dell'aria,

Neil'eftete pertanto dell' anno 461, fece ergere una colonna in una montagna fituata in un luogo. detto Anaplo , diffante quattro miglia per mere, e otto per terre da Coffantinopoli, e monto fopra di effa 1, per pefferyi il rimanente de' fuoi

giorni . 5. Nell'etto di falire fulle colonna fece s. Daniele a Dio quest' orazione: Gest' Criffe, mie Dio, io vi ringrazio, e vi glorifico per sutti i benefij , di cui vi fiete degnato di ricolmarmi , e della grazia , che voi mi fate , d'intraprendere quefto genere di vita . Ma voi fapete , o Signore , che nel falire quella colonna, io non m'appoggio, che fopra voi folo , e che non afpetto fe non da voi il felice fuccello di quella impresa . Aggradite dunque il mio difegno , che voi m' avete ispirato ; fortificatemi per compiere quella penofa carriera; datemi, vi prego, la grazia di terminarla fantamente . E in verità non vi voleva meno d'una fingolare ispirazione del Signore, e d'una straordineria fiducia nella sua onnipotenza , per poter reggere per lo spazio di trenta e più anni, com' ei fece, fopra di quel- la colonna , che in progresso di tempo , seguen . do l'esempio di s. Simeone , cambio in altra di maggior eltezza, fempre esposto alle Ingiurica dell' aria, ai cocenti raggi del Sole nell' effare, e ai freddi rigorofi dell'inverno, che nelle Tracia fono affai più rigidi, che nella Sirie, dove avea dimorato e. Simeone . A tali patimenti fi aggiunfe quello di efferglifi gonfiate le gambe , e i piedi , e aperte varie ulcere e piaghe , che eli cagionavano ecuti dolori, di modo che la fua vita fi poteva chiamare un lungo, e penofo mertirio. Sparfafi da per tutto la fama di questo prodigio di fantità, concorreva da ogni parte le gente, mossa non tanto dal desiderio di vedere ed ammirare co' propri occhi un si raro, e flupendo fpertacolo, quento tiretavi dai fingoleri doni e di miracoli, e di profezia, e d'une quafi effoluta potestà sopra i demonj, che Iddio aveve liberalmente conceduta e quelto fuo Servo .

6. Lo stesso Imperatore Leone, che allore renave nell' Oriente, l'Imperatrice, e i Grendl della corte fi portarono ipelle volte a vifitare il Sento; ed egli a tutti con libertà evangelice dava istruzioni, e evvertimenti convenienti el bifogno di ciascheduno . Benchè Daniele non evesse ftudieto le regole dell'eloquenza, tuttavie le sue perole erano di tal forza , ed efficacie , che movevano gli ascoltanti a compunzione, e cooperando la divina grezia ne loro cuori, operevano mirabili convertioni in ogui genere di perfone . Anzi molti vi furono, che vollero divenire fuol discepoli , e rimanersene presso di lui , talmente che intorno alla fue colonna fi formò une specio di monestero, con altre fabbriche, per ricever-vi i forestieri, contribuendo alle spese occorrente l'Imperetor Leone . Tre i discepoli del Santo

uno de' più celebri fu un certo Edrano, a cni egli cambiò il nome in quello di Tito . Era-Edrano un gran Signore di nazione barbara, allevato nella gnerra , e avvezao alle firagi , il quale effendo uomo di oran valore, era flato dall' Imperatore preso al suo servizio, e possedeva una riguardevele carles nella corte imperiale. Esso pure, fpinto pinttofto dalla curiofità , che da altro motivo, ando a fare una vifita a a. Daniele. Ma le iftruzioni, che ndì dalla fua bocca, e gli efempi dalla fua vita prodigiofa, fecero tale impreffione nell'animo fuo , che rifolvè di rinnaziare immantinente a tutte le fallaci vanità del Mondo . e di reftarfene, come face, in quella folitudine tra i discepoli del Santo, da cui ricevè l'abito monaffico, e persevero in esta, e meno sino alla morte una vita auftera e penitente. L'Imperator Leone ebbe molto dispiacere di perdere un uffiziale si bravo, a lui necessario, e fece ogni sfor-20 per richiamarlo alla corte ; ma inutilmente . poichè Edrano rimale costante nel suo proponimento di non attendere più ad altra cofa, che a fantificare l'anima fua , e ad afficurare la fuz

eterna falute. 7. Benchè s. Daniele risplendesta in ogni forta di virtù ; nondimano fopra ogni altra fpiccava in lui ona profonda umilie, della quale il Signore l' aveva atricchito in modo particolare, per prefervario dal paricolo della vanità, a cui potava effer foggetto e per la fua vita prodigiofa, e per li doni fingolart, di cui era dotato. Ond'è che non oftante la ftima grande, che di lui facevano i più illuttri perfonaggi, e ano gli tteffi Imperatori, come fiè detto, e le visite continue, cha da effi ricevava, egli aveva un baffiffimo feutimento di fe ftefio, e in nulla fi riputava fuperiore alla comune condiziona degli uomini . Di questa sua profonda umiltà diede il Santo molie prove in diverse occasioni, delle qualt la principale fu certamente quella, che gli venne dalla parte di s. Gennadio parriarca di Coftantinopoli , ch' era inccednto ad Anatolio , Questo Prelato st snoftro poco favorevole a Daniele, o perchè fi fosse lasciato prevenira da falsi rapporti contro di lni, o perchè temesse qualche diabolica illusione in quella fua maniera straordinaria di vita, tanto lontana dal trito, e ordinario fentiero della virtù: e poco manco che non gli ordinaffe di fcendere dalla fua colonna; come fenza dubbio egli avrebbe fasto, fe gli aveffa intimato un tale comando; poichè si mottro sempre in tutte le cose abbidiente , e sottomesso al Prelati della Chiefa, e con molta efficacla iufinnava eziandio agli altri una tal fommissione, e ubbidienza. Non paíso pero molto tempo, cha Gennadio, dileguate le nuvole delle sne prevenzioni , e de' conceputi fospetti, rimase persuaso del merito singolare del Servo di Dio, e non dubito, ch' ei non fosse guidato dal divino Spirito nella condotta del viver suo. Laonde volle, ancora per secondare le brame dell' Imperator Leone, ordinario facerdote, benchè a. Daniele vi ripugnaffe, e faceifa ogni aforao, per fottrarfi da tai onore, di cui fi riputava immeritavole.

8. Ma quello, che sopra ogni altra cosa ha renduto celebre nella Chiefa il nome di a. Daniele, fi è il foccorfo, ch' ei prefto ai Cattolici contro gli eretici Eutlchiani, e contro la potenaz del tiranno Bafilifco , il quale avendo nell'anno 474, ufurpato l'Imperio d'Oriente, faceva tutti gli aforai, per abolire il Concilio di Calcedonia, e far trionfare l'erefia da' medefimi Eutichiani . Acacio , ch' era fuccaduto a a Gennadio nella cattedra patriarcale di Coftantinopoli, fi oppole con tutto il poffibile vigore infieme con alcuni Vescovi cattolici alle violenze di Basilisco . Me conofcendoù troppo debole, per far argine al torrente dell'errore fostenuto dall'antorità imperiale, ricorfe al Servo di Dio, acciocchè col suo credito fostenesse, e diseudesse la cattolica Fede dall' opprefione, di cui era minacclata dagli eretici . Il Santo scriffe di fatto a Bafilisco una forta lattera, nella quale con apostolico zelo lo riprendeva della sua empietà, e in oltra con ispirito di profezia gli prediceva l'imminente sua rovina, e la diffruzione del fuo tirannico regno, fe prontamente non cessava di molestare i Cattolici . Ma non facendo Baŭlifco conto degli avvartimenti di lui, e profeguendo le fue violenze contro la cartolica Religione , Acaclo fpedì al Santo alcuni Vefcovi , pragandolo iftantementa a fcendere dalla colonna, e venire in perfona a Coftantinopoli, per mettere in fuga l'erefia col fno venerabile... aspetto , coll'efficacia delle sus parole , e colla virtù de'fuoi miracoli . E perche la prima ambasciata riusci inntile, ricusando il Santo di abbandonare la fua folitadine , fecondo il ferme proponimento, che aveva fatto di non ufcirne mai più, e di terminare in esta i suoi giorni, Acacio gl'inviò novamente i medefini Vescovi, i quali con gran premura gli rapprefantaro no il pericolo, in cui fi trovava la Religione, e d'ordine del Patriarca gli foggiunfero, ch' ei non doveva avere difficoltà di scendere dalla sua colonna, e di lasciare par pochi giorni la solitudine pel bene della Chiefa, e per la falveaza del popolo Cattolico , a fine d'imitare l'esempio del divino fuo Maestro, il quale non aveva ricufato di scandere dal Cielo in Terra per la falute del genere umano, che aveva redento collo spargimento del

fue pratiofe fingue:

9. A tali replicate iffrate non portà il Santo refibere, e perciò feste dalla fua colonna, e con efiloro fest adala Cutantinopoli, o ver fai folla incontrato con gran giubbilo dal popolo, e accolto con grand' onore dal Pairirca. da più Vefcovi, che ivi fi trovarono, e da 'più illustri perfonaggi della cirth 1.a fita prefenta, y l'efficici da d'isoli diffordi, accompagnatt dat miracoli, che in tal occasiono oporto, ficcomo fervipiono.

confermare il popolo nella cattolica verità , così riempi di terrore gli eretici, e mife in fuga quei Vescovi, ch' erano partigiani, e softenitori dell' erefia . Lo steffo Imperator Bafilico , temendo di qualche tumulto e fedizione del popolo contro la fua persona , si ritirò dalla città sotto pretesto di andar a diporto, e a prender aria in una fua cafa di campagna , diftante fette miglia dalla città . Ando il Santo a trovarlo colà , accompagnato da una gran turba di gente , e portato fulle spalle di esta , giacche , avendo i piedi , e le gambe piene di ulcere, e quafi putrefatte, non poteva da fe medefimo camminare . Ma dalle guardie gli fu negato l'ingresso nel palazzo dell' Imperatore , il quale però poco dopo fe ne penti, quando feppe, che avendo un foldato delle fue guardie derifo l' nomo di Dio, e dettogli per ischerno , nel vederlo portato fulle altrui spalle : Ecco una nuova specie di Confole, era inbitamente caduto morto per terra , con grande spavento di tutti gli altri . Laondo fece fapere al Santo , il quale intanto colla ftelfa comitiva era tornato a Coffantinopoli, che defiderava di vederlo, ed abboccarfi con lni ; ed avendo Daniele ricufato di condescendervi, non offante le replicate iffanze fattegli a nome di Basilisco, finalmente il superbo Tiranno ando egli stesto a gettarsi umiliato ai piedi del Santo, e a dimandargli perdono. Ma il Servo di Dio, che con lume divino conosceva, non esser quella una finçera nmiltà, nè effere il fino cuore veramente mutato, dopo averlo ripreso della sua empietà e tirannia, gli minacciò la divina vendetta, che stava per piombare fulla fua telta, e gli profetizzo chiaramente l'imminente sua rovina, come di fatto avvenne, poiche nell'anno feguente 477. Bafilifco perdè in un tampo e l'Imperio, e la vita. In tal maniera s. Daniele, dopo aver fatti molti miracoli ( fono parole dello Scrittore della fuz\_ Vita), e dopo aver meffi in fuga gli eretici, e fortificati nella Fede i Cartolici, e ben disposte le cose appartenenti alla Chiesa , uscì come trionfante da Coftantinopoli, e tornato alla fua colonna, ripiglio con un nuovo fervore i fuoi foliti ammirabili efercizi, e li continuo fino all'anno 404., in cui sciolto dal suo corpo mortale se ne volo gloriofo al Cielo.

me avez gredette mötte altre cofe, a prima di pullare da quella ria sil "etera, yolle lafciare in iderito a fisol didepoli una breve edorzazione, che fa coma il los rethramotic concepita en anti pullare della ria sil consultata antari faciliti, in una en anti al solitro commer [2ment faciliti, in una vi lagio origini, i colpital, ni ved devate razzilitare il prima come facilitata in un interna gale primate, printi brette un facile en antitiorita padre primate, printi brette un facile enperationi, solita della consultata primate della consulta

10. Egli prediffe il giorno della fna morte, co-

lo in Terra, cb' ? morto per la nostra falute, e cb' è refufcitato per propria virtit. Egli avra cura di voi. egli vi proteggerà , egli o' indriggerà nel retto cammino, e vi richiamera colla fua grazia, fe mai ve n' allontanalle , e vi fmarrille . Confernate la pace e l' unione fra di voi , come un frutto della paffione . e della morte , ch' egli ha per voi fofferta . Abbracciate l'umiltà , praticate l'ubbidienza . efercitate l'ofpitalità, offervate i digiuni , e le vigilie , amate la povertà, e fopra tutto cuftodite la carità, la quale è il primo , e il più grande de' comandamentà di Dio . Tenetevi fermamente attaccati a tutto ciò , che nutrifice , e aumenta la pietà . Schivate la 212. zania degli eretici . Non vi separate giammai dalla Chiefa cattolica vollra madre . Se voi farete tutte quelle cofe, la voltra virtà farà perfetta, e ricenerete l'eterna ricompenfa . Tre giorni prima della morte offrì il Santo il divino fagrifizio, e dispensò agli aftanti i fagrofanti mitterj. Ordinò finalmente, che della fua fepoltura aveile totta la cura una dama di gran pietà, appellata Raia, o Raide ; e favorito d'una celefte apparizione d'un numerofo fluolo di Angioli, riposò nel Signore nel fuddetto suno 494. agli 11. di Dicembre in età di ottant' anni in circa .

La vita prodigiofa , e la fingolare e ftraordinaria penitenza di questo Santo, come si disse eziandio nella Vita di a. Simeone Stilita, è a noi proposta piuttosto come un miracolo della divina onnipotenza da ammirarfi, che come un modello, ed esempio da esfere imitato, non dovendo mai alcuno camminare per vie ftraordinarie . e fingolari, e molto meno abbracciare cofe funeriori alle forze umane, fenza una chiara , indubitata vocazione, e ispirazione del Signore, quale ebbero quefti due gran Santi, ed altri a loro somiglianti, de' quali ci restano memorie autentiche nella Storia ecclefiattica, e che noi abbiamo a' fnoi luoghi opportunamente ciportate ai in quefta, che nella precedente Raccolta..... Due forte di virtù hanno praticate i Santi, altre efterne , confiftenti in digiuni , in vigilie , in penitenze, e macerazioni della loro carne, e in altri efercizi corporali ; altre interne , e che non richiedono altre forze, fe non quelle dell'animo , e di nna bnona volontà, come fono l'umiltà, la mansuetudine, la carità, il disprezzo delle cose terrene, la mortificazione delle paffioni, la pa-zienza, un vivo, e verace defiderio de beni eterni , una pietà fincera , fempre pronta a fare il bene, e a schivare non che il male, l'ombra fola di qualunque male, e altre fimili virtù crifliane ed evangeliche. Le prime, cioè l'efferne, non debbono certamente trascurarsi, ai perchè essendo noi composti di anima, e di corpo, dell' una, e dell'altro dobbiamo far un omaggio a Dio nostro Crestore, e Salvatore; al perchè mirabilmente contribuiscono a facilitare l'esercizio, e l'acquitto delle virtù interiori. Ma conviene ular prudenza, e discrezione nella scelta. ...

e nella pratica di esse secondo le circostanze, e lo flato diverso, in cni l' nomo fi trova, e fecondo il bifogno di ciafcheduno. Onde per non errare, e per non foggiacere a qualche inganno, ed illefione, bifogna regolarsi uon col proprio capriccio, ma benal colla scorta, e col consiglio d'un faggio e predente direttore . Quanto poi alle feconde, cioè alle virtà interiori, nelle quali propriamente confifte la gieftizia crittiana , poffiamo fenza pericolo, e dobbiamo con tutta la diligenza , e con tetto il poffibile fervore imitare gli esempi de' Santi, poiche fiamo ficuri di non errare , e di piacere a Dio . Quefte virtù principalmente fantificarono s. Daniele , il qua-be e le pratico fedelmente in tutte le occasioni, e le raccomandò, e lasciò come par testamento ai feoi discepoli, come s'è veduto. E noi pure coll' efercizio continuo di esse fanzificheremo le anime nostre, e couseguiremo l'eterna felicità del Paradifo .

#### 12. Dicembre.

SS. Macario, Epimaco, Alessandro, ed altri Martiri di Alessandria. Sante Ammonaria Verg. e Martire, Mercuria, Dionisia, e un'altra Ammonaria Martiri.

#### Secolo III.

Il marvirio di quefii Santi fi trova deferitto da 1. Dionifo Alefandrino in una lattura fortia a Faiso Veicovo di Annochia, rifirita da Elefabo nella Storia celligilica (bib. 6. cap. 4. c. 4., c. 1 properata exinado dal Kunarri pag. 104. dell' edizione di Varona nella Roccolta degli Atti finere di Mariti.

Ta A. i moit bant, che nuit fen perfección na di Diebe imperante riportunes nuil' sano eçto la paima glorich del martirio null' gran città di distadaria, ci relamo sutentiche memorie de' nomi di siceni di elli, de' quali de finede fin queble gorres, e in thir giorni del mistojos Romano, e che noi riuniremo inferne, e
riferned i lore trionfi nella maniera, e poco
muno, che colle fiefe prote, con cui fono
della fedit città d'Alesandria. Sina Veloro addita fedit città d'Alesandria.

2. Uno adonque de' primi , che provò il furore di Salino Prefetto dell' Egitto , e ministro cradele dell' odio di Decio contro i feguaci di Gesò Crifto , fu un certo crittiano per nome Macar , o Macario . Egil ero niomo della Libia, e contro di tilli il Prefetto feco della Libia, e contro di tilli il Prefetto feco della Libia, e contro di tilli il Prefetto feco a fagrificare agl'idoli ; ma non avendo potento epipuarse ia fea codinata, i lo condamo alle fimme , nelle quali confumò il foo fagrifajo, contro un dovero lo locasta all' Altifismo.

Così pure i fanti Epimaco, ed Aleffandro, poichè ebbero fofferta per amor di Crifto unabunça e penofa prigionia, i fiagelli, i e unghia di ferro, e altri crudell tormenti, furono finalmente gettati nella calcina viva, e bollente, ove in pochi momenti rimafero inceneriti

3. A quefti tre gloriofi atleti fuccederono quattro doune , le quali confortate dalla potente graaia di Gesù Cristo, trionfarono della debolezza del loro teffo, e della crudeltà del Tiranno . La prima di elle fu uea fanta vergine, chiamata... Ammouarla, la quale con mirabile generofità fi protetto di effer pronta a foffrire i più spietati firazi del fuo corpo , piutiofioche proferire una fola fillaba di quanto il giudice le aveva fuggerito contro il nome di Crifto . Irritato pertanto il Prefetto, e oftinatofi a vincere la fea coftanza, la fece per lungo fpazio di tempo tor-mentare con ogni genere di supplizi. Ma trovatala immobile nel fuo fanto proponimento , e superiore a tutte le sue diaboliche macchine , la condannò a perdere la vita col taglio della tefia. Furono alla fanta Vergine compagne nello stesso fupplizio Mercuria , donua venerabile per la sua avanzata età, Diouisia madre di molti figliuoli , all' amor de' quali preferi quello del suo Salvatore, e un'altra douna per nome Ammonaria, Confufo il Giudice di avere inutilmente meffi in opera tutt' i tormenti contro la prima a. Vergine Ammonaria, nè volendofi esporre al rossore di esfer di nuovo vinto dal selfo debole , ed imbelle , le fece fenz' aliro decapitare; avendo la prima Ammonaria, dice fan Dionifio , quali come lor condottiera , fofferti per tutte e tre i più crudeli tormenti .

4. Indi furono prefentati all'iniquo giudice tre Egizj, ERONE, ATRO, e ISIDORO, e con effi un giovanetto di quindici anni, appellate DIOSCORO . Si lefingo il Tirauno effere cofa più facile, o di sedurre questo giovanetto colle sue fallaci e dolci parole, o di superarlo coll' arrocità de' tormenti, e perciò da effo comincio i fuoi affalti. Ma nè le lufinghe, nè le minacce, nè i tormenti poterouo espugnare la costanza del generoso garzone, che era armato della virtù di Grifto Dio onniposente, che combatte, e vince ne fuoi Mariiri . Si rivolfe adunque Il Giudice infuriato coutro gli altri tre, e alla prefenza di Diofcoro li fece aspramente tormentare ; mariufciti vani i fuol tentativi anche contro di effili condannò tutti e tre ad effere bruciati vivi in uu ardente rogo di fuoco, in cui compirono il fagrifizio delle loro vite . Dioscoro poi fu dal Giudice metfo in libertà , dicendo di aver di lei compaffione per la debolezza della fua età, e di dargli tempo a ravvederli, e a divenir cogli anni più faggio, ma in verità vergognandofi di rimaner vinto da un imbelle fanciullo . Vive al presente, soggiunge s. Diouisio nella lettera scritta a Fabio Vescovo di Antiochia, ed è con poi

il divino Diofcoro, rifervato dal Signore ad un più grave, e più lungo combattimento.

5. Avvenne nel tempo stesso il martirio di e. NEMESIO, il quale fu in prima accusato di effere compagno di una truppa di ladri, che infestavano la campagna , e come tale arrestato dal Centurione, che aveva l'incumbenza di purgare il paese da' indroni. Ma avendo poi il Santo fatto contare chiaramente la sua innocenza, venne ritenuto prigione come professore della criftiana Religione, e adoratore del vero Dio . Sutto questo titolo fu condotto carico di catene avanti al tribunale del Prefetto, il quale lo fece tormentare al doppio più gravemente de' pubblici affaffini, per obbligarlo a rinunziare al culto del vero Dio, ma inutilmente, reftando egli fermo, e cottante nella confessione della Fede. Laonde egli ebbe in fine l'onore d'imitare perfettamente il suo Salvatore, e di morire a sua fomiglianza in compagnia de ladroni , poichè dall' iniquo giudice fu condanuato ad effere bruciato vivo nella medefima catafta di fuoco, nella quale finirono la vita per le loro scelleratezze alcuni affaffini .

6. Credeva il Tiranno con tali crudeltà efercitate contro i Fedeli di recare loro spavento, ficche non ardiffero di professare la cristiana Religione. Ma retto molto attonito per la generofità di quattro foldati, e di un fanto vecchio, i quali in faccia mi fuo tribunale fenza timore fi dichiararono crittiani . Erano i nomi de' foldati AMMONE, ZENONE, TOLOMMEO, ed IN-GENUO, e quello del vecchio TEOFILO, Staveno effi davanti al pretorio mentre fi torinentavano i criftiani, ed avendo offervato, che uno di effi per la violenza de' tormenti era già vacillante. e in pericolo di cedere, e di arrendera, cominciarono, mossi dallo zelo, e dalla pena, che ne fentivano, a digrignare i denti, a fargli ceuno cogli occhj, e coi gesti, a stendere verso di lui le mani per animarlo alla perfeveranza, onde rivolfero verîn di se medefimi gli occhi del giudice , e di tutti i circoftanti . Del che effi avvedutifi, prima che fossero messe loro le mani addoffo, fi accostarono al tribunale, e secero pubblica profeffione deliz loro Fede, con tale, e tanta intrepidezza, che ne rimafero ftorditi se come fuor di fe il Prefetto, e i suoi Affessori. Ed era veramente cofa mirabile, dice s. Dioniño, il vedere l rei pieni di confidenza, e dispostissimi ad ogni genere di supplizi, e i giudici pallidi, tremanti, e confufi . Non esprime s. Diouisio , se questi generofi campioni fosfero condannati alla morte, ena è molto verifimile, che la loro confessione riportafie la coroua del martirio , giacchà di effi, come d'illustri martiri, fi fa menzione uei Martirologio Romano fotto il di ao. di Dicembre .

7. Finalmente nella stessa lettera a Fabio Antiocheno aggique s. Dionisio le sossereze di un airo Grillino chiamato ISCHIRIONE.Era quali mattro dicata, o ganteti adi millutro perioraggio idolatra, ch' efercitava un pubblico utinio. Avea do cottui comundato a lichirione di fargificare agl'idoli, e trovatolo reniente al fiovoletre, de contento per la prima volta di criciarlo di villanie. Perificado poi il Santo nel fios poi periora dell'arciardo di villanie. Perificado poi il Santo nel fios poi procedi larga di di compio periora dell'arciardo procedi la sia fine prefo da una foriola collera fi avento dedio di li Gromo di Dio, e con un battone apparatto, che a lui facto nel vestre, gill e face volo al Cielo, aricevere la corona immorta da la contra dell'unita delle mande dell'unitatione dell

Ecco avanti agli occhi noftri una schiera d' illuttri martiri d' ogni fesso, età, e condizione, l quali preferirono la legge di Dio, e la confeshone del suo santo Nome alla loro vita, e foffrirono intrepidamente ogni genere di fupplizi , piuttoftoche mancare di fedeltà al loro Creatore, e Salvatore, da cui hanno ricevuta quella ineffabile, ed eterna ricompenía di gioria, la quale , come dice l' Apostolo 1 , occhio mai non vide , ne orecchio ud' , ne mente umana... può comprendere , dal Signore apparecchiata al fuoi fedeli fervi, ed amici. Il loro esempio ravvivi la nostra Fede, e ci riempia di coraggio, per disprezzare tutti i bcui, e tutti i mali di questo Mondo, e la vita stessa, per mantenerci noi pure fedeli a Dio, e ubbidienti a' fanti fuoi comandamenti, in mezzo alle tentazioni, agli fcandali , e alle contradizioni , e perfecuzioni, che non cefferanno mai di moleftare, come offerva s. Agostino, coloro, i quali vogliono camminare per la via diritta, che conduce al regno de' Cieli . Non el sgomenti la nostra... fiacchezza, nè ci atterrifca il gran nomero di quelli, che alla cofcienza, alla verità, e alla giustizia preferiscono un misero interesse temporzie, quzinnque effo fia, o una mondana politica, chiamata dall'Apoitolo 2 pradenza della carne , ch' è nemica di Dio . Ma confidiamo nella grazia del nottro Salvatore, la quale, ficcome conforto questi Santi, e li rende invincibill a tnt. ti gli sforzi de' tiranni 1 così conforterà anche noi per combattere virilmente, e farci trioufare di tutte le macchine del diavolo, e degli affalti de nottri vemici . Ricordiamoci di quella femenza tante volte ripetnta dal nostro divino Maettro nel Vangelo, che molti fono i chiamati, che professano la vera Religione colle parole, e pochi gli eletti, che coi fatti ne pratichino le fanse maffime , e che fecondo quelle regolino le loro azioui , e la loro condotta .

#### 13. Dicembre .

#### SS. Tecla, Maria, Marta, Maria, B Ama Vergini, B Martiri. Scola IV.

La floria del martirio di queste Sante si trova ne' Bollandisti as 9, di Giugno, poco aiversa nella sostanza da quella che si riporta nella Raccolta degli Amerin Ostentali, che è stato pubblicasa da Monsegnor Stefano Evodio Alemani tom. 1. pag. 111.

E RA nell' anno 346. miniftro del furore di Se-pore Re di Persia contro de' Criftiani nell' Affiria un certo empio uomo per nome Nerfete Tenfapore, che vi efercitava le carica di Prefetto della provincia. Venne denunziato a cottui un prete nomato Paolo, che nel ceftello di Cefciazo faceva l'ufizio di Paftore, e emministrava i fanti Sagramenti fra gli altri e cinque fante Vergini, che si ereno confacrete el Signore con voto di verginità , e le quali fors'enche ereno addette al tervizio delle chiese di quel luogo, e abitavano in une casa contigue alle stessa chiesa. I nomi di queste sente Vergini erano Tecla. Marie, Merta, un'altra Marie, e Ame . Il motivo, per gui fu denunziato il fuddetto preteal Prefetto , non fu tanto l' effer Criftiano , quanto l' aver eccumulate molte ricchezze , giecchè il miferablle piuttotto che a guadagnar anime e Crifto, ettendeva ed ammassare oro ed argento. Il Prefetto edunque avido d'impadronirfi delle groffe fomme di danaro, che gli ere ttato detto poffedersi de coftui , fpedi alla fua cafa une truppa di foldati con ordine di arreftarlo, e di porter via quanto vi troveveno di preziofo. In efecusione di un tel ordine circondarono quei foldati per ogni parte le case di Paolo, ecciocchè nessuno poteffe fcapparne , e ftrettamente legeto il prete, diedero il facco e ogni cofa, e trovata rinchiufe in un' area une groffa fomme di danaro, la portarono via . In queste stesse occesione presero enche, e conduttero infieme col prete in prigione le mentovete cinque Vergini .

a. Narfete fece condurre prime d'ogni eltro ella fua prefenza Paolo, con enimo d'approprierfi l' oro portetogli via , qualore egli non eveffe acconsentito di rinnegar le sua Fede , e di sagrificare al Sole , ch' ere il Dio adoreto de' Perfiani . Così edunque gli diffe : Se tu ubbidirei agli ordini del Re, che ti comanda d'adorere il Sole, e di pafcerti del fangue delle vittime immolete, ti farà fubito reftituito il tuo denero: in caso contrario perderal tutto . Paolo , ch' ere già idolatre dell' oro, non ebbe alcune difficoltà di fare quanto Nariete gli comandave, e d'adorare anche il Sole. Quette fua pronta ubbidienze, e epoftefia dispiacque al Presetto , perche gli toglieva il pretetto di fer acquitto della preda, che eveva già edocchiata . Pensò adunque di ordinargli , di troncare colle sue meni la teste a quelle cinque

Vergini, lufingandofi ch' egli avrebbe avuto errore di fare una si infeme exione , onde colle fue difubbidienze gli evrebbe fomminifireto un pretesto di ritenersi quel suo denaro. Comando per-tento, che gli sossero condotte devanti quelle cinque Vergini, alle quali con volto truce, e con tuono di voce minaccevole: Se prontamente , diffe loro , non ubbidite ell'editto del Re, col facrificare el Sole , ferete meffe ad un'ecerbs torture, nè potrete fottrarvi ell' effremo supplielo . Perocchè io ho rifoluto di voler fubito efeguire gli ordini del mio Sovrano, e fappiate, che nessuno potrà togliervi delle mia mani. Ma le fante Vergini, nel cuor delle quali regnava unicamente l'amore di Dio: T'inganni, rispofero , o Tiranno , fe credi o d' atterrirci colle tus minacce , o di fedurci colle sue fraudolenti lufingbe . Da neffuna cofa fiamo più aliene, che dal mancare alla Fede dovuta al nottro Iddio, e nottro Creatore, e dall' arrenderci ai tuoi configli .

3. Allore l'empio Giudice comando, che tutte cinque fossero crudelmente bettute con verghe . Il quale firazio del loro corpo este fosfrirono con tal fermezza d'animo, che stando fotto le battiture non differo mei eltro, se non quefte perole: Non fia mai vero, che noi anteponiamo il Sole al nostro Dio. Non faremo coti fiolte, che vogliamo, come voi altri fate, adorare le cofe create in vece del Creatore. Non indugió più il Prefatto e condennarle al teglio delle tette; e rivolto a Paolo, ch'ere ivi presente: Se tu, gli ditse, colle tue mani reciderei e quette donne il cepo, ti renderò tutte le tue ricchezze . L' iniquo prete, che non conosceva altro Dio, che l'oro, non ebbe ribrezzo, per la speranze di ricuperare il fuo teforo . di fubito eccingerfi all'iofame . e orribile impresa . Allorchè le fante Vergini le videro col ferro ella mano in etto d' eleguire la ferale fentenza : E come , gli differo , ti fe' tu cambiato di pallore in lupo , e vuoi scannare le tue pecorelle , che faretti obbligato a difendere ? Sino a queto feguoti be accecato l'amore delle tue ricebezze? Ma mifero che fei ! Non le otterrai, e farà il tue fine fimile a quello di Giuda . Noi all' incontro fcielte da' legami di quello corpo anderemo a Cvitto , cb'è la noffra forte, e l'eredità noffra . Ne quette , ne altre fimili parole fecero alcuna impreffione nell'enimo del berbero, e inumeno Paolo, il quale imperterrito vibro i colpi contro quette innocenti vittime, e le invio al Ciclo a ricevere l'immortal corone, che colla invitta loro co-

fiante fierano meritate,

4. Credeva il disgratieto prete d'efferfi omai
compersa a cofto di tante feelleraggini e le liberte, la refittivono delle forsicobazeo. Maj il Prefetto colli prometifi di effettuere tutto ccio nel
tento cio nel respecta delle forsicobazeo. Maj il Prefetto colli prometifi di effettuere tutto ccio nel
tento chiamati fa ficuni compicii delle fue iniquiti, commile loro d'endare di motte tempe
nella entere, e di togliere la vite a Paolo. Ub-

bidi-

bidirono coftoro prontamente all'ordine del Prefetto, e trovato l'infelice, che s'era posto a dormire, gli mifero un laccio al collo, e lo strangotarono, facendogli fare così un fine fomigliante a quello di Cidada, di cui aveva imitato i s'upore, accessto dalla festa passione del variasia,

Ecco in quetta storia un orribile, ma vero ritratto dell' avarizia. E che altro fi vede in effo. fe non la verificazione di quanto contro d'un al deforme vizio dice la fagra Scrittura ? Non v'è cola più detellabile, dice lo Spirito fanto 1, dell'avaro, Nulla v' è di più abbominevole dell' amore del danaro . Chi ne è dominato , è di/posto a vender l'anima fua; animam fuam venalem babet; cioè è pronto a fagrificare, e l'onore, e la coscienza all' intereile ; perchè effendo ancor vivo s' è spogliato delle sue viscere : quoniam in vita sua projecit intima sua : cioè ha rinunaiato ad egni fentimento d'umanità: ficcome appunto fece quell'infelice Paolo . La cupidigia della roba, cioè l' avarizia, dice l' Apoftolo a, è una idelatria, ella è la radice di sutti i mali ; dalla quale alcuni effendo poffeduti , banno traviato dalla Fede, e fi fono imbarazzati in un'infinità di pene, e di dolori . E coloro , che vogliono farfi ricchi, cadono nella tentazione, e ne' lacci del diavolo, e in molti defiderj inutili, e nacivi, che precipitano l' uomo nell' abiffo della perdizione, e della dannazione . Fuggite adunque , fegue a dire il fanto Apostolo 3, sali cofe . Sia la vostra vita , com' egli dice altrove 4, efente dall' avarizia, e fiate contenti di quel che avete ; glacche lo elefo Signore vi dice : Non vi lafcero, ne vi abbandonero : il che possanto dire con considenza: Il Signore è il mio oiuto . non temero quel che mi poffono fare gli nomini . Siamo attenti pertanto a non lasciarci ingannara da que' mentiti colori , fotto de' quali fi luo! mascherare un si brutto, e sì funetto vizio, che spelfe volte fi prefema come una giufta provvidenza dell'avvenire, e come una cautela contro certi, bifogni, che possono accadere, ma che in verità fono chimerici, e immaginari. Leviamo quefte, e fimili maschere alla passione dell'interesse, e miriamola nella fua naturale deformità, come l' ha dipinta con colori di verità infallibile lo Spirito fanto . Panfiamo , che nulla abbiamo portate in quello Mondo, e che ficuramente fenza porsarne via nulla ne partiremo 5 . Riguardiamo l'oro e l'argento, e le cole tutte di quetto Mondo, come sante forzure per guadagnare Cristo , ficcome fecero quelte fante Vargini, le quali avendo il loro cuore diffaccaso da tutte le cola di quella Tarra . fe ne volarono liete e contente agli eterni godimenti del Cielo, mentre l'avaro prete, e l'inumano loro esrnefice fu dall' amore delle ricchezze precipitato nel fuoco eterno dell' Inferno .

#### 14. Dicembre .

#### SS. FIDENZIO, VALERIANA, VITTORIA, B COMPAGNI MARTIRI.

Secolo ....

Il Martirio di questi Santi si rileva da due sermoni di sant Agostino il 124. e il 126 dell'altima editione. Quefio secondo Sermone è anche riporizzio dal Runara nella Raccolta degli Atti sinceri de Martiri pag. 495. dell'edizione di Verona.

S An'i Agolino ci ha confervata la memoria di veneravano le Reliquie stella fia chicia d'Ispona, pertefe finsa dubbie nolla infai citta verezavano le Reliquie stella fia chicia d'Ispona, perciero il mattrio de la mon esprime in quaie
ferro il mattrio de la mon esprime in quaie
ta la inondi di intilo ro, ma folo di tri, ciob
Fidentio, Valeriana, e Vitroria, attafochè erra
non cia il alto popolo, che avera altora tra le
mani gli atti autentici del loro mattrio, e che
dipol fono geniti. Bilogni donque contentaria
di quel poco, che il famo Dottore riferite, e
pocibiè vime da un fonte al finero, o e vence.

2. Effendo dunque ftati arrettati quetti venti Santi, come criftiani, dovetrero primieramente combattere colle lagrime de' genitori , e colle lufinghe de' parenti, i quali effendo pagani, facevano ogni poshbile sforzo, per distorli dal culto del vero Dio, affine di fottrarli dal pericolo della morte , cul andavano incontro per la confessione della Fede . Ma i as. Martiri , fuperiori a tutte le teneresse della carne e del langue', non solamente stattaro farmi, e costanti nel pio loro proponimento, ma inoltre pieni di giubbilo dicevano quelle parole del fanto David : Latatus fum in bis , que dilla funt mibi , in domum Domini ibimut . Effi fapevano , dice i. Agoffino a qual beato termine erano indirizzati i loro paffi, e fiaffrettavano di giungere al regno de' Cieli, che si acquista con forza, e con violenza, fecondo che sta scritto nel Vangelo: Regnum Calorum vim petitur, T violenti rapiunt illud .

3. Di fatto prefentati ch' effi furono avantial giudice, fecro una genero i confessione della loro Fede, e diffretatarono le minacce, e i terrori, con cui elto cercua di cinostre la loro confanara. Sagrificate agl'isoli, dific loro il Triandisti della superiori della su

no Maeliro, liquate i diere. Chi laglia il paetre, la matte, la supplie, i figliavil, e intate le ofycie pafice fu quitta l'erra pel nome min, rieverà
da me il censalpo, e la viui eterna. E perchè, ripiglio il giudice, non carate voi la podefit degl'
Imperitori, e vi efpontee per tal cagione a liappilico, che vi foventa? Perchè, rispofero i fanti
Maritri, sost ripetimeso la fouma padefit del Reeterno, cal immentale, e quofie preferiamo alla padiph del Re-terco, e sortale.

4. Allora il Giudice , vedende quefti Santi immobili nella loro rifolazione di non fagrificare egl' idoli fecondo l' ordine degl' Imperatori, comando, che carichi di catene foffero tutti rinchiusi in un'oscura prigione, come fu subito eseguito. Intanto gli nomini empi insultavano questi beati Confessori, dicendo: Oo' è il loro Dio è Venga in lono soccosso, e ti liberi dalle carceri, dai fupplitj, dalla fpada del carnefice , e dalle beffie, che loro foraffano . Ma eglino , fogginnge s. Agoftino, non curavano punto gl'infulti degli uomini ftolti, ed infenfati, ed afpiravano con tutto l'ardore dell'animo loro alla corona di quella gloria immortale, alla quale erano deftinati, e che tutti venti in effetto confeguirono, mediante il fagrifizio delle loro vite con un gloriofo martirio, di cui s. Agostino non riporta il genere , nè le particolari circoftanze . E folamente dicendo egli, che la festa anniverfaria de' medelimi as. Martiri, in cui fermonezgiò al fuo popolo , fi celebrava in quella ftagione , in cul l giorni fono corti, fi può quindi raccogliere, che foffriffero il martirio nell'inverno, e probabil-

mente in questo mese di Dicembre. Aspiriamo anche noi, dice a. Agoftino, e affrettiamoci di giungere a quel beatiffimo regno di eterna felicità, a cui fono giunti quetti beatl Martiri . La via è aperta a tutti , neffuno n' è efclufo , fe non chi da fe medefino fi efclude . Crifto è pronto a ricevere i fuoi Confeffori , quelli cioè che non colle fole parole, ma colle opere confessano il suo nome, servendolo sedelmente, e ubbidendo ai fuol precetti . Egli dall'alto de' cieli dice a tutti : lo vi flo mirando ; ajuterò quei che combattono, e coronerò i vincitori . Ma ricordiamoci , foggiunge il fanto Dottore , che i Santi giunfero al Cielo : NON SALTANDO ORANDO, NON POTANDO, SED JEJUNAN-DO, NON RIXANDO, SED TOLERANDO; e vuol dire, che conviene imitare i loro esemp), mortificando la nostra carne, e le nostre pas-fioni, tollerando con pazienza i mali di quetta vita, ed efercitandofi nelle opere di pietz,com' effi fecero . Questo è il frutto principale , che ogni Criftiano dee ricavare dalle fefte, che nel corfo deil' anno fi celebrano in onore de' banti . Quetto è quello, che i Santi fopra ogni altra cofa gradificono, e defiderano da noi nelle loro folennità . Imperocchè i Santi , sono parole del sopralodato s. Agostino nel sermone fatto in onore di

uesti beati Martiri , non banno bisogno delle nostre felle , che in onor loto celebriamo , poiche effi godone un' in fabile perfetta felicità, in compagnia degli Angeli in Ciclo, e l' onore , che loro rendiamo , giova a noi , e non ad eff . Ma onorate i Santi , e zon imitarli , altro non è , che quafi volere mendacemente adularli : Sed bonorate, & non imitari, nibil eft aliad quam mendacitet adulari . Allora dunque, conclude il fanto Dottore, i Santi ci mirano di bnon occhio, e fi rallegrano con noi, quando all'onore , alle lodi, e agli offequi, che loro preftiamo. accoppiamo l' imitazione delle virtà , ch' effi hanno praticate, acciocchè divenendo noi vivi membri di Crifto, poffiamo un giorno effer loro compagni nella gloria celefte : Hec ell omnine bujus feflivitatis utilitas , alia non eff . Quefta , e non altra è l' utilità, che noi dobbiamo principalmente ritrarre dalle fefte , e folennità de'

#### 14. Dicembre.

S. VALERIANO VESCOVO, E MARTIRE, E ALTRI SS. MARTIRI, E CONFESSORI DELLA PERSECUZIONE VANDALICA.

#### Secolo V.

S. Vittore Visense, resimonio oculato, riporta nella sua celebre Istoria della persecuzione Vandalica le sosserra, c. c i trio-si di questi Santi. Si veda ancora il commentario isterico del Rustari sopra la medissima persecuzione.

CI fa in questo giorno nel Martirologio Romao fpecial commemorazione di s. Valeriano, Il quale fu uno di quei fanti Vescovi, che, in gran numero, e per lungo tempo foffrirono gli efili, I tormenti, e anche la morte nella fiera perfecuzione, che prima fotto Genferico, e poi fotto il suo figliuolo Unerico, e finalmente sotto Trafatnondo prircipi Vandali, ed eretici Ariani, devatto le Chiefe dell' Affrica . Più volte , e fotto diverfigiorni sì in quetta, che nella precedente Raccolta, fi è già parlato di tal persecuzione, e di quegl'illuftri Martiri, e Confessori, che per la verita cattolica combatterono contro l' Ariana empietà . Ma ficcome d' alcuni di effi non fi è fatta altrove menzione ; così oggi riferiremo ciò, che appartiene non folamente a a. Valeriano, ma eziandio ad altri nobili Atleti, i quali, durante la medelima perfecuzione , confeguirone la palma del martirio, o di una gloriofa con-fessione.

3. Genferico adunque meffoñ nel cuore di etinicaren, fog fil foffi înto polibile, la cartola Religione în tutte le città, e provincie Affricane, loggette a fino dominio, efercito principalmente il fuo furore, e per fe medefilmo, e per meto de fuol ministri, control Vefcovi, j preti, i disconi, e gli attri Ecclessitici, e control e Chiefe, le qualic consigno agil Ariani, o dopo Chiefe, le qualic consigno agil Ariani, o dopo

averle spogliate di tutte le sagre suppellettili, fece chiudere, acciocche i Castolici non poteffero in esse celebrare le sagre loro adnnanze. Uno di tali iniqui ministri dell'emplo e barbaro Re fu un certo Procolo, il quale venne da Genferico inviato nella provincia Zeugitana con ordine e podettà di coftringere i Vescovi, e sacerdoti della Chiefa cattolica a confegnargli i vafi, ed altri arredi , che fervivano pel fagro miniftero , e i libri fanti, affinchè spogliati in tal maniera delle lor armi, più facilmente gli riusciffe di vincerli, e metterli fotto il giogo della eretica fervità . Ricufando i Sacerdoti di Dio di ubbidire a tale iniquo comando, i Vandali con mano rapace faccheggiarono il tutto, e delle tovaglie degli altari, e de' fagri paramenti non ebbero orrore di farfidelle camice, e delle vetti. Ma non tardo la divina vendetta a punire il fagrilego attentato nella persona del sopraddetto Procolo; poichè, divenuto rabbiolo, e mangiandofi egli fteffo a brani la propria lingua, finì miferamente di vivere . San Valeriano, ch'esa Vescovo della città di Abbenza, fu uno di quelli, che più virilmente fi opponeisero, per non dare ai cani, e ai porci le cofe fagre ; onde merito di effere bandito dalla città, e fenzachè fi avelle riguardo e compathone alla ina decrepita età di ottant'anni, fu fotto gravi pene proibito a chicchefia di dargli ricovero nella propria cafa. Che però il fanto e venerabile Prelato fu coftretto a giacere nelle pubbliche ftrade, esposto alle ingiurie dell' aria : E noi, dice a, Vittore, benchè indegni, avemmo la forte di vederlo e falutario in quel penofiffimo flato. Così s. Valeriano termino i fuoi giorni, infelici agli occhi degli nomini, ma feliciffimi agli occhi di Dio, da cui riceve la corona d'un gloriofo martirio.

3. In nn luogo appellato Regia, foggiunge il fanto istorico Vittore, I Cattolici, essendo vennta la solennità della Pasqua, aprirono ona delle chiefe, che dagli Ariani erano flate chiufe, e fprangate, a fine di celebrarvi i divini mitterj. Avutane notizia un prete Ariano, per nome Adduito, radunò una mafnada di gente armata del fuo partito, incitandola a fare thrage di quella turba innocente di Cattolici, Entrarono di fatto gli Ariani, come lupi rapaci, nella chiefa colle fpade fguainate, ed altri per le fineftre della chiefa tirarono delle frecce contro il popolo in effa adunato. Una delle frecce coloì nella gola un Lettore nell'atto che dal pulpito flava cantando l'Alleluja; onde, cadutogli di mano il libro, rimafe immantinente effinto, e fe ne volò al Cielo a cantare cogli Angeli, e coi Santi un eterno e giocondiffimo Alleluja . Molti altri cattolici caddero a piè degli altari, vittime della Fede ortodoffa, per le mani di quei furibondi Ariani, ed altri in maggior numero prefero la fuga, e fi ritirarono alla meglio, che fu loro permetib. Ma Sec. Race. T. II.

(1) Vedaß la prima Raccolta ai sq. di Marzo num. 7.

non per quello framparono il frutre de' perfidi Afrini; concidente hisformato Conferico del fatto, ne fece dipo i troi del molti, o fecciamenta qual, ciè trato del tri ilmutra. Moldeficio il familico e finitionalo Principe per la glazia di quarsata e più anni, che daro i la ratiramica dominazione nell' Africa, onde moltrifini frutono fatti degli della ploria o del martirio, o delli conferione della Fede, de' quali fa di commentarazione nell' afficia, con trional

4. Non minore, anzi più fu la rabbia, colla quale persegnitò la Chiesa Unerico, che sul principio dell' anno 477. fuccede a Genferico fuo padre nel regno, e nell' odio contro la cartolica Religione. Nella Vita di a. Eugenio Vescovo di Cartagine riferita al 13. di Luglio nella prima Raccolta, e altrove fovente fi è veduto quanto barbara , ed inumana fosse la persecnaione di Unerlco contro ogni genere di persone, e specialmente di quelle confagrate al fagro ministero dell'altare. Solamente qui aggiungeremo, che per esterminare affatto il culto cattolico nella città di Cartagine, ch'era la metropoli dell'Affrica, oltre il fanto Vescovo Eugenio, egli bandà da effa tutto il fuo clero , che confifeva in più di cinquecento Ecclefiaftici tra preti, diaconi, e altri ministri inferiori, come fi accenno anche altrove 1 . Ma prima d'inviarii in efilio, volle il barbaro Re macerarli nelle carceri colla fama, e farll crudelmente battere colle verghe. Quefto fupplizio ordinato non folo per tormento, ma anche per ignominia de' fanti Confessori, servì a ricoprir di vergogna colui, che fopraftava all'eleenzione di effo . Quefti era un certo Elpidoforo . che aveva ricevuto il battefimo nella Chiefa cattolica, ed era ffato levato al fapro fonte da un venerabile diacono per nome MURITTA, ma che dipoi per compiacere Unerico aveva apostatato abbracciando l' Ariana empierà, ed inoltre era divenuto il più feroce ministro della perfeenzione contro i Cattolici .

5. De poi che adunque i preti erano-fiati l'un dopo il vitro per ordine readelimente figuilit; le dopo il defi l'Arcidizcono della Chiefa Carraginefe, appellato SALUTARE, toccò a Moritac, chiera Gerego tra' disconi, ad effere foggettato al fispilitio. Egli aveva portati feco autoció mente quel bianchi panni lini, co' quali aveva ricoperto Elipidoforo nell' diciri dal figo fono battefimale. Ora il fianto discono, prima a'effere defo ficilizcales, folego quel panni l'ini, e 'contendoli alla co, folego quel panni l'ini, e 'contendoli alla con fono.

wish aft tætl i circoftanti: "Questi candidi lini "
diste rivolton ad Epishoftoro, ti accuseranno al 
divino tribunale, allorchè il fovrano Giudice 
parerà nella faa Maesth a giudicarti. Questi renderanno contro di te tidimoniana per la tua 
perdicione, allorchè in gatigo delle tue infete e del-

,, deltà farai sommerso in un abisso semplterno , di zolfo ardente . Quefti , o infelice , ti cinfep ro, allorchè puro e immacolato ufcitti dal fa-, gro fonte ; ed effi , o milerabile , ti faranno la " più aspra guerra , quando farai condannato , all'eterne fiamme , per avere lacerata , e mac-" chiata quella candida ttola, di cui fotti rivefti-, to nel battefimo, e della quale effi fono un ,, fegno, ed un fimbolo. Che farai, che rispon-, derai, o difgraziato Elpidoforo, allor quando ,, il padre di famiglia radunerà i fuoi fervi alla " regia cena, e a te griderà, dov' è le vefte nuziale, di cui fofti una volta riveftito ? Come, ,, ei dirà, fei tu stato ardito di comparire alla , mia prefenza , fenza la vette nuziale? Tu non ,, ne hai tenuto conto, tu l'hai volontariamente perduta. Tu fei indegno d'intervenire al mio " convito . Dipoi dirà a' fuoi ministri : Legate a p coffui le mani e i piedi, e gettatelo nelle te-" nebre efteriori , in quelle tenebre , dove farà " un perpetuo pianto, e un eterno digriggar di , denti ,, Cwelte ed altre fimili cole il venerabile diacono diffe con tale spirito, che mosse a compunzione, e a lagrime tutti gli attanti; ed Elpidoforo in udirle, lacerato dai rimorii della rea cofcienza,non osò di rispondere una sola paroia. Ma non percio fi ravvide del fuo fallo, nè lasciò di continuare l'iniqua sua persecuzione contro i Servi del Signore : tanta era la cecità, edurezza di cuore, in cui la fua malizia l'aveva precipitato! Intanto quella beata truppa di Confessori , dopo aver sofferte le battiture , a' incammino ai termine del suo estio. Mentre viaggiavano pieni di giubbilo, per effere ftati fatti degni di foggiacere a tall' obbrobri ed ignominie pel nome di Geau Crifto, furono affaliti da una mafnada di uomini violenti e barbari, che a fuggeftione de' Vescovi Ariani erano stati spediti, amnchè toglieffero loro con una fomma inumanità quel che portavano seco, e che dalla pietà de' Fedeli era ftato fomminifirato per loro mautenimento. Quefta barbara violenza non li turbò; anzi ciascuno di esti cantava di buon animo: Sono uscito nudo dal ventre della mia madre, e nudo me ne vo in efilio, Al Signore non mança il modo di porgere il cibo ai famelici , e di veflire nel deferto gl'ignudi . 6. Di fatto il Signore ispirò a due personaggi

Vendal, che professivano la carrolica Resignine, il coraggio di signizira qui sinti Condesioni nel loro cissio, ed impiegare nel loro Governirarento le copiole ricchezare, che possibatavano. In considerata di signizia di considerata di contre Userico ficava: opti aforto petra compresi tre Userico ficava: opti aforto petra compresi Carrolica, e intra il al fine empie fotta, molti di quagli flessi Vandali, abipurato l'Arianimo, abbracciarono, e confuntemente profesirono la Fade cattolica, fino i fosfirer con generoli intrata cattolica, fino i fosfirer con generoli in-

sa rarba di Confessori, e di Martiri, composta di rutte le nazioni, che fono fotto il Cielo, era ben conveniente, dice a. Vittore, che anche la nazione de' Vandali non fo ffe esclusa dal mietere palme e corone per la confessione della Fede . Chi potrà veracemente spiegare , sogginnge il fanto litorico, la diverfità delle pene, e da tormenti, che da Unerico furono inventati, meffi in opera contro i Fedeli della fua steffa nazione? Quando jo non voleffi , dic'egli , deferivere fe non quello, che accadde nella fola Cartagine, non mi farebbe poffibile di annoverare tutte le forte di firumenti , che furono adoprati per tormentarlis. Magls effetti fuffitlono ancora, e fono a tutti palefi e manifetti . Concioffiache altri di effi comparifeono fenza mani , altri fenz' occbj , altri fenza piedi , altri fenza nafo , e fenza orecchie , e altri ( che a forza di effere flati per lungo tempo lofo-fi in ario. e aver fervito di giuoco a' perfecutori, ebe gli abalgavano or da una parte, or dall' altra ) banno le braccia e le falle tutte rotte e flogate , e il capo firanamente ritirato verfo il petto, e quali tra gli omeri immerfo. De' molti Martiri, e Confessori della nazione de' Vandali, a. Vittore non sa menzione in particolare, fe non d' una illuftre matrona per nome DAGILA, il marito della quale efercitava una carica riguardevole nella Corte di Unerico . Nè la nobiltà della ftirpe, ne la delicatezza del seffo, ne la illustre parentela de' congiunti la salvarono dal dover foggiacere, come una vileschiava, alle verghe, e ai flagelli. Indi su rilegata in un luogo arido e inaccefibile, ove niuno poteffe vifitaria , e coal reftaffe priva d' ogni nmana confolazione . Abbandono la generofa donna per amor di Crifto con fommo giubbilo la fua doviziofa cafa, il marito, i figliuoli, e i parenti, Anzi essendole poi stata esibita la facoltà di passa. re in un luogo meno orrido, e non tanto deferto, ove poteffe dimorare con minore dilagio, e incomodo, lo ricuso, amando di rimaner priva di ogni altra confolazione in questo Mondo, contenta di quella, che riceveva dal fuo Dio.

7. Dopo fette anni , e dieci mefi di regno piombò fopra l' iniquo Unerico la divina venderta anche in questo Mondo, poiche, come fi difse altrove, perì miseramente mangiato vivo da un bullicame di vermi, e lacerandofi co' propri denti la lingua, e le carni, il che fegui nell' anno 484. 1. Dopo la fua morte le Chiefe dell' Affrica goderono un po' di pace, e di respiro sotto Gundebado, o Gundebondo, che a lui fuccedè nel regno, poichè quetto Principe, benchè Ariano, richiamo i Vescovi esiliati, diede licenza di aprira le chiefe, e lascio ai Cattolici la liberti di celebrare le fagre loro adunanze. Ma poco durò questa calma, poichè nell'anno 496. effendo morto Gundebondo, gli succede nel regio trono Trafamondo, il quale rinnovo la perfecuzione contro la Chiefa, e per lo spazio di cir ca ventifette anni, in cui durò la fua dominazione, vefao i profesfori della cattolica Religione parte colle frodi, e parte coile violenze, per indurli ad abbracciare la fua empia fetta ; cacciò in efilio i Vescovi in varie parti, e specialmente più di cento nell' Ifola di Sardegna, tra quali il celebre a. Fnigenzio 1; fece chiudere nnovamente le chiefe, affinche i Fedeli non vi celebraffero i divini mifter) ; e finalmente fparfe anche il fangue di moiti aì ecclefiaftici, che laici, i) nomini, che donne ; benchè per mancanza di chi registrasse in particolare il loro nome, e descrivesse i trionfi , eccettochè di alcuni pochi , de'quali fi è parlato aitrove, fia a noi ignoto il numero, il merito, e la qualità de loro patimenti . Ma effi fono noti a quel Dio, che gli ha confortati colla fua grazia, e gli ha coronati

con nna gloria immortale in Cieio . Intanto noi riflettiamo a quelle sensatissime parole, che il fanto diacono Muritta diffe ad Elpidoforo, o piuttofto meditiamole feriamente fra noi steffi . A ciascuno di noi , allorchè fu rigenerato a nuova vita nelle acque battefimaii, e divenne figliuoio adottivo di Dio, fu messo sopra il capo un candido lino, come fimbolo della grazia e innocenza , che fantificò i' anima noftra; e nell'atto fteffo il miniftro di Dio in nome della fanta Chiefa diffe : Ricevi le vefte candida e intmacolata, per cuftodirla, e portarla al tribunale del nofiro Signor Gesu Criflo , a fine di ricevere da lui la vita eterna . Prima di quetta fagra cerimonia , e primachè foffimo lavati dalle fozzure del peccato nei fagro fonte, facemmo ancora ben per tre volte una folenne rinnnzia a Satanaffo , alle opere sue , e alle sue pompe . Questo è l'impegno, che ogni Criftiano ha contratto nei fuo battefimo . Quefte fono le promeffe ( da' fanti Padri giustamente chiamate voti dei fanto battefimo), che noi allora facemmo, e che tante volte abbiamo dipoi ratificate, quante voite cl fiamo accostati alla mensa Encaristica. Esamini ora ciascuno la fua coscienza senza adulara, e fe per difgrazia trovasse d'effere stato insedele nel mantenere le sue promesse, e d'aver macchiata , o piuttosto perduta , e lacerata , peccando mortaimente, quella candida ftoia , che allora ricevè dalla divina mifericordia, dimodochè in qualche parte meriti i rimproveri, che s. Mnritta fece ad Eipidoforo , ne concepifca una vera contrizione, ne faccia una condegna penitenza, e procuri di ricuperaria col fecondo battefimo isboriofo, quale da' fanti Padri fi appella il fagramento della Penitenza, fenza differire un foi momento, per ilcampare i terribili rimproveri di Crifto Giudice, e l' eterna perdizione dell' anima fua in nn abifio di fnoco e zolfo ardente: Herrendum ell enim , dice i' Apostolo s. Paolo 2 , incidere in manus Dei viventis : E' cofa orrenda, e spaventevole il cadere colla coscienza macchiata di peccato mortale nelle mani di Dio vivente, giustissmo vendicatore delle offese satte alla sua divina Maestà.

## 16. Dicembre. B. CARLOMANNO, Secolo VIII.

Appresso il Mabillon nella seconda parte del terzo secolo Benedettino si trovano raccolte le notizie sparse in diversi ssocia i questo Beato.

T NO de' più fegnalati trionfi della grazia di Gead Crifto , neilo fpezzare le catene , che tengono l' nomo attaccato a questo milero Mona do , apparì neila persona del B. Cariomanno . Egli fu figlinolo di Cario Martelio, e di Rotrode, e fratello primogenito di Pipino re di Francia. Carlo Martello, che coi titolo di Prefetto del Palazzo ovvero Maggiordomo, governava con fovrana autorità il regno di Francia, prima di morire dispose degli Stati di queila monarchia a favore de' suddetti suoi due figliuoii , assegnando a Cariomanno, come a primogenito, l'Auftrasia, ia Turingia, e il paese degli Suevi, ovvero Alemanni , e a Pipino la Neuttralia , ovvero Francia occidentale, la Borgogna, e la Gailia Narbonele, governando cialcun di loro quelle provincie col titolo di Maestri del paiazzo, che poi cambiarono in quello di Duca, o Principe de' Francefi , finche Pipino nell'anno 752. all' autorità reale, che già da molti anni efercitava, non aggiunfe le infegné, e il titolo di Re, e come tale fu riconosciuto da entra la nazione Francefe . Cariomanno adunque dopo ia morte del padre feguita i' anno 741. prese le redini del governo delle provincie affegnategli , e fi rende ben presto terribile ai nemici , che lo infestavano . Concioffiache e i Bavari, e i Saffoni, e gli Alemanni provarono per ben due volte gli effetti del fuo incomparabile valore nelle armi , e tutti furono ridotti in dovere .

2. In mezzo a queste guerre non era Carlomanno dimentico degli interessi della cattolica Reiigione , e degli affari deila Chiefa , a' quali ogni pio e religiofo principe dee dare la preferenza fopra degli altri , anzi moftro per effi una fingolare premura, e un ardente zeio. Quindi è, che egii diede opera, acciocchè fecondo le leggi della Chiefa a' adunaffero ne' fuoi Stati diverti concilj di Vescovi, per risormare gli abusi, chea' erano introdotti nel Clero, e ne' monasteri sì degii nomini, che delle donne, e per istabilire delle nuove regole di disciplina ecclesiastica . Si moftrò altresì moito liberale verso de' monafterj, ne'quali era in vigore l'offervanza monaftica, facendo a favore di effi ampliffime donazioni . Il configliere poi, che moveva questo principe a tali opere di pietà, era il ceiebre fan Ece 2

Bonifatio, apodolo della Germania¹, con cui Carlomanoa vera contratta particolare amiciais, e cui eximadio donòì fondis, e le altre con encedira je noi obbilimento della famodia. Abbadia di Fulda. Ma non furoco quelli i foli mitta dell' amiciai di a. Bonifatio con Carlomanoo. Il Signore fi ferri delle fiagge, e di opportune iltravatoli di quebo fanto Victoro per illeri furgi conoferre, quanto piò di qualiforgili manna grandessi finno pregordi li beci certai, e qualificito corrano di perderita quelli, che vi vano immerfi nella cure, e negli affiri del leccilo.

2. Erano già fei anni , che Carlomaono con regia autorità regnava sopra le provincie qui sopra mentovale; ad avendo col suo valore rintuzzato l'orgoglio de' fuoi nemici, pareva, che non gli rimanesse altro, che godere in pace i frutti della fue fatiche. Egli aveva avuto altresì dalla fua moglie, che poi morì, un figliuolo maschio per nome Drogoce, e tutte le cose sue andavano profperamente , e promettevano felicità, e grandezze fempre maggiori . Ma egli iovece di lasciarsi abbagliare da questo vano splendore, andava col lume della grazia celefte fcorgeodo la vanità di tutte le mondane cofe, e rifletteva ful rigorofo conto, che avrebbe dovuto tendere a Dio della sua condotta, e massime di tanto sangue sparso nelle guerre da lui satte, e principalmente nall' ultima sua spedizione contro gli Alemanni, i quali aveva trattati con molta feverità per punirli della ribellione loro. Onde rifoluto di far peuitenza de' fuoi peccati , e di prepararsi a comparire davanti al tribunale di Dio , fena' altro indugio nell'anno 747, rinunzio nelle mani di Pipioo fuo fratello l'amministrazione de' fuoi Stati, e gli raccomando la buona educazione di Drogone suo figliuolo. Poi prese la strada di Roma, dove giunto su accolto con mol-ta fiima dal Papa a. Zaccheria, da cui anche ricevè la toniura clericale, ovvero l' abito monaftico . Dopochè il beato Principe ebbe foddiffatta la fua divozione nel visitare i santuari di questa metropoli del Mondo cattolico, e particolarmente la Conseffione del priocipe degli Apo-Roll, a cui fece ricchiffime oblazioni. fi ritiro ful monte Soratte, oggi detto volgarmente di s. Orefte , diftante circa 30. miglla da Roma . Quivi fece sabbricare un monaftero in onore di a. Silveftro, e in compagoia di alcuni altri buoni servi di Dio, intraprese una vita assai aspra, e penitente, inteso unicamente a placare Iddio, e a morire al Mondo, e a se medesimo.

4. Ma egli non potè godere lungamente in quetho luogo di quella quiete, e di quella oferità, nella quale aveva s'infoluro di paffare i fuot giorui, perchè molti Francefi, che venivaco a Roma, andavano a vifitario in fegno di rifipetto, e moffi dalla maravigita di vedere un uomo pasila-

to dai più alto grado dell' umana grandezza allo stato umile di povero monaco. Queste frequenti vifite adunque riuscendo troppo molefte au Carlomanno, perchè gli toglievano quel tempo ch' egli aveva deficato per trattare con Dio nell' orazione, e oegli altri efercizi di pietà, furono cagione, come fcrivono alcuni Istorici, che di notte tempo fi partifle con un folo compagno dal monte Soratte, e fe n'andaffe al monaftero di monte Caffino, celebre per la dimora, che vi aveva fatta il patriarca de' monaci occidentali fan Benedetto, e che oon molti anni prima . cioè nel 718. era flato riftorato per opera del fommo Pontefice Gregorio II. dalle rovine, a cui i' avevaco ridotto i Longobardi nel 578. Prefentatoli infieme col fuo compagno all' Abate, per effere ricevuto fra quel monaci, non fi diede a conoscere per quel ch' egli era , ma solamente diffe d'effere un povero peccatore venu-to di Francia con defiderio di far penitenza de' fuoi peccati lo quel mooaftero. Condificefe l' Abate all' umile iftanza, che gli era fatta; ma diede ordine a' fuol mooaci , che vegliaffero attentamente fulla coodotta di quei due foreftieri , per iscoprire se verameote con buon animo, o piuttofto con qualche fraudoleoto difegno, erauo colà venuti.

5. Intanto Carlomanno feonofeiuto da tutti fu deftioato per prova della fua umiltà, ad ajutare nella cucina il cuoco a lavare le floviglie, e fara altre fimili faccende . Egli di buooa voglia prefe l' impiego addoffatogli , ma vi riufciva sì poco adatto, che il cueco non folo con villane, ed aspre parole lo riprendeva, ma più d'una volta ancora giunfe a percuoterlo. Egli foffrì tutto con eroica pazieoza, ma il fuo compagno non potendo comportare, che un personaggio di quella condizione foste in fimil guifa trattato da uu indifereto, e ruftico cuoco, manifesto all' Abate, e a tutti i mooaci chi fosse quel forestiere, di cui tenevano al poco conto. Non avendo potuto quei mooaci ricufare di preftar fede alla. notizia, che loro era data, tanto effa era ben circoftanziata, andarono tofto a chiedere scusa a Carlomanno, e a reodergii quell' onore, che fi cooveniva a un suo pari . Rimase per un tal fatto l'umile Servo di Dio confuso, e mortificato; e volando pur teoerfi nascoso, badava a dire, ch'egli non fapeva altro, fe non ch'egli era un povero peccaiore, colà ritiratofi per far peoitenza . E benchè non gli riusciffe il suo intento , volle nondimeno continuare ad efercitarli in impieghi baffi, e laboriofi, come fe foffe ffato l' nitimo , e il più dispregevole di tutta la Comuoità. Di quì può ognuno agevo imente compreudere qual foffe in tutte le altre pratiche, e offervanze monaftiche il fervore , lo zelo , e l' efattezza di Carlomanoo; e come il Signore

grazie, delle quali fuol effere tanto più liberale verso de' servi suni, quanto più esti sono umill . 6. Si sparse beu presto per tutta l' Europa la fama, che Carlomanno viveva in monte Caffino nella pratica delle più fublimi virtà criftiane, e non vi fu persons dabbene, che non ne benediceffe il Signore, e non ammiraffe la forza della fua grazia, che sa operare al prodigiosi cambiamenti ne' cuori degli uomini . Ma scursi appena ciuque anni , da che egli ftava in quel mouaftero , nell'anno cioè 754. le turbolenze cagionate da' Longobardi in Italia, nelle quali prese parte il Re Pipino suo fratello, l'obbligaruno, per ubblidire al suo Abate, di portarsi in Francia, per trattare col medesimo Re suo fratellu di tali scabrosifimi affari. Non si sa precisamente quel ch' egli operaffe in fimile congiuntura ; beuchè fi debba supporre, che la sua pietà non gli avrà fatti fare altri paffi , fe non quei che richiedeva la giuftizia e il pubblico bene, Egli pertanto dopo effere flato per qualche tempo a Parigi, donde fi abrigo più presto che gli fu possibile, fi ritiro in un monaftero a Vienna nel Delfinato, e quivi nell'anno 755., e probabilmente ai 4. di Dicembre paísò a godere del regno celefte, che s' era guadagnatu per li meriti di Geau Crifto . culle sue umiliazioni , e colle altre sue opere buone . Il Re Pipino fece racchindere le fue offa in una cassa d'oro, e le inviò al monattero di moute Caffino, dove furono collocate nella chiefa ; e nell' anno 1628. effendo flate ritrovate , furouo con molta decenza poste fotto di un altare 1 della quale invenzione fi fa nel Martirologio Benedettino la commemorazione ai 20, di Marzo.

Due comparfe affai diverfe fra loro ha fatte il beato Carlomanno in questo Mondo : la prima di un grande e potente Signore, che comanda a molte provincie, e che alla tefta di numerofe armate fi rende terribile a' fuoi nemici , abbatte il loro orgoglio, e li riduce alla duvuta foggezione; l'altra di povero mouaco, che scono-sciuto da tutti, è tenuto a vile, e disprezzato fino da un miferabile nomo , che lo firapazza , e lo percuote, fenza ch' egli punto fe ne rifeuta, o se ne dolga. Il Mondo, cioè gli nomini, che vivono secondo le massime del Mondo, stimano Carlomauno nel suo primiero fiato di grandezza, e lo dispregiano nel secondo d'umiltà, e di abbiezione. E pure quanto più ftimabile egli è mai in questo, che in quello? In questo celi è grande agli occhi di Dio, davanti a cui tutto il Mondo è un bei uulla, e le foe vanità, e il fuo fafto fono abuminevoli , di maniera che non volge i suoi savorevoli sguardi, fe non al poverello, come dice in liaia 1, e all' umiliato di cuore . In questo stato egli è simile a Gesà Cristo Re del Cielo, e della Terra, ed esemplare di tutti coloro, che faranno ammeffi alla gloria del Cielo, come infegna l'Apostulo 2 diceudo, che gli eletti da Dio sono predeffinati ad effere conformi all' imagine del fuo Figliuolo , acciocchè egli fia il primogenito tra molti fratelli . Se uello ffatu di Principe egli comandava agli altri, e fi foggettava i fuoi nemici , nello stato di monaco esercita la pazienza, e foggioga le sue passioni, il che è molto più ftimabile, e anche più difficile, afficurandoci lo Spirito fanto 3, che l' uomo paziente è migliore , e più flimabile del forte ; e quegli che domina full' animo fuo , tenendo le pessioni soggette alla ragione, dell' efpugnatore delle città ; Melior eff patient viro forti ; O qui dominatur animo fuo , expugnatore urbium. In questa parte ognuno è ob-bligato ad imitare il beato Carlomanno, giacchè ad ogni uomo ha detto Iddio 1: Ti terrai foggetta la tua concupifeenza , e tu la fignoreggerai ; ricordandos però sempre , che non a' ottiene una fimile vittoria se non per la grazia di Dio , che cl vien data pe' meriti di Gesù Crifto, noftro Signore . Gratia Dei per Jefun Chriftum Dominum noffrum 5 .

#### 17. Dicembre .

### S. STURMIO APOSTOLO DELLA SASSONIA. Secolo VIII.

La Vita di questo Santo scritta da un suo discepolo, che per niù di vens anni era vissuto con lui, è riportata dal Mabillon nella parte seconda del terzo secolo Benedettino.

A celebre Abbadia di Fulda fondata per ope-ra di a. Bunifazio Vescovo di Magonza, e per la liberalità del beato Carlomanno, e in quefli oltimi tempi eretta in Vescovado, ebbe per primo Abate a. Sturmio . Egli nacque ful principio dell' ottavo fecolo nella Baviera d'una famiglia nobile , e di genitori , che alla chiarezza del faugue univano il pregio più ragguardevole della criftiana pietà . Effi adunque penfarouo ad iftradare di buon'ora questo loro figliuolo pel cainmino, che conduce alla vita eterna, fapendo effer quetto il principal dover loro, e infieme il maggior bene, che poteffero procurare al medefino loro figliuolo: onde trovandufi allora in quelle parti il fopramentovato a. Bonifazio a predicare l' Evangelio, a lui lo confegnarono, acciocchè si prendesse la cura d'istroirlo, come fi conveniva, crittianamente. Il fanto Vescovo atfido il giovanetto Sturmio a a. Guiberto Abate del monattero di Fritzlar , il quale a'adoperò per infinuare nell'animo ancor tenero di quello suo discepolo insieme colle scienze il timor fanto di Dio, e le maffime della più foda e illuminata pietà . Corrispose persettamente Sturmio alle diligenze del suo maestro, e con tal serietà si diede allo ftudio delle fagre Scritture, che in puco tempo ne imparo una buona parte a memoria, e maffime il Salterio, e il Testamento nuovo. E a mífura che la lominofa fiaccola della parola di Dio illumioava la mente del a. Giovane, gi' infiammava altresì la volontà, e diveniva così in loi la forgente d'ogni più eccellente, virtù, per la quale fi rende à mmirabile a tutta la Comunità di Frittlar, e all'iftesso fuo mae-

ftro . e direttore Guiberto . a. L'affluenza delle celefti benedizioni fopra di Sturmio diede motivo a' fuoi Superiori di farlo ordinar facerdote sì tofto che l' età lo permife, il che fu nell'anoo 736. Col carattere facerdotale egli su rivestito di quei doni, e di quelle grazie, che allo flato facerdotale coovengono, e fingolarmente d'un ardeote zelo per la convarsione delle anime. Laonde egli s'applicò fecondo l'ordine de' fuoi Superiori alla predicazione della parola di Dio, e con sì felice successo, che non folo per suo mezzo molti infedeli passarono dalla tanebra dell' idolatria alla luce dell' Evangelio ma innumerabili Criftiani ancora immersi na' vizi, e nelle fuperftizioni , miferi avanzi del Paganefimo, escirono dal lezzo, in cui giacevano, e con una fincera e verace penitenza fi lavarono dalle loro fozzure, per viver mondi e fenza mac-chia nel cospetto di Dio. Ma dopo tre anni, da che Sturmio così a'adoperava in benefizio spirituale de suoi proffimi , si seuti da celeste istinto chiamato a menar vita folitaria lo qualche deferto; il che però egli noo efeguì fe non dopo estere stato afficurato per l'approvazione di fan Bonifazio , tal effere la volontà del Signore. Nell'anno adonque 730. egli fi ritiro con dae altri compagni in un deferto, detto Irfeld, dove intraprese un tal teoore di vita, che rassomigliava quello de' più rigidi e austeri anacoreti . Concioffiache egli digiuoava continuamente, nudrendofi , quanto la precisa necessità di vivere richiedeva, di poveri e vilifimi cibi ; paffava quafi le intere notti leggendo e meditando le divine Scritture, e contemplando le cofa celefti; non aveva per suo ricovero, che un'angusta capanna fatta di rami d'alberi; in somma non tralasciava alcuoa sorta d'austerità per mortificare la propria carne, e ridurla in fervità, onde più liberamente potesse unirsi al suo Dio per mezzo dell' orazione, nella quale fi può dire che spendeffe tutto il fuo tempo.

3. Utiva tivoir fano surmio da qoeft hoi deterto per abbocarfi con la Bonifacio, da cua deterto per abbocarfi con la Bonifacio, da cua cuani fi faceva un dovere di dipendere onoinamente. Ora quello fano Velcoro villatendo, che quel deferro d'Irfeld era espodo agl' infulit artico logo più proprio, in cai a porteli fondare ratro logo più proprio, in cai a porteli fondare ratro logo più proprio, in cai a porteli fondare molti, e fervita come di faminario d'aomini molti, e fervita come di faminario d'aomini papololici, che a 'impiegassa' na cultivare la vigua del signore, che in quelle parti era qual un orrisà eluxo. Dopo molte ricecto fe trovato

queto luogo in un bofco vicino a i fome Folias londi discadi dil luggona; e faccome filo era del dominio di Carionamo; così a. Bonifazio na crdi di bona vogli in face più ampie a più generola di quetlo; che gli era fata chiefta, edi holitre col fio estimpio, col l'astrazioni fie indulfigii sitti fignori, che politelerazio fondi in que contro di controlo di controlo di controlo proporti di princi di controlo di controlo giunti si proporti di princi alla colle princi a quell' oppera di print. Nell'i mono daluque 744, fi menti mano illi fabbrica del tonnativo, e della chiefti in quel bofco, fotto il diriasione di a. Bonifazio, che fi valeva più che prono principi della famota Abbastia di Fulda.

4. Mentre fi flava lavorando intorno alla cofiruzione del nuovo mouattero, cominciarone alconi a concorrervi , per attendere alla vita penitente, e alla fantificazione delle anime loro . Si tofto che il numero de' foggetti, e le altre circoftanze del luogo lo comportarono, a. Bonifazio ne formo una comunità religiofa, vi stabili la regola monaftica di s. Banedetto, e ne crao Abate a Sturmio . Non fi può dire con qual fervore que' nuovi mooaci, e fingolarmente s. Sturmio, a' applicaffero all' efercizio di tutte le virtù convenienti allo flato loro, e in modo particolare alla mortificazione, digiunando continuamente, e aftenendosi da' cibi delicati, e dal vino. come da cofa ai monaci disdicevole, e da ogni altra vigorosa bevanda equivalente al vino. A fine pos d'introdurre nel novello monastero la più esatta, e più perfetta offervanza della regola di fan Benedetto, s. Stormio fu mandato da s. Booifazio a visitare i più celebri, e più offervanti monafteri d'Italia, ne' quali fi viveva fotto la medefima regola di a Benedetto . Venne il s. Abate io tale occasione a Roma, ando fra gli altri luoghi a Monte Casino, e come ape ingegnosa raccolle quanto vide praticarfi da' più efatti , e fanti Monaci . Arricchito di quelle preziole spoglie di buoni esempi se ne ritorno al suo mooastero di Fulda , e cerco d' iftruire i fooi monaci nella perfetta offervanza della loro regola, non folo narrando loro quel che aveva veduto praticarsi ne monasterj d'Italia , ma mostrandone di più l' efempio nella fua fteffa perfona, di maniera ch' egli era il primo a mettere in pratica quanto defiderava , che fi praticaffe da'fooi . Si cominció allora a spargere da per totto la fama della fantità de' monaci di Fulda , e quindi molti & moffero a ricoverarfi in quell' afilo di virtà , e in quella fenola di criftiana perfezione .

5. Ma non aodò molto tempo, che il demonio fempre nemico d'ogni beoe, fufcitò contro di questo monastero una fiera borrafca, la qualcupigliando di mira a. Sturmio, chen' era il capo, metteva totto il corpo a rifchio di perire. Confumò s. Bonifazio il fuo gloriofo martirio nell' ano 754. o 255., e gli fuccedette nel Vefcovado di

Magonza Lullo , onorato anch' effo col titolo di Santo . Ma Lulio prevenuto , o ingaunato da lingue malediche, non ebbe per a Sturmio qualla ftima, e quell'amore, che aveva dimoftrato il fuo antecessore s. Bonifazio, anzi gli si mostro affai disfavorevole e contrario . Quindi ne avvenna , che anche nel monastero stesso di Fulda nacquero fra monaci delle diffensioni , e-tre di loro credendo di far cofa grata a Lullo, e d'effere anche da lui foftenuti', e protetti , andarono al Re Pipino, e gli accufarono Sturmio loro Abate, come uomo poco affezionato alla fua periona, e al suo governo. Il Re troppo credulo a sì fatte accuse, mando ordine a Sturmio che venissa alla fua prefenza. Ubbidì prontamente il fanto Abate : e intefe ch'ebbe le calunnie appostegli da' fuoi monaci, fenza mostrarue alcan rifeutimento difie : Iddio m' è teffimonio della mia condotta . ed celi la quel ebe bo nell' animo : confido nel fuo aiuto . e perciò non mi confondo . Non batto l'umiltà e la pazienza del Santo per far conoscere a Pipino la fua innocenza, onde lo rilego in un monastero di Francia, dov' agli fubito fi porto egualmente contento, cha sa sosse ritornato al suo monastero di Fulda .

6. La nuova dell' efilio del Santo riempi di doglia, e di amarezza i buoni monaci di Fulda, che fi videro privi del loro maeftro , e del le padra, onde tutti fi pofaro a pregar il Siga con fervorose orazioni, cha volesse rende line colui , fenza del quale fi confideravano con tante pecorella imarrite. Differi il Signore per due anni , cioè dal 756. al 758. , ad afaudire le preghiere de'fuoi buoni farvi; forse anche perche i virtuofi efemp) di s. Sturmio ferviffero alla fantificazione di quei monaci, fra' quali flava come rilegato. Nell'anno adunque 758. venne in menta a Pipino di richiamare s. Sturmio dal fuo efilio , a di farlo venire con dimoftrazioni di ftima al fuo palazzo, dove quando fu giunto, egli fantì dirfi dal Rè, che ne pure effo medefimo fapeva perchè fi folle sdegnato contro di lui, e che in avvenire lo avrebbe fempre riguardato comfuo amico, e gli avrebbe in ogni occorrenza praftato il suo favore. Il fanto Abate conservando la stessa umiltà negli avvenimenti si prosperi, che avversi : Benebe , diffe , io fia un peccatore , e' afficuro però , che non bo mai fatto alcun male contro la voffra perfona . Di li a pochi giorni fu rimandato al fuo monaftero di Fulda con indicibile confolazione di quei monaci, che gli andarono incontro proceffionalmente, e lo ricevettero come in trionfo . E ben presto sperimentarono gli effetti della prafenza del loro fanto Abata, perocchè egli a adopero a togliere, e riformare alcuni abufi , cha nel tempo della fua affenza s' erano introdotti ; reftitul in buon ordine tutti gli affari del monattero, e colle liberalità, che poi gli fece il se Pipino, potè rendere più decorofa, e ornata la chiefa, e intro-

durre nel monaftero l'efercizio di quelle manifatture, ch' erano naceffaire per la foffittena ade' monaci, per dare a' medefimi comodo d' impieagrafi fecondo la loro regola in qualche lasque, manuale, e per toglier Joro ogni 'preteno d'ucire dal monaftero. Lufomma fo vide allora talmeste fiorire l' Abbazia di Folda, cha la Comonità era composta di quattrocento e o bil monaci.

7. La fama sintanto della fantità di Sturmio fempre più fi divulgava, e il suo nome diveniva ogni giorno più celebre per le continue riprove ch' egli dava delle fuz virtà , a maffimamente dal fuo zelo per la fatute delle anime , il quale non fi riftringeva al folo fuo monastaro , ma fi diffondeva ancora fopra de' popoli circonvicini, a quali annunziava la parola di Dio, e prestava ogni altra opera di carità cristiana. Perciò Carlo Magno fucceduto a Pipino fuo padre nel regno di Francia l' anno 768. ebbe in tale ftima, e in tanta venerazione a. Sturmio, che volendo egli liberare dall'idolatria i Saffoni, ch' egli aveva foggiogati, e ridotli fotto il fuo dominio, fi pravalle a quetto fine dell' opera del medefimo fanto Abase . Egli accetto di buon animo il carico addoffatogli da quel religioso principe, e pieno di fiducia nella virtù della grazia di Geaù Critto, andò infieme con altri monaci del fuo monaftero di Fulda a portare la luce dell' Evangelio ai Saffoni , che fin allora erano ftati fapolti uella tenebre dell'ignoranza del vero Dio . Ognuuo fi può agevolmenta immaginare quanti ttenti, e quante fatiche coftaffe al Santo l'efarcizio di quetto fuo apottolico ministero; il quale peraltro fu dal Signore benedetto in maniera, che molti di quei popoli abbracciarono la Fede , a furono nella Saffonia inalzate Chlese al vero Iddio, onde il nostro Santo giuttamente ha meritato il gloriofo titolo di Apoftolo della... Saffonia.

8. Quette fatiche però del Santo furono prefto in gran parta rovinate da coloro, che rimali oftinati nell' idolatria prefero le armi contro i nuovi convertiti alla Fede, e molti di quetti miferamante pravaricarono. Venne fubito Carlo Magno colle sue armate nella Sassonia per ridurre in dovere quei follevati, e ribelli , e prego s. Sturmio a nuovamente portarfi in quelle parti a riftorare colla sua predicazione le perdite satte . Il Santo Abase a'accinfe prontamente al viaggio , ma dovette ritornare, dopo efferiene alquanto dilungato, al fuo monastero di Fulda per la forza, e violenza del male, che lo foprapprese. Sentendosi egli vicino a morte, sece venire a se tutti i suol monaci, ai quali così parlo : lo bo affaticato fin ora pel voftra bene fpirituale, e per la vostra eserna fainte; ne bo avuta altra mira in tutto quel che bo fatto in queilo monaftero . le non che voi altri miei cari figlinoli dopo la mia morte poffate con fineero cuore fervire il Signore, e fare in tutto la jua fanta volonta. Siate

nunque coffanti ne' voftri buoni proponimenti . e... della vostra vocazione . Pregate Iddio per me , e perdonatemi le mie mancanze, come io di cuore per-dono a tutti . Fu munito de' fanti Sagramenti fecondo il rito della Chiefa, e mentre ftava per mon rire, uno de fuoi disceposi, quello cioè, che ha scritta la sua Vita, Pregute o Padre, gli disse, per noi , quando fatete in Paradifo . Portatevi in maniera, rilpole il Santo, e fiate talia ch' io poffa con frutto pregare per voi , e la faro volentieri . E poco dopo rende il fuo beato fpirito a Dio nel giorno 17. dl Dicembre del 779. effendo in età di circa 67. auni . Il fommo Poutefice Inuocenzo II. folennemente lo canoniazò l' anno a 139.

Fra le molte virtù praticate da questo Sauto

merita d'effere particolarmente ammirata quel-

la amiltà, quella pazienza, e quella tranquillità d'auimo, che dimottro, quando falfamente accusato al Re Pipino d'essergli contrario, non si prese gran pensiere di giustificarsi, ma semplicemente diffe, che gli baftava d' aver Iddio per tellimonio della fua condotta . Lo fteffo fi dovrebbe praticare da chiunque fia a torto, o falfameute accufato di qualche delitto. Benchè gli fia permeffo di giustificarsi , egli però non dee affliggersi dell' opinione, che di lui abbiano gli uomini , fe non in quanto questa possa esser ad altri cagione di fcandolo; ma dee contentarfi d'aver per testimonio , e per giudice Iddio , che 🧸 non può ingannarfi , che premierà , o punirà ciascuno secondo i meriti, o demeriti suoi, e nou fecondo il giudisio degli nomini, e a cui dee uulcamente cercar di piacere . La buona cofcienza gli farvirà di conforto, e di confolazione, afficurandoci lo Spirito fanto I, che la tranquillità della mente è come un continuo banchetto : Secura ment quafi juge convivium : e , come c' infegna l' Apottolo 2, la gloria d' nn Criftiano dec confiftere nel buon testimonio, che gli rende la fua cofcienza : Gloria noffra bac eff , teffimontum conscientia noffra . Onde offerva a. Agoftino ; che chi La buona coscienza , sempre è tranquillo : perocchè ba continuamente davanti agli occhi le promeffe di Dio ; e fe in quella vita foffre tribolazioni , fi confola colla speranza della vita futura, e così diffipa ogni nuvolo di triffezza . Cerchi adunq ue ognuno d'avere la coscienza monda da ogni macchia, e poco o nulla curerà quel che gli altri di lui dicano, o penfino.

#### 18. Dicembre . B. COSTANZA VERGINE. Secolo XIII. e XIV.

Il Vadingo nel tomo 1. degli Annali de Minori , e gli altri Iforiti Francescani riportano le azioni di questa Bea-ta. Ma sopra unti si veda il Brocchi nella Raccolta de Sante e Beati Feorentini tom. 2. par. 2. pag. 119.

A beata Coftauza fu figliuola di Simone Donati, che per uobiltà, e per ricchezze fa-

ceva una delle prime figure nella Repubblica... Fiorenvina nel fecolo decimoterzo. Ella vanne al Mondo verso il fine del medefimo secolo, e si chiamò al battefimo Piccarda, e fotto quefto nome più volte ne fa menzione, e molto la commenda il celebre poeta Dante allora vivente, come quella, che ad un'eccellente belleaza di corpo univa una non minore bontà e innoceuza di costumi . In fatti la beata donzella appena coll' ufo della ragione conobbe Iddio, che a lui dedicò tutta fe medefima , e fece alla fua diviua Maeftà un umile facrifizio ed omaggio di quell' egregie doti di animo, e di corpo, delle quali fi era degnata di arricchirla . E però disprezzando con crittiana generolità tutti i frivoli vantaggi, che le poteva dare il Moudo, rifolvè di confagrare la fua verginità al Signore, e di veffire l'abito religiofo in qualche monaftero di fagre vergiui in Firenze fua patria. Ma affai diverfi erano i difegni del fuo padre Simone, e d'un suo fratello maggiore appellato Corso intorno alla persona di lei . Essi senza curarsi di consultare la fua intenzione , come voleva ogni do vere, la promisero in isposa ad un nobile giovane per noma Roffellino della Tofa, o de' Tofinghi della fteffa città di Firenze . Coftanza pertanto a fine di fottraru alle nozze da fe abborrite d'un nomo tere mortale, aspirando a quelle del Re imsale del Cielo, e della Terra, prefe l'occafones che il fuo genitore, e il fratello erano af-

fenti dalla città di Firanze , e partitali fegretamente di cafa, fi ritirò nel mouaftero di a. Margherita posto fuorl della medefima città, ed ivi veftl fubito l'abito religiofo dell' Ordine Francescano di a. Chiara : confagrò con voto la sua verginità a Dio ; e affunfe il nome di Cottanza, per denotare la fua ferma, coftante, e immobile volontà nel fuo fanto propouimento , ad onta di tutte le contraddizioni , e violenze , le quali ella ben prevedeva fovraftarle dalla parte de' fuoi parenti .

2. E In effetto appena Simone fub padre ebbe notizia di ciò, che la figliuola aveva fatto, che monto fulle furie, e portatofi al monaftero usò tutti i poffibili tentativi prima colle lufinghe, poi colle minacce , per indurla a lasciare il chioftro, e ritornariene alla casa paterna. Vedendo che gettava al vento le sue parole, fi lasciò talmente trasportare dalla collera , che tentò di rompere la porta del monaftero, per entrarvi dentro , e condurla via per forza ; il che non effendogli riuscito, vomito mille ingiurie contro di lei, e contro le monache, che le avevano dato ricetto. Ma ciò, ch'egli non potè mandare ad effetto, fu poco dopo efeguito dal fopraddetto Corlo fuo figliuolo , e fratello della medefima Coffanza, nella maniera più fcandalofa del Mondo . Perocchè coftui , ch' era uomo militare , ardito , a feroce , prefi feco dodici momisomini di fimil natura, faibi di notte tempo le umra del monafere, od ettratto in fieldallocche ile monache frazuo in coro per il divisit Unia;, come di natura del monache frazuo in coro per il divisit Unia;, come di natura di constata per il divisit Unia; come del rovaria in omno fiportava il medimo coro, il mile agirar pel monache promo il monache perconiti il rapparato del monache perconiti firapparato di constata per il monache perconiti firapparato di constata di c

3. In mezzo a tali angustie, e strapazai la. besta Coffanza, non fapendo che fi fare, nè a chi ricorrere, venendo riftretta, e guardata in caía, fi rivolfe con piena fiducia al fuo Spofo celefte, e con molte lagrime lo pregò iffautemente a non permettere , ch' ella perdeffe la purità verginale, che aveva a lui confacrata; e giacchè le fue belle fattesse erano la principal cagione, per cui ella foffriva tanti travagli , e taute violenze , lo supplicò umilmente a desormarla in mauiera. che divenisse schisofa agli occhi degli uomini, e cos) poteffe confervare intatta ed illibata la fua verginità. Efaudì il Signore le preghicre della fun Serva , poiche ella fu affalita da una malatila al violenta, e fastidiofa, che riempì il suo corpo di ulcere flomachevoli, che recavano naufea a chi a lei fi appreffava . Ricevè Cottanza , e fopporto il fuo male non folo con pazienza, ma con gioja, e con rendimento di grazie; ed esfendo già matura pel Cielo, la fua ball'anima sciolta da'legami del corpo in età di circa vent'anni se ne volo in Paradifo, ad unirfi col beato fluolo delle fante Vergini, che feguono da per tutto l'Aguello immacolato , e con festivi cantici , che ad effe fole è permeffo di cantare, lo lodano, e lo glorificano con immenfo gaudio per tuttal'eternità. Seguì il suo selice passaggio da quefta vita ai 17. di Dicembre , non già nell'an-no 1720, , come scrivono il Vadingo , e altri Autori, ma bensi verso l'anno 1708., come con evidenti prove dimostra il Brocchi, ultimo e diligente Scrittore della fua Vita

Nei rieirre le Vite delle fines Vergial, aon di rado è à avet occasione di reprefentare il generolo cortagio di molto di effi, e l' l'avitta procochatara, nei fisperare tutte i contraddi-tion di efficiale di effic

Sec. Race. T. II. (1) Matt. 13. 45. (2) 1. Cor. 7. 21.

do lor offeriva; e per confervarla foffrirono ogni forta di pene, e di travagli . Quefti esempi facciano concepire alle donzelle criftiane una giufta ftima di questa angelica virtà, il prezzo della quale , come fi dice nella Scrittura, è ineffimab?. le; e se dal Signore sono chiamate a conservarla intatta o nelle proprie cafe , o ne' fagri chioftri . non fi lascino smuovere dalla fanta loro vocazione per qualunque difficoltà, che ad elle veniffe fatta da chicchefia; ne diano oracchio alle fuggeftioni di coloro, che tentaffero di persuader loro il contrario; poiche tali fuggestioni non possono provenire se non da persona vote dello spirito di Dio, e ripiene dello spirito del Mondo, ch'è fempre stato, e lo farà purtroppo in avvenire, opposto direttamente a quello di Gesù Cristo conforme egli medefimo ne avvarta nel Vangelo : La figura di queflo Mondo, che col fino falfo fplendore incanta, e loganna molti, paffa, dice l'Apostolo a, e pasta prestissimo, e qual impe-tuoso torrenta seco strascina nel precipizio i miferi amatori delle vauità mondane . Ma chi fa la volontà di Dio , foggiunge l' Apostolo a. Giovanni 3, e fedelmente ubbidifce alle fue divine voci. e ifpirazioni, manet in aternum, dimora in eterno; ch'è quanto dire, confeguisce ficuramento la vita . e beatitudine aterna .

## 19. Dicembre . S. VINEBALDO. Secolo VIII.

La Visa di ousho Santo seritta con diligenza da una monaca del monastero di Heidenheim contemporanta, è riportata dal Mabillon nella seconda parte del terzo secolo de Santi Benedettin;

N Acque s. Vinebaldo in Inghilterra ful prin-cipio dell'ottavo fecolo, d'una famiglia nobile , e facoliofa , e fopra della quale il Signore affai largamente sparse la sue benedizionl; perocchè non folo Vinebaldo, ma un fuo fratello maggiore ancora per nome Villibaldo, e una forella nomata Valburga fono onorati come Santi . Uno de'mezzi, di cui Dio fi valfe per fantificare quafti fratelli, fu la bnoua educazione, che diede loto il padre, il quale fi chiamava Riccardo, uomo dotato di una fingolare pietà . Per ciò, che spetta a Vinebaldo, fi vide fino da" più teneri anni tralucere in lui gli albori di quella fantità, che poi divenne una luminofa fiaccola per guidare molti nell' arduo, e ftretto fentiere dalla criftiana perfezione . Concioffische alle naturali prerogative di un animo docile, di un ingegno affai adattato per le scienze, e di una grande affabilità, e dolcezza nelle sue maniere, egli accoppiò un certo disprezzo degli agi domeftici, e di tutte le cofe mondane, un amore al filenzio, alla Gilitudine, all' orazione, e agli F f f altri airi sercisi di pieta, ch' era affil sipperiore all' et dec. Scoré persano, ch' gei ebbe gli ambigi arbien est de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de re la cendida floia dell'inoncana bettafient, a gianto ell' ttà di diciennove enni, pensò di abbandoneri le patrie, i perenti, e quento di poteve sparren nel Mondo, e di configerati tatto al Signore in quelche rimote folitadine.

2. Prima però di dere effetto e quette fuarifoluzione, volle appagere la fua divozione di visiere i sentnari di Rome, e principelmente i fepolori de' Principi degli Apottoli a. Pietro , e a. Paolo . Leonde fi parti infieme con Riccardo suo pedre, e con Villibaldo sno fratello dalla patriz, e per le Francie, dove parimente visitò con gran divorione tusti i luoghi più celebri per le memorie de' Santi, giunfe in Italie, e nella città di Lucce perdè il sno buon genitore, che ivi fini con opinione di fantità i fnoi giorni . Di là venuto a Rome, fi moftrò tatto intefo adottenere il fine , per cui v'ere venuto , cioè un maggior fervore di spirito, e un più chiaro lume per conoscere in quale steto egli dovesse servire il Signore. E sentendosi ifpirato e non frapporre più dimore a confectarfi interamente el divino fervizio, ottenne le tonfura ciarlcele, e infieme col suo fretello Villibaldo prese l'abito monaflico. Me non andò gnari, che Iddio lo volle vienià purgare con une lunge, e lenta melattia, che lo soprapprese nelle più calde stagio-ne dell'anno. Vinebeldo non solamente la sossicon perfette raffegnazione al divino volere, ma di più fi valfe di quel tempo per imparare a memorie il Salterio; e polchè il mele ebbe un poco più rellentato, fi diede allo fludio delle altre parti della fagre Scritture con profitto tele , che fu In litato di poterne iffruire anche gll eltri . E li può dire che questo fose come il fondamento, a cui s'appoggio l' edifizio dell' aroiche virtà . ch'egli face poi apparire in tutto il rimenenta delle fun vita.

3. Stette s. Vinebaldo fette anni in Roma con edificazione di quanti abbero occesione di trettarlo, e di ammirare in ini le grazie, a i doni, che il Signore ebbondantemente (pargeva nell'enima fus . Dopo del qual tempo , cloè varso l'en. 728. , penso il Santo di far ritorno ella patrie , non già per cercare divertimento , o folliavo , ma per procurare, come fece, di condurra a Dio molti de' fuoi concittadini, o parenti, nel che Iddio mirabilmente fecondò i fuoi difegni, dando una particolare efficecia alle sue parole, e più anco-re ei suoi virtuosi esempi. Di là poi egli venne per le feconde volte a Rome circa l'anno 738. , e quivi trovò il famoso s. Bonifazio Apostolo della Germania, il quale cercando persone, cha l'ajuteffero nel fuo epottolico ministero, perfua-. fe a. Vinebaldo a feco endare in quelle parti, ben conoscendo quanto egli fo ffe edatteto per un' opera coal eccelfa, e divina. Ne le speranza del fanto Vescovo furono delnse . Perocche Vinebeldo ordineto dal medefimo fento Vescovo facardote , edempieve si bene le parti di un ministro avangelico, che gli su affidete la cura perticolere di sette Chiese; nel governo delle queli il Santo non ebbe eltra mire, che di procurare ed ogni costo la fainte delle enime e fa commeffe. Perciò egli valorofamente combattè contro l'idoletria, che non era ancor del tutto estinta in quelle parti, e contre ogni forte di viaj , cha non folo negli idolatri , me ne Criftiani encore facevano una luttuofa tirage . Le ermi, di cui fi veleve il Santo, eraco l'orazione, e le meditezione delle fagra Scritture, per impinguere con quel calefte pescolo il suo spirito, onde poi predicare egli altri quelle verità , che aveva prima eltemente scolpite nel suo cuore, e che metteva giettamente in pretice ; di meniere che iftruive , e riprendeva non tanto colle

parole, quanto cogli elempi.

4. Uno de peeti fingolermente inaffiati de fudori epostolici di quetto Sento, fu la Baviere, la quale allora , cioè nel 741-, era governata del Duca Odilona . Quefto Principe ricevè con molta dimoftrazioni di fima, e di rispetto s. Vinebaldo , che fotto la fua protezione per lo spazio di tre anni predicò in quella parti il Vangelo , con grande zelo, e con libertà veremente apostolica . Concioffiache egli non fi riteneve dall' ennunziare ed ogni forte di perfone la verità, e del riprendere à difordini , maffime della nosse incattuole , che vi regnavano, ancorchè in queffi vedeffe involtà molti fignori nobili a potenti . Anzi egli nom mostreva mal maggior costanza, e vigore, che quando aveve che sare con qualche personaggio di tal forta ; perocchè teneva fiffa oelle mante la maffima infagnata dello Spirito fanto , cioè , the non fi dee riguardare la condizione delle perfone , perchè Iddio giudica tutti egualmente : e che fi meste al rifebio di perdere la propria integrità , e di farfi reo davanti a Dio, chi teme la faccia dell' somo potente. Ogni ordine pertento di perione a' epprofittò delle predicezione di questo sent'uomo, on-de si vide a gloria di Dio siorira nella Beviera la Religions si per le purità delle Fede, come per le fastità de' coftumi. E depoiche il Santo v' ebbe e înficieoza ftabiliti i convanevoli regolement i per la confervazione del frutto ; ch'agli colla grania del Signore v'eveve reccolto, fe ne ritorno a Megonza de s. Bonifazio, ch' egli rifpettava coma fuo superiore, e meettro .

s. Siccome fan Vinabaldo coll \*efertiato
dell'apoftolico fon ministero \*e ra sequitato
in tatti que pass il credito d' ma \*eminent con
virtà; coù molte persone d' gong gredo con
ditione sadavano e trovario in Magonas, par
ditione sadavano e trovario in Magonas, par
configio interno aggi effici printereste di na
loro. E il Santo sepeva à bane adattra el bisogno
di ciesciuno i lovi e verretimenti, che ogguno ne

no ne

rimaneve confolato, e scorgeve in lui le gresia dallo Spirito fanto, che riempiandogli il cnore gli guidave ancore la lingue . Molti pertanto de-fiderarono di rimaner fempre fotto la fue condotta, e d'averlo per loro guida nel cemmino dalla perfesione . Quindi nacque nel Santo il penfiere di fondare un enonattero , dove poteffaro ricovererfi coloro, che avevano le bnone volontà di fottrarfi el tumulto dal Mondo, e di fervire il Signore in uno fato nmila , e paultenta . Carcò dunque a quest' effatto un lnogo solitario nelle diocasi d' Eichstet, dov'era Vescovo il suo fratello s. Villibeldo , e scalfe un bosco , datto d' Haidenheim. Quivi per far luogo alla fabbrica del moneflaro , e della chiefa , egli medefimo fidiede e svallerue i bronchi, e la spua, e e fara altri lavori affai fasicofi, come se fosse steto nomo già affizefatto elle più dure fatiche delle cempagna; tant' are in lui l'umiltà, e el forte l'amore delle mortificazione, a delle penitenza!

6. Non mancerono persone, che prontamente endaffero a ritirarii in qual deferto, divannto poi coll'andar del tempo inogo culto e abitato, e Vinabeldo prescrisse loro la Regola monastica di fan Benedatto, della cui efatta offervenze, dava ad effi la norma nalla fua proprie perfona; moftrandofi iu tutta le occasioni umile , manfueto, diffaccato col cuore da tutte la cofe terrene, namico d'ogni piacera, anzi intelo a mortificara la proprie carne con digiuni continui, e con altre auftarità , avvegnache quefte cercaffe di nascondera, quanto più potave, agli occhi dagli nomini, contanto d'averne per folo teffimonio Iddio. Il cantare le divina laudi, il recitare falmi, la lezione spirituala, la maditazione dell' eterne varità arano le fne plù ordinaria occupazioni nel tempo, che dimorava nel fuo monattero, a in quette volava che fi efarcitaffero i fuoi monaci. E per ben ademplere la parti d'ottimo Superiore, non lafciava d' ittrolre i religiofi a lui foggetti col ministero della parola, spiagando loro i divini oracoli dalla fagra Scrittura , de' quali egli evave al ripiene la mante, a il cuore, cha, come fi dice nella fua Vita, o mangiaffe, o beveffe, o qualunque altra cofa ei faceffe , fi vedeva che queiti erano el oggetto de fuoi penfieri , e la regola delle fue azioni . e il foggetto de' fusi difcorfi : e colla fcorta de' medefimi moffrava a ciafeuno, effere la firada, per cui fi va al Cielo, anguita, e feminata di fpine . Con che agli grau frutto faceva in que fuoi moneci, rendendoli fervorofi nel compiere la cerriera, che avevano intraprefa.

7. La cure, che fi prendeve il fanto Absta d'incamminare alle parfassione i fuoi monaci, non lo difodie del predicara a popoli circonvicini la parole di Dio. Nel che il ibanto ebbe molto da foffirira, non folo per conto della faiche infepara billi da stal minifero, una nacha perche s'fendo i coftumi di quella gente dapravatifimi; etantando egli ogni massa per correggerii, molti concepi-

rouo odio contro di lui, e fine tentarono di torgli le vite, come fens altro avrebbero fatto. fe Iddio con iffreordinaria provvidenza non lo aveffa fcampato dalla loro mani . Nulla di quetto però velle e raffreddare nel Sauto il fuo zelo, e e farlo deliftare delle fua caritetevola imprefa, la quale egli mai uon abbandonò , le nou quando la fue fenità, abbattuta dalle non mei juterrotta fatiche , e penitanze , l'ebbe rauduto inabile a poterla più continuare . Ridotto ch' egli fu in que. fto ftato, defidereve di ritirarfi a Monta Caffino per finire in pece i fuoi giorni in quel luego con-facrato dalle dimora del fuo fanto patrierca Benedetto ; ma diftolto da uu tal pentiere pel configlio di persone autorevoll, e per le praghiere de'fuoi monaci, fi preperò a confumere il fagrifizio della fua vita iu quel moneftero , dova la divina Provvidensa l' aveva collocato . De quel tempo in poi le sue indisposizioni endarono fam-pre crescendo, e polchè si senti vicino al suo termine, fece venire a fe s. Villibaldo suo fratallo, nella cui diocefi egli era, per affere da lui affiti-to coll'amminificaziona de' fagramanti; a poco prima del fuo paffaggio cll'eternità, perlò a frof monaci, cha gli staveno intorno, raccomendando loro, di confervare le cerità, a la pace, di star faldi nella Fade cattolica , di offervare efattamente le regola, che avevano professate, giacchè vi s' ereno obbligati con promessa, cha ne eveveno fatte a Dio . Perdonatemi , diffe finalmenta, le mie mancanze, e lafciatemi andare a godere la rimunerazione della mia milizia, e il ripofe delle mie fatiche, al quale fpero di giungere per la mifericordia del mio celefte Padre , e per li meriti del mio Signore, e Salvatore Geth Crifto . E con tall tentimenti a'addormento nel Signore ai radi Dicembre del 761,

Quefto Santo non abbe alcune cofa più e cuore per fantificare sa medefimo, e gli altri, che di ben ittrairfi, e impiuguarfi, diro così, lo fplrito della parole di Dio, par farfi di effa una regola ficura delle fue azioni, e una fcorta fadele nal cammino della falute, come della steffa parola di Dio dicava il fanto David 1: La voffra parola, o Signore , è la lampada , che guida i miei paffi , e la luce , che illumina i fentieri , pe' quali cammino . Dell'esempio adunqua di quafto banto ognuno pnò imparare, quanta premure debba avere di apprendare quel che il Signore ha voluto infegnarci per le noftra eterna falvezsa . Perocchè , come dica e. Agostino , non fi quò off:reure quel che Iddio comanda, fe prima ben non fi conofee : Non poffunt cuffodiri verba Dei per obedientiam, nifi videantur per intelligentiam . E poiche il Signora el ha dati tanti massi d'istruirci , quali sono la Jezlona, a meditazione de' libri fanti , a di pietà, l'escoltare le aftruzioni de' predicetori , e de' direttori spirituali, i catechismi, e cose simili; ognuno s'approfitti di quel mazzo, che è più adattato alia fua capecità, purchè confervi nel fuo cuore le verità, che ha impratte, e le metta in pratta. La softie faiter, dice a l'obvanta Gribotto, le nofire foiritail richetty, e la softie forença confife no formantica qua inverse colleggere, e case confige no formantica qua inverse colleggere, en case veriane inventibili il d'emonito, vertaines vient che fui infalir, e finalmente giungiamo al configuimento di civing cuelle.

#### 20. Dicembre .

### S. FILOGONIO VESCOVO. Secolo IV.

Da un Omilia di e. Giovanza Grifolomo , che afio recioi di reporto di Astatchia nel garras della, for del della propera di Astatchia nel garras della, for del dell'ultime dellocore , e reportetta anche dal Surro , e da altri monumenti della Storie ecclipilitica, fi ricevine e tenziti, che funo fino ani prevensa, della ricevine del missimo Santo, come pui vicelo proji il Illianua del missimo Santo, come pui vicelo proji il Illianua (Di pel loro, t. li.) 1. 5. 1. 8. 18. della Storie ecclosifica .

S AN Filognnio è da a. Atanafio annoveratn fra i più celebri Vescovi ortodoffi, e tra gli uomini apostolici, i quali fegnalarono il loro zelo per la Religinne cattolica, non meno contro le superitizioni de' pagani , che contro i perverfi dogmi degli eretici, che al tempo fuo infeltavano la Chiefa. Nè minori fono gli elogi, che del fanto Vescovo ha fatti a. Giovanni Grisottomo nell'orazione pronunziata in questo giorno auniversario del suo passaggio al Cielo , e della festa , che si celebrava di lui con molia folennità nella città di Antiochia , onde alle fue industrie, e diligenze attribuice il buon ordine, che nel clero, e nel popolo Antiocheno regnava fino a' tempi fnoi . Era s. Filognnio nativo della città di Antiuchia, e applicatofi allo fludio delle leggi, e dell'eloquenza, riuscì un eccellente Avvocato, e per multi anni difefe le cause nel Foro con fama di fingolare integrità . Egli esercitava questa professione con tale retti-tudine, e con a) grande attenzione a non vioiare in minima cofa i diritti , e le regole della giuftizla , che s. Giovanni Grifoftomo non duhito di affermare averlo Iddio colla fua grazia chiamato ad nn tale impiego; ficcome poi per vo-lontà, e speciale ispirazinne del medesimo Dio fu egli tratto dai Fnro, e follevato all' ecclefiattico ministero , e al gnverno spirituale della sua patria .

2. Nello fiato fecolare fi congionfe il Santo In matrimonio con una nobil donna fin pari, dalla quale cibbe una fala figlicola ; ma nel le cure dometiche, ne giu fiafri dell'avvocatora, nel giumpieghi impurtanti, di cui fu incaricato, lo impediono dall'attendere al maffimo affare, che à quello della propria faivezza, e allo fiudio della Religione, per apprenderne le fiate umaffine.

e per adempierne fedelmente i doverl colla purità della vita, e colla fantità de' fuol coftumi . Ond' è, ch' effendo nell' anno 219, vacata la Sede episcopale di Antiochia, egli fu creduto il più idoneo a riempierla, e a preferenza d'ogni altro fu dal Clero, e dal pupolo eletto per Paftore di quella illuftre Chiefa metropoli dell' Oriente, e di mezzo ai tribunali de' Gindici fecolari fu fatto immediatamente paffare alla cattedra della verità, e all'onore della dignità epifcopale. Trovavafi allora la Chiefa d' Antiochia, non meno che i' altre dell' Oriente, in un mifero flato, a caufa del l'offinata perfecuzione degl' Imperatori Diocleziano, e Maffimiano, de' ioro successori, che poco tempo prima, du-rante lo spazio di dieci anni, aveva sconvolte tutte le cose della Religione , trucidati , o meffi in foga i fagri miniftri, e disperso il gregge; ed erano ancor fumanti i trifti effetti di quel fiero turbine , onde la navicella di Criftn era ftata agitata . Il fauto Vescovo pertanto da provvido , e vigilante paftore fi applico con fomma diligenza a fanare le piaghe, e a rifarcire le rovine cagionate dalla paffata perfecusinne , e a rimettere nel fuo primiero vigore i' ecciefiaftica disciplina ai nel Clero, che nel popolo commeffo alla fua cura paftnrale.

3. Appena però il fanto Vescovo aveva cominciato con felice successo a toglier via gli avanzi de' mali apportati alla fua Chiefa dalla... precedente burrafca, che ne infarfe una nuova eccitata nell' Oriente dalla tirannia dell'Imperatore Licinio . Siccome questa persecuzione prendeva di mira principalmente i prelati, e miniftri ecclesistici : così ebbe s. Filogonio un bel campo di far risplendere il suo coraggio, e di moftrare l'ardente suo zelo per ia disesa della criftiana Religione, onde confeguì il gloriofo titolo di Confesore, henchè non ci sieno note ie circoffanze particolari de' fuoi combattimenti . A quelta guerra firaniera per parte de pagani fi appiunse nel medesimo tempo nn' altra guerra intestina nel feno della Chiefa, infeitata dal famoin ereliares Ario, il quale prima in Alessandria di Egitto, e poi nelle altre città dell' Oriente cominciò a spandere li veleno de' snoi perversi dogmi contro la Divinità di Gesù Crifto nostro Signore . Il noftro Santo fi uni con a, Aleffandro Vescovo di Alesfandria, e cogli altri Vescovi ortodoffi nei condaunare i' empietà Ariana, e usò la fua paftorale follecitudine, per prefervare il foo gregge dall' infezinne dell' erefia . Con quale zelo il fanto Prelato comhatteffe la nascente empietà, e softenesse con tutte le forze la Fede, e dottrina della Chiefa contro il perfido Arin, e i fuoi feguaci, ne fomminifirano nn chiaro argomento le calunnie atroci, che quefto arrogante impostore sparse contro a Filogunio , tacciandolo d'ignorante, e d'eretico, con che tessè, non volendo, uno fplendido elogio alla virtù del

n.edo-

medefimo Santo. Ginque anni folamente durò N Vescovato di a. Filogonio, poichè nell'an. 323. aj 20. di Dicembre pasò da questa mortal vita agli eterni godimenti della gloria celeste.

Benchè, fecondo i canoni della Chiefa, primachè sicuno fia promofio al grado del facerdoaio, e molto più alla dignità episcopale, debba paffare per li gradi inferiori dell' ecclefiaftico miniftero , e in effi efercitarfi per un conveniente fpazio di tempo: tuttavia non mancano nella Storia ecclefiaftica degli esempi di persone, le quali dallo ftato fecolare furono immediatamente affunte al facerdosio , o al vescovato , e che riuscirono eccellenti Pastori, e di grande utilità a tutta la Chiefa, come tra gli altri, oltre il fopraddetto s. Filogonio , avvenne a s. Ambrogio, a a. Paolino di Nola, a a. Eligio &c. Ma effi non vi fi portarono da se medesimi, nè nelle loro promozioni v'ebbe parte veruna o l'ambiaione, o l' intereffe, o altro umano rispetto; ma vi forono chiamati per una speciale, e ftraordinaria ispirazione del Signore, che gli aveva preparati interiormente coll' abbondanza de' fuoi doni, e coll' effusione copiosa della sua graala, e mediante una vita pura, innocente, e virtuofa, che avevano condotta nello tiato fecolare, come accadde nella persona di a. Filogonio, e degli altri Santi fopra mentovati. Nef-funo adunque fi prevalga, o per meglio dire, fi abufi di tali efempi, per giuftificare la fua ambizione, o altra fua cupidigia, che lo fpinga ad entrare, come fool dirfi, in due faiti nel fantuario, e a paffare in un lubito dalla vita fecolarefca , e forfe ancora diffoluta e fcandalofa , al fagrofanto ministero dell' Altare , e alle dignità della Chiefa . Che fe alle volte ella è coftretta a tollerare fimili attentati, giammai però non gli approva, anzi li deteffa come contrari alle regole da fe stabilite ne fuoi Concili, e nelle Co-Rituaioni de' fommi Pontefici . Chi opera diverfamente fenza ona particolare , e ffraordinaria ispirazione, la quale non fi dee al facilmente. presumere, si espone ad evidente rischio di cadere in gravi falli e difordini, e finalmente di precipitare nell' eterna perdizione .

21. Dicembre.

S. EPIBANIO VESCOVO DI PAVIA.

Secolo V.

La Vita di s. Epifanio fu ferita da s. Ennodio , ch' era flato fuo difespolo , e fu fuo fueedforn nel Vescovato di Pavia dopo s. Mossimo . Quasfa vita è riportaza e di illustrta con avose dal Sirmondo nel tomo primo delle fue Opere pug. 1447. dell' edizione di Parigi. Si voda antora il Tillemont nel tom. 16. delle Memorie tectologischie .

F U fant' Epifanio uno de' più illuftri Prelati,

tà del fecolo quinto, e fi rendè celebre al per la fantità della sua vita, e ai ancora per le varie e difficilt legazioni , che softenne con dignità facerdotale in vantaggio de' popoli d' Italia, ch' era sconvolta da guerre civili e straniere nella decadenza dell' Imperio occidentale, il quale a' tempi fuoi, cioè nell' anno 476, termino affatto, e a' estinse . Nacque Epifanio nel' anno 439. in Pavia, che allora fi chiamava Ticino, d' illuftri genitori. Soo padre fi appello Mauro , e Focaria la madre, la quale era della famiglia di a.Mirocle, o Miroclete flato già Vescovo di Milano. Ebbe ancora una forella più giovane di lui per nome Onorata , la quale confagrò a Dio la fua verginità, e fotto la disciplina d'ona fanta, e nobile dama detta Luminofa gionfe ad on eccellente fantità, onde sì effà , che la fua madre fpirituale Luminofa, fono come Sante dalla Chiefa venerate con culto religiofo. Diede il Cielo un anticipato prefagio della fantità, a cui Epifanio doveva giungere, mediante ona superna iu-ce, che su veduta afolgorare sopra di lui, allorchè era ancor bambino nella culla. Onde foo padre ammirando questo segno celeste, fin d'al-lora sece voto al Signore di consacrario al suo divino ferviglo's e in adempimento della fua promeffa , l'offerì in età di otto anni a a. Crifpino di quel tempo Vescovo di Pavia, il quale io ricevè fotto la fua disciplina , e lo sece edocare tra i chierici della fua Chiefa, ordinandolo Lettore .

2. Fece Epifanio maravigliofi progreffi sì neila pietà, che nelle lettere , e coll' innocenza e foavità de' fuoi coftumi fi cattivo l'amore, e la ffiina di tutti, e principalmente di a. Crifpino, che lo riguardava come suo diletto figlinolo, e lodava dentro di se il Signore per gli ecceilenti doni, di cui fi degnava adornare l'anima dei giovane chierico, sebbene esteriormente non gliene desse segni particolari, anzi trattaffe feco con volto ferio , e piuttofto rigido , a fine di efercitarlo nella umilia, ch' è la bafe e il fondamento della vera virtà, e fenza la quale gii altri pregi , per grandi che appariscano agli occhi degli uomini, non fono avanti Iddio fe non mere illufioni, e fantasmi voti di merito . Nè andarono a voto le industrie del fanto Vescovo, poichè Episanlo tra le altre virtù fi diftinfe fingolarmente in una fincera umiltà di cuore, per coi firendeva amabile ad ogni genere di perfone; onde, benchè in età giovanile, come ora fiamo per dire , fosse promosso alle dignità della Chiefa, neffuno però ne concepì invidia, ed aversione contro di lui, come suol accadere, anai ciascuno ne mottro ona particolar contentezza, e soddissazione. Giunto Epifanio all' età di diciotto anni , a. Crifpino l' ordino fuddiacono della sca Chiesa, e indi a due anni lo promoste al grado del disconsto, e pose nelle fus mani le ricchezze de poveri ; conì a. Ennodic untila Vin del Stono chiana il partimonio, ele fontane dalla Chiefa, continua il partimonio, ele fontane dalla Chiefa, continua il discono Epifanio, il quale adempià l'ufizio commeffogli con tale ineggità de siviezza , che viepiò fi conciliò in filma, e l'affetto di tutti sì del Clero , che del popolo di Paria.

3. Intanto s. Crifpino prevedendo , e forfe per divina rivelazione, il termine de' fuoi giorni fu quetta Terra, cercò di disporre le cose in maniera, che eli fuccedeffe nel Vescovato il suo diletto figlinolo Epifanio, come il più idoneo a reggere quella Chiefa, e a farvi regnare la pietà crittiana, com' egli aveva procurato di fare con ogni diligenza in tutto il tempo, che l'aveva governata. Per questo effetto pochi giorni prima del fuo paffaggio da questa vita a. Crispino conduffe con fe a Milano il fuo diacono Epifanio, e fenza dirgli nulla del fuo difegno, lo fece conofcere a s. Geronzio, che allora reggeva quella infigne Metropoli . e apli altri più ragguardevoli perforaggi di quella città, mettendo loro in vitta il suo talento, la sua virtù, e la maturità del suo fenno superiore alla sua età giovanile, onde quefla non arrecaffe offacolo al fuo defiderio, di averlo per suo successore nella cattedra episcopale di Pavia . Tornato a. Crifpino a Pavia , poco dopo fn dal Signore chiamato a ricevere nel Cielo la mercede, e la corona de fuoi meriti . Appena fi erano celebrate l'esequie al s. Vescovo defunto, che il clero, e il popolo di quella città di nnanime confenso richiele Episanlo per ino fuccessore, applaudendo tutti ad una voce a quefta tal elezione. Egli folo ne fu afflitto, vi a'oppose quanto potè, e sparse molte lagrime alla considerazione del formidabile peso, che gli si voleva addoffere . Ma gil convenue cedere all' incredibile ardere del comun defiderio, e portarfi fuo malgrado a Milano , dove dal fopraddetto s. Geronzio fuo Metropolirano fu confagrato

Velcovo verso la fine dell'anno 467-4- Posto in tal guisa Episanio sul candelliere di fanta Chiesa, rispiendè qual luminosa fiaccola in ogni forta di virtà. Egli univa all'eccellenti qualità dell'animo un aspetto gioviale, e infieme grave e venerabile per la fua alta flatura , e per le foavi attrattive del fuo ragionare pieno di forza, e di efficacia. Preferisse a se medesimo fin da' primi giorni del fno Vescovato un tenore di vita penitente , e anftera , che offervo poi fempre inviolabilmente, eziandio ne' varj e faticon viaggi, che gli convenne fare pel pubblico bene , e de' quali fra poco parleremo . Non fi cibava fe non di erbe, e di legumi, e una volta fola il giorno, e fenza mai faziarfi; la fua bevanda era l'acqua temperata di un poco di vino, a cagione della debolezza del fino ftomaco. Interveniva sempre agli uffizj notturni col suo clero, e mentre falmeggiava, ftava in piedi colla mente, e col cuore follevati a Dio . Professava una fiima particolare ai facerdoti, e ai diaconi della fua Chiefa, e benche teneffe tra loro il posto più eminente, e foffe lore inperiore ; tuttavia fi confiderava come l'ultimo, e il minimo di tutti, senzache però nulla rallentaffe dell' ecclefiattica disciplina, anzi efigendo da tutti una vita conveniente al fanto loro ministero, principalmente immune da ogni fospetto d'incontinenza . Le rendite della fua Chiefa fervivano al follievo de overi, specialmente delle vedove, e degli otfani , nè v'era opera di carità , a cui non fi spplicafie con tutto l' animo . Dispensava frequentemente al fuo popolo la divina parola, e i fnoi discorsi in pubblico, e in privato, come si è di fopra accennato, avevano una forza particolare a persuadere, benchè per altro fosse nome di poche parole, e amante del filenzio. Quefte fingolari prerogative, che adornavano il fanto Prelato, furono cagione, ch'egli venisse adoperato negli affari più fpinofi , e difficill , cha riguardavano la pietà , e la falute de' popoli d' Italia, e che per motivo di carità ei dovesse impiegarfi in diverse legazioni , delle quali e. Ennodio Scrittore della fua Vita ce n' ha lasciato un diffinto ragguaglio, e che noi colla maggior brevità poffibile riferiremo, giacche effe cottituifcono la parte principale delle azioni del Santo nel tempo del fuo Vefcovato.

5. Era nell'anno 469. minacciata l'Italia d'una gnerra civile tra l'Imperatore Antemio, e Ricimere fno genero , e Generale delle truppe, uomo fiero e potente, e gia fe ne facevano i preparativi da Antemio in Roma, e da Ricimere in Milano; il che metteva in una grande cofternazione i popoli dell'Italia; nè pareva, chevi fosse rimedio per impediria, perche gli animi erano troppo elacerbati. In tall circottanze fu pregato s. Eplfanio di voler entrar mediatore di pace tra Antemio, e Ricimere. Egli n'affunie l'impegno, confidato nell'affirtenza di Dio; e portatofi prima a Milano ad abboccarfi con Ricimere, e pot a Roma verso il fine dell' anno suddetto 460, a trovar Antemio, gli riufc) felicemente di riconciliare quetti due Principi, e di diftornare dall'Italia il fiero turbine della fanguinofa guerra , che le fovrattava . Quattro anni dopo, cioè nell' anno 474. Giulio Nipote Imperatore , fucceduto ad Antemio , trovavali ridottoa grandi angustie, attesochè Eurico Re de' Visigoti nelle Gallie minacciava d'invadere quelle pocha provincie, che rimanevano all'Imperio di là di' Monti, e dipoi quelle d'Italia, fenzachè egli avese forze baftevoll, per refiftere a un al potente nemico . Dopo aver tentati inutilmente tutti i mezzi poffibili, per indurre Eurico a rinnovare, o pinttofto a confervare la pace coll' Imperio, fu creduto, che neffino più di s. Epifanio fotle atto ad ottenere il bramato intento; onde ai dall' Imperatore, che da tutti i più ragguarde voli perfo-

raggi della Liguria 1, furono fatte al fanto Prelato premurole iftanze di prendere fopra di fe questa difficile, e quati impossibile impresa. Non ricuso Epifanio il grave incarico, e ripofta tutta la sua fiducia nell' ajuto di quel Dio , ch' è il padrone de' cuori, e li piega, e gi' inclina a quella parte , che a ini piace , fi mile fubito in viaggio . e valicando le Alpi nel mezzo del più crudo inverno tra nevi e ghiacci, giunfe ful cominciamento dell' anno 475. a Tolofa , ch'era la fede del Regno de' Vifigoti . Eurico , quantunque barba-ro , e di fetta Ariano , accolfe il Santo con molta cortefia, e vinto dall'efficacia delle fue parole, condifcese a rimovare la pace coll'Imperio; ond' egli reudute umili grazie al Signore del felice efito della fua legazione, fe ne torno fubito in Italia a recarne la grata novella all'Imperator Nipote, e al popoli Italiani. Riguardavano tutti il Santo come il fostegno dell'Italia, e il confolatore degli afflitti in quei tempi infelici , ripieni di turbazioni, e di (convolgimenti cagionati dalle barbare nazioni, che avevano per ogni parte inondato l'Imperio Occidentale, che nell'anno feguente 476., come abbiamo accennato di fopra, rimale affatto abbattuto, ed estinto da Odoacre, il quale fattofi Re d'Italia, e impadronitofi di Roma, diede fine alla Monarchia Romaua, la quale ficcome in Augusto aveva avuto il suo primcipio, coal in un altro Imperatore di fimil nome , detto per la fua tenera età Augustolo , ebbe

il fuo termine . 6. Odoacre però, quantunque principe barbaro di nazione, e Arlano di Religione, rispettò il merito, e la virtù di a. Epifanio, il qualdurante il regno di lui, che fu di circa fedici anni, ottenne da esso molte grazie e favori per follievo de popoli d' Italia, e specialmente della fue città di Pavia, la quale avendo fofferto nella guerra ira Odoacre, ed Orefte padre di Augustolo gravifimi danni, ne fu in qualche parte rittorata, e follevata dalle premure, e dalle efficaci follecitudini del suo fanto Pastore. La ftessa buona grazia incontrò il Santo presso Teodorico , il quale nell'anno 493., cacciatone, ed uccifo Odoscre, s' impadroui dell' Italia, e vi fondo, e ftabilì il regno de' Goti. Era Teodorico esso pure di fetta Ariano, ma ciò non oftante moftro fempre una grande venerazione verfo il fanto Preiato, e per suo riguardo, e per le fue preghiere, tra le altre cose, sbolì una legge da se fatta, grawiffima ai popoli dell' Italia , e che recava a tutti una grande afflizione. Conteneva quefta legge, che tutti coloro, i quali avevano feguito il partito di Odorcre, e avevano militato fotto le fue infegne, durante la guerra tra fe e lui , foifero privati de' diritti della Romana cittadinanza, e della potetta di testare, e disporte de' loro beni . Queth legge quanto er signotă a ingină, altrettanto mife, in Conternatouel Filiati, o node gli afflitti popoli chbero ricorfo a a. Epflanto, și quale per deprenas fispeano effere il imedico più afatto a curare le publiche piughe, attebul în țingeano produce de afrințial patruri ed oreripteto, che anto-de afrințial patruri ed orecultife înginera, ed sloquenta. Abbraciul Usacutife înginera, ed sloquenta. Abbraciul Usaavres în fau compagnia l'Arcivelcovo di Milizoo, pri nome Lorano, a. fin ed i rendere plu rispettabile în fau rapprefentanta; și tale fu i efficecia, con cui pario ă Tracolrico, che quale Principe non leppa residera sile îna preghera, alnos in produce de consultation de consultation de consultation con un edito i legge forpradetur, a concedă a tuttu ngaeretia perdono, e una totale abolitione delle confegiule alie fau rotale abolitione delle confegiule alie fau producer, con delacione delle confegiule alie faure con Odos-

7. In tal occasione Teodorico, scorgendo viepià i pregi fingolari del fanto Prelato, pensò di valerfi della di lui persona, per inviario suo legato a Gondebado Re de Borgognoni nelle Gallie, a fine di ottenere da quel Principe il rifcatto, e la libe-razione di più migliaja d'Italiani, che dalla Liguria erano ftati condotti fchiavi nelle fcorrerie, che i medefimi Borgognoni avevano fatte in Italia negli anni passati; onde le campzgne erano rimase in quelle parti deserte di abitatori. Accettò il Santo di buona voglia queft' opera di carità, e fenza indugio, benchè la stagione fosfe ancor molto fredda, paísò le Alpi, e giunto a Lione, dove Gondebado faceva la fua refidensa, vi fu ricevuto con fommo onore, polche la fama della fua virtù fi era diffufa eziandio di là dai monti, e ottenne con facilità quanto aveva ricbiefto. Pieno dunque di giubbilo per aver liberatl tantl Fedeli dalla schiavità, fece ritorno verso l' Italia, come in trionfo, traendo seco una gran moltitudine di persone, non già oppresse dalle catene, sono parole di s. Ennodio Scrittore della Vita del Sauto, come accadeva ne trionfi de' Confoli, e degl' Imperatori Romani, ma alle quali eflo aveva spezzate le catene, e tolto il giogo della berbarica fervitù. Ripaffate le Alpi. e rimandato cialcuno alle loro cale, non volle a. Epifanio andare a Ravenna, per isfuggire gli applaufi di Teodorico, e della fua corte, che farebbero stati di maggior rincrescimento alla fua modeftia ed umiltà, che a nua persona vana, e ambiziofa di compiacenza, e di fatto. Ma andò prontamente a Pavia, donde scriffe a quel Principe, s) per rendergli conto del felice successo della sua legazione, e aì per pregarlo di far refiruire i loro beni a quegli, ai quali aveva-fatto rendere la libertà. È questa fu l'unica ricompenía, che dimandò, ed ottenne per le fa-

<sup>(1)</sup> Sotto nome di Liguria allora fi comprendeva non folo la riviera di Genova, ma anche il Milanese, il Monferraco, e il Pumonte.

ticha dal fuo viaggio, e per li fervigi prestati al

fuo Principe.

8. Rettitoitofi dunque il Santo varfo la metà dell' anno 494 alla fua Chiefa di Pavia, continuò a govaruare il fuo gragga con ogni diligenza ad attenzione, a a riparare in opni maniara a fa poffibile le calamità cagionate si al popolo, cha alle chiafa della città dalla paffata guerre . Ma scorsi appana due anni , la sua carità lo costrinse ad imprendere un altro viaggio a Ravanna, e a prasentarsi al Re Teodorico, par asporgli i bisogni de' popoli della Liguria, che gemevano fotto il pelo dalle pobblicha impolizioni, la quali fi rendevano in quall' anno, cioè nal 496., intollerabili a cagiona della fcarfa raccolta . Rappresentò pertanto al Ra colla confusta sua afficacia le angustie di quei populi, foggiungendo effera cofa propria de buont Principi il follevare i fudditi nalla loro nacaffità , e l' interaffarfi ne' loro vantaggi, acciocchè fieno in istato di potar poi comodamante pagare i tributi dovuti al Snvrano ; dovecchè se si lasciano languire nalle miferie, fi randono impotenti a pagara quaiunque imposizione anche tenue, a a poco a poco si disertano le campagne, e si spopolano le città, e le castella . Ottanna il Santo dalla banignità di Teodorico, il quale, quantunque barbaro e Ariano, è dagli Storici lodato come on Principe faggio, e amante del pubblico bena, ottenne, dico, il rilafcio di due terzi delle confuate impolizioni. Indi corrando la ttagione affai fradda, verso il fine dell'anno 496., o il principio dal 407., fece fubito ritorno alla fua Chiefa. Ma par istrada fu assalito da una grave infreddatura, la quale appena giunto a Pavia daganero in una infiammaziona, cha l'obbligò al letto. Il male per sa madesimo grave e paricoloso, divenne, al dire di a. Ennodio , più grave e mortale per l'imparizia de' madici, che lo curavano . Il Santo però raffegnato Intaramenta alle divine disposizioni, a defiderofo di sciogliersi da lagami dal corpo, per unirfi in eterno al fuo Dio, afpatto con ilarità, e con recitare frequentemante da' varfetti de' Salmi, ch'asprimevano la sua confidenza nelle divine mifericordie, aspetto, dico, la morte, la quale dopo fatte giorni di malattia lo tolfe dal Mondo con estremo cordoglio non folo della città di Pavia, ma di tutta l'Italia, e lo trasportò al Cielo a ricevarvi la corona de' suoi meriti in età di anni 58. dopo trent' anni di Vefcovato.

In questo fratto Vascovo fi riconoscono i carratteri d'un bion Pastore, pieno di carrià varatteri d'un bion Pastore, pieno di carrià vodi tutti, a sempre dispoto ad impiegare tutto se staffi, e a fosfirira qualunque incomodo e fastica per follievo di coloro, cha fi trovavano aggravati a bisgono. Questa carrià, che gli ardeva nal petto, fu quella, che più volta lo fece alloniamre dalla son Chiefa, e intraprendere divarsi

viaggi, a portarfi alle corti da' Principi, non par aicun ino intereffe, ne par ambiziona veruna , ma unicamente per intercedere , e ottenere grazie, ordinate al pubblico bene . Quefti, e fimili can fono qualli, che postono giustificare in un paftora di anime l'affenza dal fuo gregge, al quale par ogni ragione divina ed umana egli è obbligato di affiftara in persona, e di pascarlo sì colla divina parola , e sì co' buoni elempi della fus vita fanta e irreprentibile , coma fu qualiz di a. Epifanlo. Beati i popoli, a cui il Signore concede fomiglianti Pattori. Effi non potiono mai abbastanza ringraziarlo d'un sì gran benefizio, quando l' hanne ottenuto , nè abbaftanza porgergli fervorose preghiere, par ottenerlo, poichè da ciò in grau parte dipenda la faiuta dell' anima loro, e l'opporteno follievo nella lore nacaffità (pirituali , a tamporali .

## 22 Dicembre. S. GHERARDO. Secolo XII. e XIII.

La sua Vita scritta su le antiche memorie da Bartolomo della Quertia Paroco di Villumagna, è riportata delbo-lanassi, opio il di v., di Maggro. Si vada ancora la Raccolta delle Vite de Santi Fiorentini del fucerdote Gisleppe Brocchi to. 2. pag. v. 18. e seguenti.

N Acque Gherardo l'ann. 2174. in Villamagna allora castello, ed ora villa discosta circa cinque mielia dalla città di Firenze, da genitori in iffato di povertà; flato tanto caro a Gesù Crifto, che lo elesse per se, allorchè venne al Mon-do per nostra salute. I ganitori di Gherardo si guadagnavano il vitto con lavorare una pose-sone di alcuni gentiloomini Fiorentini della no-bil famiglia de' Folchi, ed essando parsona dabbena allevarono con molta cura quetto loro figliuolo nel fanto timor di Dio. Egli poi fin da fanciullo dieda non oscurl fegni di dover col tempo divenira un uomo di grau probità, poichè abborriva i trattanimenti puarili; amava di starfene ritirato in qualcha luogo folitario a far oraziona; ed era in tutte le cofe ubbidientiffimo a' fuol ganitori, i quali ggli perdè in atà di dodici anni per una pefilianza, che nell'anno 2286. infefò la Tofcana, e altri paesi d'Italia. Ma se Gherardo resto privo in atà così tenara dell' ajuto da'fuoi ganktori , non fu abbandonato dalla provvidenza del suo Padre celefta, il quale ispirò a uno de' suoi padroni , chiamato Faderico Folchi Cavaliere dell' ordine Gerofolimitano, ora detto di Malta, a prenderfi cura di lui, levandolo dalla cultura della campagna , ricattandolo nella propria cafa, a facendolo iftruire ne' buoni coflum! con molta carità , la quale farebbe defiderabila, che foffe imitata da que padroni, si quali accada spesso di vedera i figliuoli de loro farvitori a dometiici, posti in fomigliante neceifii . Nella caid, questo boso cavaliere fece
li giovanetto Gherardo tal profitto, che dopo
pochi anni fur credato capace del maneggio, edella foprintendenta di tetti gli affari di quella cafac, che iurono a loi commetti dal fio padrose. In
questo impiego egli fi porti con fomma fedeltà,
e non minora stensibue, e- nei dell' eliono minora stensibue, can della capacida calcula
foa, menando nau vita divota, e- frequentando
affacamente el jefercisi della polet critiana.

2. Intanto dovendo un fratello del fopraddetto cavaliere Federico, ch' era effo pure Cavaliere Gerofolimitano, portarfi inSoria a combattere contro gi' infedeli, volle condur feco Gherardo, di cul aveva sperimentato la virtà, e sedeltà, acciocchè lo affifteffe in quel lungo viaggio, e in quella pericolofa imprefa . Nè punto s' ingannò nella fceita di quetto suo domettico, polchè gli su di gran conforto, ed ajuto sì ne vari, e gravi travagli a cui fu esposto in questo suo militare Impiego, e sì ancora nello flato infelice, a cui fu ridotto per effere stato fatto schiavo da' Saracini. In questa sua disgrazia Gherardo non l'abbandono, ma gli preftò con gran carità ogni poffibile affiftenza, e colle sue dolci parole, e divote esortazioni gli reude più tollerabile la sua schiavitù, finche dopo qualche tempo fu rifcattato. Ma effendo poi caduto malato a caglone de patimenti , e degli ftrapazzi fofferti nella schiavità, ricevè dal fedele e amorofo Gherardo tutti quel foccorfi fulrituali e temporali , che poteva defiderare , e morì tra le sue braccia con persetta rassegnazione alla divina volontà. Dalla Soria fece Gherardo ritorno a Firenze ; e scorsi due anni, novamente gli convenne intraprendere lo stesso viaggio, per accompagnare un altro Cavaliere della medesima samiglia Folchi, che si portò colà per fervigio della sua Religione, la quale allora teneva la fua principal refidenza nella Palettina , e col suo valor militare disendeva la Terra Santa dalle invationi degl' Infedeli .

3. Gherardo fi trattenne quefta feconda volta fette anni in quelle parti, e diede tali prove della fua pietà, e tal concetto fi acquiftò preffo i Cavalieri di quella Religione, che vollero onorarlo dell'abito, e della croce di Frate fervente della medefima Religione. Egil fi efercitava... continuamente in opere di carità, e di mifericordia , particolarmente verso i pellegrini , e verío gl'infermi negli (pedali, ne quali due uffi-z) erano impiegati i Cavalieri della Religione Gerofolimitana, Ma fopra tutto con gran tenerezza, e compunzione di cuore vifitava quei fanti Luoghi, confagrati dalla prefenza vifibile e corporale del Salvatore, e bagnati dal suo prezioso fangue, sparso per la salute del genere umano. Alla vifta di quei Santuari , e alla ricordanza delle peue incomprensibili sofferte dal suo crocifisto Signore per li peccati fuoi, e di tutto il Mondo, Sec. Race. T. II.

egii di ficipliera in Ingrime, a fi fentiva infammato da un ariente amore di Dio, e da un vivo dediderio di fipendere il rimanente delli fua vita in rigorde pentiterae, e nell' efertico delle phi fabilini virtà, per innitare gli efempi del Redenore, e per corrifpondere nella miglior maniera ia possibile all'infinita fua carità. A quest' effecto rilolvè di constraine in Dottana, e ivi ri-trappandere un tenore di vita pentitunte, e vita trappandere un tenore di vita pentitunte, e vita con d., a cui fi fentiva dal Sipore ri figirato. On tenuta persanto di fiol Seperiori ia debita licenza, fece ritorono alla città di Firenza.

4. Ivi giunto nell'anno 1219. ebbe la forte d'abboccarfi con a Francesco d'Affisi, il quale appunto in quel tempo fi era portato nella Tofcana', e da effo fu viepiù animato, e confortato a quel tenore di vita penitente, che aveva ideata; anzi il Santo in fegno della fua benevolenza, volle dargli l'abito del terz'Ordine, che aveva poco prima ifituito per le persone, che vivevano nelle loro case e famiglie. Ond'è che Gherardo viene annoverato tra i Santi non folo dell' Ordine Gerofolimitano, ma ancora dell' Ordine di a. Francesco . Ritiratos adunque a Villamagna 6 rinchiuse in una piccola casetta, e ivi diedeprincipio ad una vita aufteriffima, e tali e tante furono le sue penitenze, che sembravano superiori alle forze umane, ond'era comunemento appellato un nuovo Antonio, e nn nuovo liarione . Egli non usciva dalla sua celletta , se non per vifitare alcune chlefe, ch'erano in quei contorni, il che foleva fare inginocchioni, per maggiormente macerare il suo corpo, e in tempo di notte, per non effere offervato, e coal fchivare ogni occasione della ftima degli uomini . Benchè egli amaffe Il filenzio, e la folitudine, per vivere più raccolto nell'orazione e contemplazione , ch' era il pascolo delizioso dell' anima sua , effendo folito dire , che nel molto converfare non v' è mai da ruadarnare : tuttavia allorchè la carità lo richiedeva, non lasciava di parlare con quelli, che a lui andavano, per ricevere qualche iftruzione profittevole alle anime loro, efortando tutti con molta efficacia alla penitenza, e ad impiegare ntilmente il brevissimo tempo della vita presente, per far acquisto dell' eterna falute , ch' è l' unico affare importante , che hanno gli uomini fu questa Terra. Fu anche il Servo di Dio favorito dal Signore del dono de' miracoli, e di quello della profezia; e tra le altre cofe prediffe ad un bestemmiatore, che se non fi emendava prontamente di un vizio aì efecrando, come l'aveva più volte ammonito, fi farebbe presto affogato nell'acqua, come in fatti poco dopo gli avvenne nel fiume Arno, perdendo in un punto l' anima, e il corpo in peus della fua pertinacia nelle bestemmie. Finalmente in età di ottantaquattro anui egli passò selicemente da questa valle di lagrime alla beata patria del Paradifo nel giorno , che aveva predetto , che fu

il di 13. di Maggio dell' anno 1258.

Gesh Criflo, dice e. Paolo 1, ba patito, ed è morte per noi , affinche viviamo non più a noi fleffi , cioè a feronda de' defiderj della nottra carne, ma a lui folo , ch' è morto per la noffra falute , amandolo cloè con tutto il nottro cuore, fervendolo fedelmente in tutti i giorni della nostra vita, e offerendo continuamente a fuo onore, e gloria, come dice altrove lo stesso Apostolo 2, i nostri corpi, e le anime noftre, coine un' offia fanta, pura, e accetta al fuo divino cofpetto; il che non fi può fare nella maniera, che fi dee, fenza l'efercizio della penitenza, e della criftiana mortificazione. Quetto su il frutto, che s. Gherardo ricavo con tanto suo profitto dalla vista de' Luoghi fanti confegrati dalla prefenza del Salvatore, e dalla confiderazione della fua paffione e morte dolorofa di croce, che in effi si degnò di soffrire per notiro amore. E quelto altresi è l'obbligo, che corre ad ogni Criftiano, che vuol effère vero discepolo, e seguace di Gesù Critto, e che brama di godere del frutto de' fuol infiniti meriri e nella vita pretente, e nella futura. Da ciò ne segue, che sebbene non tutti fieno tenuti, e nè anche tutti fieno chiamati a praticare le rigorose penitenze, e austerità, che pratico s. Gherardo, e con effolui innumerabili altri Santi di ogni feffo, età, e coodizione, per uniformarfi più persettamente al loro Signore crocififo; tutti però debbono abbracciare un tenore di vita virtuosa, penitente, e mortifica-ta, a proporzione delle loro forze, e secondo la diversità del loro flato, col consiglio di un saggio direttore. Una vita adunque molle, deliziofa, e diffipata tra gli fpaffi, e divertimenti del Mondo, e intenta ad appagare le proprie voglie, e i defideri della carne, fempre anelante de piaceri, una vita, dico, di tal forta non è vita da vero Criftiano, e da discepolo di Geaù Crifto. Anzi chiunque mena una fimile vita, è pur troppo dell' infelice numero di coloro , fopra de'quali l'Apottolo piangeva a calde lagrime , e ch' egli chiamava nemici della croce di Gest Crifto, inimicos crucis Chrifti, il fine de' quali altro non è se non l'eterna perdizione, quorum finis interitus 3.

23. Dicembre.

B. Ponzio.

Secolo XII.

La Vita di questo Beato, serinta da un Monaco del Monassero Salvaninsse, vivendo oncoro i compagni del medesseno Batto, è stota pubblicata dal Baluzio nel terzo tomo delle sue Miscellanee.

I L Signore Iddio a'è degnato di fuscitare di tempo in tempo degli esempi di ammirabili convertioni di peccatori, non folo per confortare chicchesia a confidare, in qualunque tlato egli fi trovi, nella fua infinita mifericordia, ma ancora per moftrargli la ftrada, per la quale fi dee a lui ritornare, e la maoiera, colla quale a' ha da riparare il mal fasto. Tal fu l'efempio, che fi vide in Francia nel duodecimo fecolo in perfona del beato Ponzio . Egli nacque circa il fine dell' undecimo fecolo nel cattello di Lazarlo , fituato nelle vicinanze di Lodeve, e feudo della fua famiglia, la qual era per ogni titolo affai ragguardevole. I doni di natura, de' quali fu arricchito da Dio, cioè la copia delle ricchezze, la robuftezza del corpo, la vivacità dello spirito, il coraggio, furono per lui, come pur troppo fogliono effere per molti, fomento al vizio, e alla ditfoluteaza . Concioffiache vivendo fenz' alcun timore di Dio, s'abbandono all' impeto delle sue fregolate passioni, delle quali la più violenta era quella di appropriarsi la roba altrui . Laonde or per inganno, e per frode, or per violenza, e a faccia scoperta spogliava i suoi vicint de' loro averi, opprimeva i poveri, ed era il terrore e il flagello di tutti quei paesi all'intorno. Egli prese per moglie una dama sua pari per nobiltà, ma assa dissimile ne costumi, perocchè effa era del tutto favia, e ben accofturnata; e di lei ebbe due figliuoli, un maschio, e una femmina .

2. Manè la compagnia, e i buoni esempi della moglie, nè la cura, che Ponzio doveva prenderfi, di ben educare i figliuoll, arreftavano il corfo delle fue iniquità , le quali anal ogni giorno fi moltiplicavano e fi aggravavano ; quando il Signore pieno di mifericordia, lo riempi di un falutare spavento de suol giudiaj, richiamaodogli alla mente le pene eterne, che fovraitano agli empj, e ai peccatori, i quali a' indurano ne' loro peccati, la brevità, e l'incertezza della vita, lo ftretto conto, che a' ha da rendere all' eterno Giudice di tutte le azioni, e altre fimili verità, colle quali fuole Iddio scuotere il peccatore, e disporto alla conversione". Così Ponzio rientro in fe fteffo, e inorridito alla vitta de' fuoi misfatti, fi diede a piangere giorno e notte nel cofpetto di Dio, pregandolo di perdonargli tanti (vol peccati, e di mostrargli la maniera di foddisfare per effi alla fua giuftizia , effendo rifoluto di farne, confortato dalla grazia di Gesti Critto, una condegna penitenza. Dopo aver fatta molta orazione,fi determino di rinunziare affatto al Mondo, per confecrare il rimanente de'suoi giorni alle austerità, e altre opere penitenziali, e agli esercizi della criftiana pietà . Participò quefta fua rifoluzione alla moglie, la quale di buona voglia v'acconienti, e infieme colla figliuola fi ritiro in un monaftero di facre vergiul, e il figliuolo fu collocato fra i monaci in un monafte ro de lla città di Lodeve . Ponzio, poichè ebbe provveduto con una parte de' beni suoi al comodo sostentamento della moglie, e de' sigliuoli, si vide omai libero a secoudare gl'impusti dello spirito, che lo voleva del tutto separato dal Mondo.

2. Divulgatafi frattanto la fama del cambiamento, che Pauzio aveva fatto nella fua condotta, ne fapendoù ancora dove voleffe andar a parare, alcuni de fuoi amici vennero a trovarlo, per sapere da lui qual intenzione egli avesse. Il Servo di Dio non ebbe alcuna difficoltà di palefar loro l'animo fuo; e con tal efficacia parlò del disprezzo del Mondo , de'giudizi di Dio , delle pene dell'Inferno, della felicità de' Beati, e di altre fimili verità, che sei di loro mossi dalla divina grazia determinarono di unirfi a lui, e di feguirlo nel nuovo genere di vita , ch' egli aveva risoluto d'intraprendere. La mira di Ponzio era di spogliarsi di tutti i suoi beni, di distribuirne il prezzo a' poveri , secondo quel configlio evangelico : Se vuoi effere perfetto , va' , vendi quanto bai , dallo a' poveri , e feguini; ma riflettendo , che Iddio, il qual vuole obblazioni, e non rapine, non avrebbe gradito questo fagrifizio della sua roba, s'egli prima non avesse soddiafatto secondo le regole della giuttizia a coloro, a' quali aveva colle sue ruberie , e oppreisoni recato danno ; mile perciò iu vendita tutti i suoi beni : ... poiche n'ebbe ritratto da compratori il prezzo o iu danaro, o in bestiami, o in altri frutti, e biade, fece pubblicare per tutte le chiefe della provincia, che chiunque fosse per qualsivoglia titolo creditore di Pouzio di Lazario, ovvero fosse flato da lui in qualunque mauiera danueggiato, venisse ne' primi tre giorni della settimana fauta iu una certa fua cafa , che ivi farebbe ftato intera-

4. Quando fu la Domenica delle Palme, in oceassone che il Vescovo di Lodeve stava predicando a un numerofifimo popolo, Ponzio volendo riparare con pubblica penitenza i pubblici fcandoli, che aveva dati, non fenza particolare divino impulso, fattasi mettere al collo una ritorta, ch' è una specie di fune , a piè nudi , e in camicia , accompagnato da uno il quale, ficcome egli aveva ordinato, con verghe continuamente lo batteva. andò a gettarfi a' piedi di quel Prelato, e datagli in mano una carta, dov'erano scritti i fuoi peccati. a forza di replicate premurofiffime iftanze ottenne, che pubblicamente la leggeffe. Mentre il Vescovo leggeva , Ponzio fi sace va battere più fortemente, e piangendo, e singhiozzando gridava, ch' egli era reo di tutti que peccati.ll quale (pettacolo cavo le lagrime dagli occhi di tutti gli spettatori, i quali glorificavano il Signore della mifericordia, che aveva ulata a un si gran peccatore. Effendo poi venuti ne' feguenti giorni al luogo affegna-• to i creditori di Ponzio, e i danneggiati da lui, egli , fenz' afpettare d' effere richiefto, dava a ciascuno abbondantemente quanto doveva, scoprendo ad alcuni, e rifarcendo loro i danni, che ave-

mente soddisfatto.

va loro dati, benchè effi non lo fapeffero. Dopo che ebbe in tal modo foddisfatto ai debiti quitizia diffribul tutto il refante della fuz roba ai poveri, a tredici de' quali nal Giovedi fanto volle dar da mangiare, lavare, e afcingare i piedi in memoria di ciò che il noftro divin Salvatore avva praticato in tal giorno co' fuol Apoffoli,

4. Scarico coal Ponzio d'ogni pefo che aggravava la fua cofcienza, e libero da quaifivoglia altro terreno imbarazzo, con un povero abito la doffo, a piè nudi, e con una bifaccia fulle spalle infieme con gli altri fei fuoi compagni intraprefe il pellegrinaggio di a. Giacomo di Galizia, vivendo per tutto quel lungo viaggio delle fole limofine, che accattavano alla giornata, non cercando mai più di quello, che potesse bastare per un fol giorno . Per iftrada quefti divoti pellegrini visitarono que' personaggi, che avevano fama di fantità, per ricevere da loro ittruzioni, e approfittarfi de loro lumi . Ritornati da quefto pellegrinaggio, che aveva fervito loro di ftimolo a vicpiù infervorarfi nella divozione, e nella penitenza, fi ritirarono in un bosco della diocesi di Lavor, detto Salvanez, conceduto loro dalla pieta e liberalità di Arnaldo di Ponte, che n'era il Signore . Quivi i buoni eremiti fi pofero a... fabbricarfi da fe medefimi delle capanne, a fvellere i brouchi, e le fpine, e a coltivare con indicibili fatiche quel bosco, che fin allora non era ftato se non ricovero di fiere , e d'animali . A quetta laboriofa penitenza effi accoppiavano un tenor di vita, che spirava per ogni parte santità ; oude molti personaggi ragguardevoli , e fra gli altri i Vescovi di Lodeve, e di Beziers, andavano a vifitarli, e portavano loro abbondanti limoune, rimanendo ognuno ammirato del viver loro esemplare, e massime di Ponzio, che era come il capo e il direttore degli altri .

6. Ponzio però , e i fuoi compagni non tralasciavano per le limosine, che loro venivano fatte, di lavorare il terreno, per aver anche di che nudrire i poveri, che ad effi ricorrevano. Questi furono in si gran numero in un anno di carettia , accaduta poco tempo dopo che il bearo Ponzio s'era ritirato a Salvanez, che i fuoi compagni non fapendo come tiparare al bifogno di tanta moltitudine, volevano abbandonare quel luogo, e rifugiara altrove. Ma il noftro Beato avendo una carità più generofa di quella de'fuoi compagni : 9V2, diffe loro, non fuggiamo di quà. Vendiamo prima tutto quel poco che abbiamo , e foccorriamo con effo i poveri , che fong noftri fratelli , che banno il medefino Dio per padre, e fono flati anch' fli redinti col medifino fangue del Nofiro Signor Geiu Crifto . Che fe dopo ciò ci accadera di dover morire di fame, moriamo di buona voglia, ricordandoci che ficcome Crifto ba datola fua vita per noi , cont anche noi dobbiam darla pe' noffri fratelli . lo frattanto me ne and vo cercando limofine dai vicchi, che fono in quelli circonvicini parfi, non avendo reffore

alcu-

alcuno di farmi mendico per follevare la mendicità di tanti miferabili . E Immantinente fi parti per

fare quanto aveva detto .

7. Mentre i compagni del beato Ponzio fi preparavano a vender tutto, Arnaldo di Ponte moflo a compaffione di loro fomminiftrò a' medefimi alcone vettovaglie, le quali in una maniera prodigiosa servirono a mantenere quella gran molzitudine di poveri , fino al tempo della nuova raccolta. Della quale firaordinaria benedizione del Signore effendo fiato testimonio l'istesso Ponzio, allorchè se ne ritornò con buona quantità di limofine al fuo romitorio, rendè copiose, e umili grazie a Dio, e pieno d'allegreaza profeguì a fomminifirare il bifognevole a tutti i poveri, che a lui ricorrevano, fino alla fefta di fan Giovanni Batista, nel qual giorno dopo aver daso loro qualche cola più del folito, li rimando gutti alle cafe loro , e alle faccende della campagna, delle qualt era venuta la ftagione. Quefti poveri furono tanti banditori della fantità del beato Ponzio , e de' fuoi compagni , e delle maraviglie, che per mezzo loro Iddio aveva operate. Quindi ne avvenne, che molti personaggi ragguardevolt vollero ritirarfi in quel romitorio, e molti altri gli fecero delle ricche donazioni ; di maniera che effendo cresciuto il numero de' foggetti , e le facoltà, tutti d'accordo penfarono di adottare una regola monastica, e questa su la Ciftercieuse . Così nell'anno 1136, ebbe principio l'Abbasia Salvanienfe, la quale poi divenne celebre per l'efattezza dell' offervanza regolare, e pel numero, e la qualità de monaci, che vi fiorirono. Il beato Ponzio intanto, benche foffe da tutti riguardato come il fondatore di quell' Abbzaia, e come quello, che fopra tutti risplendeva per la copia de celetti doni, ond era ripieno , non folo non volle efferne Abate, ma fi rimase sempre nello stato di semplice laico, per servire la Comunità ne più bassi, e abbietti minifleri . E così perseverando sino al fine nella più profonda umiltà, meritò d'effore da Dio innalzato alla fublime gloria del Paradifo ; il che accadde l' auno 1150.

Questo Beato, oltre il mirabile esempio di penitenza, che ha dato a tutti i peccatori, che vogliono davvero convertira a Dio, ha mostrato altres) nella fua conversione la regola, che fi dee indispensa bilmente tenere da chiunque ha ingiuftamente usurpata la roba altrul, fe vuole ottenere da Dio il perdono de' suoi peccati, e metterfi folia ftrada della falute, Quefta regola è, che quando fi poffa , fi restituisca a ciascono quel che gli s' è tolto, come fece il beato Ponzio . Non fi debbono cercar pretetti per palliare l'impotenza; ma questa dee effer vera , e reale; ne fi dee pretendere di foddisfare a quest' obbligo col far limofine , o alire opere pie, come celebrazione di Messe, o cose simili; potendo questo glovare folamente nel caso, in cui non fi

fappia a chi a' è recato danno, ovvero, che non fi trovi più la persona danneggiata, nè i suoi eredi . Fuori di tali circoftanze la giuftizia richiede, che per mezzo della reftituzione fi rimetta quell' eguaglianza, ch' era ftata tolta col furto, o coi danno dato; il che non fi può fare se non col zeintegrare la persona stessa danneggiata , o gli eredi della medefima . Senza una tale reftituzione, come dice a. Agostino, è inutile la penitenza . Perocchè quando non fi rende , se pur fi può , la roba altrui , non fi fa , ma fi finge di far penitenza. Se poi fi fa davvero penitenza, non farà perdonato il peccato, fe non fi reftituifce il mal tolto: Poenitendi medicina non prodeft . Si enim res aliena , propter quam precatum ell , enm reddi poffit, non redditur, poenitentia non agitur, fed fingitur . Si autem veraciter agitur , non remistetur percatum , nifi reflituatur ablatum . E quefta regola è conforme all'esempio, che ci propone il Vangelo nella persona di Zaccheo pubblicano, il quale allorchè alloggiando in fua cafa il Salvatore del Mondo ricevè la grazia di convertiri 2 Dio 2 Ecco , diffe , ch' to rendo il quadruple a chiunque fosse tiato da me defraudato , e aggravato , e inoltre do a' poveri la meta de' miei beni 1. Egli così volle rettituire abbondantemente il mal tolto , forse per risarcire i danni , che aveva ad altri cagionari colle fue fraudi, come efige la giuffizia : e di poi fi privo d' una parte confiderabile delle fue ricchezze in follievo de poveri , 'à fine di foddisfare alla divina giuttizia per ii fuoi peccasi , e per mostrare al bignore la fua gratitudine , per la grazia fegnalata d' effere ttato liberato dalla vergognofa schiavità dell' avariais, che i' aveva per i' addietro tirannegglato .

24. Dicembre.

B. GIOVANNI CANZIO. Secolo XV.

Le notivie delle avioni del beato Giovanni, si sono ricavan dal Ristretto della sua Vita in adsoma latino, siampano in Roma nel corrente anno 1747., ed estratto das processi

fatte per la fua Canonizzazione . N Acque il beato Giovanni Canzio ai 24. di Giugno dell'anno 1406. in nna Terra chiamata Kenzio della Diocesi di Cracovia in Pollonia . I fuoi genitori furono Staniflao , ed Anna, ambedue illuftri non meno per la nobiltà del fan-

gue, che per la professione di una fingolare pistà criftiana, nella quale allevarono con gran diligenza il loro figliuolo Giovanni, infpirandogli fin da' più teneri anni colle loro parole , e co' loro efempi l'abborrimento al viaio, e l'amore alla virtà. Che però ebbe Giovanni la felice forte, o per dir meglio, ricevè da Dio la grazia di confervar l'innocenza , e di fuggire quel difordini e peccati, a cui pur troppo è fottopotta l' età giovanivanile . Dopo aver egii paffato I primi anni fotto la cura de' fuoi pii genitori , ed apprese le lettere umane nella cafa paterna, fu inviato alla vicina città di Cracovia, acciocchè in quell'Unlversità, poco prima foudata da Uladislao Re di Pollonia , atteudeffe allo frudio della Filofofia , e della Teologia . E poichè egli era dotato d'un perspicace ingegno, e attese con seria applicaaione allo fludio, fece gran profitto prima nella Filosofia, e poi nella Teologia; ficche fu ftimato degno di ottenere in ambedue le suddette friense, la laurea di Dottore, e maeftro, la quale in quei tempi fi conferiva non per cerimonia e formalità, come spesso avviene al presente, ma per ricompensa della virtà, e come un' autentica testimonianza dell'abilità di coloro, ai quali era conferita.

2. Ma ciò che più importa, il beato Giovanni confervò fempre la stessa illibatezza di costumi in mezzo alle occupazioni degli fludi, e tra i pericoli, ai quali fi trovava esposto, lontano dagli occhi, e dalla foggezione de' fuoi genitori. A tal effetto menava una vita ritirata , e mortificata, e nutriva frequentemente l'anima fua col dolce pascolo dell' orazione, e della lezione spirituale, e de fanti Sagramenti. Sopra tutto rifplendeva in lui fin d'allora una fingolare umiltà, ch' è la baie, e il fondamento della pietà crittiana; onde febbene da' principali dottori, e maefiri dell' Università di Cracovia fosse riguardato con applaufo, ed ammirazione il fuo merito, e la fua virtù ; egli però fi riputava finceramente il minimo di tuiti, e fi credeva indegno di qualunque onore, e magistero. Quindi è, che bifogno far forza alla fua umiltà, acciocchè confentifie di ricevere la fopraddetta laurea dottorale, e pol il carico, che gli fu imposto, d'infegnare agil altri la Filosofia ; nel qual impiego riufcì coai felicemente , e con lode a) univerfale . che da' Rettori di quell' Università fu per due volte eletto Decano del Collegio de' Dottori di Filosofia della medesima Università. Dopo qualche tempo però, lafciati da parte gli fludi filofofici, il Servo di Dio fi applicò interamente allo ftudio della fagra Teologia, di cui divenne un eccellente Maeftro, allorchè fu destinato ad infegnarla al giovani fcolari, che in gran numero concorrevano da tutto il regno di Pollonia ane quella Univerfità. Le lezioni , ch' el faceva delle materie teologiche, erano ricavate dal puro fonte delle divine Scritture, e della Tradizione della Chiefa, procurando d'inftillare negli animi de' fuoi uditori non meno il lume della fcienza, che l' ardore della carità e pietà eriffiana ; al che molto contribuivano gli efempi della fua vita orta d'egni forta di virtù, in cui, come in uno specchio lucidifiimo, i giovani, che frequen-tavano la sua scuola, potevano rimirare, ed apprendere ciò, che dovevano praticare.

3. Intanto crescendo nell' uomo di Dio il fer-

vore dello spirito, e il desiderio di giovare al fuol profiimi, avendo di già abbracciato lo flato ecclefiaftico, fu dal Vescovo di Cracovia promosso al grado di Sacerdote, e destinato a dispenfare al popolo il pane evangelico della parola di Dio . Allora fu , che le virtà del beato Giovanni rifplenderono con maggior inftro agli occhi di tutti; perocche fe fi accoftava al fagro Altare per offerire a Dio l'Incruento fagrifizio, come faceva quotidianamente, era tale la fua compoficaza, e divozione, che recava agli affanti fomma edificazione . Così pure allorchè fallva in pulpito ad annunziare la parola di Dio, al grande era il fuo zelo, e l'efficacia delle fue parole, che cagionava negli uditori una nou ordinaria commozione, effendo egli folito di riprendere i vizj con libertà evangelica, e fenza riguardi umani, onde grande era il frutto . che ricavava dalla fua predicazione . Non minore era lo zelo , ch' egli faceva comparire ne' fuoi privati colloqui, efortando tutti a fuggire il peccato, e ad abbracciare la virtà. Finalmente ficcome continuò ad efercitare l'uffizio di Maestro di fagra Teologia nell' Università di Gracovia . anche dopo fatto Sacerdote; coal non fi può ab-baftanza esprimere quale, e quanta fosse l'induftria da lui ufata nell' imprimere negli animi della gioventù fludiofa l' orrore al vizio, e l'amor di Dio, e delle fante maffime della Religione ; onde dalla fua fcuola ufcivano i giovani non meno dotti nelle verità, e ne' dogini della Fede, che iftruiti, e fondati nelle fante maffime della pietà criftiana . In fomma il fanto , e pio Sacerdote in tutte le fue azioni, e ne' fuel discorsi era fempre intento a promuovere la gloria di Dio. e la faiute delle anime redente col fangue di Geau Crifto , tenendo fife nell' animo le parole del divin Salvatore, colle quali ha infegnato a tutti I Criftiani, e molto più ai Sacerdoti, effere la carità verlo de' proffimi Il carattere diffintivo da' fuoi veri discepoli .

4. Quefta carità del beato Giovanni fi ftendeva ancora a fovvenire in tutto le maniere a fe poffibili ai bifogni temporali delle persone afflitte e bisognose. Che però impiegava la maggior parte degli onorari , che riceveva ogni anno come Lettore, e Maeftro dell' Univerfità di Gracovia , nel foccorrere le indigenze delle vedove , degli orfani, e de'poveri. Soleva ogni anno provvedere di vefti, e di calzature, quanto gli permettevano le fue forze, quel che n' erano privi, allorche a' accostava la stagione dell' inverno per ripararli dal freddo, che nel paefe fettentrionale della Pollonia fuol effere rigidiffimo. Anal plù volte incontrandofi in qualche povero fprovveduto di vefti , e tremante di freddo , ginnse a spogliarsi delle proprie vestimenta, per ricoprire la nudità di quel povero, in cui con gli occhi della Fede riconosceva la persona di Gesù Crifto, com'egli stesso se ne protesta nel Van-

gelo. Accadeva ancora spesso, che trovandofi a mensa insieme cogli altri Dottori del Collegio dell'Università, coi quali avez comune il vitto, e l'abitazione, e fentendo paffare per istrada qualche povero, che chiedeva limofina, fi privava della propria vivanda, per cibarne quel milero affamato . Ond' è , che i Dottori dell'Università mossi dall' esempio del loro santo collega stabilirono di somministrare ogni giorno ad un povero il nutrimento necessario, come se fosse uno de' loro commenfall; la qual pratica di carità fi è poi fempre continuata anche dopo la morte del Santo fino ai giorni nostri. Quanto il beato Giovanni era propenfo a follevare le indigenze de' fuoi proffimi fino a privarsi delle cose neceifarie; altrettanto era amante della mortificazione di se medesimo, facendo frequenti e rigorofi digiuni, e vestendo poveramente, sicchè nell' inverno, il quale, come fi diffe, è fuor di modo rigorofo nella Pollonia, foffriva l' incomodità del freddo; e per maggiormente mortificare la fua carne, e soggettarla allo spirito, era folito di dormir poco, e fovente ancora fulle nude tavole, o ful pavimento, di cingerfi i lombi con un ruvido cilizio, e di flagellarfi frequentemente con discipline. Ma ben sapendo egli, che il principale fludio del Crittiano dee confiftere nell'interna mortificazione delle proprie paffioni, non lafcio in tutto il tempo della fua vita di efercitară în ogal forta di mortificazione . Quindi è, che non folamente foffriva con ilarità di spirito qualunque inguaria, che gli fosse detta, e qualonque disprezzo, che si facesse della sua persons; ma di più andava în cerca di effere avvilito, umiliato, e disprezzato, aflai più che gli uomini del Mondo non cercano di effere ftimati, efaltuti, e lodati. E per aver fempre avanti agli occhi anche del corpo quette maffime evangeliche al contrarie all' amor proprio, e alle naturall inclinazioni , teneva (critti nelle pareti , e nella porta della camera della fua abitazione, e ne' libri di fuo ufo alcuni versi, che gli ricordaffero il proposito da se fatto di umiliarsi, e di avvilirfi in tutte le cofe ..

5. La forgente, onde derivavano nell'animo del batto Giovanni ilum i, el grazia celedit, per dericitară nella caritt, nell'umital, e. nelle alie viviti crifilare, era l'orzione, nella quale impiegora tutto il tempo, che gli rimaneva libea impiegora tutto il tempo, che gli rimaneva libea impiegora tutto il tempo, che gli rimaneva libea impiegora di Dio, o dalla filute della minne. Inducedo pioni di Dio, o dalla filute della minne. Inducedo pioni di Dio, o dalla filute della minne. Inducedo pioni di Dio, o di dispieto pioni della notte, giacchè, como fi diffi, non dava della notte, giacchè, como fi diffi, non dava della notte, giacchè, como fi diffigiato ripo-fioni di Gardini di Dio vitto di Distrivo, ri dei a fo-fine di Gardini Dio Notto Distrivo, ri dei a fo-fine di Gardini Dio Notto Distrivo, ri dei a fo-fine di Gardini Dio Notto Distrivo, ri dei a fo-fine di Gardini Dio Notto Distrivo, ri dei a fo-fine di Gardini Dio Notto Distrivo, prodrato vantu una divosa di sull'altri domini una, propitato vantu una divosa una divosa di controli di controli di controli di stri domini una nel vona una divosa una divosa di controli di controli di stri domini una divosa una divosa di controli di contr

immagine d'un Crocifià D, pofta vicino alla par. ta dell' abitazione del Collegio del Dottori dell' Univerdità, in cui egli dimorava. Quivi era il Santo fpaffe volte altorto, e rapito in doiclime ella fi, contemplando l'infinitio amore d'un Dio abballato, ed unilitati fino alti morte di croce per la faltue del genere umano; e si fraggeva in divora lagrime, confiderando l'ingrattical ne moltiroso degli uomini, i quati si male corle dell'accessiva cui al del toro ambieto l'ingratical del toro ambieto l'ingratical del toro ambieto.

6. Questa sua tenera divozione alla Passione di Gesù Crifto lo fece rifolvere d' intraprendere il viaggio della Terra fauta, a fine di vifitare quei Luoghi fautificati dalla prefenza corporale del Salvatore . Egli fece quetto lungo viaggio a piedi-ricofando di accettare il comodo della cavalcatura, che sovente gli veniva offerto da' suoi compagni del viaggio . Giunto nella Paleftina non fi poò abbaftanza esprimere con quale comonzione di cuore, e con quali divote lagrime vifitaffe tutti quei luoghi, ne' qualifi venerano le memorie dei mitteri della nottra Redenzione, e specialmente il fanto Sepolero, dal quale, se gli fosse thato permesto, non si sarebbe mai allontanato in tutto il rimanente della fua vita . Soddisfatta che ebbe il beato Giovanni la sua divozione, se ne ritorno al suo paese nella stessa maniera, che n'era partito, cioè sempre a piedi, e con molto raccoglimento di fpirito, e tutto acceso di nuove fiamme più ardenti di carità. Egli profestava ancora una particolar divozione ai Principi degli Apottoli Pietro, e Paolo; e pero quattro volte, e in vari tempi fece il viaggio di Roma nello stesso povero arnese di pellegrino, e col medefimo ipirito di raccoglimento, e di penitenza. Tutto il tempo che fi trattenne in Roma, fu da lui impiegato nel vilitare le tombe de' medefimi as. Apottoli , e gli altri Santnari, de' quali abbonda quetta Metropoli del Crittianesimo, senza curarsi di vedere le cose curiofe, e le magnificenze della medeuma Città, poichè in tali sue pellegrinazioni non altro cercava, che di vifitare, e venerare le memorie, e le reliquie dei Santi, aifine di animarti fempre più a feguire le loro vestigie, e d'implorare la loro protezione, per giungere allo ttesso termine della vita beata, che effi godono in-Cielo.

7. In uno di quelli fuoi pellegrinaggi avvenne che fe perificata Affilio del l'abli, i quali dopo avergii robato il danzo, che avera preilo di fe per le fopfe del viaggio, lo richielero fe avedi attro danzo. Egi rifopfe di no; una appena i ladri e enno all'appano allontanti, che ricordate di di enno allontanti, che ricordate avera indolfo, li richiamo, e diffe loco i do ni era fierdato di quelli monate, che eta, que di riptite. In non voglio direbgia; prendere pure excheguelle. Per la produccio di appara del prendere del prendere

offerta, e ammirando la fua virtù, e moffi dalla fantità, che appariva nel fuo volto, non folamente non gli tolfero quelle monete, ma di più gli reffituirono quelle, che gli avevano prima rubate, dimandandogli perdono del loro attentato, e patiendofi da lui molto compunti del loro fallo . E invero rifplendeva in tutte le azioni, e discorsi, e portamenti del Servo di Dio una fingolare pietà, che gli concilio una grande ftima preffo tutti quelli , che avevano occasione di seco parlare , e trattare . Quindi è , che effendo vacata la Chiesa parocchiale della Terra di Olkufz, diffante cinque miglia dalla città di Cracovia, i Rettori di quella Università, ai quali apparteneva di provvederla di pattore, prefcelfero la persona del loro beato collega Giovanni, e gli commifero l' amminittrazione di essa. Egli accetto , benchè di mala voglia, per abbidienza un tal carlco; e n' adempie con molta diligenza, e con egual profitto delle anime a se commesse tutte le funzioni di un buono, e vigilante Paftore , pascendole continuamente col pane della parola di Dio, e cogli elempi della fua fanta vita , e fovvenendole con gran carità in tutti i loro bisogni tanto spirituali, quanto temporali,

8. Ma dopo qualche tempo, apprendendo i pericoli, che vanno congiunti alla cura delle anime, e temendo, attefa la delicatezza della fua coscienza, di non rendersi colpevole presso di Dio di qualche omiffione , tanto facile ad accadete nella cura pattorale delle anime , pregè istantemente i sopraddetti Rettori dell'Università a scaricarlo di quel peso, che si rendeva intollerabite alla fua profonda umiltà . Ottenutane la bramata gtazia, ripiglio le primiere funzioni di ammacfirare nelle fa se lettere i giovani chierici , iftillando, come fi è di fopra accennato, non meno nelle loro menti la dottrina della Chiefa, che ne' loro cuori la pietà criftiana, acciocchè fi rendeffero col tempo buoni, e dotti ministri negli ufizj della Chiefa : occupazione veramente degna d' effere imitata da quegli ecclefiaffici. i quali effendo forniti di talento, e di fcienza, fono in ittato di poter fare de' buoni allievi, di cui pur troppo non di rado v'è tanta fcarfezza pel fervigio della Chiefa. Continnò ancora il beato Glovanni a predicare la parola di Dio con parí zelo, e frutto di coloro, che concorrevano in folla adafcoltare un predicatore, il quale cogli elempj della fua vita fanta, e irreprensibile confermava ciò, che infinuava agli altri colle fue parole. Finalmente non v'era opera di mifericordia, che egli spinto dalla sua infiammata carità non abbracciaffe, ed efercitaffe volentiert ora verso i carcerati nelle prigioni, per recar loro ogni pofibile ajuto e conforto; ora visitando gl'infermi negli Ospedali, per consolarli nelle loro malattie, ed efortarli a fopportarle con pazienza, e rassegnazione; ed ora impiegandosi

nel fovvenimento di quelli, che a lui ricorrevano ne'ioro bifogni, dimodochè egli era come il padre comune delle persone afflitta, e tribolate.

e. Aveva il beato Giovanni compiuti gli anni 67. dell'età fus, quando fentì illanguidirfi notabilmente le forze dei corpo già macerato dalle fue euitenze , e fasiche fostennte per ia gloria di Dio, e per la falute de fuoi proffimi . Laonde prevedendo avvicinarii la fua morte, ch'egli riguardava come il termine del fuo efilio fu quatta Terra, vi si preparo con atti di più servente carità , e con distribuire ai povert di Gesà Cristo quelle poche fottanze, che gli rimanevano, e che fervivano al necessario suo uso . Di fasto poco dopo fu affalito dall'ultima infermità, la quale egli fopporto non folamenta con pazienza. ma con efultazione di spirito, ripetendo sovente quelle parole del fanto David : Heu mibi quia incolatus meus prolongatus est ! colle quali esprimeva il suo ardente desiderio di essere sciolto da' legami del corpo, e di prefto arrivare alla beata patria del Paradifo. Ricevè con istraordinaria divozione i ss. Sacramenti della Chiefa; e pieno di fiducia nelle misericordie del Signore fi addormentò del fonno de' giutti ai 24. di Dicembre dell' anno 1473. Il fuo corpo fu feppellito nella chiefa collegiata di s. Anna nella città di Cracovia; e fu da Dio illuttrato con molti miracoli, quali sempre più tettificarono agli nomini la sua fantità, di cui la Sede apottolica ne diede pubblica e autentica tellimouianza fino dall' anno 1680. coli' approvare il suo culto, ed ascriverlo nel numero de' bessi Servi di Dio. E crescendo ogni giorno più la divozione della nazione Pollacca e specialmente della città, e Università di Cracovia verso questo suo beato cittadino; e operandoff al fuo sepolero nuovi , e continui miracoli, fu dal regnante Sommo Pontefice Ciemente XIII. promulgato fotto il dì a. dello scorso mese di Febbrajo il decreto della fua canonizzazione, la quale, a Dio piacendo, fi celebrerà con rito falenne nel proffimo mese di Luglio del corrente an. 1767. insieme coi beati Girolamo Miani , Giuseppe Calaffanzio , Giuseppe da Copertino , Serafino d'Afcoli, a colla besta Giovanna Francesca di Chantal, de' quali fi fono riportate le Vite in quetta feconda Raccolta ne' rispettivi loro giorni.

Tutta la Vita del beato Giovana Canzio fa pubdire, che fote un continuo efercitio di carici ta verfo de fiosi profilmi, la quele non va mai, ne pub andre d'injunta ella carial Dio, quare fote in beato Giovanni, per amore cicè di Dio, ei ubbileinas del fos divino comandamento, e riconofeendo nella periona de noiri profilmi quella di Canò Critio medefino, feccome gill feci carici profilmi quella di Canò Critio medefino, feccome gill e cità in per amore cicè di protecti del profilmi quella di Canò Critio medefino, feccome gill e cità in potenti fore gira di carici a con la contra di profilmi quella di Canò fino del profilmi quella di Canò fino del profilmi quella di Canò fino del profilmi quella di Canò del Canò del Canò di Can

ac. Dicembre .

### S. ANASTASIA MARTIRE. Secolo IV.

Circa gli Atti di s. Anastasia riportati dal Surio sotto questo grorno si veda il Tillemont nel tom, s. delle sue Memorie ecclesustiche.

Celebre nella Chiefa sì dell' Oriente , come dell' Occidente il nome di fant' Anaftafia; ed antichiffimo è il culto, che alla medefirma è ftato renduto da' Greci , e da' Latini . Avendo ella confumato il suo glorioso martirio, come fi dirà in appreffo , fulle cofte dell' Illirico , cominciò ad effere onorata nella città di Zara în Dalmazia, dove su da principio sepolto onorevolmente il suo Corpo . Indi furono le sue Reliquie trasportate nella città di Sirmio, capitale dell'Illirico; ed ivi fino dal tempo del giovane Teodofio,cioè circa la metà del quinto fecolo, era . una magnifica chiefa dedicata in fuo onore. E perchè il Signore rendeva ogni giorno più cele-bre la memoria di questa gloriosa Martire, l'Imperatore Leone I. circa l' anno 460., effendo Patriarca di Coftantinopoli s. Gennadio, fece da Sirmio trasportare questo fanto Corpo nella città Imperiale , e collocarlo nella chiefa , detta... l'Anaftafra, parola greca, che fignifica la Rifurrezione, la quale aveva servito di Cattedrale al grande san Gregorio Nazianaeno, nel tempo ch' egli governo la Chiefa Coffantinopolitana . Da questa chiesa su poi trasferito nel famoso Tempio di fanta Sofia della stessa città, essendosi voluto, che le Reliquie sue riposassero in quella chiefa, che era la principale fra tutte le altre; tanta era la venerazione, e la divozione, che fi professava a questa Santa ! E di fatto le più antiche memorie della Chiefa Greca atteftano, che fe ne celebrava un offizio folenne ai 22, di Dicembre ( giacchè una tal folennità non poteva unirfi col giorno del fanto Natale ai 25. dello fteffo mefe ) come di una gran Martire .

2. La Chiefa Romana altres), benchè non abbig mai possedute le Reliquie di quetta Santa; tuttavia riguardandola come fua concittadina, non lasciò di venerarla in modo particolare poco dopo il suo martirio . Perocchè sino dal quarto secolo v' era una chiesa in Roma dedicata in suo onore, la quale dal Pontefice a Damafo fu abbellita di pitture , e da s. Ilaro inccessore di fan Leone arricchita d'oro , e d'altri preziosi ornamenti . Effa ancora fuffifte , ed è titolo Cardinalizio . In essa solevano i sommi Pontefici sino dal tempo di s. Gregorio Magno andare a celebrare la feconda Messa del giorno del fanto Natale, la qual Meffa fi crede che fosse tutta propria della Santa, benchè di presente se ne faccia la sola commemorazione; il che per altro è un privilegio particolare di questa Santa; perocche ne iorni cos) folenni , come quello del Natale , non fi fa mai di nessun Santo la commemorazione . In altre maniere eziandio ha mostrato la Chiesa Romana la sua venerazione verso della medesima Santa, avendo fiffata la folenne, Stazione nella fua chiefa non folamente nel giorno di Natale per la seconda Messa, ma ancora nel primo Martedì di Quarefima, e nel terzo giorno della Pentecofte; e avendo di più inferito il fuo nome nel Canone della Messa, con che viene ad onorarla in modo particolare ogni giorno . Alla Chiesa Romana poi si sono unite tutte le altre Chiefe Latine, e particolarmente le Affricane, che nell'antichiffimo loro caleudario hanno notato il nome di a. Anastasia .

3. Tanta celebrità di questa Santa è una ficura prova dell'illuttre martirio, ch' ella foffri pel nome di Gesù Crifto, e de le circottanze, che concorfero a diffinguerla da tante altre, che per la medefima canfa diedero il loro fangue, a la vita. Ma quali fossero precisamente quette circoftanze, non fi può ricavare da ficuri e autentici monumenti . Quel che fembra più probabile , e che forma la fostanza de' suoi Atti, fi è, ch'ella era d'una famiglia nobile Romana . Suo padre fi chiamava Preteffato, e fua madre Flavia, la quale effendo critiana allevo quetta figliuola nella fua medalima Religione. Ma effendo morta Flavia, mentre Anaftalia era ancora di affai tenera età , s. GRISOGONO, illustre prete della Chiefa Romana, fi prefe la cura di mantener falda quefta giovanetta nella vera Fede, e d'iftruirla nella pietà, di nascoso però, per quanto si può con-getturare, di Pretestato suo padre, il quale se ne giacque sempre immerso nelle tenebre dell' idolatria, Coftui volle, che la fua figliuola, poiche fu giunta all' età nubile, fi spolaffe con un certo Publio, uomo di nobil nascita, ma di perverta coftumi, come quegli, che alle pagane superfizioni accoppiava uno afrenato libertinaggio , è una pazza diffipazione de'suoi beni, e di quel della moglie. Una sì fatta condotta era una fpina continua al cuore d'Anastasia , la quale cercava il rimedio a tanto male coll'umile, e fervoroso ricorso a Dio per mezzo dell'orazione; e quanto a fe , lungi dall'imitare il marito , teneva una strada del tutto opposta, impiegandosi sin-golarmente nel visitare, e nel soccorrere quanto poteva que' Cristiani, che per la confessione della Fede stavano rinchiusi nelle prigioni, fra quali era il fopramentovato s. Grifogono .

4. Accortofi Publio della condotta della fua moglie, ne potendola iu conto alcuno foffrire, la fece rinchiudere come una maga, e un'empia (così i Gentili folevano chiamare i Cristiani ) fotto una rigorofa guardia , che le impediva di poter avere comunicazione alcuna con... chicchefia . In tale ftato Anastasia ebbe modo , per quel che fi dice, di rendere per lettere informato s. Grifogono delle dure circoftanze, in cui ella fi ritrovava, pregaudolo intanto del loccorfo delle fue orazioni, e de'fuoi configli, Il Santo le rispose, consortandola, ed esortandola alla pazienza col rifleffo, che la Scrittura ci afficura, effere le tribolazioni la porzione de Giufli; provare per mezzo d'esse il Signore chi a lui è fedele, e differire talvolta Iddio a concedere quel che gli fi chiede, acciocche più fi ftimi dopo che s'è ottenuto . Non tardo però molto Il mifericordiofo Signore a liberare la fua Serva dalle anguttie, nelle quali si trovava. Perocchè in occasione, che Publio dovette Intraprendere un viaggio per la Persia, morì per istrada; cosi Anattalia ricuperò la libertà della fua perfona, e il possesso della roba sua ; onde potè impiegare e l'una e l'altra in benefizio de Confessori della Fede, che stavano nelle prigioni . E perchè in quelto tempo avvenne, che l'Imperatore Diocleziano fi facesse condurre da Roma ad Aquileja a, Grifogono; s. Anaftafia volle feguire questo fuo maeftro , e continuare ad affifterio fino alla fine . Presentato Grisogono all' Imperatore, fu con lufinghe e con minacce tentato a rinunziare alla Fede, e a sagrificare agl'idoli: ma il generoso campione avendo con egual coraggio disprezzate le une, e le altre, fu condannato ad effere decapitato; e così confeguì la gloriofa palma del martirio. Si crede, che clò feguiffe l' anno 304. e il fue nome fi trova notato nel Martirologio Romano ai 24. di Novembre : Sino dal quinto fecolo era in Roma la chiefa di questo gioriofo Martire, la quale anche al giorno d'oggi fuffifte : ella è titolo Cardinalizio, e v'è la ftazione nel festo Luned) di Quaresima .

5. Dopo la felice morte di s. Grifogono, fi dice, che s. Auastasia nulla più bramando, che d'avere una forte fimile alla fua, maggiormente s' infervorò nel fervizio de' fanti Confesfori ortandofi dov' ella vedeva effere maggiore il bifogno . Finalmente ella teffa fu prefa , e condotta davanti al Prefetto dell'Illirico, che in varie e diverse guise tento la sua costanza. Ma trovandola superiore a tutte le cose di questa... Sec. Race, T. II.

nell' uno , o nell'altro modo ella certamente confumò il fuo fagrifizio, e arricchita d'una immarcefeibile corona di gioria volò al Cielo ai 25. di Dicembre, circa l'anno 204.

Seguiamo in questo giorno lo spirito della Chiefa, e conformiamoci alla fua pratica. Veneriamo cioè la gloriofa martire s. Auaftafia : e dall' esempio della sua generosa carità in affiitere i fanti Confessorì, che stavano nelle prigioni, impariamo a fovvenire colle noftre foftanze, fe ne abbiamo, o coll'opera nostra, e in qualunque altra maniera ci sia possibile, i poveri di Gesti Crifto, ficuri di riportarne dal medefimo una copiola ricompenía, come l'ottenne questa gloriofa Martire, la qual è, e farà per tutta l'eternità foinmamente felice. Ma il principale ogfterio della Nascita del nostro divin Redentore; della quale effendofi già riportata la Storia nella prima Raccolta delle Vite de Santi fotto questo giorno, qui proporremo alcune rifleffioni fopra della medefima prele da s. Bernardo, il quale confiderando le circoftanze, che l'accompagnarono , prende da ciascuna di esse motivo d'istru-

Terra, e avida unicamente d'andare ad unirfi

al fuo celefte sposo Gesà Cristo, la condanno fi-

nalmente ad effere bruciata viva, o, com'altri

vogliono , ad efferie troncata la tefta . Ma o

zione, e di edificazione 1. In quella ineffabile Nafeita del Redentore del Mondo , dice il fanto Dottore , ammirando , e adorando tutto ciò, che vi rifplende della divina virtu. mi approprio , e confidero effere per me il tempo , e il luogo di questa nascita, la debolezza del corpo di un fanciullo , i vagiti , e le lagrime di un bambino. Lueile fono cofe mie , quette fanno per me , quette mi fi propongono da imitare . Nafce Crifto nel cuor dell' inverno, e in tempo di notte . Crederemo forft, che a cafo fia nato in una il rigida flagione, e nelle tenebre della notte quegli , di cui è l' inverno , e l'effate , il giorno , e la notte ? Gli altri fancinlli non possono certamente eleggere il tempo di nascere , perebe quando appena cominciano a vivere , non banno alcun ufo della ragione , non libertà di eleggere , non facoltà di deliberare . Ma Gerts Crifto , febbene nou era uomo ab eterno , era però in principio appreffo Dio, ed era Dio, e aveva quella medefima fapienza, e potenza, che ora ba , effendo la virtir di Dio , e la fapienza di Dio . Volendo adunque il Figliuolo di Dio nafcere in quello Mondo , feelfe que l tempo , ch' era più moletto , maffine per un tenero pargoletto, e pel figlinolo d'una povera madre ,la quale appena aveva pochi panni , in cui ravvolgerlo, e una mangiatoja, dove coricarlo. Mon coil certamenta, fanno gli uomini . Ma eff , foggiunge s. Bernardo, allontanandofi dagli efempi di Crifto, ficuramente s' ingannano , giacebe è impossibile , che s' inganni Crifto , ch' è la fleffa divina Sapienza . Dunque i'egli ba feelto ciò , cb' è più molello alla carne ; quefto è il meglio , quello fi dee piuttoffo eleggere , e chiunque insegni diversamente, fi des ssuggire come un sedutiore.

11. Crifto poi volle nafcere anche di notte . Done fon ora coloro, che tanto amano di far pompa di fe medefimi ? Il Figliuolo di Dio feeglie quel eh' è più falubre ; e voi eleggete ciò ch' egli rigetta . Chi di voi due è più prudente, chi più giutto, chi più favio? Critto tace , non s' innal za , non i' ingrandifet , non parla di fe medefimo ; ma un Angelo è quello , che lo anuunzia , e una moltitudine di celefti fpiriti cantano le lue lodi . Dunque su pure . che dei feguir Crifto , tieni nafcofi i doni , che bai riecouts de Dio : ama de effere feonofeiuto . l' altrui bocca ti lodi, e non la tua. Di più egli nasce tu una stalla, ed Eriposto in una mangiatoja. Ma come ? E non è egli forfe quello , ebe dice : Mio è il giro della Terra, e quanto in effa fi contiene ? Perebe adunque elegge celi una tialla? Per riprovare la gioria del Mondo , e per condannare la vanità del fecolo . Egli non parla ancora colla lingua, ma tutte le cofe fue gridano, predicano, evangelizzano; e le Heffe fue membra di fanciuilo uon illanno ebete . Tutto in lui riprende , feonvolge , confusa i falfi giudiz j del Mon-do . Perocchè chi v' è fra gli nomini , ch' avendo in fuo potere l' eleggere , non voleffe aver piuttofto uu corpo robufo, che un debole di fanciullo? E pure quello Bambino è quello , di cui dice Ifaia , che fapeva rigettare il male, e feegliere il bene . Duuque è un vero male il piacere del corpo, che egli ha rigettato, cun vero bene l'affizione della carne , che gli ba feelta .... Fuggi dunque , o uomo , pincere , perche dietro ad effo viene la morte ; abbraccia la penitenza, che ti avvicina al regno di Dio. Quello è quel, che ti predies quella Halla, quella mangiatoja, que' membri deboli di fan-ciullo; quefo i aununziano quelle lagrime, e que' vagiti . Piange Critio , ma non come gli altri fanciulli, o almeno uon per quella cagioue, per cui eff piangono. Eff patifcono femplicemente, ma non f pud dire , che operino , perchè non banno l'ufo della volontà . Ma Crifto piange per compaffone , piange per amore , deplora i peccati de figliuoli d' Adamo. E per que' medefini , pe' quali ora fparge le lagrime, fpargera poi anche il fuo fangue . Ab durezza del mio enore ! Deb fate, o Signore , ebe ficcome il Verbo eterno per me 1' è fatto carne , cost ancora di carne ( eioè tenero , e molle , e arrendevole alle impreffoni della gratia) divenga il mio cuore , secondo la promessa che avete fatta per bocca del voltro Profeta , dicendo : Toglierò da voi il cuor di pietra, che avete, e ve ne darò uno di carne .

eve en como de etambe en concide a Bernardo, le iltrazioni, che el da Critto atla fiu natita. Vigavi fa aluno, in asi non produca efficie no spariare coi vivo el diferca, così vero, così degos d'effer afoliato, el abirecato, parlare che von configie in parla, ma in fatti. Spalfarcho mai lo fargos di lise contre di mi, f. por notira durreg, o negligiran di venifi per noi insuite, e infrattuofo tutteciò che Cillio tha integnato, e che per mo i savo pian fare. nella fua nafeita? Tenga da noi lontono un tanto male l'Unigenito Figliuolo di Dio, che per la unfra falute s'è degnato di prendere la forma di Servo, e che è Dio benedetto sopra tutte le cose per tutti i secoli Anten.

#### 26. Dicembre .

#### S. TEODORO MARTIRE, E S. TEOFANE SUO FRATELLO VESC. E COMPESSORE. Secolo IX.

La Vita di questi dan Santi feritta da un autore succe e cotemporanea e referia in preco, e in latino dal Cambeffo, e in esta e interita una lettera ferita di madefini Santi di Veloro di Creuo intorno alla loro fosserze. Si ripora e transio loto questo genen ad Suro, e il cuale l'attivifica di Metalegia, a cui per altro non appariena, come mostre il qualette Cambefo.

fanti fratalli Teodoro, e Teofane narquero di genitori crittiani, e facoltofi, i quali del paste dui Mosbiti erano andati ad sbitaru nella città di Gerufalemme. Teodoro, ch' era maggiore d'età, moftro fino da fuor più tenari anni una grande inclinazione alla virtà ; onde i fuoi genitori, ch' arano perione molto dabbene , dopo ch' egli ebbe fatto gli ftud) delle lettere umano nella cafa paterna, lo confeguarono ai Religioli del celebre monaftero di s. Saba , acciocche vi fosse allevato , e istruito al nella piatà cristiana , come nelle lettere fagre ; e in entrambe ei fece mirabili progreffi . Dopo alcuni anni avendo Teodoro avuta notiaia d' un fanto vecchio, il quale veniva riguardato come un eccellente maeftro, tanto nella via della falure, quano nella (cienza delle divine Scritture : fi mile fotto la fua disciplina , u talmente ne profittà , che egnaglio il fuo maeftro, e direttore . Dipoi fe ne ritornò al monaftero di s. Saba, dove avendo veftito l'abito monaffico, divenne un perfetto monaco, e il modello di ogni virtù a quella religiola Comunità . Laonde il Patriarca di Gerufalemme informato del fingolar merito di Teodoro, volle ascriverto al suo ciero, e promuo-verlo al Sacerdazio, acciocche spandesse in bonefizio da fuor proffimi quei lumi, e quella graziz , di cui il Signore l'aveva arricchito . Corì pure Teofane, ch' era melto più giovane di Teodoro, emulò il fratello, e nella virtà, e nelle fcienze , e specialmente ebbe un talanto particolare nella poefia , della quale però fifervi per comporre inni, e cantici di materie fagre, che promoveffero la pletà negli animi altrui , e specialmente in lode delle fagre Immagini di Gesù Crifto , della fantifima Vergine , a de'Santl, il culto delle quali era allora, cioè nel fe-

colo nono, impugnato dagli eretici Iconotlatt.

2. Regnava di quel tempo nell' Oriente Leona
Armeno, che fin dall' anno 813. era falito ful
trono imperiale a gran danno della cattolica Religione. Faceva coftui un' empia, e crudel

guerra al culto delle fagre Immagini , le quali avrebbe voluto abandire dalla Chiefa; e perfeguitava con furore i Cattolici, che nou volevano con effotul convenire nell'errore . Parcio aveva efillato da Coftantinopoli il fanto Patriarca Niceforo 3, e aveva intrufo in luogo fuo un certe Teodoro, che fecondava in tutto, e per tutto le mire dell' Imperatore , onde la Religione andava ogni giorno più rovinando . A sì fatte abominazioni attribuiva il Patriarca di Gerufatemme non fenza ragione i gaftighi, cha fovraftavano all'Imperio, e particolarmente l' inondazione de' Saracini nella Paleftina , dove tutto era meffo a ruba , e a facco . A fine partanto di far celfare il fiagelto, pensò il pio Pasriarca di mandare a Cottantinopoli un nomo d'eminante pietà, e di dottrina, il quale faceffa conofcere all' Imperatore l'errore, in cui era, la ingiustizie, che commettava per foftenerlo, e i gravifimi danni , che ciò facendo tirava fopra di fe , e dal fue Imperio . Gli fembro adunque, che il più abile all' efecuziona di quetto fuo difegno foste il fanto prate Teodoro ; il quale non abbe difficoltà alcuna di accettare la commiffione pal dafiderio, che gli ardeva nel cuore, di dare la fua vita per l'onore, a la gloria di Dio , e de' fuot Santi . Laonde fenz' altro chiedere , che la benedizione del fuo Pattore, e l'ajuto dalle fue orazioni, affidato alla grazia di Gesù Critto, fi parti da Gerufalemme infieme cot iuo fanto fratello Teofane , e nell'anno 818. fa ne venue a Coftantinopoli .

3. Giunto all' imperiale città , a' Indirizzò fubito all' intrufo Patriarca Taodoro , e con. molto vigore gli rinfaccio, l' iniqua fua coudotta , la fus offinazione nell'erefia , e la rovius di tante anime , ch' egil cagionava col fue elemplo, e con gl'infagnamenti fuoi. Il che effendo riuscito di neffun frutto , fi prefento coraggiofamente. all' Imperatore , e con fanta libertà l' efortò a defiftare dal far mala alla Chiefa , dal parfeguitare i Cattolici, e a ravvederfi dall'errore in cui era, effendo quetto l' unico mezzo di placare lo (dagno di Dio, che avava gia cominciato a fcaricare I fuoi fiagelli fopra datl' Imperio , e ne teneva apparecchiati da' più terribili . Gli richiamò altres) alla memoria le promeffe, che egil aveva fatte al fanto Patriarca Niceforo nell' atto dalla fus incoronazione, di foffenare cioè, e difandere la dostrina della Chiefa stabilità nel fecondo Concilio Niceno tenuto l' anno 787. L' Imperatore fulle prime forpreso dalla libertà , con cui il fant' uomo gli parlava, e dalla grave maeftà, che pli traluceva ful volto , lo afcoltò con animo piuttofto tranquitto; Indi procurò di trarto al fuo partito con lufinghe, e con carezze; ma vedendo, ch' cgli era immobile ne' fuoi fentimenti , n onto in furore , e chiefe fe altri vi foffero, che teneffero gli empj fentimenti di Teo-

doro. Ed ell'andogli flato rispotto, ch' egil averva m fratello, per nome Taolane, il quate gir ara untio non meno di langue, che di dorririsi, comando che questo purs fosti condetto ultafos prelanza, a fent' altro refame li fece ambedoa crodelmente hastera, poi il condanto il l'esilia in usa piccola isola del Bouforo alle feel dal Ponto Eufino, con ordine che nesimo delle lore nà vitro, nè velito, acciocchè miseramente morisfero di Routo.

4. Andarono i fanti Fratalli nel luogo loro defti. nato, dove la Provvidenza di Dio li confervo. avvegnachè in mezzo di patimenti d'ogni forta a più gloriofi combattimenti . Morì frattanto l' empio Leone , secifo la notte del fanté Natala, mentre flava nella chiefa, ch' egli aveva in tanti mudi difonorata, penendo con iddio anche iu questo Mondo le sue iniquità; e gli succedette nell' 822. Michele Balbo . Benchè quefti foffe tinto della fteffa eretica pece del fue anteceffore ; noudimeno sul principio nun per-seguito i Cattolici , onde Teodoro , e Teofane se ne ritornarono dal lungo dal loro efilio a Costantinopoli . Quivi e colla voce , e cogli feritti combattendo pel culto delle fagre Immagini, ritirarono molti dall'errore, e it riconduffero ful buon fentiero . La quat cofa nou potendo foffrire an certo Giovanni fconoctafta oftinatt ffimo, che molto poteva appresso i' Imperatora , e che finalmente giunfe ad effere intrufo nella fede patriarcale di Coftantinopoli, ottenne, che foffero rinchius in prigione ; e perchè avendo voluto venire con foro a disputare fulle controversie dalla Religione, eimale vergognofamente vinto, e cunfulo, fece iu mauiera, che fossaro mandari iu afilio in un carto luogo detto Softenio, come fu fatto, fenza che i fanti Fratalli per quetto punto fi turbaffero, o fi abbattaffaro, perocchè in quatunque lungo del Mondo fi trovaffero, fi riguardavano fempre come foreftiert , e pellegrini .

c. Siattero quefti due genaroli Confeffori della cattolica Fede in qual luogo del loro afilio fino a tanto che Teofilo succeduto uell' Imperio a Michele Batbo fuo padre nell' \$29. poftofi in animo di onninamenta abbattere, e togliare dal Mondo i veneratori dalle fagre Immagini , diede ordine , che quetti foffero cercati da per tutto , e co' tormanti foffero obbligati a ringuziare alla dottrina ftabilita nel fecondo Concilio Niceno. Furono de' primi ad effera denunsiati all' Imperatore i nostri fanti Teodoro, e Teofane, contro de' quali furon meffi in opera i più aspri tormenti . Furono rinchiufi in un' orrida e tatra prigione; e fu loro lacerato il corpo co' flagelil, in maniera che il fangue ne scorreva ful suolo, senza che nè quetti, nè mille altri ftrazj valeffaro a farli cambiare di fentimento . Anzi Teodoro gloriandofi delle piaghe, che portava nel corpo fuo per amore di Gesà Crifto, fervi di con-H h h a

forto a molti aitri, i quali per lo fetfo motivo erano tormentati, o fece ravvedere sicual aitri, che avevano miferamente ceduto all'acerbità de 'matroja. Ne qui chebro fine i patimenti di Teodoro, e di Teofano. Perocché furono per la terra volta mell'anno 833, mandati in effilio in una ifola deferra, detta Afufa, dove foffirono fine, freddo-, modit a, clori ecceffivi del Sole, Chiafi, battliure, pirijone; e per tutto dire in una parola, rar quel loro efflo una continua

dolorofa morte. 6. Ma la prazia di Geati Crifto confortava talmente quetti suoi generosi campioni, che in vece di cedere ai tormenti, ne gioivano, e faceyano comparire ful volto la coftanza infieme e l'ilazità del loro animo . Fremeva di rabbia... l'iniquo Teofilo al fentire l'invitto coraccio di quetti Santi, onde rifoluto di volerli espugnare, dopo due anni Il fece da quell'ifola nuovamente condurre a Coffantinopoli. Come foffero quivi trattati lo scrisse il medesimo Teodoro a Giovanni Vescovo di Cizico in nna lettera, la quale è pervenuta infino a noi . Subito giunti a Coffantiuopoli furono meffi in una ftresta prigione, e dopo sei giorni condotti alla presenza dell' Imperatore. Nell' andar che facevano all' imperiale palazzo, s' affellava intorno a loro il popolo ; e chi diceva loro : Cedete una volta alla volontà del Principe: chi minacciava loro i più crudeli einauditi tormenti : chi li chiamava indemoniati. o diceva loro altre contumelie. Giunti davanti all'Imperatore, furono da lui inveftiti con ininaccevoli parole ; e prima ch'effi parlaffero , diede ordine, che fossero dati loro de' pagni sul capo . In esecuzione di un tal ordine , fummo, dice Teodoro nella fuddetta lettera, il fortemente perceffi, che ci girava il copo, e fe io non mi foffi appigliato per la velle al petto di chi mi percuoteva , farei fing altro caduto ai piedi dell' Imperatore : ma con tal appoggio softenni senza muovermi le percosse fino a tanto che piacque a Teofilo di farle ceffate . Dogo di che , avendoci fatti altri rimproveri , ai quali noi non rispondemmo ne pur una parola, comando che fulle noftre faces ineifi foffero certi verfi jambici , compefii a noltra ignominia da un certo empio poetafiro; e che poi foffino confegnati a due Saracini per effere vicondotti nel noftro paefe .

7. Prima dell'efenziona di si crudale fentane 23. Jonnes figure a dire Toodoro, meremente conditti alla professa dell'hoperanere, si cualeri fine figiliare, e Regultere fine pisità a Alexar' in tra sul finessione ful despis, e fal sense, son direr acide, from a quelle: Vigil sone abbiena fatto alexa delitri centre del vollete fengeris: Sicurere, albita printe it not si Alexari di tra, fenercerette. Cial pour Teofore uni frantis fines in barrete della processione della processiona del si unis fenerale Signare, dei bienere il pasere dalle mani di quelle, del è più ferre e più poerade di hai, una d'elexare poi i sittiere quies. Dopo

questo crudele firazio, e dopo varie interrogaaioni, che furono loro fatte, alle quali rispolero con maravigliofa conanza, furono firafcinati in carcere, e di li a quattro giorni condotti davanti al Prefetto, il quale tento ogni mezzo e di minacce, e di lufinghe per rimuoverli da' loro feutimenti dicendo fra l'altre cose: Una sola volta mostrate di disapprovare il culto delle Immagini, e io vi lascerò andar liberi dove vorrete. Al che Teodoro forridendo rispose: Esli è espunto come fe dicefle a uno: Lasciatevi tagliare una fola volta la teffa, e poi andate dove polete. Vedendo allora il Prefetto non effer poffibile di ridnere i due fauti Fratelli a quel ch' ei voleva, diede ordine, che s' eleguiste la barbara fentenza , d'incider loro fu tutta la faccia i versi quì sopra accennati.

8. A questo fine , dittesi i corpi de' due fanti Fratelli tutti lividi , e grondanti fangue per le fofferte battiture fo pra d'alcune panche, si diè prineipio all'inumana incifione de' versi su' loro volti, la quale durò per molte ore, fino a tanto che l'oscurità della sera impedi il proseguirla. Allora i fanti Fratelli nel partire dalla presenza del Prefetto: Sappiate , gli differo , che quando gli cingeli , che fianno alla cufiodia del Paradifo , vedranno le noffre facce con quelle marche d'ignoninia , che v' avete impreffe , e che uni volentieri abbiamo ricevute per amore del noffro Dio , le rifpetteranno, e ci faranno entrare in quel regno di gloria. Voi fiete i foli, che abbiate ufata una fimile crudeltà . Ma Getà Critto , ebe vi giudicherà , vi farà leggere quelle lettere nel fus divino volto , poich' egli ba detto : Quel che fate al più piccolo de' miei fervi , lo fate a me. Coai malconci e fcontraffatti furono i gloriofi campioni condotti in carcere ; indi mandati in efilio nella città d'Apamea, dove Teodoro oppresso dagli strazi sofferti, e da' difagi della prigione, effendo già avan-zato negli anni, paísò da' patimenti temporali coftantemente tollerati fino al fine per amore di Gean Crifto , agli eterni godimenti del Cielo ai 26, di Dicembre circa l'anno 826. Teofane poi. che come più glovane e più robufto reffe a tante pene, e a tanti tormenii, fu nell'anno 845., dopo la morte dell'iniquo Teofilo liberato dalla prigione, e come glorioso Consessore della Fede tenuto in tal venerazione, che fu eletto Vescovo di Nicea, metropoli della Bitinia; e dopo avere colle sue iftruzioni , e con gli esempi dello fue virtù contribuito mirabilmente allo ftabilimento del culto delle fagre Immagini, e al ravvedimento de' traviati, finì in pace i fuoi giorni, ma non fi fa in qual anno .

Oh quanto farebbe desderabile, che nel cuore d'ogni Cristiano Coopita foste altamente quella rispoita, che ll glorioso martire s. Teodoro diede al Prefetto, allorchè lo configliava da arrenderi per una fola volta agli 'inqui ordini dell' Imperatore ! Egli è apparte, come fe dicchi ame: Loficiateri tegliare mapicho robita la trila, e

pei andate dove volete . Colle quali parole voleva dire il Santo, che ficcome non v'e alcuno al floko, che acconfentisse di farsi dare la morte al corpo per una fola volta ; così molto meno vi dovrebbe effere chi fi iafciaffe indurre per una fola volta al peccato, che de la morte all'anims, e come dice s. Agostino, uno illu animano perimit . E pure quel che non fi fa rifpetto alla vita del corpo, fi fa pur troppo riguardo alla vita dell' anima . E donde mai viene una sì mofiruofa fioltezza, fe non dall' inganno, con cui il demonio accieca l' uomo , facendogli credere, che facilmente potrà ricuperare la vita dell'anima, cioè la grazia fantificante perduta pel pec-cato? Come se a ció bastassero le sole proprie... forze , e non vi fi richiedeffe l' operazione gratuita, e mifericordiofa di quel Dio, a cui fi fa ingiuria peccando. Ognuno adunque feriamente rifletta fulla certezza della morte, che di all' anima fua, peccando mortalmente ; nè fi appoggi all' incertezza di poter ricuperare quel che ha perduto . S'armi contro le fallaci infinghe del demonio, e contro i fuoi inganni, ripetendo a se stesso quelle parole del fanto Giobbe : Non abbandonerò mai, finchè avrò vita, la mia innocenza; nè lascerò di vivere rettamente, come ho cominciato: Donee deficiam, non recedam ab innocentia mea ; juftificationem meant , quam cepi tenere , non deferam 1 .

# 27. Dicembre. S. NICARETE VERGINE. Secolo IV. e V.

Dall'Isoria ecclesastica di Sozzomeno lib. 8. cep. 17. si ricavano le principali notizie di questa fanta Vergine. Si può vedere anche il Tillemont nei tom. 11. delle sue Memorie ecclessastiche di 8 diovanni Grisosomo art. 48.

S Iccome nella Chicfa Latina, e principalmen-te in quella di Roma, vi firrono nel quarto, e quinto (ecolo molte illuftri donne, che diedero luminofi elempj in ogni genere di virtà; così anche la Chiefa Greca , e maffime quella di Costantinopoli , fu nel medefimo tempo ornata di un fimile pregio, ed ebbe effa pure le fue Eroine. Una di quette fu fanta Nicarere . Ella nacque nella Bitinia prima della metà del quarto fecolo d'una delle più ragguardevoli famiglie non tanto per la nobiltà , quanto per la criffiana pietà , che vi regnava; onde fu allevata nel fanto timor di Dio, e fino da' fuoi più teneri anni fu imbevuta di quelle fante maffime del Vangelo, che fono come semi fecondi, che innaffiati dalla celefte grazia producono fratti di vita eterna . Con quefte ottime disposizioni, colle quali Iddio l'avewa preparata a quell'eminente fantità, a cui pofcia arrivo, ella venne a Coffantinopoli, o per godere delle ittuzioni di e. Giovanni Grifoftomo, la cui fama era fparfa per tntto il Mondo, o per altro motivo, che non fappiamo, ma certamente ordinato da Dio per l'esecuzione de'disegni della sua misericordia sopra di quest'anima-

2. V' erano in quell' augusta metropoli molte fante vergini confecrate a Crifto, le quali descritte nel canone, ovvero Matricola della Chiefa, e vivendo, o nelle case loro private, o insieme unite in qualche numero, conducevano una vita ammirabile, e piena di virtuose, ed eroiche azioni, come la deferive s. Giovanni Grifostomo eolle seguenti parole : Vi fono , dice egli , delle giovanette , le quali benche fieno flate allevate in mezzo agli agj, alle morbidezze, e all' abbondanza di tutte le cofe , pure inflammate dall' amore di Dio, banno generofamente rinunziato ad ogni forta di fo-Mo , e di delicatezze , e dimenticatefi affatto della loro nobile condizione , e fino della debolegga del loro feffo, e della loro tenera età, fono entrate corargiofe in lizza contra il demonio, e contro le inclinozioni della corrotta natura , confegrandofi interomente alla penitenza, alla mortificazione, calla pratica d' ogni genere di virtà . la vece de' fini , e bianchi ponni lini , e de' nobili drappi , che prima ufavano, ora fi coprono d' un ruvido cilizio : vanno a piè nudi , c sopra d' uno breve stuora danno qualche ripofo alle Hanche loro membra , paffando la moggior parte della notte in orazione . Quel capo, che prima ungevano con profumi, e con tauto fludio acconcisvano, e abbellivano, ora lo lofciano negletto, e appena ne annodano i capelli, quonto bo-He a far che non fiene d'imbaraggo . Effe mangiano una fela volta il giorno fulla fera, e dalla menfa loro è shandito fino il pane , e l'erbe , contente di poca farina , di fave , di ecci , d' olive , e di ficbi . Filant sutto il giorno, o fanno altre faccende più faticofe di quelle , che fi fogliono fare dolle ferve . Si prendono lo cura d'affilere le inferme con tale attenzione, e untiltà, che fino lavano loro i piedi, e affettano i lero letti . Molte di effe fanno anche la cucino . Tante pud in loro il fuoco dell' ansor divino!

z. Santa Nicerete adnnque vennta in Coffantinopoli fece effa pure professione di verginità ; e fu nna di quefte fante vergini, delle quali parla s. Giovanni Grifoftomo nel lnogo qui fopra riferito . anzi fra effe ella fn come la prima , e delle più illnftrl; concioffiachè rifplendeva in lei nn' ammirabile faviezza, nn perfetto diftaccamento da tutte le cose terrene , e un'ardente brama de' beni eterni , e tra tutte le religiofe donne de' no-Hri tempi , dice Soztomeno ; non ne bo conofciuta olcuna, che fiagiunta a un grado cos) eminente di gravità, e di modellia, e di tutte le altre virtà . Ed in vero ella era sì caritatevole verso de' poveri, che non folo dava loro generofamente quanto le avanzava dal fuo poveriffimo mantenimento; ma di più effendo affai ingegnofa, componeva da fe medefima diverte specie di medicine per uso de poveri insermi, che per una particolar bonedizione del Signore ne riportavano miraoili effetti ; di maniera che alcuni dopo effere finti

inutilmente curati da'medici, ricuperarono coll' nfo de'fuot rimed) la fanità . E v' è chi crede , che l'ifteffo s. Giovanni Grifoftomo per un medicamento datole da quelta fanta vergine rifentiffe gran giovamento al male di ftomaco, da cui era molto incomodato. Nè minore della carità era in quefta fanta Vergine l'umiltà , virtù , che dee effer di fondamanto a tutte le altre . Perocchè ella uso fempre una particolare attenzione a menare una vita ritirata e nascosa; onde le riusci di rimaneriene, non oftante il fuo merito fingolare, sconosciuta alla maggior parte degli uomini . E quel ch'è più , s. Giovanni Grifottome , per cei effa aveva una profonda venerazione, non potè mai indurla a confentire d'effere fatta diaconeffa 1, e nè meno di presedare a quelle vergini, ch' erano descriste nel catalogo della Chiefa, onde ecclefiaftiche & chiamavano: tanto baffamente alla fentiva di fe medetima !

4. Quefte ed altre virtà della Santa , fi poò dire . che foffero frutto delle iftruzioni , che fan Giovanni Grifottomo dava alle vergini, e che il Signore accompagnava colla fua grazia. Ne accenneremo qui alcune tratte da divarfi luoghi dalla Opere del Santo ; le quali mentre ferviranno a farci meglio comprendere la condotta di fanta Nicarete, gioveranno ancora a mostrare alle altre Vergini la firada, per la quale secondo la loro proteffione dehbono camminare . Il fanto Dottore adunque dopo avere innalzata co' più magnifici elogi la verginità , paragonandola alla vita... Reifa degli Angioli , moftra quali mezzi fi debbano niare per confervaria . E primieramente infinea la neceffità dell' nmiltà , la quale facendo distidare le Vergini di se medetime, la obbliga a ricorrere a Dio con ferventi e contique preghiere, a fine di ottenere il fuo celette foccorfo, che folo poè farle trionfare de nemici , che tentano di rapir loro un si bel teforo, accompagnando le orazioni loro colla morrificazione, e colla fedele offervanza de' divini comandamenti . 33 La prima , cofa, dic'egli, di cui ha bifogno una Vergine, " è il divino ajuto , . Perocche fe ti Signere non cullodifce una città , indarno veglia chi la cultodifir. " Ma come a ha da ottenere quetto foc-20 corfo? Col fare na ufo fedele di quanto abbian mo ricevato da Dio : non avendo penfieri , che ", non fieno puri , e cafti ; vegliando , e digiu-,, nando affai ; offervando con fomma efattezza la s fanta legge di Dio ; e fopra tutto non metten-39 do la noftra fiducia in noi fteffi . Peroeche ser 29 quanto poffiamo mai fare , fiamo fempre cottretti a confessare m: che fe non è il Signore quello , che edifica una cafa , in vano i' affaticano quei , che cercano d' edificaria .

5. Vuole inoltre il fanto Dottore, che una Vergine confacrata al Signore abbia il fuo cuore Igombro da qualfivoglia follecitudine delle cofe

terrene, per occuparfi zutta in Dio, e nelle cole celetti .. . Quella Vergine , dice il Santo , che fta , immeria ne' penfieri , e nelle care mondane , non merita d'effere del bel nemero delle Verm gini ; giacche per effer tale non bafta già l'aver p rinunzisto alle nosce, ma bifogna che anche , il cuore fia cafte . Or le chiamo eatto quel ,, cuore , il quale non folo non da ricetto a pari-" fieri, e defideri fozzi, e perniciofi, non folo , non ama le profane pompe, e gli fpettacoli; ma che di più è libero dalle vane cure del feso cole . Concloffische in questo appunto confitte , il principal vantaggio della verginità, che ri-" fecando le occasioni delle cure superfine , e " delle cole inutill, dà campo di confecratità, ,, teramente agli efercisi di pietà. Qualora esta " non produca queft' effatto , fi può dire ch' ells , fia inferiore al matrimonio , perocchè altro , allora non farebbe , che produrre fpine nel ,, cnore, e foffogarvi la pura, e celefte femenza ,, di fantità, che vi dovrebbe regnare ,, Ma fra tutte le cure temporali, dalle quali vuole il Sasto, che fia alieno l'animo delle Vergini, nos ve n' ha forfe alcuna, ch' egll reputi tanto difdicevole a una professione ai fanta, quanto quella d'accumulare ricchezze. , Se una Vergine.dicerti. n ha l'animo invifchiato dell'armore delle ric-" chezze, ella potrà ben dire d'avare pero il " fuo corpo , ma l'anima fua è piena d'immon-, dezza ; perocchè effà è imbratt ata da que con-" tinui penfieri d'avariaia, che va fempre fra , fe ravvolgendo , dalla durezza di cuore verfo " de poveri , a da altri vizi spirituali , e interni , " che degradano il venerabile trato della criatiana verginità ,. E altrove parlando full'ittel to argumento alle Vargini , dice lore ; ,, A che , vi gioverà il non effere farve dell' amor carna-, le, fe poi fiate fchiava dall'attacco alle ricm chezze? Se non mirate più le farteaze d'un so voito , rettate incantzie dalla bellezza dall'ore. Avete riportato vittoria d'un nemico più forte, e vi fiete lafciate vincere da uno più debale, , qual è l'avarisia, della quale molte volta so-, che gli fchisvi , e i barbarl fteffi fenza difficulti , rimangono vincitori,,.

6. A quante virus inseriori voleva il fanto Delves, che la Vergini accopsistora canche anche rice por ammento, che defie a surti adificzioni, e la factafic riconforcer per carlo pioni d'Iord Grito..., Usuado una Verginia, fiven five pierio, me considera del considera

(1) Le disconesse erano donne di pietà, che la Chiesa definava all'istrazione delle fanciulle, e altre persone del loro fesso, e ad afister loro nell' amministrazione del fente

" flenzio . Quivi ella non dee mirara nè uomini , ne donne , ma tenera gli occhi aperti unicamente per contamplare il fuo celafte " Spolo, come ivi prefente , a vilibile . Ritornata , alla fua cafa , con lui folo ella parli nella fue m orazioni , e lui ascolti nelle fante Scritture . " Siccome Gesù Crifto ha da effere l' oggetto ,, de' fuoi defiderj , così ha da effare l'ordinario p foggetto de' fuot difcorfi ... Sfugga non folo " gli sguardi degli nomini, ma la converfazione n ancora della donne mondane . Non dia al fuo " corpo fa non quanto è nacessario , e ponga p tutto il fuo ftudio nel confervare pura l'anima " fus . Uns fimil condotts farà si che nessuno , ofi di accoftarfi a una Vergine per fraftornara la da' fuoi fanti efercizi , e da' fuor buoni pro-, ponimenti , perchè ognuno abbagliato dallo plendore di tanta virtù & fentirà penetrato da " fentimenti di rifpetto, e di ammirazione .

7. Uno poi de punti, fopra da quali principsimente infifte s, Giovanni Grifostomo , in riguardo all'atterior portamento dalle Vargini, è quello del vestira, mostrando ch'assa non folo debbono in ciò ssuggire ogni forta di lusto, e di fafto, ma la cura esiandio di troppo ben affettarfi colle vetti di poco prezzo . " Se a. Paolo , dice il " Santo , proibifce i vani ornamenti , a la troppo sfarzofe vafti anche alle donne maritate, e p ricche, cha vivono in mazzo al Mondo; come n fi potranno comportare fimili vanità nelle Ver-" gini? Ma forsa voi mi direta: Ove fono qualla Vergini, che portino collane, o altri ornamenti d'oro, e fi facciano arrecciare i capelli? Ed io vi dico, che molta volte in un abito fems plice vi può effere tanta affettazione, e tale attillatura, che faperi gli ornamenti più ricchi , della donne mondane, e divenga più di quelli proprio ad ellattare gli Quardi altrui . . . E p questo non è un piccolo peccato , ma egli è a sì grave, che può ban provocara io fdegno di » Dio, e far perdere tutto il frutto della crin ftiana Verginità. Il voftro fpofo, o Vergine, a è Geau Crifto ; perchè adunque cercate voi di piacere sgli uomini? Sa così fate, egli vi ri-22 getterà coma adultere . E perchè non penfate 22 piuttoflo a quagli ornamenti, che fapeta effere n a lui graditi, la verecondie, cioè, la cattità, » l'oneftà , la modettia ? In quefti ornamanti s, interiori dell'anima voftra metteta il voftro 22 Audio, e non nelle vetti efteriori, la quali ad una Vargine non fi convengono fe non fempli-22 ci, e neglatte . Chi fi prende gran cura di orso mare il corpo , non ha penfiare d' abbellire a l' anima colla virtit.

8. ", Nè alcuna di voi mi dica , profigue il Sun
", so; lo non hocha una veda logora, un pajo

", di cattive (carpe, e un velo, che non vai

", nulla ; come danqua può affere in cio alcun

", vano orgamento? Di grazia non vi ingenate;

", kià v' ho detto, che anche con una cattiva

20 vefta può une vergine con più d'attiliatura m affattarf , a più vanamente , che un' altra non farebbe con gli abiti più ricchi e più pom-, pofi . Ma quand' anche potafte con ciò giufti-" ficarvi appresso di me , che cosa direte poi a " Dio , e Dio , dico , che conosce il fondo del , vottro cuore, e vade benifiimo il fine, per so cui ciò fata ? Voi mi direte, che non avate alcuna cattiva intenzione, a cha non inten-29 dete d'eccitare in alcuno penfigri mano che , onefti . Dungne perchè lo fate ? Par affere mammirata da chi vi vede ? E non vi vergognan te, nè v'arroffite di voler affera ammirata per cofa di fimil forta ? Ma nè man per quafto noi , lo facciamo, direte voi : lo facciamo così alla buona , nè pensiamo più là . Così dite a me ; ma Iddio fa, fa è vero quel che dita. Forfe a ms dovate render conto ? A ini randarete conso to , che è presente a tutte le vostre azioni . e a davanti a cui totte la cofe fono nude a fvalate . . . Sovvangavi cha fiete in un campo di 35 battaglia , dova fi tratta di combartare , e non so di far bella comparfa . Il demonio vottro ne-» mico pieno di rabbia, a di furore vi affila, e so altro non cerca , che d'atrerrarvi , e voi vi m divertite, e ve la psilite peniendo folamente a quetti vani abbigliamenti. Non voollo dir , nulia della cura , che molte vergini fi prando-3, no della loro voce, e de' profumi, che ado-3, perano, e di quant'altro ha faputo inventare a la più molle effamminatarze . Per quefte cofe ,, la Vergini fi for messe in ridicolo appresso le persone del Mondo . Percio fi sono randute ... " difereeavoli : ne v'è più alcuno , che ftimi as uno fato s) fanto , come fi convarrebbe . Di-» co quatto non a tutte le vergini, o piuttofte is lo dico a tutte; acclocchè quelle, che fono polipevoli di sì fatti difordini, fi ravveggano, e qualla, che non lo fono, carchino di cor-» reggera le altre ".

g. Ecco la regola , che feguiva s. Nicarete , e che debbono faguire tutta le vargini confacrate al Signore, in favor dalle quali fi fono riportate con qualcha maggior estensione di quella, che forse conveniva al nostro proposito. Ma dopoche la nottre Santa fi fu bane ftabilita nella virtù fotto la difciplina d' un così fanto a illuminato magitro, qual ara s. Giovanni Grifoftomo, venne l'occasione, in cui volle Iddio far prova della fua coftanza nal bene, e dei fuo asnore per la giuftizia e per la verità. Questa fu la perfecusione, che fi sucitò contro il medefimo s. Giovanni Grifoftomo, come fi può vedere nella fua Vita nalla prima Raccolta delle Vite de' Santi al 27. di Genusjo. Uno de più luminofi pregi di quatto degno successore degli Apostoli nal predicare il Vangalo, era la libertà veramenta apostolica, colla quale afercitave il fuo ministero, e l'ardente zelo, e n cui faceva la guerra ad ogni forea di vizio colla ina maravigliofa, e divina eloquenza, fens' acua; umano rispetto . Riprendeva i fuoi chierici, e della loro avarizia, e del tener che facevano appreno di loro delle donne divote col pretetto di dirigerle nella via dello fpirito, e della loro frequenza ai conviti, e alla tavola de Grandi. Parlava con visore e con forza contro il fatto, e la superbia de' ricchi; e detettava come avanzi dell'idolatria, come forgenre feconda di mali, e come cosa contraria alla profeffione, che ogni Criftiano fa nel bastefimo, i pubblici giuochi del circo, e le profane rapprefentazioni teatrali. Pigliava anche spesso di mira nelle sue omelie l'immodeftia, la vanità, il lusfo , l' avarizia delle donne . " Perche , diceva lo-, ro, tanto vi fludiate di comparir giovani, a " dispetto degli anni; e a forza di belletti, e di , capelli arricciati cercate d'ingannar chi vi ve-" de . . . ? Qual vergogna è la vostra, o piut-" tosto qual pazzia, avere d'oro e d'argento " fino i vali deftinati agli uli più vili? Mentrecrifto foffre la fame e il freddo, e ogni difagio in tanti (uoi poveri : voi altre non folo cercate » le delizie, ma giugnete fino nel vottro luffo a mostrarvi prive di senno , inumane , crudeli , " fenza religione, e fenza Fede . . . Ma io ve lo a dico anticipatamente : Se continuerete a porn tarvi in tal guifa , to non lo fopporterò più ; " non vi ricevero nella Chiefa, e vi proibiro " l'ingrefto di quefta Casa del Signore ". Quefte e altre fimili verità irritarono molte delle principalt e più ricche dame di Costantinopoli, le quali di mala voglia foffrivano correzioni si vive de' loro vizi : tutt' all'opposto di s. Nicarete, e di altre fante donne , le quali tanto più amavano , e veneravano il fanto loro pastore, quanto più fortemente l'udivano persegunare il mal cottume di quelle del loro fesso. I nemici pertanto di s. Giovanni Grifostomo prevalendosi di questa cattiva disposizione, nella quale vedevano essere queste dame, viepiù le somentavano, e le infligavano a procurare col loro credito di far efiliare da Coftantinopoli questo troppo acre cenfore delle azioni loro . Così cospirando persone d' ogni stato, e condizione, e sino l'istessa Imperatrice Eudoffia contro il fanto Patriarca, quefti fu in un conciliabolo di Vescovi nel 404. deposto dalla sua Sede , e dall' Imperatore Arcadio mandato in efilio, e in luogo fno fu tutrufo un vecchio e inetto prete per nome Arfacio.

10. Allora fu, che il furore de'nemici di s. Giovanna Grifishemo tutto fi rivolti contro de fisoli
amici, e contro quelli che ricufa vano di comunicare coll' intrade Arfacio. Molti di doro uomini,
e donne furono in mille maniere maltrattati,
condotti nelle prigioni, e fopolitati de'loro benini.
Di quetto numero fu la glorioti Vergine fanta
Nicarete, a cui per la fui fermeraza nell' aderire a.

Giovanni Grifishemo, e nel rifuture di comusitare con Arfacio, fesevedo l'estemo idella transitare con Arfacio, fesevedo l'estemo idella transitare con Arfacio, fesevedo l'estemo idella tran-

de s. Olimpiadel, fu iniquamente tolta la maggior parre de fuoi bent. Ella mostro in quest occafione quanto foffe diffaccata da totte le cofe della Terra, e come le ttimava tutte come immondezza in paragone della fedeltà al suo Dio, e della difela della giuftizia . Concjoffiache ella foffri fenza punto lagnarfi una tal perdita; e di quel poco, che le refto, seppe far al buon uso, che contenta di vivere per se medesima poveriffimamente, trovava modo di fovvenire generofamente i poveri . Ella fi trovava allora in età già avanzata, ma non offante gl'incomo di, chefeco porta la vecchiaja , foffri volentleri tutri questi difagi ; e per fottrarfi alla rabbia de' perfecutori di s. Giovanni Grifottomo, e fuoi; e per non effere coftresta a vedere co' propri occhi le abominazioni, che tutto giorno fi facevano in Coftantinopoli, si prese un volontario esilio da quella città, e ando a ricoverarfi dove poteffe con pace servire il Signore fino al fine della sua vita. Non fi fa quando, nè dove ella morifie. Ma il fuo nome è registrato nel Martirologio Romano ai 27. di Dicembre .

In quelta fanta Vergine, come in un lucidiffimo specchio , possono mirare tutte quelle . che dal Signore fono state chiamare alla sublime profeffione della verginità; o fieno este confecrate a Dio in qualche monaftero , o vivano , come a. Nicarete , nella propria cafa ; e debbono effe appropriatfi le iftruzioni , e gli avvertimenti , che alle persone del loro frato dava a. Giovanni Grifottomo , ficure di non errare feguendo un sì fanto, e un sì dotto maestro. Ma oltre le vergini , può ciascun Criftiano vedere espreffi in quefta ftoria i sunefti effetti delle viziole paffioni, allorche l'uomo si lascia dominare da este. Qualora egli s' abbandona alle medefime , non vuole più ascoltare quelle verità, che fono contrarie alle fue perverfe voglle ; e benchè confervi , come dice a. Agoffino , un certo amore per quelle verità, che altro non fanno , che rischlarare l'intelletto, odia però quelle, che lo riprendono : Dilexerunt veritatem lucentem , oderunt redgrenentem . Dall' odlo della verità fi paffa all' odio delle persone , che l'annunziano ; e quali iniqui mezzi fi mettano in opera per opprimerle, fi vede in ciò che accadde a a. Giovanni Grioftomo . Tal ?, dice a. Agoftino , il coffume di coloro, che vivono male . Ode il libertino la parola di Dio , che condanna la fiia libidine , ed egli prende averfione alla parola di Dio e Sonat fermo contradiflor libidinis , at ille odit fermonem Det . Lgando ba concepito quell'odio , comincia a voler calunniare coloro , da' quali afcolta quei divinà precetti , che lo condannano . Cum odiffe coeperit , incipit velle criminari coi , a quibus audit bona pracepta , & welle per fufpiciones fuar crimina querere fervorum Dei . Mileri che fono quefli tali ! Opprimeranno forse chi toro dice la verità, come da' fuoi nemici su oppresso s. Giovanui Grifoftomo, ma non opprimeranno mai la verità, che alla fine li condaunerà, Beati all' incontro coloro, che amano la verità, che volcutieri l'ascoltano, che sulla norma di esta regolano i loro costumi, e che mai non l'abbandonano; perocchè ne raccoglieranno a suo tempo eopiolo frutto! Sono peritl i nemici di s. Giovanna Grifottomo, la memoria loro è in abbominazione: fanta Nicarete, e gli altri, che a'approfittarono delle fue iftruzioni, e lo difefero, fono in benediaione, e la felicità, che godono, non avrà mai fine . Amiamo dunque moi pure la verità, e chi fecondo le regole della medefima ci corregge, eci riprende, memori di quel detto dello Spirito fanto 1 : L' uomo , che offinatamener disprezza chi lo riprende, cadrà a un tratto rovinofamente ; e non vi farò per lui alcun rimedio: Viro, qui corripientem dura cervice contemnit repentinus ei superveniet interitus , & eum fanitas non fequetur .

### 28. Dicembre .

## S. Antonio Monaco Lerinese. Secolo V. e V I.

Sont' Ennodio Vescovo di Pavia scrifte la Vita di questo Santo suo contemporonto, la quale è riporiata dal Sirmondo nel primo tomo delle sue Opere alla pag. 1694. dell' edizione di Parigi.

N Acque Antonio di nobili genitori circa la metà del quinto fecolo in Valeria, eittà allora fituata alle rive del Danubio ne' confini della Pannonia, ora detta Ungheria, e del Norico , che Auftria di presente si appella . L'aveva il Signore dotato d'un' indole dolce, e inclinata al bene, la quale dal fuo buon genitore veniva coltivata con felice successo; ed essendo quefti morto, allorchè Antonio trovavafi in età di circa 8. anni , farebbe ftato esposto ai pericoli, a cui foggiace l'inesperta gioventù, priva di chi la regga, e indrizzi ful buon fentiero; fe la divina Provvidenza non gli avesse dato un fanto, e illuminato direttore, qual fu il celebre s. Severino, detto l' Apottolo del Norico. Prese questi una follecita eura di lui, ond' egli ebbe la beata forte di confervare intatta la ttola dell'innocenza battefimale , e di crescere eogli anni nella grazia di Dio, e nella pietà criftiana. Paffato all' altra vita a, Severino , il che avvenne nell' anno 482, il fanto Giovane andò a trovare un fuo zio, per nome Costanzo, ch' era Vescovo di Lauriaco, città allora nobile, e principale del Norico, e fi mife fotto la fua disciplina . Questo Prelato, ch' era uomo di molto merito, rieevè in sua casa il nipote, e continuò ad innaffiare colle sue iftruzioni, avvalorate da suoi esempi , quei buoni femi , che fau Severino aveva piantati nell'animo fuo , ficchè Antonio fece... fempre maggiori progreffi nelle virtù , e merito di effere ascritto al clero di quella Chiefa .

2. Dopo la morte di quell' illustre Prelato furono la Pannonia, e il Norico inondate da naajoni barbare, e feroci, le quali venute di là dal Danubio rovinarono, e faccheggiarono quelle provincie Romane, e obbligarono gli' antichi abitatori di esse ad abbaudonarie , e rifugiarfi nell'Italia, dove firitirò anche il nostro Santo, e fi arresto uella Valtellina. Quivi fi unì ad un virtuolo prete chiamato Mario, il quale tra gli altri doni aveva ricevuto da Dio quello di esercitare un grande imperio fopra i demonj , e di discacciarli dalle persone offesse . Poichè Antonio ebbe dimorato per qualche tempo in fua compagnia, con impiegarfi in opere buone, l'amore della folitudine, e il defiderio di menare una vita nascosa con Gesti Cristo , lo spinsero a cercare un foggiorno affatto feparato dal commercio degli nomini. A questo fine si risirò nelle montagne più inacceffibili vicine al lago di Como, dove trovò due vecchi folitari, che da più anni vivevano (conosciuti al Mondo negli esercizi della peniteuza; e accompagnatofi con effoloro intraprese un genere di vita sommamente auftera, e applicata ai digiuni , all'orazione , e alla contemplazione delle cose celefti . Dopo qualche tempo morì uno di quei due folitari . e poi anche l'altro, terminando così i loro giorni in questa vita, e passando alla gloria immortale del Paradifo. Il nofito Santo, che ad altro non aspirava, se non a questa medesima gloria, continuò in quel deserto gli esercizi della sua penitenza, finchè essendo stato seoperto, cominciò la gente del paese all' intorno ad andare a ritrovario nel fuo nafcondiglio per profittare de' fuoi fanti efempj , e delle fue iftruzioni .

3. Ma quette vilite troppo frequenti divennero al fanto Eremita molto molefte, sì perchè lo difturbavano da fuoi eferciaj dell' orazione, e della contemplazione, a perchè vedendofi da tutti ftimato ed onorato per la fua fantità, temè, che il demonio della fuperbia, e vana gloria, di cui era capitale nemico , non gli tendelfe un laccio, e che gli onori, e gli offequi, che gli rendevano gli uomini , non gli facessero perdere il frutto di tanti fuoi combattimenti : Che facciamo , egli diffe fra fe fteffo , anima mia , che facciamo ? Son pieni di pericoli gli fleffi luogbi , che fembrovano effere ficuri fimi : nelle voci di quei , che ti lodano, ben vedi gli agguati del tuo nemico . Non ti è permello di flare occulto : ne altri , che il tuo infidiofo avverfario ba renduto palefe il tuo nafcondiglio . Porti amo dunque di quo , e andiamo ad unirci all' efercito de' Santi , ed al virtuofo drappello de' monaci di Lerino . loi confuso collo moltitudine di quei religiosi potrai più facilmente febivare le infidie della pona gloria; e ajutato dalle orazioni di quei Santi folitori ti fara più agevole il vincere gli affalti del nemico infernale. Così di fatto il Santo elegul, e partitoli fegretamente dalle montagne di Como, fe n' ando all' ifola di Lerino, e fece face iffast al effera ammefio în quel calebramonaturo, fachăro gii circu su focole avanti da a. Onorato. VI fii il Santo accedto con giubio da quali religioi Comuniti, poichă il foco renerabil a spetro rendeva batevole tefimonistara della fas intuit. Egii foravvile doc ami, ne quali diada a que monaci iliubri efamfonda vimili; al fumodoche javre, che il Signore l'invisife coli in quegli edrem della funtiva per edificione, e combiatore infarme di quel bosoni Religiofi. Segni in fina beara morte ful principlo del fesh fucilo ; probabilmente in questo giorno 25. di Dicembre, in cui per fa commensoratione il Marticologio Ro-

Oh quante industrie usavano i Santi, per nasconderii agli occhi degli uomini! Oh quanto essi temevano il sottile veleno della vana gloria, che ai facilmente a'infinua nelle opere buone, e le Infetta, e contamina, allora specialmente che sono applaudite dagli nomini! Siamo dunque anche noi ben attenti, e cautelati di non lasciarci sorprendere, ed abbattere, da, quelto. infidiofo, e aftuto nemico della virtà. A tal effesto fondiamoci bene nella cognizione del noftro nulla, e ne' fentimenti di una vera, e fincera umiltà . Questa virtù riguardiamo come il fondamento, e la base dell' edifizio spirituale. fenza la quale si fabbricherebbe non sopra la pietra ftabile, ma fopra la molle arena, onde ogni leggier fotho ferebbe buftevole ad atterrare, e rovinare l'edifizio medefimo . E perciò queffa virtù tanto fovente , e con tanta efficacia raccomandava ai fuol monaci l'illuminatiffimo fan Bernardo . , A che ci servirebbe , o mlei fratel-, li, egli diceva , l'effere al aufteri nel noftro , vivere , sì femplici , e negletti nel noftro ve-, ftire , ai mortificati ne' digiuni , nelle vigilie, n e nei lavori delle mani, fe non foffimo umili? " Preghiamo Iddio con grande istanza, che ci " conceda la virtù dell' umiltà. La noftra pro-" feffione è l'abiezione , e l'annientamento . E' " una virtà rara il fare il bene , e il crederfi fervo " inutile , Quanto a me io ftimo questa disposi-" zione sopra ogni altra cola , più che i rigo-" rofi digiuni , e le prolungate vigilie , e gli al-23 tri eserciaj corporali di penitenza .

# 29. Dicembre . S. PIETRO DI GALAZIA . Secolo IV. e V.

Le azioni di quefio Santo fi riportano da Teodoreto Vessovo di Ciro nel Fisteso presso il Rosvesso silo. 9. cap. 9. S An Pietro soprannominato di Galazia, perchè circa l'anno 330, nacque in questa provincia

(1) Erano i sepoleri in quei sempi fabbriche sparse per le sampugne, in cui si sepolitivano i cadaveri de' desuni,

dell'Afia minore , fino dall' età di fette anni comincjò a praticare eli efercizi della vita afcetica e penitente, i quali continno nel rimanente de fuoi giorni, che giunfero agli anni oo. Effendo ancor giovane, il suo ardente amore verso di Gestì Crifto lo spinse a portarsi a Gerusalemme, per vifitare quei fanti luoghi confacrati dalla prefenza del Salvatore , e fanzificati dall' operazione del mifterj della noftra Religione . Egli fapeva bene, dice Teodoreto, che quetti mifteri fi contemplano per. mezro della Fede in ogni luogo, e che daila loro confiderazione fi può ritrarre frutto abbondante di pietà ; ma è cofa molto naturale , e confueta, che fi brami la vitta non folamente delle persone, che si amano, ma eziandio de'luoghi, dove effe hanno abitato, e conversato, e fino delle loro veftimenta . E perciò amando Pietra con teneriffimo affetto il fuo crocififo Signore, volle appagare i suoi occhi colla visita religiofa di quei fanti luoghi , ne' quali egli fi era degnato di patire per la noftra lalute, e collo fpargimento del suo prezioso Sangue riscattare il genere umano dalla schiavità. del demonio, e del peccato, a fine di sempre più infervorară nel suo divino fervigio , e di fare muovi , e maggiori progreffi nella pratica fedele di quelle ammirabili virtà, che Gesà Crifto medefimo ha infegnate co' fuol efempi . Soddisfatta ch' ebbe Pietro quefta fuz divozione, partitofi dalla Paleftina, paíso ad Antiochia metropoli della Siria, e ivi fisò la fua dimora, allettato dalla fingolare plera, che regnava ne' fanti monaci, e anacoreti, che abitavano nelle montagne vicine alla medefima città, e colle virtù loro rendevano quelle fterili montagne come un giardino pieno di fiori, che fpandevano da per tutto foavifilmo odore . Egli scelse per sua abitazione un vecchio, e abbandonato sepolero t, in cui ftava quasi sempre rinchiufo, attendendo a purificare il suo cuore coll' esercizio dell' orazione, e meditazione delle cose celetti, e a domare la fna carne con rigorofe penitenze, non prendendo altro nutrimento, che un po' di pane, e d'acqua ogni due giorni.

a. D'assume a lecha e gina dere goots per un di lunge corfo d'ann ha combattuto giorno, e notte, e ha riportate innumerabili vittorie control nemici infarmii, chi pao deganamene pariare, e deficivere le gloriole azioni? Qual lingua lare, e deficivere le gloriole azioni? Qual lingua lare, e deficivere le gloriole azioni? Qual lingua la coperno a marrie e le fingi e peniente, e operationa a marrie e la coperno a compa sell' el marrae, e nell' effera sa vecchierza fino a spa, anni fenza girmani itan-carf, e fenza ma interrompere i fin panoda corfi, e fenza ma interrompere i fin panoda corfi, e fenza ma interrompere i fin panoda profondo e però a dimitazione di coloro, chi profondo e però a dimitazione di coloro, chi

giacche le leggi Romane proibivano il seppellire dentro le

cou una piccola barchetta vanno foicando il mare impolarente alcuni degl'i insumerabili mirzootia; che per virità divina opere in benefino attrai. Egil adanque elercitò una mirabile podenti fogra i demoni; che dittercità di monti di companio dell'accio di monti di companio dell'accio di monti di companio di finiti corporale, che loro refittiva; con fisteto di litrationi, per cui rimanevano guariti da più importanti; e pericolofe infermiti, come fono quelle dell'attima. Con it ragli altri avvenne non una volta fola, ma più volte sila marte del mededimo l'esodere, il quale fa sila marte del mededimo l'esodere, il quale fa sila marte del mededimo l'esodere, il quale fa sila nel marte del mededimo l'esodere, il quale fa sila il quale re fait originativa dell'attima.

racconto nella feguente maniera . 3. Fn, dic'egli, affalita mia madre da un grave male in un occhio, a cui rinfeivano inntili tutti i rimedi applicati da' più esperti medici -Trovandofi percio molto afflitta, le fa fuggesito da una dama fua amica di riccorrere al Santo . il quale poco prima aveva guarito da un fimile morbo la muglie di Pergameno Prefetto dell'Oriente. Ella, dando orecchio all'infinuazione della fua amica, audo tofto a trovare l'uomo di Dio, e comecchè era dama giovane, nobile, e ricca, vi ando adorna di collane d'oro, di veftimenti preziofi , e di altre vanità femminili . Il Santo nel comparirgii avanti in tal foggia veftita, penso di rifauaria prima della fua vanità ; onde in tal guifa le parlo: Ditemi , o figlisola ( io uferò, dice Teodoreto, le sue stelle parole, fenza mutarne pur una delle ufate da quella fanta lingua ) , fe un eccellente pittore aveffe fatto un' immagine fecondo le regole dell' arte, e avendola efpo-Ha alla vifta di chiunque voleffe mirarla , accadeffe , che alcuno poco o nulla intendeute della pittura, voleffe alterarla a fuo capriccio, allungando per efempio la linca de' cigli , e delle palpebre , messendo del color branco fulla faccia , o del vermiglio nelle guauce ; credete noi , ebe quel pittore uon fe l'avrebbe a male, e uon fi titmerebbe molto offefo ? Ora cost appunto, tenete per certo, ebe il forrano Facitore dell' Universo , il quale ci ba formatt colla fua mano ounipotente , refla con ragione offejo , allorebe voi mettete del color bianco , o roffo ful voltro vifo , o in altro modo alterate la volira figura con ornamenti firanievi , quafi che accufafte la fua infinita fapienza... d'ignoranza , o d'impoteuza nell'avervi formata nella guifa , cb' è a lui piaciuto . Seppiate , o figliuola , che il fuo posere è eguale al fuo volere , pofciache, come dice David : Egli ha fatto tutto quello che ha voluto in Cielo , e in Terra ; e che avendo cura di ciafcuno di noi , non ci ha dato ciò , che farebbe danuofo alle auime notire . Nou vogliate dunque guaffare, o alterare l' immagine, ch' egli ba fatto iu voi , nè vi curate di aggiungere qualebe eofa a quello, eb' ei vi ba dato, sforzandovi di acquiffare, malgrado i fuoi fapicutiffimi difegni , una falfa , e mentitrice bellezza, la quale rende colpevoli al fuo cofectto le donne più pudiche , e che non ferve fe non a tendere lacci agli occhi de' riguardanti .

4. Riceve la dama con fommiffione i faggi avvertimenti dell' nomo di Dio, e talmente ne profitto, che da indi in poi, benche foffe nel fior degli anni, in età cioè di anni 28., non nao mai più collane d'oro , nè vefti pompose , nè belletti , ma fi contentò di veffire con semplicità criftiana , fenza ornamenti fuperflui e vani , e menò una vita affai divota, e attenta al bnon governo della famiglia . Tale, e sì copiofo fu il frutto, conclude Teodoreto, che mia madre ritralle dalla dottrina del gran Pietro , e dalla faintare medicina , eb' egli le dicde per la falute fpirituale dell' auima , mentr'ella uon cercava fe non la fanità corporale. Intanto però la buona dama gettatafi al fuot piedi,umilmente lo prego a renderle la fanità dell' occhio infermo . Io fono , rispose Pietro , un uomo peccatore , ne da me dovete afpettare finili graye . Ma ella piangendo fi protetto , che non l'avrebbe mai lasciato, se non le faceva la bramata grazia . Voi dovete , replicò il Santo , rivolgeroi a Dio , per ottenerla . Egli il forano donatore di tutte le grazie , ed egli le concede a chi glie le ebiede con viva fede . E però di prefeute egli concederà quella, che voi bramate, a me nou già, ma alla votira Fede . Adunque fe la votira Fede è fincera , falda , e piena di confidenza , date... bando ai medici , e alle medicine , e ricevete que-Ho rimedio, che Dio vi da. Cio detto, pole la mano fopra l'occhio offelo, e col fegno di croce perfettamente lo rifano . Dopo alcuni anni, foggiunge Teodoreto, effendoli ammalata la. medefima mia madre, e trovandofi all'eftremo della fua vita, disperatagià da' medici, su pregato il Santo a vifitarla , e colle fue orazioni la ritolfe dalle fanci della morte . Perciocchè avendo ella perduto i fentimenti, 'e non conofcendo più alcuno, appena comparve il Servo di Dio, e le ebbe detto : Iddio vi dia la fua pace, o figliuola ( quetto era il fuo faluto confueto ), ella aprì fubito gli occhi, che teneva chiufi, e mirandolo fifamente, gli dimando la sua benedisione . Allors le donne , che circondavano il letto dell'inferma, proruppero in voci mescolate di allegrezza, e di duolo. Ma il Santo comandò loro, che fi metteffero a far orazione infieme con effolui, dicendo, che anche Tabita fu risuscitata dal Principe degli Apostoli per le lagrime , ed orazioni delle vedove . Effe così fecero, ed ottennero la bramata grazia ; concioffiachè subito finita l'orazione, comincio a scorrere dal corpo dell'inferma un copioso sudore, si estinse l'ardor febbrile, ed ella in breve tempo ricupe-

rol a primiera fanità.

5. Ma quello, ch' è più mirabile, fono parole del fopramento vato Teodoreto, anche le cofe adoprate dal Santo, come quelle di a. Paolo Apotlolo, o peravano miracoli. Perdiocchè andando fovente il medefimo Teodoreto allor fanciullo a vittare l'amon dal Dio infieme colla fau madre, questi un giorno prefe la fua cinta, ch' Ilia 2

era teffuta di grofio liuo , e divifala in due parti , con una di effe cinfe i reni di Teodoreto : E quefia cinta ponendosi poi sopra gl'infermi, restituiva loro la fanità, come più volte sperimentò in se medesimo lo stesso Teodoreto, ed anche iuo padre, e fua madre, allorchè cadevano informi . Effendofi sparsa la sama di cio nella città di Autiochia (e per quanto fi può raccogliere dal racconto di Teodoreto, dupo la morte del Santo), veniva la medefima cinta spesso richiesta da' loro conoscenti ed amici, e applicata agl'infermi mottrava la medelima virtù. Ma avendola a tal effetto ricevuta una certa persona, questa fu si ingrata, e sconoscente, che la ritenne per se, privando noi, dice Teodoreto, di un si ricco teforo .

· 6. Alla narrazione di questi miracoli aggiunge il medesimo Teodoreto ciò, che avvenne nella persona di una Vergine Antiochena. Era questa foggetta ad un uomo potente, il quale invaghiton della fua rara bellezza, fece tutti gli sforzi poffibili, per indurla a'fuoi iniqui voleri. Ma la Vergine fi mantenne ferma e costante contro le infidie, e le violenze dell' impuro padrone; e il Signore, ch'è il protettore delle anime pudiche, difefe la fua colomba dagli artigli di quell'avoltojo, ficchè potè ricovrarfi in un monaftero di vergini, dove visse fantamente . Fu questa fanta Vergine affalita da un canchero nel petto, che, divorandole le carni, le cagionava acerbi dolori. Siccome il nostro Santo aveva una stima particolare della virtuofa donzella ; così fi portava a vifitarla frequentemente, per conforiarla nella fua malattia; ma ne ella gli dimando di effere liberata dal suo male, nè il Santo credè efpediente il chiedere a Dio per lei una tal grazia. Benai nel tempo, ch'ei le parlava, cessavano i suoi dolori, acciocche potesse con tranquillità di spirito ascoltare le sue fante iftruzioni, ed esortazioni. Così fofferendo la Vergine con invitta e mirabile pazienza la fuz schisosa e dolorosa insermità, passò agli eterni godimenti del Cielo. Del che il medefimo Santo rendeva a tutti tettimonianza, efaltando con molte lodi la virtù di quella beata Vergine .

7. To potrel di altre cofe prodigio fe riferine moltifimo, fogiunge Toodorroc, hot brono dal Samo operate a mo lo transicio, tennado il samo operate a moltifimo, fogiunge Toodorroc, hot brono dal Samo operate produce de la companio del superato del

Il Filoteo di Teodoreto, che contlene un fedele, e fincero racconto delle virtà fingolari, e de' molti miracoli de' Santi , che viffero ai tempi fuoi , viene con ragione riputato uno de' più autentici monumenti della Storia ecclefiattica : giacchè lo Scrittore di esso, e per la fantisà della vita, e per l'eccellenza della dottrina, e per la dignità episcopale è giustamente annoverato tra i più illuttri e dotti Prelati, che nel fecolo quinto fioriffero nell'Oriente. E però abbiamo procurato di riferire opportunaniente si in quelta, che uella precedente Raccolta , la maggior parte delle Vite da effo riportate, perchè le crediamo molto adattate alla edificazione de' leggitori . E per raccogliere qualche frutto spirituale dal racconto della fopraddetta di s. Pietro di Galazia, poffiamo confiderare la differente condotta... ch'ei tenne colla madre di Teodoreto, e con quella Vergine, rifanando la prima da' fuoi malori , e lasciando soccombere la seconda alla sua penofa infermità. E perchè, dirà forse qualçuno, avendo egli ricevuto da Dio il dono de' miracoli, non guari eziandio quella buona Vergine dal fuo dolorofo morbo, come guari più volte la madre di Teodoreto, e altri molti dalle loro malattie ? A noi non tocca d'elaminare i giudizi imperscrutabili di Dio, il quale con infinita fapieuza dispensa le sue grazie per mezzo de suoi Sauti, come, e quando a lui piace. Bensì colla fcorta delle divine Scritture , e della dottrina de' as. Padri fi può francamente dire, che la pazienza conceduta a quella Vergine nel soffrire il fuo male, fu una grazia affai più pregevole, che non farebbe flato il liberarnela con un miracolo ; poichè in tal maniera ella guadagno un cumulo di meriti per l'eserna vita ; divenne più conforme a Gean Crifto crocififo noftro divino Capo: e per mezzo di brevi e passeggieri patimenti acquitto una corona immortale di gloria, che non avrà mai fine. Queste sorte di grazie fi debbono fopra ogni altra apprezzare, e defiderare da qualunque Criftiano, che vive di Fede, e che ha una vera premura della fua eterna falute . E febbeno fia lecito il chiedere a Dio, e ricorrere all'intercessione de' Santi, per effere liberati dalle infermità, e da altri mali temporali, quando fi faccia colla debita raflegnazione: tuttavia fe al Signore non piaccia di efaudirci, non per quefto crediamo gettate al vento le nostre preghiere ; anzi confidiamo vella fua infiniza bontà , che ci concederà una grazia affai maggiore, e fenza paragone più preziofa, ch'ei fuol concedere ai fuoi eletti, cioè il merito della pazienza in quefla vita, e la corona della gloria nell'eternità.

#### 30. Dicembre .

# B. MARGHERITA COLONNA VERGINE. Secolo X III.

Il Gallonio della Congregazione dell'Oratorio di Romo nell'Iloria delle fante Vergni Romane flompata in Roma I anno vivo, riporta le Pite ad spelle basea, tratta da un'altro Vita firitta da un'Anontmo contemporaneo, la quele ficofirevou approfic Imonache di Silvigliro in Copita, e da altri antichi monumenti. Si vada onche il Vadangon fuoi Annali Francefoni all'onno 1844.

A famiglia Colonna, la quale già da molti lecoli fa in Roma una luminofa comparfa e per lo fplendore della nobiltà, e per la copia delle ricchezze , e per la gloria di tanti illustri personaggi dati allo Stato, e alla Chiesa, e fra questi il fommo Pontefice Martino V., che nell' anno 1417, fu dal Concilio di Coftanza eletto a riempiere la Cattedra di s. Pietro : quefta nobiliffima famiglia, dico, ricevè nel fecolo decimo terzo un nuovo, e più chiaro luftro, e un ornamento di qualfivoglia altro più pregevole da una Vergine, la quale per l'eroiche sue cristiane virtà fi rendè ammirabile a tutta Roma, e non contenta di fantificare fe fteffa, fi fece guida ed esempio ad altre nel cammino dell' evangelica perfezione. Quetta fu la beata Marcherita, la quale nacque circa la metà del decimo terzo fecolo di Odone personaggio fra quei della fua famiglia affai magnanimo, e generofo. Ma effendo questo venuto a morte, mentre Margherita era ancora in tenera età, e poco dopo effendo mancata anche la madre, rimale questa nobile giovinetta sotto la cura, e l'cducazione di due suoi fraselli, uno de' quali si chiamava Giovanni, ed era il primogenito, l'altro s' appellava Giacomo, che per li fuoi meriti fingolari e nelle scienze, e nella pierà, fu dal sommo Pontefice Niccolo III. nell' anno 1177. inalzato alla cardinalizia dignità . Benche questi due fratelli uniti fossero nelle premure di procurare a Margherita loro forella un'educazione conveniente alla fua nobile nafcita; avevano però mire diverse circa lo stato, ch' ella dovesse prendere: pensava, cioè, il primo di collocarla in matrimonio, per aggiungere alla sua Casa. l'aderenza di un ragguardevole parentado ; il fecondo all'incontro nulla più bramava, che di presentare questa sua forella , qual vergine cafta , a Gesù Crifto .

a. Giscomo adunque a fine d'indure Marpherira aconfectare la fue reginità al Signore, e a non cercare altro fpofo , che Gesà Critto, comiacità di buon'ora a rapprefintarle i presi, e l'eccellenza dello fitato verginale. Le Vergini, d'ecva ggii, fono feiti in quelto Mondo, perche poffino agevolmente confervare il loro cuore, frombro da 'penefira' e adule cure del fecolo. e

vivendo in una fomma quiete, e tranquillità, attendere ad ornarfi l'animo delle criftiane virtiì, le quali recano una confolazione, che non fi puo spiegare, e a cui nulla puo paragonarfi delle terrene e mondane contentezze. Le Vergini fono il più bell'ornamento della criftiana Religione; esse sono le più persette imitatrici di que puriffimi spiriti, che colassù nel Cielo affiftono del continuo al trono di Dio . Ad esse promette Iddio di dare nella fua Cafa , e nel recinto delle fue muraglie un posto particolare, e più ono-recole di quello degli altri fuoi figliuoli, e un nome eterno, che mai non anderà in dimenticanza, Effe canteranno, come fi dice nell' Apocaliffe, davanti al trono dell' Agnello, cioè di Gesù Crifto, un cantico nuovo, che nessun altro potrà cantare ; e seguiranno l' Agnello ovunque anderà . Queste e simili cose diceva il pio e divoto fratello a Margherita ; e perchè le sue parole facessero im pressione nell'animo di lei, pregava continuamente il Signore ad accompagnarle colla fua grazia, la qual fola efficacemente parla nell'interno, e fi fa ubbidire, mentre l'uomo fa fentire all' orecchio il fuono della fua voce. Nè le sue esortazioni , e le preghiere sue furono in darno. Concioffiachè Margherita nella fua età ancor tenera fentì accendersi al cuore un amor grande alla verginità, e un ardente defiderio di confagrarfi tutta a Gesù Crifto .

3. Ma frattanto giunta ch'ella fu all'età propria di maritarfi, il fuo fratello maggiore pensò di collocarla in matrimonlo con uno de' principali Signori Romani, che allora occupava nella fteffa fua patria una delle più conspicue e ragguardevoli cariche . Ed era già il trattato ridotto a buon termine, quand'egli lo comunicò a Margherita, infinuandole nel tempo flesso a non volere riculare un progetto, cui nulla mancava, per effere proprio della fua nafcita, e della fua perfona. Ma la pia forella francamente rispose, effer ella rifoluta di non legarfi con vincolo matrimoniale ad alcun nomo di questo Mondo, per quanto ei fosse ricco, nobile , ed avvenente, poiche aveva scelto per suo sposo Gesà Critto, Re del Cielo e della Terra . Questa rispoita sconcerto le idee di Giovanni, il quale percio infieme con altri del suo parentado tento ogni mezzo per indurre Margherita a confentire all' accasamento propoftole. Ma a tenerla ferma nel fuo primo proponimento accorfe l'altro fuo fratello, cioè Giacomo, che le pose sotto degli occhi git incomodi molti e gravi, che fono infeparabill dallo frato conjugale, e ai quali fe fi faceffe rifleffione, molti al certo così di leggieri non vi a' impegnerebbero .

4. Affai più però che dalle parole dell'amorofo e fargio fratello rimale Margherita confortata dalla benigna affictera, che in tale occasione le pretto la fautiffima Vergine. Concioffachò avendo ella nelle anguttio, in cui si trovava, fatto fatto umite e fervoroso ricorso a questa gran Regina del Cielo, fingolare avvocata, e protettrice validiffima di chi vuol conservare intatto il fiore della verginale purità, una notte, mentre che quefta fua divota Serva dormiva, le appar), secondo che dicono gli Scrittori della sua Visa, in sembiante dolce insieme e maestoso, e si le difie : Sono Hate , o Margberita , efaudite le tue orazioni , e io fon quà venuta a recarti il lieta, e felice novella. Io non ti abbandonerò mai , e farò sempre pronta al tuo soccorso in quaiunque cimento ti troverai . Quefta celefte apparizione delia gran Madre di Dio riempie di tal dolcezza il coor di Margherita, e per si fatto modo la confolò, ch' ella risvegliatasi a quelle ultime parole, che aveva ascoliate dalla bocca di Maria fantiftima, non iapeva se più softe su questa Terra, ovvero trasferita a godere fovrumane, e celeftiali contentezze. E come fuol avvenire, che quanto più un'anima gusta le spirituali consolazioni, tanto più prenda a schiso le cose tutte di questo Mondo; così Margherita inebbriata di celefte gaudio non foffriva, per così dire, di più vederfi fu quetta Terra . Laonde qualunque cofa terrena, per quanto fia ftimara grande e pregevole dalle persone di Mondo, a lei sembrava meschina e vile : nulla di cio , che solletica i sentimenti del corpo, a lei recava piacere; e giunfe fino a paffare due interi giorni fenza prender cibo di forta alcuna.

5. Tali furono gli effetti, che in Margherita produsse la grazia compartisale dalla santissima Vergine . Ne l' impressione della medesima su paffeggiera, nè folo fi riftrinfe a queste fensibili confolazioni . Perocchè essa fu come un seme secondo, che produsse poi in questa Besta frutti fempre più pregevoli di criftiana perfezione . Di fatto febbene ella fosse vissua fino allora con molta edificazione, tuttavia d'indi innanzi intraprese una vita molto più aostera, e mortificata. I fuoi digiuni erano frequenti e rigorofi; la notte in vece di coricarfi full' agiato letto, che l'era preparato, dava un breve ripolo, o piuttofto iormento, al fuo corpo fopra d'una stuora ftefa ful fuolo della fua camera , ufando però l' accortezza di scomporre il letto, acciocchè le donne di fuo fervizio non s'avvedeffero di quella fua mortificazione , benchè nna di effe più dell' altre divota e sedele fosse a parte del segreto : impiegava le ore, che toglieva al fonno, nella lezione spirituale, nella meditazione dell' eterne verità, e nell'orazione con tale contento dell'anima ina, che le ore ie parevano momenti, favorendola il Signore con interiori foavità indicibili, e col dono delle lagrime, le quali ella spandeva in sì gran copia, che ne rimaneva bagnato il pavimento: e ciò fingolarmente le avveniva, quand' ella affifteva all'augustissimo e tremendo fagrifizio della Messa, da lei riguardato, qual è in verità, come il centro della criftiana pietà, e divozione.

6. Il fuoco intanto d'amor di Dio , e il disprezzo del Mondo, che ogni di più cresceva in Marpherita . le rendeva pravofa la fua dimora nella propria cafa, dove tetto (pirava agi, e magnificenza . Laonde configliatali prima con Dio per mezzo dell'orazione, e preso il fentimento di chi dirigeva l'anima fua, risolvè d'abbandonare la patria, la cafa, e i parenti, é di ritirarfi, come in un deserto, sul monte di Palestrina, per ivi secondare più liberamente gl'impulsi del divino Spirito, che a cofe straordinarie la chiamava, in compagnia pertanto di doe altre Vergini, che a lei fi erano unite nel desiderio di fervire unicamente a Dio, e che febbene fossero sue serve, erano però da lei tenute come fue compagne, piena di coraggio, e di fervore si portò al fuddetto monte di Paleffrina . Nè mancò il Signore di darle in quest' occasione un particolare conforto . e un nuovo pegno del fuo amore. Concioffiachè effendo ella nel ginngere a Palettrina entrata subito in chiefa, udi quelle parole dell'Evangelio: Il Padre , che m' ha mandato , non m' ha laferato folo . Nell'ascoltare le quali parole ella si senti internamente afficurata, che il Signore farebbe ftato sempre con esfolei, e l'avrebbe affittita particolarmente in tutte le sue imprese . Separatafi così Margherita dal tumulto del Mondo , non folo collo fpirito, ma ancora col corpo, pensò a... dare un libero corfo al fuo fervore, e a rendere, diro così, irretrattabile il divorzio, ch'ella fa--ceva da tutte le cofe secolaresche . Perciò non ando guari, ch' ella, depotte le vetti, che aveva fin allora uíase, fi veft) di panno ruvido, e groffolano, quale fi conveniva alle fnore non molto prima fondate da s. Chiara , e da se medefima fi recise i capelli , quali con fanto disprezzo getto in una chiavica. E perchè all'abito penitente, di cni ella s' era vettira, corrispondesse tutto il rimanente della fua vita, raddoppiò ie mortificazioni, e le autterità, alle quali s'era già addettrata nalla cafa paterna; e fi diede in modo particolare al digiuno, offervandolo tutti i giorni della fettimana, toltane la Domenica, e il Giovedì, e nel Venerdì il suo nudrimento altro non era , che poco pane, e una fcarfa mifura d'acqua. Se ne stava quasi sempre sola, intesa onicamente al lavoro , e alla meditazione : non voleva fentis parlare se non di Dio, e quanto a se, amava quanto più poteva di tacere, folita di ripetere quelle parole del Profeta : Ella è cofa buona l'afpetsare in filenzio i doni del Signore .

7. Rifaputofi in Roma questo cambiamento di vita di Margherita anche nell'efterno, cagionò non piccolo dispiacere ad alcuni de' suoi parenti» e ingolarmente alla madre di quel fignore, che era destinato suo Sposo , Quetti perranto inseme uniti secero ogni prova per persuadere Margherita ad abbandonare l'intrapreta maniera di vivere, e a cousentire finalmente al progettatole matrimonio. Anzi la fopra mentovata fignora, che avrebbe voluto effere fua fuocera , le inviò due religiosi , i quali cercattero. di rappresentarle , com' ella troppo a' era avvilita col metterfi in tanta povertà, il che non poteva procedere se non da animo baffo, e vile, e indegno della fita nobile condizione. Ma la Serva del Signore, che era piena delle maffime, e dello spirito del Vangelo : No, difle , non bo altrimenti moffrato d'avere un cuor vile e baffs , come voi dite , ma fenza paragone più nobile e più genevofo di tutte le altre donne della mia cafa; perocche quelle fi congiunsevo in matrimonio ad uomini mortali, ed io all'incontro mi fono spofata al Re de' Re, al Signore de' Signori , e al fommo Monarca dell' Univerfo . Ritornati quetti in Roma fenza aver potuto ottenernulla, e pienamente convinti del coftante proponimento di Margherita, di voler confervare la fua verginità , tollero a' parenti della medefima ogni fperanza di più rimuovernela. Laonde da questo punto in poi Iddio fece godere in pace a quefta fua Serva i frutti delle vittorio, ch' ella aveva riportate, non esfendovi stato più alcuno, che la frastornasse dal fanto suo tenor di vita, Che anzi il suo fratello Giacomo andò ad abitare ( almen per qualche tempo ) nel monte di Palettrina, e come egli era uomo di molto spirito, e illuminato nelle vie del Signore, & fece suo direttore, e l'ajutò in tutte

le opere di pietà , ch'ella volle intraprendere . 8. Per meszo di questo suo fratello ottenne Margherita, che le sosse dalla sua casa data la dote, e quant'altro era ffato deffinato per le fue nozze : il che fervì acciocche quelta fanta Vergine delle a conoscere co' satti quali viscere di carltà ella nutriffe verso de' poveri, e insiemeuanto ella amaffe per la fua-propria perfonaquanto ella amane per la l'evangelica povertà. Concioffiache ella impiego tutta quefta fua roba nel veftire gl' ignudi, nel dare da manojare a' famelici , nel ricevere i poveri foreftieri, e i pellegrini, nel collocare in monaftero alenne bnone fanciulle, e in fimili operedi carità criftiana . Le fue limofine poi erano più. dell' ordinario copiose nelle feste folenni, mostrando In tal modo la fua gratitudine verso Dio, che in fimili congiunture le faceva fingolarmente guftare le delizie delle celefti confolazioni. Ne contenta la buona Serva di Dio di difiribuire l'aver suo a' poveri, voleva in favor de' medefiml impiegare eziandio la fua tteffa. persona . Perciò , a imitazione della celebre vergine s. Nicarete, ella componeva da se medesima de medicamenti, e colle fue proprie mani preparava i cibi per li poveri ammalati, andando està in compagnia d'alcuna delle sue doune, o compagne, a visitarli nelle case loro, lasciando a ciascono quel che si richledeva al suo bisogno, nè cessando d'affisterio fino a tanto che non lo vedeva ritornato nella primiera fanità . Ma la carità di Margherita verso degl' infermi non appari mai più chiaramente, che quando incontratafi un giorno in una povera donna lebbrofa,

la quale fracciata dal fuo paefe fe n'andava raminga , fenza trovare chi a cagione del fuo male voleffe darle ricovero , effa amorevolmente la conduffe alla fua abitazione, e prefe a curaria con tale attenzione , ch' ella medefima le dava colle sue proprie mani da mangiare , e da bere , effa le preparava il letto , effa medicava le fue piaghe, e aggiungendo alla carità la mortificazione di fe medefima , giunfe fino a bere nell' ifteffo bicchiere, e a mangiare nel piatto ifteffo, che ferviva per quella lebbrofa . Così la caritatevole Vergine continuò a fare, fino a che quella poverella fu guarita del fuo fchifofo male; avendole fervito di mirabile conforto in uefto efercizio di carità il ricordarfi fpeffo, che il nostro ivin Redentore aveva voluto nell'ama. ra fua paffione, come dice il Profeta, effereriputato come on lebbrofo; onde le pareva di fervire nella persona di quella poveretta l'istesse Cristo, il quale già si è protestato di tener per fatto a fe quel che per amor fuo fi fa a qualfivo -.

glia de' fuoi poveri.

9. Mentre quetta fanta Vergine fi moftrava in tal maniera liberale verso de' bisognosi, era per così dire avara verso di se medesima, non potendoù immaginar nulla di più povero, e di più meschino del suo trattamento si nel vitto, che nel veftito . Anzi per amore, ch' ella aveva alla povertà , voleva ricevere a titolo di limofina dal fuo fratello quel fuo mifero foftentamento , e a fine di meglio praticare quetta fanta povertà, e infieme la virtù dell' ubbidienza, ell' avrebbe voluto ritirarsi in un ben regolato, monattero, Laonde la prima fua intenzione fu, che il fratello le ne faceffe fabbricare nno apposta, in cni fi foste potuto piantare, come in terreno vergine, la più bella , e la più perfetta regolare offervanza. Ma poiche all' efecuzione di quelto difegno fi frappolero difficultà infinperabili; percio la nostra Beara pensò di ritirarfi nel convento d' Affifi; al qual effetto ottenne anche dal ministro generale de' Francescani le necessarie facoltà. Il Signore però con una lunga, e grave malattia-, che le mando, le fece conoscere non effer quefta la fua volontà, e piacergli piuttofto, che rimanendo ella nelle, vicinanze di Roma, e in vifta di quegli allettamenti di agi , e di grandezze, che sì da vicino le offeriva la propria cafa, più luminofo comparitie il disprezzo ch' ella ne faceva per amore di Dlo ..

10. E di fatto riavutafi la Serva di Dio dalla fua grave infermità, diede di un tal difprezzo nn' ammirabile prova . Concioffiachè essendo ella pel defiderio di vifirarne I fantuari, vennta a Roma , invece d' andare nel proprio palazzo , fi ricoverò qual povera foreftiera nella casa d'una buona donna, per nome Aldrude, la quale viveva con fama di fantità, e per le molte opere fue di carità verso de' bisognofi, era volgarmente detta : Madonna Aldrude 4: prveri . In casa di questa donna Margherita si pose a farla da vile fantesca, preparando esta da manpiare, e facendo qualfivoglia altro più abietto uffizio con tale foddisfazione dell' animo fuo , ch'ella avrebbe di buon grado acconfentito di rimaner fempre in tale stato . Ma divulgatasi dopo alcuni giorni la dimora di Margherita in Roma, fi mostero persone d'ogul condizione a vifitarla , fpinte dal desiderio di vedere coi propri occhi un si bel prodigio di criftiana umiltà . Ella veramente non avrebbe voluto farfi vedere da chicchesia; ma poiche la necessità la costringeva a fare contro la fuz volontà, ella non a'arroffiva di comparire in quel suo povero arnese, in cui fi trovava , e quanto più prefto poteva , e con meno di parole , che foffe poffible , fi difbrigava da quefte per lei importuniffirme visite. E quindi accorgendofi , che difficilmente avrebbe trovata in Roma quella ofcurità, ch' ella tanto bramava , fece prontamente ritorno al fuo enonte di Paleftrina, lasciando la città piena di ammirazione, e di rispetto per la sua singolare

11. La fama intanto, che fi fparfe, della fantità di Margherita, tiro a lei alcune Vergini anche della primaria nobiltà di Roma, le quali innamorate de' suoi esempi, volevano sotto la sua fcorta feguirla. Ella, che ardentemente bramava di vedere il Signore glorificato da molti, e maffime da fanciulle, che confecraffero a Gesù Cristo la loro verginità, non ricusò d' accettarle in fua compagnia. Ella folamente rifiuto d'effere riguardata come loro Superiora, volendo piuttofto effere confiderata come loro ferva . Che fe queste per lo rispetto, e per la stima, che verso d' essa nudrivano, avevano a lei ricorio per direzione, e per configlio, ella foleva dir loro: Noi , forelle mie , non abbiamo ne Abbadeffa , ne Macfira, la quale ne moffri i coffunti della vita reliziola; ricorriamo adunque alla fantifima Vergine , come a Regina noffra , che non fi fdegnera di efferne Macffra e Madre . Ma quelle iftruzioni , ch' ella ricufava di dare a queste sue compagne colle parole, per timore di comparire loro Superiora, le dava ad effe molto più efficacemente con gli esempj, di modo che bastava, che in lei fissafero gli occhi, per conoscere la maniera di praticare le più fublimi virtù criffiane , e quella fingolarmente, che si può dire meno delle altre foggetta ad illusione , cioè l'amor di patire per raffomigliarfi a Gesù Cristo, e aver parte alla sua gloria, dopo avere participato de suoi patimenti. A mifura che quefta fanta Vergine a' andava ogni giorno più infiammando dell'amor di Dio, sempre più desiderava di dargliene delle prove col patire. Appagò il Signore questo defiderio, ch' egli medefimo aveva acceso nel cuore di quelta fua Serva, mandandole una piaga nel deftro fianco , la quale mentre del continuo tramandava copia di fangue, e di marcia, le ca-

gionava dolori scrivifimi. In mezzo a quefit dolori Basta pumo on rallanti i l'ispor delle folite fie auteriti, nè mal fi sudità dire parola dilamento, a nai alle fae conquagn, che montrevano i computione, che di lei averano, de que della publica della computatione, che di lei averano, de apulla inferenti, evero che ni diminifica sua minima particella di miri delteri, ma al bera, del qui mi presenta, evera che mi diminifica sua minima particella di miri delteri, ma al bera, del qui mi presenta, evera che mi della della collectione, consiste di la montre del parin presenta, evi a signinga debre a delirte, accisettà di la mon mi abbia a difinationa, da fi con preprine confifere, everanti dell'anima

12. Perseverò la Serva di Dio in questo stato con ammirabile pazlenza per lo spazio di sette anni, cioè fino alla morte; anzi gli ultimi tre anni del viver suo altro non surono che un continuo languire. Ma a mifura che il fuo corpo a' andava struggendo, si rinvigoriva il suo spirito, e ogni di più s' infervorava del defiderio d' andare ad unirfi per fempre al fuo celette Spofo in Paradifo . Ai 21. di Dicembre dell'anno 1284. ella su soprappresa da gagliarda sebbre, e i dolori della fua piaga maggiormente s' inasprirono; onde accorgendofi per questi segni della sua imminente morte, esulto di giubbilo, e le sue parole non furono più , se non dardi infocati d'amore verso il suo Dio . Ricevè con indicibile divozione i fantiffimi Sagramenti del Viatico, e dell' Ettrema Unzione, e ftrettofi al petto un Crocififfo, che teneva in mano, ai 20, di Dicembre del suddetto anno 1284., come più probabilmente fi crede, confumo il fagrifizio della fua vita, e dalle umiliazioni, alle quali s'era foggettata per amor del suo Dio in questo Mondo, paíso a regnare gloriofa con Crifto nel Cielo per tutta l'eternità. Il Signore si compiacque di atteftare la fantità di questa Vergine con molti miracoli, e con diverse apparizioni narrate dagli Scrittori della fua Vita. Le fue compagne intanto rimale fenza la loro guida, furono accolte fotto la protezione del Cardinal Giacomo Colonna, fratello della defunta; e per mezzo fuo furono poi da Paleftrina trasferite a Roma in s. Silveftro in Capite, dove fu fondato l'illuftre monaftero, che ancora fuffifte, fotto la regola di a. Chiara,coll'approvazione del fommo Pontefice Onorio IV. Fa trasportato altresì nella medesima chiesa di fan Silvettro il corpo della beata Margherita, la quale fi dee riguardare come inftitutrice di quelle fagre Vergini , ficcome il Cardinal Giacomo ha meritato d'effer confiderato qual fondatore di quel monaftero .

On quanto bene l'intefe quefta beats Serva di Dio, veramente degna d'efir messi nel novero delle Vergini sigge, e prudenti ; Ella non si curb d'ornare con roc e con gemme il seo corpo, il quale, come dice lo bpirito sino 1, serva per si quale, come dice lo bpirito sino 1, serva per si quale, come dice lo bpirito sino 1, serva per si quale compania, te dile, e reunis, a non ponendo il suo studio nel comparire cherisormente ronata cell'articiarifi i passilli, secondo 1'infagnamento dell'

Apostolo s. Pietro 1 , orno l'anima sua , e il suo interno colla purità incorruttibile d' uno fpirito pieno di dolcezza, e di pace, il che forma un ricco ornamento agli occhi di Dio. Ella non prezzo quella gloria vana, che unicamente si fonda sulla fallace opinione degli uomini mondani, per far acquifto di quella, che nasce dall'avere il timor fanto di Dio, senza del quale non v'è vera gloria per qualfivoglia forta di persone, o ricche, o povere, o nobili, o plebee ch'effe fieno, come dice lo Spirito fauto a: Gloria divitum, bonoratorum, & pauperum timor Dei ett. La gloria de' ricchi, e di chi gode gli onori , e de' poveri è il timor del Signore . Ella lasciò un Mondo d'inganul , e di fallacle; un Mondo, che esercita una crudele tirannia sopra degli amatori, e de'seguaci suoi; un Mondo, le cui delizie, come dice s. Agottino, portano feco un' amarezza vera, e una falfa dolcezza, un ficuro dolore, e un piacere incerso, una dura fatica , e un ripofo pieno di follecitudine , una reale e prefente miferia, e una fperanza fenza oggetto di verace felicità . Lafelo beni , che fi dileguano come fumo, che a' inaridifcono sì prefto, come l'erba ai cocenti raggi del fole, che rapidamente se ne voluno insieme col tempo, nonavendo altro, che un fu, e un farà: Temporis volubilitate prætet fluunt , dice il medelimo s. Agoftino, nibil babentia nifi fuit, & eris . E in cambio di quefte vili e dispregevoli cose, ella acquistò beni veri, folidi, eterni, e fi merito una corona di gloria, che mai nou verrà meno. Che se la Fede ci afficura del vantaggiofiffimo cambio, che fece questa Serva del Signore, perchè non cerchiam nol d'imitarla ? Perche con un euor pefante, e inclinato a' beni di questa Terra, ameremo sempre la vanità, e anderemo in cerca della menzogna 1 ?

### 31. Dicembre .

SANTI MARTIRI DELLA PERSECUZIONE SOTTO L'IMPERATORE GIULIANO, DETTO L'APOSTATA.

#### Secolo IV.

Intorno a questa perfecuzione si veda il Tillemont nel 1011.7, delle sue Memorie per l'Istoria ecclesiastica, e il Card. Orsi lib. 15, dell'Istoria ecclesiastica.

Rédats dal gran Codantino la pare a tutta la Chiefa nell'anno 131, colla Confitta, ch' egil diede a Licinio, l'altimo degl' Impartori Gentili, cia abbiano perfegiunti i Cristorio Cattili, cia abbiano perfegiunti i Cristorio Cattili, cia abbiano perfegiunti i Cristorio Cattili, cia consultata de la critiana Religione i la quale dopo effire fitta fion allora perfegiutara, e tenesta-aell'opperficione, comparer buninola, e troinfarea, e onorata per tutto il Mondo, nal tempo tefforbie con corrette con corrette per tutto il Mondo, nal tempo tefforbie con Cattili, abbiani in faccia il fiolo, g'il discontinui con control del contr

leguava, e spariva. Perocchè non solamente il gran Costantino diede opera a distruggerla, ma lo fteffo fecero anche i fuoi tre figlluoli, Coftantino , Coftante , e Coftanzo , che nel 337. gli fuccedettero nell' Imperio , secondo le parti. ch' egli medefimo ne aveva loro fatte morendo. L'Imperio poi così divifo fi riunì nell'anno 353. nella persona del solo Costanzo, il quale benchè fosse per sua somma sventura gran protettore. dell' Arianefimo, non lasciò tuttavia di sar sempre la guerra all'idolatria . Sotto quetti Imperatori trovaudofi i Criftiani, dice s. Gregorio Nazianzeno , nel colmo della felicità , degli onori , e della potenza, caddero nell'infolenza, nella fuperbia, e negli altri vizi, ebe fuol portar feco la profeerità, di cui sì di rado l'uomo ufa bene . Laonde , dice il medefimo Santo, i peccati di molti Criftiani furono cagione , che il Signore tiraffe fuori da' tefori della fua collera un pefante flagello per punirli infieme , e per corveggerli .

2. Questo flagello fu l'empio Giuliano, il quale nell' anno 361. succede all' Imperatore Costanzo, di cui era cugino, e da cui era ftato creato Cefare fin dall' auno 356. Coftui dopo effere ftato allevato nella criftiana Religione, e iftruito nelle fcienze facre e profane, e dopo avere efercitato l'ufizio di Lettore nella Chiefa di Nicomedia, applicatofi follemente allo studio della magia fotto alcuni profesiori di quest' arte diabolica, rinunziò in età di vent' anni al Criftianefimo , e al culto del vero Dio, per darfi in preda all' idolatria, ed alla pratica delle più orride Idolatriche fuperstizioni . Non s'arrifchio però il mifero Apoflata, finche visse l'Imperatore Costanzo, di palefarfi per quello, ch' egli era; ma fallto che fu ful trono imperiale non folo manifesto il suo amore, e il suo zelo per l'idolatria, che professava, ma di più concepì il difegno d'abolire, se fosse flato poffibile, la criftiana Religione, e di riedificare sopra le rovine della medesima il quasi già effinto culto de falfi Dei. E perchè celi ben a' accorfe non effer possibile di giungere a tanto colla violenza, perocchè aveva per elperienza conosciuto, che il sangue de' Cristiani sparso per lo fpazio di tre e più secoli era stato come una feconda semenza, che gli aveva moltiplicati; erciò s'avvisò d'usare piuttosto l'astuzia, e le frodi, adoperando tutti que' mezzi, che di natura loro erano più atti a produrre nell'animo degli nomini il disprezzo della criftiana Religione, e la ftima dell' idolatria . Egli adunque cominciò dal dare nella persona sua l'esempio di quel che bramava, che fossero gli altri, persuaso che-molti avrebbero cercato di conformarsi a lui, e che il popolo ignorante avrebbe facilmente feguite le orme del fuo principe. Ordinò pertanto, che subito fossero riaperti tutti i templi degl' idoli, ed egli era il primo ad intervenire a tutte le funzioni, e alle feste profane, che in onore de'medefimi fi facevano . Anzi gloriandofi più del Kkk

titolo d'Inpartore, voleva effere egli fletto ministro de proportore, voleva effere egli fletto ministro degli abominevoli fignifici, e firne le più vili, e fordida funzioni. Correva innanzi, e indietro, portava le legna, la ezcendeva, flotava nel faoco, prendeva Il coltello per ificannare le vittime, ed edminava le loro vifere per vaphezza di trovar en in effe la cognizione delle cofe future, che era la pufficone giu prodominante.

3. Nè contento Giuliano d'onorare così l'idolatria per tirar molti ad effa col suo esempio, si fludio ancora di renderla pregevole per la condotta, che voleva che si tenesse dai ministri de' fuoi numi, avendo offervato, che la Religione cristiana più che per ogni altro mezzo a' era dilatata per la fantità de' fuoi vescovi, e de' suoi sacerdoti. Siccome adunque egli aveva imparato qual fosse la condotta, quali i costumi, e quali le regole di disciplina de ministri ecclesiattici, fra' quali era un tempo convivuto; così procurò d'infinuarle al facrileghi ministri delle false divinità . Scrlife pertanto alcune lettere a certi Pontefici ( così fi chiamavano i principali ministri del culto degl' idoli ) ; in una delle quali dice , ,, che ,, la prima qualità, che dee avere chi è defti-, nato a quefta carica, fi è la mansuetudine, e ,, l'umanità, gastigando con moderazione colo-,, ro, che hanno commello qualche fallo, colla so fola mira di correggerlo; e prendendofi cura 39 de' poveri , senza fare diffinzione di persone , , ma heneficando eziandio i nemici, giacche, " foggiunge l'empio Apostata, per mezzo di tali spere di carità , gli empi Galilei (così egli per , disprezzo chiamava i Crittiani ) banno Habilita e fortificata la loro perniciofa fetta. La feconda " qualità , ch' ei richiede in un Pontefice , è " l' amor delle cofe della Religione, il quale fi , darà a conoscere , quand' egli l'intinui nel cuo-, re di coloro, che da lui dipendono. Inoltre un " Pontefice, fague a dire Giullano, dee effer pu-" ro anche di corpo, e percio ha da dar hando 39 alle buffonerie, al discorsi laidl e disonesti, e " alla lettura di que' poeti, che appunto fono ca-" duti in questi difetti . No meno egli dee legger " commedie, favole, o altri componimenti fopra " argumenti amorofi, perchè questi a poco a pop co accendono de' cattlyi defideri , e producono " finalmente, quando l' uomo men fe l'aspetta, m incendio, che confuma ogni virtà. Per la a ftessa ragione non dee un sacerdote degli Dei ,, andar mai al teatro, nè al circo, uè agli spet-, tacoli delle fiere, o de' gladiatori . La sua oc-, cupazione ha da effere la frequente orazione n e in pubblico, e in privato. I fuoi shiti hanno » da effere semplici e modesti, fuori delle fun-, zioni fagre, esfendo cofa molto difdicevole, so ed ingiuita il confumare nel luffo, e nel fafto , ciò, ch' è stato lasclato per onorare gli Dei .. . Le medefime cofe egli infinua a un altro Pontefice della Galazia, moitrando così quali foifero ia virtà, e quale la condotta de' veri sacerdoti di Gesà Crifto, de' quali egli avvehhe voluto, come dice s. Gregorio Nazianzeno, che i Pontefici de' suoi numi sostro la Scimmia.

4. Ma nel tempo stesso che il maligno Imperatore con questi, e con altri somiglianti strattagemmi fi ftudiava di tirar gente all'idolatria, s'adoperava in tutte le maniere le più infidiofe per diffruggere il Criffianesimo, e per obbligare chi lo professava ad ahhandonarlo. Egli adunque primieramente cerco di fomentare, e vie più accrescere il fuoco delle diffentioni, e delle difcordie, che erano nella Chiefa per l'occasione delle diverse Sette, che pur troppo la laceravano, e al tempo dell'Imperatore Costanzo avevano prodotto sconvolgimenti, e turbolenze orribili. A quetto fine egli richiamo i Vescovi, che dal medefimo Imperatore erano ftati efiliati, fenza però mandar via quelli, che in luogo loro erano ftati intrufi. Concede ai Donatitti dell' Affrica tutto quanto gli chiefero, aholendo le leggi, cha contro questi scismarici erano state promulgate dal gran Coffantino, e da' fuoi figliuoli . Accrebbe colle sue lettere coraggio agli eretici, e particolarmente a quelli, che erano più suriosi nemici de' cattolici dogmi . Softenne i Novaziani , che erano rimafi per così dire schiacciati sotto il pefo, e l'autorità delle leggi di Coffanzo. Proteggeva tutti quegli ecclefiattici, che da' loro Vescovi per qualche delitto erano stati deposti, o in qualfivoglia altra maniera punitì. Si moftrò favorevole fino agli Ehrei, permettendo loro di rifahhricare il tempio di Gerufalemme, avvegnachè Iddio con uno firepitofo miracolo ne frattornaffe l' esecuzione, come s'è detto nella Vita di a. Cirillo Vescovo di Gerusalemme ai 18. di Marzo nella prima Raccolta . Nel che l' empio Imperatore altra mira non aveva , che d'armare contro della Chiefa tutti i più malvagi, di rovinare coal le sue leggi più fante, e di dividere fra di loro i Criftiani . i quali confumati da' loro nemici domestici , sperava di più agevolmente ridurre al niente .

5. A quefto mezzo, atto per fe fteffo a recare tanto danno alla Chiefa, ne aggiunfe Giuliano un altro niente meno nocivo; e questo fu di proibire ai Criftiani d'infegnare le helle lettere , la medicina, e la morale filosofia, i professori della quale fi chiamavano Sofifti, ed avevano per oggetto d' infegnare alla gioventù non folamente l' eloquenza, ma la maniera ancora di hen condursi in cio, che risguarda la civile società . E dopo avere in tal modo vietato a' Criffiani di fare l'uffizio di maestro, proihì loro ancorad'andare alle scuole de Gentili per apprendervi le umane lettere, e per istudiarvi gli autori Gentili , volendo che un tale studio riferbato fosse a coloro, che adoravano pli Dei della Gentilità. La qual proihizione, benchè egli cercaffe di ricoprirla con vani e ridicoli preteffi; in verità

però gli era flata fuggerita e dall'invidia, che lo divorava, di vedere Criftiani, com' erano fra gli altri i Bafilj, e i Gregorj Nazianzeni, che colla ioro scienza, vasta erodizione, e maravigliofa eloquenza onoravano la Chiefa, e ofcuravano i più celebri filosofi, e oratori pagani, e dal defiderio di togliere al Criffiani il vantaggio , che ricavavano dallo fludio delle fcienze , e dag!' ifteffi autori Gentili per confotare, e mettere in derlfione le ftravaganti idolatriche superfizioni . Invano però , dice s. Gregorio Nazianzeno, tentò l'empio Apostata di distruggere cost la pietà criffiana, la quale non confifte già nelia vana eleganza delle parole, ma nella cognizione della verità, e nella pratica delle virtù . E di fatto questa proibizione di Giuliano fu occasione di nuovo loftro, e decoro alla Chiefa. Perocche quasi tuttl i pubblici professori delle scienze abbandonarono più volentieri le loro cattedre , che la Fede . Del qual numero fingoiarmente furono e il celebre Vittorino, di cui s'è parlato diffusamente nella Vita di s. Simpliciano ai 20. d' Agosto in questa feconda Raccolta, e Proeresio, il quale benche a titolo della sua eccellenza, e d'effere ftato maeftro in Atene di Giuliano, avesse la permissione di continuare. nei suo impiego, volle nondimeno rinunziarvi, per dare in tal guifa una pubblica e foienne teftimonlanza del suo inviolabile attaccamento alla cattolica Fede .

6. Prese poi l'iniquo Imperatore a travagliare in mille maniere le persone ecclesiastiche , ie vergini, e i professori della vita monastica, e folitaria, per togliere così , fe avesse potuto, alla Chiefa i fuoi più belli ornamenti , e privaria di quell'appoggio, ch'ella trovava nelle loro orazioni. Perciò egli cafsò tutte le leggi, che in favore degli Ecclefiaffici erano ftate pubblicare dal gran Coftantino, e da Coftanzo; onde venne a privarli dell' immonità, delle efenzioni, e della diffribuzione delle bizde ioro affegnate, e li fottopose zi pesi, e alie sunzioni pubbliche , qualora non ne foffero flati efenti per qualche altro titolo . Pretese inoltre di co-#ringere coloro, che fotto l'Imperio di Coftantino, e di Coffanzo, aveffero demolito qualche templo, o qualche altare degl'idoli, a rifabbricare quel che avevane diffrutto , o a pagarne il prezzo . E per questo motivo molti Prelati , e molti altri Chierici furono messi nelie prigioni, e foggettati a crudeli tormenti, e condannati eziandio alla morte, fenza che nè meno soffero convinti di quel che veniva loro impotato, ma fopra ogni femplice accofa. Con egual crudeltà erano trattati gli Ecclefiaffici per obbligarli a rivelare le ricchezze della Chiefa, perocchè Giuliano voleva totte rapirle , per appagare non tanto la fua avarizia, quanto l'odio suo contro Gesà Crifto . A quest'effetto spesso erano quà e ià spediti degli Ústiziali con

de foldari, i quali violentemente entra vano nelic chiefe, ne arrefavano i cubolo, el llegava no alle colonne, battendoli il fieramente, che da ogni parte gondavano fangue. Conì parimente l'inomano imperatore tolie alle vergini, e alle povere vedove deferitte nel roolo della Chiefa tutti i privilegi, e il foliali caritatevoli affente della proposita della proposita di privilegi, e in foliali caritatevoli affente mente non contento di mettere in derifione, e februno la vita monafita, e foliatria, frattornavia mille modella quiette di coloro, che il professivano, sino a mandare a trarif foroi dalle loso folitubini per arrolari il il milizia.

7. Oltre quefte vie indirette, altre ne tento Giuliano delle più dirette per indurre i Criftiani ad abbandonare la ioro Religione, e ad idolatrare. Concioffiachè egli cominciò dallo sbandire daila fua corte coloro, che facevano profeffione d'effere criftiani, e molti ancora ne fece morire, avvegnachè fotto altro mendicato pretefto; e fe gli premeva di ritenerne aicono presso di se, tentava in tutte le maniere di ridurlo alle foe vogiie, come fra gli altri fececon s. Cefario, fecondo che s' è detto nella fua Vita al 25. di Febbrajo nella prima Raccolta . E poichè egli ebbe corrotta come defiderava la fua corte , pensò a fare lo stesso rispetto alle milizie . Pubblicò pertanto una legge , nella quale comandava a tutti i foldati o d'abbandonar la milizia , o di fagrificare agli Dei . Ma perchè i suoi eserciti farebbonsi ridotti al nolla. fe totti i criftiani fi foffero ritirati ; perciò egli adoperò e le perfuafioni, e le lofinghe, e le minacce per indurre i medefimi crittiani all' apostafia. Nè furono queste arti senza il loro esfetto. Concioffische una parte confiderabile di foldati, dice s. Gregorio Nazianzeno, di coloro, cioè, che dominati dall'ambizione e dall'intereffe, altra legge non avevano, che la volontà del Principe , e che di criffiano fi può dire , che non aveffero fe non il nome , condifcefero allefue inique voglie . Ma non permife Iddio , fegue a dire il Santo, che tutti li tiraffe ai fuo partito , effendone rimafi fecondo i' espressione della Scrittura più di fette mila, che non piegarono il ginocchio davanti a Baal, e non adorarono ia ftatua d'oro di Nabucco . Furono questi totti co-ioro , che non erano attaccati ne alie ricchezze, nè agli onori; ma che tutta la loro gloria e selicità riponevano nel mantenera sedeli a Dio .

8. Del nomero di quefti generoli foldati, pronti a totto perdere, e a foffir tutto, piuttobo che abbandonare la ioro Fede, furono non folamente mori i dell'infimo ordine della milita, ma molti ancora coficiul per le cariche, e-per le dignità, che posfiderano, benchi fembrafe, che fopra di ioro dovefie aver più forza la tentasione della fiperanza di fempre più avantarfi, e deli timore di perdere quel molto, che giì avevano. Calcibri fra quefii fir fraquefii fir afformoso Giovier.

Kkka

no, e Valentiniano, il primo de' quali era tribuno, l' altro capitano nell'armata imperiale. Giuliano avendo loro intimato, o di fagrificare ai demonj, o di abbandonare la milizia, questi tosto gettarono via le militari infegne , e folennemente si protestarono di voler esfere , e morire criffiani. L'Imperatore però, che conosceva il loro valore, e il bisogno, che di essi aveva nella guerra, che allora preparava con-tro i Persiani, diffimulo questa disubbidienza, e li ritenne al suo servizio. Il che diede campo a Valentiniano di fare in altra congiuntura una generola consessione di Cristo. Quetta su quando andando Giuliano in Antiochia a visitare un tempio di quella città con gran pompa, e accompagnandolo Valentiniano per obbligo della fua carica, un miniftro degl' idoli nell' afpergere coll' acqua luftrale l'Imperatore, e il suo seguito, ne gettò una goccia fulla clamide di Valentiniano. Quefti, che voleva far conoscere, che se reudeva 21 suo Principe quell' uffizio, che gli conveniva, non prendeva però alcuna parte nelle fue idolatriche superstizioni, acceso di zelo inveft) quel minifiro, che l' aveva bagnato, e datogli uu pugno : Tu m' bei , gli diffe ad alta voce, contaniinuto; e tagliata quella parte di clamide ch'era ftata aspersa di quell' acqua superttiziosa, con isdegno la getto via, vedendo, e ascoltando tutto ciò Giufiano , il quale irritato per un tal fatto, lo privò della carica, e lo mandò in efilio . Il Signore poi rende a quefti due. Confessori del suo nome auche in questo Mondo il centuplo di quello, che per lui avevano lasciato, o erano flati disposti a lasciare, essendo uno dopo l'altro succeduti a Giuliano nell'Imperio .

9. L' Imperatore però nè atterrito per la coraggiofa refiftenza di questi illustri campioni, ne fazio della moltitudine de' foldati, che aveva fedotti, tentò altri mezai per fare , che tutti quant' erano nelle armate fi contaminaffero coll' idolatria . A questo fine tolto dal Labaro 1 il monogramma di Cristo, e il segno della Croce, che ferviva di conforto ai foldati, che lo miravano, e ravvivava in effi la Fede , fece foftituire le lettere iniziali del fenato, e del popolo Romano S. P. Q. R. ; e nelle infegne delle Legioni fece porre le immagini de' fuol numi, acciocchè i foldati, quali fenz' accorgerfeue, gli adoraffero. A queffa continua tentazione d'idolatria un'altra ne aggiunse l'astuto Giuliano più gagliarda, e violenta, e a cui molti pur troppo cedettero. Era costume de' Romani Imperatori, di sare in certe occasioni de' donativi straordinari a' foldati. Ora Giuliano volendo prevalerfi di un tal mezzo per far cader tutti i suoi foldati nell' idolatria, fi affife fopra dal fuo trono, circondato dalle militari infegne , nelle quali erano le immagini de fuoi numi, e a canto ad effo fece coutro il

folito collocare un altare con del fuoco acceso fopra, e con dell' inceuso sopra di una vicina menfa . Mentre i foldati , ciascuno secondo il fuo grado, s' appreffavano colle folite riverenze all' Imperatore, per ricevere dalle sue mani il donativo, fi comandava loro di preudere un poco di quell' incenso , e di gettarlo sul suoco, dando loro ad intendere, effer questo un antico rito, che fi rinnovava; ma intendendo in verità di far coaì onorare que'numi dipinti negli flendardi militari, che ivi erano esposti. Alcuni foldati , che avevano preventivamente saputa questa frode, col fingersi malati schivarono il pericolo. Ma gli altri caddero tutti miferamente nel laccio , vinti o dall' amore dell' oro , o dal timore , o dalla debolezza , E coaì, dice s. Gregorio Nazianzeno, un poco di fuoco , d' incenfo , e d' oro diffruffe in breve tempo un' armata, la quale aveva già vinto, e foggiogato il Mondo; e quegl' infelici foldati nel baciar la mano all' Imperatore , baciarono la mano del carnefice, a dell' omicida delle anime loro . E poiche fi furono lasciati vincere dalla. tentazione , non ebbero ribrezzo di rimanere nell' abifio, dove s' erano precipitati, piuttofto che tentare d'uscirne col ricorrere a una vera, e fincera penitenza.

10. Sebbene però tale foffe la fventura della maffima parte di quei foldati, onde s, Gregorio Nazianzeno dice , che tutti caddero ; vi furono nondimeno, fecondo la teftimonianza di Sozomeno, alcuni, che generolamente rifintarono il donativo per non contaminarfi: altri poi coudiscesero a fare quella cerimonia con buona sede. non fapendo a qual cattivo fine ella foffe indirizzata . Di fatto ritornati che furono i foldati ai loro quartieri, o ricoverati fotto le loro tende, e meffifi colle folite loro compagnie a tavola . uno di coloro, che per ignoranza avevano gettato l' incenso sul suoco, preso il bicchiere, prima d'appressarselo alle labbra, vi sece sopra il segno della Croce , alzando gli occhi al Cielo , e invocando il nome di Critto, come fi foleva fare da' Criffiani . Il che avendo con ammirazione offer vato uno de' suoi compagni : Come, gli diffe, tu feguiti a invocar Critio, dopo di averlo nezato ? Quetto rimprovero fu come un colpo di fulmine, che atterri, e sece quasi tramortire quel povero foldato, e altri molti di quella Compagnia. E quando, differo effi, abbiamo negato Crifto? L'aver poc' anzi gettato, rispose quel loro compa-gno, l'incenso sul suoco, è lo stesso, che aver ri-

nunziato a Crifto, e rinnegata la Fede.

11. Allora quei buoni, e generofi foldati alzatifi tofto da menfa, e come fuori di fe per lo
zelo, di cui ardevano, corfero per la città, eficiaranado: Var fam Criffiani, nui fam Griffiani
(Così deferive quetto fatto a Gregorio Nazianzeno.) Odano guitte vogi tanti i mattali, e prima

<sup>(1)</sup> Il Labaro era uno flenderdo militare, nel quale il gran Coffantino aveva fatto mettere in cifra il nome de Gesù Crifio.

di tatti le oda quel Dio , per cui viviamo , e per cui anche morremo . O Cristo , nottro Salvatore , no che non abbiamo violata la Fede , che ti abbiam data, ne abjurata la tua beata confessione . Se ba commesso qualche fallo la nolira mano , certamente non vi ba avuta parte alcuna la noffra volontà . Siamo flati con frode circonvenuti dall' Imperatore . Chiediamo di rinnovare la pugna , e di purgare col noffro fangue la macchia, che abbiamo contratta . E fena' altra dimora se ne vanno in fretta a trovare l'iftesto Imperatore, e gettate con un fanto fdegno ai fuoi piedi le monete d'oro, che avevano ricevute: Non ci avete , gli differo , fatto un donativo , ma ci avete data la morte . Fate fimili doni ai voffri foldati ; ma noi, che fiamo foldati di Crifto, defideriamo d'effere a lui fagrificati , e meff in pezzi per amor fuo . Per queste ed altre simili generose parole irritato Giuliano, cumando, che a tutti fosse troncata la tefta. Furono perciò condotti al luogo del fupplisio, accompagnati da una fulla d'immenfo popolo attonito della loro coftanza nel confessare la Fede . Giunti che furono al deftinato luogo , il più anzlano di quei generofi campioni prego il carnefice a dar principio all' esecuzione della sentenza da Romano, per timore che, effendo egli di tutti il più giovane, non fi spaventaffe al vedere la strage de' suoi compagni, e per lo timore gli venisse meno il coraggio. S'era questi già inginocchiato per ricevere il colpo, quando Giu-liano, che nulla più invidiava ai Critiani, che l'onore del martirlo, mando per un follecito messo l'ordine, che fi fospendesse l'esecuzione, e che tutti fossero mandati in efilio. Rattritto quetta nuova quei valorofi foldati di Cristo, e trasse dalla bocca di Romano queste dolenti parole: Ab che Romano non è stato degno del nome di Martire! Cusì il maligno Imperatore tolfe loro la corona del martirio, ma non potè già rapirne loro il merito, nè la gloria d'una generofa confessione: e coll' efiliarli in luoghi deferti, ed inospiti nell' eftremità dell' Imperio, dice s. Gregorio Nazianzeno, fece loro il gran benefizio di (camparli da' fuul perverfi artifizi , e di rifparmiar loro la vitta delle sue abbominevoli empietà.

12. La medefima condotta, che tenne Giuliano per sedurre i soldati, la tenne ancora con... tutti gli altri fuoi fudditl per tutto l'Imperio Romano . Concioffiachè egli pubblicò una... legge, con cui vietava, che nessun Cristiano poteffe postedere carica alcuna civile alla corte, o avere il governo d'alcuna provincia. Di più, ficcome la guerra contro i Persiani richiedeva fpele immense; coal egli sece conto di ritrarne la massima parte da' Cristiani ; al qual effetto mife una groffa impofizione fopra coloro, che non avessero voluto sagrificare; la quale impofizione a' efigeva a tutto rigore , e su tale, che in poco tempo riempì d'oro l' imperiale erario : tanti furono coloro, che preferirono Cristo, e la fua Fede all'intereffe, e al danaro ? Si moftrava poi tutto favorevole e benefico verso quelle città, che facevano apparire dell' inclinazione all'idolatria, concedendo ad esse qualunque grazia gli avessero chiesta; siccome al contrario si dichiarava apertamente nemico di quelle, nelle quali regnava la criftiana pietà, e la fermezza nel culto del vero Iddio, come furono fra le altre le città di Nifibi , di Edefia , e di Majuma . Si valfe ancora per tirare I popoli nell'idolatria del costume, che avevano i Romani Imperatori di mandare le immagini loro per tutte le provincie, acciocche foffero venerate da' pooli . Perocchè Giuliano in vece degli ornamenti foliti porfi dagli altri Imperatori ne' Ritratti loro, fece dipingere ne' fuoi degl' idoli, Giove, per esempio, che scendendo dalle nuvole eli metteva ful capo il diadema, e lo veftiva della porpora imperiale, ovvero Marte, e Mercurio, che lo miravano, come per attestare, ch' egli era egualmente celebre nella guerra , che nellescienze . Con ciò egli aveva la mira di rendere i popoli a poco a poco idolatri , lufingandofi , che dopo aver fatto far loro quetto primo paffo. di venerare la fua Immagine, accompagnata da quella degli Dei, gli avrebbe agevolmente indotti a maggiori empietà ; ovvero , ricufando effi di rendere quell'onore ai demonj, d'avere un pretefto di punirli, non come Criffiani, ma come violatori del rispetto dovuto alla maestà del Sovrano. Non mancarono, dice s.Gregurio Nazianzeno, molti semplici e idioti, che si lafciarono prendere da questo artifizioso laccio, avvegnachè l'ignoranza potesse ad essi ottenere il perdono del luro fallo. Ma nè anche mancarono molti, che dotati di lume, e forniti di coraggio fi schermirono da queste infidie, benchè non poteffero sfuggire le pene, che furono fatte loro foffrire, come a rei di lefa maestà. Finalmente per non tralasciare alcun mezzo proprio a fedurre i Critiani, e compatibile colla filosofica moderazione, di cui faceva pompa, prese l' Apottata a scrivere libri contro la nostra santa Religione, raccogliendo le più speciose objezioni, o piuttofto cavillazioni , che contro della medefima avevano proposte e Porfirio, e Celfo, e lerocle , benche quefte fossero state già confutate, e pienamente dileguate da Origene, da fan Metodio, e da Eusebio di Cesarea. Queft'iniqua opera di Giuliano, la quale fomminifirava qualche vano pretefto agli empj di gloriarfi, e agl'idioti Criftiani poteva recare scandolo, su poi con quel vantaggio, che la verità ha fopra la menzogna,

confurst dis a. Civillo Vefco vo d'Alefinderia.

3, Ma per quanto s'ingeguffic fluillano di ricoprire fotto vari pretefit l'odio fuo contro de Crifinari, e per quanto affettaffic un s'ris di moderasione, e di dolceaza nella fua condotta; non poteva nientedimeno ritenere tralmente l'imperio
del fuo furore, che talvolta non apparific ettermamente, e non lo trafportaffe ai più iniqui, e

ingiusti eccessi. Conciossiache sebbene esti non pubblicasse editti per ordinare, che fossero mesti a morte i Criftiani, I quali non volevano fagrificare a' demonj ; condimeno egli lasciava al popolo, e ai governatori delle provincie la libertà di fare ogni forta d'ingiurie ai Criftiani, di maltrattarli, e fottoporli ai tormenti, e di farli anche morire. Anzi non folamente permetteva loro fimili iniquità, ma oe mostrava ancora approvazione, e piacere, onde sceglieva pel governo delle provincie quei, che conosceva effere di naturale più feroce, e lnumano, e quanto più aelanti della idolatria, tanto più fpietati nemici de'Criftiani . E poiche questi a' erano segnalati per la loro barbarie , e ingiustizia cootro de' medesimi Criftiani, li premiava, e all'iocontro gaftigava coloro, che ritenuti da qualche rispetto per la giuftizia erano più moderati, e discreti . Che se i Cristiani a lui ricorrevano per le ingiuftizie, che loro venivano fatte, egli foleva rispondere, che la legge del Vangelo, ch' effi professavano, gli obbligava a fosfirire in pace qualunque torto : come se Gesù Crifto, che comanda 2' fuoi feguaci di fopportare con pazienza qualunque forta d' ingiuria, vietaffe loro il ricorfo ai legittimi superiori per trovare riparo all'ingiuftizia, e oon comandaffe ai fuperiori medefimi di punire i malfattori. Ovvero diceva : Che gran. male è egli, se un gentile abbia uccifi dieci Galilei? " Belle parole, dice s. Gregorio Nazianzeno, dl , un principe, che vuol comparir giufto, e non " persecutore de' Criftiani ! E non è anzi quefta , una paseote crudeltà ? Non è questo un editto " di perfecuzione più chiaro, e più terribile " di quei, che a' affiggono ne' pubblici luoghi ? " Perocchè la volontà del priocipe appoggia-,, ta all' autorità, e alla forza, è una legge non " iscritta, è vero, ma più efficace e più ftabi-" le di quelle leggi scritte , che sono bene-

" fpeffo trascurate, e neglette " . 14. In quefta persecuzione pertanto (che, come profegue a dire Il fuddetto a, Gregorio, poteva giuftamente paragooarfi all' Idra di nove capi, tanti e sì diversi erano i modi, con cui l'empio Apoftata travagliava i Criftiani, e tentava la loro fermezza nella Fede , ) innumerabili furono que' Fedeli, che fostennero sorti combattimenti nel cospetto degli nomini, e degli angeli, foffrendo atroci tormenti ne' loro corpi nel tempo fleffo, che l'anima loro era invincibile per la forza, che le veniva comunicata dalla grazia di Gesù Crifto. Altri furono privati delle dignità, e delle cariche ocorevoli, che possedevano: 21tri furono spogliati delle loro ricchesze : altri furono con un barbaro efillo allontanati dalla patria , dai parenti , e dalle più care persone , che aveffero: altri finalmente furono fatti morirene' tormenti . Noi abbiamo riportati i trionfi d'alcuni di questi gioriosi campio ol e nella prima, e in quefta feconda Raccolta di Vite de' Santi . Quì

ne accenneremo alcuni altri de'più celebri . Tal è s. DONATO Vescovo e protestore d'Arezzo, di cui, come di Martire in questa persecuzione di Giuliaco, fi fa menzione cel Martirologio Romano ai 7. d' Agosto . S. VALENTINO altresì Vefco vo di Terracina, e a. DAMIANO fuo diacono confeguirono in quetta medefima perfecuzione la palma del martirio . I loro corpi fi confervano in una Terra dell'Abruzzo, che dall'istesso a. Valentino ha preso il nome. Si celebra la loro memoria ai 16. di Marzo, Illuftre parimente nella Chiefa è il nome di s. EMILIANO. Questi, mosso da impulso particolare dello Spirito santo, gettò a terra altari, spezzo statue d'idoli, e rovescio tutti i preparativi fatti per certi fagrifizi da offerirfi agl' idoli in Dorottoro città ragguardevole della Tracia. Per un tal fatto egli su preso, e per ordine del Vicario della Tracia fu condannato ad effere bruciato vivo. La qual pena egli foflenne con uo ammirabile coraggio, e con una pazienza invitta. Il suo nome celebrato da Teodoreto, da s. Ambrogio, e da s. Girolamo è ioserito nel Martirologio Romano ai 18, di Luglio, che fi crede effere ftato il gioroo del fuo trionfo nell' 2000 262. Nella Galazia ancora, oltre il martirio di fan Bafilio Prete d'Ancira, dl cui s'è parlato nella prima Raccolta delle Vite de' Santi ai az. di Marzo, è degna di memoria la confesfione del nome di Critto, fasta da s. Filoromo. Questi dopo avere già riounziato a tutte le cure del fecolo, fu condotto davanti a Gioliano; alla cui presenza aveodo coofesiata la Fede di Cristo. gli su per ordine del tiranoo rasa la testa. Indi meffo tra le mani de fanciulli , athochè di lui fi prendeffero giuoco, e lo batteffero, e lo ftrapazaaffero a lor talento , foffri con tale ilarità d' animo le battiture, ed ogni forta di oltraggi, che ne rendè grazie, come d'uo fingolar benefizio, all' Imperatore . Sopravviste luogo tempo al suo gloriolo combattimento , grandemente amato dal gran s. Bafilio, per le fue rare virtù , e per la foa lunga perfeveranza nelle aufterità della vita monaftica fino alla fua decrepita età .

15. L' Egitto altresì , e la Palestina provarono gli effetti della persecuzione di Giuliano, e oltre que'molti Criftiani , che delle furiose follevazioni del popolo, e dalle ingiustizie de' governatori, approvate, e lodate dall' Imperatore, foffrirono ogoi forta di violenza, fi fa particolar menzione, per ciò che spetta all' Egitto, de' fanti PA-TERMUZIO, e COPRETE, i quali professando la vita folitaria, furoco infieme con a. ALESSAN-DRO, che era foldato, fatti morire per ordine di Giuliano in odio dalla criftiana Religione . Si celebra la loro memoria ai 9. di Luglio . Per que llo poi che appartiene alla Palettina, non istaremo quì a ripetere quel che s' è detto , quando fi parlò di s. Cirillo, e altri Martiri ai 29. di Marzo in quetta feconda Raccolta . E' bensì cofa degna d'effer quiriportata l'empietà, colla quale i Pagani di

Sebafte, vedendofi liberi a commettere qualunque eccesso contro i Criftiani, e contro i loro fanti luoghi, violarono il fepolero, che ivi era, del gran Precursure di Cristo s. Gio. Batista . Spinti costoro da furore diabolico trasfero fuori da quel luogo, ove ripofavano, le offa del fanto Precurfore, e meschiatele con offa d'animali le abbruciarono , e ne sparsero al vento le ceneri . Prima però che confumaffero que' Pagani la facrilega opera loro, alcuni monaci di Gerusalemme, che là s'erano portati a fare orazione, con eroico coraggio falvarono quel più che poterono di quelle fante offa dalle mani degli empi, le quali preziole reliquie furono policia mandate a s. Atanafio in Alesfandria . Lo ftesso trattamento fn fatto anche alle offà del profeta Elifeo, che parimente fi veneravano nella flessa città di Sebaste, ovvero Samaria . Nè inferiore a questa empietà fin quella commessa in Paneade, ovvero Cesarea di Filippo, città posta ai confini della Palestina. Quivi si confervava una statua di bronzo , rapprefentante al naturale il nostro divin Salvatore, la quale statua era un monumento della gratitudine dell'Emoroiffa, di cui parla l'Evangelio, la quale col folo toccare l' orlo della vette di Crifto era ttata rifanata da una malattia incurabile di fluffo di fangue. A piè della modefima flatua nasceva certa erba incognita a tutti i Botanici, la quale, crefeiuta che era fino a toccare l' orlo della veffe di quella ttatua, valeva a guarire ogni forta d'infermità, massime proveniente da infezione di sangue, Giuliano adunque volendo sfogare contro di mella miraculofa ftatua l'odio, che portava a Cristo medesimo, la fece togliere dalla base, su cui era posta , per mezzo de' Pagani , i quali la firafcinarono prima per le firade della flessa città, e poi la nifero in pezzi. In luogo di effa l'empio Imperatore fece collocare una fua ftatua, a cui fu ben presto da un fulmine troncato il capo, e la metadel bufto, si che ne rimafe un informe tronco tutto annerito dal fuoco, e dal fumo, a scorno dell'empietà, la quale aveva pretefo d'effere onorata in luogo di Cristo . Le medefime violenze contro i luoghi fanti, e contro le cose sante furono eziandio esercitate in molte altre città, e particolarmente a Damasco, a Berito, e ad Emefa.

16. L' ultina virtima forficata al Signore dall'empio Giulzao fra DOMIZO. In occafolie pio Giulzao fra DOMIZO. In occafone, che l'imperatore andava a combattere i 
Perfiani, pafindo peletritirori oli Ciro, vide 
molta gente adanata davanti a una caverna je 
chiefone il mettivo, gilfo detno effere in quella 
fedorica un monaco chiamato Dominio, a cui 
tutte le parti ventrano il genit, per ricevere 
da tutte le parti ventrano il genit, per ricevere 
di controli. Giuliano gli emperato di concio delle di controli di controli di 
real fiu Dio, non dovera cerrafi di piacere 
re al fiuo Dio, non dovera cerrafi di piacere 
gli uonitia. Rigipo di linto monaco, che aven
gli uoniti. Rigipo di linto monaco, che aven-

do già da molto tempo confacrato a Dio l'anima fua, e il fuo corpo, a' era nascoso in quel luogo per isfuggire il commercio cogli nomini ; ma che non poteva mandar via quei, che con Fede a lui ricorrevano. Benchè in nna tale rifpofta nulla fosse capace d'irritare l' Imperatore , pure egli softo inviò a chiudere l' ingresso di quella caverna; onde in quelle tenebre il Santo confumo il fuo martirio, e fi meritò una luminofa corona di gloria . Profeguì indi Giuliano il fuo viaggio verso la Persia, dove essendo entrato colla fua numerofa armata , riportò ful principio alcuni vantaggi fopra de fuoi uemici nelle vicinanze di Ctefifonte, ma obbligato dalla fame a ritirarsi, su il suo esercito attaccato in varie parti da' nemici. E mentre l' Apostata accorreva dov' era maggiore l'impeto degli affalitori, fu ferito per mano invisibile da nn dardo , che penetrandogli dentro al fegato , lo getto a terra . Sentendosi egli vicino a morte, fi riempì una mano del fangne, che gli nfciva dalla ferita, e buttandolo cun isdegno come contro del Cielo, secondo la testimonianza di Teodoreto, disfe queste parole : Hai vinto , o Galileo , così beflemmiando contro Gesù Crifto. E con quefte empie voci compiè il corso delle sue scelleraggini l'infelice Apostata zi 26. di Giugno del 162. effendo in età di circa 32. anni, e dopo aver regnato folo posseifore dell'Imperio per un anno, e nove mesi non compiuti. La disgraziaza morte di Giuliano fu sotto da Dio rivelata a diverfi suoi Servi , che fi rallegrarono , come poi fi rallegro tutta la Chiefa, non già del funesto fine dell'empio, ma della ceffazione della perfecuzione contro la fanta Fede di Gesù Crifto . E tanto più giufto fu il motivo di questo giubbilo, quanto che l' iniquo principe aveva già ideato, ritornato che fosse vincitore de' Persiani , di fare a' suoi Dei un sagrifizio di quanti Criftiani erano nell' Imperio , e di superare nell' atrocità de' supplizi contro de' medesimi i Diocleziani , i Galerj Maffimiani , e i Maffimini , Ma Iddio efaudendo dall'alto de' Cieli le umili, e ferventi suppliche della fur Chiefa , scaricò il colpo della fuz vendetta ful capo dell' empio, e lo tolfe dal Mondo, e lo precipitò nell' Inferno nel mezzo de'suoi funesti progetti. Fu subito dall'efercito in luogo 'dell' effinto Giuliano eletto Imperatore Gioviano, come s'è quì fopra accennato, il quale non volle accettare l' effertagli dignità, se prima tutto l'efercito non fi fu protestato d' effere Criffiano , e di deteffare l' idolatria . Coal questo pio infieme, e valorofo Imperatore impiegò tutta la fua autorità nel ricomporre le cose della Religione ; nel che su imitato da Valentiniano , il quale dopo pochi mesi gli suc-cedè . Nè l' Imperio Romano vide più dopo l' Apostata ful fuo trono alcun mostro, che perseguitaffe il nume criftiano, e tentaffe di rimet-

17. Questa persecuzione dell' apostata Imperator Giuliano, come fi è detto, fu l'ultima, tra le persecuzioni eccitate contro i Fedeli di Crifto dagl' Imperatori Gentili, le quali produffero un' infinità di fanti Martiri nelle provincie dell'Imperio Romano, il quale in que'tempi comprendeva la maggior parte del Mondo allora conosciuto . Ma ficcome la Religione criftiana fi era eftefa, e propagata oltre i confini del fuddetto Imperio Romano, ne' paesi chiamati Barbari 1, e specialmente nel vafto regno della Perfia, e nella Gozia: così i Fedeli feguaci di Gesù Crifto furono anche in quelle parti crudelmente perfeguitati dai Principi infedeli, che vi dominavano, e moltiffimi furono quelli d'ogni festo, età, e condizione, i quali confeguirono la gloriofa palma del martirio; febbene per mancanza di Scrittori , e di memorle autentiche pochi fieno , e gli Atti, e i nomi di coloro, che fieno giunti alla noftra notizia , Qui pertanto bafterà accennare, che nella Perfia la perfecuzione ebbe cominciamento dopo l' anno 340, fotto il re Sapore detto il Longeno, il quale per lo spazio di cir-ca quarant' anni, cioè fino all' anno 380- efercitò una fiera, e crudele carnificina contro i Crlffiaui dimoranti nelle provincie soggette al suo dominio. Una delle prime vittime di quefta perfecuzione fu s. Simeone Vescovo di Seleucia e Ctefifonte, con cento altri Ecclefiaffici del fuo Clero , come fi diffe nella prima Raccolta delle Vite de' Santi al 21. d' Aprile ; e nello fteffe mele un anno dopo feguì il martirio di fanta Tarbula vergine forella del medefimo a. Simeone , d'innumerabili altri Fedeli, i trionfi de' quali abbiamo riportati in quetta Seconda Raccolta ai 22. del suddetto mese d'Aprile, come fi è fatto di alcuni altri, de'quali ci reftano le autentiche memorie , fotto i respettivi giorni , ne quali fi fa di loro menzione nel Martirologio Romano 1. Dopo la morte di Sapore feguita , come fiè detto , uell' anno 380. , gode la Chiefa di Perfia un poco di calma, effendo ceffata la furiofa perfecuzione eccitata da Sapore. Ma circa l'anno 419, fi rinnovo la persecuzione sotto il re Isdegerde, e continuò eziandio fotto Vararane figliuolo, e successore d' lidegerde, ed eccettuatone qualche piccolo intervallo , ella durò per lo fpazio di circa 30, anni , cioè fino all' anno 450. oude fenza numero furono l Fedeli , che riportarono la corona d'un gloriofo martirio, come attestano l' Istorico Sozomeno, e il Vescovo Teodoreto, Autori contemporanei, Noi abbiamo riferiti a' loro luoghi gli Atti di alcuni di effi più celebri 3, e molti altri fi possono vedere nella Raccolta degli Atti de' Martiri Orientali pubblicati da Monfignor Stefano Evodio Assemani,

(1) Barbari fi dicevano allora tutti coloro, che dimorevano nelle terre non foggette all'Imperio Romano. (1) Si vadano in quella Seronde Recolta gli Atti di I. Sadot, e compagni Mariri ai 10, di Febbrajo, di 1. Bademo agli 1, di Aprile Dr.

e flampati in Roma nell'anno 1748. 18. Così pure nella Gozia, fotto il qual nome nel quarto fecolo venivano comprefe quelle nazioni barbare, e feroci, le quali abitavano oltre i confiui dell' Imperio Romano di ià dal Danubio , e dal Ponto Euffino , e fono dagli Scrittori di que' templ appellate Geti . Goti . Sciti &c., fi era nel medefimo fecolo quarto dilatata la Religione criftiana, per mezzo d'alcuni facerdoti, e d'altri fedeli condotti in ischiavità nelle varie scorrerie, che quelle genti barbare avevano fatte in diverfi tempi nelle Terre dell' Imperio Romano . E però anche i Criftiani dimoranti in quelle regioni foffrirono una crudelo persecuzione per parte degl' idolatri . Sopra tutti si segnalò nel perseguitare i Cristiani il re Atanarico . Imperocche giunie a tal eccesso il suo furore , che ordinò , che fosse portato in giro fopra d'un carro uno de' fuoi idoli intorno le tende, fotto le quali abitavano i Gotl, acciocchà fosse da tutti venerato, e adorato, e chiunque ricufaile di farlo, foffe subito infieme con la fua tenda bruciato vivo . Laonde in tal occasione molti Criftiani , effendofi mantenuti coftanti nella professione della Fede di Gesù Crifto, divennero vittima della crudeltà dell' empio tiranno, e riportarono la corona del Martirio. Effendo quetta persecuzione durata per molti anni, nou v' ha dubbio, che un gran numero di Fedeli deffe il fangue, e la vita per amore di Crifto, come In fatti l'attestano a Basilio Magno , a. Cirillo Gerofolimitano , Sozomeno , Socrate, ed altri Scrittori di quei tempi 4. Ma di tanti illuftri campioni non fono pervenute fino a noi le notizie, per disetto di chi regittrassoil loro nome, e le loro gefte. Solamente ci reftano gli Atti autentici d'uno di effi chiamato Saba , del quale abbiamo riportato la Vita, e gli Atti fotto il di 12. d' Aprile nella prima Raccolta delle Vite de' Santi . Celebac è ancora fra' Greci la memoria di a. Niceta, che foffrì il martirio in questa medelima perfecuzione; ma i fuol Arti fono flati dal Metafrafte, fecondo il fuo folito , alterati , e corrotti in maniera , che non fi può di effi far ufo . A queste persecuzioni eccitate da' Principi infedeli potremmo aggiungerequella, detta Arabica, mofta circa la metà del nono fecolo nelle Spagne dai Saracini Maomettani , e descritta dal a. Martire Eulogio testimonio oculato di effa; come ancora quelle, che quali in ogni secolo hanno satte gli Eretici, or colle frodi , or colle violenze, quando erano fostenuti, e protetti dai Re, e dagl' Imperatori del loro partito , Ma non è nottro disegno di sar qui mentione di fimili perfecuzioni ; si perchè di

esse si è abbastanza parlato nel tiserire le Vite di quei (1) Si vedano gli Ani di s. Bessamino ei 11, di Marro, di s. Ormista egli s. di Agolo, e. di e. Giacomo Inscristo atro, di Nov. nelle prima Ratorolo delle Fin et Sonti (2) si veda di Reinaro megli Ain Spacri de' Martiri pag. 514 e leg. del catipno ed Virona. quel Santi, I quali, come generos aitert, combatterono virilmente per la disfei delle cattolicità delle cattolicità verità, fino all'efficione del loro fangue; e si anora perchè la nostra intensinone è tara folimente di dare un breve faggio, e una fusiciente idea delle più celebri perfeccionioni faciatare nei primi quattro (acoli dagl' Imperator) pagani contro la critilam Religione nell'Imperio Romano, e le quall, come si è detto, obbero il loro termine colis morte dell'Imperator Giuliano apolitar.

Noi intanto dalle diverse maniere, con cui il demonio per mezzo de fuoi miulitri ha combattuta la Chiefa, ora con manifeste violenze, ed ora con occulte infidie, come specialmente praticò nella sopra riferita persecuzione dell'Imperator Giuliano, impariamo, che il demonio affalisce i Fedeli per distorli dal servizio di Dio, e renderli suoi schiavi inselici, ora qual beflia feroce per mezzo delle minacce, e de' terrori, ed ora qual tortuolo ferpente colle infidie, e colle lufinghe. Or è più da temerf, dice a. A-, gostino, il nemico , quando cerca d'ingannare , che quando opersamente infuria : Magis metuendus eft cum fallit, quant cum fevit. E maggiore è il pericolo, dice s. Leone, che ne fovrafta da un occelto infidiatore, che da un aperto, e dichiarato nemico . In tutte e due quefte marriere è piacieto al Signore di mettere alla prova la sedeltà, e la costanza de' primitivi Cristiani gacciocchè serviffero d'esempio ai Fedeli di tutti i secoli, e della fortezza, e pazienza, ch'è neceffaria contro l'aperta violenza, e della vigilauga, di cui sa mettieri contro le insidie , e gl' inganni dell' inimico della nostra falu te, il quale o come surioso leone, o come dragon e Infidiofo, dice parimente a. Agoftino, mai non cessa di sar la guerra. Sareb-be pertanto un senestissimo errore di chi si lusingaffe d' effer ora ficuro dalla perfecuzione, perchè fono venuti meno gl' Imperatori pagani, e gli Apostati, che n'erano gli autori. Se si sono fatti cristiani gl' Imperatori (sono parole di fant' Agostino ), s'è satto forse cristiano anche il diavolo ? Numquid diabolus fallus eft Christianus ? Laonde sebbene, soggiunge il gran Pontefice fan Leone , calmato fia il furore delle prime burra-" sche, e fi goda ora una pace tranquilla, fi dee " nondimeno con grand' attenzione vegliare fu , quei pericoli, che nascono dalla stessa quiete . " Perocche al presente il nemico della nostra sa-,, lute cambia il terrore delle proferizioni , degli " efili , e de' fuppliaj &c. , nell' amore difordinato delle ricchezze, degli onori, de' piace-" ri &c.; e colle viziole concupilcenze abbrucia " coloro , che non può più travagliare co tor-" menti: femius delle discordie, accende della " riffe , iucita le lingue ; e con queite , e con " altre frodi ottiene , che , fe non è più effo , onorato co fagrifizi delle vittime, o col fu-

(1) Job.7. 1. (2) Ephef. 6. 15. & feq. (3) Tim. (4) Io. 15. 30. (5) Jo. 16. 35.

" mo dell' incenso, è servito però con ogni n forta d'iniquità . Ha dunque la nostra pace 11 i feoi pericoli 31: Habet igitur pax noffra pericula fua . Ond' è che nelle divine Scritture la vita dell'uomo su questa Terra ci vien rappresentata come una milizia 1, nella quale conviene avere di continuo le armi alla mano, quelle armi cioè spirituali , delle quali parla l'Apostolo nell' epistola agli Esesja, e sono una sede viva, una ferma speranza, un fincero amor di Dio, e un ardente defiderio de' beul eterni, che ci fono in Cielo preparati , l'umiltà , la pazienza , co le altre virtu Criftiane, affine di combattere virilmente contro i nemici della noftra falute . Lungi persanto dal nottro cuore la lufinga di dover in questo Mondo, ch' è un campo di battaglia, andar esenti da tentazioni, e persecuzioni ; lengi dalla nostra mente il pensiero, che la ricompensa delle nostre buone opere abbiano da effere le prosperità di questo secolo. No, sempre sarà vero, dice l'Apostolo, cor. tutti coloro, che vogliono vivere piamente in Cvifto, foffriranno perfecuzione 3; che fe è ftato perfeguitato Crifto noftro capo , noftra guida , noftro maeftro, faranno perfeguitati anche i fuoi discepoli, e i suoi seguzci 4; che questi nel Mondo avrannodelle prefibre,5 ; e che per mezzo di molte tribolazioni bisogna entrare nel regno de' Cieli 5. Ci convincano di queste verità gli oracoli usciti dalla bocca dello Spirito fanto, ce le perfuadano gli esempi di tanti Santi, e principalmente di quel numero innumerabile di Martiri, de quali o fi fono riportate le Vite, o fi fono riferiti i combattimenti , o accennati almeno fi fono i trioufi e in questa, e nella prima Raccolta, e maifime nella Storia delle perfecuzioni fuscitate dagl' Imperatori pagani, le quali abbiamo riferite nell' ultimo giorno di ciasche dun mese di questa seconda Raccolta. Non ci atterrifca il nome di perfecuzioni, di patimenti, di tribolazioni. Sono in vero cole gravole alla noftra umanità, e superiori alla noftra fiacchezza. Ma Gesù Crifto, che ha vinte tutte queste opposizioni ne' fuoi Santi, le vincerà anche in noi 7. Non faremo foli a combattere, ma la grazia di un Dio onnipotente combatterà in noi, e con noi 8. Tutto potremo in quel Dio, che ci conforta 9, Miriamo dal campo di battaglia la corona di glorla immarcescibile rifervata al vincitori, come la miravano i Santi. In mezzo alle anguitie, alle afflizioni, ed alle miserie riflettiamo all' abbondanza della Casa del Signore, al torrente de piaceri, di cui faranno inebbrizii coloro, che faranno ffati pazienti, e raffegnati al voler di Dio fino al fine. Pechi momenti di leggiere tribolazioni faranno ricompeniati con un eterno peso di gloria 10. Questa è la ftrada, per cui camininando dierro a Critto tutri i Santi, le azioni de quali fi fono poste fotto gli

occhi

(8) 1. Cor. 15. 10.

LII

(7) Jo. 16. 11.

(10) 1, Cor. 4, 17,

(6) Ad. 14 11.

(5) Philip. 4 13.

occhi de' Fedeli in queste Raccolte, sono giunti a quella immensa e inestabile selicità, che godono, e goderanno per tutti secoli, ficuri che nessino la potraloro rapire. Ricordiamoci adunque, come ci dice s. Paolo, di questi nostri gloriosa predecessori, e conduttori, che coli' sesmpio lo-

ro el hanno insegnato quale sia la via del Gielo, e considerato l'esto selicissimo della loro vita, imitiamo la loro Fede, e segulamo le loro pedate. Živorum intuentes entum conversationis, e nulamini fidem 1. Così sia.

(1) Heb. 11.7.

Pine del Mefe di Dicembre .

## ERRORI CORREZIONI

Pag. 85. 87. lin. 1. LUGLIO AGOSTO particolare 7. col. z. lin.5 c 6. partilare 152. col. 2. lin. 29. 1643. 1543undecimo 214. col. 1. lin. 41. decimo Procolo 205. col. 1. lin. 23. Proclo tra fuoi difcepoli 3 19. col. 2. lin. 46. tra quei discepoli 362. col. r. l. 37-33. Nicodemia Nicomedia 408. col. 1. lin. 2. e della voftra e nella voftra

Si losciano alla discrezione del benigno Lettore gli altri errori, o di qualche lettera mancante, o di lettere duplicate, o fuor di luogo, i quali sono trascorsi si in questo, che nel como aneccedente:

## $\mathbf{D}$ I

### DE' NOMI DE' SANTI

Contenuti in questa seconda Raccolta delle Vite de' Santi .

Il carattere corfino indica i Santi , de' quali non v' è Vita particolare , ma folamente fe ne parla in altre Vite di Santi , e fpecialmente nella Storia delle Perfecuzioni riferite nell' ultimo giorno di ciafcun mefe .

Bbondio, e Abbondanzio Martiri. V. Martiri A della decima perfecuaione fotto Diocleziano, e Maffimiano ai 31. Ottobre num. 10. Abdon , e Sennen Martiri . V. Martiri deli'ottava perfecuzione fotto Decio ai 31. Agofto num.5. Abenaio Martire di Cordova . 5. Giugno .

Abibo . V. Gamaliele . Abibo Martire . 15. Novembre .

Acacio Martire . 8. Maggio .

Acacio, e Giuliano Martiri . V. Martiri della per . secuzione di Diocleziano, rinnovata da Licinio ai 30. Novembre num. 12.

Acepima Vefcovo , e Martire . V. Tarbula , e. Compagni Martiri. Adanco, o Adaucto Martire , e altri Martiri d'un'

intera città della Frigia . 7. Febbrajo . Adriano Martire in Celarea . 16. Febbrajo .

Adriano , e Compagni Martiri in Wicomedia. V. Martiri della persecuzione di Diocleaiano, continuata da Galerio Maffirmiano, e Maffirmi-

no ai 30. Novembre num. 7. Agapio Martire, V. Timoteo .

Agapito Papa . 20. Settembre .

Agapito , e Compagni MM. V. Martiri della nona perfecuaione fotto Valeriano ai 30. Sett. n. 2. Agapito Martire in Paleilrina . V. Martiri della nona persecuaione ai 30. Settembre num. 7.

Agatodoro Martire . 13. Aprile . Agnese di Boemia Vergine. 25. Marzo .

Agoftino Novello . 20 Magglo . Albino Vescovo . 1. Matao .

Aldegonda Vergine . 27. Gennajo .

Aleffandro Vescovo di Aleffandria, e Aleffandro Vescuvo di Costantinopoli 28. Agosto .

Aleffandro Papa, e M. V. Martiri della quarta persecuzione fotto Adriano . 30. Aprile n. 2. Aleffandro Vescovo di Gerusalemme, e M. 18.

Marzo . Aleffandro, e Compagni Martiri . 12. Dicembre . Aleffio . 17. Febbrajo .

Alfeo, e Zaccheo Martiri . 8. Luclio . Alipio . 15. Agosto .

Alodia Vergine, e Martire, V. Nunilonia, Ama, e Compagne Vergini, e Martiri. 13. Di-

cembre. Amadeo . 30. Marao .

Amarando . V. Martiri dell' ottava persecuzione fotto Decio si 31. di Agotto num. 5. 1 Amatore Vescovo . z. Maggio.

Sec. Race. Tom. II.

Ambrogio da Siena . 22. Margo .

Ambrogio Autperto . 11. Luglio . Ambrogio , e Protetto Confessio . V. Martiri della fettima perfecusione fotto Maffimino I. ai 31.

Luglio num. 6. Ammonaria Vergine, e Martire, e Compagne Martiri . 13. Dicembre .

Ammone . 4. Ottobre . Ammone Martire, con quaranta Vergini Martiri.
V. Martiri della perfecuzione di Diocleziano

rinnovata da Licinio ai 20. Novembre num. 12. Ammone , Zenone , e Compagni Martiri . V. ai 12. Dicembre num. 6.

Anaftafia Martire . 25. Dicembre . Anaftafio patriarca d' Antiochia . 21. Aprile. Anaffasio Sinaita . 20. Aprile .

Anaftafio Martire . 21. Gennajo . Anatolia Vergine , e M. V. Martiri dell' ottava persecuzione sotto Decio ai 31, d' Agosto n. 5.

Andrea Conti. 1. Febbrajo. Anfilochio Vescovo. 23. Novembre. Angela da Brescia Vergine . 5. Novembre .

Angelo, e Compagni Martiri 8. Ottobre . Aniceto Papa , e Martire , V. Martiri della guinta persecuaione fotto Marc'Aurelio ai 31. Mag-

gio num. t-Anifia Vergine , e Martire . V. Martiri della perfecnaione di Diocleaiano continuata da Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 30. Novembre

nnın. 7. Anfcario Apostolo della Danimarca , e della Svezia . 3. Febbrajo .

Anftrude Vergine . 17. Ottobre . Antelmo Vescovo, 27. Giugno.

Antero Papa , e Martire . V. Martiri della fettima perfecusione fotto Maffimino I, ai 31. Luglio num 4.

Antimo , e Maffino Martiri . V. Lucina ai 2. Maggio num. 3. Antipa Martire . V. Martiri della persecuzione di

Domiziano ai 20. Febbraio num. 2. Antonino, e Compagni Martiri 24. Novembre . Antonio Monaco Lerinele . 28. Dicembre .

Apollonio . 2. Dicembre . Apollonio Senator Romano , e Martire . V. Martiri della persecuzione sotto Marc' Aurelio ai 31.

Maggio num. 3. Apollonio , Filemone , Arriano, e Compagni Martiri . 8. Marzo .

Aqui-LIIz

Ottobre.

Aquila, e Priscilla. 7. Luglio. " Aquilina Vergine , e Martire , V. Martiri della persecuzione di Diocleziano continuata da Ga-

lerio Maffimiano, e Maffimino ai 30. Nov- n.7. Arcadio, e Compagni Martiri . 10. Novembre . Arifide . V. Martiri della quarta persecuzione fotto Adriano ai zo. Aprile num. 4.

Arnolfo Vescovo . 18. Luglio . Arriano, e Compagni Martiri. V. Apollonio. e

Filemone . Afterlo, e Compagni Martiri. 23. Agofto.

Atanalia . 12, Agoito . Atanafia colle tre fue figlinoleVergini , e Martiri .

29. Gennajo .. Atanafio Vescovo di Napoli . 14. Luglio .

Attalo . 10.Marzo . Audoeno Vescovo . 24. Agosto .

Avito Vescovo, e Sigismondo Martire . 5. Febb. Aurea Vergine, e Martire. 20. Luglio. Anrelio Velcovo . 1. Agofto .

Auffenaio Martire . 2. Aprile . Auffenzio Abate . 14. Febbraio .

Auftreberta Vergine . 10. Febbrajo . Azade Martire . V. Tarbula, e Compagni Mar-

Babila Vescovo, e Martire. 3. Novembre. Bacco Martire . V. Sergio . Bademo Martire . 8. Aprile .

Baldomero . 17. Febbrajo . Baradato, ax, Febbrajo .

Barbara Vergine , e Martire , V. Martiri della fettima perfecusione fotto Maffimino L. at 31. Luglio num. 5. Bafilifco Vefcovo, e Martire . V. Martiri della per-

secuzione di Diocleziano rinnovata da Licinio ai 20. Novembre num. 12.

Bafilifco , e Compagni Martiri . V. Martiri della persecuzione di Diocleziano continuata da Galerio Maffirniano, e Maffirnino ai 30. Novembre num. 7.

Baffiano Vescovo . 24. Gennajo .

Baffila Vergine, e Martire . V. Martiri della nona persecuzione sotto Valeriano ai 20. Settem-

bre num. 2. Baffo Martire . V. Lucina ai 2. Maggio num, 2.

Batilde . 26. Gennajo .

Bavone. 1. Ottobre. Beatrice Vergine . 19. Ottobre .

Benedetto Biscopio. 12. Gennajo . Berardo , e Compagni Martiri . 21. Gennajo .

Berenice Vergine, e Martire . 8. Giugno .

Bernardo Tolomei . 22. Agofto . Bernardo Cardinale, e Velcovo di Parma . 4. Dic.

Biagio Vefcovo , e Martire . V. Martiri della perfecnzione di Diocleziano continuata da Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 20. Novembre nam. 7.

Bibiana Vergine , e Martire , e la fina forella Demetria . V. Martiri della decima (perfecuaione

ai 31. Ottobre num. 10.

Bonofo , e Zofima fua forella Martiri a Porto . V. Martiri della nona perfecuaione ai 30. Settembre num. 7 Brunone Apostolo della Pruffia, e Martire . 15.

Califta Martire . V. Dorotea Vergine , e Martire .

Califto Papa, e Martire . 14. Ottobre . Calocero Martire . V. Martiri della quarta perfecuzione fotto Adriano ai 30. Aprile num 2. Candida . 28. Febbrajo .

Canuto Martire . 19. Gennajo . Caprafo Martire . V. Martiri della decima perfecualone fotto Diocleziano , e Maffimiano al

21. Ottobre num. 2. Carlo detto il bnono . 4. Marzo .

Carlomanno . 16. Dicembre . Carpo, e Compagni Martiri. 13. Aprile . Caffio Vescovo. 20. Giugno.

Cafto, ed Emilio Martiri. aa. Maggio. Caterina de' Ricci Vergine . 13. Febbraio .

Caterina di Genova . 14. Settembre. Cecilio . 3. Giugno . Celestino I. Papa . 6. Aprile .

Celfo Mertire . V. Nazario . Cefareo Martire . V. Martiri della perfecuatone

di Trajano ai 21. Marzo num. 1. Cendio Martire . V. Martiri della fettima persecuzione sotto Maffimino I. ai 31. Lugllo n.s. Cheremone Vefcovo , e Martire . V. Martiri dell'

ottava persecuzione fotto Decio ai 31. A gosto num. 7.

Chiara Gambacorta Vergine . 17. Aprile . Chiara di Rimino . 24. Marzo .

Chiara di Monte Falco Vergine. 18. Agosto. " Ciriaco , Larzo , e Smarazdo Martiri . V. Martiri della decima perfecuzione ai 31. Ottobre.

num. 10. Ciriaco . 29. Settembre .

Cirillo Vefcovo, e Martire. 9. Luglio. Cirillo, ed altri Martiri nella Fenicia, e nella Paleftina. 29. Marzo.

Ciro , e Compagni Martiri . 29. Gennajo .

Claudio Afterio, Neone, Donnina, e Teonilla Martiri . 23. Agoko .

Claudio, e Ilaria fua conforte, e i lovo figlinoli Giafone, e Mauro Martiri . V. Martiri della decima persecuzione ai 31. Ottobre num. I.

Coletta Vergine . 5. Marzo . Colombano . 22. Novembre . Concordio Martire . 1. Gennajo . .

Conone Martire . 28. Maggio . Cornelio Centurione . 2. Febbrajo . Coffanza Vergine . 18. Dicembre .

Crefcente fanciullo Martire. V. Martiri della decima perfecusione si 31. Ottobre num. to.

Crifanto, V. Grifanto. Crifpino , e Crifpiniano fratelli Martiri . V. Mertiri della decima perfecuaione fotto Dioclezia-

no . e Maffimiano ai 21. Ottobre num. 3.

Crifta , e Califta MM. V. Dorotea Vergine , e M. Criffina Vergine, e Martire . V. Martiri della decima persecuzione ai 31. Ottobre num.11. Crifioforo Martire. V. Martiri dell'ottava persecuzione fotto Decio ai 31. Agosto num. 6.

Davila Matrona nell' Affrica . V. Martiri della. persecuzione Vandalica ai 15. Dicembre n. 6. Dalmazio , e Ifacco , 8. Agosto . Damiano Martire . V. Martiri della persecuzione

dell' Imperator Giuliano apostata ai 31. Dicembre num. 14.

Cunegonda . 15. Luglio .

Danaide . V. Dirce . Daniele Stilita . 11. Dicembre .

Daniele, Samuele, Angelo, Donno, Leone, Niccolo, e Ugolino Martiri. 8. Ottobre. Daria Martire. V. Grifanto.

Degna Vergine, e Martire . 14. Giugno .

Demetriade Vergine, e Giuliana sua madre. 6. Luglio .

Demetrio Martire . V. Martiri della persecuzione di Diocleziano continuata da Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 30. Novembre num. 7. Diana Vergine . 10. Giugno .

Diego . 12. Novembre

Dionifia Martire . 11. Dicembre . Dionifio Vescovo di Parigi, e Compagni Martiri . 9. Ottobre .

Dionifio Arcopagita Vefcovo, e Martire. V. Martiri della perfecuzione di Domiziano ai 29. Febbraio num. 2. Diofcoro Confessore . V. ai 12. Dicembre num. 4.

Dirce, e Danaide . V. Martiri della perfecuzione di Nerone al 21. Gennaio num. s.

Domizio Martire . V. Martiri della persecuzione dell' Imperator Giuliano apostata ai 31. Di-

cembre num. 16. Donato Vescovo in Egitto, e Compagni Martiri . V. Martiri della persecuzione di Diocleziano rinnovata da Licinio ai 30. Novembre num.12.

Donato Vefcovo d' Arezzo , e Martire . . V. Martiri della persecuzione di Giuliano apostata 21. Dicembre num- 14.

Donnina Martire, e ie due sue figliuole Vergini, e Martiri . 8. Giugno .

Donnina, e Teonilla Martiri. 23. Agosto. Donnina Vergine . 3. Marzo . Donuino Martire nella Paleftina . 2. Aprile .

Donnino Martire nella Lombardia . V. Martiri della decima persecuzione ai 21. Ottobre num. 11. Donno, e Compagni Martiri . V. Daniele .

Dorotez Vergine, e Martire, e Compagni Martiri. 6. Febbrajo .

Drofide Vergine, e Martire . 23. Settembre .

Edita Vergine . 11. Settembre . Edmondo Vescovo . 16. Novembre . Eduardo . 13. Ottobre . Egidio . 23. Aprile .

Egidio Abate . V. Lupo . 1. Settembre num. 1. Elena d'Udine . 26, Aprile .

Eleuterio Martire . V. Dionifio Vescovo di Parigi, e Martire .

Eleuterio Abate . 6. Settembre . Eleuterio Velcovo di Rieti , e Martire . V. Martiri

della quarta persecuzione fotto Adriano ai 30. Aprile num. 2.

Eli Martire . V. Martiri della perfecuzione di Diocleziano rinnovata da Licinio ai 30. No-

vembre num- 12. Elpidio , e Sifinnio fuo discepolo . 3. Settembre . Elredo . 20. Ottobre .

Emiliana . V. Umiliana .

Emiliano . o. Novembre .

Emiliano Martire . V. Martiri della persecuzione di Giuliano apostata ai 31. Dicembre num. 14. Emilio, Geremia, Rogelio, e Servodio Martiri . 15. Settembre .

Emilio Martire , 22, Maggio .

Encratide Vergine , e Martire . 16. Aprile . Ennata Vergine , e Martire . 24. Novembre . Ennodio Vescovo. 17. Luglio .

Enrico Imperatore, e Cunegonda fua conforte. 15. Luglio .

Epafra Vescovo . 19. Luglio . Epifanio Vescovo di Pavia. 21. Dicembre.

Epifanio Vescovo di Salamina, e Padre della Chiefa . 12. Maggio .

Epigmenio, e Crefcente Martiri . V. Martiri della decima perfecnzione 21 31. Ottobre num.10. Epimaco, Alessandro, e Compagni Martiri . 12. Dicembre .

Equizio . 7. Marzo . Eracla Vescovo, e Plutarco Martire, 12. Luglio. Ercolano Vescovo , e Martire . 7. Novembre . Eriberto Vescovo . 16. Marzo .

Erma . o. Maggio . Ermagora Vefcovo d' Aquileja, e Martire . V. Martiri della persecuzione di Nerone ai 31. Genna-

io num. 6. Erone , Atro , e Ifidoro Martiri . V. ai 12. Dicembre num. 4.

Efuperio Vescovo . 28. Settembre . Evagrio Vescovo, e Confessore, e ottanta Ec-

clefiaftici Martiri. 6. Marzo . Eubulo Martire . 16. Febbrajo . Eucherio Vescovo d' Orleans . 19. Febbrajo .

Eudoffia Vergine, e Martire. 29. Gennajo. Eudoffo, e Compagni Martiri. V. Martiri della persecuzione di Diocleziano rinnovata da Li-

cinio ai 20. Novembre num. 12. Eufemia Vergine, e Martire . 16. Settembre . Eugenia Vergine, e Martire. V. Martiri della nona persecuzione sotto Valeriano ai 30. Settem-

bre nnm. 2. Eulogio, e Protogene Vescovi, e Confessori.

s. Maggio . EofeEufeblo Samofateno Vefcovo , e Martire. 21.

Eusebio Martire di Palestina . 29. Marzo . Eufebio Prete, e Martire di Roma. V. Martiri della nona perfecusione fotto Valeriano ai 30. Settembre nnm. 2.

Euflachio, e Teopifia fua conforte, e i loro figliuoli Martiri . V. Martiri della quarta perfecuzione fotto Adriano ai 30. Aprile num. 2.

Euftafio . 26. Marzo .

Entichlano Martire. 10. Novembre . Enticbio, o Entigio Martire . V. Martiri della decima perfecuzione ai 31. Ottobre num. 11. Eutichio Patriarca . v. Aprile .

Eutimio Vescovo, e Martire . 11. Marzo . Eutropio Martire a Porto . V. Martiri della nona perfecuzione ai 20. Settembre num. 7.

Fabio, e Baffo Martiri . V. Lucina ai a. Maggio num 2. Fandito Martire . 13. Gingno . Fara Vergine, 27. Ottobre. Farone Vescovo . 26. Ottobre .

Faustino , e Gisvita Martiri . V. Martiri della. quarta persecuzione sotto Adriano al 30. Apriie num. 2. Febronia Vergine, e Martire. V. Martiri della

persecuzione di Diocleziano continnata da Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 30. Novembre num. 7. Fede Vergine , e Martire . V. Martiri della decima perfecuzione fotto Diocleziano, e Maffi-

miano ai 31. Ottobre num. 3. Fedele, e Ferruzio Martiri . 28. Ottobre . Fedele da Sigmaringa Martire . 24. Aprile .

Felice Valeno . 20. Novembre . Felice I. Papa, e Martire . V. Martiri delia nona persecuzione ai 30. Settembre num. 7.

Felice, o Felicia Vergine . 27. Settembre . Felice, Ireneo, e Mustiola Martiri. 3. Luglio . Feliciano Martire . V. Primo , e Feliciano . Feliciano Vefeovo di Foligno , e Martire . V. Martiri

dell' ottava perfecuzione fotto Decio ai 31. Agofto num. 5.

Feliciffina Vergine, e Martire . V. Martiri della decima persecuzione ai 21. Ottobre nnm. 11. Feliciffino Martire . V. Martiri della nona perfecuzione fotto Valeriano ai 30. Settembre n. 2.

Ferdinando . 4. Giugno -Formina Vergine , e Martire . V. Martiri della decima perfecuzione al 31. Ottobre nnm. 11.

Fermo , e Rutlico Martiri . V. Martiri della decima perfecuzione ai 21. Ottobre nnm. 14.

Ferreolo Martire . 22. Settembre. Ferruzio Martire . 28. Ottobre . Festa di tutti i Santi . 1. Novembre .

Fidenzio, e Compagni Martiri. 14. Dicembre. Filemone , e Compagni Martiri . 8. Marzo .

Filippo Diacono . 6. Giugno .

Filogonio Vescovo . 20. Dicembre . Filoromo Confeffore . V. Martiri della perfecuzione

di Giuliano apostata ai 31. Dicembre num. 14. Firmino Martire, V. Martiri della decima perfecuzione fotto Diocleziano, e Maffimiano ai

31. Ortobre num.3. Flavio Clemente,e Flavia Domitilla MM. V. Martiri della perfecuzione di Domiziano ai 29. Feb-

brajo num. 3. Florenzio, e Compagni Martiri . V. Lucina ai 2.

Maggio num. 2.

Floriano Martire . 6. Maggio . Fortunato Martire . V. Martiri della persecuzione di Nerone ai 31. Gennajn num. 6.

Fofta Vergine , e Martire , e Maura fua nutrice Martire. V. Martiri dell' ottava persecuzione

fotto Decio ai 31. Agosto num. 5. Franca Vergine . 26. Maggio . Francesco Solano . 24. Luglio .

Fredefvinda Vergine . 10. Ottobre . Friardo, e Secondello . 7. Agofto .

Fusciano Martire . V. Martiri della decima persecuzione fotto Diocleziano , e Maffimiano ai 21. Ottobre num. 3.

Gabino Martire . V. Martiri della decima perfecuzione fotto Diocleziano ai 31. Ottobre n. 2. Gallo Abate . 16. Ottobre .

Gallo Vefcovo: 4. Luglio . Gamaliele, e Abibo . 4. Agosto . Gaudenzio Vescovo, e Martire . 14. Ottobre .

Gelafio Papa . 21. Novembre . Geminiano . V. Lucia .

Genefio d' Aries Martire . 25. Agofto . Genovefa Vergine . 3. Gennajo .

Geraldo . 11. Ottobre . Gerardo Vescovo, e Martire. 24. Settembre. Gerardo fratello di s. Bernardo . 11. Giugno .

Geremaro . 25. Settembre . Geremia Martire di Cordova . 5. Gingno . Geremia , Rogelio &c. Martiri . 15. Settembre .

Germano Martire . 24. Novembre . Germano Patriarca , e Confessore . V. Stefano il

Giovine Martire ai 3. Dicembre num. 2. Gherardo . 22. Dicembre .

Giacinta Vergine . 12. Febbrajo . Giacinto Martire . V. Proto .

Giacomo della Marca . 28. Novembre . Giacomo d' Amida, e Giacomo di Ciro, 6. Agosto.

Giasone . 13. Luglio . Giordano Martire . V. Martiri della perfecuzione di Diocleziano rinnovata da Licinio ai 30. Novembre nnm. 12.

Giovacchino . 20. Marzo . Giovanna Valefia. 15. Febbrajo. Giovanna di Portogalio Vergine. 7. Maggio. Giovanna Francesca di Chantal . 21. Agosto .

Giovanni Nepomuceno Martire . 16. Maggio . Giovanni I. Papa , e Martire . 27. Maggio.

Giovanni di s. Facondo . 12. Giogno . Giovan Francesco Regis . 16. Giugoo . Giovanni Canzio . 24. Dicembre . Giovanni di Capiftrano . 25. Ottobre . Giovanni Vescovo di Ferrara . 26. Luglio . Giovanni Colombino . 30. Luglio . Giovanoi Vescovo di Gubbio . 7. Settembre . Giovenale Veficoso di Narni , e Martire . V. Martiri della decima persecuaione ai 21. Ottobre

Gioventico, e Maffimo Martiri. 25. Gennajo Girolamo Emiliani, o Miani. 8. Febbrajo. Gioliana . V. Demetriade . Giuliano Martire . 17. Marzo . Giuliano Martire di Cefarea . 16. Febbraio . Giuliano, e Ferreolo Martiri. 22. Settembre . Giuliano Saba . 18. Ottobre . Giuseppe da Copertioo . 18. Settembre .

Gioleppe Calalanzio . 27. Agosto . Giuseppe da Leonessa . 4. Febbrajo . Giuftina Vergine. 9. Marao. Giuffina Vergine, e Martire . V. Martiri della decima perfecuzione ai 31. Ottobre nom.II.

Giutto Vescovo . 2. Settembre . Godeberta Vergine . 12. Aprile . Goffredo Velcovo . 8. Novembre .

Gratiliano Martire . V. Martiri della decima perfecuzione ai 31. Ottobre com. 11. Gregorio Martire . V. Martiri della decima perfecuzione ai 21. Ottobre num. 11.

Gregorio Turoneie . 17. Novembre . Gregorio VII, Papa. 25. Maggio . Gregorio Barbarigo Cardioale . 18. Giugno . Grifanto, e Daria Martiri . V. Martiri della decima perfecuzione ai 21. Ottobre num. 1. Griforono Martire . V. Anastalia ai 24. Dicembre . Guarioo Cardinale . 9 . Febbrajo . Guslielmo di Vercelli . 24. Giusno .

Guido Abate . 28. Marzo. Gurio, Samone, e Abibo Martiri. 15. Novemb-

Ida madre di Goffredo Buglione'. 15. Aprile. Idelfonfo Vescovo . 22. Gennaio . Igino Papa, e Martire . V. Martiri della perfecuzione fotto Marc' Aurelio ai 31. Maggio n. 1. Ignazio Patriarca . 23. Ottobre . liaria Martire . V. Claudio .

Ildegarda Vergioe . 17. Settembre . Illuminata Vergine, e Martire. V. Martiri della decima persecuzione ai 31. Ottobre num. 11.

Ingenuo, e Compagni Martiri. V. ai 13. Dicembre oum. 6.

Ireneo Martire . 3. Luglio . Ifaccio . 11. Aprile . Ifroco Martire di Cordova . 5. Giugno .

Ifacco Martire del Monte Sina . V. Martiri del Monte Sing . Ifacco Mooaco . 8. Agofto .

Ifchirione Martire . V. ai 12. Dicembre num. 7.

Isidoro d' Alessandria . 14. Gennajo . Midoro agricoltore, e Maria fua conforte . 15. Maggio .

Lamberto Vescovo . 14. Aprile . Landelino . 15. Giugno . Lanfranco Vescovo. 22. Luglio. Leaodro Vescovo. 13. Marao.

Leobardo . 18. Gennajo . Leone, e Compagni martiri. V. Daniele.

Leone II, Papa, 28. Giugoo. Leonida Martire . 19. Aprile .

Leonzio Martire . V. Martiri della perfeenzione di Diocleziano contiouata da Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 30. Novembre nom. 7. Liborio Vescovo. 23. Luglio.

Lodovico Beltrando, 6. Ottobre.

Longico Vescovo, e Martire. 6. Novembre. Lucia, e Geminiano Martiri. V. Martiri della. decima persecuzione ai 31. Ottobre num. 10. Luciano Martire . V. Martiri della perfecozione

di Diocleziano rinnovata da Licinio ai 30. Novembre num. 12. Lucina. 2. Maggio. Lucio Papa , e Martire . V. Martiri dell' ottava persecuzione sotto Decio &c. ai 21. Agosto

nom. 14. Lopo Vescovo di Trojes . 29. Luglio . Lupo Vescovo di Sana . 1. Settembre .

Macario , e Compagni Martiri . 12. Dicembre . Macario Vescovo . 10. Aprile .

Macedonio . 18. Febbrajo . Macedonio, Teodolo, e Taziano Martiri. 12. Settembre .

Macrobio Martire. V. Martiri della perfecuzione di Diocleziaco rinnovata da Liciolo ai 20. Novembre num. 12. Magna . 28. Febbrajo .

Magna Martire . V. Martiri dell' ottava perfecuzioce fotto Decio ai 21. Agofto num. 5. Malco Martire . V. Prisco .

Mamante Martire . 17. Agosto . Mamerto Vescovo. 11. Maggio. Marcellino Papa , e Martire . V. Martiri della de-

cima perfecozione ai 31. Ottobre num. 10. Marcellino , e Pietro Martiri . 2. Giueno . Marcellino Vescovo di Ancona . V. Marciano . Marcello Martire. V. Martiri della nona perfecuzione fotto Valeriano num. 2-Marcello Papa, e Martire. 16. Gennajo. Marcello Vescovo , e Martire . 14. Agosto . Marciana Vergine, e Martire, 9. Gennajo. Marciano, e Marcellino Vescovo, 10. Gennajo.

Marciano Vefcovo di Tortona , e Martire . V. Martiri della quarta perfecuaione fotto Adriano ai 30. Aprile num. 2. Marco, e Marcelliano Martiri. 17. Giugno.

Mar-

Margherita d'Ungheria Vergine . 28. Gennajo . Margherita di Città di Castello Vergine . 19. Nov. Margherita di Savoja . 6. Dicembre . Margherita Colonna Vergine . 30. Dicembre .

Margherita Vergine, e Martire. V. Martiri del-la persecuzione di Diocleziano continuata da

Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 20. Novenibre num. 7.

Maria di Cleofa . v. Aprile .

Maria Salome . 22. Ottobre . . Maria, Marta, e Compagne Vergini, e Martiri.

12. Dicembre . Maria Oigniacense. 23. Giugno.

Mario Martire . V. Martiri della quarta perfecuzione fotto Adriano 30. Aprile num. 2. Marta, e Compagne Vergini, e MM. 13. Dicemb.

Martina Vergine, e Martire. 30. Gennajo. Martiniano . 24. Febbrajo .

Martiniano martire. V. Processo. Martiri del Monte Sina . 14. Genuajo .

Martiri d' Egitto . 11. Febbrajo . Martiri d' Italia fotto i Longobardi . 2. Marzo . Martiri di Saragozza . 16. Aprile .

Martiri di Cordova . 5. Giugno . Martiri Monaci della Siria . 27. Luglio .

Martiri della Tebaide . 28. Luglio . Martiri detti Maffa Candida . V. Martiri della no-

na persecuzione sotto Valeriano ai 30. Settembre num. 3. Martiri ciuque Egizziani . 1. Dicembre .

Martiri della perfecuzione Vandalica nell'Affrica. 15. Dicembre.

Martiri della perfecuzione Perfiana . V. ai 21. Dicembre num. 17. Martiri della perfecuzione nella Gozia. V. ai 31.

Dicembre num. 18. Martiri della prima persecuzione generale de'

Gentili fotto l' Imperator Nerone. 31. Genn. Martiri della feconda persecuzione de' Gentili fotto l' Imperator Domiziano, 29. Febbrajo.

Martiri della terza persecuzione de Gentili sotto l' Imperator Trajano . 31. Marzo . Martiri della quarta perfecuzione de Gentili fot-

to l'Imperator Adriano . 30. Aprile . Martiri della quinta persecuzione de Gentili sot-

to l'Imperatore Marc' Aurelio. 31. Maggio. Martirl della festa perfecuzione de' Gentili fotto l' Imperatore Severo . 30. Giugno .

Martiri della fettima persecuzione de' Gentili fotto l'Imperator Maffimino I, 31. Luglio . Martiri dell'ottava persecuzione de Gentili sotto l'Imperatore Decio , e continuata da Gallo ,

e Volutiano Imperatori. 31. Agosto . Martiri della nona persecuzione de' Gentili sorto

Valeriano, e fotto Aureliano Imperatori . 20. Settembre . Martiri della decima perfecuzione de' Gentili fot-

to Diocleziano , e Maffimiano Erculeo Imperatori. 21. Ottobre . Martiri della perfecuzione di Diocleziano,

Maffimiano, continuata nell' Oriente da Galerio Massimiano, e Massimino II, e rinnovata da Liciuto Imperatori . 30. Novembre . Martiri della perfecuzione dell'Imperator Giulia-

no apostata . 31. Dicembre . Martirio . V. Sinnnio . Marzia Vergine . V. Rufticola .

Massimiano Vescovo, e Consessore. 3. Ottobre. Maffimo Martire . 29. Aprile .

Massimo Vescovo di Torino, e Massimo Vescovo di Riez. 27. Novembre .

Maffimo, e Compagni Coufeffori . 13. Agosto . Matilde Vergine . 30. Maggio . Maura Vergine . 21. Settembre .

Maura Martire. V. Fofca . Mauro Vescovo . 20. Gennajo . Menna Martire . 11. Novembre .

Mercuria Martire . ta. Dicembre . Metodio Vescovo di Tiro , e Martire. 1. Di-

Metodio Patriarca, e Confessore. 22. Giugno. Metro, Serapione, Quinta, e Compagni MM.

2. Novembre . Michelina . 19. Giugno .

Milles , o Millesto Vefcovo , e Martire . V. Tarbula, e Compagni Martiri. Miniato Martire . V. Martiri dell' ottava perfecu-

zione fotto Decio ai 21. Agosto num. 5. Mosè Martire . 25. Novembre Muritta Confessore . V. Martiri della perfecuzione

Vandalica ai 15. Dicembre num. 4. e 5. Muftiola Martire . 3. Luglio .

Nabore , Felice , e Vittore Martiri . V. Martiri della decima perfecuzione ai 21. Ottobre n.11. Nazario , e Celfo Martiri . V. Martiri della persecuzione di Nerone ai 31. Gennajo num. 6. Neone, e Compagni Martiri. 23. Agosto .

Nemefiano, Felice, Lucio, e Compagni Martiri . 5. Settembre .

Nemefio Martire . V. ai 12. Dicembre num. 5. Nettabio Martire . 39. Marzo . Nellore Martire . V. Cirillo , e Compagni MM.

Nicarete Vergine . 27, Dicembre . Niccolo Albergati Cardinale . 10. Maggio . Niccolò di Flue . 23. Marzo .

Niccolò, e Compagni Martiri. V. Daniele. Niceforo Vescovo . 14. Marzo . Niceta Apostolo della Dacia. 7. Gennajo .

Nicodemo . 3. Agosto . Nicomede Martire . V. Martiri della perfecuzio-

ne di Domiziano si 20. Febbrajo num. 3. Nilo . 14. Novembre . Nilo detto il Giovane . 26. Settembre .

Numidico, e Compagni Martiri. 9. Agosto. Nunilonia, e Alodia Vergini, e Martiri. 21. Ottobre.

Odilo-

Odilone . 2. Gennajo . Odone . 18. Novembre . Onefime Martire . V. Martiri della perfecuzione di Domiziano ai 29. Febbrajo num. 2.

Opportuna Vergine . 25. Aprile . Orfino . 15. Marzo .

Ofpizio . 21. Maggio . Ofualdo . 5. Agoito .

Ottone Apostolo della Fomerania . 2. Luglio .

Pafanzio Abate nella Tebaide . o. Dicembre . Pafnuzio Abase di Sceti . 10. Dicembre . Pambo . 5. Ottobre . Pancrazio Martire . 12. Maggio .

Panfilo, e Compagni Marsiri. s. Giugno.

Pantaleone Martire . V. Martiri della persecuzione di Diocleziano continuata da Galerio Maffimiano, e Maffimino ai 30. Novembre num.7. Paolillo Martire . 10. Novembre .

Paolino Vefcovo di Lucca, e Martire. V. Martiri della perfecuzione di Nerone ai 21. Gennajo

Paolo Vescovo di Costantinopoli, e Marsire, 7. Giugno . Paolo Martire . V. Panfilo . 1. Gingno .

Paolo Marsire di Cordova . V. Sifenando . Padlo Martire di Cefarea . 25. Luglio . Papia , e Mauro Martiri . V. Martiri della decima persecuzione ai 31. Ottobre num. 10.

Papilo Martire . 13. Aprile . Pascasio Martire . 10. Novembre . Patermuzio, Coprete, e Aleffandro Martiri . V.Martiri della perfecuzione di Giuliano apostata ai

21. Dicembre num. 15. Patrizio Vescovo, e Martire. 28. Aprile. Pelagia Vergine, e Martire. 8. Giugno. Pellegrino Martire . V. Martiri della decima per-

fecuzione ai 31. Ottobre num. 11. Pellegrino . 3. Maggio . Pemenio . 70. Agotto .

Perfecto Martire . 18. Aprile . Pietro Aleffandrino Vescovo, e Martire . 26. No-

Pietro , e Marcellino Martiri . 2. Giugno . Pietro da Pifa . 24. Gingno . Pietro Balfamo Martire . 5. Gennajo . Pietro Martire di Cordova . c. Gingno .

Pietro Orfeolo . 13. Gennajo . Pierro di Galazia . 19. Dicembre . Pio I. Popa, e Martire. V. Martiri della perfecuaione fotto Marc' Aurelio ai 21. Maggio nnm.1.

Plutarco Martire . 12. Luglio . Pompofa Vergine, e Martire. 19. Settembre.

Ponziano Papa , e Martire . V. Martiri della fettima persecuzione sotto Massimino I, ai 31. Luglio num. 4.

Ponzio . 23. Dicembre .

Porfirio Vescovo. 26. Febbrajo. Postidio Vescovo, e Consessore. 17. Maggio. Potamone Vescovo, e Marrire . 18. Maggio .

Primo . e Feliciano Martiri . g. Giugno . Prifciila . 7. Luglio .

Prifco , Malco , e Aleffandro Martiri . V. Martiri della nona persecuzione sotto Vaieriano ai 20. Settembre num. 4.

Proba . 5. Luglio , Probo Vescovo . 15. Marze .

Probo Martire . 10. Novembre . Processo, e Martiniano . V. Martiri della perfecu-

aione di Nerone ai 21. Gennajo num. 5. Proclo Pairiarca . 34. Ottobre .

Procolo Martire . V. Martiri della decima perfer cuzione ai 31. Ottobre nnm. 11. Procopio, e Compagni Martiri. 8. Luglio.

Profdoce Vergine, e Martire . 8. Giugno . Proto, e Giacinto Martiri . V. Martiri della nona perfecus, fosto Valeriano ai 30. Settem. num.2, Protogene Vescovo, e Confesiore. 5. Maggio. Publia . 10. Ottobre .

Quadrato. V. Martiri della quarta perfecuzione fotto Adriano ai 30. Aprile num. 4. Quattro Coronati Martiri . V. Severo , Severia-

Quinta Martire. 2. Novembre.

Quintino Martire . V. Martiri della decima perfecuaione fotto Diocleziano , e Maffirmiano ai 31, Ostobre num. 3.

Reflituta Vergine , e Martire . Vedi Martiri del la nona perfecuzione al 30. Settembre num. 7. Ricardo Vescovo. 2. Aprile. Rigoberto Velcovo . V. Roberto,

Rita 23. Maggio . Rittrude. 14. Maggio .

Roberto o Rigoberto Vescovo . 6. Gennajo , Rocco . 16. Agofto .

Rogelio Martire . 15. Settembre . Romano Vescovo di Nepi , e Martire . V. Martiri della persecuzione di Nerone ai 31. Gennajo

Romano, e altri Confessori . V. Martiri della perfecuzione di Giuliano Apostata ai 31. Dic. n. 1. Romarico . 7. Dicembre .

Rofalia Vergine . 4. Settembre , Ruffing Vefcovo , e Martire , Y. Martiri della fettima perfecuzione fotto Maffimino I. ai 3t. Lu-

glio num. 5. Rufo, e Carpoforo Martiri. V. Martiri della decima persecuzione ai gr. Ottobre num. 11. Ruperto Apostolo della Baviera. 26. Marzo .

Ruftico Martire . V. Dionifio Vescovo di Parigi . e Martire .

Rufficola, ovvero Marzia Vergine, 10. Agofto. Rutilio Martire . 2. Agofto .

Sabinjano Martire di Cordova . y. Giugno . Sabino . o Savino Vefcovo d' Affit, e Martire , e due fuoi Diaconi Marcello, ed Epiperanzio Martiri.

V. Martiri della decima perfecuzione 21. Ottobre num. 11. Sadot Vescovo, e Martire, e Compagui Martiri.

20. Febbrajo.

Salvio Velcovo . 10. Settembre . Salutare Confessore . V. Martiri della persecuzio-

ne Vandalica ai 15. Dicembre num. 5. Samone Martire . 15. Novembre Samuele, e Compagni Martiri. 8. Ottobre.

Sancio Martire di Cordova . c. Giugno. Satiro . 13. Sestembre,

Secondello . V. Friardo . Secondo Martire . V. Martirl della quarta perfecuzione fosto Adriano ai 30. Aprile . num. 2. Secondo Vefcovo d' Amelia , e Martire . V. Marti-

si della decima perfacuzione ai 31. Ottobre num. I S. Segolena . 21. Luglio .

Scrafina . 8. Settembre . Serafino d' Afcoli. 12. Ottobre . Serapione Sindonita . 21. Marzo. Serapione Martire &c. 9. Novembre.

Sergio, e Bacco Martiri. 7. Onobre. Servodio Martire . 15. Settembre . Sette Dormienti Martiri . V. Martiri dell' ottava

Persecuzione sotto Decio ai 31. Agosto n. 6. Severiano , e Bosforia fua conforte &c. 28. Feb-

Severiano Martire . g. Settembre . Severino Apostolo del Norico . 8. Gennajo . Severo , Severiano , Carpoforo , e Vistorino Mar-

mi. V. Martirl della decima perfecuzione. al 31 Onobre num. 10. Sibillina Vergine . 10. Marzo . Sidonio Apollinare Vescovo. 29. Agosto. Siglimondo Martire . 4. Febbrajo .

Sila discepolo di a. Paolo . 13. Luglio . Silone , e Aleffandro Martiri . V. Marsiri della fet-

tima perfecuzione forto Maffimino ai 31. Luglio Silvano Vescovo d' Emesa, e Compagul Martiri

1. Dicembre . Silvano, e Compagni Martiri . 4. Maggio.

Silverio Papa. 20. Giugno . Silvefiro Abate. 29 Novembre.

Simone Salo . 1. Lugllo . Simpliciano Vescovo. 20. Agosto. Sifenando, e Compagni Martiri. 16. Luglio.

Sifinnlo , Dioclerio , e Floreuzio MM . V. Lucina 3. Magglo num.2. Sifinnio , Aleffandro , e Martirio Martiri . 29.

Mangle .

Sillo I. Papa , e Martire . V. Martiel della quarta

persecuzione setto Adriano . 30. Aprile . Sifto II. Papa e Martire . V. Martiri della nona. persecuzione fotto Valeriano ai 30. Settembre num. 2.

Sofia Martire, e le tre fue figlinele Vergini, .... Martiri. V. Martiri della quarta persecuzione fotto Adriano ai 30. Aprile num. 2.

Sofipatro discepolo di s. Paolo . 13. Luglio . Sotero Papa, e Martire . V. Martiri della perfecuzione fosto Marc' Aurelio ai 31. Maggio n.3.

Speranza Abaia. 15. Marzo. Sianiflao Koska . 13. Novembre .

Stefano Abate . 22. Febbraio .

Stefano il Giovane Martire . 3. Dicambre . Stefano I. Papa e Martire . V. Martiri della nona persecuzione sotto Valeriano ai 30. Settembre

Sturmio Apostolo della Sassonia . 17. Dicembre. Sulpizio detto il Pio. 17. Gannajo.

Sufanna Vergine e Martire . V. Martiri della decima perfecuzione fotto Diocleziano ai 31. Ottobre num. 2.

Tarasio Vescovo. 25. Febbrajo. Tarbula Vergine , e Martire, ed altri moltiffimi

Martiri della Perfia . 22. Aprile . Tarficio Martire . V. Martiri della nona perfecuzione fosto Valeriano ai 30. Settembre num. 2.

Taziano, e Compagni Martiri. 13. Sestembre. Tea , e Valentina Vergini , e Martiri . 25. Luglio. Tecla Martire . V. Timoteo .

Tecla , Sufanna , e Archelaide Vergini , e Martiri. V. Martiri della decima persecuzione ai 31. Ottobre num. 11.

Tecla, Maria, Marta, e Compagne Vergini, e Martiri . 13. Dicembre .

Telesforo Papa e Martire . V. Martiri della perfecuzione fotto Marc' Aurello ai 31. Magg. n. I.

Teobaldo Abate . 10. Luglio . Teodimiro . V. Sifenando . 16. Lugllo n. 4. Teodolo Martire della Frigia . V. Macedonio &c. Teodora Vergine, e Martire . 20. Gennajo .

Teodora . 4. Aprile . Teodoro Confessore . 4. Novembra . Teodoro Martire, e Teofane Vescovo, e Confes-

fore. 26. Dicembre. Teodofia Vergine, e Martire. 2. Aprile.

Teodofio Antiocheno . 11. Ganuajo . Teodulo, Giullauo, e Compagni MM. 16. Febbr. Teodulo Martire. V. Martiri del monte Sina ai

14. Gennajo . Teofine , e Irene fuz conforte . 12. Marzo . Teofilo Martire . V. Dorotea Vergine e M.

Teofilo, e Compagni Martiri. V. ai 12. Dicembre num. 6.

Tengene Martire . V. Martiri della perfecuzione di Dioclaziano rinnovata da Licinio ai 30. Novembre num. 12.

Taonilla Martire . 23. Agofto .

Teo-

Teotifia Vergine, e Martire. 29. Gennajo. Terenziano Vescovo di Todi, e Martire. V. Martiri della quarta persecuzione sotto Adriano ai 30. Aprile num. 2.

Tiburzio Martire. 11. Agofto.

Timoteo, Agapio, Tecla, e Compagni Martiri. 19. Agoño. Tito. 4. Genuajo.

Tolomco , c Compagni Martiri . V. 21 12. Dicem-

bre num. 6.

Tolomeo Vescovo, e Martire. V. Martiri della persecuzione di Nerone ai 31. Gennajo num. 6.

Tommafo Vescovo. 2. Ottobre.

Torpete Martire. V. Martiri della persecuzione

di Nerone ai 31. Gennajo num. 6.

Valabonío Martire di Cordova. 5. Giugno. Valente Martire. V. Panfilo. 1. Giugno. Valentina Vergine, e Martire. 25. Luglio. Valentina Vefgovo di Terracina, e Mattire. Vedi Martiri della nefgovinon dall' Imperstar Giu.

Valentino Vejcovo at l'erracina, e Mattire. Veat Martiri della persecuzione dell'Imperator Giuliano apostata ai 31. Dicembre num. 14. Valentino, e Ilario Martiri. V. Martiri della de-

cima persecuzione ai 31. Ottobre num-11.

Valeria Martire. V. Vitale.

Valeriana, e Compagni Martiri. 14. Dicembre.

Valeriano Vescovo, ed altri Martiri della persecuzione Vandalica . 15. Dicembre . Valtrude . 7. Aprile .

Varo, e Compagni Martiri. 11. Novembre. Venonzio Martire. V. Martiri dell'ottava perfecuzione fotto Decio ai 31. Agofto num. 5. Venufiano Martire. V. Martiri della decima perfecuzione ai 31. Ottobre num. 11.

Ugo Abate, 2. Aprile. Ugolino, e Compagni Martiri, V. Daniele. Vigilio Vescovo, e Martire. 26. Giugno. Villana. 5. Dicembre. Vindemiale, e Longino Vescovi, e MM. 6. Nov. Vinebaldo. 19. Dicembre.

Vistremondo Martire di Cordova. 5. Giugno. Vitale, e Valeria sua consorte Martiri. V. Martiri della persecuzione di Nerone ai 3t. Gennajo num. 6.

Vito, Modello, e Crefcenzia Martiri. V. Martiri della decima perfecuzione ai 31. Ottobre n. 11. Vittore. 24. Febbraio.

Vittoria Vergine, e Martire. V. Martiri dell' ottava persecuzione sotto Decio ai 31. Agosto

num. 5. Vittoria, e Compagni Martiri. 14. Dicembre.

Ulpiano Martire . 2. Aprile . Umiliana , o Emiliana . 19. Maggio . Umiltà . 24. Maggio .

Volfango Vescovo, 30. Ottobre. Urbano, Teodoro, Menedemo, e Comp. MM.

6. Marzo.

\*\*Orficino Martire. V. Martiri della persecuzione

di Nerone ai 31. Gennajo num. 6.

Zaccheo Martire . 3. Luglio .

Zebbiuo Martire . 24. Novembre . Zeffirino Papa , e Martire . 26. Agofto .

Zenobio Martire. V. Martiri della persecuzione di Diocleziano continuata da Galerio Massimiano, e Massimino al 30. Novembre num. 7.

Zenone Vescovo. 8. Dicembre . Zenone, e Compagni Martiri. V. ai 12. Dicembre num. 6.

Zitz Vergine . 27. Aprile . Zofma Martire . V. Bouofo .

Zotico Martire . V. Martiri della persecuzione di Diocleziano rinnovata da Licinio ai 30. Novembre num. 12.

IL FINE.



.

.

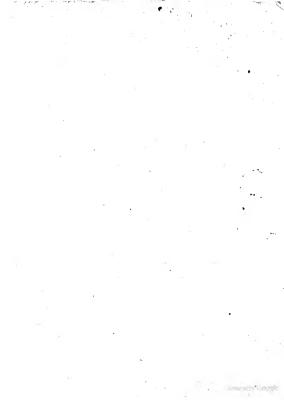

Race. Val. B 553



